





Digitized by the Internet Archive in 2012







ADAMS 291.15

DIFFEO BOY WITH

THE WALL OF THE PARTY OF THE PA

I such since it is a some confirmed to contract age is The months of the six is in the wife in 

the second of th

dider then a proper united

MO

# AL SER. SIGNOR,

MIO SIG. ET PATRONE

SEMPRE SINGVLARE;

IL SIG. DVCA D'VRBINO.



VDAMIDA Rèdella famosa Sparta, sentendo nell' Academia disputarsi, qual fosse il vero Capitano, dimostrò con arguto detto la temerità di coloro, che osauano parlare di quelle cose, delle quali non haueuano esperienza: & il valoroso Annibale (come è noto à ciascuno) fece

Formione, perche ardisse alla presenza sua discorrere dell'Arte Militare: modi per auentura altretanto degni dell'alterezza di quegli animi sieri, quanto superbi, & indegni della lor sama: i quali non leggiamo esser stati tenuti nè dal Grande Alessandro, nè da Scipione, nè da Cesare, nè da Pompeo, nè da tati altri Illustri Capitani, che allo splendor dell'armi aggiunsero con eterna laude loro la chiarezza delle Scienze, & la difesa de' Letterati: & alli quali pensand'io nondimeno, Sereniss. Principe; se il commandamento di V. A. non mi hauesse benigna-

mente

mente assecurato, anzisforzato per vbidirla, à scriuere il presente discorso della Ragion di Stato; senza alcun dubbio, temendo, che à me l'istesso giustamente potesse hora rimprouerarsi, non haurei hauuto animo di por mano alla penna, per trattare disì alta, & nobile materia, acciò douesse questa mia fatica peruenire alle mani di V. A. nella cui singular prudenza, & nel cui ottimo gouerno (oltreà quanto ne ha appreso da migliori Filosofanti, per la somma cognitione delle cose politiche) riluce per pratica, quasi chiarissimo Sole fra il nobilissimo stuolo delle sue diuine virtù, la vera; & perfettissima idea della Ragion di Stato, & di ogn'altra più nobile parte della Disciplina Ciuile. Ma poiche à lei fu à grado di così impormi, & che quando anche ciò non fosse, l'humanissimo animo di V. A. adorno d'ogni dottrina, & sempre inclinato à fauorire le lettere; mi dà certa speraza, che dà essa vera imitatrice delle più belle dotidi quei samosi Capitani; non sarebbono per vscire parolesimiglianti; non deuo per niuna cagione restare di madarle, qual'egli si sia, questo mio trattato: supplicandola, come faccio, ad accettarlo con tanta benignità, & à concederle tanto della sua cortese protettione, quanto si compiacque di mostrarmi, fauorendomi di sì gran commandamento: dalla cui forza fatto ardito, ho sopra le mie deboli forze codorto à fine questa impresa: ripetedo più volte meco medesimo quella bella sentenza di Vegetio, che per commissione di Valentiniano Imperatore si pose à scriuere dell'Arte Militare: esser cosa piena di sacrilegio non vbidire il Principe; & che perciò

perciò nel mezo del timore couiene, vbidendo, diuenir audace, acciò negando, non si mostri maggior' audacia. Viua l'Altezza Vostra lungamente felice; & me suo humilissimo seruo, benche indegno, con questo mio Discorso, che accompagnato da viuo, & riuerente affetto osa comparirle dinazi, faccia per sua bontà degno della sua gratia.

Di Vrbino il dì 7. di Agosto 1601.

Di V. A. S.

Humilis. & Deuotis. Suddito, e Ser.

Federico Bonauentura.

# LOSTAMPATORE AILETTORI.

Vesto Libro della Ragion di Stato, e della Prudenza Politica, che sin'hore fi è conservato nella Regia Libraria di S. A. Serenissima, à cui dopo la morte dell'Autore già molt'Anni sono sis presentato; non si è dato prima alla Stampa per varie, e diuerse ragioni. Ma principalmente perche uon bauendo potuto l'Autore preuenuto da immatura morte riuederlo, & oue fosse stato bisogno anche emendarlo; poiche à pena quasi hauendolo sinito di scriuere su chiamato à miglior vita; parena, che mettesse in pericolo la fama dell'Autore, chiunque publicasse un Opera, massime di materia e soggetto tale, prina di quella perfettione, che egli le haurebbe dato se più lungamente fosse vinuto. restando per la breuita della sua vita non solo imperfette, ma perdute affatto altre Opere sue, che doueuano acompagnar questa, per far vn perfetto, & intiero corpo di tutta la Filosofia Morale, e Civile: come in particolare i Trattati della Elettione, & Attione, della Sede delle Virtu Morali, & altri de quali vien fatta mentione. E stata sempre questa ragione stimata di tanto momento, che se bene rispetto al luogo, in cui si trouaua, frequetato ad ogni hora da Nobilissimi Ingegni, de' quali è stata, & è sempre piena la Corte d'Vrbino, si poteua senere quasi per diunigata; non si sarebbe forse mai venuto all'intiera publicatione, se S. A. non thauesse comandata, & con gratiose, e benigne demostrationi fauorita. Riceuete dunque cortest Lettori, & gradite quest'opera, nella quale se, come si Spera dall'ingenuità vostra, con diritto occhio rimirando cosidererete la eccellenzza della Dottrina, la varietà delle Questioni non tante curiose, quanto necessarie, la sottigliczzain mouere, & sciogliere ogni dubbio, la vera, & germana intelligenza de' Teiti d'Aristotele (delle quali cose la ritrouarete molto copiosa) più al sicuro vi dorrà la perdita di quello, che manca, che vi sia per dispiacere, se per auentura in essa incontrerete alcuna cesa, che à voi non paix intieramente spiegata, & aggiustata; & la giudicherete ancora nen indegna dell' honore, che S. A. le hà fatto commandando che nella sua Famosa Libraria sia stata così lungamente conseruata, & da quella à voi per mezo di questa Stampa participata. Et acciò meglio, & più comodamete possiate prenderne gusto, e diletto, auuertite in leggendo, che le Lettere, le quali nel Margine si vedono con i luoghi citati, dicono i nomi de gl'Interpreti ; cioè A. Argyropilo, & Aretino . B. Bessarione. F. Feliciano. 1. Interprete Antico. L. Lambino. P. Perionio. R. Riscobono. S. Sepulueda. V. Vittorio. della quali Interpretationi variamete si è servito l'Autore, è perche le hà stimate più conformi al Testo Greco, è pershe così gli è tornato comodo. questo si auertisce, acciò chiunque muole possis sacilmente trousre il luogo addotto. Et quando non vi è Lettera alc una. intendasi l'Interpretatione essere dell'Autores.

Ecclesia Canonicus vidi Volumen in quatuor Libros distinctum à Federico Bonauentura Nobili Vrbinate summa cum eruditione compositum: cuius Titulus est: Della Ragion di Stato, & della Prudenza Politica Libri quatro di Federigo Bonauentura. Nihil que in co quo ad Fidem Catholicam, ac bonos meres correctione dignum inueni.

O Pus, eni Titulus est, Della Ragion di Stato, e della Prudenza Politica, Libri quattro, di Federico Buonauentura, vidi, & Austoris miram Dostrinam, & moralem eruditionem bonis moribus consonam, probis omnibus qublicandam censui, Ego Frater Vincentius Maria Cimarellus de Corinalto Lestor Ordinis Predicatorum, & Theologus Archiepiscopatus Vrbini.

Lector in Conuentu nostro Sancti Bernardini, ex ordine Reuerendissimi Dui Vicary Generalis Vrbinat. Diocesis vidi prefatos Libros nuncupatos vulgato nomine, Di Ragion di Stato Opera del M. Ill. S. Federigo Bonauentura, ex post maturam discussionem, atq; considerationem, reperi omnia exacte prelibata, ex nihit in illis Libris reperiri quod Regulis Iuris obuiet, atq; repugnet. In quorum sidem presentem Fidem scripsi, atq; subscripsi manu propria: Die 18. Octobris, Anni 1620. In nostro Presato Sancti Bernardini Conuentu.

Ego Frater Theodorus qui supra manu propria subscribendo consirmo.

E Go Victorius Venturellus Theologie, Philosophieq; Doctor quatuor hosce Libros Inscriptos: Della Ragion di Stato, e della Prudenza Politica: A Preclarissimo, Patritioq; Viro Federico Bonauentura Veterib Peripateticis equiparando compositos, diligentissime, nec semel perlegi: Quorum Lectio, sicus me traduxit in admirationem, ita quoque animum omni profusit voluptate. In hocon. Volumine nec verbum quidem vel pietati, vel Fidei contrarium reperi, Quin etiam adeo moribus optimis, & Religioni consonant omnia, vt nihil amplius expeti queat. Quin etiam in rebus explicandis, que huic Tractationi perarduis involute dissicultatibus lucem afferre possunt, tanta est clarissimus iste Vir excultus Doctrina vt ingenij non solum acumine, ac subtilitate; sed copia, sed varietate, sed eruditione maximà, sibi mortalium mentes devinciat, expleatq;. Opus igitur boc suo dignum Auctore dignissimum esse reor, quod Posteritati commendetur, & in Philosophantium vtilitatem pralo subjectatur.

Victorius Venturellus Vrbinas

Imprimatur, Petrus Mattheus Liera Vic. Capitularia

Berry Con

# PROEMIO DI TVTTA

### L'OPERA.



RA tutti i doni, che la natura ha dato all'huomo, niuno certamente ve n'hà più nobile, & più degno, & da cui riceua l'humana spetie maggior benefitio, che d'hauerlo fatto animal Ciuile, & per sua natura talmente disposto, & inclinato à viuere in compagnia, che senza questo egli non possariceuere la sua

persettione: conciessa cosa che per tal vnione risultino à lui infiniti beni. Quindi argomenta Aristotele nel Primo della Politica, esser naturale non solo la compagnia del Maschio, & della Femina fatta per cagione di generare; ma quelle ancora, che sono satte per cagione della salute dell' vno, & dell'altro: come del Signore & del Seruo, del Marito & della Moglie, del Padre & del Figliuolo, che constituiscono la casa, & la famiglia; & appresso di più case insieme, che producono le Ville, & la Città, perfettissima compagnia sopra tutte l'altre, & in cui spetialmente rilucono i frutti marauigliosi della Società Ciuile; & da cui particolarmente dipende la conseruatione del Genere humano. il che considerato da Aristotele nel luogo sopradetto, lo conduce ad esclamare, colui, che da principio sondo la Città, esser stato autore di sommi beni. Essendo adunque gli huomini naturalmente prodotti à viuere in compagnia, 🗢 à sormare Città, & Republiche, & essendo tutte l'opere della

natura

natura ordinate, è necessario di cofessare, che questo nobilissimo parto, & dono di essa (dico la Città, & la Republica) naturalmente ricerchi ordine. à che hauendo riguardo Aristotele, disse più d' vna volta, la Republica non esser' altro, se non vn'ordine de Magistrati, & de Cittadini fra loro. Ma richiedendo la ragione dell'ordine necessariamente, che vi sia il primo, & il secondo; il più degno, & il men degno; è mestieri parimente di confessare, che nella Città sia naturale la publica, co somma podestà: la quale trahendo da questo sondamento sua origine, collocata per sua natura nel più degno, & principal soggetto di essa, è l'altro mirabil dono conceduto all'huomo, & in tutto necessario per mantenere il primo: da cui dipende la conservatione dell' vnion Civile, & in cui si fonda, come in suo principio, & si riposal ordine, & il gouerno della Republica: appoggiato anche à quest altro natural fondamento, che non nascedo gli huomini di rgual persettione nell'rsso della ragione, es della consultativa; & dovendo i più savij sopra i men savij naturalmete tener l'imperio; nacque ancora la publica, & soma podestà con questa differenza. il che se è vero, come verissimo si dee stimare, quelle virtu adunque & Morali, & Politiche douranno giustamente essertenute in somma veneratione, Es cercate con somma diligenza, che rendono questa publica, et) somma podestà maggiormente perfetta; cioè più atta à sostenere il publico gouerno, & à recare alla Republica maggior perfettione; OT à vegghiare, come locatain si alta, El riguardeuole parte, con ottimi consigli al suo mantenimento. Et se tale fra tutte le virtu morali, & Politiche è la Ragion di Stato, come si vedrà al suo luogo; di soma laude saranno anche degni coloro, che ò per se stessi, ò con il mezo d'altri s'affaticherano per ben'intede-

tendere, El scoprire al mondo la sua natura: della quale rara virtu douendo noi trattare per commandamento di V. A. E vedere ciò ch'ella sia, apportandone la sua vera diffinitione; giudichiamonecessario adimitatione di Aristotele nell'insegnare le cose politiche, di considerare primieramente le opinioni de gli altri intorno adessa, et se hanno spiegatane scritti loro à pieno la suanatura: accioche il cercar più oltre, & far nuous fatica, non paresse ad alcuno cosa vana, & ambitiosa molto più, che vtile, à necessaria: t) accioche si conosca, che noi dopo gli altri Autori ci siamo posti à questa impresa; perche quello, che da essi è stato detto sino à quest bora, non può ragioneuolmente sodisfare per molte cagioni à coloro, che vogliono rettamëte di questa rara virtù andar filosofando. Hauëdo adunque diuiso questo no stro trattato in quattro libri; considerate le opinioni de gli altri; il che facciamo nel primo; 🖯 apportate contra esse, non per ripigliar alcuno, ma solo per trouare il vero, le dissicultà, che ne sono souenute: sondando poscia per le ragioni, che si diranno, il nostro discorso sopra il comune concetto, che hà l'età presente della Ragion di Stato, per il quale habbiamo, ch'ella appartiene alla Prudeza Politica; tratteremo nel secondo libro di essa Prudeza in generale, & come si divida per opinione de gl'Interpreti, & d'Aristotele: & di qual parte dell'Animanostra sia habito: & quello che sia questa parte detta intelletto pratico, & che differenza habbia con il speculativo: Or quale siail suo vero oggetto, parimente tratteremo del discorso, El verità pratica, & della retta ragione quello che sieno secondo Aristotele. cose tutte som mamente necessarie da sapersi per intendere quello, che sia la Prudeza, & quale il suo oggetto, et operatione. Finalmête vedremo qual sia la diffinitione di

essa Prudezain generale, & quali le sue conditioni. Et per sapere à qual delle parti della Prudéza si debba come à suo genere prossimo, & immediato, referire la Ragion di Stato; tratteremo nel terzo libro delle parti, & operationi di essa Prudeza, & spetialmete della Consultatina, della Giuditiale, & della Legislatrice, del consultare, giudicare, & commandare, & qual frà lero sia più nobile, & principale 3 dimostrando quello che intorno à questa importantissima materia habbia, per nostro parere, veramente sentito Aristotele. Oue discorreremo anche conogni diligëza della retta er buona cosultatione, come di operation molto principale di essa Prudeza. delle quali cose tutte parleremo con tanto maggior accuratezza, quato che essendo si congiunta la Prudeza Politica co la Ragion di Stato, degna cosa è, che dell'ona ragionado, anche dell'altra si ragioni: Es quanto che per la congiuntione, & dipendenza loro, no pare, che si possa apprendere à sufficieza la natura dell'una, se prima no si apprede la natura dell'altra. Stabilite tutte queste cose, nel quarto Libro vedremo qual delle parti raccontate di essa Prudëza sia il genere prossimo della Ragion di Stato: il quale ritrouato, vedremo appresso qual sia la sua differeza sermale, apportando la diffinition di lei: la quale spiegando, dimostreremo le cagioni, che ne ssorzano à concedere nel Gouerno Politico la Ragion di Stato, & à confessare la nobiltà, eccelleza, & superiorità sua sopra tutti gli ordini, & tutte le leggi nella Republica: recando intorno à ciò l'opinion d'Aristotele, di Platone, d'Isocrate, di Senosonte, di Plutarco, & d'altri, & cercando se hanno in alcuna parte conosciuta lanatura di questa virtù eccelletissima, & se ella per opinion d'Aristotele possa male vsarsi. oue vedremo ancora quello, che fia la

sia la mala Ragion di Stato, & quali secondo il Filososo le sue massime. Et per dimostrare quanto sia talhora concesso di operare per Ragion di Stato; andremo finalmëte cercando, se sia lecito per Ragion di Stato, & di Guerra occidere il. Nemico con insidie, & inganni; oue considerando molti essempi delle Historie antiche tratteremo ancora quello, che propriamente sia Ragion di Guerra, & delle cause giuste del Guerreggiare. Et se à chiunque legger à questo nostro Discorso paresse peramentura, che noi troppo licentiosamente, con poco decoro della Lingua Volgare ci fossimo seruiti di molte Voci Latine; rispondiamo, che i termini delle Scienze sono, per nostro parere, di tant'importanza, & variati, è alterati cagionano si grani errori, particolarmente nelle materie difficili, & oscure, che in ogni Lingua deono esser ammessi non solo senza biasmo, ma con somma laude di chi gli vsas che per questa cagione vediamo la Lingua Latina hauer riceuuto infinite Voci dalla Greca; & che Marco Tullio istesso le riceue; lodando coloro, che gli antedetti termini ritengono mello scriuere -

the transfer of the second of the second

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

# DELLA RAGION DISTATO, ET DELLA PRVDENZA

POLITICA.

### LIBRO PRIMO.

Si racconta l'opinione d'alcuni intorno alla Ragion di Stato, & si riproua. Si dimostra, che la prudenza politica, & la legislatrice si possano domandar notitie di fondare, conseruare, & ampliar lo Stato. Cap. I.



ONO stati alcuni à nostri tempi, che componendo Volumi della Ragion di Stato: nondimeno di essa, & della sua natura, se ne sono sbrigati in due parole; dicedo, che Stato è vn dominio sermo sopra i Popoli: & Ragion di Stato è notitia di mezi atti à sondare, coseruare, & ampliare vn dominio così fatto: esser tuttauia d'auertire; se bene assolutamente parlando ella si stede alle tre parti sopra poste; che nondimeno più strettamente abche

braccia la conservatione, che l'altre; & dell'altre più l'ampliatione, che la fondatione: concludendo finalmente, ancorche tutto ciò, che si si per le sudette cagioni, si dice farsi per Ragion di Stato; che nondimeno ciò si dice più di quelle cose, che non si possono ridurre à ragione ordinaria, & commune. Questa opinione à mio giuditio hà molte oppositioni. percioche, lasciando da parte quello, che perauentura si potrebbe dire intorno alla diffinitione dello Stato, mentre che volessimo pesarla con le bilance della dottrina peripatetica; certamente, che la dissinitione della Ragion di Stato non si dee, nè si può riceuere in modo alcuno. & la ragione si è, perche la buona dissinitione, come è noto à gl'intendenti, dee convertirsi con il suo dissinitione, miente più, ò meno abbracciare della sua natura: mà la dissinitione

apportata da costoro è tanto generale, che con essa in luogo di diffinir la spetie, che è, per atto d'essempio, l'Huomo, disfiniscono il genere, che è l'animale: conciosia ch' ella non meno si possa appropriare alla legislatrice, & alla facoltà Ciuile, ò dir vogliamo prudenza politica, che sono i due occhi del Gouerno Politico; che à questa, che essi domandano Ragion di Stato. Ho detto la legislatrice, & la facoltà Ciuile esser due occhi del Gouerno Politico: perche Aristotele va spesso accopiandole insieme come due braccia del buon Gouerno nella sua Politica: facendole talhora il medesimo, & talhora differenti di che trattaremo nel terzo Libro al suo luogo pienamente. Percióche chi è colui, che sia per negare, che la prudenza politica non sia vna notitia di mezi atti à fondare, conseruare, & ampliare lo Stato, Dominio, ò Republica che dir vogliamo? Ne meno (ch' io mi creda) sarà alcuno che non affermi, che alla Legislatrice non conuenga il medesimo; posciache vsficio del Legislatore è considerare molto bene la natura di quella Republica, & di quel Popolo, & di quel Dominio, à cui da Leggi; & quelle formar in maniera, che risguardino al buon fondamento, coseruatione, & anche secondo il bisogno all'ampliatione sua. Anzi dirò di più, che proprio, & particolare vificio della Legislatrice per sentéza d'Aristotele (come si vedrà nel terzo Libro) è di sondare, & conservare la Republica; & nondimeno non sarà alcuno, che dica, s'io no erro, che quella, che noi hoggi chiamiamo Ragion di Stato, sia il medesimo, che la Legislatrice, ò la prudenza Politica: & tanto meno gli Autori di questa opinione potrano affermarlo della Legislatrice, quanto che essivogliono, la Ragion di Stato hauer particolarmente luogo in quelle cose, che non si possono ridurre à ragion ordinaria, & commune: ilche tanto è à dire alla Legge, che è il proprio ogetto della Legislatrice.

Si dubita se la Ragion di Stato conuenga alla fondatione, & si riproua la dissinitione antedetta con alcun altre ragioni. Cap. 2.

IN oltre io non hò in tutto per chiaro, che la Ragion di Stato conuenga alla fondatione. conciosia cosa, che; si come ad ogni Artesice è necessario, che sia apparechiata la materia conueniente intorno à cui si affatica, il che hà luogo nel Politico, & nel Legislatore ancora, come insegnò Aristotele nel settimo della sua Politica: così douedosi essercitare la Ragion di Stato, è necessario, che sieno già in essere, & lo Stato, & il Prencipe, come propria materia da lei per sua natura presupposta, in cui si ferma, & intorno à cui si assatica: mà chi sonda vn Sta-

C. 4.

vn Stato, non si può dire assolutamente, che lo posseda: essendo non meno vera nelle cose politiche, che nelle naturali, quella propositione, che quello, che si fà, non si può dir che sia: oltre che la fondatione de' Stati, & delle Republiche, & la notitia de' mezi atti à ben fondarle, pare che sia molto più propria del Legislatore, che di colui, che sà professione di Ragion di Stato, come di sopra si è auuertito. Che se per fondatione vorremo intédere l'acquisto d'vn nuouo Stato, questo si conterrà sotto l'ampliatione, che è il terzo Membro posto da loro. Di più io domando, se hanno inteso, che la Ragion di Stato sia notitia de' mezi attià fondare, conservare, & ampliare vn dominio in maniera, che tutte tre queste cose sieno necessariamete congionte insieme; ò pure che l'vna possa ritrouarsi disgionta dall'altra, in guisa tale, che Ragion di Stato sia non meno la notitia di fondare solamente, ò di mantenere solamente, ò di ampliare senza l'altre due cose, che la notitia di tutte insieme. Se diciamo il primo, ne seguirà, che oue no è fondatione, no sia Ragion di Stato: & in tal maniera niun Prencipe, ò veruna Republica, che no fondi; non si potrà dire, che si serua della Ragion di Stato: il che è falso. in oltre l'ampliatione non è sempre lecita, non è sempre possibile, non è sempre vtile: anzi talhora è cagione della ruina di chi la procura: come la Republica di Cartagine n'è buon testimonio; la quale volendo col mezo d'Annibale ampliar l'Imperio, & soggiogar i Romani; caddè perciò miseramente, perdendo il proprio per acquistar l'altrui: mà doue non sarà ampliatione, non potrà esser anche Ragió di Stato, se questa particella entra necesfariamente nella diffinition di lei: il che pure non si trouerà alcuno, che non nieghi. Se diciamo il secondo, ritorneremo all'istesso inconueniente: conciosia cosa, che la notitia di fondare vn Stato, ò vna Republica, ò di coservarla, convenga molto propriamente alla Legislatrice, & alla facoltà Politica ancora, come si è detto.

Che la diffioitione apportata può anche conuenire all' Arte Militare, & alla rea Ragion di Stato: & che non sia vero, la Ragion di Stato dirsi spetialmente di quelle cose, che non si possono ridurre à ragion ordinaria. Cap. 3.

DI più questa lor dissinitione, tanto è lontana da spiegare la natura della Ragion di Stato, che si può anche attribuire all' Arte Militare, & alla Guerra così dissensiua, come offensiua: posciache conuenendo al Principe dissensirio da chiunque volesse assalirlo, & con questo mezo conservarsi in istato; in tal caso questa cognitione della

d 2 Guerra

### DELLA RAGION DI STATO,

Guerra diffensiua, che egli farà, si potrà chiamare notitia di mezi atti à conseruare il suo dominio: & se volesse far la Guerra offensiua, & ampliar lo Stato, similmente potrà domadarsi notitia di mezi atti ad ampliarlo: le quali cose no occorre dimostrare quanto sieno lontane dalla vera, & perfetta diffinitione. Finalmente notitia di mezi atti ad ampliar lo Stato, dir anche si potrà quella Ragió di Stato, che mirando l'vtile solo, & non l'honesto; cercherà di accrescere il dominio per qual si voglia modo. & il medesimo si dourà dire del fondarlo, & conseruarlo: poiche anche il Tiranno indignissimo di viuere, non che di signoreggiare altrui; può hauer vna notitia di mezi atti à fondare, conseruare, & ampliare vn dominio: & mezi atti si potranno intender quelli, che saranno vtili, & opportuni à lui per mantenersi in istato, se bene per altro non fossero honesti, anzi fossero opposti in tntto al commodo, & ben publico. onde la diffinitione apportata da costoro converrà tanto alla cattiva Ragion di Stato, quanto alla buona: ilche è, per mio parere, errore non mediocre: essendo ranto disserente la buona, & vera Ragion di Stato dalla rea, quanto il vitio dalla virtù: & quanto l'vn contrario dall'altro, come più à pieno si dirà al suo luogo. Mà lasciando la diffinitione da parte, non è perauentura men dubbio quello, che aggiungono, che la Ragion di Stato si dica spetialmente di quelle cose, che non si possono ridurre à ragion ordinaria, & commune. il che se accettiamo per vero; qual disserenza diremo noi che sia frà le cose operate per Ragion di Stato, & le cose operate per equità? conciosia che queste ancora sono molto propriamente di tal natura, che non si possono, anzi non si debbon ridurre alla Legge, & à ragione ordinaria, & commune: oltre che, chi ben risguarda, vedrà, che la Ragion di Stato riluce particolarmente in quelle cose, che si potrebbono ridurre à ragion ordinaria, & commune, & secondo quella operare; & nondimeno tal'hora non si operano, ne si riducono. Il che appò coloro, che non intendono la natura delle cose agibili, è cagione à lei, come si dirà à suo luogo, di biasimo non mediocre, & di apportarle nome, che sia disprezzatrice delle Leggi. Hora che questa diffinitione non sia buona, & che quello, che hanno aggionto per spiegarla, non sia da riceuere; assai chiaro si è dimostrato per le ragioni sopradette.



Quello che sia Ragion di Stato secondo l'opinione d'alcun altri; & che ella è di due sorti; & del genere prossimo di lei. Cap. 4.

C Ono stati alcun' altri, i quali facendo professione di voler insegnare della Ragion di Stato quello, che per l'adietro da niuno era stato scoperto; si sono proposti tre punti da vedere, & cosiderare: il primo, che cosa sia Ragion di Stato, il secondo, se la Ragion di Stato si stenda à gli Huomini di privata condittione; il terzo, & vltimo, se i Principi debbano gouernarsi per Ragion di Stato. Et quanto al primo punto, dividendo la Ragion di Stato in vera, & apparente, & la vera affermando non esser altro, che la prudenza Civile, & seguentemente non disgiunta dalle virtù morali, ne dalla Religione, & perciò vera ragione, & vera regola del gouerno: l'apparente non risguardare, se non il commodo solo di chi l'vsa, & non hauer consideratione ne à Dio, ne al douere; di questa seconda si sono proposti di apportarne principalmente la diffinitione; conciosia che questa, come essi dicono (qualunque se ne sia la cagione) si èvsurpato à tempinostri il nome di Ragio di Stato. L'apparete Ragion di Stato adunque hanno detto non significare, ne esser altro, se non vna diritta regola, con la quale si gouernano tutte le cose secondo che richiede l'vtile di colui, à cui appartengono; & dichiarando le parti della diffinitione, hanno soggiunto, esser stata da loro detta la Ragion di Stato diritta regola, perche operando altri à caso, benche con vtil proprio, non si dirà mai operare per Ragion di Stato; aggiungendo, che diritta regola qui non significa la prudenza in propria significatione, perche questa è sempre congiunta, come si è detto, con la virtu morale; ne meno arte; percioche secondo Aristotele nel sesto dell'Ethica, l'arte è vna regola delle cose fattibili, & la Ragion di Stato delle cose agibili; ne meno significa scienza propriamente presa, come sono le speculative, poiche della scienza il fine è la cognitione, ò la contemplatione, della Ragion di Stato è l'attione: ma che significa vna Pedia, ò Peritia, ò Disciplina, per la quale altri gouerna le cose secondo l'vtile, & commodo di colui à cui appartengono; nascente parte da gl'Insegnamenti altrui; parte dalla lettura dell'Historie, & de' scritti Politici; parte dalle relationi, parte dal senso, & parte dall'osseruatione delle cose di maniera che secondo l'opinion di costoro il genere prossimo in questa diffinitione della Ragion di Stato, sarà la retta regola, ò vogliamo dire Pedia. Et dicono domandarla con tal nome ammaestrati da Aristotele nel primo libro delle parti de gli Animali, oue distigue la Pedia dalla scienza, come habito men perfetto, dal più perfetto; & da Senoda Senosonte, che domandò Pedia la cognitione di Ciro del gouerno, del Regno.

Quale sia il fine della Ragion di Stato secondo la sopradetta opinione, se ella si distenda d gli huomini privati; & se i Principi debbano gouernarsi con essa. Cap. 5.

Icono in oltre, spiegando pure la diffinitione antedetta, hauer posta la voce, altri, & appresso, di colui, à cui appartengono, per comprendere anco i Ministri: poiche l'adoperare la Ragion di Stato per le cose suc è proprio de Principi; l'adoperarla nelle cose di colui, à cui appartengono, risguarda i ministri di essi Principi. Finalmente dicono hauerui poste le voci, vtile, & commodo, per dimostrare, che questo commodo, à cui risguarda la Ragion di Stato come à suo fine, abbraccia due cose, il mantenimento di quello, che si possiede, & l'accrescimento di esso: & questo quanto al primo punto. Del secondo, cioè se à gli huomini priuati si distenda la Ragion di Stato: hanno determinato in questa forma; che prendendosi questo: termine, Ragion di Stato, in significatione propria, & vsitata, & principalmente; ella non hà luogo, se non ne Principi, non volendo, stato dir altro, che dominio, & Signoria, ma se la prenderemo vn poco meno, che propriamente, & per vna certa similitudine, & secondariamente; che si possa distendere à gl'huomini privatiancora; fignificando secondo la sua forza questa voce, stato, tutto quello, che si possiede il che pure conviene di mantenere, & di accresciere; che èquello che constituisce la Ragion di Stato. Quanto al terzo punto, se i Principi debbano gouernarsi per Ragion di Stato; dopò l'hauer apportata la distintione futta di sopra da loro della vera Ragion di Stato, & apparente; si risoluono à dire, che secondo la vera Ragion di Stato i Principi possono, & deuono in ogni modo gouernarsi. perche questa è l'istesso, che la prudenza Ciuile, ne si discompagna dalla Giustitia, & dalla Religione: anzistà sotto queste due virtù, & sotto le leggi humane, & diuine: secondo l'apparente non sia lecito à Principi di gouernarsi in alcuna maniera: poiche per questa Ragion di Stato; si commettono molte sceleragini, & ingiustitie, si disprezza, & conculca la Religione. di che danno essempio d'vn huomo da bene, & virtuoso, & amatore del publico, & perciò ben voluto dal Popolo: del quale temendo il Principe, come Tiberio di Germanico, se lo leua dinanzi per Ragion di Stato: & questa, vogliono costoro, che sia nata dalla Tirannide, & sia propria del Tiranno: & che arrivaudo al supremo, grado d'impietà, produca anco l'Atheismo.

#### LIBRO PRIMO.

Si ristuta la sopradetta opinione, che la Ragion di Stato non è in tutto l'istesso con la prudenza Ciuile; & l'apparente è in tutto ad essa contraria. Cap. 6.

II Ora considerando, come è nostro proponimento, quello, che intorno alla Ragion di Stato da costoro si è discorso; diciamo primieramente, non esser da riceuer, come cosa troppo vniuersale, che la vera Ragion di Stato sia totalmente l'istesso che la prudenza Ciuile, come essivogliono. percioche se ciò fosse vero, non si cercherebbe ad ogn' hora, & con tanta curiofità da Scrittori de nostri tempi, quello che sia questa Ragion di Stato; non si dubitando punto della prudenza Ciuile cioch'ella sia, per esser da Platone, da Aristotile, & da tanti altri sublimi ingegni stata à pieno dichiarata la natura sua, & le sue parti. Che se essi hano inteso, esser l'istesso la Ragió di Stato có la prudenza Ciuile, perche questa sia come suo genere; quanto ciò si difconuenga, lascierò, che sia giudicato da gl'intendenti: conciosia che, come nel considerare la prima opinione habbiamo auertito, non meno errano costoro, che si facesse vno, il quale volendo diffinir l'huomo, dicesse, non esser altro, che animale, anzi che sostanza, ò corpo: poiche la prudenza Ciuile, come si vedrà al suo luogo, è genere generalissimo, & remoto, non immediato, & prossimo della Ragion di Stato.oltre che essendo molte le parti di essa prudenza, come la Legislatrice, consultativa, la giuditiale; era necessario che dicessero à qual di queste appartenga la Ragion di Stato: ò se sia vna spetie da esse distinta. Lascio da parte, che in altro luogo dellor discorso hanno detto, la Ragion di Stato tener molta similitudine con la prudenza, ò Ciuil disciplina. il che se hanno inteso della vera, sarà dunque falso, che ella sia il medesimo, che la prudeuza Ciuile, non essendo le cose simili fra di loro le medesime, come insegna Aristotele nel quinto della Metafifica Tex. 16. Se dell'apparente, quato ciò sia falso simo esser chiaro à ciascuno; essendo l'apparente Ragion di Stato, per sentenza de gl'istessi, contraria in tutto alla virtù, & per conseguente alla prudenza Ciuile; & percio tanto à lei simile, quanto il vitio alla virtù, il bianco al nero, & l'vn contrario all'altro. onde chiunque afferma, che l'apparente Ragion di Stato sia simile alla prudenza Cinile, è veramente offeso da vn grauissimo errore: poscia che le cose simili, come habbiamo nel luogo sopradetto, conuengono, secondo l'esposition di Alessandro, nella spetie, & nella forma. il che non hà luogo nell' apparente Ragion di Stato rispetto alla prudenza Civile. In eltre è falso, per mio parere che à tempinostri per Ragion distato non s'intenda

altro

altro, che l'apparente; anzi grand' ingiuria fanno all' età presente coloro, che cosi pensano, poiche, se bene per molti accidenti puo esser nata probabile opinione, che alcun Principe si sia seruito dell' apparente Ragion di Stato; dobbiamo nondimeno tener per sermo, che appresso gl' istessi, & il mondo tutto (vniuersalmente fauellando) per Ragion di Stato non s'intenda, se non la vera, & buona; essendo l'huomo per natura inclinato, & disposto al bene, & nato alla prudenza, & alla virtù morale, come dice Aristotele nel primo della Politica, & si farà da noi palese nel quarto libro, & perciò à sentire rettamente, & ad apprendere, & porre naturalmeute in vso quello, che da essa virtù, & prudenza gli vien dimostrato.

Onde habbia origine quella opinione, che i Principi si seruono dell'apparente Ragion di Stato; co che questa non può dirsi diritta regola. Cap. 7.

A si fatta opinione hà, s'io non erro, hauuto anco origine dal-la incapacità, & grossezzza di alcuni, che speculando intorno alla Ragion di Stato, & vedendo attribuirsi, à lei alcune attioni, che in apparenza, & nella corteccia di fuori paiono cattine, & vitiose, mà considerate con le vere regole della filosofia morale, & della retta ragione, honestissime si debbono reputare, come al suo luogo dimostraremo con qualche essempio; quello che adessa Ragion di Stato, come à divina virtà, & all'altre superiore, dee giustamente recar eterna laude, hanno ingiustamente in biasimo eterno convertito. Mà passiamo à considerare la diffinitione parte per parte. Ragion di Stato (dicono essi) è vna diritta regola; & io qui dico loro, che se vogliono apportar la diffinitione dell'apparente Ragion di Staro (come veramente vogliono) & questa, secondo che hanno scritto, è opposta alla virtù, & alla prudenza Ciuile, & è in somma il vitio istesso: adunque non si potrà domandare diritta regola; poiche per opinione d'Aristotele ne i libri dell'Etica, la prudenza ò sola, ò spetialmente si dec chiamare con questo nome; di modo che chiunque pone nella diffinitione della Ragion di Srato apparente questa voce, viene necessariamente à porre cose repugnanti, non potendo ella esser nomata diritta regola, se si parte in tutto dal diritto, & dal-12

C.2.

9

folo

la ragione, & se torce dal vero, & diritto sentiero della virtà, ma assolutamente torta: non altrimenti, che nel primo della Rethorica C.I.R. il Giudice, che per sua natura dee esser diritta & buona regola; ,, s'auien che sia mosso da alcun affetto, e domandato regola storta, ,, & vitiosa; onde dice il Filosofo. Non enim oportet iudicem peruertere ad iram excitando, vel inuidiam, vel misericordiam; quia id simile est, ac si quis, qua vsurus est regula, eam reddit peruersam. Conobbero per aucutura costoro la forza di questa oppositione, & perciò lasciarono scritto, che l'apparente Ragion di Stato si può chiamar diritta regola, non perche ella sia assolutamente giusta, che non è; mà perche ella risguarda dirittamente il commodo del Principe, ò giusto, ò ingiusto che sia: il che se noi concediamo esservero, concederemo anco, esfer lecito ad ogn'vno, di vsar à sua voglia impropriamente le parole tralasciando il proprio loro significato, in cui sono state vsate da gli scrittori; ilqual errore, se nel vero reca biasimo non mediocre à chi v'incorre; essendo nelle materie morali, & nelle attioni ciuili il medesimo diritta regola, che retta, & il medesimo retta regola, che retta ragione, di cui nell'Etica Aristotele sa mentione quasi ad ogni passo; & il medesimo retta ragione (quanto appartiene à questo proposito) che buona, cioè dirizzata alla. virtu, & all'honesto; anzi pure che dimostra à noi, & prescriue i veri termini della virtà, & dell'houesto; si dourà concludere. necessariamente, che nella diffinitione dell'apparente Ragion di Stato sia malamente posta questa particella, poiche nelle cose, morali, & ciuili diritta regola importa cosa assolutamente giusta, & che risguardi il giusto, & non l'ingiusto ancora; la doue l'apparente Ragion di Stato secondo costoro è assolutamente ingiusta, ancorche, mentre dicono non esser giusta assolutamente, vengono à contradirsi, facendola giusta almeno in qualche modo, il che non può hauer luogo nell'apparente Ragion di Stato, che intendono diffinire; se pur è vero, che sua Madre sia la Tirannide, suo figliuolo l'Atheismo, come pongono per chiaro. Che se hanno voluto intendere (come pur mostrano) douersi chiamare diritta regola, perche riguarda dirittamente il commodo del Principe, cioè considera il solo commodo, & non altro, ò almeno principalmente; quanto si fatto sentimento sia lontano dalla vera, & vsitata significatione di questa voce nelle cose Politiche, lascierò che da altri sia giudicato. oltre che non verrebbe à spiegare della Ragion di Stato se non vna conditione molto commune all'altre cose ancora; potendosi dire nonfolo di essa; ma di qual si voglia altra cura, che miri le sacende del Principe, come del gouerno ordinario Ciuile, delle cose di Guerra, dell' Economica, & appresso d'altre cose simili, che risguardino dirittamente, cioè ò solo, ò principalmente il commodo del Principe.

Si dubita intorno à quanto si è detto del vero significato di questa voce, retta, & diritta; & si risolue la dubitatione proposta. Cap. 8.

A dirà alcuno, che questa voce, diritta, non si prende sempre VL appresso li Scrittori Politici nel sentimento, che di sopra si è detto il che si raccoglie chiaro nel sesto dell'Etica, oue fauellando ,, Aristotile della buona consultatione, dice cosi. Quoniam verò rectitudo , pluribus modis dicitur, non omnem rectitudinem esse bonam consultationem , perspicuum est incontinens enim, & prauus, quod proponit sibi ratiocinando ,, vi dere, assequitur: vt ita rectè quidem consultauerit, magnum tamen malum " sibi compararit. Le quale parose esponendo Eustratio ne suoi commentarij scriue, che essendo la rettitudine nome equiuoco, Aristotele in questo passo vuol dimostrare, qual sorte di rettitudine sia la buona consultatione. percioche ò il consultantesi propone buon fine, & la consultatione sua è retta, perche risguarda il bene; ò vero, ancorche si proponga malfine, troua nondimeno consigliatti per conseguirlo: & in questo caso ancora la sua cosultatione si domanda retta, perche: " come egli soggiunge: Reete ad finem propositum perducit, non tamen reeta , itaest, vt superior eo, quod est inutilis. Essempio di ciò (dice Eustratio) ne dà Aristotele l'Incontinente, & colui che assolutamente è vitioso. conciosia che quello, che esso Incontinente si propone di vedere quasi suo fine; cioè di considerare, come possa conseguire il suo desiderio; è cosa cattina, & vitiosa; cagionata in lui da cattino, & vitioso habito: & nondimeno, come conclude Eustratio; Assequetur quidem finem ra-, tiocinando, vt potè recte ad ipsum assequendum vsus ratiocinatione: atq; in , hoc recte videbitur consultasse: magnum tamen malum ex consilio accipiet ac , sibi comparabit; quippe cum malum sibi in deliberatione finem proposuerit, ex , malog; habitu eum appetiuerit. Se dunque è vera questa filosofia, ne seguirà, che l'apparente Ragion di Stato si possa da costoro domandar diritta regola, in quanto che somministra consigliatti, & mezi accomodati, & opportuni à conseguire quel fine, che il Principe si propone, che è il commodo, & vtil suo: auenga che esso fine non sia buono; non altrimente che l'huomo vitioso, & l'incontinente si dicono da

Arist. consultar dirittamente per conseguir il lor sine, quantunq; cattiuo, & per il quale, come egli asserma, fanno acquisto d'vn gran male.

C. 9. F.

l'a onde quanto à questa parte, malamente sarà da noistata ripresa la diffinitione sopra posta. Rispondiamo esser in somma verissimo quello, che di sopra habbiano affermato, & che il sentir altrimente, è error molto graue nella filosofia morale. Et quanto all'autorità di Aristotile diciamo, che sanamente considerata, & intesa, ella conclude tutto il contrario di quello, che espone Eustratio, ancorche Autor grauissimo, & solo forse fra gl'interpreti dell' Etica degno di questo nome. la cui auttorità èstata di tanto peso, che hà condotto gli altri Espositori, che sono stati dopò lui, nel medesimo errore (siami lecito senza nota di temerità in cosa tanto chiara di vsar fauellando di huomini si graui, questi rermini) poiche, & Burleo, & Acciaiolo, & Giouanni Maggiore, & fra gl'Espositori di nostra lingua il Picolomini, & il Figliucci hanno apportata la medesima interpretatione, & sopra ogn'altro errò nelle sue Tauole il Zuingero Auttor riprouato. Il che tutto, perche ricerca particolare, & separata consideratione, sarà da noi dimostrato esser conforme al vero nel terzo libro: oue trattaremo con ogni diligenza della retta, & della buona consultatione, come di cosa non solo essentiale alla prudenza, ma anco alla Ragió, di Stato: & che perciò sopr' ogn' altra ne discopre la sua natura. per la qual cosa lasciando di mostrar all'hora, che questo termine, diritta, ò retta regola, & retta consultatione, non può esser presa per l'auttorità di questo luogo d'Aristotile in cotal sentimento; passiamo à cosiderare le altre parti tralasciate della diffinitione sopradetta.

Che la Pedia non puo esser genere mediato, ne immediato della Ragion, di Stato, si apportano due dissinitione di essa Pedia. Cap. 9.

Frà le altre cose stato da noi detto di sopra nel spiegare le parti della dissinitione, che adducemmo, che questo termine, diritta regola, sù posto da gl'Autori di cotal dissinitione come genere prossimo della Ragion di Stato; & che perciò essi scrissero, diritta regola significare in questo luogo, non la prudenza presa in propria significatione, non arte, non scienza: mà vna Pedia delle cose agibili, in quanto questa voce, Pedia, dice vn habito men persetto della scienza appo Aristotile nel primo libro delle Parti de gl'Animali. Intorno à che, interpretando diritta regola Pedia (siami lecito liberamente dir quel ch'io sento) hanno sorse commesso maggior error del primo: essendo la Pedia voce assai più vniuersale, & per conseguenza molto men atta à significar il genere prossimo della Ragion di Stato, che non è la diritta regola. posciache per sentenza d'Aristotile nel

inogo adotto da loro, si può applicare à ciascun methodo, & contemplatione, & così alle cose speculative; non alle attive solamente; & sorse anche non solo alle attive, ma alle fattive ancora; & non meno

alle naturali, che alle morali: il che per auentura considerando il Leonico ne suoi Commentarij sopra il primo libro delle Parti de gli Animali, ne apporta vna diffinitione molto generale dicendo, la Pedia non esser altro, che vna vniuersale, & confusa cognitione di alcuna cosa nascente dalle cause di lei più remote, & materiali; & alcuni huomini dotti dell'età nostra hanno scritto, la Pedia esser ogni conueniente institutione, che risguardi qual si voglia disciplina; nascente da varie cose atte per sar apprender cotal disciplina. Le quali diffinitioni mostrano assai chiaro, quanto appò questi scritrori sia generale, & commune questo nome, & quanto perciò poco atto ad esprimere, & significare il genere prossimo della Ragion di Stato. In oltre, dato che ogni Pedia siguisichi vn habito men persetto della. scienza, non sarà però vero, che la Ragion di Stato debba nomarsi Pedia, perche essendo facoltà attiua, non può, come essi dicono, esfer habito perfetto; percioche, se intendono, che gli habiti dell'intelletto pratico, che sono l'arte, & la prudenza, non siano perfetti, errano di souerchio; se de gl'habiti morali, che sono le virtù, cadono nell'istesso errore; la onde sarà falsissimo, che la Ragion di Stato, come facoltà attiua non possa esser habito perfetto. Che se intendono gli habiti dell'intelletto attiuo esser men perfetti de gli habiti, ch'informano l'intelletto speculatino, ciò non è à proposito, ne reca à noi dif-

tele la quale per auentura non confiderata d'alcuno (ch'io mi fappia)
fino à quest'hora accuratamente, ha cagionato, che
non si sia ben inte sa la natura di quella facoltà,
che egli chiama Pedia in quel luogo. Hò
detto, in quel luogo, perche questa
voce si troua appò lui altrone in
altri significati, come anche
ne Dialoghi di Pla-

ficultà alcuna. Finalmente è da sapere, che non solo la Pedia non può esser genere prossimo della Ragion di Stato; ma, che presa, come essivogliono, nel sentimento, che la prende Aristotele nel primo libro delle Parti de gli Animali, è totalmente di natura opposta à lei; il che conosceremo assai chiaramente, se voremo considerare la dissinitione, che nel luogo sopradetto della Pedia ne reca Aristo-

tone.

Picol.
Grad.5.
Cap.13.

Si dichiara la mente d'Aristotele nel primo Libro delle Parti de gli Animali intorno alla Pedia: che altro è la Pedia della cosa, altro la Pedia della scienza. Si espongono alcuni luoghi della Politica, dell'Etica, & della Metasissica. Cap. 10.

Ice dunque Aristotele nel luogo sopra posto, che in ogni Thes-D'ria, & in ogni methodo, sieno più nobili, ò men nobili, si trouano due modi dell'habito; & ristringe alla voce di habito, quello, che domandò Theoria, & methodo, oue aggionse methodo ristringendo la voce Theoria, per mostrare, che questa contemplatione dee esser fatta, & trattata con ordine. Il primo modo dell' habito sudetto dice domandarsi scienza della cosa: il secondo modo, vna certa Pedia; & si puo intendere ò della cosa, ò (si come io stimo più vero) della scienza della cosa; in modo che la Pedia si riferisca alla scienza della cosa, & non alla cosa considerata senza la scienza di lei . il che non hauendo auertito alcuni si sono di gran lunga ingannati nell'insegnare quello, che per Pédia intenda Aristotele in questo luogo. Et da questa distintione nasce anche vn vso assai disterete di questa voce; percioche Pedia della cosa importa appò lui spesse fiate non altro, ch'esperienza; nel qual senso, s'io non erro, si serue della voce Pedia nel terzo della Politica, quando disse, che in tutte l'artissi trouano trè sorti di persone, l'architettonico, l'esperto, & l'operante, & che sogliamo attribuire il giuditio non meno all'esperto, che à quello che sà, ciò è all' architettonico; & ecco le sue parole secondo la version del Sepulueda. ,, Est autem medicus tum opifex, tum architectus, tum peritus in arte medica; , sunt enim quidam huiusmodi in omnibus fere artibus. iudicium autem tribus , peritis nihilominus, quam Scientibus solet. Oue la voce gerca, πεπεδευμένοσ, & πεπεδευμένοι, cioè peritus, & peritis, come interpretò il Sepulueda, stà senza alcun dubio in luogo di, εμπείροιο, cioè expertis; che perciò poco di sopra sà mentione Aristotele dell'esperienza accompagnan-, dola con l'arte in quelle parole. Similiter autem, & hoc & circa alias , experientias, & artes. Le quali io hò qui apportate dall'interprete Antico, poichetuttigli altri sono, per mio parere, stati poco auertiti nel far latina la voce, èumapla, (che propriamente significa esperienza) ò facultatibus, come l'Aretino, ò doctrinis, come il Sepulueda, ò studijs come il Vittorio; ò finalmente, come il lambino, facultatibus longo vsu partis. Et che al Pratico & Esperto sia da credere, come all'Artefice & Theorico, si come in questo luogo della Politica insegna Aristotele, anzi che sia da credere più talhora à lui, oue si ricerca l'opera, che al Theorico; ne habbiamo il testimonio chiaro dell'istesso

C.73

\*\*\*. istesso nel sesto dell'Etica, oue dice. Hinc sit, vt nonnulli etiam nescien
nes nonnullis scientibus, astuosiores sint, & in reliquis illi qui sunt experti.

Il qual luogo ben considerato apporta luce non mediocre alle parole
adotte di sopra. Et nel primo della Metassica disse chiaro. Ad

nagendum itaque nil videtur experientia disserre ab Arte; quinimò videmus

necente experientia din esta disserre ab Arte; quinimò videmus

necente experientia disserve ab Arte; quinimò videmus

necente esta della cosa.

\*\*C.I.B.\*\*

necente esta della cosa disserve esta della pedia della cosa.

\*\*Tennonnulli etiam nescien
nescien
necente esta disserve alle parole
adotte di sopra. Et nel primo della Metassisca disse chiaro. Ad

necente esta disserve alle parole
adotte di sopra. Et nel primo della Metassisca disse chiaro. Ad

necente esta disserve alle parole
adotte di sopra. Et nel primo della Metassisca disse chiaro. Ad

necente esta disserve alle parole
adotte di sopra. Et nel primo della Metassisca disse chiaro. Ad

necente esta disserve alle parole
adotte di sopra. Et nel primo della Metassisca disse chiaro. Ad

necente esta disserve alle parole
adotte di sopra. Et nel primo della Metassisca disse chiaro. Ad

necente esta disse di serve esta disse chiaro. Ad

necente esta disse di serve esta di serve

Che cosa sia la Pedia della scienza secondo Aristotele. si apporta la vera diffinitione di essa Pedia. Cap. 11.

P Edia poi della scienza della cosa importa, per mio parere, ne luogo sopradetto del primo libro delle Parti de gli Animali, appo Aristotele vna retta cognitione dell'ordine, & della distributione delle cose dimostrate nella scienza; la quale cognitione, & Pedia domandò " acconciamente Aristotele nel secondo della Metafisica. Modum scien-", tia cosi dicendo. Qua propter oportet peritum esse, quomodo singula admit-,, tenda sunt . quoniam absurdum est simul scientiam, & modum scientia qua-,, rere; neutrum autem facile accipere est. Certitudinem verò sermonis mathe-,, maticam non oportet in cunctis quærere; sed in his, quæ non habent materiam: le quali parole prouano chiaro, che nel primo libro delle Parti de gli Animali ponendo Aristotele due modi dell'habito, & dicendo, l'vna esser la scienza della cosa; l'altro, vna certa Pedia; per Pedia altro non intese, che Pedia della scienza, cioè, come nel luogo adotto esponendo se medesimo testimonia, modo della scienza della quale Pedia è offitio ancora (come egli nelle parole sopraposte insegna) & forse più chiaramente nel primo dell'Etica, di considerare qual sorte di dimostratione ricerchino le cose, che nella scienza s'insegnano; in modo che dall'Oratore non si ricerchi la dimostratione, ne dal Naturale, ò Morale l'esquisitezza Matematica. Et perche questa Pedia consiste invn certo buon giuditio naturale, che prontamente senza molto discorso, & consulta conosce quello, che conuiene; quindi Aristotele nel dif-" finirla, dicendo, che Pedia est facultas iudicandi perspicaciter quid nam ,, reste, aut non reste ab eo, qui dicit, exponatur (il che non vediamo ancora da alcuno esser considerato) la riferi particolarmente à quella facoltà, che nel sesto dell'Etica vien da lui nomata Eustochia, cioè bona coniectatio; conciosia che quello, che Theodoro Gaza interpretò perspicaciter, sia nel testo greco eu sóxos. Onde più propriamente per auen , tura diremo, che Pedia, est facultas, qua coniectando iudicare potest quid

C.9.

C.3.

T.15.B.

nans

, nam rette &c. della quale facoltà è proprio non seruirsi del discorso, si come egli affermò nel libro sopradetto; negando perciò che la buona consultatione, che tutta è fondata per sua natura sopra esso discorso, ,, possa esser buona coniettatione. Sed neque bona coniectatio est; (dice ,, egli) quippe cum, & absque ratione, & citum quid bona coniectatio sit; lon-,, go autem tempore consultent. vnde aiunt citò agenda, esse, que consultaueris; , tarde verò, ac diù confultandum. Il che se è vero, non sarà alcuno, che non conosca, quanto sia lontana la natura di quella Pedia, di cui parla Aristotele uel primo libro delle Parti de gli Animali, da quello, che por si dee per genere prossimo della Ragion di Stato. poscia che questatutta stà appoggiata alla ragione, & al discorso, & alla consulta, come si mostrerà al suo luogo; & della Pedia gia dichiarata è molto proprio, di operare senza discorso. Vero è, che Aristotele nel terzo c.3. della Politica, vsando in più larga significatione questa voce Pedia, come si è detto, che egli suole; domandò l'arte, & scienza del commandare, & di coloro, che sopra gl'altri tegono l'imperio, Tou Siav To di gorfor, cioè Pedia di colui, che commanda: mà questa poco di sotto dichiarò non esser altro, che la prudenza. onde non può esser posta à significare il genere prossimo della Ragion di Stato. Che poi Senosonte si seruisse di questa voce in altro significato, di quello, che possa conuenire al genere della Ragion di Stato, è assai chiaro per se stesso. ma passia-

Si considerano l'altre parti della dissinitione sopraposta; & si dimostra, che la disserenza formale in essa assegnata della Ragion di Stato, non può hauer luogo. Cap. 12.

mo à considerare le altre parti della sopradetta diffinitione.

Pedia presa nel sentimento, che les diritta regola, ò la Pedia presa nel sentimento, che lessi vogliono, non possono esser genere prossimo della Ragion di Stato; ci resta da dire alcuna cosa intorno à quello, che hanno posto in luogo di disserenza: & per vltimo intorno anche alli due altri capi, che della Ragion di Stato si sono da costoro stabiliti. Per disserenza dunque pongono essi, s'io non erro, quelle parole, di gouernar tutte le cose secondo l'vtile, & commodo di colni, à cui appartengono oue è da considerare primieramente, che, se la Ragion di Stato abbraccia il gouerno di tutte le cose, haurà anco luogo nelle samiliari; & che perciò è per auentura troppo generale questa disserenza. In oltre se vogliono, che qui l'vtile sia diviso dall'honesto; doueuano spiegarlo chiaramente: poiche ordinariamente sauellando dobbiamo intendere altrimenti: non essendo l'vti-

le separato dall'honesto secondo i veri, & buoni fondamenti della filosofia Ciuile.il che in molti luoghi insegnò Aristotele, ma spetialmente nel settimo della sua Politica, quando disse, che le cose vtili si riferiscono per natura loro nella vita Ciuile non meno alle honeste, che il negotio all'otio, la guerra alla pace si debba riferire: douendo noi hauer per fermo tali due cose, come disse vn grand' huomo de nostri tempi, esser i due occhi di questa vita: l'vno de quali da se solo non basti à buon fine guidarne; & quelli perciò esser noi obligati di accompagnare in maniera, che mai per veruno accidente, che ne possa incontrare, non sia dannoso l'honesto, ne l'vtilità vergognosa; auenga che à qual più tosto sia d'appigliarsi trà l'vtilità, & l'honestà, non habbia il mondo corrotto altra lite cosi difficile da giudicare. Di più è manifesto, che questa differenza conuerrà anche alla Ragion di Guerra: potendosi non meno dire, che nella Guerra tutte le cose si maneggino secondo l'vtile, & commodo di colui à cui appartengono. il che quanto sia biasimeuole nell'apportare le disserenze specifiche, lasciarò, che da altri sia giudicato; quantunque essi, facendosi quasi in contro à questa difficultà, habbiano scritto, che questa loro Ragion di Stato comprende anche in vn certo modo la Ragion di Guerra: anzi che que sta è parte di lei, di che si dirà à suo luogo nel quarto libro alcuna cosa.

Che la Ragion di Stato propriamente non hà luogo ne Ministri de Principi. Che non si distende à gli huomini privati. Che la vera Ragion di Stato, non l'apparente, è propria de Principi. Cap. 13.

Noltre, che la Ragion di Stato possa conuenir anche à Ministri del Principe, come essi vogliono, dicendo hauer posto perciò nella dissinitione la voce, altri, ciò non è da concedere esser vero, se non per accidente (come al suo tempo dimostreremo) di che non cura la diffinitione. Finalmente par che sia falso, che queste due voci, vtile & commodo, abbraccino di necessità queste altre due, cioè il mantenimento, & l'accrescimento di quello, che si possiede, come pure per testimonio de gl'istessi Autori, sono poste ad abbracciare: poscia che talhora può anche tornar vtile non solo di non accrescere, ma etiandio di non mantenere alcuna cosa di quelle, che si possedono, che perciò leggiamo nell'Historie le ruine di tante Città, & sortezze acquistate, perche non tornaua commodo il possederle, & mantenerle. Ma di questa dissinitione tanto basti hauer detto, per la qual cosa passando à gli altri due capi, che restano, brieuemente diciamo, quanto al secon-

Ce 140

habbi-

do, esser molto strano per nostra opinione, il volere, che la Ragion di Stato si distenda à gl'huomini privati: non potendo questa nobilissima virtu, a cui niuna vil cosa dee sperare di piacere, ne douendo per sua natura haner luogo, se non ne gouerni Politici, & nelle persone de Principi, & in somma di coloro, ne quali riluce la somma podestà: in modo che il condurla à mirar si basso, & ad albergare in Inoghi si humili, altro non è, che distruggerla affatto, & singer nuoui significati contra la natura delle cose, & contra il commune concetto del parlare, & de gli huomini. Intorno al terzo diciamo, che la Ragion di Stato tanto è propria de Prencipi, che senza lei non sarebbono degni di questo nome, come vedremo al suo luogo: intendendo però della vera & buona; con cui l'apparente ha quella proportione, che la Tirannide con il regno; & le vitiose forme delle Republiche con le buone. Onde si come, se si dee esser Tiranno, non bisogna che venga in questione; così non si dee recar in dubbio, che i Principi senza granissimo errore non possono seruirsi dell'apparente, & vitiosa Ragion di Stato nel gouernare. Non è però da lasciar senza consideratione quello, che essi, concludendo il lor discorso, dicono della vera Ragion di Stato; cioè che ella per sua natura sta sottoposta alla giustitia, 1 & alla religione, & sotto le leggi diuine, & humane: conciosia cosa, che cosi dicendo, mostrano (s'io non erro) di non hauer anche da lungi odorata la sua vera natura: poiche, come al suo luogo mostreremo, ella è tanto superiore alle humane leggi, & alla giustitia Civile, quanto è da essi stimata à loro inferiore; & intorno alle diuine si affatica in maniera secondo il bisogno, & l'occasione, che discopre molto nel gouerno Politico la superiorità, & eccellenza sua.

Si racconta vna terza opinione intorno alla Ragion di Stato: ma prima fidichiara quello, che siano secondo essa, Ragion di Natura, Ciuile, di Guerra, & delle Genti. Cap. 14.

Sono stati alcuni altri, che discorrendo sorse con miglior sondamento intorno alla Ragion di Stato; & parendo loro, che per ancora non sosse ben inteso quello che veramente, & propriamente con detto nome si voglia denotare; come che tutto il giorno, & da ogn'vno si habbia in bocca: hanno stimato necessario, per meglio dichiarare quello, che ella sia, d'intender prima quello, che siano Ragion di Natura, Ragion Ciuile, Ragion di Guerra, & Ragion delle Genti; & che ordine & proportione.

habbino frà loro queste ragioni, & con esse la Ragion di Stato. & trate. tando primieramente della Ragion di Natura; hanno detto, che essendo tutti gli huomini di vna massa di carne creati; no è alcun dubbio, niuna differenza digrado, ò di nobiltà per legge di natura esser tra loro:ma tutti nascer liberi, & tutte le cose dalla natura prodotte à tutti indistintamente esser date. Cosi per legge di natura esser seguito il cogiungimeto del Maschio & della semina, & l'alleuare & nutrire i figliuoli, in modo, che, secondol'opinion di costoro, la ragione, ò legge di natura (percioche questi due termini, s'io non erro, prendono estinell'istesso sentimento) hauendo il suo principio hauuto col principio de gli huomini; non importa altro, che vna vgualità di grado, di perfettione,& di libertà trà loro; vna communanza di tutte le cose, & lo studio della prole:ò almeno importa principalmente queste quattro cole. Dopò la Ragion di Natura vogliono, che sia nata la Ragion Civile, co. questa occasione, che essendo richiamati gli huomini dalle Selue alle Città, sosse necessario per mantenere cotal communione, che si facessero nuoui ordini, & si introducessero nuoui costumi, & modo di vita: come per essempio, che non si viuesse in commune. di doue è poi derinata secondo essi tutta la materia delle compre, & delle vendite, & altre somiglianti institutioni intorno al viuere Ciuile: i quali ordini Ragion Ciuile sono stati appellati: concludendo, nonesser perciò altro questa Ragion Ciuile, se non vn ristringimeto, & vna derogatione della naturale. Dopò la Ragion Ciuile dicono essersi trouata la Ragion di Guerra: perche fra diuersi Popoli, & Città pari di forze nascendo alcune di ferenze, nè potendo da Magistrati essere accomodate, sù necessario di venir all'Armi. il che Ragion di Guerra fù poi nomato. La quale opponendosi alla naturale, come la Ciuile hauea fatto, & anche all'istessa Ciuile, & à queste due Ragioni contrafacendo; quello che è d'altri legitimamente, si fà suo proprio con la Ragion della Spada; & in tal modo suo, che non si può, ne si dee se non chiamare legitimo acquisto. Et perche è accaduto, che trà Popoli discordi, & nell'ardor dell'armi pure è nato accordo, & pace; la quale con mezi è stato necessario di codurre à fine che trattassero con l'vna, & l'altra parte; quindi dicono effer nata la quarta ragione, che Ragion delle Genti si domanda. la quale correggendo la Ragion di Guerra; non ostante qual si voglia odio,& rancore; rende inuiolabili quelle persone, che chiamate Ambasciatori, sono mandati dall' vn popolo all' altro per trattar simili accordi. Cosi possiamo raccogliere secondo l'opinion di costoro, l'vna ragione opporsi all'altra, & quella ristringere, correggere, & distruggere, & ad essa cotrafare, & derogare in maniera, che l'vna all'altra sia sottoposta; cioè

cioè la naturale alla Ciuile, la Ciuile alla Militare, & questa per vltimo alla Ragion delle Genti; in tal modo però, & entro à termini tali, come essidicono, che non in tutte lecose s'intenda all' vna dall' altra esser derogato: ma ciascuna di queste leggi, ò ragioni habbia i suoi termini, suor de quali non le sia lecito andar vagando.

Quello che sia Ragion di Stato secondo l'opinione de sopradetti Autori. Cap. 15.

Dichiarate queste quattro ragioni, la cognitione delle quali, per ben intendere la natura della Ragion di Stato, hanno stimata necessaria; & venendo à ricercare quello che veramente sia questa Ragion di Stato; pongono per fondamento del tutto, non esser mai Ragion di Stato, che alcuna cosa non distrugga: & intendono (cred'io) delle quattro sopradette Ragioni, non altrimenti che la Ragion di Guerra distruggere in alcuna sua parte la Ciuile da essi è stato dichiarato, la Ciuile la Ragion di Natura. questa facoltà però di correggere ciascuna di queste quattro ragioni quasi à tutte superiore, vogliono esserle concessa solo à fine del publico beneficio, & di maggiore, & più vniuersal bene: & supposto questo fondamento, volgendosi à diffinire la Ragion di Stato; dicono non esser altro, che contrauentione di Ragion Ordinaria per rispetto di publico beneficio: ouero per rispetto di maggiore, & più vniuersal ragione: come per essempio, quando Claudio, contrauenendo alle leggi della Patria sua, pigliò per Ragion di Stato la Nipote per Moglie; cioè perche, trapassando il Sangue de Cesari in altre famiglie; non si turbasse il publico riposo nel qual caso andò la minor ragione sotto la maggiore, che è quella del publico beneficio. Cosi secondo essi, volendo Romulo fondare & ampliar Roma, per hauer concorso, la fece ridotto, & Asilo di huomini maluagi: contrauenendo perciò alla legge Ciuile. Da tutto questo concludono, non essere conueniente dire, che si saccia cosa alcuna per Ragion di Stato, se si può mostrare, che si faccia per Ragione di Ordinaria Giustitia: si come all'incontro vna cosa si deue dire esser fatta per Ragion di Stato, quando non se ne può assegnare altra ragione della gia detta:nel qual modo sarà sempre la Ragion di Stato contranentione di Ragion Ordinaria per rispetto di maggiore, & più vniuerfal ragione. Il che accio che meglio da essi sia spiegato, hanno aggiunto, questa Ragion di Stato considerata, come contrauentione di Ragion Ordinaria, non esser altro, che vna cosa opposta al prinilegio. percioche come il prinilegio, corregge la-

legge ordinaria in beneficio d'alcuno: cosi la Ragion di Stato corregge la legge ordinaria in beneficio di molti. concludendo che perciò si possa propriamente chiamare trapassamento di legge Ordinari i in beneficio di molti, che è la terza diffinitione da essi apportata: alla quale hanno aggiunta la quarta, considerando questo vniuersal beneficio, à cui quasi à suo scopo è per sua natura dirizzata questa ragione: cioè che ella non è altro, saluo che cura risguardante il ben publico. & poiche Stato altro non è, che Dominio, ò Signoria, ò regno, od imperio, mirando à questa voce hanno posto per la quinta diffinitione, che Ragion di Stato sia Ragion di Dominio, ò d'Imperio; cioè certe profonde intime, & secrete leggi, ò privilegi fatti à côtemplatio ne della sicurezza di quella Signoria, la quale perciò sù da Tacito sorse detta Arcanum Imperij. Che se noi consideriamo questa ragione, in quanto ella ha luogo nel Principe, à cui è concesso, come rappresentate la persona publica, far molte cose di fatto contra la Ragion ordinaria, per seruitio, & difesa della sua persona, & imperio; la Ragion di Stato, dicono essi, in tal guisa considerata, non esser altro, che vn priuilegio del Principe, per il quale può derogare alla Ragion commune per difesa della sua persona. Finalmente concludono, che volendo noi ridurre à perfettione questa Ragion di Stato, & aggiungerle quella bellezza, che sia possibile maggiore; ne conuiene di hauer per chiaro, che, si come ella precede le altre quattro ragioni sopradette, &. quelle corregge à sua voglia, & distrugge : cosi da altra, & di gran lunga più eminente ragione possa, anzi debba, esser corretta, & destrutta, che è la Ragion Diuina, ò Religione, che vogliamo nominarla: in maniera che à paragone di lei venga ogni sua forza, & autorità posterata:douendosi, non altrimenti, che inconcorso di ben particolare, & vniuersale è preposta la Ragion di Stato alla Civile: cosi in concorso di Religione, & d'Imperio senza alcun dubbio preporre alla Ragion di Stato il rispetto della Religione.

Siriproual'opinione sopradetta, & prima si dimostra, che la Ragion di Stato non si può domandare ragione, & legge nell'istesso sentimento, in cui si domandano la Ragione di Natura, Ciuile, & delle Genti. s'espongono due luoghi di Platone. Cap. 16.

Auendo noi con la magg: or breuità possibile, ma però à bastanza, s'io non erro, dichiarata l'opinione di costoroj: resta che vediamo, quali, & quante dissicultà intorno ad essà ne si facciano incotro. Et primieramente à noi pare, che essi commettano non picciola equi-

nocatione, mentre volendo trattare della Ragion di Stato, l'accompagnano con la Ragion Naturale, & con l'altre. & la ragione si è, perche quando noi diciamo Ragion Naturale, Ragion Ciuile, Ragion di Guerra, & delle Genti, communemente intendiamo, & debbiamo intendere quello, che appresso i latini si dice Ius naturale, ius Ciuile, ius Belli, ius Gentium, appresso i Greci, & Aristotele, 70 Sinaur. ma la voce Ius presa in questo sentimeto, che è il suo primo, proprio, & vero significato; dinota oggetto spiegato, & contenuto da quelle, che noi diciamo leggi di natura, Ciuile, & di Guerra: si come l'istesso Aristotele insegnò nel quinto dell'Etica, & San Thomasso nella sua Somma; auenga che ne egli, ne gli altri latini facciano per mancamento, & pouertà delle voci differeza frà Ius,& Iustum; la done appo Aristotele frà tutte, cioè frà Ius, Iustum, & Iustitia, è qualche differenza: ma mentre noi diciamo Ragion di Stato, non intendiamo, che questa voce Ragione rispoda à quest'altra Ius, ma secondo il commune concetto, con che hoggi ne parliamo, alla voce, ratio, tratta dalla greca λόγος: ilche è molto differente. & se diremo che la voce, Ius, è posta à significare non solo l'oggetto, & la materia espressa della legge, come si è detto: ma anche la legge istessa; se la prendono in quest'vitimo sentimento, nel quale si dice anche da gli Autori communemente Ius naturale, Ius Civile, Ius Belli, Ius Gentium; vengono necessariamente ad intendere per Ragion di Natura, Ragion Cluile, Ragion di Guerra, Ragion delle Genti il medesimo che legge naturale, ciuile, di guerra, & delle genti: & seguentemente per Ragion di Stato, non altro che legge di Stato: che perciò si auerti di sopra, che essinon faceuano differenza alcuna frà legge, & ragione. mà questavoce, νόμοσ, cioè legge, presa in questo sentiméto, propriamente dice cosa determinata, e che habbia, e presupponga materia, oggetto, & regole determinate: oue le voce, λόγοσ, cioè ratio, significa cosa indeterminata, & che no habbia materia, ne oggetto determinato; che questa è, se non siamo ingannati, la vera disterenza frà ragione, & legge. il che per auentura confiderando Platone nel suo Minosse, lasciò scritto, che tutti i precetti dell'Arti si possono domandare legge: & nel Sofista chiamò la legge Tiranno, distinguendola dalla natura: perche sforza gli huomini à molte cose, cioè à quelle, che essa presuppone come determinate. Per la qual cosa hauendo le quattro ragioni sopradette materia, & oggetto determinato, à cui risguardano, & intorno à cui si affatticano; possono, anzi deuono propriamente domandarsi leggi & ragioni, in quanto questa voce è posta à significar legge. ma ciò non può hauer luogo nella Ragion di Stato: la quale, come si vederà a suo tempo, non hà ne materia, ne regola determinata, à cui

B 3

s'ap-

s'appoggi. anzl è per sua natura in tal modo mutabile; che quello, che hoggi accetta & approua, le convien ben spesso domani, variata la coditione delle cose, riprouare. onde propriamente si dee domandar ragione, & non legge; come anche vediamo, che si domanda. il che parimente ne dimostra, che per questo rispetto ancora non può la Ragion di Stato hauer con le sopradette ragioni alcuna somiglitnza. Lasciò stare, che presa ella, nel suo proprio, & vero significato secondo il commune concetto dell'età presente, che con gloria sua grande hà posto a questa rara, & eccellente virtù si bel nome (conciosia che autore più antico di Monsignore della Casa non troueremo per auentura, che di esso faccia mentione) pare più tosto stimata contraria alle leggi, come essimedes mi affermano, chiamandola destruggitrice della Ragion Civile, non che legge si possa domandare: ò almeno da esse molto diversa, in quanto che per cotal nome intendiamo le leggi scritte, & civili: oltre che non sò come essi proveranno; che srà la Ragion. di Stato, & le altre quattro ragioni da loro annoverate, sia la proportione, & somiglianza, & dirò anche affinità, che è frà la Ragion di Natura & la Ragion Civile, frà la Ragion di Guerra & delle Géti, in modo tale, che essa da queste habbia tratto sua origine, come le quattro ragioni nascono l'vna dall'altra secondo loro. Che se vorremo anche prendere questa voce Ragione, & la latina Ius in quato sono poste à significare quello, che Aristotele domandò generalmete nel quinto dell'Etica, Sincier; diciamo co gl'Interpreti di nostra lingua (auenga che impropriamete) il giusto, e che si riferisce alla giustitia; il quale è da lui diviso in giusto vninersale, e particolare: si come anche la giustitia, à cui risponde, in giusto secondo le leggi, & in giusto vguale; e finalmente in giusto scritto, non scritto, signorile, paterno, economico, e politico; & il politico in giusto naturale, e legitimo; tosto vedremo che ne anche questo hà che fare con la Ragion di Stato; se non in quanto può diuenire oggetto, intorno à cui ella possa talhora assaticarsi.

Che non è vero niuna differenza di grado ò di nobiltà esser frà gli huomini per legge di natura. Che ne anche nel stato dell'innocenza sarebbono stati gli huomini frà loro di vgual perfettione. Si dichi chi arano alcuni luoghi di S. Thomasso nella somma, & di Aristotele nel primo della Politica. Cap. 17.

Noltre (per lasciar il suono delle parole, & il signisicato delle voci da parte, & venir alle cose, & all'intelletto delle dottrine) quanto essi dicono di ciascuna di queste ragioni è, come io auiso, molto dub-

bio.

bio. percioche della prima, che è la Ragion di Natura, non sò come potranno sostener per vero, che niuna disferenza di gradi, ò di nobiltà per legge di natura sia frà gli huomini:ma tutti nascer liberi, & vguali. conciosia che, se bene, come sostauze, & d'vna spetie medesima non vi sia disuguaglianza, non riceuendo la sostanza il più & il meno: tutta via chiunque bene à dentro andarà confiderando; trouerà, che non. poche, ne mediocri sono le disferenze de gradi, & nobiltà, che si possono notare frà vn'huomo, & l'altro. e se vorremo determinare questa verità secondo la filosofia Peripatetica; vedremo, che Aristotele nel C. 3. primo della Politica (come si è anche accennato nel proemio) proua, che nella spetie humana vi è questa importantissima disferenza di grado, & dinobiltà, che vn huomo naturalmente nasce libero, l'altro seruo; l'uno atto per natura à comandare, l'altro ad vbidire: & questa differenza di comandare, & foggiacere all'Imperio altrui, vuole, che in vn certo modo habbia luogo in tutte le cose naturali: ma co altissima filosofia la dimostra nell'anima, & nel corpo, e nelle parti dell'anima frà loro, ne ciò punto ripugna per auentura alla Theologia: conciosia che il Principe de Scolastici S. Thomasso di Aquino habbia nella sua som- 1. par.q. ma dimostrato, che ne anche nel Stato dell'innocenza, Iontanissimo 96. art. 3 da ogni imperfettione, tutti gl'huomini sarebbono stati vguali frà loro & 4. di perfettione: & che l'vno all'altro haurebbe naturalmente vbidito: essendo l'vno sopra l'altro per douer nascere, & quanto al sesso, & quanto al corpo, & quanto all'anima dotato di maggior perfettione, & nobiltà: da che secondo Aristotele si prende la vera Ragione dell'vbidire, & del signoreggiare: douendo coloro, che hanno più perfetto l'vso dell'intelietto, naturalmente commandare à coloro che l'hanno men perfetto. il che sottilmente considerando S: Thomasso disse. Sed secundum animam diversitas suisset, & quantu ad institiam, & quantu ad scientiam. Con il qual fondamento di sotto concluse. Secundò quia si ronus homo habuisset super alinm supereminentiam scientie, & instituta, in conveniens ,, fuisset, nisi hoc exequeretur in vtilitatem alioru. E la Ragione di questa sen- corp. tenza, perche, come l'istesso auertisce nel medesimo luogo; quelle cose, q.99.ar. che sono sopra la natura; come per essempio, lo Stato dell'innocenza, le habbiamo solamente per fede: ma quello, che crediamo, lo crediamo per l'autorità della scrittura. la onde, come non habbiamo autorità, che n'infegni; debbiamo nelle nostre assertioni seguire la natura delle cose: ma è naturale all'huomo, come tutto il giorno vediamo, che l'vno nasce dell'altro più persetto quanto all'vso della Ragione. adunque si dee stimare, che ciò sarebbe accaduto anche à quel tempo. è ben vero, che non vi sarebbe stata all'hora quella seruitù naturale, che nel

art. 3 - 178 corp. art.4. in I.I corp.

primo della Politica pone Aristotele il che sù dottamete dal medesimo Autore accennato. & la ragione si è, perche questa seruitù dice imperfettione: essendo seruo per natura secodo il parer di Aristotele quello, che non hà la facoltà di consultare: diciamo più chiaramente quello, a cui manca l'vso persetto della ragione, come egli diuinamete n'insegnò nell'istesso luogo così dicedo. Nam seruus omninò vacat vi cosultandi, mulier, puer babent quidem eam; sed illa instrmam, puer impersettam. Il che nell'huomo è somma persettione. ma nello stato dell'innocenza non poteua esser alcuna cosa impersetta. Hora dal discorso fatto di sopra è assa chiaro, non meno ripugnare alla Theologia, che alla filososia la conclusione posta per vera da costoro, che niuna disserenza di gra-

tinascano liberi, & di vgual persettione.

Che la Ragion Ciuile non è contrauentione della naturale. Quello che sia legge di Natura, & come possa, & non possa riceuer mutatione. onde habbia origine la Ciuile. Cap. 18.

di, ò di nobiltà per legge di natura si troui frà gli huomini; ma che tut-

A tralasciando molte altre cose, per non esser tediosi, che si po-trebbono dire intorno a quanto hanno scritto cosi della leggedi Natura, come della Ciuile; passiamo à considerare questo punto, come importantissimo à noi, se la Ragion Ciusle sia vn ristringimento, vna contrauentione, & vna derogatione della Naturale. percioche cosi meglio intenderemo, se la diffinitione apportata da loro della Ragion di Stato, che sia vna contrauentione di Ragion Ordinaria; possa hauer luogo. Intorno à che parmi, che sia chiara la determinatione non solo de filosofi, ma anche de Theologi: i quali mouendo questa. questione se la legge naturale si può mutare, rispondono in maniera, che distruggono assatto, s'io non erro, la coclusione di costoro. Vogliono dunque questi grand'huomini, la legge Naturale non esser altro, che vna participatione della legge eterna nella creatura ragioneuole, fecondo quel detto delle sacre lettere, Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. In quanto che essa creatura si fa in vn certo modo partecipe della prouidenza diuina col prouedere à se stessa, & ad altri: onde viene à partecipare anche in vn certo modo la Ragion eterna, per la quale hà vn'inclination naturale alle operationi à lei douute, & al fine à cui è stata dirizzata. Et perche meglio, & più facilmente siamo intesi, è da sapere secondo quest'istessa dottrina, che dividendosi l'intelletto humano in pratico, & speculatiuo; si come nell'intelletto speculatiuo sono alcuni principij per se, & naturalmente noti, che sono priucipij di

3.Thom.
1. 2. q.
94. art.
5. & 6. ,,
S.Thom. ,,
1. 2. q.
91. art.
2 icorp.

S Thom.

1.28.9.

44. art.

rettaméte discorrere: cosi nell'intelletto pratico sono alcuni principij, & precetti naturalmente noti, che sono principij di operar rettamente; i quali hanno quella proportione con la ragione, & discorso pratico, che i principij sopradetti con il discorso speculativo: & questi verame- 2.91. te, & propriamente sono la legge di natura. Et perche, come gl'istessi art.3. ad dicono, l'humano intelletto non partecipa la Ragion eterna, se no suo primum. modo, per vsar questi termini, cioè imperfettamente, & secondo la capacità sua: onde il speculativo ha solo la cognitione di alcuni principij communi, & non di ciascun altra verità; il pratico partecipa alcuni communi principii, & precetti al ben oprare: ma non gia la cognitione, & facultà di operare ogni cosa rettamete: quindi ha fua origine la leg- q.91.ar. ge humana, & Civile; la quale si affatica in determinare quelle cose 3.7 corp. piu particolari, che dedotte da principij communi, & ritrouate per & ad pri opera, & industria della Ragione, non sono l'istesse appresso tutti. Hora quando noi domandiamo, se la legge dinatura è mutabile; ri- q.94.ar. spondono essi, che il mutarsi questa legge, si puo intendere in due mo- 5.7 corp. di; ò perche sele aggiunga qualche cosa; & in tal guisa non vi è alcuno impedimento, che ella non possa riceuer mutatione; ò perche si ristringa, ò distrugga in alcuna sua parte; & se le scemi, & leui alcuna cosa: come per essempio, che quello, che era secondo la legge di natura, lasci di esser tale: & in questo sentimento rispondono, che la legge di natura quanto à primi suoi principijè in tutto, & per tutto immutabile: quanto à secondi principij, & precetti, che da primi si deducono per modo di proprie conclusioni, che ella non si muta in maniera, che per il più no fia l'istessa: ma che rispetto ad alcun particolare, & rare volte, & per alcune spetiali cause, che impediscono l'osseruanza di tali precetti, puo riceuer qualche mutatione.

Qual differenza sia frà l'intelletto pratico, & speculativo nel conoscere i principi, & le conclusioni. Cap. 19.

E T perche meglio ciò sia palese, douemo sapere, che alla legge di Natura (come gl'istessi Autori hanno insegnato, cercando, se ella q.94.ar. sia la medesima appresso tutti) appartengono quelle cose, alle quali 4.1 corp. l'huomo è naturalmente inclinato: fra le quali è proprio all' huomo, che sia inclinato di operare secondo la ragione: ma vsiicio della ragione è caminare dalle cose, & propositioni communi alle proprie, & particolari. in che però non è poca disserenza fra l'intelletto pratico, & il speculativo. conciosia che hauendo questo per oggetto le cose necessarie, & che non possono esser altrimente; nel medesimo modo si

trona la verità nelle conclusioni proprie, che si troua ne printipij communi, da quali le deduce: ma l'intelletto pratico, come nel seguente libro pienamente mostreremo, si affatica intorno alle cose contingenti, frà le quali sono anche le operationi humane. laonde, auenga che ne principij communi sia qualche necessità, quanto più discende alle conclusioni proprie & particolari, tanto più troua difetto, & mancamento. Quindi auiene, che nelle cose speculatiue è la medesima verità appresso tutti, così ne principij, come nelle conclusioni: ancor che questa verità non sia appresso ogn'vno vgualmente nota nelle conclufioni, come è ne suoi principij: che perciò si domandano communi concetti, ò notioni. ma nelle operationi humane non è la medesima. verità, ò diciamo (per parlar con i termini proprij) rettitudine pratica appresso tutti nelle conclusioni proprie, ma solo ne principij communi. & à coloro anche, appresso a' quali è la medesima verità nelle. conclusioni proprie, non è vgualmente nota à ciascuno. Così vediamo esser chiaro, che quanto a principij comuni dell'intelletto speculatiuo, & pratico, è la medesima verità, & rettitudine appresso tutti. quanto alle conclusioni proprie dell'intelletto speculativo, è la medesima appresso tutti, non però vgualmente nota a tutti: ma che quanto alle coclusioni proprie dell'intellætto pratico, non è la medesima verità, ò rettitudine appresso tutti; & a coloro appresso de quali è, non è vgualméte nota. come per essempio. appresso tutti è questa verità, & rettitudine, che conuenga operare secondo la retta ragione: & da questo principio segue quasi propria conclusione, che convenga restituire il danaro depositato: & questo per il più è vero: ma può auenire appresso alcuni caso tale, che il restituirlo sia molto dannoso al publico; & per coseguente contra ragione se si restituisse; come se alcuno lo ridomadas se per opprimere la Patria. & quanto più scendiamo a particolari; tanto più facilmente trouiamo, che si fatte conclusioni possono esser difettose, & riceuere varietà, & mutatione.

Per qual cagione, & in qual sua parte sia mutabile la legge di natura; & come assolutamente parlando ella sia immutabile. Si dichiara un luogo del quinto dell'Etica. Cap. 20.

Ora da questo discorso ci si fa chiaro come, & per qual cagione, & in qual sua parte possa mutarsi la legge di natura. conciosia che essendo ella rispetto a primi, & communi principij la medesima appo tutti & quanto alla rettitudine, & quanto alla notitia; in questa parte non può riceuere alcuna mutatione. parimente essendo, rispetto

spetto ad alcune cose proprie, che sono quasi conclusioni de principij communi, & quanto alla rettitudine, & quanto alla notitia per il più la medesima appresso tutti: ma potendo nondimeno alcuna volta mancare, & riceuer mutatione, & quanto alla rettitudine per alcuni particolari impedimenti, come di sopra si è detto ragionando del Deposito (si come le cose naturali generabili, & corruttibili per rispetto d'alcuni impedimeti ammettono il difetto, & la mutatione) & quanto alla notitia; & ciò perche alcuni hanno deprauato, & corrotto il principio, ò per affetto, ò per cattina vsanza, ò per mala dispositione naturale: come per essempio, quando appo i Germani non era il latrocinio riputato biasimeuole: in queste cose particolari per le sopradette cagioni potrà ricever mutatione la legge di natura: ilche essendn per accidente,& per qualch'impedimento; si dourà concludere, che ella per se stesfa, & di sua natura sia immutabile. la qual verità fu dal Filosofo nel quinto dell'Etica chiaramente insegnata, quando dopò l'hauer diviso C.7:F. il giustó politico, ò ciuile, in naturale, e legitimo; del naturale cosi fanellò. Naturale est, qued vbiq; eandem vim habet: & non quia velita videtur, vel minime. Ne mi dica alcuno, che poco di sotto pare secondo lui, che il giusto naturale sia mutabile: percioche chiunque ben considera quel passo difficillissimo; vedrà che mouendo egli questa questione; finalmente conclude, che quello, che è veramente, & principalmente giusto naturale, è immutabile, & l'istesso appresso tutti; non altrimente che non trouandosi le medesime Republiche appresso tutti; vna però è solamente secondo la natura appresso tutti: & questa è l'ottima.onde se il giusto naturale appresso alcuni riceuerà mutatione; ciò auerrà; come dice Eustratione Commentarij, per esser corrotta, & deprauata la natura loro. ilche volle anche S. Thomaso nel luogo sopradetto. Et iuquanto con l'essempio della man destra, & della sinistra concede il giusto naturale esser mutabile; ciò non ripugna alla determinatione sopradetta, & ne discopre la vera, & necessaria cagione di porre la Ragion di Stato, si come dimostreremo nel seguente libro.

Si dimostra con l'autorità di Aristotele, & con la ragione, che la legge di natura è immutabile. Si conclude, che la legge Ciuile non è derogatione, & contrauentione della naturale. Cap. 21.

Vindi con bellissimo discorso trattando Aristotele della legge di natura nel primo della sua Retorica; & dicendo che le cose giu- C. 13. ste, & ingiuste vengono determinate per due leggi, delle quali l'vna si chiama propria, l'altra comune; & che la propria è quella, che è determinata

minata ad alcuni huomini, & à qualche popolo rispetto à se medesimi; & questa ancora di due sorti, l'vna scritta, l'altra non scritta; la commune quella, che è secondo la natura. perciò che gli huomini quasi indouini hanno tutti per naturale instinto vna certa notitia di quel, che è giusto & non giusto; communemente, & di commune consentimento l'accettano, ancora che tra loro non sia ne communanza, ne conuétione d'alcuna sorte. à che hebbe risguardo secondo Aristotele l'Antigone di Sofocle, quando disse, esser giusto di sepelire Polinice; quasi che ciò sia secondo il giusto naturale; conclude con l'auttorità di esso Sofocle, & di Empedocle della legge dinatura, che ella è commune à ,, tutti, & immutabile. Non enim (dice egli) id nunc & heri, sed semper

G.13.R.

2, fuit; & nemo scit, vnde eius ortus sit. Et vt Empedocles dicit, de non intersi-,, ciendo, quòd animatum est, id enim non quibusdam quidem iustum est, qui-, busdam verò non iustum; sed hoc quidem omnium legitimum perque latum.

, athera omnibus in partibus extensum est, perque in gentem splendorem: che secondo questo sentimento haueua detto di sopra parlando della leg-C.10.R., ge commune, & dinatura, Communem autem voco, quacunque non scripta.

, apud omnes habentur pro confesso. Ma à tutte le cose addotte possiamo aggiungere questa ragione di non poco peso, cioè che essendo la legge di natura, come di sopra si è detto, participatione della legge eterna; se ella potesse mutarsi, potrebbe mutarsi l'eterna ancora: la qual cosa, chiunque osasse affermare, non solo affermerebbe il falso, ma anche vna bestemmia, & heresia. Concludiamo adunque, che la legge humana, ò ciuile non può in alcun modo dirsi ristringimento, derogatione, ò distruggimento della naturale; ma più tosto vn'ampliatione, & accrescimento dilei; come da iluoghi sopradetti facilmente si puo raccogliere. Ne è vero, che leuando la legge ciuile la communione delle cose frà gl'huomini, habbia derogato alla naturale, ò quella ristretta in alcuna sua parte: anzi ciò facendo l'ha più tosto ampliata; non essendo la communione delle cose secondo il giusto naturale, se non in quanto che la natura non ha indotto il contrario, ò dimostrato; non altrimente che l' andar ignudo, potiamo dire essere secondo la legge naturale, perche la natura non da à noi il vestimento: il quale trouando l'arte, non solo non distrugge essa natura, ò à lei deroga: ma le aggiunge, & l'accresce. la onde rispetto à queste cose, & somiglianti; in tanto si dice riceuer mutatione la legge di natura; in quanto se le aggiunge alcuna cofa, come di fopra si è dimostrato: essendo stata ad essa aggiunte molte cose vtili alla vita humana cosi dalla legge diuina, come dalle leggi ciuili. ilche chiunque vorrà dire, che sia ristringimento, ò derogatione di lei; commetterà, per mio parere, error non mediocre.

Che

9.91.ar. 3. ad I. 9.95.ar. 5 . ad 3 .

Che la Ragion di Guerra non sia ristringimento della Ciuile. Cap. 22.

E medesime oppositioni, se non maggiori, seriscono quest'altra Loro conclusione, che la Ragion di Guerra si opponga alla naturale, & alla Ciuile, & à queste contrafaccia, & queste corregga, ristringa, & distrugga, & à loro sia superiore. percioche se crediamo ad Aristotele nel primo, & settimo della Politica; la Ragion di Guerra non solo non è superiore alla Ciuile, prendendola massimamente per quelle leggi, con le quali si gouerna la Republica; non solo non la ristringe, o à lei deroga; non solo come nemica non se le oppone; ma è sua fedel serua, & ministra, & essecutrice de gli ordini suoi; nata prima per sua difesa, poscia per offender giustamente altrui, quando sia mestieri: di che nel quarto libro si dirà à pieno. Se dunque tutto questoèvero, non distruggerà la Ciuile la Ragion di Guerra: ma per lei adoperando, quella procurerà di ampliare con tutte le sue forze & l'acquisto, che si fà in guerra, cosi de gl'huomini, come dell'altre cose, perche sia legitimo; conviene che sia fatto per mezo di Guerra giu-, sta. che cosi insegna Aristotele nel primo della Politica dicendo. Ad ,, summam nonnulli iure quodam, vt sibi videntur, pertinaciter innitentes (lex ,, enim ius est) seruitutem ex bello natam iustam esse statuunt, non tamen ,, omnino dicunt, tùm quia fieri potest, vt bella sint ab iniustis initijs profecta; tu quoniam, qui seruitute indignus est, hunc esse seruum nemo dixerit. Ne perciò si deroga alla legge Ciuile, ò alla naturale; anzi queste si vbidiscono, & ampliano: volendo non meno la Ragion di Natura, che la Ciuile, che à disubidienti, & maluagi sia rintuzzato l'orgoglio, & secondo il bisogno sia dato loro nella vita, & nella robba il debito castigo; & che coloro, che per natura sono serui, siano presti ad vbidire à quelli, che naturalmente sopra essi hanno signoria: come per le parole addotte di sopra d'Aristotele, ciascuno chiaramente può conoscere. & che questa facoltà di acquistar l'altrui legitimamente, l'habbia la Ragion di Guerra dalla Ciuile; l'affermò l'istesso Aristotele nel primo della Po-3) litica, cosi dicendo. Nam servire, & servus bifariam dicitur. quidam enim » lege seruus est, & lege seruit . nam lex conuentum quoddam est, seu publicus C.4.5. » consensus, quo que bello superantur, hec victorum esse dicuntur. Non sarà dunque ciò contrafare alla Ragion Civile, mentre con giusta Guerra quello, che legitimamente era d'altri, con legitimo acquisto si farà nostro; non sarà distruggerla, & farsi à lei superiore; non sarà derogare à gli ordini suoi; non sarà correggerla: ma per il contrario sarà vbidirle, ampliarla, & porre in essecutione i suoi decreti. Finalmen-

C.4.5.

te che per Ragion di Guerra si debba intender altro (propriamente parlando) di quello, che intendono costoro; si dimostrerà assuo luogo.

Che la Ragion delle Genti non ha sua origine dalla Ragion di Guerra. Si dichiara vn luogo d'Alessandro nel secondo dell'Anima. onde ve-ramente habbia origine la Ragion delle Genti, & quello che sia. Cap. 23.

ff.deiuft. & iure. l. 1. S. bui.stud.

1.2.6.42

S-Thom. 1.2.qu. 95. art.

2. 6 4.

A che diremo noi di quest'altra loro conclusione, che la Ragion delle Genti sia nata dalla Ragion di Guerra?certamente che ella per nostro parere non si può dissendere, percioche questa Ragion delle Gentiè appo costoro, come dissopra si è detto, l'istesso, che il giusto delle genti: ma il giusto delle genti secondo i Giureconsulti, è il medesimo, che il giusto naturale; in tanto solo differente, in quanto è commune à tutti gl'huomini solamente: come per essempio, la religione: la doue il giusto naturale secondo essi è commune à tutti gl'animali. Ne sia alcuno, che dica, che il giusto delle genti è da Alessan-,, dro Afrodiseo ne suoi libri dell'Anima nomato Ius per constitutione, & legale, in quelle parole. Quibus in rebus postea ius per constitutionem, quod sus gentium vocant, vim habet: hoc enim modo colere Deum, vel obser-, uare parentes, ius per constitutionem definit, ac prescribit. Il che fauorisce l'opinione di costoro, percioche, se sarà accuratamente considerato ,, quel luogo, si vedrà, che quelle parole (quod ius gentium vocant) sono vna giunta dell' Interprete, & che Alessandro parla solo del giusto legale, che Aristotele oppone nel quinto dell' Etica al giusto di natura: volendo che nasca dalla conuentione, & patto de gl'huomini. Et secondo i Theologi dalla ragione, & legge di natura deriua la legge humana: & questa si divide nella Ragion delle Genti, & nella Ragion. Ciuile; & la Ragion delle Genti ha sua origine dalla naturale, non altrimenti che le conclusioni da loro principij: come per essempio, che. non bisogna amazzare alcuno; che chi erra, sia castigato: la Ciuile come determinatione di alcune cose communi, come per essempio, che si dia la tale, & la tal pena à colui, che hà errato; il che è vn determinare la legge di natura, cioè l'vniuersale al particolare; & vn essequirla inquesto, ò in quell'altro modo; non ristringerla, ò correggerla: & ha vigore dalla sola legge humana: la doue il primo, ancor che sia per essa ordinato, prende nondimeno primieramente sua forza dalla naturale. Quindi disse della Ragion delle Genti il principe del-" la Theologia Scolastica San Thomasso. Nam ad ius gentium perti-

, nent

nent ea, que derivantur ex lege nature, sieut conclusiones ex principis: vi iu
ple emptione, venditiones, & alia buiusmodi, sine quibus homines ad invicem

convenire non possunt. quod est de lege nature; quia homo est naturaliter ani
mal sociale, vt probatur in primo Politice, que verò derivantur d lege nature

per modum particularis determinationis, pertinent ad ius civile, secundum,

quod quelibet civitas aliquid sibi accommodate determinat. Et Vlpiano.

Jus Gentium est id, quod est solis hominibus commune, veluti erga Deum reli
gio &c. Non sarà dunque vero, che la Ragion delle Genti sia natadalla Ragion di Guerra: & molto meno sarà vero, che ella sia superio
re alla naturale, & Civile; & che queste distrugga, & corregga, & ad effe si opponga.

95. art. 4. i corp.

ff.deiust.

Che alla Ragion di Stato non possono conucnire le dissinitioni addotte da costoro; & prima che ella non è contrauentione di Ragion ordinaria. Cap. 24.

M passando à considerare quanto essi hanno discorso della Ra-gion di Stato, si come è nostro principale intendimento; diciamo primieramente, che volendo essimostrare frà queste leggi, & ragioni la proportion ch'accennano; era conueniente, che prouassero essa Ragion di Stato nascer dalla Ragion delle Genti: come si sono sforzati di mostrare, la Ciuile dalla Naturale, dalla Ciuile la Ragion di Guerra; da questa la Ragion delle Genti hauer sua origine: & hauer appresso con esse affinità, & congiuntione: il che non fanno. Inoltre, che la Ragion di Stato necessariamente, & sempre distrugga. alcuna cosa delle dette ragioni; ne essine hanno addotto alcuna proua, ne io stimo esser vero. conciosia che, lasciando le altre da parte, & parlando della Ciuile, potrà facilmente accadere alcuna cosa non compresa dalle leggi; intorno alla quale operando, il principe per Ragion di Stato, non apporterà per cotal sua operatione (come è chiaro à ciascuno) al giusto Ciuile alcun ristringimento. Et se questo è falso, falsa anche sarà la diffinitione recata da loro, che la Ragion di Stato altro non sia, saluo che contrauentione di Ragion Ordinaria. oltre che si doueua primieramente spiegare, se per Ragion Ordinaria intendeuano le quattro ragioni sopradette: quasi che la Ragion di Stato in ogni sua operatione à tutte contrauenga, è pure à ciascuna. di esse, ò diciamo anche alla Civile solamente, & alla legge scritta. il che se hanno inteso, si sono di gran lunga ingannati. poscia che questa virtù nobilissima non contrauiene alla legge, non la ristringe, come alcuni falsamente hanno stimato: ma talhora l'interpreta, oue ne

fia

sia il bisogno, & la dilata: hauendo, come si dirà à suo luogo, grandissima proportione, & somiglianza con l'equità. & quando pare, che contrauenga alle leggi, propriamente parlando, per auuentura loro non contrauiene. onde non si può dire, che sia contraria alla legge, & ragion ordinaria, ma sopra di essa; dadole vn moto per cosi dire, che à coloro, i quali non intendono la natura delle cose, par spesse fiate cotrario, ma veramente non è tale, per venirle da superiore, & più eminente virtù, à cui essa legge, & Ragion Ordinaria è per sua natura subordinata, & sottoposta; di che diremo pienamente à suo luogo: non altriméti che il moto del fuoco in giro nell: sua sfera, si dice da Filosofi, essere à lui sopra natura, non contra natura, per venirgli cagionato da potenza superiore. Finalmente anche nelle cose comprese dalle leggiella non sarà sempre contrauentione; potendo il Principe ammaestrato da questa eccellente virtù, in qualche importante caso sar essequire vna legge più in vn tempo, che in vn altro, più in vn modo, che in vn altro, più contra vna persona, che vn altra; con le quali conditioni si fà talhora nel buon gouerno, & nel publico bene con miracoloso ar tificio grandissimo profitto. Il che di niuna altra cosa si dee dire esser. vsficio, che della Ragion di Stato. la onde chiunque la diffinisce in cotal modo, altro non fà, che diffinire vna parte di lei, benche si concedesse esser principale; come se douendosi diffinir l'huomo, si diffinisse il capo, ò il cuore. Di più, se la buona diffinitione si dee couerti e con il suo: disfinito; adunque ogni contrauentione di Ragion Ordinaria sarà Ragion di Stato, & seguétemente chiuque contrauerrà alle leggi con suoi misfatti, si dirà operare per Ragion di Stato; il che sarebbe pazzia di aftermare.

Si moue vna dubitatione intorno alle cose dette, & si risolue. Si conclude, che la Ragion di Stato non può esser contrauentione di Ragion Ordinaria, ò non sempre; & che non è una cosa opposta al privilegio Cap. 25.

A dirà alcuno, che all'hora la contrauentione di Ragion Ordinaria è Ragion di Stato, quanto ella si fa per rispetto di publico benesitio, ò di maggiore, & più vniuersal bene; & che aggiunta questa conditione, si conuertirà la dissinitione con il suo dissinito: essendo ogni contrauétione di Ragion Ordinaria satta per cagione di publico benesitio Ragion di Stato, & per il contrario. A che rispondiamo, che ne meno con questa conditione può cotal dissinitione hauer luogo. Stimarono molti antichi silososi, che à sine di vn bene, si potesse far vn male:

male, come per essempio commetter adulterio con la moglie del Tiranno, per hauer commodità di veiderlo, e liberar la Patria: di che veggasi particolarmente Eustratio nel secondo dell'Etica, e si dirà anche da noi nel quarto libro alcuna cosa: hora costui commettendo l'adulterio, contrauiene alla legge, e Ragion Ordinaria, e lo fà per rispetto di publico bene; adunque opera per Ragion di Stato, ilche non è da concedere, come si vedrà nel libro sopradetto; si perche ella non può hauer luogo se non nel Principe, ò in coloro, che hanno autorità dalui; la doue cotal fatto può operarsi da persona priuata: si perche la vera Ragion di Stato non rende honeste quelle cose, quantunque buono sia il sin proposto, che per loro natura sono cattiue; ne insegna, ò permette, che si operino. e chiunque accuratamente andrà considerando, vedrà molte altre attioni, alle quali questa diffinitione si potrà addattare, che non potranno, ne douranno in alcun modo riferirsi alla Ragion di Stato. Et quanto a gli essempij, che adducono, per lasciar hora da parte quello di Claudio; che Romolo, facendo Roma Asilo, e ricetto de Banditi, contrauenisse alle leggi, non è da concedere: se però no si voglia anche concedere, che vn Principe, assecurando nel suo Stato vn Bandito d'vn altro Principe, con cui non hà obligo d'inferiorità, contrauenga alla Ragione Ordinaria, & alle leggi Ciuili: il che èsalso, si come èchiaro a ciascuno. Hora se la Ragion di Stato non è contrauentione di Ragion Ordinaria per rispetto di publico benefitio, ò almeno non è sempre tale; non sarà anco vna cosa opposta al privilegio, si come hano affermato nella seconda diffinitione. poiche ò non corregge, ò non corregge sempre la Ragion Ordinaria, come di sopra si è mostrato: oltre che non sò quanto sia vero, che il privilegio si possa domandar corretrione di legge ordinaria in. benefitio d'alcuno; ò dir almeno che sia sempre tale: se crediamo al Budeo nelle sue Annotationi sopra le Pandette. conciosia che egli ri- Ex lege. sguardi ben vn solo per sua natura; e siano i Privilegij leges ad privos l.virtus. bomines singulos q; pertinentes. ma non perciò per sua natura sia contrauétione di legge ordinaria in benefitio di alcuno: potendo il privilegio & essere intorno a cosa nó cótenuta dalle leggi: onde nó cóterra alcuna cotrauétione; e talhora anco essere per testimonio di Gellio in dano altrui:come l'essilio di Clodio, e di Cicerone detto da esso. Gellio privilegio. lascio da parte che que diffinitione è troppo vniuersale e comune: poiche no ogni cosa opposta al privilegio sara p auetura Ragion di Sta to: anzi ppriamete parlado qlla sola cosa, e qll'ordine solo, e decreto si dourà dire essere opposto al privilegio, a cui p la cocessió di esso privilegio vien derogato: ilche no ha punto, che fare co la Ragion di Stato. Siribun

Si rifiuta la terza diffinitione della Ragion di Stato. Si dimostra, che la la legge ordinaria, e la Ciuile mira l'oniuersale. Cap. 26.

E iltelle cagioni montrano ener familia con natura hora cerchiaportata di questa eccelletissima virtù, la cui natura hora cerchia-E istesse cagioni mostrano esser falsa la terza diffinitione da essiapmo; cioè ch'ella sia trapassamento di legge ordinaria in benesitio di molti. percioche, come di sopra si è detto, la Ragion di Stato non è trapassamento, derogatione, correttione, ò distruttione della legge ordinaria, e Ciuile: ma si bene interpretation di lei, ò almeno non è sempre tale. oltre che è da notare, come cosa di non mediocre consideratione, quello che essi dicono, che detto trapassamento sia fatto in benefitio di molti; quasi vogliano intédere, che la legge Civile, & ordinaria risguardi i particolari; che così hanno accennato, quando di sopra nel spiegare la seconda diffinitione hanno detto, che, si come il privilegio corregge la Ragion Ordinaria in beneficio dialcuno: cofila Ragion di Stato la corregge in beneficio di molti: e più chiaramente fauellando della Ragion di Stato rispetto alla Religione, in quelle. parole: onde, come venendo in concorso ben particolare, e ben vniuersale, conviene, che ciascuno porti patientemete per lo ben publico il danno prinato. per la qual cosa è preposta alla Ragion Cinile la Ra-, gion di Stato, &c. percioche se è preposta alla Ragion Civile la Ragio , di Stato in concorso di beu particolare, e ben vniucrsale; adnique la Ragion Ciuile considera il particolare. ilche è contrario ad ogni legge, e ragione, e specialmente contro alla natura della legge Civile : di cui ragionando Aristotele nel quinto dell'Etica, disse troppo chiaramente, che ella considera l'vniuersale, e che perciò no può abbracciar bene, e secondo il bisogno i particolari. onde è poi nata quella nobilissima virtu, & al mondo di tanto prositto nomata equità. Cuius rei (dice , egli) causa est, quòd lex in vniuersu omnis statuitur; nec sieri potest, ut rectè de , quibusdam in universum definiatur. e poco dopò. Quando igitur lex in univer-, sum dixerit, & prater universale postea quippiam contigerit; tunc recte se habet, siqua legislator omisit, absoluteque, ac simpliciter loquendo peccauit; cor->> rigatur defectus. Ne qui mi dica alcuno, se l'equità corregge, & emen-, da la legge Ciuile, & ordinaria, come in questo luogo concede Aristotele; adunque malamente è da noi stato rifiutato il detto di costoro, che la Ragion Civile sia correttione della Naturale, e la Ragion di Stato della Ciuile, & Ordinaria, percioche io risponderò, ch'altra. sorte di correttione, e di altra cosa, che della legge, è quella, che concede, & insegna Aristotele nel luogo sopradetto, come si mostrerà a suo tempo; altra è quella, che essi intendono.

Si ripro-

6.10. P.

Si riprouano le altre tre diffinitioni della Ragion di Stato. Cap.27.

M A ritornando al nostro proponimento, diciamo, che alla quar-ta, & alla quinta diffinitione ancora si possono fare non leggieri oppositioni. essendo cosa troppo generale il dire, che la Ragion di Stato altro non sia, che cura risguardante il ben publico, e che ragion di dominio, e d'Imperio. conciosia cosa, che l'issesso potiamo, e molto propriamente, affermare della prudenza Ciuile. Ne per auentura scoprirà meglio (chi ben considera) quello, che sia Ragion di Stato, la sesta, & vltima diffinitione; con cui hanno voluto spiegare la natura di questa rara virtù, in quanto ella risguarda il Principe; dicendo, esser vn priuilegio di esso Principe, per cui può derogare alla Ragion. Commune per difesa della sua persona. poscia che molti altri potranno esser i casi, & i capi, ne quali vedremo il Principe operare per Ragion di Stato, senza ch'egli deroghi alla Ragion Commune, e senza il concorso di quest'altra conditione, che ciò faccia per difesa della sua. persona; e potrà il Principe derogare alla Ragion Commune, ancor che non sia per difesa della sua persona: ne perciò si dourà questo ridurre a Ragion di Stato: e potrà il Principe contrauenire alla Ragion commune per difesa della sua persona senza operare per Ragion di Stato. e finalmente potrà derogare alla Ragion Commune operando per Ragió di Stato, senza che ciò sia per difesa della sua persona. laonde ò non conuiene la diffinition sopradetta a questa virtù, ò non sempre le conuiene, ò spiega a noi vna sola, e picciola particella della sua natura: ilche è grandissimo vitio nella dissinitione. In oltre quant'hanno lasciato scritto della Ragion di Stato rispetto alla Religione, per esfere conforme al vero, vien da noi non solo approuato, ma etiandio molto commendato; auenga che non sappiamo vedere come possano star insieme queste cose; che la Ragion di Stato sia ragion di publico bene; ilche ancor noi concediamo come verissimo; che la Ragion di Stato debba soggiacere alla Religione; ilche pure, come verissimo, accettiamo: e dall'altra parte, che la Religione ceda molte delle sue ragioni al ben publico: ilche hanno affermato nel fine del lor difcorso. percioche in tal maniera ne seguirebbe, che non essendo la Ragion di Stato, secondo essi, altro che Ragion di publico bene; cedendo la Religione al bépublico molte delle sue ragioni; quelle necessariamente cedesse alla Ragion di Stato il che non debbiamo concedere a patto alcuno. oltre che, chi ben cousidera, non saranno quelle cose, che essi adducono in essempio, appartenenti alla Ragion Divina, la quale non può ne per rispetto di publico bene, ne per altro qualsi uoglia

glia rispetto humano, riceuer alcuna mutatione, e ceder alcuna cosa del suo, benche minima: di che altra volta si ragionerà. Finalmente chiunque haurà letto il sesto della Topica d'Aristotele, vedrà, che contra tutte queste diffinitioni è vna commune, & vniuersale ragione, che elle non assegnano il genere, ne la disserenza della Ragion di Stato; ò non assegnano queste due cose come conviene. conciosia che nella prima il genere, cioè che sia contrauentione di Ragion Ordinaria, non sempre le conuiene, come si èveduto. la differenza spiegata in. quelle parole, per rispetto di publico beneficio, couiene a molte altre cose ancora: come alla prudenza, & a tutte le sue parti. ilche nell'assegnare essa disferenza ègrandissimo vitio, come nota Aristotele nel detto luogo; non douendo ella poter conuenire, e ritrouarsi se non in quella cosa sola, di cui è disserenza. Nella seconda il genere, e la differenza non si vedono posti, ò posti fra loro diuersi, come nella diffinitione si richiede. Nella terza, il genere falsamente collocato, & insieme la differenza; conuenendo à molt'altre cose ancora, il recar beneficio a molti, come è noto. & il fimile concludiamo delle tre, che seguono: poscia che l'esser cura, ragione, e privilegio, non esprimono. il genere prossimo della Ragion di Stato; & il risguardare il ben publico, il dominio, & il Principe, come cosa commune a molte altre, non possono rappresentare la propria sola, e vera dissereza formale di essa. Hora hauendo noi fin qui trattato a pieno secondo il nostro bisogno di tutte queste ragioni; & a pieno rifiutate le diffinitioni addotte da costoro della Ragion di Stato; ci par necessario, per non esser troppo lunghi e tediosi, di volger il nostro discorso a spiegare, qual ella si sia la nostra opinione. a che fare daremo principio nel seguente libro.

## IL FINE DEL PRIMO LIBRO.



37

## DELLA RAGION DISTATO,

reller horistan in stiller

ET DELLA PRVDENZA

POLITICA.

## LIBRO SECONDO.

In qual modo, & con qual methodo convenga procedere per ben intendere

OLE N DO noi trattare secondo i principij morali di Aristotele della Ragion di Stato; & spiegare quanto permettono le nostre deboli forze la sua natura; se non incognita à gli antichi Scrittoti delle cose politiche, almeno non conosciuta sotto questo nome, & per ciò tanto più malageuole, & faticosa da intendere; sarà bene che, imitando il costume di esso Aristo-

tele nel trattare le cose più dissicili, fondiamo tutto il nostro ragionamento sopra alcuni communi concettiche nell'età presente si hanno di questa rara virtii da ciascuno, & si riceuono senza contrasto: i quali perciò mostrano compiutamente quello che di lei sia proprio, &, per vsar le parole medesime di Aristotele, ne pongano in anzi quelle cose che veramente paiano ritrouarsi in essa per sestessa. il che fatto, non sarà forsi difficile di apportare la sua vera, & propria diffinitione. conciosia che, come lasciò scritto Auerroe, la fama vniuersale non è mai intutto falsa: & l'istesso Aristotele nel principio del libretto de Diuinatione per somnium disse che quello che tutti stimano esser vero, ò la maggior parte, reca argométo di credeza, & di fede, come tratto dalla esperienza. Quindi questo gran filosofo douendo trattare nel quarto della fisica del luogo, & del vacvo, come di cose oscurissime, & che per l'oscurità loro difficilmente poteuano essere apprese dall'intelletto humano; fondò tutto il suo discorso sopra alcuni communi concetti, che si haueuano dell' vno, & dell' altro. l'istesso vediamo hauer fatto C. I. L.

nelle materie morali ancora perciò che volendo nel sesto del Erica trattare della Prudenza, il concetto commune, come fi auertica a fuo. luogo, prese pure per fondamento del suo ragionare: & nel settimo ponendosi à fauellare della Congnéza, e della Incontinenza; la natura delle quali è molto difficile, & nascosa; nel principio quasi del suo parlare lasciò scritto essere di bisogno secondo il solito suo costume nel trattare l'altre materie; che proposte primieramente le cose che appaiano, diciamo noi il concetto comune intorno à questi affetti, e recate in dubbio; si vadano spiegando, & dimostrando tutte le cose probabili, & riceuute dall'opinione degli huomini, ò almeno la maggior parte di essi, & le più principali, & importanti: & che sciolte, & leuate le difficultà; rimanendo saldi, & prouati questi communi concetti; dourà parere che à suficienza se ne sia ragionato. oue è spetialmente da notare che alle cose che appaiono risponde nestesto greco, ou sue a. voce tolta dalle scole di Mathematica, & di Astrologia; con cui significano l'apparenze de corpi celesti, & le osseruationi fatte de motiloro: fopra lequali, riceunte p vere, fondano poscia le lor ragioni, & i loro discorsi, mostrandone le cagioni. del qual methodo lungaméte, & altaméte filosofo Aristotele nel primo delle parti de gli Animali: spiegado nondimeno in questi quattro versi quello che noi hora diciamo; Necillud confessum est otrum ot Mathematici rem suam celestem demonstrare consueuerunt; sic homo rerum naturalium studiosus, primu phenomena in animatium genere partesque singulas explorare, deinde causa, quaobrem ita sint, reddere debeat; an secus agendum sit. Il che poco di sotto affermo douersi essequire, cosi dicendo. Sed enimexordiendum, quod dictum iam est, ot primum quoque in genere phenomena persequamur: deinde causas reddamus, & generationem.

Si raccolgono sei propositioni intorno al commune concetto che ha PEtà presente della Ragion di Stato. Per qual cagione ella soglia esser molto biasimata. Cap. 2.

Oi dunque douendo seguire l'istessa strada, diciamo primieramente secondo la commune opinione del presente secolo, che per Ragion di Stato s'intende vn modo, & arte di gouernare i Popoli, nascosta non ordinaria, nova solo ad huomini di grande, & vino intelletto; & di mosta prudenza, & esperienza ne gouerni: di che assarchiaro inditio può essere à ciascuno che si attribuisce à son ma laude d'un Principe, ò suo Ministro, ch' intenda bene la Ragion di Stato, & be bisogni sappia seruirsene. da che potiamo canare la vera notione

(per

per cosi dire) di questo nuouo termine, RAGION DI STATO dico nuono per rispetto à gli antichi Scrittori delle cose Politiche, che no ne hanno fatto alcuna mentione. la quale è, che significhi vn habito dell'anima nostra, che si affaricha intorno al buon gouerno Ciuile, & che insomma risguarda altri. onde si può dire che appartenga alla facoltà Ciuile, alla Prudeza Politica, & alla virtù morale, & spetialmente alla giustitia: ma che non sia gia totalmente l'istesso, secondo che alcunissi diedero à credere. Da questo commune concetto è nato quest'altro, che per Ragion di Stato non s'intenda assolutamente sa facolta politica, in quanto anche comprende la morale, ò i precetti del gouernare insegnati da Scrittori Politici. & molto meno dalle leggi Ciuili, perciò che queste cose quello che siano, come note à tutti, non recano alcuna cagione di dubitare : la doue quello che sia questa Ragion di Stato, ad ogn'hora da più sublimi ingegni con grandissima cura si và cercando che perciò diceuamo noi dianzi, che la Ragion di Stato non si stima essere il medesimo in tutto, che la Prudeza Politica. Ne il legista, che hoggi gouerna secodo le sue leggi, si dirà mai da alcuno di sano intelletto, che gouerni secondo la Ragion di Stato, mentre pone in opera quanto da esse leggi vien'ordinato. Da questa seconda propositione communemente accettata per vera, e nata quest altra, che la Ragion di Stato s'affatichi spetialmente intorno à cose particolari che occorrono giornalmente al Principe che gouerna: onde spetialmente risguarda il presente, &il futuro: non tralasciando però la consideratione delle cose passate, & delle vniuersali. ma le leggi Giuili, & i precetti Politici abbracciano solo gli vniuersali, come nel primo libro si è accennato, & à suoi luoghi si dirà di sotto più à pieno; il che essere vero ne dimostra, che no sempre ne in ogni cosa diciamo hauer luogo la Ragion di Stato, & massimamete negl' vniuersali, de quali non si dubita: come per essempio, che chiuque erra, e cotrauiene alla legge, sia castigato: ma che il Principe ò nó castighi venedo il caso, ò più seueramente ò meno; ò più in vn tempo, & in vn modo che in vn'altro; ciò giustaméte si attribuisce alla Ragion di Stato. onde si può anche dire, che ella molto principalmetesi affatichi, (nel modo però che à suo luogo si mostrera) intorno all'applicatione de gli vniuersali insegnati da Scrittori Politici, & dalle leggi, à particolari: ò spetialmente intorno al modo di applicarli ò non applicarli. Dalla terza propositione hà origine la quarta, che la Ragion di Stato per commune parer de gli huomini no habbia luogo intorno ad ogni particolare: ouero intorno all'applicatione d'ogni vniuersale Politico, ò insegnato dalle leggi, à qualunque particolare. perciò che in tal guisa ella non sarebbe punto

differente dalla dottrina legale, ò Politica. Dalla quarta nasce sa quinta propositione riceuuta parimente da tutti per verissima: che la Ragion di Stato habbia luogo solo nelle cose più graui del gouerno Civile, & ne casi, & particolari più importanti nella rissolution, & prouisione de quali consista la riputatione, & il mantenimento del Principe, & suo Stato: poscia che in cosa di leggier momento, a cui sia necessario di prouedere, non dirà mai alcuno, che si sia posto mano alla Ragion di Stato: la quale come magnanima, sdegnado le cose vili, & basse, & le picciole risguardando con poca attentione; nelle grandi, & ne nobili affari vegghia; & attende, & intorno ad essi si affatica, come intorno à sua propria materia, & ogetto. Dalla quinta & dall'altre sopra poste è nata la sesta propositione; che trattandos dalla Ragion di Stato cofe gravissime, & appartenenti alla ripitatione, & conservatione del Principe, & suo Stato; & non si caminando per sua natura da lei per le vie ordinarie; ella possa in casi tanto importanti; quali non obligata alle leggi; & possa il Principe in virtu di lei lecitamente operare molte cose sopra l'vso commune; & consueto di gouernare prescritto da esse leggi; & sia anche per Ragion di Stato permesso tal'hora a lui di non stare alle obligationi, & promesse fatte con gli altri Principi. da che poi cauenuto, che altri inalzandola alle stelle, hanno detto, che ella evna virtu eccellentissima, & fopr humana: altri biasimandola, che per essa niun' altra cosa hoggiveramente s'intenda, se non l'vtile del Principe, con il quale gouernando, & reggendo, rotta, & spezzata ogn'altra legge, & ogn'altra honestà, attenda solo il suo commodo. la onde alcuni l'hanno chiamata distruggitrice dell'honesto; come quella che insegni al Principe di procurare sopra tutte le cose la conservatione, & ampliatione dello Stato, & di render con questo fine qual'si voglia sua attione (anche il mancar di fede) ragioneuole: quantumque barbara, & fiera, & contra ogni legge divina, & humana; di honestar'il male anche contra l' vso della moralità; & maggiormente essaggerando contra questa diuina virtu; di contrauenire, & transcendere ogni termine, & ogni prescrittione dell'honesto: concludendo che la Ragion di Stato opponendosi alla natura, & prendedo guerra con Dio, renda i Principi tiranni, & gli huomini siere. il che hà perciò dato occasione di lacerar grandemete questa virtir eccelentissima il che se in alcuna sua parte sia conforme col vero, si vedrà di sotto al suo luogo.



Che la Ragion di Stato appartiene alla prudenza politica, & alla virtu Morale: si apporta la divisione della prudenza secondo gl'Interpreti, & Aristotele. Cap. 3.

Al commune concetto che si hà della Ragió di Stato, spiegato di Jopra in sei propositioni, pare à noi che segua assai chiaramente questa necessaria conclusione; che ella appartenga alla Prudeza Ciui le, & alla virtù morale, quasi alcuna sia delle lor parti. La onde per ben intendere la sua natura, ne conuerrà primieramente trattare con ogni accuratezza, quanto però appartiene al nostro proposito, di essa Prudenza, & delle parti, che a lei vengono attribuite: & della virtù. morale (rimettendoci al trattato che habbiamo fatto della sede di lei) toccar solo quanto sarà necessario per dimostrare à qual parte dell'anima nostra l'vna, & l'altra appartengano: aciò più commodamente al suo luogo si possa da noi stabilire se la Ragion di Stato veramente sia virtu; & essendo, se debba riferisi alla Prudenza, ò alla virtù morale; che proportione, & affinità habbia con loro, & in qual parte dell' Anima habbia la sua sede: le quali cose conosciute che saranno non hà dubbio che à pieno sarà anche conosciuta la sua natura, & qual sià la sua vera diffinitione. il che quando hauremo esseguito; essendo nostro proponimento di trattare nel presente di scorso della Ragion di Stato solo in generale, & di cercare, supposti i principij di Aristotele, la sua natura, & apportare la sua diffinitione, senza venir per hora alle sue spetie, & à spiegare le massime, & le rego- Eustrat. le, alle quali si appoggiano, & à mostrare col mezzo dell'historie la & Acverità loro; ne parerà di hauer à bastanza conseguito il nostro sine: ciaiol. so Diciamo dunque per commune opinione de gli Scrittori delle cose praileamorali & politiche, & de gl'Interpreti di Aristotele; la cui dottrina, pit. 8. del ci siamo proposti di seguire; che la Prudenza ò risguarda vn solo, ò 6. dell' risguarda molti: & questi ò sono vniti à constituire, & formare vna Etica. famiglia; ò vna Citta. nel primo modo ritenendo il nome commune, Montesi dice semplicemente Prudenza, & Prudeuza Monastica; nel secodo cat. nella Prudenza Economica; nel terzo Prudenza Ciuile d Politica. Quest vl. prefat.so tima parte della Prudenza è divisa da i sopra detti Autori in due altre pra il pri parti; l'vna delle quali domandano Nomothetica è Legislatrice: per- mo della che suo vstitio sia di sormar leggi, & proueder in somma, come alcuni Politica. aggiungono, alle cose vniuersali della Città: l'altra Ciuile, è Positica. Pistolo. perche scendendo alle cose particolari, si affatichi intorno alle attioni min.grade gli huomini, & in essequire le leggi, & le cose ordinate da loro. & do 5. questa pure hanno divisa in due spetie-, cioè in Cunsultativa, & in cap. 32.

P 3 3

C. 3. F.

Giuditiale. Fra tutte queste parti della Prudenza hanno detto esser principalissima, & di gran sunga à tutte l'altre primiera la legislatrice; da Aristotele perciò nomata Architettonica. Et nel vero, che questa opinione par molto conforme alla dottrina di esso Aristotele: il quale nel sesto delle Morali trattando delle parti della Prudenza, cosi ci ragiona, Atque est quidem, & Ciuilis, & Prudentia idem habitus: essentia tamen ipsis eadem non est. eius autem Prudentia, que circa Ciuitatem versatur, altera est vt Architectonica ac preses qua est legislatrix; altera vt particularis, que communi nomine Ciuilis appellatur: atq; hec actiua est, & consultatiua. & poco dopo. At verò prudentia etià maxime ea esse videtur, qua circa se ipsum, & vnum quispiam vitur: atque hec communi nomine Prudentia appellatur: illarum autem alia familiaris, alia legislatrix, alia Ciuilis dicitur: atq; huius altera consultatiua, altera indicialis.

Si considerano le parole di Aristotele intorno alla sopra detta divisione.

Si raccoglie l'opinione de gl'Interpreti, rifiutadosi il parere di
alcuni di essi intorno all'Economica. Cap. 4.

N questo luogo noi vediamo che Aristotele distingue primiera-I mente la Prudenza, in principale, & fignora, &, come hà il testo greco, Architettonica, che domanda legislatrice, & in vn'altra Prudenza quasi à questa opposta, che si affatica intorno à particolari, opponédo questa voce, vt particularis, come interpreta il Feliciano, à quell'altra. nt architectonica, & preses. & certamente con molta ragione: percio che, come habbiamo nel principio della sua Metafisica, & come anche accennano qui le sue parole, & si dirà di sotto pienamente; l'Architetto, & la facoltà architettonica considera le cagioni dell'opera, & l'uniuersale; & si distingue perciò dalla pratica, & operatiua, che rifguarda il particolare folamente, come fono gli Artefici, & i Manuali rispetto all'Architetto. Parimente raccogliendo tutte le parti della Prudenza; le divide rispetto ad vn solo, & rispetto à molti: & questa in Economica, Legislatrice, & Politica; facendo della Politica due: altreparti, cioè la Consultatiua, & la Giuditiale: & fra esse nomando Arhitettonica l'ordinatrice delle leggi, la viene à fare superiore à tutte l'altre, & molto più degna; di maniera che giustamete potrebbe parer ad alcuno, che della legislatrice l'istesso intédesse nel primo dell'Etica, quado domando la Ciuile sommamente principale, & Architettonica, dicendo. Videretur autem esse eius, que maxime principalis, maximeque. Architectonica est, cuiusmodi Civilis apparet. Dalle quali autorita raccogliamo assai chiaramete, che i sopra detti autori nel dividere la Pru denza.

C. 2. F.

denza nelle sue parti, no si sono punto discostati dal Maestro. Se perciò non volessimo dire, che mentre egli pone prima la Prudenza economica della legislatrice; viene à dimostrare, che quella per natura precede à questa, & anche per cognitione. poscia che le cose secondo la scola Peripatetica, come sono rispetto all'essere, cosi sono anche rispetto all'esser intese, & conosciute da noi la onde non per altra cagione pose Aristotele la Prudenza che risguarda vn solo inazi all'Economica; & la Legislatrice dopo; & dopo questa la Prudenza Civile con le sue parti Consultatiua, & Giuditiale; se non perche l'vna per ordine di natura 4 & intendo per ordine di natura l'ordine della generatione, & non della perfettione) precede all'altra: essendo prima la Prudenza che risguarda vn solo, che l'Economica; & prima l'Economica che la legillatrice; & prima questa, che la Consultativa, & Giuditiale; della quale esse sono figliuole, come da lei nate, & prodotte. & che perciò alcuni di questi Autori dicendo, & conforme al vero, che la Prudenza riceue l'istessa divisione, che tutta la Filosofia Morale, & Civile; si co-Monte me per il luogo sopradetto del sesto dell'Etica si manifesta: quando cat.nella poscia tralasciado la commune opinione? hanno aggiunto, che l'Eco- prefat. nomica è l'vltima parte di esse rispetto al nostro modo del conoscere, & tien l'vltimo luogo; si sono per nostro parere grandemente discostati dal Filosofo. Nè le autorità, & ragioni, che adducono, giouano loro punto, ò rendono in alcuna parte più probabile la lor sentenza: come altre volte con più commoda occasione mostreremo. Habbiamo detto che la Cosultatina è figliola, & men perfetta della Legislatrice, intendendo della Consultativa particolare: perche di essa presa in generale si dee sentir altriméte, come i seguenti discorsi mostrerano.

ment.sopra il test. 162

Che la divisione apportata della Prudeza e seguita da Theologi ancora. Quali siano le parti integrali, potentiali, & subiettiue di essa Prudenza secodo S. Thomaso, & quale fra esse la più principale.

C I conferma la sopra posta divisione della Prudenza con l'autorità della Theologia ancora; essendo ella stata seguita particolarmete da S. Thomaso: il quale nella sua somma trattando delle partidella 2. 2. 9. Prudenza, & dicendo che là parte si prende in tre modi, cioe integrale, 48. art. subiettina, & potentiale; & che parti integrali propriamente si do- i. in. mandano quelle che concorrono à constituir il tutto; come per essem- corp. pio, il tetto, & fondamento della Casa: parti potentiali quelle, che aggiunte ad vna cosa sono ordinate ad alcuni atti, per cosi dire, secondarij, quasi non habbino in loro tutta la potenza di quella cosa principa-

44 4

le, di cui sono parti; come il sensitiuo, & nutritiuo dell'Anidia: parti, subiettine quelle, che fra loro disseriscono di spetie, come il Canallo, & il leone dell'animale; conclude che potendosi à somiglianza di questa divisione attribuire le parti à qualche virtu: & douendoss domandare parti integrali di vna virtu quelle, che necessariamente concorrono all'atto, & all'operatione perfetta di essa: parti potentiali quelle: virtu aggiunte, che sono ordinate ad alcune operationi men principali & secondarie; come quelle che non habbino tutta la potenza, & facoltà della virtù principale: parti subiettine le spetie dinerse di essa virtù: conclude (dico) che le parti integrali della Prudenza sono otto. cioè Ragione, Intelletto, Circospettione, Prouidenza, Docilità, Cautione, Memoria, & Eustochia; come quelle che necessariamente concorrono all'operation perfetta di essa Prudenza: le partipotentiali tre l'Eubulia, che si affatica intorno al buon consiglio; la Synesi che rifguarda il buon giuditio; & la Gnome che è intorno al giuditio di quelle cose nelle quali giudicare conuiene partirsi dalla legge commune. & queste tre operationi sono secondo S. Thomaso men principali del commandare, che è operatione imm ediatamente fatta dalla Prndenza. Le parti subbiettiue, & seguentemete fra loro di spetie differenti, sono la Prudenza che risguarda vn solo, l'Economica; la Regnate che Aristotele domandò Legislatrice, e la Prudenza Politica: alle quali aggiunge la Prudenza militare : & cercando poi qual frà queste sia la più degna; si risolue à dire che la Regnatiua (per vsar i suoi termini) & l'Ordinatrice delle Leggi tenga il primo luogo. per prouarlo, dimostra primieramente che il comandare detto da lui precipere sia il più nobile, & principal'atto, & visicio della Prudenza: & lo dimostra con questa ragione, che essendo essa Prudenza secondo la diffinitione data di lei da Aristotele, vna retta ragione delle cose agibili, è necessario di confessare, che la più princilpale operatione della Prudenza sia quella, che è più principale operatione della retta ragione delle cose agibili: mà di questa retta ragione tre sono le operationi; la prima il consultare, che appartiene all'inuentione; la seconda giudicare sopra le cose rittrouate; il che fa la ragione speculativa ancora; la terza è ordinare, & commandare sopra le cose giudicate, il che fa son solamente la retta ragion pratica; & delle cose agibili : la quale per esser di sua natura ordinata all'operare, passando più oltre, ne si fermado nel sol giuditio, forma questa terza operatione, che S. Thomaso domandò Precipere. la quale operatione secondo lui consiste nella applicatione delle cose gia consigliate, & giudicate, all'operare. & per che quella operatione si dee dire che sia più nobile, & principale della

9.47. ara 8. ins corp. 9.50.ar. 1.2.03

61.5 .

defla retta ragione, & seguentemente della Prudenza, che più si accosta al fine di essa retta ragione, essendo l'operare rettamente fine della, retta ragione; ne seguirà che il commandare ciò che debba operarsi come cosa più vicina al fine sopradetto, sia la più nobile, & principale. operatione di essa retta ragione pratica, & seguentemente di essa Prudenza. che perciò, secondo lui disse Aristotele nel sesto dell'Eti- C.10.F. ca, quasi voletse dimostrare, esser' questa operatione sua principalissima; Prudentia enim preceptiua est: quid enim agendum aut nonazendum sit, sinis est ipsius. Et perche la Prudenza regnatiua è quella che commanda; & attione principale del regnare, & commandare è impor leggi: ne segue parimente per il sopradetto discorso, che la Regnatiua, & Legislatricc sia fra tutte le spetie di essa Prudenza la più nobile, & perfetta...

Scil commandare detto da S. Thomaso pracipere; sia operations secondo lui dell'intelletto solamente, o anche della volontà, & quello che importa. Cap. 6.

Vesta è la commune opinione intorno alla divisione della Prudenza, & intorno alla nobiltà, & eminenza delle sue parti: à cui nodimeno si fanno incontro molte difficultà, & di non picciolo momento: le quali, accio che appaia maggiormente il vero. non lascieremo di apportare. Et per comminciar dal discorso fatto da S. Thomaso; lasciando per hora da parte di considerare quello che egli hà detto intorno alla divisione delle parti potentiali, & integrali della Prudenza, per trattarne pienaméte nel terzo libro come in luogo più commodo & proprio; & parimente tralasciando quello, che appartiene alla divisione delle parti di essa subiettive per parlarne nello istesso libro: ma ragionando alquanto intorno à quello che egli dice della principale operatione della Prudenza, & della nobiltà delle sue partisdiciamo primieramente che potrebbe per auentura stimarsi appò l'istesso assai dubbio che il commandare sia atto, & operatione della ragione, auenga che intorno à ciò siano le sue parole chiare nello 2.2. 4. Articolo ottauo, nella risposta al terzo argomento oue cosi fauel- 47. la. Ad tertium dicendum quod mouere absolute pertinet ad voluntatem, sed precipere importat motionem cum quadam ordinatione: & ideo est actus rationis, vt supra dictum est. Perciò che se è vero, come egli dice nel Corpo dell' istesso Articolo, che l'atto del commandare consiste nell'applicatione delle cose consegliate, & giudicate all'operare: aduque il commandare consiste nell'applicatione all'opera 2000 il che

A strain

9-47.

q.47.ar. 2. ad 3.

9.47.ar. 1.ad 3.

Nel Cor.

il che l'istesso affermò nell'Articolo terzo (cercando se la Prudenza) conosce le cose singolari) esser il fine della ragion pratica dicendo. Respondeo dicendum; quod sicut supra dictum est, ad Prudentiam pertinet: non solum consideratio rationis, sed etiam applicatio ad opus, quod est finis practice rationis. La quale applicatione haueua detto nell'articolo precedente appartenere alla Prudenza, & ecco le sue parole. Sed ad Prudentiam non pertinet nisi applicatio rationis recte, & ad ea de quibus est. consilium. Ma quest'applicatione della retta ragione, & della Pru denza all'opera si fà col mezzo dell'appetito, & della volontà, che così restimonia chiaramente S: Thomaso nel primo Articolo in quelle parole: Vnde ibidem Philosophus subdit, quòd Prudentia non est solum cum ratione sicut ars. habet enim pt dictum est applicationem ad opus, quod sit per voluntatem. Et lo conferma nell'Articolo quarto dicendo Ad Prudentiam autem pertinet, sicut dictum est, applicatio recta rationis ad opus quod non fit sine appetiturecto. Adunque l'applicatione all'opera non appartiene alla sola retta ragione, & alla sola prudenza che è habito dell'intelletto pratico solamente, & della retta ragione. da che ne segue per necessaria conclusione, che ne meno il commandare sia solo vssitio di essa: poiche secondo il medesimo Autore, come di sopra si è veduto, il commandare non è altro, che l'applicatione all'opera. Ma non sarà alcuno, che non confessi, che quella sia men propria operatione della retta ragione, & della prudenza, la quale à lei conuenga, ò alla facoltà di cui ella è habito, & virtù, non per sestessa, ma per rispetto ad altra facoltà: ne possa da lei sola esser'operata: ma quella operi in quanto con altra si vnisce. adunque la principale operatione della ragion pratica, & seguentemente della Prudenza, non può essere il commandare. poscia che quella si dourà dire esser più principale operatione della Prudenza, che di lei sarà più propria; & quella si dourà stimar più propria, che nasce da lei sola, & dall'essentia, & natura sua, senza l'aiuto altrui; ò almeno da cosa che di lei sia più propria, & per natura a lei più vicina, più intima, & somigliante. In oltre questa voce precipere, appresso Aristotele quando disse che Prudentia est preceptiua, & iu ogni altro luogo, che se ne serua; non pare che possa riceuere se non vno de due sentimenti; cioè ò che significhi comandre ad altri: come p essempio fa la Prudeza politica, & la legislatrice formado leggi, & Decreti, & per essi ordinado, & imponedo ad altri quello che debba operare, & da che guardarsi: ò pure quell'ordi ne, & comandamento che fà la retta ragione, & la Prudenza all'appeti to sensitivo. il che parimete sù nel terzo dell'Anima espresso da Aristo tele co l'istesso termine, & con l'istessa greca voce दे मा та में धा, & टेम्म актий,

3 cx. 47.

che

che vsò nel sesso dell'Etica:nelle qualidue operationi non è necessaria Cap. 100 come vediamo l'applicatione all'opera. Ma potrà giustamente parere ad alcuno, che S. Thomaso non l'habbia vsata in veruno di questi due sentimenti come vedremo, se di nouo s'andarà cercando con diligenza quello, che egli habbia veramente inteso per la voce, precipere in questo luogo: & digratia si contenti di perdonarmi chi legge questo mio si spesso vsar de termini, & di autorità latine: poiche scriuendo io à chi scriuo, & che molto meglio di me intende, & trattando cose dissicilissime, per spiegare il mio Concetto con maggior chiarezza senza errore, mi è forza di tener questo stile.

Quello che veramente habbia inteso S. Thomaso per il verbo precipere, & per l'operatione della Prudenza detta precetto. Si recano in mezo contra esso alcune oppositioni, & contra la nobiltà delle partidella Prudenza secondo la commune opinione. Cap. 7.

Iciamo adunque che dinotando il verbo precipere, appo S. Thomaso applicare le cose consigliate, & giudicate all'opera, come di sopra si è veduto; & appartenendo alla prudenza l'applicatione della retta ragione all'opera; ilche non si sà senza l'appetito retto; & cagionando esso appetito il moto: ne seguirà necessariamente, che questa operatione che egli chiamò pracipere, che consiste secondo lui nell'applicatione della retta ragione all'opera, importi moto, & segué teméte dourà parerne, che il comandare della Prudeza in questo caso sia secodo S. Tomaso no solo il prescriuere, & ordinare i mezi ritrouati co l'aiuto della buona cosultatione, & giudicati pottenere il fin proposto: ma & principalmete il cosentire l'appetito, & mouersi l'huomo ad operare: che questa farà veraméte l'applicatione della retta ragione all'opera. ilche volse significar S. Tomaso quando disse che precipere importat motione cu quada ordinatione. Nelle quali parole intese di reder la causa perche il comandare appartega alla ragione. perciò che essedo l'ordinare proprio vfficio di essa, importando il commandare moto co ordine; viene rispetto à quest'ordine ad appartenere alla ragione. Ma se questa è la sentenza di S. Thomaso; nascono contra essa gagliardissime oppositioni. perciò che se diciamo, che il commandare importa moto con ordine; non per tanto poniamo che sia atto principalmente della retta ragione, & della prudenza: ma solo che non si sà senza este. douendo il moto riferirsi ad esso appetito, & douendosi dire esser suo 2. 2. 9. atto, & non della retta ragione. il che è molto differente si come se- 47. art. condo lui domando Aristotele l'elettione appetito consultativo, per-1.ad 2.

che

2.2.9. 47. art. 8. ad 3: ad z.

che pressupone la consulta, che è operatione della prudenza, & della ragione: & non perche essa elettione sia perciò atto delle ragione douendoss porre nell'appetito, come operatione di esso appetito. la onde dice S. Thomaso che l'elettione si può attribuire alla Prudenza consequenter, cioè in quanto essa Prudenza la rende retta per mezo del configlio, & del giuditio: inferedo perciò che principaliter si deue attribuire all'appetito. Dal qual discorso tutto habbiamo, che dicendo S. Thomaso che il commandare importa moto, dice anche, che principalmente importa quest'atto. il che posto, & conceduto; dourà questa operatione attribuirsi primieramente, & princis palmente alla facoltà mouete, che è l'appetito. come dunque diremo noi esser vero quello, che egli conclude, che il commadare preso in questo sentimento appartenga principalmente alla Prudenza in quato consultativa: & che Precipere sit magis actus rationis, quam voluntatis? Perciò che io argomento cosi. la denominatione si sà nella scola peripatetica dal fine, & dal principale; ma il commandare risguarda il moto come fine, & importa principalmente moto: & il mouere pende nella sua scola assolutamente dall'appetito, & dalla volontà, & appartiene à lei : adunque il commandare è atto della volontà, & dell'appetito, & non della ragion pratica, & della Prudeza: ò almeno si dee più principalméte attribuire all'appetito, che alla ragione. per la qual cosa quest'operatione, che S. Thomaso chiama Precipere, non haura che fare con alcune di quelle due che Aristotele similmente domandò precetto, & attribuì alla Prudenza, come proprio suo fine: Hora che da tutto questo discorso ne segua che il commandare preso in que to senso non sia la più nobile, & principale operatione della Prudenza, è affai chiaro: conciosiache, come si è dimostrato, no è sola operatione de essa, ne principalmente appartiene alla retta ragione, ma all'appetito: la doue noi cerchiamo le operationi proprie della Prudenza in quanto elle nascono dall'intelletto pratico solamente, di cui essa Prudenza è habito; & non da altra facoltà: & perciò inquanto nascono dalla sola Prudeuza, & dall'essenza di lei, & la rendono di-Ainta dall'altre virtà, & anche dalle morali, & frà queste cerchiamo qualsia la più nobile perciòche quella parte della Prudenza da cui verra cotal operatione; senza alcun dubbio farà la più nobile; & principale. Quando dunque si argomenta, che essendo la Prudenza retra ragione delle cose agibili; quella sara più principale operatione of at at diesta Prudenza, che sarà più principale operatione di detta ragione: & quella lard più principale operatione di essa ragione, che sarà più vielna al finidi leig turque oncediamo per vero, dato che potrebbe anche

anche dirsi la Prudenza, & la retta ragione non esser in tutto l'istesso. come anche in di sotto dimostreremo; si che quello che all'vna conuenga, debba necessariamente all'altra conuenire. ma quando fi aggiunge che il commandare è operatione più principale della retta ragione, & seguentemente della Prudenza; perche è più vicina al fine di essa ragione; questo è quello che per auentura alcuno potrebbe negare dicendo, che il fine della retta ragione, & della Prudenza per se Hesse considerate, & in quanto tali, non è l'applicarsi all'opera, & seguentemente il commandare preso in questo sentimento, il che non può fare la retta ragione senza l'aiuto dell'appetito: ma più tosto il configliare, & giudicare, ò altra simile operatione, che venga da lei sola, & dal solo intelletto pratico senza l'aiuto di altra potenza. onde ne seguirà che la Prudenza regnante non sia per questo rispetto la più nobil parte, & spetie di essa Prudenza. Finalmente se questa voce pracipere importa moto, & operatione; & importa insieme sa più principale operatione della Prudenza; & l'operatione, si come è manifesto, & vuoi anche S. Thomaso, è molto disserente dal precetto; potrà dire alcuno, o che l'operare, & nonil commandare, come pure stima S. Thomaso, sia la principale operatione della Prudenza: ò che la voce pracipere non può dire in niun modo applicatione all'opera; & attione: ma solo il precetto, inquanto è differente da essa attione. di che parleremo compitamente di sotto à suoi luoghi. Ma lasciando da parte il discorso di S. Thomaso, del quale habbiamo detto assai, & si dirà appressonel terzo libro; che la Legislatrice fra le parti della Prudenza Politica sia l'Architettonica, & la principale, come si diceua da principio esser commune opinione, & come pare anche, che nel sesto dell' Etica volesse Aristotele; hà, s'io non sono inganato, grandissima dubitatione : percioche non sarà alcuno, che non confessi quella cosa esser superiore ad vn'altra, à cui ella sopr'intende: ma la Consultatiua secondo Aristotele sopr'intende alla Legislatrice. adunque à lei è superiore. & perche non paia, che ciò sia nostro sogno: ecco le sue parole chiare nel quarto della Politica, secondo che suona il testo greco, ac- Cap. 14. » ciò che meglio fia espresso in questo luogo il senso del Filosofo. Consul-

" tatiua summam habet potestatem, de Bello, de Pace, de Fæderibus constituen-

3) dis, & dissoluendis, de Legibus, de Morte, de Exilio, de Publicatione bonoru,

2) & de Correctione Magistratuum. Se adunque la Consultatiua èquella appo la quale risiede la somma Podestà (che ciò significa la voce xupior vsata da Aristotele in questo luogo) & l'arbitrio della Guerra, & della pace, cose importantissime della Republica; se al giuditio, & volontà di lei si temperano le Leggi, si fanno, & si anullano; che perciò

6 . Ce 3

.

90

nel primo della Retorica fauellando pure Aristotele dell'auttorità di essa Consultatiua, le attribuisce la Nomothesia, cioè il sormar Leggis certaméte, che ella sopr intende alla Legislatrice, & à lei è superiore. Iaonde fra le parti della Prudenza Politica è la principale, & Architettonica, & non essa Legislatrice. Ilche per auentura cossiderando, l'istesso affermò più d'una volta ne suoi libri Politici: come si vedrà con diligenza nel seguente libro à suoi luoghi, che la Consultatiua è per sua natura Signora, & Padrona della Republica, & che in essa Republica hà somma podestà ilche della Legislatrice non disse giamai.

Si comincia à cercare la natura della Prudenza secondo Aristotele; qual sia lo scopo di esso nel sesto dell Etica. Che l'intelletto pratico, o speculativo sono due potenze secondo lui. Cap.8.

H Ora hauendo noi veduto di sopra le difficoltà, che nascono in-torno alla diuisione della Prudenza Ciuile apportata da S. Thomaso, & da gli altri Interpreti, intorno alla nobiltà, & superiorità delle sue parti; per intendere la verità di quello, che cerchiamo, che è à qual' parte di essa appartenga, & debba riferirsi come à suo genere prossimo la Ragion di Stato; & per sbrigarci dalle dissicoltà sopra poste; è necessario, che inanzi ad ogn'altra cosa andiamo con ogni diligenza ricercando quello, che veramente sia la Prudenza secondo Aristorele, & quali le sue parti. Intorno à che, per farci da più alto principio, diciamo, che hauendo egli supposto nel secondo libro dell'Etica che conuiene di operare secondo la retta ragione; & hauendo dopò lungo, ma divino, & altissimo discorso raccolta la diffinitione della. virtù Morale, & detto, ch'ella èvn habito elettiuo, che consiste nel mezo quanto à noi, diffinito, & prescritto dalla retta ragione, & come in somma prescriuerebbe il Prudente: & hauendo in oltre ne libri seguenti dichiarato à pieno quali, & quante siano esse virtù Morali: cosiderando, che gli restaua di spiegare quello che sia questa retta ragione, & questa Prudenza, che diffiniscono, & prescriuono il mezo alla Virtu Morale; & se l'istesso fra loro, è disserenti; ciò si pone à fare. nel sesto libro: che tale essere il principale suo intendimento, lo dimostrono le sue prime parole, oue cosi dice. Quoniam prius diximus, & medium esse eligendum, no excessum, neque defectum, & medium esse sicut recta... ratio prascribit; hoc iam distinguamus. per la qual cosa più di sotto confermando chiaramental'istesso, lasciò scritto. Idcirco oportet etiam circa animi habitus non solum verè hoc distum esse, sed etiam determinatum, qua nam sit rectaratio, quaque eius sintio sit, che ciò anche haueua promesso di voler

Cap. 1.

200

CE ME

- 12

divoler farenel secondo libro, quando disse. Agere entem secundums rectam rationem commune est, & in presentia ita supponatur, dicetur autem postea de ipso, & quid sit restaratio. Il che per meglio dichiarare; trattandosi di ragione, & intelletto, & seguentemente di facoltà, & operationidell'Anima nostra; viene opportunamente à dividere essa Anima, & levirtu, & gli habiti che à lei appartengono, & alle sue parti: & ripetendo la divisione fatta nel primo libro, cosi dell'anima nella parte ragioneuole, & irragioneuole; come degli habiti, & delle virtù dell'vna, & dell'altra; che sono le Morali appartenenti all'irragioneuole, & intellettuali (per cosi dire) che sono habiti della parte ragioneuole; viene poscia à dividere questa parte ragioneuole in due altre: l'vna delle quali dice esser quella, con cui consideriamo quelle cose, i principij delle quali non possono esfere in altro modo: l'altra con cui consideriamo le cose contingenti. la prima domanda scientifica, per vsar questo termine; la secoda (ritenendo il nome commune) ragioneuole, ò diciamo discorsiua. & che ella sia, & debba anche essertale, cioe & discorsiua per sua natura, & considerante le cose contingenti; lo proua Aristotele dininamente dalla natura dell'ogetto: poscia che, come habbiamo nel secondo dell'Anima, dall'ogetto si conoscel'ope- Tex. 33 . ratione, dall'operatione la potenza. se adunque le cose contingenti sono tali che possono essere, & non essere, farsi e non farsi; farsi più in vn modo da noi che in vn altro; certamente che elle hanno bisogno di consulta per ciò che nessuno consulta di quelle cose che non possono essere altrimenti: affaticandosi il consultare propriamete intorno alle cose contingéti: ma il consultare è discorrere: adunque questa parte dell'Anima nostra necessariamente sarà di sua natura discorsiua, & consultante: & perciò nel terzo dell'Anima espressa per auentura da Tex.5 36 Aristotele con questo nome, quando disse annouerando le potenze dell'Anima. Nutritiua, Sensitiua, Intellectiua, Consultatiua, atq; etia Appetitina. Oue per intellectiva intende la parte che qui domanda sciensiale: per consultativa quella che domanda discorsiva. Quindi il grande Alessandronel suo libro dell'Anima, volendo mostrare, che l'intel- 6. 24 letto atriuo, ò diciamo pratico, è di sua natura consultatiuo; lo mostra con la medesima ragione cioè dalla natura dell'ogetto. Intellettus actiuns (dice egli secondo che noi interpretiamo) Consultatiuus est: quia enim agibilia possunt, & sic, & non sic agi, Consultatione opus est ad melius eligendum. Perciò che questa parte che Aristorele domanda discorsina, & rationale, altro none, come anche si dirà di sotto, che l'intelletto pratico, cosi detto, come pure appresso mostreremo, da questa voce Praxis, che dinota la propria sua operatione, a cui egli

Tex. 1.

Tex. 49.

Tex. 51.

Tex. 57.

Tex. 37.

come à suo fine e dirizzato; appo i Greci significa quello che i latini dicono, Attio, essendo ogn'intelletto ò speculativo, ò attivo, ò fattivo come nel sesto della Metafisica insegna il medesimo, si come le cose che egli intende, & considera sono ò intellegibili, ò agibili; ò fattibili. & Aristotele nel terzo dell'Anima disse che l'intelletto attiuo altro non è, se non intelletto che discorre per cagione di qualche fine, & che il ben attiuo è quello che di sua natura può esser altrimenti, & che questo è proposto dall'appetito per suo fine; & intorno al quale come à suo ogetto si affatica l'intelletto attiuo. & piu di sotto che la fantasia consultatiua è solo ne gl'Animali ragione uoli, per esser manifestamente operation della ragione, il dubitare, & discorrere se si deue far questo ò quello, il che altro non è che consultare. Per la qual cosa generandosi in noi la cognitione, come pure nel terzo dell'Anima, & in. questo luogo del sesto delle Morali afferma l'istesso, con il mezo d'vna certa somiglianza, & familiarità; onde si dice, l'anima nostra essere, & farsi in vn certo modo tutte le cose per che tutte le conosce; viene necessariamete à cocludere il Filosofo che in essa sia vna parte nomata discorsiua, & diciamo pratica, & attiua; la quale considera le cose agibili; & contingenti.

Si apportano le parole di Aristotele intorno alla dissereza dell'intelletto pratico, & speculativo, & si considerano. Si risiutano le interpretationi del Feliciano, del Lambino, dell'Argyropilo, & del Perionio. Cap. 9.

Cap.z.F.

M A sentiamo le parole di Aristotele, che chiaramente approuano quanto di sopra si è affermato doppo adunque l'hauer detto che ne passati ragionamenti ( & intende nel primolibro ) hà diuiso l'anima in due parti, in ragioneuole, & in irragioneuole, & che nella istessa maniera resta à dividere la ragionevole in due altre parti; delle quali conuien dire che l'vna consideri quelle cose, iprincipij delle quali non possono essere altrimenti; l'altra con cui consideriamo le cose; contingenti, & che possono auenire altrimenti, sogiunge in tal forma. Ad ea enim que genere sicut diversa cognoscenda, ex anime quoq; partibus diuersa genere ea est, qua ad virunque cognoscendum est apta: sicquidem ex similitudine quadam atque affinitate cognitio ipsis contingit. Concludendo che. di queste due parti l'una conuien nomare 70 emismuovino, cioe scientia, le, l'altra 76 λογισικόν, diciamo discorsiua; & che diciò è la ragione. perche il consultare, & discorrere sono l'istesso; & che nessuno consulta delle cose che non possono essere altrimente : da che segue che la parte consultante acconciamete si chiami discorsiua. Dal qua luogol

200

Iuogo racogliamo apertamente, si come cosa importantissima, & necessaria, che qui da noi per ben intendere la natura dell'intelletto pratico, & della Prudeza, & de loro oggetti, sia considerato co diligenza; che esso intelletto pratico per opinion d'Aristotele è diuerso dall'intelletto speculatiuo, & che nonè vna sol potenza, & vn solo intelletto quello che conosce le cose pratiche, & le speculative: ma due per natura frà loro non poco disterenti. che così non solo dimostra la ragione, che egli adduce per prouare cotal disferenza; cioè la varietà de gli oggetti; à quali è necessario, se la cognitione si fà per vna certa similitudine, & familiarità, che rispondino nell'anima nostra potenze proportionate, & seguententemente varie frà loro: ma suonano anche manisestamente le sue parole; dicendo egli, come io stimo. Adeas. enim qua genere sunt diversa cognosceda, ex anima quoque partibus alteras genere ea erit, que ad alterum cognoscendum natura est apta. Oue hò mutato la particola ad vtrumque cognoscendum, & hò detto. ad alterum. cognoscedum, partendomidall'interpretatione del Feliciano, del Lambino, & dell'Interprete Antico, i quali tutti hanno ad vtrumque. perciò che il senso apportato da loro, per mio credere, non può stare: i quali ingannati dalla voce έκατερον; che appresso i Greci significa non solo vtrumque ma anche alterum; hanno espresso vn senso tutto contrario alla mente d'Aristotele, & in se stesso ripugnante conciosià che se egli dicesse, come essivogliono, che à quelle cose che sono diuerse di genere, nelle partidell'anima ancora quella è diuersa di genere, che conosce l'vno, & l'altro; verrebbe necessariamente à dire che vna sol parte dell'anima conoscesse ambidue i generi diuersi; & cosi verrebbe à fare vna parte medesima, & non due, & frà loro di genere differenti, quella che gli conosce. oue è cosa manisesta, che egli vuol insegnare tutto il contrario, cioè che à quelle cose che sono diuerse di genere, la natura hà destinate parti dell'anima frà loro diuerse, che le conoscano. E poi anche cotal senso in se medesimo ripugnante, non potendo stare, chevna parte sia quella che conosca amendue i generi di cose diuerse:perche la diuersità del genere, & del oggetto cagiona diuersità di parti nell'anima, & di potenze. Ne hanno per auentura meglio espressa la mente del Filosofo in questo luogo l'Argyropilo, & il-Perionio. perciò che questi interpretando Ad ea enim, qua genere differunt intelligenda, etiam partium animi ea, qua genere differt, nata est, ne apporta vn sentimento molto oscuro, & non poco lontano da quello che vuol dir Aristotele: il quale dalla diuersità de generi, & oggetti conosciuti, suol inferire la diuersità delle potenze, il che non fà cotale interpretatione. Quello dicendo. Ea namq; anima partes diversa sunt,

qua sunt apta ad res eas cognoscendas, qua genere differunt; Viene contra la Filosofia del Maestro à prouare la diuersità delle potenze nell'anima più tosto dalla natura loro diversa, che dalla diversità de gl'oggetti; & de generi di quelle cose che conosce. perciò che se quelle parti dell'anima sono diuerse, le quali sono atte a conoscere cosè di genere diverse: adunque cotal diversità si dimostra dalla varia attezza di esse parti, & dalla disserenza loro, & non dalla varietà de generi, & de gli oggetti. ma la Filosofia d'Aristotele, & in questo luogo, & altroue camina per contraria strada, argometado dalla diversità de gli oggetti la diuersità delle operatioi, e delle poteze. Che se noi seguiremo il seso di sopra recato, sarà tolto ogni dubbio : & Aristotele sempre simile. à se medesimo, affermerà esser di mistieri che à conoscere quelle cose che sono di genere differeti, quella parte dell'animache è atta à conoscere l'vno di questi generi, sia diuersa da quell'altra, che conosce l'altro genere. della quale grauissima questione tanto è più necessario di ragionare qui accuratamente, quanto huomini di fingolar intelletto, & digrandistina autorità hanno stimato il comtrario; & quanto non si può, come dianzi si diceua, senza la sua vera rissolutione intendere à pieno la natura dell'intelletto pratico, & della prudenza, che è habito di esto, & dell'oggetto loro.

Si racconta l'opinione di S. Thomaso intorno alla differenza dall'intelletto pratico, & speculativo. Cap. 10.

9.79:11.

Tex.49.

S A N Thomaso adunque Principe della Theologia Scolastica nella prima parte della sua somma cercando se l'intelletto speculativo, & pratico siano diuerse potenze, si rissolue à dire sondato sopra vn'autorità che si suole addurre del terzo dell'Anima, nella quale habbiamo che intellectus speculatiuus per extensionem sit practicus. Che non potendo vna facoltà, & vna potenza dell'Anima nostra mutarsi nell'altra, se l'intelletto speculatino per estensione si fà pratico, cioè divien pratico, quando si estende a considerare l'ogetto pratico; sia necessario di confessare, che non siano diuerse potenze, ma vna sola. La ragione di questa conclusione è secondo questo gravissimo Dottore, perche quello che è accidentale alla ragione dell'ogetto ( la qual ragione è quella che è per sè risguardata dalla potenza) non può render diuersa essa potenza: come per essempio, essendo accidentale al corpo colorato di ester huomo, ò grande ò picciolo; questi accidenti, & queste cose non rendono varia la potenza visina, & perciò tutte sono apprese da essa. Ma è accidentale ad vna cosa appresa dall'intelletto, che si ordini,

ordini, ò non si ordini all'operatione. per la qual cosa essendo in ciò differente l'intelletto speculativo, dall'intelletto pratico, (conciosia che esso intelletto si dica speculativo, inquanto che quello che apprende, non l'ordina all'operare, ma alla sola consideratione del vero; pratico inquanto che quello, che egli apprede, l'ordina, & dirizza all'operatione) no potrà questo come cosa accidétale, render diuersa la parte intellettiua: ma vna sola & la medesima potrà conoscere il tutto. & seguétemente l'intelletto pratico, & speculativo non saranno due potenze, ma vna sola. & questo è quello, secondo S. Thomaso, che disse Aristotele nel terzo dell'Anima, che l' intelletto speculativo è Tex.49. disferente dal pratico per il sine, denominandosi dal sine l'vno & l'altro ; cioè questo speculativo perche si ferma nella sola speculatione. quello pratico, & attiuo per che trapassa alla praxi, & alla attione, come à quel fine per cui si affatica di conoscere. Et per che si possono à questa opinione far tre oppositioni, la prima che la potenza apprensiua, & la potenza motiua sono disferenti, come habbiamo nel secodo dell'Anima: ma l'intelletto speculativo apprende solamente, il pratico in oltre moue, come nel terzo libro mostra Aristotele: adunque l'intelletto pratico, & speculativo saranno diverse potenze: la seconda, che la diuersa ragione dell'oggetto rede diuersa la potenza : ma l'oggetto dell'intelletto specolatiuo è il vero, dell'intelletto pratico è il bene: & il vero, & il bene hanno diuerse ragioni, come vediamo: adunque l'vno intelletto sarà dall'altro veramente diuerso. la terza, che nella parte intellettiua dell'Anima nostra l'intelletto pratico è paragonato al speculativo, come l'estimativa, & l'imaginativa: ma queste sono diuerse potenze fra loro: adunque l'intelletto pratico, &speculativo ancora sono differeti. Risponde S. Thomaso alla prima, che l'intelletto pratico moue non come potenza dell'Anima, che essequisca il moto; ma come quello, che lo regoli, & dirizza, il che conuiene à lui secondo il modo del suo apprendere: & perciò non può cagionare differenza tale, che importi diuersità di potenza. Alla seconda, che il vero, & il bene s'includono scambieuolmente: essendo il vero vn certo bene; perche altrimenti non sarebbe appetibile; & il bene vn certo vero, perche altrimétino sarebbe intelligibile: e che pciò, si come l'oggetto dell'appetito può essere il vero inquato hà ragione di bene (come quando alcuno appetisce di conoscere la verità) cosi l'oggetto dell'intelletto pratico è il bene sotto ragion di vero: ma però di quel vero che può ordinarsi all'operatione. conciosia che l'intelletto pratico conosca la verità, come fa il speculativo: ma quella verità che conosce, l'ordini all'opera. per la qual cosa conuenendo

l'vno, & l'altro intelletto nella Ragion dell'oggetto, che è il vero; si come esso oggetto no hà diuerse ragioni, così non rende anche diuerse le potenze. Alla terza risponde che molte disserenze rendono diuerse le potenze sensitiue, le quali non rendono diuerse l'intellettiue.

In qual modo rispondesse S. Thomaso al luogo del sesto dell'Etica contrario alla sua opinione. Si apportano tre altre ragioni di esso in confermatione dell'istessa. & la dichiaratione di Burleo, & del Ianello. Cap. 11.

Vesta è l'opinione di S. Thomaso, a cui ripugnando manisestamente questo luogo del sesto dell'Etica, egli si sforzò con due risposte di leuare ogni difficoltà. La prima delle quali ne suoi commentarij sopra questo luogo, dopò l'hauer egli detto che le cose contingentisi possono conoscere in due maniere; nella prima secondo le ragioni loro vniuerfali; & che queste ragioni vniuerfali delle. cose contingentisono immutabili, & che rispetto à queste si dà di esse dimostratione, & appartiene la cognitione loro alla scienza dimostratiua. percioche la scienza naturale non è solamente delle cose necessarie, & incorruttibili: ma delle corruttibili. & contigentiancora. Onde conviene che l'istessa potenza intellettiva conosca ambidue questi. generi di cose. Che nella seconda maniera si possono considerare le cose contingenti in quanto hanno essere ne particolari; & che cosi sono variabili, ne cade sopra loro l'intelletto, se non mediante le potéze sensitiue. onde fra le parti sensitiue dell'anima se ne pone vna nomata Ragion particolare, ò Cogitativa: la quale hà forza di conferire. fra loro le intentioni particolari. La prima risposta (dico) leggiamo, spiegata in questa forma. Sic autem accipit bic Philosophus contingentia: ita enim cadunt sub consilio, & operatione: & propter hoc ad diversas partes anime rationalis pertinere dicit necessaria, & contingentia: sieut vniuersalia speculabilia, & particularia operabilia. Que è da notare che S. Thomaso nell'istesso Commentario poco di sopra proua con tre gagliarde ragioni, oltra quelle che sono nella Soma, che l'intelletto pratico, & speculativo non possono esser due potenze. la prima, perche nel terzo dell'Anima Aristotele hà distinto l'intelletto in due parti solamente, cioè in possibile, & agente; & di questi hà mostrato che l'uno omnia fiat, l'altro omnia faciat, se adunque vna parte dell'Anima intendesse le. cose necessarie, l'altra le contingenti; ciò sarebbe contra la ragione di ambidue gli intelletti. Il che dichiarando Burleo ne Commentarij sopra il sesto dell'Etica, dice, che se l'intelletto possibile si sà ogni cosa, cioè intende ogni cosa; adunque intende non solo le cose necessarie: ma anche

ma anche le contingenti. Aggiunge Chrisostomo Tauello nelle successione Epitome sopra l'istesso libro, che cosi si darebbono due intelletti posabili distinti di genere, l'vno che conoscerebbe le cose necessarie, l'altro le contingenti. Ilche è contra la sopradetta dottrina. La seconda ragione posta da S. Thomaso nel luogo addotto è, che il vero necessario, & il vero contingente congiunti, & paragonati insieme, sono come il più perfetto, & il men perfetto, o diciamo come il perfetto, & l'im perfetto nel medesimo genere: ma con l'istessa potenza dell'anima conosciamo il perfetto, & l'imperfetto nel medesimo genere, come con la facoltà visiua la luce, & le tenebre, il bianco, & il nero; adnique molto maggiormente l'istessa potenza intellettiua conoscerà le cose necessarie, & le contingenti. La terza ragione, che l'intelletto si hà più vniuersalmente rispetto alle cose intelligibili, che il senso rispetto alle sensibili. percio che quanto la potenza è più alta, nobile, & eminente, tanto è più vnita: ma l'istessa potenza visiua conosce le cose incorruttibili, come i corpi Celesti, & le corruttibili, che sono le cose inferiori; alle quali hanno proportione le necessarie, & le contingenti: adunque molto più facilmente ciò potrà fare vn istessa potenza intellettiua. & per che la proua addotta da Aristotele pare assai sorte; risponde S. Thomaso, ch'ella non conclude: conciosia che non ogni dinersità di genere in tutte le cose ricerchi dinerse potenze: altrimete l'istessa potenza visiua non potrebbe vedere le piante, & gli Animali; ma solo quella diuersità di genere, che risguarda la diuersità formale dell'oggetto, come per essempio, se fossero diuersi generi di colori, & dilume; conuerrebbe che fossero anche più, & diuerse le potenze visiue: dimaniera che essendo l'oggetto proprio dell'intelletto l'esseza · della cosa detta dalle scuole quod quiderat esse; il che è commune cosi alle sostanze, come à gli accidenti; quantunque non sia commune nel medesimo modo; cosi alle cose necessarie, come alle contigenti; ne conuerrà di cofessare, che da vn'istessa poteza intellettina siano conoseinte, & intese.

Che la prima risposta recata di sopra non è approuata da Burléo dal Iauello, & per qual cagione. Cap. 12.

Vesta risposta di S. Thomaso. che Aristotele intenda della cogitatua; & che questa habbia inteso conoscere le cose contingenti in particolare, & in quanto consultabili, & operabili. & esser diuersa dall'intelletto speculativo, non e riceuuta da suoi Discepoli: conciosia che Burleo ne sopra detti Commentarij affermi,

E 3

che ella non può hauer luogo, ne à ciò contradice il lauello nelle sue Epitome, & ne adduce questa ragione: percio che conuiene ch'vna. medesima parte dell'Anima conosca le cose contingenti cosi invniuersale, come in particolare, & in quato sono variabili, secondo quella dottrina del secondo dell'Anima; che quella potenza, che conosce: la diuersità de gli estremi, ènecessario, che conosca gli estremi ancorain onde l'istessa potenza, che conosce questa diuersità delle cose contingenti considerate in vniuersale, & in particolare, conoscerà anche! I'vno, & l'altro estremo. ma le cose contingenti, inquanto vniuersali, non possono esser conosciute dalla cogitatiua, ne da alcun'altra senfitina potenza: adunque faranno conosciute dall'intelletto pratico, & da quella istessa che le conosce come particolari. Ee à questa ragione. ne potiamo aggiungere vn altra per mio credere non lieue, sortilistimamente tocca dal Buridano nelle sue questioni; cioè che Aristotele tratta in questo luogo di queste due parti, & facoltà, come di quelle che sono per natura disposte à riceuere i cinque habiti, de quali appres so è per fauellare: & quella parte dell'Anima ragioneuole che considera le cose contingenti, afferma di sotto chiaraméte che ne riceue due; cioèl'Arte, & la Prudenza: quella che apprende le necessarie gl'altri tre, che sono la scienza, l'intelletto, & la sapienza: ma la prudenza è habito con cui conosciamo le cose contingenti vniuersali ancora, non le particolari solamente, come à suo luogo si dirà di sotto: adunque. non può hauere la sua sede nella cogitatiua, ma solo nell'intelletto: pratico: di cui per conseguente haurà affermato Aristotele che sia diuerso di genere dal speculativo, & non dalla cogitativa.

Si apporta la seconda risposta di S. Thomaso al luogo dell'Etica riceunta da. Burleo, & dal Iauello, & insieme la dichiaratione loro. Cap. 13.

Altra risposta di S. Thomaso accettata per buona da Burleo, & dal Iauello ne luoghi sopradetti; & della quale, come nota esso Iauello, si honorò Burleo, tacédo ingratamente il nome del Maestro, come di sua propria, è da lui nella prima parte della somma, dopò l'hauer dubitato, che Aristotele nel 6. dell'Etica dice, la parte dell'Anima, che conosce le cose necessarie, esser diuersa da quella che conosce le contingenti, data in cotal sorma, cioè che non è da dire assolutamente, & semplicimente altra essere la potenza con cui la parte intellettiua dell'Anima nostra conosce le cose necessarie; & altra, & diuersa quella, con cui conosce le contingenti. conciosia che ella appreda queste due cose secondo la medesima ragione di ogetto; cioè

9.79.21. 9.ad 3.

cioè secondo la ragione dell'ente, & del vero. onde & le cose neces farie, che hano l'esser perfetto nella verità: conosce perfettamente le contingenti, che cotal essere hanno impersettamente nel vero, imperfettamente anche conosce. ma il perfetto, & l'imperfetto nell'operatione, & nell'atto non rendono diuersa la potenza: ma per il modo di operare rendono diuersi gli atti, & le operationi solamente: & per conseguenza diuersi anche i principij di esse operationi, che sono gli habiti. la onde cosi conclude. Et ideo Philosophus posuit duas particolas anime, scientificum, & ratiocinatiuum, non quia sint due potentie: sed quia distinguntur secundum diversam aptitudinem ad recipiendum diversos habitus, quorom diuersitatem ibi inquirere intendit. contingentia enim, & necessaria, essi differant secundum propria genera, conueniunt tamen in communi ratione entis, quam respicit intellectus: ad quam diversimodo se babent secundum perfectum, & imperfectum. Percio aggiunge Burleo ne suoi Commentarij, che la diuersità che è frà il necessario, & il contingente non rende diuersa la potenza, ma solo gli habiti di essa. & la ragione si è, perche l'ogetto risguarda la potenza in quato essa poteza è principio di operare assolutamente, & semplicemente: ma risguarda l'habito in quanto che è principio di operare con facilità, & prontezza. onde quella diuersità di ogetti, che non sà diuerso l'atto assolutamete, non può far anche diuerse le potéze: ma quella diuersità de gli ogetti che sa diuerso l'atto quanto al modo, sa diuersi gli habiti di essa potenza solamete: ma non diuerse le potenze: concludendo che Aristo tele hà inteso che queste parti dell'Anima siano diuerse frà loro inquanto sono subiective per accidens, cioè inquanto sono informate di habiti diuersi: ma che siano l'istessa, inquanto è vna sol parte subie-Etiua perse. cioè consideratà nudamente senza gli habiti della scienza, & della prudenza. che cosi intendo io quelle parole di Burleo Dico igitur quod Philosophus intelligit per aliam, & aliam partem anime subicciiua per accidens. Cognoscuntur necessarium, & contingens per se tanquam per proprios habitus: per eandem tamen partem subiectiuam per se; puta per intellectum cognoscitur otrunque, scilicet necessarium, & continges. Et che ciò habbia veramente voluto Aristotele in questo luogo, lodimostrano Burleo, & il Iauello con questa ragione: perche la proua, che egli adduce per manisestare cotal differenza, è tutta appoggiata à questo fondameto, che la cognitione si faccia per vna certa somiglianza della cosa, che conosce, alla cosa conosciuta; má è chiaro (dicoso essi) che questa somiglianza si cagiona per mezo delle spetie ò dell'habito che si acquista: percioche la potenza non sà simile se stessa all'ogetto: ma si fà simile ad esso per mezo dell'habito. essendo esso habito quello che

che sa simila la poteza all'oggetto. da che segue che Aristotele intenda per parti dell'Anima non due potenze fra loro disserenti, ma vna sola in quanto sta riposta sotto habiti distinti: dall'vno de quali riceue il nome di scientifica, & speculativa; dall'altro di pratica, & discorsiva.

Che Scoto intorno alla differenza dell'intelletto pratico, &

The said the wife of the section of

Vesta è l'opinione di S. Thomaso seguita non solo da suoi discepoli, ma da altri granissimi autori ancora. conciosià che Scoto sopra il primo delle sentenze in quella sua sotti-Jissima Questione, Se la Theologia sia pratica è speculativa, oue tratta d'amendue questi intelletti, & della Praxi; non volse per auentura dir altro in quelle parole. Concesso tamen qued intellectus, speculatiuns extensione siat practicus, non est ad propositum: quia speculatinum, & pra-Eticum sunt differetia accidentales intellectus, liset sint essentiales habituum; Galtuum: Gideo altus, Ghabitus nonextenduntur. Percio che se il pratico, & speculatino sono differenze accidentali dell'intelletto; adunque non sono due intelletti, & due potenze disserenti l'intelletto pratico, & il speculativo. conciosia che in talguisa sarebbono differenze essentiali non meno, che de gli habiti, & non accidentali: & se sono differenze essentiali de gli habiti, & delle operationi di essi; adunque come diceuano Burleo, & il Iauello, & prima di effi S. Thomaso, rendono dinerso l'intelletto in quanto è informato di questi habiti dinersi fra loro, quantunque realmente sia l'istesso, & che il médesimo inintelletto che si domanda pratico, sia anche speculativo; avenga che non fornito del medesimo habito. Et l'istesso Autore di sopra dispu-, tando contra Gotifredo de Fontibus hauena detto, Ideo ab eodem videtur intollectus dici practicus, à quo habitus, & actus; licet non ita accidentalits dicaturillud de habitu, & actu, sicut de intellectu respectucuius est accidens per accidens. Oue chiamando queilo da cui l'habito, & l'atto si domandano pratici, rispetto all'intelletto accidens per accidens, pare che inferisca esser accidente ancora, all'intelletto, che sia pratico. iil che poco di sotto disputando contra Henrico di Gandauo spiego più chiaramente in quelle parole, cercando se l'habito, & l'atto si dicano , pratici per estensione attuale, ò attitudinale all' opera : Ergo sibi convenit ab aliquo obiesto, vel intellessus non ab intellectu: quia tunc omnis consideratio esset practica; cum omnes sint in intellectu, & ominium sit vnus 5, intellectus. Oue volendo, che l'essere, & diuenir pratico l'intelletto non si cagioni dall'attitudine, dispositione, & natura di lui: ma'dale l'oggetto

l'oggetto; viene à dimostrare, che secodo il suo parere, l'intelletto non è pratico per sua natura, ma solo per accidente, & per l'aquisso che sa dell'habito: come volsero S. Thomaso, Burleo, & il Iauello.

Che Eustratio, & Auerroe furono contrarij alla sopra detta opinione: & che con essa par che conuenga Aristotele. Cap. 15.

on the design of the Questa opinione, & interpretatione sono contrarij Eustratio Ine suoi Commentarij sopra; il sesto dell' Etica, & Auerroe nella sua Parafrasi: i quali hanno voluto (come chiunque legge potrà vedere) che Aristotele parli in questo luogo dell'intelletto pratico, & del speculatino, come di due potenze differenti dell'Anima nostra. , & eccone vn testimonio di Eustratio chiarissimo frà molt'altri. Diuerse enim spetie inter se sunt pars rationalis, & irrationalis; item ee que circa ne-, cessaria, & que circa ea que contingunt, versantur. Oue vediamo che questo Autore vuole non men esser disserenti l'intelletto pratico dal speculatino, che la parte ragioneuole dall'irragioneuole: & che per cio intende esser due parti diverse fra loro. & Averroe con altissima & profonda Filosofia conclude l'istesso, affermando che la parte ragioneuole si diuide in due altre parti: l'vna delle quali apprede quelle cose le cagioni delle quali è imposibile, che siano in noi; & queste sono quelle cose che non possono esser prodotte se non dalle cause naturali: l'altra parte è quella che apprende quelle cose, le cagioni delle quali possono esser in noi: & queste possono haner altre cause che le naturali, cioè noi medesimi. ilche tutto supposto, soggiuge come cosa , che necessariamente segue dalle gia dette, Necesse quidem est ergo, vt ,, dividantur partes anima recipientis secundum divisionem generum, qua reci-,, piuntur, & vt mutentur secundum illorum mutationem.eò quod necesse est, vt , dividatur receptiuum divisione receptibilis, & diversetur eins diversitate. Hora qual sia più vera di queste due opinioni; non intendiamo per adesso di ricercare, rimettendoci à chi di ciò potesse meglio dar giuditio: ma qual di esse sia più conforme alla mente, & alla dottrina del Filosofo, non vediamo già che sia da riuocar in dubbio. conciosia cosa che ponendosi egli in questo luogo à trattare dell'anima, & delle sue parti: & rimettendosi anche à quanto ne haueua detto nel primo libro; non potiamo ne debbiamo darci à credere, che egli quasi volendo ingannare à studio chi legge, trapassi a ragionare de gli habiti di esse; & con biasimeuole astutia qullo che ne dice per diuidere le parti di lei, intenda dirlo della divisione de gli habiti di esse parti: il che se noi concediamo, sarà forza che ruuini assatto tutta la dottrina d'Ari--501.2

d'Aristotele percioche in cotal guisa si potranno storcere, & con ogni maggior violenza interpretare le sue parole. Dice egli qui manifesta-, mente. Cum igitur virtutes anima divideremus alias morum, alias mentis C. I.F. " esse diximus. Ac de moralibus quidem etiam disseruimus. de reliquis nunc n dicamus: si prius tamen de anima non nulla exposuerimus. Adunque divide la consideratione delle virtù della mente, & per conseguenza de gli habiti delle parti dell'Anima, dalla consideratione di esse parti: & dice chiaramente di hauer parlato de gli habitimorali ne i libri passati, & che de glialtri parlerà oue prima habbia alquanto ragionato dell'Anima. & perche per glialtri habiti intende quelli dell'intelletto, cioè cosi i pratici, come i speculatiui; è chiaro che divide la consideratione di essi, dalla consideratione di quelle parti dell'Anima, delle quali sono habiti: & che perciò tutto quello, che dirà dell'Anima, & delle sue parti, sarà diverso da quello, che dirà de gli habiti di efse. ma sentiamo quello che Aristotele dice dell'Anima, & delle sue parti, 6. I. F. , Superius enim duas esse anime partes dictum est, alteram rationis capacem, Et quello che segue, & che disopra si è addotto. Adunque Aristotele parla qui delle parti dell'Anima considerate in se stesse, & come tali le diuide; affermando, che sono due, & non come informate de gli habi-" tiloro. che per ciò conclude dell'intelletto pratico: Quare ratiocina-C. I. F. \* trix vna quedam pars est eius anima partis, qua rationis est capax. Perciò foggiunge separado, & gli habiti, & la consideratione di esti, come cosa da dirsi dalle partigia esposte, & dalla consideratione loro, come da , cosa detta. Quis igitur vtrunque harum optimus habitus sit statuendum est. Ne sò vedere come si possa parlar più chiaro. Ma se Aristotele facesse questa divisione dell'intelletto pratico, & del speculativo in quato riceuono detti habiti, come dicono Burleo, & il Iauello; no verrebbe à dividerle, & à considerarle separatamente, & per se stesse, & nella natura loro, come egli haueua proposto di voler fare, rispetto à gli :

ma nelle due parti ragioneuole, & irragioneuole: & ecco le sue parole, 
"Superius.n.duas esse aix partes dictu est, altera rationis capace, altera exper"tem: nunc verò eodem modo rationis capax, dividenda est. Ma la prima divisione è fatta delle parti in se stesse, & nella loro natura; & non rispetto
ad habito alcuno, o altra cosa esterna che ricevino. & cotal divisione importa potenze, & parti necessariamente frà loro per natura differenti, come nel sine del primo libro dell'Etica è manisesto: oue dice,
che l'anima si divide in due parti, l'vna ragioneuole, l'altra irragioneuole, & che no importa al Politico, di saper se queste due parti sono

habiti sudetti. Inoltre Aristotele dice manisestamente, che egli intede dividere la parte ragionevole nel modo che ha gia diviso tutta l'ani-

disferenti fra loro, come le parti del corpo, & ogn'altra cosa divisibile, cioè di luogo, & di sogetto: ò pure sono inseparabili di luogo, & di sogetto, cioè vnite insieme: ma però diuerse per ragione, cioè per essenza, & natura, come nel circolo, & nella circonferenza il curuo, & il conuesso. il qual discorso tutto importa, come vediamo, necessariamente diuersità di parti: adunque diuidendo Aristotele nel medesimo modo la parte ragioneuole dail'Anima nostra, & con il medesimo consiglio in intelletto pratico, & speculativo; verrà necessariamente à dividerla come in due potenze, & in due parti fra loro disserenti.

Si adducono alcuni altri luoghi della Filosofia morale in confermatione della mente del Filosofo. Cap. 16.

E in questo luogo solo hà insegnato Aristotele questa dottrina, ma nel settimo della Politica confermò pure l'istesso, chiamando (tanto se ne compiacque) questo modo di dividere le parti dell'Anima, suo proprio. perciò che dopò l'hauer detto. Sed dua sunt anima partes, quarum altera per se rationis est compos, altera per se quidem. ratione vacat; potest tamen rationi parere; sogiunge appresso, si come interpretiamo noi; Dividitur autem dupliciter (scilicet pars rationis compos) quemadmodum, & nos dividere solemus. est enim ratio practica, & ratio Speculatina. quo igitur pacto necesse est dividere hanc partem, patet quod, & o, ipsas praxes dicemus proportionem habere. Oue, come è noto, non. si può ricorrere all'espositione di Burleo, & del Iauello, cioè che Aristotele consideri la potenza intellettiua in quanto si rende diuersa per la dinersità de gli habiti che riceue; & dalla dinersità che rispetto ad essi le può accadere. & se i Morali Magni, & gli Eudemi sono (si come io stimo) quei raccordi, & raccolti, che prudentemete soleuano fare gli Antichi Filosofi di quelle materie che voleuano trattare, detti, come testimonia Ammonio un por d'uara: cioè memoriali, & come nota de capi da considerarsi, & da trattarsi; & se per ciò nelle cose, oue concordano con la dottrina nell'Etica stabilita, sono degni dimolta fede: sentiamo quello, che nel primo libro de Magni si scriue Cap. 32. di questa Questione: oue dice che la parte ragioneuole dell'Anima nostra si divide in due parti, cioè in consultativa, & scientifica: & che è facil cosa il conoscere dalla differenza de gli ogetti loro, che elleno sono fra esse differenti, & che si come, essedo diuersi oggetti il colore, il suono, il sapore, & l'odore; la natura hà dedicate diuerse potenze per conoscergli: cosi auiene delle parti sopra dette, & poscia coclude.

Quod

-, Quod porrò alia sint subiecta alias quoque esse anima partes manifestum est, " quibus illa cognoscimus. Et nel quinto de gli Eudemij gia sappiamo. che questa questione vien diffinita co le medesime parole, che leggiamo nel sesto dell'Etica.

> Si recano alcuni testimonij della Filosofia Naturale, & insieme l'autorità di Alessandro per proua che l'intelletto pratico sia differente di spetie secondo Aristotele dal speculativo Cap. 17.

E pose Aristotele questa divisione ne libri Morali, & Politici so-laméte: ma in molti altri ancora come nel primo della Posterio-Cap. 26. ra, oue argométado pure dalla diuersa natura de gli oggetti: cioè dalle cose contingenti, & necessarie, pone due parti dell'Anima fra loro differeti à conoscere detti oggetti, chiamando opinione, & parte opinatiua quella che nel sesto dell'Etica domanda discorsiua, & intellet-

Text. 52,, to pratico: & nel terzo dell'Anima disse: Exeorum autem sententia, qui , partes anima dividunt, si eas per potentias dividant, ac separent per multa

,, euadunt, nutritina, sensitina, & intellestina, consultatina, atque etiam mo-" tiua: bac enim plus inter se differunt, quam concupiscitiua, & irascitiua. Oue per Consultatiua intende, come anchedi sopra si è auertito, senza dubio Aristotele l'intelletto pratico: per intellettiua il speculatiuo, & come vediamo; vuole che queste siano due parti fra loro disferenti, & più dissimili che non sono fra esse l'irascibile, & la concupiscibile. ilche riproua molto gagliardamente l'antedetta espositione. Et questo modo di dividere le parti dell'Anima, secondo le facoltà, & potenze, che hanno di operare questa, & quella cosa; è il vero modo di diui-

dere per ritrouare le sue parti, & è quello, che, come di sopra si auerti, fù da Aristotele palesato nel settimo della Politica per suo proprio. Onde io stimo, che sia impresa vana il dimostrare con più testimoni

questa chiarissima verità nella sua dottrina. Quindi Alessandro Afrodiseo nel suo libro dell'Anima, rendendo di essa testimonianza afferma, che l'intelletto pratico, & speculativo sono due parti, & due po-

,, tenze deil'anima nostra per natura, & essenza disserenti. Extrema ,, autem species (dice egli, secondo che interpretiamo noi) animalium.

,, facultatum ea est, qua rationalis vocatur: sunt autem in ipsa facultates con-" sultatina, opinatina, & scientifica, ac intellectina: & dopò trattando no-

Cap. 25., minatamente della parte ragioneuole; Que anima potentia ipsa quoque ,, duplexest, eo quod differentia sunt ea, circa qua facultas, & operatio est ,, ipsius. Ad ea enim, qua secundum naturam sunt disserentia, & partium ani-

, ma, ca est natura altera, qua ad alterum cognoscendum apta est secundum à

Cap. 14.

C.10.nel greco.

naturam: quandoquidem per similitudinem aliquam, & familiaritatem ipsis , anima partibus cognitio oritur, quemadmodum, & euenire in sensibus demo-, stratumest. Seguendo che disseriscono fra loro gli oggetti della parte ragioneuole: percio che alcune cose sono attiue, & pratiche, & riposte nella generatione, & possono accadere in varij modi; alcune altro sono eterne, & necessarie: & che quelle consistono nell'opinione; queste nella scienza: & che perciò delle due facoltà della parte ragioneuole l'vna è opinatiua, l'altra scientifica: & che l'vna, & l'altra facoltà si domanda intelletto: ma l'vna pratico opinatiuo, & consultatiuo, il quale è principio dell'attione, quando la volontà, & l'appetito concorrono ad appetire le istesse cose che egli hà giudicato: l'altro scientifico, & speculativo: cercado noi altre cose per causa dell'attione, altre per causa della cognitione. Questo è il discorso d'Alessandro, che tutto benche al quanto lungo, habbiamo voluto apportare, degno veramete della eccellenza del suo intelletto; con cui si consà quanto egli hà sopra ciò scritto nel quarto libro delle sue Qestioni, che per non esser troppo Cap. 25. lungo, & tedioso lascerò di raccontare. Ne sò se altro meglio ne possa spiegar la natura dell'intelletto pratico, & del speculativo : & meglio esporre la mente d'Aristotele in questo luogo del sesto dell'Etica: il quale come vediamo, appunto Alessandro si propone d'interpretare nelle parole sopra poste: apportando i medesimi concetti, & fondamentiche fà Aristotele per mostrare la disserenza di questi due intelletti: anzi pure le medesime parole, come dimostra il testo greco. da cui anche habbiamo quanto giustamente sia da noi stata di sopra rifintatal'interpretatione del Feliciano, del Lambino, & dell'Interprete Antico. Etè da notare, che Alessandro parla delle parti, & delle facoltà dell'Anima in se stesse, & cerca quante, & quali siano. onde non potiamo ricorrere alla risposta di Burleo, & del Iauello, che ne parli per rispetto à gli habiti loro, come dissero di Aristotele.

Sì dimostra per alcuni altri luoghi di Alessandrol'istesso, & che secondo lui sono due intelletti materiali, & in potenza. Cap. 18.

A consideriamo alcuni altri luoghi di questo gran Peripatetico, i quali fanno molto à proposito per soluere i sondamenti, & le oppositioni della contraria opinione. dice egli dunque più di sotto; Invellet Et us autem potentia quem habentes nascimur, duplex, & ipse existes, Cap. 23. alter alterius susceptiuus materialis intellectus appellatur, & est. omne enim susceptiuum alicuius materia est illius. Per intelligentia delle quali parole è da sapere che nel Capitolo precedéte egli haueua detto, che l'huomo Cap. 21.

da principio non nasce con l'habito dell'intelletto pratico, & del se-

culatino, ma con vna podestà, & preparatione di riceuerlo; & che lo riceue dopò, & in progresso di tempo, & che ciò è chiaro argomento, che cotal habito, & cotal facoltà di riceurelo, conferisce à noi, no all'esser semplicemente, ma solo al ben essere. perciò che quelle cose, che conferiscono all'esser semplicemente, sono inseparabili da chiunque le possiede: come la facoltà nutritiua, & fra le sensitiue il tatte, cioè le operationi loro: ma quelle cose, che fanno al ben essere solamente. soprauegono quado esse riceuono la lor perfettione. percioche in quel tépo appunto sono atte à riceuere, & veramente riceuono quello che è propriaméte bé essere: ritrouadosi nel perfetto il ben esser per sua natura. Evuol dire Alessadro che la facoltà dell'anima ragioneuole è necessaria all'huomo p esser huomo: ma la sua operatione no ènecessaria se no ad esser huomo perfetto, & pciò è necessaria solo al bé essre: altrimeti si come no si troua animale, che non habbia no solo la facoltà nutritiua, & il seso del tatto; ma gli habiti, & le opationi ancora di qste facoltà: cosi no si trouarebbe huomo che no solo no hauesse la poté za di riceuere gli habiti dell'intelletto pratico, & del speculativo; ma anche essi habiti, & le opationi che nascono da loro. il che vediamo esser falso; come è manifesto ne pazzi; & in molti huomini talmete grossi d'ingegno, che hanno sembiante più di fiere, & di pietre, che d'huomini, come dice Aristotele nel terzo della Politica. perciò hauendo fatto questo discorso Alessandro conclude. Innascitur autem prior intellectus practicus, & opinatiuus; quonia operationes circa quaipse est, vtiliores nobis sunt, & magis solitæ: posterior autem innascitur intellectus scien-3, tisieus, & speculatiuus. Hora hauendo detto questo Alessandro, sog. giunge le parole addotte di sopra cioè che l'intelletto in potenza, & materiale è diviso in due parti, & che l'vna riceue l'habito pratico, l'altre il speculativo. oue, come vediamo, fa due intelletti materiali, & in potenza. che cio volse egli dire più di sotto in quelle parole, aué-Cap. 24., ga che al quanto oscuramente. Potentia autem & materialem intelle-

Cap. 7.

Cap. 21.

Etum appellatum, virunque, vt diximus, a primo ortu habemus. Oue per I'vno, & l'altro intelletto materiale, & in potenza, intende le due facoltà, & potenze della parte ragioneuole, atre ciascuna à riceuere. l'habito à lei proportionato.



Che l'antedetta opinione della differenza specifica fra l'intellete pratice, & specu latino è stata seguita da Gregorio Nysseno, & da Gionanni Damas.eno. Perche S. Thomaso seguisse l'opinion contraria. Cap. 19.

E questa opinione, la quale noi crediamo essere indubitatamete d'Aristotele è stata seguita da Alessadro solo, & da gl'Interpreti Greci nutriti del piu puro latte della sua dottrina: ma Theologi grauissimi ancora, greci parimente per origine, & molto versati ne scritti d'Aristotele, l'hanno accettata per vera, Ecco il dottissimo Gregorio Nysseno, non minor Peripatetico per auentura di Alessandro, & lume della Theologia, che con chiarissimo testimonio approua-,, quanto io scriuo, nel trattato del libero Arbitrio. Rationalis igitur par- Cap. 3. tis hec quidem bewentun: idest contemplatina; illa verò practica, idest operatina. Bewentien, sand est, qua excogitat, qualiter habent; ea, qua sunt practi-,, ca autem, qua est consultativa rerum gerendarum, rectam rationem definit: & vocant θεωρητικου quidem intellectum; practicum verò λόγον, idestrationems ,, illud item sooia, idest sapientiam. hoc autem opirnour idest prudentia. Ecco Giouanni Damasceno non minor peripatetico di Gregorio ne minor lume delle sacre lettere; che nel secondo libro de side orthodoxa af- Cap.27. ,, ferma l'istesso, & con l'istesse parole. Et rationalis, eiusque quod rationis ,, est particeps, vis quedam contemplativa, & quedam activa est. Vis contem-,, platina est, que considerat, quomodo se habent entia: actina vero, que & con÷

,, sultatina, qua definit ac de terminat agendis rationem rectam. & vocant vim " contemplatiuam mentem, & actiuam rationem. & contemplatiuam sapientia, ,, actiuam autem prudentiam. Oue è da notare che essitrattano delle facoltà dell'Anima in se stesse, & le distinguono da gli habiti loro, & che perciò non si può suggire all'interpretation di Burleo, & del Iauello.

Ne perciò debbiamo biasimare l'opinione di S. Thomaso spiegata da noi anzi à gloria, che à biasimo di lui: ma più tosto sommamente commendare la pietà, & la diligenza di quel sacro ingegno: il quale gelosissimo di ridurre i Dogmi d'Aristotele più conformi che fosse possibile alla verità Catholica, & specialmente i più importanti, & fra questi quelli in particolare che appartengono alla natura dell'Anima humana. Sapendo che dell'intelletto speculativo egli haueua detto nel secondo libro, che questa parte è molto diuersa dall'altre, & Tex. 323 che pare che ella possa separarsi come cosa eterna, & in corruttibile, di vna corruttibile; stimò (per quello ch'io credo) che à prouare l'immortalità dell'Anima nella sua dottrina, & di tutte le sue parti, nel modo che la verità Catholica insegna; & ch'ella insieme sia forma nostra informante; non fosse picciolo fondamneto il porre che l'in-

telletto pratico, & il speculatiuo sossero vn'istessa potenza. perciò che non si potendo dubitare che l'intelletto pratico non sia sorma, & perfettione dell'huomo; si viene necessariamente à porre, che esso aucora secondo Aristotele sia immortale, se è l'istesso con il speculatiuo. Per ciò vediamo, questo gran Dottore nella somma, oue parla come Theologo, hauer seguito particolarmente questa opinione, & hauer esposto il luogo del sesso dell'Etica sommamente coutrario ad essa, nel modo, che si è veduto. Ma quando hà parlato come filososo peripatetico, come hà satto ne suoi Commentarii, spiegando il luogo sopradetto; si è rissoluto à dire, vedendo le parole pur troppo chiare, che Aristotele intende in esse di due parti diuerse fra loro; delle quali l'vna consideri le cose contingeti, l'altra le necessarie: quatunque dica, per non cadere in contrarietà, che egli habbia inteso per l'vna di esse la Cogitatiua.

Si risponde alle cose che sanno incontrario. E prima che Aristotele non disse mai l'intelletto speculativo sarsi pratico per estensione. Che no è accidetale all'oggetto dell'intelletto pratico l'ordinarsi all'attione. Cap. 20.

I Tora hauendo noi esposta l'opinione di S. Thomaso con le sucramete ragioni, & fondamenti; & hauendo dimostrato quale veramete sia per nostro credere intorno à questa gravissima questione la mente del Filosofo; & come ella è stata seguita da huomini di somma autorità nella sua dottrina; resta che, per dar fine al trattato di questa materia, rispondiamo alle cose, che fanno in contrario: manifestando (si come è nostro principal intendimento) qual sia il vero, & proprio oggetto dell'intelletto pratico. Et primieraméte quanto à quell'autorità del terzo dell'Anima, che l'intelletto speculativo si fà pratico per estensione; la quale hà preso tanto possesso nelle Scole, che hormaist cita, & si riceue da ogn'vno senza contrasto; onde il Nauarra autore à giorni nostri di tanta riputatione, trattando dell'intelletto pratico ne suoi preludij, non solo l'adduce per vera: ma cita anche il testo, in cui ella si ritroua; dicendo che è il quaratesi mo nono: quest' autorità (dico) non sognò pur mai Aristotele, non che la scriuesse ò ne libri dell'Anima ò altroue: ne questo è mio solo auertimento. impercioche Scoto nel primo delle sentenze notò il medesimo, & ecco le sue parole. Cum probatur, quia intellectus extensione sit practicus; dico quod Aristoteles nunquam dixit quod intellestus speculatiuus extensione quacunq; sit practicus. Et questo può esserne grandissimo ammaestramento, con quanta diligenza, & attentione conuenga à chiuque desidera di sapere veramente;

Prel. 3.

Prolog.

mente; di ricorrere à i fonti, & di leggere accuratamente i libri d'Aristotele. Che adunque l'intelletto speculativo si faccia pratico per estensione, non disse egli già mai, ne potè dirlo; perche haurebbe posto

vna grandissima contradittione nella sua dottrina, come per le cose dette di sopra è manisesto. Et se ciò non disse Aristotele, & se questo fondamento non è stabile, nevero; forza è, che ruuini quanto sopra di esso è stato fabricato per dimostrare, che quell'istessa potenza che è speculativa, è anche pratica. Ne la ragione, che si adduce (che veramente è fra tutte la più efficace) hà per auentura, ben considerata, maggior fermezza; cioè ch'essendo accidentale alla Ragion formale dell'oggetto della potenza intellettina (che è il vero) l'ordinarsi detto oggetto, & detta verità all'operatione; ciò non può cagionare diuersità di potenze. la qual ragione si potrebbe confermare con vn gagliardissimo testimonio del terzo dell'Anima: oue Aristotele cosi fauella. , Et cum dixerit, ibi esse rem iucundam aut molestam, tum fugit, aut persequi- Tex. 34tur; & omnino in actione versatur. Quin etiam verum, & falsum, qua sinc actione funt, in codem funt genere, quo bonum, & malum: sed ipso sim-, pliciter differunt, & alicui. Nel qual luogo dicendo Aristotele, che il vero, & il falso, che è senza attione, è riposto nel medesimo genere, che il bene, & il male; & che solo differiscono ipso simpliciter, & alicui (doue per bene, & per male intende senza dubbio il vero, & il falso con l'attione, che è l'oggetto dell'intelletto pratico) viene necessariamente ad affermare, che il vero considerato dall'vno, & l'altro intelletto sia nel medesimo genere; & per conseguente, che non cagioni, ne possa cagionare dinersità di potenza nella parte intellettina, ma più tosto dinersità di habiti solamente in vna istessa potenza, come si, diceua nell'opinione di S. Thomaso. il qual detto d'Aristotele pare anche in tutto contrario à quello, che di sopra si è concluso per l'autorità del sesto dell'Etica, cioè che gli oggetti di quesse due potenze sono cap. 1. diuersi di genere; & che perciò cagionano diuersità di potenze. Conciofia che noi rispondiamo, che qui stà tutto l'inganno, non essendo altrimenti accidetale alla Ragion formale dell'oggetto appreso dall'intelletto pratico, che si ordini, ò non si ordini all'attione, come altri crede: ma essentiale, & che constituisce la vera Ragion sormale di esso oggetto. il che tato più facilmete si dee ammettere nella Dottrina di S. Thomaso quanto egli concede, che l'ordinarsi vna cosa ad vn'altra può esser essentiale, & sormale all'atto d'vna potenza: auenga che all'atto esterno di essa sia accidentale. et ecco le sue parole. Ad secun-, dum dicendum quod ordinari ad talem finem, & si accidat exteriori actui, non , tamen accidit interiori actui voluntatis, qui comparatur ad exteriorem sicuti

formale ad materiale. Secondo la qual dottrina potremo dire, che l'ordinarsi il vero appreso dall'intelletto pratico all'attione, ancorche
fosse accidentale all'atto esteriore: non sarà però accidentale all'interiore, che è l'apprensione di esso intelletto: la quale rispetto all'atto
esteriore è come forma. onde non douremo hauer dubbio, che ciò
non constituisca la ragion formale dell'oggetto di lui.

Che all'oggetto dell'intelletto pratico è essentiale l'ordinarsi all'attione secondo Aristotele. Si cosiderano, Gespogono alcuni luoghi oscuri de libri dell'Etica, dell'Anima, G del libretto del moto de gli Animali. Cap. 21.

Cap. 2.

Tex. 3.

E T che all'oggetto dell'intelletto pratico sid essentiale l'ordinarsi all'attione, non è mio pensiero, ma d'Aristotele nel sesto dell'Etica: il quale dopò l'hauer detto, che tutto l'oggetto della poteza intellettiua è il vero, con queste parole, Conteplative aute cogitationis, & no astive, neq; essettive, bene, & male esse est verum, & falsu. hoc enim totius cogitative, opus est. Soggiunge in cotal forma, (spiegandone la disserenza, & la ragion formale, che sopravenendo al vero generalmente considerato, lo specifica, & lo sà oggetto dell'intelletto pratico) Sed astive

parole habbiamo chiaramente che la Ragion formle dell' oggetto dell'intelletto praticoè, che sia il vero conforme all'appetito retto; ma cotal vero non può essere se non agibile, & ordinato all'attione; percioche l'appetito è del sine: onde il vero conforme 'ad esso appetito, coterrà in se il sine, ò altro anche non sarà, se non l'istesso fine; & il vero conforme all'appetito retto, conterrà il sine retto, & honesto. ma il sine, come di sotto pienamente dimostreremo, è principio nelle cose morali del discorso, & intelletto pratico, & di ogni nostra operatione. aduque che il vero appreso dall'intelletto pratico sia ordinato all'operatione, & sia vn vero, per così dire, operabile; ciò sarà ragion formale di esso, in quanto divien oggetto dell'intelletto pratico: & cotal bene non è à patto alcuno conosciuto, & inteso dall'intelletto speculativo, come egli chiaramete testimonia nel terzo dell'Anima dicendo, contesolativus enim intellectus nibil agendu contemplatur, neque de suriendo.

Tex. 46., Conteplatiuus enim intellectus nihil agendu contemplatur, neque de fugiendo,, & persequendo quidquam dicit. Et questo è quello che hà voluto dir Ari-

stotele nell'istesso libro più di sotto, quando lasciò scritto, che l'intel, letto pratico è disferente dal speculativo per il sine. Intellestus autem

" (dice egli secondo che interpretiamo noi) qui alicuius gratia ratiocina-" tur, intellectus practicus est. differt autem hic sine despeculatino. Il che affermò anche nel secondo della Metassisica della scienza pratica, &

spe-

5 speculatina (che ritorna nell'istesso) dicendo. Rette autem se habet Phi-, losophiam scientiam veritatis contemplatricem appellare. speculativa enim , finis veritas; practice autem opus. Il qual luogo spiega, come vediamo, molto chiaramente il vero sentimento delle parole addotte del'terzo dell'Anima; & come l'intelletto speculativo sia differente nel fine dall'intelletto pratico: & che la differenza de loro fini è, come insegna Aristotele, perche il fine del speculativo è la verità, del pratico l'opera cioè il vero agibile. che questo è anche quello, che volse dire nel libro del moto de gli Animali, affermado, che si come nel discorso speculatiuo il fine, & la coclusione è θεωρημα cioè il contéplare, & l'intédere; cosi nel discorso pratico il fine, & la conclusione è πράξιο, cioè l'operare: & che il principio del moto nelle cose agibili è quello, che si dee seguire, & fuggire. ma non potrebbe esser fine dell'intelletto pratico l'opera & attione, se dell'oggetto, che egli apprende, non fosse ragion formale l'esser operabile: & tale non potrebbe essere, se non fosse conforme all'appetito retto, percioche se l'appetito non fosse retto, ma erroneo; l'oggetto, che l'intelletto pratico apprende, non sarebbe il vero, ma il falso, & il vero apparente. Perciò nel testo addotto del terzo dell'Anima chiama l'intelletto pratico, quello, che ratiocinatur alicuius gratia: & alicuis gratia est aliqua actio, come l'istesso ne scriue nel fine , del primo libro delle Parti de gli Animali. perciò segue, & appetitus omnis alicuius gratia. cuius enim est appetitus, id principium est practici intellectus at quod vltimum est, principium est actionis. Le quali parole dichiarano à pieno (ben intese) come, & per qual cagione l'intelletto pratico sia differente nel fine dal speculativo, & qual sia l'oggetto di esso intelletto pratico. conciosià che se ogni appetito è alicuis gratia, cioè come egli espone nel sesto del'Etica, del fine; & l'intelletto pratico è quello, che discorre aliculus gratia, cioè per qualche fine; adunque questo fine, che appetisce l'appetito, è principio dell'intelletto pratico, cioè del suo discorso: adunque quello, che egli apprende per me-20 del suo discorso, è conforme all'appetito. ma il fine ne viene ad operare, & perciò l'vltimo, & estremo, che è la conclusione (come anche si vederà di sotto più chiaramente) è principio dell'attione. adunque il vero appreso dall'intelletto pratico sarà di sua natura agibile, & ordinato all'operatione, & questa sarà la vera ragion formale



del suo oggetto.

Come

Come s'intenda che l'oggetto dell'intelletto pratico sia vna verità conforms dell'appetito retto. Si dichiara vn' luogo del terzo dell'Anima, condel secondo della Metassica. Cap. 22.

Vesta è adunque la cagione perche Aristotele nelle parole sopraposte sà mentione dell'appetito. percioche hauedo detto, che l'intelletto pratico discorre Alicuius gratia, cioè per cagione di qualche fine; & essendo il fine in quanto tale, l'oggetto dell'appetito; li conueniua sur mentione di esso appetito. Et questo è quello ch'egli disse nel sesto dell'Etica, che la verità pratica, cioè che è appresa dall'intelletto pratico, è conforme all'appetito retto (le quali parole come si è detto spiegano la ragio formale di esso intelletto pratico) percioche essendo questa verità vn discorso di qualche fine, proponendolo, & appetendolo l'appetito; è necessario, che ella sia conforme ad esso appetito; & se ella hà da essere verità, che l'appetito sia retto, come di sopra si diceua. Et sono da notare quelle parole. Cuius .n. est appetitus, id principium est practici intellectus. Delle qualie il senso (come più pienamente si vedrà di sotto al suo luogo) che quello, di cui è l'appetito, cioè il fine; quello istesso è principio dell'intelletto pratico, cioè del discorfo, che egli sa per sua cagione: che ciò significa quella , sentenza posta di sopra. Intellectus qui alicuius gratia ratiocinatur practicus est. Et non solo è principio vnde motus del discorso, ma appresso è principio formale di esso intelletto pratico: perche lo rende di pratico in potenza pratico in atto; essendo l'intelletto in atto non altro che l'intelligibile, come nel terzo dell'Anima insegna Aristotele. Hora se questo oggetto dell'intelletto pratico è vna verità conforme all'appetito retto; adunque è vn vero appetibile, & ordinato all'opera; & ciò è essentiale ad esso oggetto, & non accidentale. percioche quando non fosse appreso sotto questa ragion formale, la cognitione nonsarebbe pratica. Quindi segue necessariamete, che l'intelletto pratico sia differete nel fine dal speculativo: percioche dalla diversità dell'oggetto nasce la diversità del fine. onde potiamo anche dalla diversità del fine, come da effetto, argomentare la diuersità de gli oggettic conciosia cosa che essendo l'oggetto dell'intelletto speculativo il vero semplicemente, & non conforme all'appetito retto; ne segue che il suo fine sia solo la verità, & il contemplare: ma estendo l'oggetto

dell'intelletto pratico il vero conforme all'appetito retto, & perciò anche operabile, & drizzato all'opera; ne segue che suo fine sia, come disse Aristotele nel secondo della Metassisca, l'operare, onde

se i fini saranno diuersi; saranno anche diuersi necessariamente gli

Tex. 3.

Cap. 2.

oggetti

. . 3

oggetti. Et potiamo argométado anche dal fine, dire che tal dinersità sia essentiale, & non per accidente à quest'intelletto, perciò che ò il proprio fine à ciascuna cosa è essentiale; ò almeno come sottilmente nota S. Thomaso, auenga che il fine sia causa esterna, la debita pro- P. 2. 4. portione, & relatione ad esso è interno, & essentiale & all'attione, & 18. Art. alla potenza, da cui ella nasce, che à detto fine sono dirizzate. onde se 4.ad 2. questi due intelletti differiscono nel fine, conuiene anche di confessare che sia fra essi disserenza essentiale.

Che il vero conforme all'appetito retto è il ben agibile, & consingente. Si manifesta la natura dell'eggetto dell'intelletto pratico. si espongono alcuni luoghi de i libri dell' Anima della Metafifica, & dell' Etica. Cap. 23.

TT Ora questo vero conforme all'appetito retto, che habbiamo II detto essere vn vero agibile; altro non è saluo che il ben agibile; percioche il bene è di sua natura appetibile; & questo bene agibile è di sua natura contingente, cioè che può accadere altrimenti: che cost ninsegna Aristotele nel terzo dell'Anima dicendo. Ita que sit vt semper Tex 51. » quidem appetibile moueat; id verò est vel bonum, vel apparens bonum: non ,, omne tamen, sed agendum bonum: agendum autem bonum est, qued potest ali-" terse habere. Et perche questo bene agibile è contingente; non è vero, ne bene simpliciter, & semper: ma alicui, & aliquando. Et notisi questo punto percioche in esso consiste tutta la natura delle cose agibili, & del gouerno politico, & la necessità di concedere in esso la Ragion di Staro, come si dirà à suo luogo più chiaramente. Et che il bene che considera l'intelletto pratico, & il Politico sia tale; ecco Aristotele che lo dice nel secondo della Metafisica, volendo mostrare la cagione , perche della scienza pratica il fine sia l'opera; della speculatina la ve-"rità. Non enim causam per se, sed ad aliquid, & nune speculantur practici. " Et haueua detto innanzi speculativa enim sinis est veritas, practice autem opus, tametsi quomodo se res habet prastici speculentur. Percioche cost ger mio parere conuiene di far latino questo passo, se vogliamo esserconformi al testo greco, da cui et l'Interprete Antico, & il Cardinal Besfarione, & l'Argyropilo, auenga che huomini per origine Greci, & nelle Scienze Eccellentissimi, & dopo Pietro Fonseca che vitimamenet l'ha esposto; si sono sorse alquanto discostati: come chiaramente vedrà chiunque vorra prendersi fatica di paragonare la nostra con le lorointerpretationi. Et ha voluto dir Aristotele che quantunque il pratico consideri nella cosa quomodo se habet, che è vna consideratione dell'universale, & della causa; se perciò scientifica, & quasi Theorica:

non dimeno il suo fine è l'operare; perciò che questo vniuersale, questa cagione non la considera per se: ma ad aliquid, & nunc, cioè rispetto al particolare, che dee operare, & rispetto à colui che lo dee operare; & rispetto al tempo in cui si dee operare. per la qual cosa risferendo utta questa sua consideratione della causa all'opera; questa si doura concludere, che sia il fine dell'intelletto, & della scientia pratica; come di sopra haueua detto. Et questo èquello che volse dire nelle Text. 34 " parole sopraposte del terzo dell'Anima. Quin etiam verum, & falsum ,, que sine actione sunt, in codem sunt genere, quo bonu, & malum: sed ipso sim-, pliciter differunt, & alicui. Oue la particella simpliciter, risponde all'altra, per se, posta nel secondo della Metasisica; & la particella, alicui, risponde à quelle due ad aliquid, & nunc. Et èil sentimento che il vero, & il falso senza l'attione, cioè l'oggetto dell'intelletto speculatiuo; & il bene, & il male, cioè il vero, & il falso nell'attione, che è l'oggetto dell'intelletto pratico, come anche di sopra si diceua; sono nel medesimo genere: cioè sono sotto questo genere che noi chiamiamo verità (che perciò fu detto da lui nel sesto dell'Etica, che l'opera, & il fine diciamo l'oggetto, che ritorna nell'istesso, di tutta la parte intellettina, è il vero) ma che vi è questa differenza fra loro, che l'vno. è vero simpliciter cioè il vero senza l'attione; & questo è l'oggetto del speculatiuo: l'altro non è vero ne bene semplieiter, ma alicui; cioè come... fu detto nel secondo della Metafisica, ad aliquid, & nunc; che è l'og-

> Dell'vso, & vero significato della particella exxus appresso Aristotele, & che il bene, & il vero si prendono in due maniere. Si friegano alcuni luoghi del terzo dell'Anima, & del terzo, & del sesto dell'Etica. Cap. 24.

getto dell'intelletto pratico.

E Tqui è da notare, che opponendosi lavoce annos, cioè simpliciter la appresso Aristotele, & alla voce rni, cioè alicui, & à quest altraoanousvor, cioe apparens; si può dire il vero, & il bene esser vero, & bene simpliciter rispetto all'vno, & all'altro. & del vero, & del bene simpliciter rispetto al vero, & al bene alicui parlò Aristotele, oltre a molti altri luoghi, nelli due addotti del terzo dell'Anima, & del secondo della Metafifica. & in questo sentimento si prende il vero, & il bene vniuersale, cterno, necessario, incorruttibile, & che sempre sia l'istesso; rispetto al vero, & al bene particolare variabile corruttibile, contingente, & che può esser vero & bene ad vno, ad vn altro nò: vero, & bene in vn'tempo, in vn altro no, Del vero, & del bene simpliciter rispetto all'apparente parlò Aristotele, fra molti altri luoghi nel terzo dell'Ant-

Text. 3.

C. s.

, l'Anima in quelle parole di già addotte. Ita que sit ve semper appetibile Text. 5 I moueat; id verò vel bonum vel apparens bonum. Et più di sotto. Nam Text. 53 intellectus propter futurum reluctari iubet: cupiditas verò propter id quod

iam est: videtur enim quod iam iucundum est, etiam simpliciter esse iucundum, & bonum simpliciter; propterea quod non videt futurum. Et di ciò disse

anche nel libretto del moto de gli Animali. Oportet autem ponere, & Cap. 6.

apparens bonum boni locum habere; et iucundum: appares enim est bonum. Et nel terzo dell'Etica trattado della volontà dice pur molto del sem- C. 6. L. plice, & vero bene rispetto all'apparente, & in questo sentimento si prende il vero in quanto è assolutamente vero senza mescolamento d'alcuna falsità; & il bene in quanto èvero bene, & non apparente, cioè non mescolato con alcun male. Perche adunque (ritornando al nostro proponimeto) il vero conforme all'appetito retto, cioè il bene agibile, è contingente di sua natura, non vniuersale, non eterno, non necessario; perciò non è bene simpliciter ma alieni; ò vero ad aliquid, & nunc: & perche è tale, è differente dal vero, che è vero simpliciter cioè eterno, & vniuersale. & per che l'vno è oggetto dell'intelletto speculatino, l'altro dell'intelletto pratico; quindi ne conviene necessariamente di concludere, che essi Intellettisono diuerse potenze, & frà loro differenti, & che parimete differiscano nel fine. Et questo è quello che ha voluto dir Aristotele nel luogo addotto del terzo dell'Anima: Text.34 nel quale, ancorche affermi esser l'vno, & l'altro di questi oggetti nel medesimo genere: ciò non reca però alcuna difficoltà alla nostra opinione; ne è perciò Aristotele à se stesso contrario: conciosia che l'esser nel medesimo genere l'vno con l'altro oggetto intese Aristotele, inquanto che amendue sono verità: secondo il quale sentimento habbiamo auertito dissopra, che sù detto da lui nel sesso dell'Etica, il Cap. 2. conoscere il vero, & il falso, esser opera di tutta la parte intellettiua. La onde per genere, intende vn genere superiore, per cosi dire, & generalissimo, & remoto: non il genere prossimo, & immediato. percioche questo vero, come egli soggiunge, ò è tale semplicemente, ò è cale ad alcuno. le quali due differenze formano due altri generi, come il rationale, & irrationale nell'animale; il suono, & colore nel sensibile. Et perche l'intelletto pratico cosidera, & apprende il vero sotto la già detta differenza; & per conseguente si propone vn oggetto diuerso di genere dall'altro (della quale diuersità di generi parlò Aristotele nel luogo sopra posto del sesto dell'Etica, quando disse che à conoscere Cap. 1. quelle cose che sono diuerse di genere, conviene che siano diverse le potenze, che le conoscono) quindi diciamo, che l'vna potenza è perciò dall'altra differente. intese dunque Aristotele per concluderla,

che gli oggetti dell'vno, & dell'altro intelletto fossero nel medesimo genere remoto, nel qual modo non recano dinersità di potenze: ma non nel medesimo genere prossimo, & immediato, rispetto a cui si rende dinersa essa potenza. la onde ne il luogo del terzo dell'Anima turba punto la verità da noi spiegata di sopra: ne si trona contrarietà alcuna intorno à ciò nelle parole, & nella dottrina di Aristotele.

Toxt.34

Si dichiara vn luogo del secondo dell' Etica per il quale
si confermano le cose dette di sopra; si manifesta à pieno la natura dell'oggetto dell' intelletto pratico, & della prudenza qual sia il
speciale officio del prudente secondo Aristotele.

Cap. 25.

H Ora dalle cose discorse di sopra si dichiarano due bellissimi, & dissicilissimi luoghi, l'vno del secondo dell'Etica, l'altro del sesso: iquali ben intesi confermano esser vero quello, che da noi su detto dianzi, cioe che dal discorso d'Aristotele fatto nel terzo dell'Anima, & nel secondo della Metafisica, impariamo à conoscere la vera natura del ben agibile, & ciuile, & delle attioni humane, & seguentemente dell'intelletto pratico: & in somma della materia, & del soggetto; intorno à cui si affatica il vero Politico, & il Filosofo morale: & che da. questo istesso fondamento cauiamo anche la necessità di porre, &. concedere nel gouerno Politico la Ragió di Stato. Volendo Aristotele nel secondo dell'Etica trattare della virtà, & de gli habiti morali; & prendendosi questa fatica, come egli afferma, non per cagione di conoscere; ma di operare, & per diuenir buoni; dice esser necessario di considerare inanzi ad ogni altra cosa intorno alle attioni, come connenga di operarle. conciosia che in esse stia riposto (come di cio principalissima cagione) di dar qualità a gli habiti morali, che acquistiamo, & di far che siano ò buoni ò rei. Posto questo fondamento: poiche l'attione è delle cose agibili; ne spiegala natura di esse dicendo che bisogna hauer per cosa chiara, & concessa da tutti, che tutto quello che si parla, & tratta delle cose agibili, non può hauere vna certa esquisitezza, douendo, come da principio fu detto, corrispondere il parlare alla materia soggetta. il che hauendo detto, soggiunge. Actiones autem, & ea que prosunt, nullam habent stabilitatem, quemadmodum neque salubria. Aggiungendo che se il parlare delle cose vninersali hà tante imperfettioni, molto maggiore si dee simare che l'habbia il parlare. delle

C. 3. L.

C.2. A.

delle singolari che non possono per lor natura ridursi ne ad arte, ne à precetto alcuno. & poscia conclude He enim neque sub artem, neque C. 2. . L , sub praceptionem vllam cadunt. Eos autem qui in rebus agendis versantur, semper oportet tempus intueri, atque observare; quemadmodu in arte mededi, et gubernandifieri videmus. Hora non si può per nostro giuditio apportar discorso, che più di questo dichiari i luoghi sopradetti del terzo dell'Anima, & del secondo della Metafisica: & faccia maggiormente palese la méte del Filosofo; & che all'incotro più da essi sia dichiarata. Conciosia che se la natura delle cose agibili, & diciamo del ben agibile, ètale, che non hà alcuna stabilità, & fermezza, non altrimenti che le cose salubri; le quali non sempre, & in ogni tempo sono salubri, ne vniuersalmente ad ogn'vno; ma questo ad vno quello ad vn'altro; queste in vn tempo quelle in vn altro; secondo il qual sentimento leg-, giamo nel primo de magni. At villia, & que conferunt, eo non habent mo- Cap. 33. ,, do, vt non inter se inuicem permutentur, sed permutantur, vt nunc hoc con-, ferat, quod cras non conferet; & huic liceat, huic autem non: atque hoc modo ,, conferat at qui circa ea que conferunt, prudentia est. Et nel secondo libro, C. 3. oue si dice, con l'essempio della medicina, che l'istesso auiene alla ,, prudenza, & alle cose agibili. Itidem, vt in medicina aliud est, quod sim-" pliciter salubre intuemur; quodq; sanitatem efficiat, quod veratrum, & ela-" terium, & sectiones, & exustiones salubres sint, sanitatemque pretendant . nec ,, tamen ot hee sciamus omnes tamen medicina habemus scientiam : non ,, enim particulare nouimus bonum, or rt nouit medicus cui sit hoc bo-, num, & quando, & qualiter affecto. in quo demum medicina scientia est. Perciò nell' istesso luogo si dice esser spetialissimo vssicio del prudente il conoscere non solo quello, che è bene semplicemente, ma quello che è bene à se stesso, & diciamo ad altri; & che " qui stà l'importanza del fatto. Neque enim (dice Aristotile) vi-, det iniustus, nec discernere potest id quod simpliciter est bonum, & id ,, quod sibi est bonum : sed in eo errat, cum prudentis proprium sit, posses ,, id rette cognoscere. Et poco di sotto. Salubria igitur simpliciter cogno-, scentes, nec dum tamen continuo nos medicina comitatur scientia. itidem iniu-, Aus. Quod igitur est bonum, & Tyrannis, & Dominatus, & Imperium nouit, ,, verum sibibonum an secus, vel quando, vel quomodo affecto, neutiquam no-, uit, id quod est imprimis prudentie. & proinde iniusto comes non est prudetia. Et se cotal instabilità hà luogo, come disse Aristotele, nelle cose vniversaliancora, & nel parlare che si sà di loro (cosa per certo degna. dimarauiglia, & di esser attesa con ogni diligenza) & se à coloro che operano, & che sopr'intendono alle humane attioni è dimestieri come aggiunge l'istesso, di hauer sempre risguardo al tempo, & à i momenti delle

delle occasioni à guisa del medico, & del Gouernatore della Nau adunque il ben attiuo no è necessario:mà come ne gli antedetti luoghi affermo Aristotele, alicui, ad aliquid, & nunc, cioè variabile, & continu gente per sua natura; di maniera che dalla varietà dello stato de gli. huomini, & dalla diuersità delle occasioni, & de tempi, riceua grandissima varietà, & alteratione: quasi che alterate queste cose, faccino anche variare le operationi, & le leggi dell'operare. il che come si dira à suo luogo, è cagione dell'imperfercione della legge. & che essa ancorche vniuersale, non può comprendere tutte le cose : onde ha poscia sua necessaria origine la Ragion di Stato. Quindi nel sesto dell'Etica lasciò scritto, che le cose contingenti se accaderanno fuori della nostra consideratione, ci sono nascoste se sono o non sono perciò che tale il senso di quelle sue parole oscure, ch'io interpreto in questa forma. Contingentia autem, si preter nostrum enenerint confectium, latent nos si sine velnon: Et volse dire che non hauendo le cose contingenti alcuna. certa cagione, & potendo esfere, & non essere, esfere in vn modo, & in vn'altro; non habbiamo di esse altra certezza, se non quando le consideriamo. & nel primo libro considerado questa varietà, disse chiaro. Honesta aute, & iusta de quibus Civilis considerat, tanta differentia, tantuq; errorem in se habent, vt lege non natura effe videantur. Ma qui è d'auertire, che noi nointédiamo perciò di affermare ch' Aristotele habbia inteso il giusto naturale, & l'honesto riceuer mutatione perciò che, come Socrate richiamandoss da quel verso, che Euripide in Scena haueua proferito, to d' dioxpou de pui roise xpuphions soun. diffe all'incontro acconciamente, dioxis ro dioxos xar sonn, nar un sonn. & che il giusto, & l'honesto quanto à suoi primi, & vniuersali principij non riceua mutatione, già si è pienamente dimostrato nel primo libro. ma cotal varietà, & mutatione nelle cose agibili intédiamo hauer luogo ne secodi principij, & precetti, & ne gli altri che seguono; i quali si deducono da primi principij del giusto naturale, & dell'honesto per modo di conclusioni: & in somma nelle cose particolari, & nelle applicationi ad. esse de principij vniuersali, come pure nel Primolibro estato detto ... di che n'è la cagione la natura variabile, & imperfetta delle cose agibili, & delle cose singolari: rispetto alla quale non possono i primi, & vniuersali principij esser sempre in vnistesso modo ad esse applicati. di che altamente, secondo il suo costume, filosofando S. Thomaso 3, disse nella somma. Sed quia prudentia, sient dictum est, est circa singularia ,, operabilia, in quibus multa concurrunt; contingit aliquid secundum se consi-,, deratum effe bonum, & convenies fini; quod tamé ex aliquibus concurrentibus no redditur vel malum, vel non opportunum ad finem. Et ad l'essempio che il

moltra-

Cap. 3.

Cap.3.

3.2.q. 49.ar.7.

in cori

mostrare segni d'Amore ad alcuno, considerato in se stesso, è bene, & conueniente, non dimeno se per questo si potesse generar in colui superbia d'sospetto d'adulatione, non dourebbe farsi. & altroue disse che il restituir il deposito è cosa buona, & conueniente: ma che può accadere non esser tal hora ne bene ne conueniete il restituirlo: come quando sosse ridomadato per nuocere alla patria d'soggiogarla. per la qual cosa vediamo manisestamente che rispetto alla varietà, & alteratione delle cose agibili singolari, i primi, & vniuersali principij pratici, rispetto all'application loro riceuono ancor essi non poca varietà, & alteratione. in che particolarmente consiste l'eccellenza, & l'essicio del prudente.

Si espone un altro luogo del sesto dell'Etica intorno all'istessa materia, & si apporta l'interpretatione del Lambino, & Mureto. Cap. 26.

Oraquesto luogo spiegato di sopra del secondo dell'Etica, dichiara l'altro del lesto libro, nella cui espositione huomini di chiaro grido nelle lettere à giorni nostri Marcantonio Mureto, & Dionisio Lambino, si sono, s'io non erro, in darno affaticati. Aristotele trattando nel sesto dell'Etica della sapienza, & mostrando come Cap. 7. L ella è diuersa dalla prudenza; & che debbiamo dire che la sapienza. sia la mente, & la scienza congiunti in sieme; & in somma come capo di tutte l'altre vna scienza di cose honoratissime: & che è cosa assurda il stimare che la scienza Politica, ò la prudenza sia ottima, & principalissima, se no si stima insieme che l'huomo sia la migliore, & più per--fetta cosa dell'uninerso, il che non è vero; parla secondo l'interpretanotione di Dionisio Lambino in questa forma. Quod si salubre ac bonum , aliud est hominibus, aliud piscibus: album autem ac rectum semper est idem. 3 ,, idem quoque semper esse dicent omnes id quod sit sapientia preditum; prudens ,, aliud, & dinersum. Quod enim singulis in rebus pro cuiusque rei naturas ,, prastantiam, seu bonitatem actionis perspicit, id prudens esse dixerint, & , eas res huic commiserint. Hora l'vitime parole di questo luogo sono state riputate dissicilissime dal Mureto, & dal Lambino, & anche seorrette nel testo greco: & il testimonio è chiaro dell'istesso Lambino nelle cui Annotationi, il suo lungo discorso non vogliamo qui addurre per non fastidire chi lgge:ma ciascuno potrà facilmente in esso vedere con quante esclamationi essaggeri la difficultà di questo passo, & spe-" tialmente in quel luogo oue dice. Quid quæris? mira est huius lectionis ,, obscuritas; inusitatum loquendi genus; maxima in ea interpretanda interpren tum varietas. multiplex denique sit ab illis scriptura commutatio. La cui

emen-

esso Lambino. Ne diutius igitur lectorem morer, existimo de Marci Antonio, Mureti sententia hunclocum esse corrigendum. Et poco dopò. Sed vnamo vocem dumtaxat culpa librariorum dissunctam ac diuulsam de integro conglutinans, & coniungens, & exillis duabus, autiènaca unam faciens aviènacate emendat. & appresso autoinara igitur interpretatus sum res singulas, pro cuiusque natura; ea enim mihi vis esse videtur huius nominis. & sinalmente autoinara autem, vox est non solum Platonis, ve aliquando existimani sed, & ssocialitation, mani sed, & ssocialitation se aliorum scriptorum. Nam Plato quidem, ve omnibus notum est, autoinaren vsurpat pro cuiusque rei ratione, & sorna, quam scam appellat.

Si risiutal' interpretatione di sopra apportata del Mureto, & del Lambino, & si dichiara la vera mente d'Aristotele. Cap. 28.

Ale d'adunque l'opinione di questi due lumi delle belle lettere sopra questo passo. Ma noi crediamo, che nel testo non sia scorrettione alcuna: & quando vi fosse, che non possa emendarsi nel modo che essi fanno. conciosiache la voce av reinaera, come Platonica, & che risguarda, & pone le Idee (positione rissutata da Aristotele in. ogni luogo) & perciò come sospetta anzi nemica in tutto à lui, & alla sua dottrina; non è da credere che fosse qui stata vsata. Diciamo adunque noi conforme alle cose apportate, & esposte di sopra, che fra le disferenze che Aristotele dimostra essere tra la sapienza, & la prudenza; questa è vna, & essentialissima, che la sapienza come habico dell'intelletto speculativo è delle cose eterne, invariabili, & necessarie, & che sono semplicemente, & sempre tali: la prudenza, & la facoltà Politica all'incontro, come habito dell'intelletto pratico è delle cose contingenti, & variabili, & che non sono semplicemente, & sempre l'istesse: di che si è disopra à bastanza ragionato. Quindi nasce che la sapienza hauendo oggetto molto più nobile, & principale, sia anche più nobile, & principale della prudenza. la quale affaticandosi intorno alle attioni humane, & all'huomo; se esso non è la migliore, & più nobil cosa che sia nel Mondo, come veramente non &: sarebbe disdiceuole il dire che la prudenza fosse principalissima, & cosi superiore alla sapienza! Quindi anche nasce; che la sapienza per asfaticarsi intorno d'cose eterne, vninersali, necessarie, & semplicemente tali; è sempre l'istessa: ma all'incontro la prudenza, per affaticarsi intorno à cose contingenti, & che non sono semplicimente tali; & al bene insomma, che, come disopra si è esposto, è ad aliquid, &

ali-

alcuna; & riceuono dalle occasioni, & dal tempo molta varietà; come pure siè per sentenza d'Aristotele dimostrato) non può essere sempre l'istessa: ma spesse siate altra, & diuersa il che significò Aristotele nel luogo sopra posto chiarissimamente con quelle parole, non si partendo dall'essempio delle cose salubri, come similmete nel secodo dell'Etica, fatto haueua. Quod si salubre, & bonum aliud est hominibus, aliud pisci- C.7. L.

, bus, album autem, & rettum semper est idem; idem quoque semper esse dicent, omnes id, quod sit sapientia preditum: prudens aliud, & diversum. Et ha voluto dire, perche il vero, & il bene, che considera il prudente à guisa delle cose salubri, non è sempre l'istesso: ma il vero, & il bene, che considera il sapiente, come il bianco & il retto, è sempre l'istesso. perciò il sapiente è sempre l'istesso, il prudente è diverso, di che disse nel decimo dell'Etica, savellando pure dell'oggetto della prudenza. C. 10.2.

" Preterea verò singulares, & priuata institutiones à communibus etiam diffe-" runt: quemadmodum euenit in medicina. V niuerse enim ei, qui sebri afflictatur,

, inedia, & quies villis est: alicui autem fortasse inutilis. Et is pugil, qui docë, di facultatem habet, fortasse non in eodem pugnæ genere discipulos omnes exercet. Dal qual luogo habbiamo manisestamente spiegata questa verità, che il prudente à guisa del Medico, & del pugile, dee risguardare il tempo, & le persone. onde il bene che opera, & cagiona, è ad aliquid, conunc: et che perciò quello, che è bene in vniuersale, tal hora non sara bene in particolare; non altrimenti che il digiuno, quantunque villo ingenere à coloro che sono trauagliati dalla sebre; in alcun tempo nondimeno, & ad alcun particolare potrà esser nociuo.

Si conferma l'espositione addotta, & si dimostra che il luogo di Aristotele non è scorretto. si riproua il Lambino più pienamente. Cap. 29.

Vesto è adunque quello, che dice Aristotele nelle parole, che il Mureto, & il Lambino stimarono scorrette: & considerate le cose dette da noi di sopra; lo dice forse con tal chiarezza, che in alcun altro luogo non vsò la maggiore. percioche hauendo posto che le cose buone, & le sane non sono le medesime à tutti; & che per questa cagione il prudente è diuerso; segue dicendo che perciò quello si stima, & dee stimarsi prudente, il quale saprà ben conoscere περί ἀυτο scilicet αγαθον cioè intorno al bene commune επαστα: scilicet αγαθα, ì beni particolari, & che sono beni à ciascuno: & che à costui, come à vero prudente si dee dar la cura di sciegliere, & discernere, questi beni. percioche questa voce αγαθον, & αγαθα bisogna intendere

6.5. Z.

dalle parole di sopra (il che dal Mureto, & dal Lambino non su auerrito ) oue disse Aristotele. ει δή υγιεινον μεν και αγαθον έτερον ανθρώποις Il che esser vero, & solo vstitio del prudente, si è nel passato discorso dimostrato per l'autorità de Magni: & di ciò la ragione si è detta di sopra; la quale altro non è, se non perche il bene agibile è vario, & cótingente, & nó à tutti il medesimo. Perciò soggiunge che alcune Bestie sono stimate prudeti, perche sano prouedere le cose vtili, & necessarie , alla vita loro. & poco più di sotto dice. Ciuile aute scientia non esse eande , atque sazientiam, minime obscurum est. Nam si sapientiam dicent esse eam, que in suis cuique emolumentis comparandis sit occupata; multe reperirentur , sapientie. non enim vna est que versatur in omnium animantium bono, sed in , singulis alia, atque alia: nisi forte de omnibus que sunt in rerum natura, etiam. , medicina vna est. Le quali parole, & confermano la nostra espositione; & recano molta-luce à quanto si è detto di sopra. Ne perciò segue, che , Aristotele dica, come stimò il Lambino nelle sue Annotationi, Id quod in rem suam res singulas acute perspicit, prudens esse dixerint, & huic eas com-, miserint: sed hoc inest in hac interpretatione viti, quod nemo vnqua ei, qui rerum singularium cognitionem ad lucrum, & questum suum reuocet, res illas commiserit, nisi earum iacturam facere velit.] Finge aliquem esse, qui equos ita trastare, & curare sciat; vt nihil preter vtilitatem suam in eis curandis spe-, Etet; nonne ille sit dementissimus, qui ei equum suum curandum tradat? Ergo , non erit verum, quod hic dicit Aristoteles omnes ei, qui singulas res in vsum s, suum diligenter, & accurate perspexerit, & cognouerit, eas res commissuros. Percioche egli primieramente non parla della cognitione del Prudéte in quanto risguarda il ben proprio, & di se medesimo: ma in quanto risguarda i beni particolari, & tali à ciascuno. & quando anche ne parlasse, questo non è vitio, ne ripreso mentre si stà ne termini del giusto. perciò loda Pericle di sopra nell'istesso libro, approuando il commun. parere, & testimonio, che coloro sono chiamati prudenti, & veramete sono tali, che sanno conoscere, & ritrouare nella Republica quello che èbene, & vtile à loro, & ad altri ne perciò segue, che questi tali. " Rerum singularum cognitionem ad lucru, & questum reuocent, come tiene " il Lambino. Ac propter hanc causam (dice Aristotele) Periclem ceteros-3, que tales viros prudentes esse arbitramur, quod ea, que sibi hominumque generi bona sunt, dispicere, ac providere possunt; quales esse putamus eos qui rei fami-3, liaris tuende, Rei que publice administrande peritisunt. Il qual luogo reca pure molto di probabilità, & chiarezza alla nostra espositione particolarmente in quelle parole τὰ αὐτοις ἀγαθα, καὶ τὰ τοις ἀνθρώτοις δωία ται Deupeir. Lequali rispondono à quelle resi duro enasa, del luogo ch'esponiamo. Et nel terzo libro dell'Etica trattando Aristotele della volonvolontà, dice similmête alcune parole, che approuano (s'io non erro)
,, grandemente la nostra interpretatione. Singula enim (dice egli) pro,, bus vir reste iudicat, & in singulis verum ipsi apparet. In vno quoque enim. C. 4. F.
,, habitu propria quadam, & honesta, & iucunda sunt; & in singulis plurimum
,, fortasse probus vir in dignoscendo eo quod verum est, differt, quippe qui tanqua
,, regula ac mensura ipsorum sit: plerisque autem è vulgo hominibus deceptio
,, surrepere ob voluptatem videtur.

Si continua d'dimostrare la verità dell'espositione apportata. Si considera l'interpretation di Eustratio, & in esso del Feliciano. Cap: 29.

II Oraqui Aristotele, come vediamo, asserma, che i beni sono disser-renti, & che l'huomo da bene, il quale altro non è se non il prudéte, è quello, che può giudicare ciascun bene; & conoscere i proprij beni, che sono in ciascun habito: che è quello insomma che egli atribuisce al prudente nel sesto dell'Etica nelle parole, che esponiamo. Et nel luogo addotto del terzo chiunque andarà considerando nel testo greco quelle voci, σουδαιος έκας α κρίνει. & έν έκας οις τάληθές αυτώ файчета, & над' énáslu šživ istav. & quell'altre. то талндев èv éna sois ofar. Le quali tutte corrispondono à quelle del sesto libro. mep? αυτό εκαςα 7ο εθθεωρούν, et le espongono, & dichiarano molto facilmente; spero, che surà per confessare la vera interpretatione esser questa, ch' apportiamo noi. Eustratio interpreta il pronome auto fauso, Et riferisce la voce ixasa alle cose: & espone cosi, secondo che à me ne pare; conciosia che il Feliciano à mio giuditio non riferisce il vero sentimento delle sue parole. Illud autem, circase ipsum singula bona perspiciens videbitur esse prudens, sic ordinandum. Singulas enim res, quid sint, prudentem exquirentem dicet esse. Prudentem contemplari vel accipere bonum circa se ipsum, & circa se continere; eo quod cognitionem vtilis, & eius quod confert, habeat, & vt ipsa eorumq; salutem illi comitterent. Dixit autem sin-,, gula neutro genere quasi vitra homines intellectionem protendens; vt irratio-, nalia etia simul completteretur. Ma quato sia meglio di referire la voce exasa, à beni particolari, de quali parlaua Aristotele poco di sopra, come habbiamo fatto noi; sarà facile à ciascuno di giudicare. Theo-" doro Zuingero Autore Riprouato nelle sue Tauole espone. Prudentes ,, enim appellant eos, qui non simpliciter ea que bona sunt, sed ea, que sibi ipses ,, bona sunt, quamuis alteri mala sint, prauidere possunt, & acquircre. Ma Aristotele intende, come si è dimostrato, per il testimonio di tanti suoghi; che il prudente si dica esser quello, che conosce i proprij beni, & glialtrui, & à se, & ad altri secondo il bisogno sà procurarghi, come. infeinsegnò con l'essempio di Pericle: i quali beni non sono finalmente altro se non bona simpliciter, in quanto però quello che diciamo esser semplicemete, si oppone all'apparente. per la qual cosa sarà falso quello, che presuppone questo autore. Et tanto basti per l'espositione di questo luogo, non volendo per hora considerare le interpretationi di coloro, che non hauendo hauuta cognitione della lingua Greca, meritano scusa, se si sono discostati dal vero.

Si racoglie da i luoghi esposti, & si apre, & conferma maggiormente la natura dell'oggetto agibile. che l'intelletto pratico è diuersa potenza del seculativo. Cap. 30.

Ora ritornando al primo nostro ragionamento, il vero adunque

Cap. 7.

in quanto operabile, è la ragion formale dell'intelletto pratico. il che oltre tanti altri testimoni addotti, insegnò anche chiaramente Aristotele nel primo dell'Etica spiegando il fine à cui drizzaua i suoi , discorsi; in quelle parole. Nam, & Faber & Geometra no eode modo restu ,, angulum exquirunt; sed ille quidem quatenus operi vsui est; hic autem quid , nam sit, & qualis inquirit. nam in vero contemplando versatur. Oue l'inrelletto speculativo; che si ferma nella sola cognition del vero; & il suo oggetto; anzi pure la ragion formale di lui, ne vengono dimostrati per il Geometra, & per il modo del suo considerare il triangolo: l'intelletto pratico, & il suo oggetto, & la ragion formale di esso, per il Fabro, & per il suo modo di considerare esso triangolo, conciosia che egli consideri il vero, si come il Fabro sa il triangolo Quatenus operi vsui est. One la voce quatenus maranigliosamente ne rappresenta dinanzi à gl'occhi la sudetta ragion formale; & ne sforza à confessare, che il considerare il vero, in tal modo altro non sia, se non considerarlo secondo quella ragion formale dell'oggetto, che all'intelletto pratico corrisponde. ma se l'esser cotal oggetto conosciuto in quanto operabile, non è accidentale alla ragion formale di esso, come di sopra si è dimostrato; ne seguirà, che quanto si adduceua per proua della contraria opinione, non sia d'alcuna forza: & che l'esser differenti l'intelletto pratico, & il speculativo nel fine, importi, & presupponga diversità essentiale nell'oggetto, come pariméte si è dimostrato. si che l'autorità che si addusse del terzo dell'Anima ben intesa; riproua più tosto, non che approui, la contraria opinione. Et quanto alle oppositioni satte, & alle risposte date lasciando la prima, & la terza, che non sono di molta forza; & considerando la seconda; diciamo, che per il discorso fatto si è prouato à pieno, che ancorche gli oggetti di questi due intelletti

Tex. 34.

letti conuega nel genere remoto; no conviene però nel proffimo, da cui si prende, & in cui si fonda la ragion formale di esso oggetto; & dalla cui dinersità si argomenta necessariamente la dinersità delle potenze. per la qual cosa questa risposta ben considerata non risolue il dubbio. & dato che l'intelletto conosca il bene sotto ragion di vero (percioche, come dice Aristotele nel sesto dell'Etica, il bene dell'intelletto specu- C. 2. latiuo è la verità, cioè semplicemente considerata: onde potiamo dire che il bene dell'intelletto pratico sia la verità conforme all'appetito retto: & l'istesso Aristotele affermò come tante volte si è auertito, che l'opera di tutta la parte intellettiua è intendere il vero; & potiamo perciò dire, che il vero, & il falso siano l'oggetto dell'intelletto; il bene, & il malesiano, propriamente parlando, l'oggetto della volontà; il giocondo, & il molesto l'oggetto del senso ) il vero nondimeno semplicemente, & assolutamente tale, è l'oggetto dell'intelletto speculativo; & il vero alicui, ad aliquid, & nunc, è l'oggetto dell'intelletto pratico. Il che importando fra questi due intelletti disferenti, come insegnò Aristotele nel terzo dell'Anima di oggetti, disserenza essentiale, & per Tex. 34 conseguente differenza di formal ragione fra essi oggetti; dimostra anche necessariamete diversità di potenze nella parte intellettiua, come si è detto. la onde rispondiamo, che amendue gl'intelletti conuengono nella ragion dell'oggetto, che è il vero, quanto al genere remoto: ma sono differenti in essa ragione, quanto al prossimo, & immediato, come di sopra si diceua: il che constituisce la diuersità delle potenze.

Si considera la prima risposta data da S. Thomaso all'autorità del sesto dell'Etica. Che gli og getti dell'intelletto pratico, & speculativo convengono solo nel genere remoto. Che proportione habbino insieme il vero, & bene necessario; & il vero, & bene contingente. Cap. 31.

T ntorno alla prima risposta, & all'espositione data da S. Tomaso ne I suoi Commentarij sopra il sesto dell' Etica, già siè detto à bastan-21, disopra; già si è dimostrato con il testimonio di Burleo, del Iauello, & del Buridano, che ella non può hauer luogo: & quanto alle tre ragioni apportate, che sono belle, ne facili da esser sciolte; & degne veramente di quel diuino ingegno; rispondiamo alla prima, che è riputata da Burleo, & dal Iauello per efficacissima & principale; esser tato dal vero lontano, che non conuega porre li due intelletti in potenza; che ciò è sommamente necessario, & conceduto in oltre dal Principe de gl'Interpreti Alessandro, come habiamo dimostrato, et questa. verità accennò forse Aristotele nel secondo dell' Anima con quei due P. . . .

, verbi disserenti vosi, & opossiv quando disse Videtur autem intelligere T.150., & sapere sentire quoddam esse. & nel principio del terzo libro. De ca aute Text. 1.; anime parte, qua anima cognoscit, & sapit: oue sapere risponde à opossiv, che propriamente vuol dire esser, prudente, & hà riguardo all' intelletto

anime parte, qua anima cognoscit, & sapit: oue sapere risponde à oporeir, che propriamente vuol dire esser, prudente, & ha riguardo all' intelletto pratico, di cui esta prudenza è virtu & habito: & intelligere & cognoscere rispondono à vosso, che significa intendere semplicemente, & hà rispetto all'intelletto speculatino. Ne importa il dire che Aristotele habbia scritto, che l'intelletto in potéza omnia sit, quasiche ne habbia parlato come sia vn solo; ne vi habbia fatta questa differenza: percioche egli hà considerato in quel luogo, come era douere, questa conditione, & proprietà in genere della parte intellettiua: la quale come commune ad ambidue gl'intelletti, non era necessario, che distinguesse. onde non sarà contra la natura, & la ragione di essi, che l'yno sia pratico, l'altro speculatino ne perche l'intelletto possibile si faccia ogni cosa, è perciò necessario, che questo habbia luogo in vna sol parte di lui: ma possono esser due intelletti in potenza, come veramente sono nella scola Peripatetica per testimonio d'Alessandro, de quali l'vno si sà ogni cosa nella semplice verità; l'altro si sà ogni cosa nella verità agibile . ne questo ripugna punto alla dottrina d'Aristotele, come stimò il Iauello. il che è assai chiaro per il passato discorso. Alla seconda diciamo, che il vero necessario, & il vero contingente, come disoprasse veduto; paragonati insieme sono si nel medesimo genere, ma nel remoto: onde non sono come il persetto & l'impersetto, la luce & le tenebre, il bianco & il nero: percioche questi sono nel istesso genere prossimo & immediato, & perciò sono appresi da vna sol potenza. il che non auiene del vero necessario, & del vero contingente: i quali come diuersi di genere; & di quella diuersità diuersi, che riguarda la ragion formale dell'oggetto: non altrimenti che se fossero due generi di colori, & di lumi; ricercano all'apprensione loro necessariamente diuerse potenze. Ciò esser vero ne dimostra il considerare, che il vero necessario, & il vero contingente non sono opposti, & contrarij fra loro in quella guisa, che la luce alle tenebre si oppone, & il bianco al nero; si come stima la contraria opinione. nel qual modo più tosto il vero necessario al falso necessario, il vero contingente al falso contingente si contrapongono: & nel qual modo se sossero opposti; haurebbe per auentura, & luogo, & forza la ragion loro: ma sono opposti come il visibile, & il tangibile, & perciò ricercano dinersità di potenze, quantung; couengano nel sensibile, come in genere remoto.

Come debbiamo intendere con il testimonio di Auerroe che il vero, & ben contingente siano l'oggetto dell'intelletto pratico.

T qui è d'auertire, che quando noi diciamo, che il vero, & le cose contingenti sono oggetto dell' intelletto pratico, debbiamo intedere, come benissimo n'insegnò Auerroe sopra il sesto dell'Etica, di C. x quel vero, & di quelle cose contingenti, che siamo cagioni noi medesimi: percioche questo è, & si domanda per questa cagione il vero agibile, cioè che noi operiamo. che quest'è quello, che vosse dire Aristotele nel terzo dell'Etica trattando dell'elettione, & della consultatione quando affermò, che sono delle cose contingenti, che possono essere ,, operate da noi: & nei sesto quando disse. Consultat autem ijs de rebus ne- C. 5. L. , mo, que aliter se se habere, que ve ab ipso agi non possunt. percioche come sappiamo quello è veramente l'oggetto dell'intelletto pratico, cui riguarda l'elettione, & la confulta. onde Auerroe disse nel luogo addotto spiegando cotal oggetto, che apprehendit, entia quorum causas possi biles est esse in nobis: & istasunt ea, quorum causas possibile est esse praterquam naturales; & dell'intelletto speculativo disse, che apprehendit entia, quorum , causas impossibile est in nobis esse: & sunt illa, que non est possibile esse nisi à cau-, sis suis naturalibus. Il che vediamo confermato da S. Thomaso nella p. 2. fua somma, quando dice, che il vero dell'intelletto pratico si prende per conformità all'appetito retto: la quale conformità non ha luogo art. 5. nelle cose necessarie, che no possono ester fatte dalla volontà humana: ad 3. ma solamente nelle cose contigenti, che possono farsi da noi: conclu- art. 6. dendo che ritrouandosi nell'intelletto intorno alle cose agibili huma- in corp. ne tre operationi, cioè configliare, giudicare, & commandare; le due prime rispondono alle due operationi dell'intelletto speculativo, cercare, & giudicare: ma che la terza, che è commandare, è propria, & sola dell'intelletto pratico in quanto operativo: non si ritrouado vna simile à lei nel speculativo. & ne rende la ragione, perche, Ratio non habet precipere ea, que per hominem sieri non possient. Per la qual cosa non debbiamo intendere di quella sorte di contingeza, che hà luogo nelle cose naturali: che pure, come spetialmente nel secondo de ortu, & interitu & nel quarto de generatione Animaliu dimostrò Aristotele, sono contingenti; onde i Mostri, & ogn'altra impersettione nella natura tiene sua origine. di che nel terzo libro del Parto Ottimestre, esponendosi le parole del Filosofo si è pienamente da noi finellato. che questo volse dire Auerroe nel discorso sopra detto, et con questo fondamento si risponde à quanto si dice da gli Autori della contraria opinione, che le cose contingenti rispetto alle loro ragioni multiersali sono conside-

rate dalla scienza narurale: onde bisogna, che siano conosciute dall'intelletto speculativo. percioche noi diciamo, che questa sorte dicos contingenti hanno lor cagioni nella natura, come diceua Auerroe, & non in noi, ne sono considerate dall'intelletto pratico: ma le cose contingenti, che sono suo oggetto, quelle veramete sono, che in noi hanno riposta la lor cagione: onde, & quato alle lor ragioni vniuersali, & quato alle particolari, no possono, ne debbono esser conosciute, se no dall'intelletto pratico; il quale, auega che le cossideri in vniuersale, & come dice na Aristotele nel secondo della Metafisica quo modo se babent; nulla dimeno, & come appare dal discorso fatto di sopra; & come più chiaraméte si è da noi detto nel trattato de Progresi, & Praxi, & si dirà anche di sorto qualche cosa; questa cognitione si dee dir pratica, come dirizzata alla pravi, & all'operare: onde no può appartenere alla filosofia naturale; no altrimetiche il fabro considera il triangolo in quanto glièvtile, & gli dee seruir all'opera, come dianzi su auertito. quindi ogni notitia, & cognitione dell'intelletto pratico, sia si pure di qualunque cosa si voglia, anche delle vniuersali, si dice pratica, ne dir si dee, ne si può altrimenti: di che pure, & nell'antedetto trattato pienamente si è discorso, & appresso alquanto si discorrerà. Alla terza ragione, concesso, che la potenza sia tanto più vnita, quanto è più nobile; rispondiamo nodimeno, che la poteza visiua conosce le cose eterne, & corrutibili in quanto, che essendo corpi, conuengono nel colore, che è suo proprio oggetto: ma le cose necessarie, & contingenti, non conuengono in vna cosa, che possa esser proprio oggetto ad amédue queste poteze & intelletti. Quello che poscia si aggiunge per indebolire, anzi per leuar affatto il fondamento posto da Aristotele nel sesto dell'Etica, si ribatte assai facilmente per quello, che si è detto di sopra. & per la risposta dianzi data alla seconda ragione. Ne basta à dire, che l'essenza. delle cose, & il quod quid erat esse. sia oggetto dell'intelletto. percioche questo varia per modo nel semplice vero, & nell'agibile; che ricerca alla sua cognitione diuerse potenze: non altrimenti che il sensibile, auenga che oggetto del senso, riceue nel colore, & nel suono tal varietà, che da varie potenze vien conosciuto.

Si considera la seconda risposta di S. Thomaso. Si riprouano alcune interpretationi di Burleo, & del Iauello. Che l'intelletto pratico, & speculativo non possono essere una sol potenza. (ap. 33.

L da Burleo, & dal Ianello, viene, s'io non erro, rifiutata dalles cose

cose dette di sopra, à bastanza; dalle quali habbiamo, che quantunque la parte intellettina conoscale cose necessarie, & contingéti secodo la medesima ragion di oggetto, cioè secondo la ragion di ente, & di vero; ciò nondimeno si verilica quanto al genere remoto, come poco sà del sensibile si diceua rispetto alcolore, & al suono. Età quello, che aggiunge Burleo, si può dire, concededo tutto il suo discorso; che diverso sono gli atti, & le operationi di questi due intelletti nella scola del Filosofo: essendo altro bemper cioè speculari & voer cioè intelligere, che conuengono all'intelletto speculativo; altro soza (en , sizio a da , λογίζεσθω, cioe opinari, cogitare, ratiocinari, che conuengono al pratico, come per mille luoghi si potrebbe prouare: il che hora & per breuità tralascio, & perche ancheè notissimo à chi legge Aristotele nel suo proprio idioma. sinalmente alla proua che adducono Burleo, & il lauello di commun consenso per dimostrare, che Aristotele habbia inteso d'inferire con la sua ragione diuersità di habiti in vna sol potenza, & non potenze diuerse; rispondiamo primamente ch'essendo l'intendere vn certo patire: auega che preso men propriamente, & auenendo il patire per vn certo che commune fra la cosa, che patisce, & quella che genera la passione, come insegna Aristotele nel terzo dell'Anima: è necessario, che fra'l'intelletto, & l'oggetto inteso sia Tex. 14. cotal communione, la quale altro veramente non è, se non questa familiarità & somiglianza, che dice Aristotele nel sesto dell'Etica. Per questa cagione assermò l'istesso, che l'Anima è in vn certo modo tutte Tex. 37. le cose: ma aggiunse anche, che essendo tutte le cose d'sensibili, d'intele del 3. del legibili: la parte di essa sensitiua divien in vn certo modo le cose sen- l'Anima sibili; l'intellettina l'intelligibili col mezo delle spetie, che riceuono; oue se tu domandi à lui, perche la parte sensitiua riceua le spetie sensibili, & non le intelligibili; l'intellettiua le intelligibili, non le sensibili: certamente egli non ti risponderà altro, se non che ciò auiene per la somiglianza, familiarità, che hanno fra loro queste parti con gli oggetti'ad esse proportionati. Per la qual cosa cotal somiglianza non; solo si cagiona dalla spetie riceunta, come si danno à credere Burleo; & il Iauello: ma sarà prima fondata nella natura di essa potenza, laquale perciò la riceue. Che per questa cagione ogni potenza riceue. quella spetie, ch'alla sua natura è proportionata: altrimenti non sarebbe alcuna ragion, che ne mostrasse, perche il senso non riceua le spetie intelligibili, l'intelletto le sensibili: ma vna sol potenza dell'anima riceuere potrebbe tutte le spetie. ilche chiunque vonesse, porrebbe vn Mostro horrendo nella filosofia d'Aristotele: nella quale, come con le ben mostra Alessandro nel suo libro dell'Anima, già è stato riprouato Tex. Gre.

(1) 1 1 1 1

quell'errore di Democrito, & di alcuni altri, che si diedero à credere, l'Anima hauere vna sol potenza, la quale à guisa di Protheo trasformandosi horain vn modo hor in vn altro, secondo la dinersità de gl'instrumenti operi diuerse cose : onde veniuano necessariamente à fare, come dice quel gran Peripatetico, l'Anima d'vn Ranocchio, ò di qualunque altro più vil Animale, non disferente dall'humana, quato alle parti, & alle facoltà: ma solo quanto al corpo, & quanto à gl'instrumenti di esso. In oltre diciamo, che nomandosi l'intelletto pratico (vsarò i termini scolastici per meglio significare il mio concetto) per l'estensione all'opera, cioe perche si distende all'attione; ò sarà tale per l'estensione attuale, ò per l'attitudinale. non per la prima: percioche l'intelletto non sarebbe pratico, ne si potrebbe dir tale, se non mentre operasse attualmente: & non operando, non sarebbe pratico. adunque per la seconda. ma l'attitudinale, come sottilmente argométaua Scoto nel primo delle sentenze contra Henrico di Gandauo, non conuiene ad vna natura, che repugni ad vn'altra, se non per qualche assoluto in quella natura; cioe perche essa è tale: perciò le conuiene cotal attitudine: adunque l'intelletto pratico presuppone alcuna conditione intrinseca per cui le conuenga cotal attitudine: conciosia che l'esser pratico cosi conuenga ad esso, che ripugni al speculatiuo: adunque quest'intelletto sarà tale p sua natura, prima che facci acquisto di alcuna spetie, ò di alcun habito. E dunque, vero che la somiglianza si fà, & si cagiona per mezo della spetie, & dell'habito, che si acquista, come dicono Burleo, & il Iauello: ma è anche vero insieme, che ella si fà tale in atto, perche era prima tale in potenza: il che consiste nella. somiglianza già detta . percioche essendo il senso le cose sensibili, l'intelletto le intelligibili, ne potendo esser tali col riceuere le cose istesse come insegna Aristotele nel terzo dell'Anima; conciosia che il sasso, & il Cauallo non entrino nell'Anima nostra: è necessario che dinenghino tali con il mezo delle spetie di essi, cioe col riceuere esse spetie. ma non le riceuerebbono, se per propria natura non hauessero prima questa somiglianza; che ciò primieramente il sà simili in potenza. per la qual cosa bisogna concludere contra essi, che le facoltà dell'Anima fanno se stesse simili all'oggetto prima in potenza per natura propria; & poscia diuengono in atto similiad essi oggetti col mezo delle spetie che riceuono.

Prolog.

ques. 4.

Tex. 38.

Si conclude che l'intelleto pratico, & speculativo sono secondo Aristotele potenze distinte. Che appresso l'istesso le potenze dell'Anima si possono dividere in tre modi: & qual di questi connenga all'intelletto pratico, & speculativo. (ap. 34.

H Ora hauendo noi discorso à bastanza, quant'appartiene alla pre-sente consideratione, intorno à questa bellissima, & difficilissima questione, Se l'intelletto pratico, & speculativo siano due potèze; per la cui risolutione, pare à noi che ci sia manifestata à pieno la natura di esso intelletto pratico, & del suo oggetto, che è il vero contingente, & agibile: resta che concludendo diciamo nella scola d'Aristotele l'intelletto pratico esser vna potenza diuersa dell'intelletto speculatino. ma perche si trouano (per quello ch'io stimo) appresso di lui tre modi per considerare cotal diversità, & differenza nelle parti, & nelle potenze dell'Anima: ò come l'odore, il sapore, & il colore nel pomo sono frà loro differenti; del qual modo di dividere le potenze di essa parlò c. 8. , nel libretto de sensu, & sensili dicendo, An quemadmodum in rebus ipsis ,, contingit, ita & in anima: idem .n. & vnum numero album, & dulce, & ,, alia multa. Nel qual modo noi crediamo, che siano disserenti non solo le potenze sensitiue fra loro, cioè l'imaginatiua, & il senso: ma molto propriamente la nutritiua, sensitiua, imaginatiua, & intellettiua:ò come la linea retta è diuersa da se stessa, quando è curua, & reslessa, & " circolare: di che parlò Aristotele nel terzo dell'Anima dicendo, Cali- Tex. 10. ,, dum igitur, & frigidum sensitiua parte iudicat, & quorum ratio quedam est ,, caro, alio autem vel separabili, vel vt slexa se habet ad se ipsam, cum extensa " fuerit, carni esse iudicat: ò vero per vltimo, come in vna istessa linea, & figura circolare il concauo, & il conuesso fra loro sono differenti: del qual modo di diuidere le potenze dell'Anima trattò Aristotele nel pri- C.13. F. ,, mo dell'Etica quando disse, Nam vtrum distincte sint vt corporis partes, & , omnia divisibilia; an ratione tantum duo sint, re autem separari inter se mini-,, me possint, vt in circumferentia conuexum, & concauum: illud vero nihil ad , propositum refert. Secondo questo terzo modo crediamo noi, che propriamente siano disserenti fra loro le facoltà della parte nutritina: & cosi quelle della sensitiua, & dell'intellettiua fra loro: & in somma l'intelletto pratico dal speculativo: poiche fondadosi in vna istessa sostaza, come il concauo, & il conuesso nella linea; sono nondimeno, quato all'essenza, & alla natura loro differenti: la doue l'opinione rifiutata intende, che questi due intelletti siano dinersi fra loro nel secondo modo; & facendogli vna sol potenza, gli rassomiglia ad vna istessa limea diversa da se medesima, quando è circolare, & quando è retta:

rispondendo l'intelletto speculatino al circolo, & alla linea, quando è circolare per la sua nobiltà, & persectione: il pratico all'istessa quando èretta. il che all'hora apunto sarebbe vero, quando vera fosse quella propositione de noi ripronata, che intellectus speculatiuns per extensionens fit practicus. 

Che cosa sia intelletto fattino secondo Aristotele. Encome disferente dal pratico. Che l'attione, & l'effettione differiscons di genere secondo l'istesso. Cap. 35.

Text . T. C.3.4.L.

A che diremo noi qui dell' intelletto fattiuo? poi che come anche che si disse di sopra, nel sesto della Metas. & nel sesto dell'Etica ne insegnò Aristotele, che ogni nostro intelletto ò è speculativo, ò attivo, ò fittino: il che anche hineua pure detto nel sesto della Topica: sarano forse tre potenze intellettiue distinte fra loro? suranno tre intelletti, miteriali & in potenza? Di questo intelletto adunque ne resta à dire alcuna cola, & in qual modo sia diverso da gli altri due: acciò questa ... miteria venga da noi pienamente trattata, & risoluta. Habbiamo detto di sopra, che l'intelletto speculativo, & il pratico sono due potenze distinte nella scola d'Aristotele, perche gl'oggetti loro sono distintisecodo la ragion formale di esti oggetti riguardata dalle potenze: csendo il semplice vero, & il vero agibile di genere dinersi, come si è prouato. Supposto questi fondamenti; perche l'oggetto dell'intelletto ... fattino non disferisce di genere dall'oggetto dell'intelletto pratico, conuenendo amendue questi oggetti nel genere prossimo, che è il cotingente, che hà la sua cagione in noi: diciamo, che l'intelletto pratico, 11 & il fattiuo, no sono veramente due potenze: ma che in essihà luogo quello, che del speculativo, & attivo si dicena dalla cotraria opinione: cioè che l'intelletto pratico divien futtivo per estensione; & che l'essere attino, & fattino sono differenze delle operationi l'una detta actio, l'altra effettio, & de gli habiti, che ricene mediante cotali operationi; & non sono disferenze della potenza: & in somma tutte le altre cose dette, che per breuità lascio di replicare. le quali operationi, perche sono disferenti di genere fra loro, perciò producano anche gli habiti diuersi di genere, come sono sca essi l'habito attino, & il fattino. Et che siano queste operationi fra loro diuerse di genere; ecco il testi-C. 5. F., monio di Aristotele nel sesto dell'Etica. Prudentia neq; scientia, neq; ars

,, esse ullo modo poterit. scientia quidem propterea quia id, quod in actionem , venit, ese aliter potest: ars quoniam aliud actionis, & aliud effectionis genus est. Oue come vediamo fra la scienza, & la prudenza pone diuesità di

oggetti

oggetti, il che hà luogo nell'intelletto speculativo, & nel pratico; ma fra la prudenza, & l'arte pone solo diversità di operationi, il che hà luogo nell'intelletto pratico, & nel fattino. Et che, ancon che le operationi, & gli habiti siano diuersi di genere: l'oggetto nodimeno dell'intelletto atrino, & httpuo sainel medesimo genere, eccone similmente il testimonio chi ro deil'istesso siell'istesso luogo: que afferma, che l'agibile, & il fattibile, sono nel medesimo genere, apportando anche la differenza dell'attione, & della effettione, cioè nel genere delle cose contingenti, , che da noi si fanno. Eorum autem (dice egli) que aliter euenire possunt, aliud C.4.L. ,, est, quod sub effectionem venit: aliud quod sub astionem. differt autem ab actio-,, ne estectio (exotericis autem sermonibus bac etiam in re credendum est ) itaq; ,, - & habitus cum ratione coniunctus ad agendum idoneus ab eo differt : qui cum , ad esticiendu paleat, cum ratione conjunctus est; neuterque ab altero continetur. ", namneg; actio effectio:neg; effectio actio est. della qual dissereza frà l'attioinc, & esfectione haueua anche altamete di sopra in tal guisa filosofato. , Cogitatio vero ipsa nihil mouet, sed ea qua causa alicuius est, & actiua. hac , Jenim etiam effectiua dominatur: quippe cum causa alicuius faciat musquisque ,, qui facit: neque finis absolute sed ad aliquid, & alicuius sit, id quod fit. non, ,, tamen id quod agitur. bona enim actio finis est. Que dicendo, che il discorfo ,, -pratico tiene l'imperio sopra il fattiuo in quanto, che questo ancora è per cagione diqualche fine; viene à mostrare, come quell'intelletto, che è pratico, si sà anche fattino. Non saranno dunque tre intelletti materiali, & in potenza: ma due: si come due solamente mosso da queste cagioni ne pose Alessandro, come si èveduto. Hora restarebbe, che -alle cosé discorse si aggiungesse per compita, & perfetta cognitione di questa materia, & della natura dell'intelletto pratico, & sua operatione (essendosi veduto quello, che sia esso intelletto pratico, & come differente dal speculatino) il considerare quello, che sia quella operatione detta da Greci, & da Aristotele praxi, da Latini Actio: da cui, come di sopra si diceua, egli vien nomato pratico, & attino. questione difficilissima per la contrarietà de pareri de primi scrittori di Theologia, & di Filosofia della quale essendosi à pieno fauellato nel trattato



diessa; si discorrerà nondimeno al quato di sotto, come di cosa molto

necessaria al presente trattato.

6 . . .

Si ritorna d considerare qual fosse lo scopo d'Aristotele nel sesto dell'Etica & spetialmente nel primo suo discorso. Si approua l'espositione di S. Thomaso riprouandosi gli altri interpreti. Cap. 36.

TOra ritornando al nostro proponimento, diciamo che hauendo H posto Aristotele per base del suo discorso questa divisione. dell'anima ragioneuole per essenza in due parti, & in due potenze, come si è veduto, diuerse fra loro; per dimostrare à suo luogo secondo che si era proposto da principio, quello che sia questa retta ragione, & questa prudenza, & che proportione habbiano insieme, & se siano l'istesso; ne auertisce esser per ciò fare primieramete necessario di vedere, & ritrouare qual sia l'habito ottimo di ciascuna delle dette parti: percioche questa sarà la virtù dell'vna, & dell'altra. & ecco le parole C.1. F., del Filososo. Quis igitur vtrarumq; harum optimus habitus sit, statuendum " est: is .n. est veriusq; virtus. Et perche la virtu, come ne libri precedéti l'iste so haueua insegnato, risguarda l'operation' propria di quella cosa di cui è virtiì, & quella rende perfetta (onde se non conosciamo qual sia la propria operatione d'vna cosa, nó conosceremo anche mai qual sia la virtu di essa) volendo Aristotele darne ad intendere, che per conoscere l'habito ottimo, & la virtù di ciascuna delle due parti sopradette dell'anima, ne è mestieri di saper prima, quali siano le proprie loro operationi, segue oscuramente si secondo il suo costume. ma con sommo artificio, At virtus ad opus proprium spectat. et ha voluto dire, che se la virtù ri guarda la propria operatione; volendosi ritrouare l'habito, & la virtù delle due parti dell'anima, farà necessario di tronar primieramente qual sia la propria operatione di ciascuna di esse. percioche quelle cose che renderanno persetta cotal operatione, saranno veramento gli habiti ottimi, & le virtu di dette parti. lo scopo delle quali parole io non veggio che da alcun Interprete sia stato considerato. Hauendo dunq; Aristotele detto, che per trouare gli habiti ottimi, & le virtù di amendue queste parti dell'Anima, è mestieri per la ragione già addotta di saper'prima quali siano le proprie loro operationi; ciò si pone à fare nel discorso, che segue: à cui in tal guisa diede , principio. Tria autem sunt que in anima actionis ac veritatis dominiu habent, ,, sensus, intellectus, & appetitus. Nell'interpretatione delle quali parole tuttigli altri espositori, da S. Thomaso in poi, si sono per mio parere grandemente discostati dal vero: non hauendo considerato, che questa è in esse la vera intentione del Filosofo. onde Eustratio dice, che egli continua ancora di trattare della parte dell'anima nostra, che conosce le cose contingenti: Burleo seguito dell'Acciaiolo, che tratta

C.2. F.

de i principij delle attioni humane: & altri altre cose manisestamente ripugnanti all'intentione d'Aristotele, & che non hanno che sare ne con le cose dette di sopra, ne con quelle che seguono. solo S. Thomaso conobbe questa verità con l'accutezza del suo intelletto; & sacédone palese lo scopo di questo luogo disse apertamete ne suoi Commetarij.

" Inquirit quid sit proprium opus vtriusque predictarum partium.

Si conferma l'espositione addotta di sopra: con qual fondamento caminasse Aristotele per dimostrare che la prudenza sia habito dell'intelletto pratico. Quali potenze dell'Anima nostra siano principij della verità, & dell'attione (ap. 37.

T che tale sia qui veramente l'intétione d'Aristotele, cioè di vede-L're qualissano le proprie operationi di ambe due le parti dell'Asa da esso raccontate; lo raccogliamo manisestamente nel fine del detto " discorso: oue cosi conclude. V trarunq; igitur intellectiuarum partiu opus C.I. F. veritas est. quo circa secundum quos habitus vtrag; maxime verum dicet, u ptrarunque virtutes erunt. nel qual luogo dicendo Partium, & non partis conferma, che due siano secondo lui le parti, & gl'intelletti, come disopra siè detto, & non vna sol potenza: & nel qual luogo vediamo, espressamente confermato quello, che da noi sù detto di sopra esser stato accennato da Aristotele nelle prime parole; cioè che per ritrouar gli habiti ottimi, & le virtù di queste parti: era necessario di ritrouat prima le proprie loro operationi, & che ciò si poneua egli à fare in. questo discorso. onde meritamete qui conclude, che per essere la verità, cioè il conoscere, & ritrouare il vero, la propria operatione di ambe due questi parti; quegli habiti secondo i quali massimamente. esse troucranno questo vero, & da quali per conseguente sarà resa perfetta cotal operatione; quelli istessi saranno le loro virtù, & gli habiti ottimi, che cerchiamo. il che come habbia luogo nell'intelletto pratico, & come la verità, che egli conosce intenda Aristotele esser in tal guisa fua propria operatione, che ceda il primo luogo alla praxi, & all'attione, i cui ella è dirizzata; si vedrà più di sotto. Quindi S. Thomasone suoi Commentarij, raccogliendo la somma di tutto il discorso satto da , Aristotele, dice esponendo queste vitime sue parole, Concludit ex pre-,, missis, quod cognitio veritatis est proprium opus vtriusque partis, intelletus sci-,, licet practici, & Speculatini. Intende dung; senza alcun dubbio Aristotele di voler trouare quali siano le proprie operationi delle due parti sopradette dell'Anima: & per ciò fare camina in cotal guisa, vedendo egli esser cosa manifesta, che tutte le operationi, che nascono dall'Aia

huma-

\* 1 m

C. 2.F.

humana riguardano ò la cognitione del vero&la verità; ò in oltre l'attione; ò amendue queste operationi insieme: & sapédo che ne passati discorsi haueua detto, nelle virtù morali, & nella ciuil Filosofia il fine essère non la cognitione, ma l'attione; & che esse virtu particolarméte si assaticano intorno alle attioni, delle quali l'huomo è vero principio; & vedendo perciò esser necessario, che l'operationi delle due parti dell'Anima, ch'egli si era proposto di cercare, cossstessero è nell'atrione, o nella verità, o nell'vno & nell'altro insieme; pone per base, & fondamento di tutto il suo discorso, esser tre cose nell'anima nostra, le quali hanno dominio sopra l'attione, & la verità: diciamo più chiaramente, alle quali possano riferirsi l'attione, & la verità, come proprie loro operationi, il senso, l'intelletto, & l'appetito: & cosi dice. , Tria autem sunt, qua in anima actionis ac veritatis dominium habent, sensus intellectus, & appetitus. ne sa mentione della vegetatina, perche come. egli haueua dimostrato nel primo libro (il che replicò anche in questo. sesto) questa parte non può essere principio di attione, ne è partecipe di alcuna virtu; & non essendo facoltà conoscente è chiaro, che ad essa non può appartenere la verità. Dice dunque bene Aristotele, che il seso l'intelletto, & l'appetito solamente hanno nell'anima il dominio della verità, & dell'attione: & perche il senso, dato che potesse esser principio della verità, non può nondimenolesser princicio dell'attione; di che chiaro argomento ne sono le fiere, le quali auenga che siano partecipi del senso, non sono però partecipi dell'attione: resterà, che nell huomo la verità, & l'attione debbano solamente riferirsi all'intelletto, & all'appetito, si che essi si dichano principij in lui diqueste due operationi; che questo è quello, che ne hà voluto insegnare il filosofo in quelle parole, Sed ex his sensus nullius principium actionis est, id quod perspicum est exes, quod bestia sensum cum habeant, actionis participes minime

C.2.F.

32 Sunt .

Si continua la medesima materia. Si espogono alcune parole oscure del sesto : dell'Etica. Chel'intelletto pratico è principio in noi no solo della veritd, ma anche dell'attione; Et l'appetito non folo dell'attione, ma anche della verità secondo Aristotele... sap. 38.

- A Company of the state of the

Osto questo fondamento, pone quest'altro non meno importante, & necessario per ritrouare la propria operatione delle due parti ... sopra dette, cioè che quello, che nella cogitacione, & nell'intelletto è affermatione, & negatione; quell'illesso è nell'appetito il seguimento & la faga. Quod est intem (dice egli secondo la version del Lambino)

, in cogitatione affirmatio, & negatio, hoc est in appetiturei alicuius persecutio " & fuga. Per intelligenza delle quali parole è da sapere; che vedendo Aristotele esser cosa per se stessa manifesta, & che non hà bisogno di proua, che operatione di quella parte ragione uole per se dell'Anima nostra, con cui hà detto, che da noi si contemplano quelle cose, i principij delle quali non auiene, che siano altrimenti, & in somma dell'intelletto speculativo, è il conoscere la verità: ma che ciòpoteva hauer giustamente dubbio dell'intelletto pratico, & diquell'altra parte ragioneuole per se, con cui hà detto considerarsi le cose contingenti, nomandola parte rationale, & consultatina; dirizza perciò spetialmete tutto il presente suo discorso à dimostrare, come di questa parte ancora propria operatione sia la verità, si che di essa detta parte si dica esser principio. non tralasciando di farne insieme palese, come l'appetito possa dirsi parimente tale: il che era pure sua intentione di voler dimostrare. & perche haueua posto di sopra questa parte esser quella, con cui consultiamo; prendendo per suo fondamento quanto. nel secondo libro haueua discorso della virtù; oue haueua mostrato, ch'ella èvn habito elettiuo; & quanto nel terzo haueua insegnato della elettione, & della consultatione: viene con questo mezo à dimostrarne esser necessario, che se quello, che è nella cogitatione affermare & negare, viene ad essere nell'appetito seguimento & suga; & se la virtu morale è habito elettino, & la elettione è appetito consultatino; esser (dico) necessario, che la ragione sia vera, & l'appetito retto, se la elettione dee esser buona; & che l'istesso l'vno affermi, & l'altro segua: concludendo, che questa è la pratica verità: & ecco le sue parole. Quare cum moralis virtus habitus electiuus sit, electio vero cosultatiuus appeti- C.2. ?. tus: propterea oportet (si modo electio proba est) vt, & ratio sit vera, & appetitus rectus: & eademilla dicat, & hic persequatur. atque hec cogitatio , seumens, & veritas activa est. oue la particella propterea, che nel testo

feu mens, & veritas activa est. oue la particella propterea, che nel testo greco corrisponde à quest altra διὰ ταῦτα. tralasciata per mio parere non senza errore dal Lambino, dee riseririsi alle due cose poste di sopra; l'vna, che quello, che è nell'intelletto assermatione, & negatione, è all'appetito seguiméto, & suga; l'altra è, che la virtù morale è habito elettiuo, & la elettione appetito consultatiuo. dalle quali due cose segue necessariamente, che se l'elettione dee esser buona, la ragione sia vera, & l'appetito retto; & che l'istesso l'vno assermi, l'altro segua. Per cioche se quello è seguire all'appetito & suggire, che è assermare & negare all'intelletto; & se la virtù morale è habito elettiuo, & la elettione appetito consultativo, cioè, come il Filososo divinamente hà nel terzo libro dichiarato, vn appetito, che appetisce secondo la consultatione

tione fatta, & secondo il giuditio delle cose consultate: è cosa più chiara della luce del Sole, che la eletione non potrà esser buona, se l'intelletto non èvero, & se l'appetito non è retto; & se l'istesso l'vno non affermi & l'altro non segua. conciosia cosa che se l'elettione è appetito consultativo, & il consultare è discorrere, come di sopra hà detto Aristotele; & il discorrere opera dell'intelletto; adunque l'elettione verrà formata dall'intelletto & dall'appetito: & se la eletione dee esser buona; conuerrà, che la consulta sia retta, & il giuditio di essa vero: & per conseguente che vero sia l'intelletto; & che parimente sia retto. l'appetito: & che accordandosi con l'intelletto, l'istesso segua, che egli afferma. nel qual caso quello, che è assermar all'intelletto, sarà seguire all'appetito, come di sopra disse Aristotele: altrimenti se la consulta fosse erronea, & il giuditio falso; falso sarebbe anche l'intelletto, & erroneo l'appetito, che con esso consentisse; & per conseguente l'elettione non potrebbe esser buona, ma erronea & vitiosa: nascendo il bene & la bontà morale, & necessariamente ricercando la verità dell'vno, & la rettitudine dell'altro: & se l'appetito non concordasse con l'intelletto, si che quello, che egli asserma, esso segua; non sarebbe elettione, che altro non è, come dice Aristotele, se non vn appetito consultatiuo; & per conseguente vn'misto dell' intelletto & dell' appetito, &! delle operationi di amendue queste facoltà: & come affermò l'istessò nel libretto del Moto de gli Animali, volendo dimostrarne l'vnione, & communanza di queste due potenze nel formare essa elettione, vna cosa commune all'vna & all'altra. Ma se il consultare & giudicare delle cose consultate altro non è, se non trouar il vero, come con l'essempio della buona elettione ne dimostra Aristotele, & se questo consultare & giudicare delle cose consoltate è operatione dell'intelletto & cogitatione pratica, come pure l'istesso hà affermato; adunque operatione di questo intelletto ancora sarà il trouar il vero: adunque questo intelletto ancorà sarà principio della verità, che era intentione del Filosofo di voler dimostrare. ma però quel vero, come egli altamente n'insegna, che è nella consultatione, & che forma l'elettione; & che per conseguente è principio della praxi, & ad essa, come à suo fine, dirizzato; si che ella venga insieme ad essere proprijssima & principalissima operatione di esso intelletto, come à suoi luoghi si farà palese, onde meritamente questo vero vien da lui detto. vi. avisadi πρακτική, cioè verità pratica, diciamo vna verità dirizzata alla praxi & attione: che perciò soggiunge, che della cogitatione contéplatiua, & che per sua natura non è pratica ne fattiua, il bene, & il male, è il vero, & il falso (& intendiamo solamente) come quello oggetto, che è opera

opera di tutta la facoltà intellettina:ma che della cogitatione, & intelletro pratico il bene & il male èquella verità, che è conforme & consete con l'appetito retto: & hà voluto dire, che il trouare, & conoscere il ... vero, è operatione & oggetto si di tutta la facoltà intellettiua; ma con questa differenza; che il vero, & ilfalso considerato dall' intelletto contemplatiuo li rimane in sestesso, & inquanto tale è fine di esso intelletto: ma il vero considerato dall'intelletto pratico è vi vero dirizzato alla praxi, & perciò non è suo fine, ò almeno non è suo fine vltimo & principale: & è per conseguente vna verità conforme all'appetito retto; cioè che da cotal appetito vien, seguita, il quale parimente per sua natura riguarda la praxi, che questo è quello, che da lui sù scritto nel secondo della Metafisica, il fine della Filosofia contemplativa (ò diciamo, che Tex. 3. tanto importa, dell'intelletto contemplatino) essere la verità; della Filosofia pratica & dell'intelletto pratico, l'opera, cioè l'attione & la praxi dal qual luogo habbiamo manifestamente, che sine dell'intelletto pratico è la praxi, & l'attione, & per conseguente operatione sua propria & principale. masentiamo il discorso d'Aristotele nel sesto , dell'Etica. Hec igitur est cogitatio, & veritas activa. Contemplative autem C. 2. , cogitationis, or non actiue neque factive bene, of male effe verum if sum est of fa sum ( hoc .n. est totius intellectiui opus ) at qui actiue cogitationis, est veritas , consentanea appetitui recto. oue io à quelle parole atqui activa cogitationis intendo dalle cose dette di sopra bene, & male esse; si che sia il sentimento; che il bene & il male dell'intelletto contéplativo è la nuda verità, & falsità, che non riguarda l'attione; ma il bene dell'intelletto pratico, è il vero, che riguarda l'attione; cioè vn vero agibile & conforme all'appetito retto, &il male il suo opposto. dal qual discorso habbiamo anche, che non solo l'intelletto è principio di questa verità, ma l'appetito ancora; & come, & per qual cagione sia tale. percioche se la verità, che intende questo intelletto, & à cui per sua natura è dirizzato, è vna verità conforme all'appetito retto; si che si bella imagine venga in vn certo modo da cotal appetito dimostrata; se l'appetito seguendo ciò che l'intelletto afferma, viene in vn certo modo à riceuere questa. verità; adunque l'appetico ancora sarà di essa principio sil che pure intentione era del Filosofo di volerne dimostrare, come disopra si disse. Questo è dunque spetialmente qui lo scopo d'Aristotele. perciò ci si fà manifesto con qual fondamento, & à che fine, & con quanto artificio egli si sia posto in questo luogo à tratture dell'elettione, & della verità, & della praxi, & attione; & ad inuestigare quali siano i loro principij. Quindi hauendone dimestrato, che operatione dell'intelletto pratico è il vero, cioè la verità pratica; & quello, che sia questa verita, -

C.2.F.

& come di essa siano principij l'appetito & l'intelletto: volendo poscia firne palese, come, & per qual cagione gl'istessi siano principij dell'at-,, tione: il che li restaua à manisestare: segue in cotal forma. Electio igit ,, actionis principium est vnde est motus, non cuius causa. Electionis vero appeti-

stus, & ratio qua alicuius causa est. Et hà voluto dire (se io dirittamente stimo) che se la elettione è principio essiciente & non sormale della praxi & attione (che perciò disse nel sesto della Metassisca, che della facoltà attiua, il principio è in colui, che opera, & che questo principio è l'elettione, & che le cose agibili, & elegibili sono il medesimo) & se dell'elettione sono principi l'appetito, & la ragione alicuius gratia, cioè l'intelletto pratico (percioche questo è quello, che sempre sillogiza, & discorre per cagione di qualche sine, come anche di sotto mostreremo; essendo il suo discorso, & la verità, che egli intende si come dianzi si disse, dirizzata all'attione) ne seguirà necessariamente che l'intelletto & l'appetito siano principi dell'attione ancora, secodo quell'vniuersale propositione delle scuole, che quello che è causa della causa, è causa anche dell'effetto. il che li restaua à dimostrare.

Si considera il discorso apportato di sopra dal Filososo. Si recano in mezo due importanti dubitationi. come s'intenda l'intelletto, & l'appetito esser principi della verità, & dell'attione. Si adduce l'opinione del Gaetano. (ap. 39.

Osí dunque breuemente Filosofando Aristotele secondo il suo costume, spiega (s'io non sono ingannato) nelle parole addotte, che l'intelletto & l'appetito sono principij nell'huomo della verità, & . della attione, & come, & per qual cagione fiano tali. il che tutto riguarda à fine (come è stato detto, & dirassi appresso) di mostrare quali siano le pprie operationi delle due parti dell'Aia, poste da esso & raccotate; & spetialmente come operatione dell'intelletto pratico è parimente la verità; ma però nel modo esposto, cioè vna verità pratica, & dirizzata alla praxi & di essa principio. che per questa cagione con sommo artificio dimostra questa verità esser conforme all'appetito retto; & esso appetito esser parimente principio, dilei; & l'intelletto, & l'appetito esser principij dell'eletione, & della praxi. le quali cose faceuano à manifestarne, come, & per qual cagione questa verità che di cotalintelletto è operatione, debba verità pratica domandarsi, & sia alla praxi, come à suo fine dirizzata. La onde non sarà da riceuere l'espositione d'Eustratio, il quale non considerando questa essere la vera intentione del Filosofo in questo luogo; si diede à credere, che egli volesse spiegare

LL

ha proportione, la somiglianza, & la differenza, che nelle attioni hanno fra loro l'appetito, & l'intelletto. Ma qui nascono due importanti dubitationi: la prima, se Aristotele habbia inteso d'insegnare, l'intelletto & l'appetito esser principij della verità, & dell'attione in tal maniera, che l'vno sia principio dell'vna, l'altro dell'altra di queste due operationi: cioè l'intelletto della verità, l'appetito dell'attione, come vogliono communemete gli espositori:ò pure che amedue siano principij dell'vna, & amendue dell'altra. la seconda, se à questa verità pratica, che egli dice esser conforme all'appetito retto; habbia inteso concorrere detto appetito, come cosa precedente; si che la rettitudine di esso, sia cagione della verità dell'intelletto; ò per il contrario, habbia voluto, che paragonati insieme, & la verità pratica, & la rettitudine dell'appetito, questa dipenda da quella. Dubitatione importantissima per la difficultà che porta in se stessa (come vediamo) questa propositione del Filosofo, & per la discordia di huomini grandi; & che perciò ne conuerrà trattarla con ogni accuratezza: volendo il Gaerano ne suoi Commentarij sopra la somma di S. Thomaso, che p. 2. q. in ciò Scoto si sia ingannato: il quale ponendo nel terzo delle sentenze 57. sup. la prudenza nella sola cognitione, & nella sola retta ragione senza la art.5. bontá & rettitudine dell'appetito, ha inteso, che questa rettitudine. Distin. dello appetito non debba per natura precedere, ma seguire la prati- 36. q. , ca verita. Et illud sexti Et hicoru (dice il Gaetano apportando l'opinio- Vnica. , ne di Scoto) q veru intellectus practici est confesse se habeus appetitui recto; , glosat, quod appetitui recto non precedenti, sed apto nato sequi. la doue esso Gaetano intese, che questa rettitudine dell'appetito debba per natura precedere in quanto cagione della verità pratica: come quello che stimò, che questa verità consista, & sia riposta non in actucognescendi, sed in actu dirigendi per vsar i suoi termini. la quale operatione dice infallibilméte esser vera intorno alle cose contingenti, se sarà con-, forme all'appetito retto precedente. & ecco le sue parole. Talis est autem intellectus praticus vt sic. quoniam eius perfectio ac veritas in actu dirigendi consistit: qua directio infallibiliter est vera circa contingentia, si consina , sit appetitui recto pracedenti. Et il fondamento di questa opinione (à mio giuditio) è, perche il Gaetano pensò, che queste due cose siano insieme ripugnanti; cioè il darsi vn habito & vna virtù intellettuale; & che sia intorno alle cose contingenti. percioche (come egli argomenta) se è virtù intelletturale: adunque è sempre vera; adunque non delle cose contingenti, nelle quali è mescolamento di molta falsitá: & se è delle cose contingenti; adunque non è sempre vera; adunque non è

virtu intellettuale: concludendo contra Scoto. hanc difficultatem nons

potest

, potest effugere quisquis perfectiono intellectus practici in sola cognitione ponit. La qual difficultà volendo schiuare il Gaetano, assermò, come si èveduto, che bisogna predere questa verità pratica per conformità all'appetito retto, si che essa consista nell'esser dirizzata & paragonata, quasi à sua vera cagione, regola, & essemplare, alla retritudine di esso appetito: nel qual modo hauremo sempre, secondo lui, & infalibilmente la verità nelle cose agibili. Hora quanto al primo dubbio noi rispondiamo; che Aristotele per nostro parere intese l'intelletto & l'appetito esser principij ciascuno d'essi & della verità, & dell'attione; si che nella sua scola veramente si possa dire, che l'intelletto sia principio della verità, & dell'attione: & similméte l'appetito & p principio intéde cagione efficiente, & che in somma habbia il vero dominio sopra queste operationi: checiò importa la voce xuen, vsata da lui, che vuol dir dominio, & sommi podestà; la qual appresso interpreta appri cioè principio; & questo principio finalmète espone essere unde motus, cioè causa essiciente. Et che Aristotele habbia voluto, che ciascuna di queste due potenze dell'anima nostra siano principij di amendue queste operationi; è manifesto dal vedersi, che egli proua in confuso, & communemente I intelletto, & l'appetito esser principij della verità, & dell'attione, seza distinguere, che l'vno sia principio dell'vna, & non dell'altra. Di più riproua il senso, perche dice non poter essere principio dell'attione: adunque gli altri due, che riceue, cioè cosi l'intelletto, come l'appetito, intende necessariamente esser principij non solo della verità, ma di essa attione ancora. Finalméte il discorso, che egli sà, come si è veduto, & vedrassiappresso più pienamente, dimostra l'intelletto esser principio non folo della verità, ma anche dell'attione; l'appetito esser principio non solo dell'attione, ma anche della verità. Il che tutto sà à fine, come dianzi si disse, di spiegarne la natura dell'oggetto, che apprede l'intelletto pratico, & di darne ad intendere, che egli è vna verità pratica: & conforme all'appetito retto; essendo cosa manifesta, che se questo intelletto è principio no solo della verità, ma anche della praxi, & attione; la verità, che egli intede sarà pratica, & alla praxi dirizzata; & se lappetito è principio parimente della verità, & della praxi; che detta verità sarà conforme all'appetito retto. Non debbiamo però intendere, che l'intelletto, & l'appetito siano nell'istesso modo, & vgualmente principij della verità, & dell'attione: si come non debbiamo intendere, che l'appetito sia in tal maniera principio della verità, che egli la conosca, & intéda: pcioche cosi sarebbe facostà conoscéte, & no appetitiua. & che tale sia la vera intentione di Arist. in gsto luogo, mostriamolo (ripigliando le cose giá dette) più particolarmente cosi nell'

nell'intelletto, come nell'appetito; & prima nell'intelletto.

Si dichiara la risposta data alla prima dubitatione. Qual sia la propria & principal operatione dell'intelletto pratico, & quate le sue operationi. (ap. 40.

H Abbiamo detto l'intelletto pratico esser principio della verità secondo Aristotele: percioche, come egli asserma, quello, che è nell'intelletto affermatione & negatione, ènell'appetito seguimeto & fuga: manell'affermatione, & negatione consiste il vero; adunque l'intelletto sarà principio della veritá: & che il vero & il falso siano riposti nell'affermatione & negatione; è manisesto: perche, come leggiamo nel Libretto de interpretatione, & in questo istesso libro sesto C.3. dell'Etica, & nel terzo dell'Anima, il vero & il falso sono circa la com- Tex. 21: positione & la divisione: & l'affermatione, & la negatione altro non & 22. sono, se non compositione & divisione. onde se l'affermare & negare, il comporre, & dividere, è opera dell'intelletto; & in queste operationi consiste il vero; certamente, che il trouare questa verità sarà operatione dell'intelletto. Habbiamo detto, che l'intelletto è principio dell'attione, si perche la verità, che egli intende, è dirizzata alla praxi & all'attione: onde vien detto pratico, & è in somma vn vero agibile; si perche con questa verità, che intende, eccita, moue, & determina l'appetito ad operare, & cosi sorma l'elettione, che della praxi & attione è principio immediato. per la qual cosa viene da esser principio di essa praxi & attione ancora; se pure è vero, che quello, che è causa della causa, vien anche ad esser causa dell'essetto, come di sopra si diceua. Afinalméte perche è tale per sua propria natura, essendo la praxi sua propria& principa! operatione, onde spetialmente vien detto pratico; rimosso anche il considerare, che la verità, che egli intéde, sia dirizzata ad essa praxi, & che ecciti & moua l'appetito, & con lui si vnisca. la qual cosa qui è da notare, come importantissima à quello, che sono per dire della prudenza, ne per ancora da altro (ch'io mi sappia) auertita: che non per altra cagione, che per dimostrarne questa verità, si è mosso à prouare detto intelletto esser principio della praxi: & poco più di sotto à dire, che la cogiratione pratica è quella, che moue: intendendo per il verbo, mouet, il mouersi ad operare & l'attione. & finalmente, trattando della prudenza che è habito di essa, & considerando la parte opinante dell'anima nostra (cioè l'istesso intelletto pratico) in quanto è distinta dall'appetitiua, che è sede della virtù morale; ad affermare, come pienamente vedremo à suoi luoghi; che in essa è vna facoltà naturale, detta Callidità, dirizzata alla praxi & attiono,&

tale, che possa operare quelle cose, che riguardano il sine dore d'uissas ταῦτα πράτθει cioè, vthec agere possit (dice il filosofo) p cagione della quale degna cosa è da credere, che egli spetialmente lasciasse scritto. & l'intelletto esser principio della praxi, & dirsi, & potersi veramente dire pratico, & pratica la Prudenza. di che nel spiegare di sotto la diffinitione di essa Prudenza; & nel terzo libro nel trattare delle parti di lei, & della Callidità, parlaremo compiutamente. & è certa cosa, che il dimostrare, che l'intelletto sia pricipio della praxi, era somamete ad Aristotele necessario, per poter poi à suo luogo sar palese, come era suo intendimento, questa esser sua propria & principal operatione, & per conseguente, della prudenza habito di lui. Intorno à che parmi di non tralasciare, che in tal guisa è l'intelletto pratico principio della praxi secondo la dottrina del Filosofo, che l'appetito sensitivo discompagnato da esso intelletto no può dirsi à patto alcuno di lei principio. il che non solo dimostra in questo luogo, quando dice, che alle Bestie non conviene la praxi & attione, nelle quali nondimeno è cotal appetito: mane habbiamo, chiaro testimonio nel secondo de gli Eudemi , in quelle parole cosi da noi interpretate. Quare in alijs Animalibus violentum simplex est, sicuti & in rebus anima carentibus, non .n. babeut ratione,

, lentum simplex est, sicuti & in rebus anima carentibus, non .n. habeut ratione, , & contrarium illi appetitu, sed ipso viuunt appetitu: at qui in hominibus ambo, insunt, & certa quadam etate, cui & ipsum agere assignamus; neque .n. dici-, mus puerum agere, aut belluam; sed quando iam per rationem cernimus agetes.

Nel qual luogo è manifesto, che alla sola ragione & intelletto pratico assegna la praxi, & l'attione: assermando, che non solo le fiere; ma ne meno i fanciulli sono di essa partecipi: perche non sono partecipi dell'vso della ragione: i quali disse perciò anche nel terzo dell'Etica, che mancauano di elettione. Quindi Alessandro Afrodiseo lasciò scritto nel suo libro de Fato, che l'esser rationale nell'huomo, altro no importa, se non esser principio della praxi. per la qual cosa quando nel quarto delle sue Questioni scrisse, che alla praxi è mestieri l'appetito; debbiamo intendere, come egli medesimo dichiara, che l'appetito dee concordarsi con la ragione, & con il giuditio di essa: nel qual caso si forma l'elettione, immediato principio della praxi, come per, opinion del Filosofo di sopra si è veduto. Quindi parimente vediamo nel secodo de Magni attribuita la praxi alla ragione principalmete & all'intelletto; oue si dichiara hauer veramente luogo quello, chenoi diciamo κατά τὸν ὁρδον λόγον πράπων, cioè agere secundum rectam. rationem, quando la parte irragioneuole dell'Anima nostra non prohibisce l'operare alla ragioneuole, & che all'hora la praxièsecondo la retta ragione; & intendiamo, che non prohibisce, cioè che concorre

C.10.

6. 3.

alla

alla detta operatione, come il discorso d'Aristotele ne dimostra con l'essempio del corpo, & della parte men nobile in riguardo della più nobile. nel qual luogo intendendo egli per la parte irragione uole l'appetito sensitiuo, n'insegna, che cotal appetito intanto è principio della praxi, inquanto si sà partecipe della ragione, & divien ragionevole per partecipatione: nel qual modo si fà anche partecipe dell'eletione, che come nel trattato di essa si è dimostrato, spetialmente appartiene alla parte ragioneuole per se & principale dell'anima nostra, che è l'intelletto, & la volontà: & nel qual modo si fà idoneo soggetto all'habito morale: che perciò leggiamo nel primo de Magni, chegl'impeti(ha C.34. il testo greco opun diciamo, la inclinatione) dell'appetito sensitiuo, non sono virtù, se non sono accompagnati dalla ragione. Quindi per vltimo intendiamo, con qual fondamento disse Aristotele nel primo dell'Etica, che la propria operatione dell'huomo consiste non nel viue- C.7.4. re, che hà commune con le piante, ne meno in vna certa vita sensitiua, che hà commune con gl'Animali; ma in vna vita pratica nascete in esso dalla parte ragioneuole, cosi per se, come per participatione. Oue intende per questa seconda parte l'appetito sensitiuo, inquanto vbidisce alla ragione; & vbidédo diuié ragioneuole p participatione; & per cofeguete pricipio della praxi, & soggetto della virtù morale. Diciamo dung, raccogliedo quato si è fin q discorso; che l'intelletto pratico secodo la dottrina di Aristotele hà due operationi; l'vna, che possiiamo anche domadare sua immediata, il discorso pratico, & gita pratica verità: l'altra, che da questa nasce, la praxi & l'attione, la quale come fine della prima conuiene dire, che sia molto più nobile& principale. & la prima operatione detta comunemete verità, notitia, & discorso pratico, si divide secondo Aristotele primieramete in due parti: l'yna delle qualisi domanda retta, & vera estimatione del fine: l'altra retta & vera estimatione de mezi. Secondo si divide in tre operationi, dette consulta, giuditio, & precetto, come à suoi luoghi mostreremo Hora hauendo veduto, come l'intelletto s'intenda esser principio della verità & dell'attione; dimostriamo il medesimo dell'appetito. L'appetito dunque intanto si dice, & può dirsi esser principio della verità, come vedremo à suoi luoghi; inquanto è principio in vn certo modo del discorso pratico, essendo tale il fine, che egli appetisce; & inquanto, che essendo retto, è principio della verità pratica, cioè cagione, che l'intelletto, & più facilmente veggia il vero, & non s'inganni nel giudicarlo; offuscado, come dice Aristotele, & corrompendo la mala inclinatione, &il mal costume, che si vedono nell'appetito erroneo, l'occhio dell'intelletto. Osò dire più oltre, che l'appetito retto nella Scola di Aristo-

the Costoner

6.24.

Aristotele intanto si può stimare principio della verità pratica, inquato generalmente cosiderato, & considerata la virtà, che lo sà retto, viene con questo mezo (rappresentando, come dianzi si accennò, all'intelletto pratico il vero modello, & la vera imagine, & ritratto del buono & honesto fine) ad essere il maestro & la cagione della retta & vera estimatione, che egli dá de principij delle cose agibili, cioè del fine; & per conseguente de mezi ancora. la quale estimatione è la prima & principalissima parte della pratica verità, consistendo l'altra nella retta & vera estimatione de mezi. il che tutto, come si debba intendere, diremo appresso più pienamente. Che poi l'appetito sia, & possa essere principio dell'attione, questo non hà dubbio: percioche l'attione si sà col moto, & à qualche fine; & ci mouiamo ad operare, ò per seguire alcuna. cosa, che ne piaccia, ò per fuggirne alcun' altra, che ne dispiaccia. onde è chiaro, che nel seguimento & nella fuga consiste l'attione; il che-Tex. 34., significo Aristotele nel terzo dell' Anima dicendo. Et cu, dixerit ibi esse , rem iucudam aut molesta; tu fugit, aut persequit; & omnino in actioe versatut. Ma il seguire, che nasce dal piacere, & il fuggire, che nasce dal dolore; & in somma il seguimento & la faga sono moti, & operationi dell'appetito, & à lui appartengono: adunque l'appetito è principio dell'attione. Di più l'elettione è principio dell'attione, & dell'elettione principio è 1'ppetito, come si è veduto, che dice il Filosofo: adunque l'appetito necessariamente è principio dell'attione ancora. Le quali cose cosiderado Alessandro nel suo libro dell'Asa disse, che la facoltà appetitiva è disserente dalla sensitiua, per che questa è cagione all'animale della cognitione, quella dell'attione; & che percio l'appetitiua dee domandarsi poteza futtiua, & attiua; la sensitiua, per cosi dire, conoscente. & Aristo-

> In quanti modi si possa intendere quel detto d'Aristotele, che la verità è conforme all'appetito retto. Si dichiara il primo modo. Si apporta l'espositione di Alessandro & del Gaetano.

one in essi Animali, sebene non senza la facoltà conoscente.

tele nel terzo dell' Anima, & nel libretto del moto degl' Animali dimostrò, che l'appetito è la vera & immediata cagione del moto, & dell'atti-

M Atanto basti intorno alla prima dubitatione . hora passado alla seconda, diciamo per rissolutione di essa, che l'essere la verita pratica coforme all'appetito retto, possiamo intendere esser stato detto da Aristotele in tre maniere: la prima, che si dica questa verità douer esser coforme à lui, perche esso appetito retro sia quello, che in ciascun huomo la cagioni; & che determini & dirizzi ad essa l'intelleto: nel qual fenti-

sentimento preso il detto d'Aristotele, segue, che la rettitudine dell'appetito debba naturalmente precedere la verità dell'intelletto: & questo sentimento pare, che seguisse Alessandro nel quarto libro delle sue C:25. Questioni, quando disse, che la virtù dell'intelletto pratico è quella verità, che segue l'appetito retto, erouern ru opeter op du hà il testo greco. cioè, seguens rettum appetitum. oue vediamo che quello che Aristotele dice δμολόγως εχουσε, cioè coformiter se habes, Alessadro interpreta επομένη. cioè sequens: Et inquesto istesso senso vediamo, che l'hà inteso il Gaetano. il quale oltre le cose dette, aggiunge ne suoi commentarii sopra la somma, questa rettitudine di appetito esser necessaria anche nell'ar- p. 2. q. te, & per ritrouare la verità fattiua; dichiarandosi però, che si dee in- 57. tendere, de restitudine finis artificialium, non de restitudine finis moralium. Art.5. Quindi afferma, perche l'intelletto pratico conviene con il speculativo in actu cognitionis, & differisce in actu directionis, che la differenza di esso intelletto pratico dal speculatino si dee prendere non rispetto al conoscere, ma rispetto al dirizzare & regolare: & che perciò la verita dell'intelletto speculatino consiste nel conoscere, del pratico nel dirizzare; & seguenteméte la verità dell'intelletto speculativo consiste in questo, che cognoscere adequatur rei cognita (per vsar i suoi termini) la verità del , pratico in questo, che dirigere adaquatur principio directivo; concludendo per l'autorità d'Aristotele nell nono della Metasisica, oue dice, che l'appetito& l'elettione derminano ad operare le potenze rationali,&le arti; che l'appetito è quello, che regola, determina, & dirizza l'intelletto pratico: & che perciò ben disse Aristotele, che la verità, che egli in-" tende, è conforme all'appetito retto. & ecco le parole del Gaetano. Ve autem habetur nono Metaphysica, principium determinatiuum ac per hoc dire-Etiuum artis ad operandom est appetitus. Cum igitur vnumquodque ita se habe-, at ad veritatem, sicut ad entitatem; directionis actus proprius intellectui fratico , Et que ad esse, & quo ad veritatem pendet ab appetitu. Et questa opinione hà seguito il Mazzoni ne suoi Dialogi mosso (per quello ch'io stimo) dall autorità del Gaetano, mentre hà detto, che l'habito pratico dee riporsi non solo nell'intelletto, ma anche nella virtù appetitiva; & che secondo Aristotele l'intelletto pratico dice habito nell'intelletto con estensione all'appetito. & questa istessa tengono & debbono tenere coloro, che danno fra le potenze dell'anima il principato alla volontà; intendendo, che ella sia, che commandi anche all'intelletto, & da esso possa dissétire: i quali perciò vogliono, che la rettitudine dell'appetito debba precedere, & che da essa nasca, & dipéda la retitudine, & verità dell'intelletto pratico; & che ciò intédesse manisestare Aristotele in. quado dice, che qua verità è coforme all'appetito retto.

H 4

Sispiegono il secodo & il terzo modo. Si pongono alcuni fondamenti per intedere qual di essi habbia seguito Aristotele. Si espone un luogo oscuro di Auerro. Cap. 42.

A secoda maniera, nella quale possiamo intendere, che Aristotele L'habbia detto, la verità pratica esser coforme all'appetito retto, è; che diciamo essertate in quanto, che nell'anima dell'huomo à questa verità dee naturalmete seguire la rettitudine dell'appetito, quasi effetto diessa: si che, come accénaua Scoto nel terzo delle sentenze, questa verità sia conformatina della praxi. secondo il quale sentimento douremo intendere, che Aristotele dica, la verità pratica esser conforme all'appetito retto; cioè tale, à cui dee conformarsi esso appetito: & che seguentemente habbia voluto, ch'ella per natura preceda alla rettitudine dell'appetito, come la causa al suo esfetto. & questa opinione seguono, & deono feguire coloro, che fca le poteze dell'afa dano il principato all'intelletto, si che egli sia quello, che guidi, dirizzi, & ditermini la volontà, & l'appetito. La terza maniera, nella quale possiamo mte ndere, che Aristotele habbia detto la verità pratica esser conforme all'appetito retto, & dianzi da noi accennata è, che intanto ciò diciamo auenire, in quanto l'intelletto pratico volendo determinare questa verità, si reppresenta inanzi l'appetito retto & la virtù morale, che rende retto detto appetito: & in somma l'huomo da bene, & il virtuoso, come suo vero essemplare, in cui riguardi, & da cui prenda il modello, & il ritratto della verità, che determina; si che quella dica, & affermi esser la pratica verità, che è conforme à cotal appetito, & che da esso vien seguita, & dall'huomo dabene, & virtuoso: & in questo sentimento haurà detto Aristotele, che quella è la verità dell'intelletto pratico, che è conforme all'appetito retto, cioè che dall'appetito retto & informato della virtù morale; & per conseguente (che è l'istesso, ma. detto più chiaramente) che dalla virtù & dall'huomo dabene vien seguita. In alcuna dunque di queste tre maniere, & no in veru altra (che ne souenga) pare à noi, che possa dirsi qui da Arstotele, la pratica verità esser conforme all'appetito retto. Delle quali tre maniere qual egli habbia inteso esprimere in questo luogo, & qual sia più conforme alla sua dotrina, non sarà per auentura difficile da giudicare; se ne raccordaremo, che nella sua scola l'intelletto, & la ragione fra le potenze dell'anima tiene il principato: & che il conoscere precede l'appetire (di che lungamente di sotto parleremo) che l'oggetto dell'appetito altro non è, ne può essere, se non quello, che dalla facoltà conoscente prima è conosciuto, & ad esto appetito sotto ragion di bene, & di giocondo rappre-

cappresentato: & che perciò esso intelletto è la scorta & il vero lume della parte appetitiua; che offitio suo è il dettare, prescriuere, & commandare all'appetito ciò, che debba seguire, & quello che suggire. del quale verissimo & saldissimo fondaméto raccordadosi Auerroe, samofissimo Peripatetico, sopra l'espositione di questo passo: & paredo à lui che alla verità pratica debba più tosto dirsi coformel'appetito retto, p che la sua retritudine sia da essa cagionata, che à rincôtro la notitia pratica retta & vera, perche all'appetito retto sia coforme; lasciò 3, scritto esprimedo questo senso. Et operatio carum virtuosa, quando comiunt (intendo partem intellectivam & operativam) est veritas, & desiderium conueniens ei; one per la voce, desiderium intendendo, come è chiaro, l'appetito, che chiama anche parte operativa; dice, che l'operation loro virtuosa, quando consentono, è la verità, & il desiderio à lei conueniente; cioè l'appetito conforme à detta verità. oue, come vediamo, prende la coformità dell'appetito alla verità pratica, & no come dice Aristotele, la conformità della verità pratica all'appetito retto. che questo è quello, ch'haueua poco di sopra anche accennato, affermado, che oue nasce dall'intelletto il principio del moto & operatione, che viene dalla concupiscenza, cioè dall'appetito; & vosse dire (s'io nonerro) quando cotal moto sarà regolato dalla notitia & verità pratica, , & ad essa conforme, all'hora sura virtù. Ideoq; (dice egli) quando istina notus prouenientis à cocupiscentia, principium fuerit ex intellectu, erit virtus. le quali cose tutte, dato che siano verisime, hano nodimeno manifesta ripugnanza con le parole d'Aristotele; che dice qui, come vediamo, la verità pratica esser quella, che è conforme all'appetito retto; & nonper il contrario.

> Si raconta l'espositione di S. Thomaso sopra le parole addotte da Aristotele. (ap. 43.

Vesto istesso fondamento, che mosse Auerroe à filosofare nella L guisa, che si è veduto, mosse parimente il diuino ingegno de S. Thomasoà dubitare ne suoi conmentarij, come possa star questo detto d'Aristotele, ne paia vna dimostratione circolare: poiche hauédo di sopra detto, che la rettitudine dell'appetito si determina per la conformità alla ragion vera (il che stimo io, che S. Thomaso intenda hauer detto Aristotele, quado scrisse poco di sopra, quello, che è affermare alla ragione & all'intelletto, esser seguire all'appetito; & appresso nella buona elettione la ragione esser vera & l'appetito retto; & l'istesso quella dire, & questa seguire: con che ne dimostrò, che l'assermations

China y

tione dell'intelletto precede, & è cagione del seguimento di esso appetito; & la verità, che egli dice, cagione della rettitudine di lui) qui nondimeno ponendo il cotrario, manifestamete assermi, che la verità n dell'intelletro si determina per conformità all'appetito retto. Videtur aute (dice S. Thomaso) hic quodda dubbiu. nam si veritas intellectus determinatur in comparatione ad appetitum rectum; appetitus aute rectitudo determinatur per hoc quod consonat rationi vera, ut prius dictum est; sequitur quedam " circulatio in dictis determinationibus. la quale dissicultà volendo leuare. S. Thomaso, dice, che essendo l'appetito del fine, & essendo il fine, come dice Aristotele nel terzo dell'Etica, determinato all'huomo dalla natura; & quelle cose che sono dirizzate al fine, no determinate dalla natura, mà tali, che col mezo della ragione dee l'huomo ritronarle, & determinarle da se stesso : debbiamo dire, che, rectitudo appe-" titus (papportare le sue sprie parole in astione tato oscura) prespettu ad fine est mensura veritatis in ratione practica, & secundu boc determi natur veritas rationis practica secundum concordiam ad appetitu rectum: ipsa autem veritas rationis practica est regula rectitudinis, appetitus circa ea, que sunt ad finem: & ideo secundum hoc dicitur appetitus rectus, quia prosequitur que vera , ratio dicit. Dalla quale coclusione habbiamo, che amédue le propositioni poste da Aristotele sono vgualmente vere, cioè che la rettitudine dell'appetito si prende conforme alla verita pratica, & à rincotro che la verità pratica si prende per conformità all'appetito retto; ma però rispetto à diuerse cose: conciosia che rispetto al fine che è determinato in noi dalla natura, la verità pratica si prende, come da sua regola. & misura, dalla rettitudine dell'appetito, che è del fine; rispetto à mezi, che al fine sono dirizzati, ne sono naturalmente determinati: la rettitudine dell'appetito si prende à rincontro dalla verità pratica, come da sua regola, & misura.

Si mouono alcune difficultà intorno all'espositione addotta: Che la verità pratica secondo Aristotele precede la rettitudine dell'appetito. Cap. 44.

A certamente che se all'appetito precede il conoscere, come di Mopra si diceua; & se l'appetito, come dicono le Scuose, & si vedrà di sotto à suo luogo, non fertur nisi in cognitum; adunque innanzi, che egli appetisca il retto sine, sarà necessariamente preceduto nell'intelletto il retto giuditio di esso: il qual giuditio potremo giustamente chiamare regola & misura dell'operatione dell'appetito, & d'ogni sua rettitudine & bontà. da che segue, che la verità pratica & la rettitudine dell'intelletto determini la rettitudine dell'appetito no solo rispetto alle

alle cole, che al fine sono dirizzate, & à mezi: ma anche rispetto all'istes-

so fine. Il che pare, che volesse S. Thomaso chiaraméte nella sua soma, , quado lasciò scritto. Mensura aute & regula appetitiui motus circa appetibi-" lia est ipsa ratio. Bonu aute cuiuslibet mesurati cosistit in hoc, quod coformet sie ,, regulæ. & poco dopò; & ideo patet, quod bonum virtutis moralis consistit in adequatione ad mensuram rationis. & appresso Ad primum ergo disendum, , quod virtus moralis bonitatem habet ex regula rationis. daile quali parole è manifesto, secondo questo gran Dottore, che se l'appetito in ogni suo moto è regolato dalla ragione, & se la virtù morale da essa hà ogni sua bontà; dourá la rettitudine di esso appetito anche rispetto al sine, depedere dalla ragione. Et che la notitia & verità pratica arrivi secodo Aristotele alla cognitione & alla retta estimatione del fine ancora; oltre tant'altre autorità& ragioni, che toccaremo à suoi luoghi; l'habbiamo manifestamente da quello, che qui si dice percioche l'esser la verità pratica coforme all'appetito retto altro non suona, & altro non può dire, senon che quello afferma l'intelletto, che segue l'appetito; & che l'itelletto èvero & l'appetito è retto, come disopra hà dimostrato il Filosofo, si che tutto quello, che è nell'appetito, si ritroui anche nell'intelletto; ma l'appetito retto segue, & appetisce il retto fine; adunque questo afferma l'intelletto vero; adunque la notitia & verità pratica ha · cognitione & retta estimatione del fine ancora: ma questa cognitione dee necessariaméte per la ragione addotta precedere l'appetire; aduque la verità pratica anche rispetto al fine sarà regola dell'appetito retto. Appresso, Aristotele da quanto ha detto di sopra della buona. elettione, conclude (cosa certo degna di osseruanza & di maraviglia, come da vna contraria propositione ne deduca, & concluda vn'altracontraria) la verità dell'intelletto pratico sia quella, che è conforme all'appetito retto; & dell'elettione buona haueua detto esser in essa. necessario, acciò sia tale, che l'intelletto sia vero, & l'appetito retto, & che l'istesso l'vno affermi, l'altro segua: il che dipende, come si è veduto à suo luogo, da quella propositione, che haueua posto innanzi, che quello, che è nell'intelletto affermatione & negatione, è nell'appetito seguimento & fuga? ma la elettione non solo è de mezzi, ma necessariamente include la cogitione & retta estimatione del fine ancora: che perciò diceua Aristotele nel primo dell'Etica ogni elettione appetire & riguardare qualche fine; & in ogni attione & elettione effer il hne: oltre che se le attioni sono fatte per cagione di altre cose, come l'istesso dice, cioè riguardano qualche sine, & l'elettione è principio dell'attione; dour à essa ancora necessariamete riguardar il sine: di che cla ragione, perche l'elettione include la consulta, la quale altro-none

p. 1. q. 64 Art. i. & 2.in

che discorso & sillogismo pratico: ma il sillogismo pratico include necessariamente il principio, & da esso si deduce, il quale altro non è che il fine: onde la elettione presupponedo il fine, rispetto ad esso considera. de mezi, & gli elegge: adunque nella buona elettionel'appetito doura eiser retto non solo rispetto à mezi; ma rispetto al fine ancora: & se l'istesso, ch'asserma l'intelletto, segue l'appetito, come dice Aristotele; necessariamente l'intelletto dourd esser vero non solo rispetto & mezi, ma rispetto al fine ancora. In oltre se l'intelletto è vero, & l'appetito è retto, & se l'istesso l'vno afferma, l'altro segue, & se la veritá dell'intelletto pratico è conforme all'appetito retto; sará necessario di confessare, che della medesima verità & della medesima rettitudine fauelli il Filosofo nell'vno & nell'altro luogo: ma disopra intendeua della veritá dell'intelletto rispetto á mezi & al fine; & della rettitudine dell'appetito rispetto á mezi & al sine: adunque haurá necessariamente di sotto inteso della medesima verità & rettitudine il che posto & concesso; segue, che se la verità dell'intelletto dipede dalla rettitudine dell'appetito, & si prende rispetto ad esso (dicendo Aristotele che la veritá pratica è quella, che è conforme all'appetito retto) segue (dico) che questa veritá dipenda, & si prenda dalla rettitudine dell'appetito cosi rispetto à mezi, come rispetto al sine. il che S. Thomasonega, & ogn'altra Scola. Per vitimo Aristotele nel discorso fatto di sopra sempre antepone l'intelletto all'appetito, & l'affermatione dell'inttelletto al seguiméto dell'appetito, & la verità dell'intelletto, alla rettitudine dell'appetito: & questo non per altro, se non per dimostrarne, che la cognitione dell'intelletto è causa dell'operatione dell'appetito. da che segue, che secondo lui la rettitudine diesso appetito dipenda dalla verità dell'intelletto: & che l'istesso habbia anche inteso, quando ha concluso, che la verità pratica è quella, che è coforme all'appetitoo retto. il che nodimeno che possa trarsi da queste sue parole, le quali suonano manifestamence il contrario; par difficilissimo & impossibile, come i discorsi recatiin mezo di Auerroe, & di S. Thomaso ne dimostrano.

Che il primo modo, & il primo sentimento apportato di sopra, non può hauer luogo. Si rifiuta l'opinione del Gaetano. Si espone vn luogo del nono della Metafisica. Si mostra di nuono, che l'intelletto determina l'appetito secondo Aristotele. (ap. 45.

Che diremo noi dunque in tanta difficultà? che partito, prenderemo in questione si difficile & oscura? noi diremo primieramente (palesando quale egli sia il nostro parere) che riceuuto il sondamento

gis

già posto; la cui verità ne seguenti discorsi (oltre quello che si è tocco) andremo ad ogn'hora più dimostrando; la prima espositione, & il primo sentimento, il quale habbiamo detto potersi dare alle parole di Aristotele, no può hauer luogo, cioè che la verità pratica sia conforme all'appetito retto, perche l'appetito determiniesso intelletto, si che non possa in lui ritrouarsi ne verità, ne rettitudine senza la rettitudine dell'appetito per natura precedente. La quale espositione per il detto fondameto vien di maniera gittata à terra, che non hà bisogno di altra proua. percioche se il conoscere precede l'appetire, & se l'intelletto è quello, che commanda all'appetito, & che lo regola; adunque esso appetito sarà determinato dall'intelletto, & non per il contrario. A che possiamo aggiungere quell'altra ragione ancora, che se la verità & rettitudine dell'intelletto non potesse stare senza la rettitudine dell'appetito, & questa douesse precedere; nel continente, & nell'incontinente, ne quali per sentenza del Filosofo, come vedremo à suo luogo, èvera & retta ragione, ma nó retto l'appetito: ciò non sarebbe. & certo è gra marauiglia, come nella scola di S. Thomaso, che preferisce l'intelletto alla volontà, dicedo nella soma che egli è seplicemete, & assolutaméte più nobile: & che quato alla specificatione dell'atto gli attribuisce il primo luogo: dato che quanto all'essercitio delle potenze & all'vso loro, dia la preminenza alla volontà: si troui nondimeno alcuno, che voglia sostenere l'appetito esser quello, che regoli, dirizzi, & determiniesso intelletto. Et se alcuno dicesse, che non denotando qui altro la rettitudine dell'appetito, se non l'appetire retto fine, da. cui esso appetito divien retto; & essendo il fine principio della verità & discorso pratico, come nel terzo del Etica insegna Aristotele, & principio della prudenza; si dice perciò qui da lui, che questa verità è conforme alla rettitudine dell'appetito, cioè conforme al retto fine, che egli appetisce, & da cui ella nasce, & vien prodotta come da suo principio. Il che essendo vero, ne seguirà anche necessariaméte, che la rettitudine dell'appetito preceda questa pratica verità. Noi rispondiamo, che questa espositione non pare, che possa hauer luogo: perche Aristotele vuole, che quell'istesso che segue l'appetito retto, l'assermi prima l'intelletto. onde se questo appetito è del fine; il discorso pratico, & la prudenza sarebbe anche di esso fine. il che altroue dal Filosofo è stato negato, & di che (abbraciado quella bella, & difficile questione se la prudenza habbia estimatione del fine, & lo prescriua alla virtù morale; ò pure solo sia de mezzi, & la virci solo del fine ) si dirà disotto più pienamente, & nel terzo libro. il che sarà ancheper apportare luce no mediocre à quato qui hora si tratta. Ne le ragioni del Gaetano ne sforzano

punto (s'io non sono ingannato) à riceuer questa sua opinione percioche primamente quello che egli dice, che l'intelletto pratico conviene con il speculativo in actu cognitionis, è falso, & ripugnante alla dottring di Aristotele: ilquale, come disopra si è veduto, altro volse, che sosse la cognitione, & modo di conoscere dell'inelletto pratico, altro il suo oggetto & la ragion formale di esso; & altra la cognitione, & il modo di conoscere del speculativo, altro il suo oggetto, & la sua ragion formale; & finalmente diversa l'vna potenza dell'altra. onde ne convien dire, che si come le potéze e gli oggetti disferiscono fra loro di genere. cosi le operationi & cognitioni di essissano di genere differenti. Il che considerado Aristotele nel decimo dell'Etica disse, le operationi delle parti intellettine esser fra loro diverse di spetie, & tali essere la felicità attiua & la contéplatiua: & diuerso perciò di specie il piacere, che reca perfettione all'vna, dal piacere, che reca pfettione all'altra: & se è falso che l'intelletto pratico & il speculativo convengano nell'atto del conoscere; sarà anche susso, che la disserenza loro consista in astu directionis: & che la verità & perfettione dell'intelletto pratico in cotal atto solamente habbia luogo, & che consista in questo, che dirigere adequetur principio directino: percioche noi diciamo, che la verità di esso consiste nel conoscere però l'oggetto à lui proportionato, & che la sua per-Extione sta riposta non solo in questa cognitione, ma nella praxi & attione, à cui tal cognitione è per sua natura dirizzata. Secondo diciamo, che l'autorità, che egli adduce del nono della Metafifica p prouare che l'appetito è quello, che determina l'intelletto, non è à proposito. percioche Aristotele in quel luogo non distingue l'intelletto dall'appetito, ne paragona l'vno all'altro, cercado qual di essissa il determinate, & quale il determinato: ma trattando, come ciascuno potrà vedere, delle arti & della facolta rationali acquistate da noi per rispetto alle naturali; & dicendo, che quelle sono de contrarij, ne sono determin ite ad vna sol cosa, cioè possono operare & non operare, & operare cose contrarie, queste nò, perche sono determinate ad vna sol cosa; conclude, che quelle che sono de contrarij, non è necessario, che auicinatesi alla materia operino: perche intal guisa operarebbono cose contrarie in vn istesso punto: il che non è possibile. & che perciò da loro medesime non si determinano ad operare: ma vi è altra cosa, che à ciò le moue & determina, & che in esse hà somma podestà: & che questa è l'appetito & l'elettione: oue è chiaro, che prende l'appetito per tutto l'aggregato cioè & per la facoltà, che conosce, & che appetisce. che perciò all'appetito aggiunge à studio l'elettione, che èvn moto secondo lui, come di sopra si disse, & vn composto dell'intelletto & dell'appetito. Per la qual

qual cosa da questa autorita, s'io dirittamente stimo, non possiamo raccoglicre, che l'appetito sia quello, che determini l'intelletto intorno à che quando paragoniamo l'intelletto all'appetito, l' vno dall'altro distinguendo, & cerchiamo qual sià il determinante, & quale il determinato, come sece il Gaetano per il fondamento posto di sopra; ne conuene assermare, che Aristotele sentisse il contrario, si come anche à sno luogo mostreremo: bastandone per hora di recare intorno à ciò quell'autorità del duodecimo della Metassisca, ch'à mio giuditio non, riceue glosa, ne há replica alcuna: oue il Filososo così parla, Appetimus verò potius propterea quod videt, qua videatur, propterea quod appetimus.

"Principiù enim inrellestio, & oue paragonate & distinte fra loro la facoltà conoscente, & l'appetitiua, manisestamente vediamo spiegata, questa verità che la cognitione ell'intelletto precede, cagiona, & determina l'appetire, & l'appetito.

## Si continua à risiutare l'opinione del Gaetano. (ap. 45.

Erzo il Gaetano comette à mio parere vna grade equiuocatione, I mentre prende per l'istesso queste due voci determinatium, & directiuum (di che parleremo anche nel terzo libro trattando se la notitia & verità pratica sia dettatiua) percioche la voce determinatiuum. dice, & può dire exercitium actus & vsum, cioè il determinare la facoltá ad operare. Il che possiamo attribuire alla volontá, & all'appetito, si come da molti si attribuisce : auenga che nella scola d'Aristotele ne anche questa autorità possa hauere l'appetito se non in virtù della facoltá conoscente. ma la voce directiuum, dice, come è noto, regola, & modo, & retta ragione nell'operare: & perciò viene necessariamente á dire actus specificationem, & modum operandi. il che secondo S. Thomaso è proprio dell'intelletto, & non conuiene, ne può conuenire all'appetito: & secondo Aristotele è proprio della retta ragione attiua nelle attioni morali, & della retta ragione fattiua nelle arti. Onde potrá, s'io non erro, dir alcuno, che grandemente s'ingannasse il Gaetano attribuendo all'appetito quello, che è proprio dell'intelletto, & della retta ragione. Quarto quello, che egli dice, non potersi dar vna virtu intellettuale solamente intorno alle cose contingenti, & chesia sempre vera; non hà alcuna forza, percioche il conseguire (s'io non erro) la verità rispetto alle cose contingenti, non si prende inquesto sentimento, che sia sempre vero, & sempre tale quello, che intende l'intelletto pratico. conciosia che intal guisa non sarebbe vero contingente, ma necessario: ma si prende, che l'intelletto pratico

ha sempre vero col mezo della prudenza habito di lui, cioè che dia sempre retto & vero giuditio delle cose contigenti operabili da noi, & qualifiano buone, & qualiree, & non s'inganni nell' operare, & nel determinare quello, che sia da operarsi, & da quello, che astenersi, ne prenda errore nel configlio, giuditio, & precetto, & nella estimatione de mezzi & del fine: il che posto, cessa ogni difficultà. ne è perciò mestieri, cioè perche l'intelletto pratico intenda questa verità, & perche sia principio della praxi & attione, di porre, che la rettitudine dell'appetito preceda all'operation di lui; & che la sua pfettione, che è la prudéza & la veritá, che egli intéde, cosista in actu dirigédi, & si stéda all'appetito ancora, ne si rimaga nella sola cognitione; che principio dirigete (per vsar questo termine)& determinante sia esso appetito, terminato & diritto l'intelletto pratico; che la verità di esso consista nell' vguaglianza al principio dirigente; & per vltimo che questa, che il Gaetano fà propria operatione dell'intelletto pratico, & è detta da lui actus directionis, & quanto all'essere, & quanto alla verità dipeda dall'appetito: poscia che per il fondamento posto, se l'intelletto all'incontro è quello che determina, regola, & dirizza l'appetito; se è sua guida & lume; se lo eccita, & moue ad operare; bisogna più tosto dir il contrario, & concludere in somma, che veruna delle cose dette le conuenga: essendo massimamente per sua natura, come si è veduto, principio della praxi: & il simile debbiamo dire della prudenza, come parimente vedremo à suo luogo: auenga che ella no possa ritrouarsi senza questa rettitudine di appetito, come pure dimostreremo. onde coloro, che dicono, che l'habito pratico si stende anche all'appetito; & che l'intelletto pratico dinoti habito si nell'intelletto, ma con estensione alla facoltà appetente: & lo dicono senza necessitá, come il discorso sopraposto ne dimostra: & vengono à cofondere glihabiti & le virtù morali con le rationali: & seguentemente à turbare tutta la Filosofia d'Aristotele. poiche nella istessa maniera ne sarà lecito dire, che la virtù morale ancora sia habito dell'appetito, ma con estensione all'intelletto. il che mai ne dell'vno ne dell'altro habito disse Aristotele. il quale à rincotro in mille luoghi, le virtù morali dimostrò esser distinte dalle rationali.

Si disputa pure contra il Gaetano. Che la rettitudine dell'appetito non è necessaria nell'arte. Di qual appetito intenda Aristotele, quando parla della rettitudine di esso. Cap. 47.

Vinto quello, che dice il Gaetano, che la verità fattiua, & dell'arte si prende nell'istesso modo che la verità pratica, cioè per

conformità all'appetito retto, si che questa rettitudine dell'appetito fia necessaria in essa ancora; io stimo esser in tutto cotrario alla dottri-

na del Filosofo, anche riceuuta quella sua Glosa, che debbiamo intendere de rectitudine sinis artisicialium. percioche primieramete quado si attribuisce la rettitudine all'appetito, & si parla di appetito retto; non si può, ne si dee intendere, se non della rettitudine morale, & rispetto alle attioni, & non all'effettione. onde, l'atribuir questi termini all'avpetito preso in altro significato, è vn confondere, & turbare tutta la dotrrina del Filosofo: & vn impropriare in maniera le voci, che si leui assatto la speranza á chi legge, d'intender mai quello, ch'egli habbia voluto dire. Appresso la Glosa recata in mezo dal Gaetano, non può hauer luogo: percioche, come Aristotele hà dimostrato nel secondo dell'Etica, la rettitudine nell'arte non si prende nell'istesso modo, che nelle virtù morali: & la rettitudine dell'artejè riposta nella cosa, che si sà, & non nell'operante, & in tutto èriposta nel conoscere, Hec C.4.7. vero (dice egli) ad alias artes consequendas connumerari non solent, sed ipsa " sola cognitio sussicit. ma come habbiamo nel sesto de'l'Etica con l'essépiodell'estimatione del triangolo, che non vien corrotta dal souerchio piacere & dolore, &dall'appetito erroneo; la rettitudine dell'appetito non concorre, ne è necessaria alla vera estimatione di quelle cose, che consisteno nella cognitione solamente; adunque l'appetito, & la sua rettitudine nella verità fattiua, & di essa arte, & per trouaria, & conseguirla; non haurà che fare: ò almeno non vi haurà che fare, se non per accidente: di che non debbiamo curare. di che altra volta, & con altra occasione più à lungo parleremo: bastandone per hora di aggiunger questo solo, ch'io non sò vedere, come cotal opinione del Gaetão si accordi con la dottrina di S. Thomaso: il quale nella sua somma lasciò scritto, che l'arte non riguarda l'appetito, ne la rettitudine di esso. & ecco le sue parole. Avs autemfacit solum facultatem boni operis, quia non p 2. q. respicit appetitum, & appresso. Bonum autem artisicialium non est bonum ap- 57.ar.4. petitus humani, sed bonu ipsoru operum artificialium, & ideo ars non presup- in corp. , ponit appetitum rectum. Sesto & ultimo tutto quello, che il Gaetano dice della rettitudine dell'appetito rispetto alla pratica verità; intende della volontà: come vedrà chi legge i suoi scritti; si che per appetito retto venga significata questa facoltà dell'anima nostra. ma Artstotele, quando parla dell'appetito retto &, côtrapone nelle sue Morali la rettitudine dell'appettito alla verità pratica; sempre intede dell'appetito sésitiuo, & no dell'intellettiuo, che è la volontà. di che è la ragione: pche nella sua Scola la volontà non dissente, ne prò dissetire dall' intelletto (della quale grauissima questione nel discorso, che

12411-17

legue

segue diremo qualche cosa) onde la rettitudine della volontà viene secondo sui rettificata nella rettitudine & verità di esso intelletto, il cui giuditio sempre segue: dal quale potendo per opinion dell'istesso dissertire l'appetito sensitiuo; viene necessariamente ad hauer bisogno di chi gli dimostri questa rettitudine, della quale per natura non è partecipe; & di habito, che lo renda retto. da che segue, che la verità pratica preceda naturalmente & sia cagione della rettitudine dell'appetito. Quindi Flaminio Nobili graussimo Filosofo dell'età nostra & che con suprema sua laude marauigliosamente congiuse ne suoi scritti la purità della latina sauella con la purità della dottrina Peripatetica; disse nel secondo sibro della fesicità dell'huomo, che se l'intelletto non singanna, non può anche ingannarsi la volontà; & che perciò solo l'intelletto è quello, che hà mesticri d'habito, che lo renda retto & vero, il che poscia da altri è stato nella Scola d'Aristotele ricenuto.

Che l'appetito sensitivo è quello secondo Aristotele, che pud dissentire dall'intelletto, & non la volontà. Cap. 48.

Vesta verità volendo nelle parole di sopra recate diniostrare. Aristotele, cioè, che l'appetito può dissentire dall'intelletto, & che cotal appetito è il sensitiuo, & chè la rettitudine & verità dell'intelletto precede come causa la rettitudine dell'appetito; dice nel luogo addotto, come si è veduto, esser di bisogno, che nelle attioni, che vengono dalla virtù morale, si accordino l'vno, & l'altro, & che l'istesso l'vno affermi, l'altro segua: il che non haurebbe detto; se l'appetito non potesse dissentire dall'intelletto, & se no potesse suggire quello, che egli afferma; & se non hauesse inteso del sensitiuo:non potedo nell'intellettiuo, che è la volotà, ciò hauer luogo per la ragione dianzi addotta. che per dimostrarne questo Aristotele, sa mentione della virtù morale, collocata da lui in detto appetito: il quale quando dissente dall'intelletto, in questo caso quello, che è affermare ad esso !! intelletto, non è seguire all'appetito, ma più tosto suga & negatione; & quello à rincontro, che all'intelletto è negare, all'apportito è affermatione & seguimento. perciò accenna Aristotele nelle parole sopra dette queste quattro cose hauer fra loro proportione, & che quello, che è all'intelletto affermatione & negatione, è all'appetito seguimento & fuga: & quasi volesse dimostrare questa libertá di dissentire, vso il termine di hoc est, come interpreta il Lambino, meglio & più chiaramente del Feliciano: quasi volesse dire l'affermatione è seguimento dell'intelletto, la negatione è fuga. similmente il seguimeto dell'appetito

pétito è come vna affermatione : la fuga è come vna negatione. Della quale somiglianza filosofando Themistio nel terzo dell'Anima, così la- Tex. 30. " sciò scritto. Dianostica autem anima phantasmata proponuntur veluti sensibilia sensui: bonum autem & malum ipsi est veluti sensui iucundu & molestu. Cumigitur hec connectit, vt phintasma & bonum, vel phantasma & malum; tunc fugit vel persequitur: & persequutio affirmationi, suga vero negationi si-" milis est. Dal qual luogo possiamo anche raccogliere l'affermatione & negatione nell'intelletto, & in somma nella parte, che conosce, esser naturalmente cagione del seguimento & della suga nell'appetito. il che pure dimostro Aristotele nel terzo dell'anima, dicendo si come io T. x 28; , interpreto conforme in tutto al testo greco, Cum autem iucundum atq; & 29. molestum indicauerit tanqua affirmans, aut negans, persequitur aut sugit. Stas ,, est voluptate & dolore affici; operari sensitiva mediccritate aut ad bom maut malu, quatenus talia sunt . & fuga demum & appetitus qui actu est, boc sunt: nec diversasunt appetitiuum & fagitiuum, neque in terse neque à sensitivo, sed , eorum esse diuersum est. Lequali parole recano (come vediamo) grandissimo lume á quello, che nel sesto dell'Etica dice Aristotele dell'affirmatione, & negatione dell'intelletto, & del seguimento & della suga dell'appetito. conciosia che da esse habbiamo come, & per quale cagione quello, che è nell'intelletto pratico affermare & negare, sia nell'appetito seguire & suggire, & come l'vno sia cagione dell'altro. il che debbiamo fialnmente dire, che auenga, perche il conoscere per natura precede, eccita, & regola l'appetire: come di sopra si disse, & disotto anche à suo luogo mostreremo. habbiamo di più dal sopradetto luogo del terzo dell'Anima quello, che siano il piacere, il dolore, il seguimento, & la fuga: di che nel trattato della elettione & della sede delle virtù morali, si è da noi á pieno ragionato: & si è dimostrato sesponendosi con diligenza questo passo & molti altri) quello che appresso Aristotele sia veramente l'appetito & la facoltà appetitiua, & quali le sue parti.

Si dimostra più pienamente che l'appetito sensitivo secondo Aristotele può dissentire dall'intelletto. Si considerano interno à ciò alcuni luoghi dell'terzo dell'Anima, & dell'primo dell'Etica, & di Alessandro, & di Themistio. (ap. 49.

He poi, come di sopra si diceua, possa essere ripugnanza straamendue queste potenze; cioè frà l'intelletto & la volontà da vna parte, & il senso & l'appetito sensitiuo dall'altra; non solo lo prouiamo in noi medesimi, non solo l'insegna Aristotele quasi in tutti i libri l 2 dell'

dell'Etica, & spetialmente nel primo, & nel settimo con fessempio del Continente, & dell'Incontinente; ma molto chiaraméte lo disse anche nel terzo dell'Anima in quelle parole, secondo l'interpretatione del Sofiano. Preterea quamuis intellectus inbeat, moneatq; dianea fugere aliquid, aut persequi; non mouetur: sed ex cupiditate agit, quemadmodum incontines, ,, & poco dopo, Neque vero penes appetitum est huius motus potestas: nam continentes, quamuis appetant, & cupiant. non tamen ea agunt, que appe-, tunt, sed parent intellectui. Ne quali luoghi, come vediamo, pone Aristotele, che la cupidigia & seguéremete l'apperito sensitiuo sia quello, che discordi dalla ragione, & non la volontà. là quale contrarietà & contrasto sentiamo si manifestamente in noi stessi, che Alessandro Afrodiseo se ne serui nel suo libro dell'Anima per mostrare contra-Democrito, che l'Anima è composta di più parti, & potenze; & che non è, ne può essere vna sola potenza in essa, la quale per la dinersità de gl'istrumenti, & delle operationi si dimostri esser molte: essendo cofa manifesta, che fe sono fra loro cotrarie, no possono essere vna sola non potedo vna sol cosa esser contraria à se stessa: & ecco le sue parole, , Quod igitur plures sint anime facultates, & quod non vna eade que sit, que mu-,, tationib° operationib° q; varijs ad alia, & alia videatur esfe plures; vt Demo-,, critus & aluno nulli existimabat; potestatu ipsaru pugna in continentibas& in-,, continentibus sufficienter id demonstrat. Il qual Concetto tolse Alessandro Cap. vlt. dal Maestro nel primo dell'Etica: oue co l'istesso mezo dimostro esser necessario di porre, & concedere due parti dell'Anima nostra: vna ragioneuole per se, & assolutamente: l'altra irragioneuole, ma ra-" gioneuole per partecipatione. Videtur tamen (dice egli) aliud quid etia ,, in ipsis inesse, quod pugnet, resistata; rationi. & di questa contrarietà difcex. 53., se pure nel terzo dell'Anima. Sca quia appetitiones mutuo sibi contrarie si-, unt; quod tunc accidit, cum ratio, & cupiditas contrarie fuerint &c. di che , parimente Themistio Iasciò scritto nella sua Parafrase. Sed tamen sensus , iucundum atque bonum, malum & molestum vnum putat. trabitur ergo ad , iucunda, seque à molestis auertit. Verum intellectus sepe illius appetitionibus , resistit; atque aliud aliquid incundum à bono, & molestum à malo esse inquit. Ne quali luoghi tutti vediamo pure contraposte all'intelletto la cupidigia & l'appetito sensitino, & non l'intelletto & la volontà, onde l'opi-

> nione del Gaetano, che per appetito retto intende essa volontà, nonsi potrà riceuere nella scola d'Aristotele. Quello poi che intorno alle cose dette di sopra & risintate sentisse veramente S. Thomaso, in altro

luogo andremo ricercando.

Come il secondo sentimento recato di sopra si possa, & non si possa riceuere. Si adduce, & riproua l'opinione di Scoto. Cap. 50.

T Ora hauendo noi dimostrato, che il primo sentimeto & la prima Interpretatione recata delle parole d'Aristotele intorno alla conformità della verità pratica con l'appetito retto, non può hauer luogo; & hauendo riprouata l'opinione del Gaetano, ch'à cotal sentimento è appoggiata; diciamo in oltre, che ne meno il secondo sentimento, & la seconda interpretatione, che su apportata, si puo riceuere, à cui è appoggiata l'opinione di Scoto, del quale non si può leggere per auentura senza marauiglia, che habbia voluto la rettitudine dell'appetito seguire naturalmente, & essere dopo la pratica verità, come da questa cagionata: concedendo nondimeno fra le potenze dell'Anima il principato alla volontà; & che questa sia, che gouerni, & commandi all'intelletto, & che non solo possa da esso dissentire; ma per propria inclinatione & malitia voler il male anche sotto ragion di male stesso: il che pare, che volesse nel secondo delle sentenze; si come nel terzo chiaramente affermò, che rectum dictame simpliciter stare potest in intellectu absque recta electione illius dictati in voluntate; cocedédo quelle pposicioni, che ratione existete erronea; volutas potest elicere actu contra iudicium eius, & che à ricotro intellecturecte dictante, voluntas potest non eligere dictatum, sed oppositum eius. Et altrone pure pare, che scriuesse che la volonta possa peccare eliciendo aliquid contra dictamen rationis recta. Percioche se l'intelletto è quello, come egli vuole, che p natura regola & detta, & è cagione della rettitudine dell'appetito & della volontà; adunque ad esso per natura sopra le altre potenze tocca l'imperio, & non alla volontà: & se questa rettitudine è à lei propria pfettione; & alla ppria pfettione niuna cosa p natura hà ripugnanza, anzi ad essa ciascuna cosa hà soma inclinatione; adunque lavolontà no può, ne dee dissentire dal retto giuditio dell'intelletto. oltre che io domado, se la volonta può volere alcuna cosa contra il giuditio della ragione, & può in soma voler l'opposto, come Scoto pone chiaraméte; se questo, che ella vuole è conosciuto dall'intelletto, & offerto, & mostrato ad essa volotà, come suo oggetto, ò nò; se è offerto; adunque la volota no vuole alcuna cosa contra il giuditio della ragione. ma che sia offerto, non possiamo dirlo, perche in tal guisa non vorrebbe contra il giuditio di lui alcuna cosa, come scriue Scoto: ma se non è offerto, & conosciuto dall'intelletto; adunque la volontà fertur incognitum che è contra tutte le scole, & contra l'istesso nel primo delle sentenze, oue Dist. 1. dice che Voluntas non potest babere altum circa incognitum. Ne la rispo- q. 4.

q. misa

sta, che danno i suoi seguaci, può hauer luogo, cioè che voluntas no vult

Tatar in 3. sent. Dist. 36. 9. vnica.

incognitum, quia illud precessit in intellectu simpliciter & absolute, non aut? iudicatum ab intellectu; percioche primieramente si può dar caso, che l'intelletto non habbia conosciuto se non quel solo oggetto, che egli alla volontà rappresenta: nel quale non potendo ella dissentire da esso intelletto, perche non può voler cosa incognita; non sarà anche vero, che possa voler sempre cosa contraria à quella, che esso intelletto le offerisce, come Scoto presuppone. in oltre l'oggetto della volontà, & dell'appetito non è secondo la dottrina di Aristotele nel terzo dell'Aia, quello che è semplicemente, & assolutamente conosciuto: ma quello; che è affermato, ò negato, & che per conseguente è giudicato. Di più si come il minor bene coferito con il maggiore hà ragion di male: così quello, che è men persettamente conosciuto, paragonato à quello, che più perfettamete dall'intelletto si conosce, há ragion d'incognito: per la qual cosa se molto più persettamete è conosciuto dall'intelletto quello, che da esso è giudicato, di quello, che semplicemente è conosciuto; ne seguirà, che se la volonta lasciando il primo può inclinar al secondo, possa anche inclinare all'incognito; che è non picciolo incoueniente. Finalmente l'oggetto intanto opera, & mouella potenza, in quanto è in atto: onde quello, che è più in atto, moue più efficacemete: ma quello, che è giudicato dall'intelletto, è più in atto di quello, che semplicemente da esso è conosciuto; adunque la volontà sarà mossapiù dal primo, che dal secondo, & per conseguente non potrà lasciar il primo, & seguir il secondo. Parimente che la volontà possa voler il male, in quanto male, è cosa rifiutata da tutti gl'intendenti; il che mosse Simon Portio, nobilissimo Filosofo nella scola peripatetica, á " dire nel secondo libro de principij naturali. Neque in presentia questio-,, nemillam agitabimus, vtrum aliquid sub ratione mali nos moueat; quoniam. iam passim receptum est ab omnibus nibilmouere intellectum practicum nist , bonum vel vere vel apparens; & dice intellectum practicum no voluntatem perche haueua imparato dal Maestro, che la volontà non si può mouere, se non si moue quest' intelletto, da cui ella non dissente. E'però qui da notare con somma auertenza, che noi non rifiutiamo questa. seconda espositione, perche in se stessa sia falsa, & quanto à quello che pone, che la rettirudine dell'appetito segua naturalmente la notitia Pratica, & da essa dipenda come da sua causa: onde quanto à questo rispetto senti Scoto perauetura più peripateticamete, ponedo, che

la rettitudine dell'appetito naturalmente segna la rettitudine & verità dell'intelletto; & che la prudenza sia nella sola cognitione: se però intese per cognitione l'intelletto pratico (si come io stimo) in quanto

C.7.

. . .

51 of 3

si distingue dall'appetito: da che non pensiamo, che si discostasse anche S. Thomaso, come in altro tempo (se Dio fauorirà i nostri pensieri) speriamo di mostrare manisestamete: che se hauesse inteso la prudeza esser riposta nella sola cognitione, in quanto il conoscere si distingue dell'operare; non sarebbe da seguire: essendo, come si eveduto, propria & principale operatione dell'intelletto pratico la praxi & l'attione, & molto più della prudenza, come vedremo à suo luogo: ma noi rifiutiamo questa seconda espositione, in quanto, che ella par in tutto contraria alle parole del Filosofo. cóciosia che dicendo egli la pratica verità esser quella, che è conforme all'appetito retto, pare, che necessariamente ricerchi, & presupponga questa rettitudine, di cui egli parla, esser prima della verità pratica: non si potendo dire, ne potedo sapere l'intelletto, che si dica vna cosa esser conforme ad vn'altra, che ancornon sia, ma debba essere, per la qual cosa se la conformità dice. fomiglianza & confenso (ομολογωσ έχουσα ha il terzo greco, cioè consentanee se habens) si dourà concludere, che dicendo qui Aristotele ·la verita pratica esfer simile, & consentire all'appetito retto; che eglihabbia inteso, questa rettitudine di appetito, di cui egli parla, precedere, per natura, & per tempo la pratica verità: della quale rettitudine ella è ritratto & modello: il che nondimeno quello, che contra la prima espositione si è apportato, pare che ne vieti di affermare.

Che il terzo sentimento di sopra apportato è il vero & proprio. Si presuppongono alcune cose necessarie per dimostrarlo. Che la virtù morale & l'huomo da bene sono misura secodo Aristotele, delle morali attioni. Cap. 51.

C Edunque la terza espositione, che ne resta à considerare; sarà tale, che riceuuta, dall'vna parte, ne conceda veramete in ciascun huomo per ordine di natura la notitia pratica precedere la rettitudine dell'appetito, & quella cagionare, come vuole la seconda espositione, & presuppone il fondamento da noi posto; & dall'altra parte ne dimofri, come nondimeno possa stare, che questa rettitudine di appetito di cui parla il Filosofo, preceda come essemplare la verità dell'intelletto pratico; certamente che ella sarà quella secure; che posta alle radici di si folta & gra selua di dubitationi, che ne cireoda, & co le sue tenebre ne toglie la luce del vero, in vn mometo la getterà à terra. Per in tédere adunq la verità, che cotiene offa terza espositione, è da sapere, che Aristotele hà detto in mille luoghi, & spetialmente in questo sesto libro dell'Etica più volte, che proprio della virtu morale è di render retto il fine, che l'appetito appetisce, & seguentemente con questo - was - 2

dono di esta virtù: ne all'intelletto pratico resti altro à dire, mentre vuol conoscere, & determinare qual sia il retto & honesto sine, se non che tale è quello, à cui inclina la virtù morale, & quello per conseguete, che appetisce l'appetito retto, per ciò soggiuge l'istesso & nel terzo & nel nono, & nel decimo libro, che l'huomo da bene, & la virtù sono, & debbono essere à ciascuno la vera misura nelle moraliattioni & p lasciare intorno à ciò molte ragioni & autorità da parte, che co buona occasione di sotto à suoi luoghi verremo toccando; sentiamo questa soll del settimo dell' Etica, che vale forse in questo proposito per tutte l'altre. Aristotele trattando della disserna, che è fra l'incontinente & l'intemperante, & volendo render la cagione, perche l'vno possa, sanarsi & l'altro nò; così dice. Virtus enim & vitium principium, bec quidem corrumpit, illa verò conservat. In assionibus autemipsum cuius gratia.

€. 8.

quidem corrumpit, illa verò conservat. In actionibus autenzipsum cusus gratia, , principium est quemadmodum in Methematicis iese suppositiones. Neque igitur illic ratio docendoru principioru magistra est', nea; bic; fed virtus vel naturalis pel cos letudine parta, recte opinadi circa principia est magistra. Dal qual luogo noi cauiamo manifestaméte, che il fine è principio nelle attioni humane, & nelle cose morali: & è nel sollogismo pratico quello, che le suppositioninelle cose mathematiche: & che si come dette suppositioni non si prouano dalla ragione & dall'intelletto, ma si riceuono per vere; cosi l'intelletto pratico non proua, ne può prouare, & render ragione del fine, che ne moue ad operare: ma della retta éstimatione, che hà di esso, la causa & la vera maestra è la virtù naturale & morale: da che segue, che vosedo la retta ragione hauer questa retta estimatione di esso fine; conuiene, che si riuolga, come à specchio in cui riluca la vera sua imagine, alla virtù morale, & talé dica douer esser questo fine, quale essa virtu & l'huomo da bene, & di lei fornito le dimostra. che perciò lasciò scritto Aristotele, come dianzi si auerti, in molti luoghi, ma spetialmente nel terzo dell'Etica, l'huomo da bene esser regola & misura dell'honesto & del piacere: & nel decimo libro disse , nell'istesso sentimento. Quod si hoc rette dicitur, vt videtur, & si vnius-

6. 6. L. 6. 5. L.

, nell'istesso sentimento. Quod si hoc reste dicitur, vi videtur, & si vnius, cuiusque rei mensura virtus, & virbonus est, qua talis est: erunt & ee prosesto voluptates, & ea incunda, quibus bic delestatur. Di che, & come la virtu conserui il principio, cioè il sine, & sia cagione della retta estimatione, che ha l'intelletto pratico, & il prudente di esso, & come ciò sia vero, & debba intendersi; parleremo di sotto, & nel terzo libro pienamete. & perche al sine sono i mezi per natura dirizzati, & da esso riceuono & consideratione, & determinatione; quindi possamo dire, che l'intelletto pratico si ponga innanzi la virtà morale & l'huomo da bene,

come

come per regola, & misura, & come per essemplare, da cui prenda. la vera forma della verità, che cerca intedere, & della retta estimatione, che cerca hauere, & del fine, & de mezi, che riguardano esso fine: poiche dopò lungo pensare, & ripensare, non potrà maiil discorso pratico dir altro intorno al fine, se non che retto & buono sia quello, che ne dimostra la virtù morale, & à cui ella inclina, & che l'huomo da bene appetisce.

Si continua di dimostrar l'istesso con il testimonio anche di Alessandro. Si dichiarano alcuni luoghi del primo, & de' settimo della Politica, & del terzo dell' Etica, che l'intelletto secondo Aristoteles cagiona la rettitudine dell'appetito, & tiene fràle facoltà dell' Anima il principato. (ap. 52.

Er questa istessa cagione (s'io non erro) ne el'huomo da bene pofto parimente innanzi, per regola, & accompagnato con le leggi da Alessandro Afrodiseo nel quarto delle sue Questioni: oue dimostra Cap. 9. esponendo vn luogo d'Aristotele del terzo dell'Etica, esser non meno fpontaneo in noi il vitio della virtù, per quella bellissima ragione, che se quale è ciascuno, tale gli appare il fine: essendo quale ciascuno per l'habito, che aquista, & acquistandosi l'habito per le operationi, & essendo l'operare riposto in noi, & in nostro potere; che talissamo & che tale ne appaia il fine; sará similmente in noi riposto: & eccole ,, parole di Alessandro. Pernegligentia enim ignorantes & ea que in legibus , Statuta, & ea que ab approbatis viris acta sunt; ignoratia sibi ipsi sunt auctores. : Dalle quali cauiamo, l'huomo esser per natura inclinato, & riposta in suo potere questa consideratione, & questo paragone del discorso & veritá pratica all'appetito retto & alla virtù morale; per mezo di cui, ne si apre la strada apresupporne buono & honesto sine, & far acquisto di esta virtu & della prudenza à che forse hauendo riguardo Aristotele C. 2. nel primo della Politica disse, che l'huomo nasce per natura inclinato alla prudenza, & alla virtù morale: & nel primo dell'Etica, dicendo C.10. L. che le cose, che recano piacere à gli homini volgari sono fra loro contrarie: ma quelle che recano piacere á gli amatori dell'honesto, sono per natura tali, cioè non contrarie fra loro; ma le'istesse & che tali sono le attioni secondo la virtu; venne pure à dimostarne esser naturalmête stabilito, & determinato questo essemplare all'huomo dell'appetito retto & della virtù, à cui riguardando debba regolare le sue operationi. & disse Aristotele nel primo della Politica l'huomo nascere non. solo alla virtù morale, ma alla prudenza; per darne da intendere,

" Last

esser naturale à noi non solo il sare l'appetito retto con il mezo della virtù morale: ma anche il sare retto, & vero l'intelletto pratico col mezo della prudenza; si che, & esso intelletto habbia naturalmente lume, à cui soprauenga la prudenza da conoscere il retto, & honesto sine, & da esso regolar i mezi; & l'appetito naturale inclinatione al detto sine, da cui (soprauenendo la virtù morale) si renda retto. & dice prima che l'huomo nasce alla prudenza, anteponendo questo habito alla virtù morale: perche in ciascuno l'intelletto è regola, & scorta dell'appetito; anche rispetto al retto & honesto sine: che cosi con altissima silososia ne insegna Aristotele nel terzo dell'Etica: oue trattando della cupidigia rispetto alla temperanza, & dicendo, che ella nel temperante dee esser vidiente alla parte, che in noi comada, & tiene l'imperio, cioè all'intelletto, & alla ragione non meno, che il fancinllo al precetto del Pedagogo; così conclude. Atque ideo tempe, rantis cupiditas cum ratione consentat necesse est: quippe cum viriusque sco-

C. 12.F.,

,, pus propositus honestas sit: nam & temperans cupit que oportet, & quando " oportet: & ratio quoque ita prescribit. One vediamo, che egli dice chiarissimamente l'appetito nel temperante consentire con la ragione, & amendue cioè & l'appetito & la ragione essersi proposto l'honesto per scopo: l'intelletto & la ragione comandare quello istesso, che l'appetito appetisce. da che necessariamente habbiamo, che l'intelletto giudichi della rettitudine dello scopo & del fine, & intorno ad essa ancoracommandi, & ordini all'appetito: & perciò in ciascuno sia (come di sopra si è detto) cagione della rettitudine di esso appetito: & seguentemente che tale vificio conuenga à quella parte, che nell'Anima. nostra è principale; & che naturalmete dee gouernare, & determinare esso appetito: si che con molta ragione habbia detto Aristotele nel primo della Politica l'intelletto sopra l'appetito hauer imperio regio, & ciuilé; & nel settimo l'appetito & la cura di esso, come cose men. nebili, & principali, riguardare l'intelletto, & la cura di lui, come cose più nobili & principali.i quali luoghi tutti manifestamente & suor d'ogni difficultà concedono nella sua scola il principato all'intelletto. Questo dunque (ritornando onde partimmo) há voluto in somma dir Aristotele, s'io dirittamente stimo, nelle parole, che tentiamo di Toiegare: benche oscuramente secondo il suo costume, coprendo per trauagliare chi legge, & intendendo sotto nome di appetito retto, la virtà morale, & l'huomo di bené: conciofia che, come egli hà in mille luoghi insegnato, da essa virtu l'appetito si fucci retto. & hà voluto dire, che la virtu dell'intelletto pratico è quella, che è conforme all'appetiro retro, cioè quale vien dimostrata dall'appetito retto, cioè dall

dall'huomo da bene & dalla moral virtù, vera misura & regola di essa,

&da cui si prende il vero ritratto, & modello dilei. Ma dalle cose dette nasce vn dubbio di non poca consideratione: percioche se il retto sine è principio, come si èveduto, del Sillogismo pratico, & come vuole Aristotele, della prudenza; & il retto fine è quello, che si appetisce dall'appetito retto; adunque la rettitudine dell'appetito doura non solo in genere, come si è assermato; ma particolarmente in ciascuno ancora, precedere il Sillogismo pratico & la prudenza: essendo il principio, & per natura, & per tempo prima del principiato: & per conseguente dourà precedere la verità pratica, che altro non è, se non quel sillogismo, che da cotal principio si deduce. Rispondiamo, che precedendo, come già si è esposto, il conoscere l'appetire; non può l'appetito retto appetire il retto fine, se dall'intelletto pratico non sia prima conosciuto, il che ne dimostrò chiaramente Aristotele quando nel terzo dell'Etica, di ciò trattando disse. Et si appetitionem sinis nemo sibi suo arbitratu adoptare potest, sed ita natus quisque sit oportet, vt quasi aciem mentis habeat, qua & recte indicare & id quod vere bonum est, sumere, , atque optare possit. & quello che segue. one vediamo, che il giuditio del vero bene & retto fine è anteposto all'appetito di esso. il qual giuditio & cognitione essendo parte della pratica verità; debbiamo necessariamente confessare, che in ciascuno essa preceda la rettitudine dell'appetito

Che Eustratio segue l'istesso sentimento & espositione. Si consideramo, & interpretano alcune sue parole oscurissime. Si riproua il Feliciano. (ap. 53.

A tornando onde partimmo, l'espositione sopra posta sù (s'io IVA non erro) accenata da Eustratio ancora sopra questo passo: quega che per la oscurità del suo parlare, non fosse intesa dal Feliciano, che perciò lasciò alcune parole del testo greco sù la penna, non vededo à quello, che potessero servire. dice Eustratio. Dio nei erayes, 700 δεπρακζικού, και διανοητικού ή αλήθεια όμολόγως εχουσα τη ορέξει τη ορθή. επί γαρ του διατοη ιπού του μη μεχείου ευ είν των αλήθειαν is a υψου, αλλα και σραξώ τι άπαιτοιώ τος κατά τω βουλευτικω όρεξιν, ήτοι τω προαιρεριν, ουκ άτο του ευχαρι του κακώς μέχρι γου α ηθους και ψεύδους . άλλα και πράξιο ακολού-, luogo noi interpretiamo in questa forma. Propterea adiungit. Practici intellectus veritas, consentanea appetitui recto. Intellectus enim illius, qui in

, veri tantum inventione non persistit, sed aliquid agere quarit secunduum con-, sultatiuum appetitum, idest secundum electionem, bene & male se habere in vero & in falso non terminatur, sed actionem segui necesse est, qualis viro bono, vel malo conuenit. Intellectus igitur practici veritas in hac forma & specie est consentanea (videlicet conueniens) appetitui resto. One se 10 domando. quello, che Eustratio habbia inteso per quelle parole, Sed actionem ,, sequinecesse est qualis vivo bono vel malo conuenit, ò come ha il testo greco, пата то отоиб Дог, я файлог. cioè ad verbum secundum virum bonum vel malum; certamente non credo, che mi si potrà risponder altro, se non ch' egli habbia inteso, che l'huomo da bene è regola & misura di quella , buona attione, che opera l'intelletto pratico. onde seguendo. Intellectus igitur practici veritas in hac forma & specie est consentanea idest conue-, niens appetitui retto: è cosa troppo manifesta, ch'egli non hà voluto dire altro, se non che secondo la forma & la somiglianza dell'huomo. da bene, cioè per rispetto alla virtu morale, in tende Aristotele la verità pratica esser conforme all'appetito retto: che è in somma, secondo il sentimento apportato da noi. della quale espositione non appare ombra ne vestigio alcuno nella interpretatione del Feliciano, , che cosi ne apportò in lingua latina le parole di Eustratio. Vnde etiam infert ! sed actine & cogitatine veritas est, que appetitui recto consentanea sit. In ea enim cogitationis parte, que non in veritatis inventione sistitur, sed insuper requirit, ve ex appetitu consultativo, que est electio aliquid agatur, bene & male se habere in vero & falso non consistit; sed actionem quoque sequi aliquam necesse est, si in ea veritas consentanea, id est consentiens & conueniens sit appetitui recto. Oue vediamo che egli tralasciò quelle parole, qualis viro bono vel malo conuenit. & appresso quell'altre. In tellectus igitur pra-, Etici recitas in hac forma & Specie. nelle qualistà riposta tutta la forza & tutto il fondemanto della senteza, & della espositione di Eustratio, da cui la nostra (s'io non erro) non discorda:

Si dimostra la verità della sopra detta espositione Si risponde ad alcuni dubbijo che potrebbono occorrere. Della necessaria unione della prudenza & della virtù morale secondo Aristotele. Si risiutano le opinioni di Scoto, del del Gaetano intorno alla prudenza. (ap. 54.

Ora riceunta questa espositione, non siamo perciò in alcunamenecessità di porre con la prima già ristutata, che in questo & in quell'huomo particolare la rettitudine dell'appetito precede la verità pratica, & di essa sia cagione: il che è sulso, ne si può riceuere à patto alcuno, conciosia che non perche si dica, l'intelletto pratico porsi

1114

inanzi nel suo discorso, per dar retto giuditio del fine & de mezi quelto, à che inclina la virtù morale & l'appetito da essa informato, & fatto retto, segua perciò, che la rettitudine dell'appetito di colui, che discorre, debba precedere questo suo discorso: essendo l'vna cosa dall'altra, come è manifesto, molto differente. oltre che ne meno questa rettitudine dell'appetito, & la virtù morale, che si pone inanzi l'intelletto pratico, come essemplare; si possono dire causa superiore, & totale della pratica verità, che da esso intelletto vien prodotta: ma, come diceua Scoto deil'atto dell'intelletto rispetto alla volontà, causa subseruiens, cioè ministra & seruente: essendo, come di sopra si è detto, per natura inclinato & disposto à dar retto giuditio dell'honesto fine ancora, & a proporto all'appetito. Parimente ricenuta detta espositione, non siamo in necessità di rifiutare quello, che contiene di vero la seconda espositione, cioè che la pratica verità preceda in ciascuno la rettitudine dell'appetito, come causa di essa; & come quella, che è regola, guida, & lume di detto appetito, & che la regge & determina: & tuttauia con essa saluiamo il senso delle parole d'Aristotele; dimostrando ella molto bene, come possa stare, che questa rettitudine di appetito, di cui parla il Filosofo (che in ciascun huomo particolare naturalmente è dopo) possa non dimeno precedere, & esser l'essemplare & l'imagine, alla cui somiglianza forma l'intelletto la sua pratica verità. E adunque manifesto dal passato discorso, venendo á rissoluere la proposta dubitatione, che Aristotele intese la rettitudine dell'appetito precedere in genere, & nel modo esposto alla verità dell'intelletto pratico, & di essa esser cagione: ma che non però intese, che paragonato in sigme l'intelletto pratico & l'appetito di ciascun di noi, la rettitudine di questo preceda la verità di quello: ma à rincontro, che la verità dell'intelletto preceda, & cagioni la rettitudine dell'appetito: in maniera tale però, che nella prudenza & nella virtù morale l'vna senza l'altra non possa ritrouarsi: & possa perciò dirsi la rettitudine dell'appetito esser in essa conforme alla verità pratica; & la pratica verità conforme alla rettitudine dell'appetito. che ciò ne dimostra chiaramente, quando dice (come di sopra si è veduto) che la virtù morale è habito elettino, & l'elettione appetito consultatino: & che perciò à fermare la buona elettione conviene, che l'intelletto sia vero & l'appetito retto; & che l'istesso l'vno assermi, l'altro segua: aggiungendo che essa eletione è principio della praxi; & dell'elettione principij sono l'intelletto, & l'appetito: & che perciò essa elettione ò è intelletto appetitino, ò appetito intellettino: concludendo finalmente, per darne ad intendere, che in questa vnione, per la dignità della consultatiua consiste l'eccellenza dell'huomo attiuo (come anche nel quarto libro si mostrerà à suo luogo) che si fatto principio è l'huomo istesso. le quali cose tutte convenendo alla prudenza& alla virtù merale, senza le quali la buona elettione non può ritrouarsi; che in ristretto altro no è, se non vna vera & buona consultatione, giuditio, & precetto, & vn consentimento dell'appetito alle cose sopra dette, come nel trattato di lei siè veduto (conditioni, che alla prudenza parimente appartengono & alla virtù morale, come è manifesto, & a suoi luoghi anche auertiremo) ne dimostrano la necessaria vnione, che la virtu & la prudeza hanno insieme. onde è da notare con molta diligenza questo discorso d'Aristotele, & questa sua conclusione intorno alla conformità della verità pratica con l'appetito retto: perche è il fondamento di tutta la dottrina morale, seguendo da essa la necessità della retta ragione, della prudenza, & della virtu morale nell'operare virtuosaméte, & la necessità della connessione di essa virtù morale con la prudenza si come a, suo luoghi si farà palese. Da che habbiamo, che l'opinione di Scoto che la prudenza possa stare, & ritrouarsi senza la rettitudine dell'appetito, non può riceuersi: ma non però habbiamo, che essa prudenza, no potendo ritrouarsi, ne stare senza questa rettitudine dell'appetito; sia habito di esso appetito ancora; & che per conseguente sia, & debba dirsi anche virtù morale, come vosse il Gaetano: il quale lasciò scritto che la prudenza non è assolutamente, nella ragione, ma in quanto vie mossa dalla volontà; & che ella è perfettione dell'intelletto, in quanto però soggiace all'appetito retto. delle quali due opinioni più pienamente à suo luogo di sotto parleremo.

Si moue vna difficultà, & si rissolue che operatione dell'intellette pratico secondo Aristotele non solo è la pratica vreità, ma la praxi; & questa principalmente. Cap. 55.

A rissolute le due dubitationi proposte, ne sorge vn'altra molto importante, tocca nel principio di questo ragionamento, & lassiciata per rissoluere opportunamente in questo luogo. percioche se intentione di Aristotele è, come si è detro di sopra, di trouare nel discorso, che habbiamo esposto, le proprie operationi delle due parti dell'Anima, che sono ragione uoli per essenza, cioè dell'intelletto pratico, & del speculativo; & se queste operationi dice essere la verita, come pure si è veduto, onde conclude nel sine di esso discorso. Vtranunque igitur intellestivarum partium opus veritas est. adunque operatione propria dell'intelletto pratico sarà la verità, & non la praxi & attione:

C.2. F.

adunque detto intelletto non sarà principio dell'attione & della praxi, come pure da ncièstato di sopra affermato; ma della veritá solamete. Rispondo esser verissimo, che la verità sia propria operatione di amédue gl'intelletti: ma che dell'intelletto pratico Aristotele intende esser operatione no la nuda veritá solamente, ma la veritá giá esposta, & nel modo esposto; cioè vna verità pratica & dirizzata alla praxi; & col mezo della quale esso intelletto divien principio della praxi; & per conseguente intende, che la praxi ancora sia sua operatione: anzi questa principalmente. onde tanto è à dire, che la verità pratica sia propria operatione dell'intelletto pratico, quanto la praxi: perche questa verità è principi > & cagione di essa, & ad essa dirizzata, come à suo fine. che ciò ne volse significar il Filosofo in quelle parole: la cui , forza fu molto bene esposta dal Lambir o. Hec igitur cogitatio, & veri- C. 2.

» tas ad agendum va'et. quasi volesse dire, che questa è quella verità, che rende l'intelletto fratico operante, & principio della praxi. onde è cosa manisesta, che Aristotele sotto nome di quessa verità intese anche la praxi & l'attione, come di lei figliola: che perciò pose, come si è veduto, l'intelletto pratico esser principio non solo della verità, ma dell'attione ancora: auenga che esprima essa verità, come sua prima per ordine di natura, immediata operatione. Aggiungo di più, che 'noi possiamo considerare l'intelletto pratico (& ciò desidero, che sia sommamente auertito da chi legge) ò in quanto riguarda la sola cognitione, & dice la retta ragione solaméte: & in tal guisa cosiderato come nel luogo addotto spetialmente lo considerò Aristotele, che non haueua ançora dichiarato con qual sua parte riguardi l'attione, ancorche di essa haueua dimostrato esser principio; douremo dir pauentura, che sua propria, & principal operatione sia la verità pratica, in. quanto abbraccia il configlio, giuditio, & precetto: ò possiamo inoltre considerarlo, come accompagnato dalla callidità ancora, & in quanto mira la cognitione, & attione insieme, & è fornito dell'habito della prudenza: la quale, si come auertiremo à suo luogo, riguarda particolarmete quella natural facoltà, che è in lui dirizzata all'attione: & in tal modo considerato debbiamo dire, che proprissima, & principalissima sua operatione non sia la verità, ma la praxi, & attione si come fine della verità, come di sopra si è auertiro, & si vedrá di sotto pienamente a' suoi luoghi. onde vediamo, che Aristotele disse l'arte, & la prudenza esser non vere ragioni solamente, mà habiti con vere ragioni: aggiungendo l'vno esser habito pratico, l'altro fattiuo: con che chiaramente ne dimostrò, che l'arte & la prudenza, oltre il conoscere il vero a loro proportionato; hanno appresso

vn altra operatione più principale, à cui come à lor fine sono dirizzate: & che operatione principale della prudéza è l'attione, dell'arte l'effettione: si come anche più à pieno vedremo di sotto. Non sarà dunque d'alcun momento il dubbio moso: essendo da quanto si è detto manifesto, che per parer d'Aristotele la pratica verità è in tal guisa propria operatione dell'intelletto pratico, che cede nondimeno il primo luogo alla praxi: il che si di sopra detto, che á suo luogo si vedrebbe. Si che ne resta da raccorre, & concludere rissolutamente da tutto questo discorso del Filosofo, che per sua opinione l'intelletto pratico è principio non solo della verità, ma della praxi & attione; & che questa è sua propria & principal operatione.

Che dell'attione detta da Greci praxis, principio secondo Aristotele è l'elettione. L'intelletto pratico onde tale si domandi. Quello che sia praxi. Si propone la consideratione d'un luogo dissicilissimo del settimo della politica intorno ad essa praxi. Quello che sia vita attiua é pratica secodo gl'interpreti. Si move un dissicil dubbio contra le cose dette. (ap. 56.

D'Aquesto istesso suogo ne conviene di cauar anche questa risso-lutione molto importante intorno all'attione nomata, come disopra si disse, da Greci praxis; & molto necessaria per quello, che debbiamo sentire in questione tanto graue, & tanto difficile, per la contrarierà delle opinioni de primi intelletti. & per intendere (il che è qui à noi sommaméte necessario ) la vera natura di quella operatione, che denomina l'intelletto: cioè che per sentenza d'Aristotele la praxi & attione propriaméte è quella: di cui, come di sopra si è veduto, è immediato principio l'elettione, dicendo qui Aristotele manisestamente, che electio actionis, cioè praxis, principium est unde motus: & che da essa come da suo fine l'intelletto si domanda pratico, & pratico il prudente. da che segue, che propria& principale operatione di esso intelletto, & spetialmente della prudenza, sia la praxi, & attione . la qual cosa hauer voluto Aristotele, si vedrá anche di sotto nel spiegare la diffinitione della prudenza da lui apportata. & che perciò la vera & buona praxi non è altro, se non l'operatione dell'huomo secodo l'habito della virtù morale, & della prudenza: si come la cattiua & vitiosa è quella che nasce dall'habito vitioso. da che segue, che nella Scolad'Aristotele, non possa la praxi à patro alcuno hauer l'essenza sua nella prima operatione dell'intelletto pratico, detta da noi di sopra pratica verità & notitia: & molto meno nell'operatione del speculatino; ò

nell

nell'atto elicito della volontà; come nondimeno gravissimi huomini hano pensato. Di che douendo noi dir qui, come di sopra sù pròmesso; alcuna cosa, cioè quanto alla presente nostra intentione è necessario; & à far intendere come & per qual cagione l'intelletto dalla praxi si domandi pratico: ciò saremo solo con l'apportare contra le cose detto della praxi (giùdicando, che per hora questo ne basti) vna bellissima dubitatione; & con il recare la solutione di essa; rimettendoci nel resto a quanto della praxi & della sua natura, come di altissima questione; & trattata da Theologi & Filosofi, con somma accuratezza; si è da noi con ogni diligenza discorso nel trattato sopradetto de Progresi & Praxi, cioè de Electione & Actione; cioè che cosa ella sia; in che habbia riposto l'essenza sua; se si ritroui in tutte le sacoltà, & scienze, & intiascuna parte della Filosofia; & in somma quello, che per questa voce praxis si debba propriamente intendereappresso Aristotele. Diciamo dunque, che intorno à quato habbiamo determinato della praxi, nasce vn'dubbio importantissimo; percioche Aristotele nel settimo della Politica cercado qual sia la felicità & vita pratica della Città, & quello che propriamente sia praxi & attione, pone, si come pare ad alcuni, l'essenza sua nell'operatione dell'intelsetto pratico presa nel detto sentimento; & quello che è molto più, nella operatione anche dell'intelletto speculatino. Ne possiamo ricorrere all'improprietà delle voci, essendo questo, oue ne parla, il luogo proprio, & la propria sede, nella quale egli determina, & doueua anche determinare questa materia. da che segue, che con poco fondamento sia stato detto da noi di sopra, che la praxi ha secondo Aristotele l'essenza sua in quella operatione, di cui l'elettione è principio. & ecco le sue parole secondo l'interpretatione dell' Aretino. Verumtamen actiuam vitam non est necessa- C. 3. A. rium esse ad alios, quemadmodym quidam parant. neque cas meditationes solu esse activas, que gratia eorum siunt, que ex agendo proveniut, sed multo magis que in se ipsis perfecte sunt, ac sui infarum gratia fiunt contemplationes, & meditationes. bene agere enim finis est; quare & actio quedam. Maxime dutem propie dicimus agere etiam externis actionibus eos, qui intelligentia, & , cogitatione operibus presunt, vt architecti. Hora non dice qui manifestamente Arisfotele, che non è necessario di riferire la vita attiua, & pratica ad altri? non dice, che molto magiormente sono da stimarsi pratiche quelle contemplationi, che sono per cagione di lor medesime, & contengono, anzi sono l'istesso sine? le quali parole così da gli Espositori come da gl' interprett, che hanno fatto in lingua latina questo passo, sono riferite alla selicità contemplatina. Finalmente non dice (il che Bringe sopra ogn'altra cosa) che affermiamo massimamente operar coloro,

coloro, & essere nella yera & propria praxi delle cose esterne, i quali d guisa d'Architetti, s'affaticano col discorso solaméte, & non con le mani? il che tatto se èvero: sará adanque la praxi secondo Aristotele operatione dell'intelletto speculativo, & del pratico: anzi pure dell'intelletto fattino ancora: poscia che l'Architetto opera solo có la méte, & con l'habito fattino di essa, che è l'arte. Ne importerá, che vi concorra l'elettione per formar la praxi, come suo vero & immediato principio, si come di sopra si era da noi risoluto. Ne sarà la praxi dell'attioni morali solamente. Oppositione non men bella nel vero sche difficile, & tratta da laogo, che esposto secondo il suo diritto senti+ mento, oltra il discoprirne la natura di essa pravi, fà sommamente d proposito per ben intendere la vera natura dell'intelletto pratico, & la superiorità & eminenza della sua operatione nelle cose Politiche: & seguentemente della prudenza: & come & per qual cagione alcuna parte di essa possa, & debba dirsi all'altre superiore, & archi etonical. Cose (come vediamo) per lo nosto proponimento necessarie in thuto da sapersi. A destada in transfer a destada intima The contraction of the management of the second sec

Antico, del Vittorio, & del Lambino. (ap. 57.

M A consideriamo prima intorno al luogo sopraposto della Poli-tica le interpretationi del testo; posicia anderemo essuminado l'espositioni, & chiaramente vedremo, che tutte accettano per lo vero fenso delle parole d'Aristotele quello, che si è spiegato nell'oppositione, & che esprime l'Aretino. Ne apporta danque l'Interprete Antico il sentimento di questo luogo in cotal forma. Sed actiuam non necessarium esse ad alteros, ot putant quidam. neque meditationes solas has esse activas eas, que evenientium gratia funt ex agere: sed multo magis eas que per se perfecta, & eas qua ipsarum gratia Theorias, & meditationes: bona enim actio finis, quare actio quada. Maxime aute agere dicimus, & dominos extrin-», secaru actionu, architectorias incelligentibus. Ma qui non vediamo che sia espresso senso dinerso da quello, che ha seguito l'Aretino: se non che dicendo l'Interprete Antico, Et eas que ipsarum gratia Theorias & meditationes: pare che intenda, che quelle Theorie si debbano domandar pratiche, le quali sono per cagione, non di se skesse, come vuole l'Aretino, dicendo ac sui ipseus gravia siunt: ma diquelle meditationi, che poco di fopra domanda perfette. Il Sepulneda huomo dottissimo tra-, duce cosi. Verumtamen attiuam vitam ad alios referri non, est, vt quibusda >> videtur, necessarium: nec es tantum cogitationes actiuasunt, qua earu rerum.

gratia

**fuo** 

, gratia fiunt . qua res ex actionibus existunt, sed es multo etiam magis, que se ,, ipsis contentasient, & contemplationes, & considerationes, qua propter ipsas , expetuntur. Nam recte agere ac proinde actio quedam finis est. Sed, & eos , maxime proprieq; agere dicimus, qui cogitationibus sunt actionu externarum , architecti. Que conuenendo con l'Interprete Antico nella particella sopradetta, poiche ha: que propter ipsas expetuntur: nel rimanente non dissente da elso Aretino: chiamando come vediamo cogitationes se ipsis contenta quelle, che l'Arétino domandò cogitationes in se ipsis perfette. Pietro Vittorio huomo à giorni nostri di chiaro grido, spetialmente per la grandissima cognitione delle lettere greche, ne apporta questo , luogo in lingua latina in cotal guisa. Sed vitam actiuam non est necesse ,, ad alios referri, vt quidam arbitrantur: neque cogitationes esse solas has atti-,, uas, que gratia proficiscentium inde fiunt ex agendo: sed multo magis, qua ,, finem in se continent, & qua sua causa funt contemplationes, & considerationes . bona namq; actio finis : quare & actio quedam, maxime autem & agere " dicimus, & dominos esse exteriorum actionum, qui sunt architecti. Et questa interpretatione similmente noi vediamo esser conforme alle già poste, se non che hauendo. & qua sua causa fiunt contemplationes. pare che à studio habbia tradotto questo passo in modo, che possa riceuere così il senso espresso dall'Aretino, come quello che seguono il Sepulueda, & l'Interprete Antico: conciosia, che facilmente, si può supplire, & sua causa, cioè & causa cogitationum sinem in se continentium, come pare, che volessero dire i sopradetti autori: & anche qua sua causa, cioè sua ipsarum causa fiunt contemplationes; come volle l'Aretino. E però da , notare, che il Vittorio lascia nell'ultima parte la voce, cogitationibus, ,, hauendo detto Aristotele qui sunt cogitationibus Architecti, come facilmente vedrà, chiunque ricorre al testo greco: & non semplicemente come dice il Vittorio . qui sunt Architetti. Finalmente Dionisio Lambino nella greca & nella larina lingua vno de i lumi dell'età nostra; espri-,, me in tal maniera le parole del Filosofo. Sed hominem ad actionem aptum non est necesse ad alios spectare, aliorumque arbitratu ac nutu viuere, vi quida putant: neque has solas cogitationes esse ad agendum aptas, que euentorums gratia suscipiuntur, ex agendo nascentes: sed multo magis eas, que sunt per se perfecte, & sua ipsarum causa suscepta contemplationes, & mentis agitationes. , nambona actio finis est, ergo & actio aliqua. Maxime autem eos dicimus agere, & externarum actionum dominos, & compotes esse, qui mente & cogitatione , opificibus, quod agant, precipiunt atq; prescribunt. Nella quale interpretatione e da notare, che oue tutti gli altri interpreți riferiscono la noce altinam & la greca mpanfinor alla vita; solo esso fra tutti la riferisce all'huomo dicendo, sed hominem ad actionem aptum. & aggiunge in oltre di

K 2

----

substitute quello. Aliorumq; arbitratu ac nutu viuere. di che non è parola nel testo greco. Riferisce di più la voce, nascentes, alle cogitationi: volendo, che queste cogitationi (che Aristotele asserna esser solo per opinion d'alcuni stimate pratiche) naschano ex agendo: oue il senso de gli altri interpreti è, che cotali cogitationi riguardino quelle cose, che nascono ex agendo. Secondo il qual sentimento la voce nascentes, si doueua riferire à quell'altra, euentorum: & conueniua dire. Ex agendo nascientium. E anche da considerare, che il Lambino segue il senso espresso dall'Aretino in quelle parole. Et sua ipsarum causa suscepte, contemplationes. Nel rimanente egli non è da gli altri à nostro giuditio differente.

Come S. Thompso habbia esposto il luogo apportato di sopra del settimo della Politica. Cap. 58.

H Ora considerate le interpretationi del testo di tutti quelli Autori, che sappiamo noi hauer posto mano á si lode uol opera di sare

in lingua latina la Politica di Aristotele, passiamo à considerare l'espositioni apportate da grandissimi ingegni sopra questo passo. Et per cominciare da S. Thomaso: stimò questo granissimo Autore ne suoi Comentarij, per quello ch'io raccolgo dalle sue parole, che Aristotele in questo luogo faccia paragone frà la felicità, & la vita attiua, & la contemplatina; & che questa à quella preserisca. Dice dunque Aristotele secondo lui, che non solo quelle meditationi dell'intelletto sono attine, che si fanno per cagione delle cose agibili contingenti; ma molto maggiormete glle conderationi & meditationi sono attiue, che sono pfette, & si ricercano p cagione di se stesse Nee etia (dice egli) ille sole meditationes intellectus actiux sunt, que sunt de operabilibus, vel gratia operabilium contingentium: sed multo magis illa considerationes, & meditationes optima sunt, que secundum se perfecta sunt: & secundum se quer untur, non propter aliquid aliud. Di ciò è la ragione secondo S. Thomaso, perche l'ottimo fine dell'huomo & della Città è la buona attione; ma non possono essere due attioni disserenti di spetie ottime ambedue; adunque ottima sará vna sola. Per la qual cosa l'ottimo fine dell'huomo farà alcuna attione di esso: & quella farà, secondo cui si dice, che egli massimamente opera. Ma operare massimamente l'huomo diciamo fecondo l'intelletto speculatino; adunque la consideratione, & meditatione delle cose agibili non sará l'ottima operatione dell'huomo; ma tale sarà la speculatione delle cose eterne, & necessarie: & perconseguente migliore & dispiù pregio sarà la vita & felicità contem-

pla-

platina, che l'attina. Et che l'huomo si dica massimamente, & spetialméte operare secodo l'intelletto speculativo, lo prova S. Thomaso per questa ragione: percioche noi diciamo spetialmente operar coloro, che hanno il dominio, & l'imperio sopra le attioni esterne: ma i speculativi hanno spetialmente il dominio sopra cotali attioni, percioche commandano à tuttigli operarij quello, che debbano fare; adunque i speculativi saranno massimamente operanti; adunque l'huomo si dirà spetialmete operante secondo l'intelletto speculativo. Il che per fare maggiormente palese S. Thomaso, discorre in cotal forma. l'intelletto pratico, che è regola nelle operationi esterne, presuppone come principio il retto appetito del fine: & il retto appetito. del fine non è senza la rettitudine della volontà: & la rettitudine della volontà presuppone la rettitudine dell'intelletto, che gli mostri il vero bene, & il vero fine (percioche la volontà non vuole alcuna cosa, che prima non sia intesa dall'intelletto, come dice Aristotele nel primo della Retorica) ma questo intelletto, che dimostra alla volontà il bene, & il fine, non è pratico, ma speculatiuo: (percioche l'intelletto pratico dipende dalla volontà, in quanto che, come si è detto, suppone per suo principio l'appetito retto, & questo la retta volontà) ma l'intelletto speculatino non hà cotal dipendenza, anzi si può dir più tosto, che la volontà dipenda da lui, in quanto egli con il mostrarle il bene, & il male, è principio della sua operatione; per la qualcosa la prima regola vniuersale dell'operare, sarà l'intelletto speculativo: adunque secondo cotal intelletto si diranno gi'huomini spetialmente operanti & attiui. Questo è per mio credere il senso ,, delle parole di S. Thomaso, oue egli cosi fauella. Maxime autemagere , dicitur secundum intellectum speculatiuum: maxime enim agere dicimus illos, ,, qui secundum quod huiusmodi dominium habent extriusecarum actionu emniu. ,, tales enim sunt sicut Architectonici. Speculatiuum autem maxime dominium ,, habet operationum extrinsecarum: sicut rationem imponentes, & sicut Ar-" chitectores. Intellectus enim practicus, qui dirigit in operationibus exteriori-, bus, supponit, sicut principium, rectum appetitum finis: & rectus appetitus ,, finit non est sine rectitudine voluntatis. Rectitudo vero voluntatis supponit " rectitudinem intellectus, bonum vel finem ostendentis. si quide voluntas nihil , vult, quod non sit intellectum prius, sicut dicitur primo Rectorica: ille autem, ,, intellectus est intellectus no praticus, sed speculativus; si practicus per se depen-" deat à voluntate, iste autem non: quare prima regula agendi vniuerfaliter est in-,, tellectus speculatiuus: secundum ipsum igitur agere dicimus: quare optima actio ,, hominis est speculatio: & per consequens vltimus finis eius. Questo è il discorso di S. Thomaso, da cui habbiamo anche, che l'attione, & la praxi

Lib. 7. \$ract. 1. Cap. 2. consiste specialmente nell'operatione dell'intelletto speculativo. Et la medesima espositione apporta Chrisostomo Iauello nelle sue Epitome sopra la Politica.

Qual sia l'espositione di Bartolomeo Caualcanti sopra il detto luogo; & per qual cagione questo Autore risiuti S. Thomaso. (ap. 59.

Vesta interpretatione di S. Thomaso è grauemente ripresa da. Bartolomeo Caualcanti, huomo famoso nella Filosofia di Aristotele, nel settimo discorso sopra gliottimi Reggimenti, ,, oue interpretando questo luogo parla intalguisa. In questo testo si , vede chiaramente, che Aristotele non vuole, che sia necessario, che " la vita attiua riguardi altri con le sue attioni : come sono le attioni di ", giustitia, di liberalità & d'altre simili, che si fanno verso d'altri, & , escono fora di noi, & appariscono nell'estrinseco: ma vuole anche, " che le considerationi & i discorsi, che si fanno à fine di conseguire ,, qualche cosa, che seguita da esse operationi: come, verbigratia, i Dis-», corsi, che si ficessino à fine della vittoria per mezo delle attioni della , guerra & fimili, siano attioni. ma molto più estende il nome d'attione ,, alle speculationi, & contemplationi, le quals restano in noi, & non si ,, fanno ad altro fine, che dello istesso speculare: quali sono le speculatio-,, ni delle cose eterne, & necessarie. Oltra di questo comparando i di-,, scorsi de gli Architetti con le attioni esteriori, vuole, che tali discorsi " meritino più il nome di attioni, che quelle operationi esteriori, & , essercitative, delle quali essi sono autori & signori, si che & le commã-,, dano, & ordinano: come è quando l'Architetto (dal quale tutti gli Ar-"; tefici principali in altre facoltá hanno preso il nome, & anche l'Arti & ,, facoltà, che si chiamano Architettoniche) discorre, & ordina, che nella , fabrica la volta si faccia in vn tal modo: & come quando per discorso, , & configlio del Capitano dell'effercito si fà giornata con vantaggio, & , si acquista la vittoria. In questi casi l'Architetto nell'edificatione, & ", il Capitano, che circa le cose della guerra imita l'Architetto, & piglia il nome suo, opera più, che i muratori, che fanno la volta, & i soldati, che combattono, & rompono i nimici. Hora interpretando S. Thomaso questo testo sà vn lungo discorso della selicità delle Città: & ve-" nendo à quel luogo doue si fá mentione delle attioni architetoniche " & principali; l'intende male, & s'inganna, pigliando tali operationi ,, per operationi dell'intelletto speculativo: & per hauer mal inteso que-,, sto luogo discerre breuemente, & conchiude nel fine del sopradetto , suo discorso, che l'intelletto contemplativo sia principio delle attionis

perche l'intelletto attiuo presuppone, come principio il retto appetito , del fine; & l'appetito retto del fine non è senza la rettitudine della " volontà: & la rettitudine della volontà presuppone la rettite dine dello intelletto, che mostri il bene, & il sine: & questo intelletto non è attiuo, mà contemplatiuo. & cosi vuole, che la prima, & principal regola delle nostre attioni sia l'intelletto contemplativo. Questa opinione ,, di S. Thomaso, non sò, quanto sia conforme alla vera dottrina di Aristotele: conciosia cosa che quanto all'intelletto speculativo, Aristotele , nel terzo libro dell'Anima dica determinatamente, che l'intelletto speculatino non intende cosa alcuna di agibile. & quello che segre. Et con questa espositione similmente vediamo, che il Caualcanti, tutto ch'in ciò riprenda S. Thomaso: segue non dimeno nel rimaner te il suo parere: volendo, che Aristotele affermi in questo luogo, non esser necessario, che la vita attiua si riferisca ad altri, dichiarandosi, che il riferisi ad altri s'intende delle attioni di giustitia, di liberalità, & simili. di più che parli della felicità contemplatina, & che estenda il nome di attione alle speculationi: & che domandi principalissimaméte & proprijssimamente attione l'operation di essa felicità conteplatiua. Finalmente che voglia i discorsi de gli Architetti meritar più il nome di attioni, che le esteriori operationi satte da manuali, che al commandamento obediscono di esso Architetto: le quali cose tutte pose anche S. Thomaso, come è noto per il passato discorso.

Si recano l'espositioni dell'Acciaiolo, del Sepulueda, & del Vittorio. (ap. 60.

Acciaiolo anch'esso non si discosta punto da questa opinione: & vuole che Aristotele intenda per la vita attiua, che non si riserisce ad altri, la contemplatione, & la vita contemplatiua: & che dimostri con l'essempio dell'Architetto, che lo speculare è spetialmente opera, re: onde conclude dopo longo discorso. Patet igitur, quod Philosophus
, concludit, contemplatiuam viuendi rationem supremam esse felicitatem, at que
, eam esse vitam optimam vnicuique, & ipsi ciuitati. Il Sepulueda ne suoi scholis sopra questo passo dimostra pure di sentire il medesimo: conciosiache il riserisi la vita attiua ad altri, esponga, vt opus iustitia vel liberalitatis. Onde per vita attiua ad altri riserita intende, come vediamo, la vita Ciuile, & selicitá attiua: & per contemplationi intende parimente le operationi dell'intelletto speculativo, & la vita contemplatiua, dicendo. Et cogitationes seu contemplationes Mathematicorum, platiua, dicendo. Et cogitationes seu contemplationes Mathematicorum, Theorematum, & motuum naturalium, que sui causa non alterius obeuntur.

Et sinalmente mosso dall'esempio, che Aristotele dà dell'Architetto,

K 4

intende, che la vera praxi & attione secondo lui sia riposta nell'opera-,, tione dell'intelletto speculatiuo: percioche dice. Eos potissimum aucto-,, res esse externarum actionum, exempli gratia, victorie, qui cogitationibus ;, architectos imitantur, idest quorum consilio, non opera, res efficitur: vt Im-, perator, cuius consilio & imperio prelium est in tempore equoque loco comissio magis agit, paritque victoriam, quam milites qui pugnando hostes concidunt, , Gin sugam vertunt. quo intelligitur cogitationem, actionem quandam esse, & , qui contemplatur, hune non cessare, sed aliquid agere. Pietro Vittorio ne suoi Commentarij dice, che hauendo Aristotele posto di sopra per fondamento, che la vita beata è vn'attione perfetta, & ripiena de veri beni detta Eupragia: & vedendo ritrouarsi alcuni, che dissentiuano intorno à ciò in alcuna parte da lui; i quali voleuano, che la vera vita attiua fosse propriamente quella, che si riferisce ad altri, & non quella, che contenta di se stessi, pone ogni suo studio per adornare & recar perfettione à se medesima: aggiungendo, che perciò quelle sole cogitationi sono degne di esser nomate pratiche, che si fanno per conseguire quelle cose, che nascono ex agendo: si volga in questo luogo à confuture l'errore di costoro; dicendo che non solo le cogitationi sopradette si deono domandar pratiche, ma quelle ancora, & molto propriamente, che sono in se stesse perfette, & hanno per sine di render perfetti coloro, da quali else nascono. & che cotali cogitationi si debbano dire spetialmente pratiche, lo proua Aristotele (dice il Vit-», torio) quia sine dubio perfecta actio-quadam est, quam scilicet comitetur ino, tegritas, & absolutio illius operis. Et pare, che voglia dire (per quello ch'io stimo) che quella si dee domandare persetta attione, à cui consegue la persettione dell'opera, alla quale ella è dirizzata: ma le attioni ch'in se stesse sono persette, & che rendono persetto l'operare, sono tali: dunque si debbono domandare spetialmente pratiche. Il che pensa il Vittorio, che Aristotele proui anche apportando l'essempio dell'Architetto: il quale per commune consentimento si dice spetialmente , operare, tutto che non si assatichi con le mani. Vsus autem (dice) 3, quasi consensu omnium, inquit. In primis autem agere cos dicimus, qui non , sunt ministri, & quasi Fabri, sed actores, & duces factorum extra illos ipsos

s etiam positorum.

Come habbino inteso il luogo sopradetto Giouanni Caso, Giacopo Mazzoni, il Figliucci, & il Scaino. (ap. 61.

G Iouanni Caso, che vltimamente hà espossi i libri della Politica, seguendo la commune opinione, stima, che Aristotele in questo luogo

auidi-

luogo preserisca la selicità contemplatiua, & che affermi questa esser veramente quella, che rende la Città beata: & la vita & felicità attiua intende esser constituita da quell'attione, che Aristotele dice riferirsi ad altri: la vita contemplatina da quell'attione, che contiene inse " stessa il sine, & èrispetto à se medesima. Et ecco le sue parole. Ad ,, vltimam iam partem huius capitis accedo, in qua Philosophus ex hac compara-, tione vtriusque vite eam longissime in optima Civitate prefert, que in contem-" platione animi secundum virtute mentis agitur. hinc quastionem presixam in ,, fronte huius tractatus moueo: quam vt accuratius tractem, à distinctione actio-,, nis, que est intextu, incipiendum puto. Est ergo actio vita beate duplex, vel ,, comparata ad alios, vel absoluta, qua in se sinem id est contemplationem habet: ,, non in illa, sed in hac Philosophus supremam felicitatem hominis, & Ciuitatis », ponit. Ma non è da lasciare quanto Giacopo Mazzoni huomo di profondissima dottrina hà detto sopra questo luogo, nella sottilissima questione, che sà della praxi ne suoi Presudij: la quale, quando altro testimonio no ne dessero i suoi scritti, basterebbe à far conoscere di quanti & quali lettere era dotato quel grand'ingegno. Dice egli adunque dopò l'hauer posto, che si come l'intelletto pratico dice vn'habito in esso intelletto, che si stende all'appetito: cosi la praxi nascendo dallo intelletto pratico pare, che sia vna certa notitia di esso intelletto, che , si estende all'atto dell'appetito. Nec ab ista opinione dissentit Aristoteles, ,, qui quidem in septimo Politicorum nonnulla scribit, que volo nos distinctim ,, perpendere. Sed actiuam vitam non est necessarium esse ad alios, quemadmodu ,, quidam putant. Id ergo per quod actiua constituitur, praxis nempe, reperitur ,, in nobis absque aliqua relatione extra nos . Simile omnino illud Persianum. Nec " te quesiueris entra. Subdit Aristoteles neque cas meditationes solum esse acti-,, uas, que gratia eorum funt, qua ex agendo proueniut. Verba omnino notanda: , habemus enim in illis vltra praxim aliquid produci. Erit ergo praxis actus ,, quidam internus siue immanes, vltra que requiritur interdum quid aliud, puta ,, actus transiens, vel vt Scholastici loquuntur, imperatus: vel, vt ipse met ait Ari-" stoteles, interdum dicitur opus. Erit ergo praxis actio inmanens, id vero, ,, quod ex ea prouenit, opus . Sequitur Aristotelis Textus, sed multo magis que in ,, se ipsis perfectasunt, ac sui ipsarum gratia fiunt contemplationes, & meditatio-, nes . bene agere .n. finis est : quare & actio quedam. In quibus verbis obseruã-,, dum, quod adeo mentis operationes praxeis existimat esse; vt etiam co nomine , intellectus speculatiui actiones appellet : sed tamen per abusionem quandam, 3, atque vt Greci dicunt, xátaxenoiv. quid .n. proprie dicatur praxis, explicat , Aristoteles sequentibus verbis. Maxime autem proprie dicimus agere etiams , externis actionibus eos, qui intelligentia & cogitatione operibus presunt, vi Arthitecti. Ecce ergo quod apertissimis verbis fatetur Aristoteles, praximo

quiditatiue esse ratiocinationem ipsius mentis practice. Vuole dunque in somma il Mazzoni, come è noto per le parole sopraposte, che Aristotele in questo luogo domandi il discorso pratico, & l'operatione di cotal intelletto propriamente praxi & attione: & tale anche domandi l'operatione del speculativo, ma impropriamente. Queste sono l'espositioni de gl'interpreti latini: da quali non sono punto diversi quelli, che in lingua volgare hanno scritto sopra la politica. percioche il Figliucci (che Bernardo segninon hò potuto vedere) stimando che Aristotele in questo luogo venga alla solutione della questione proposta da lui di sopra, cioè qual vita sia più eligibile, & persetta, & qual reda la Citrà più beata, ò l'attiua, ò la contemplatiua; dice, che egli la risolue, anteponendo la contemplatina, & giustamente. percioche quelle cogitationi sono spetialmente attiue, & quelle contemplationi, che di loro stesse contente, in noi si restano, & finiscono nel contemplare: come tutte le contemplationi delle scienze. & che ciò sia il vero (dice il Figliucci) vedasi, che nelle operationi ancora diciamo coloro principalmente operare, che non fanno cosa alcuna, ma solo contemplano, configliano, & commandano: come sono gli Architetti, i Consultori della Guerra, & simili. li quali non operano, ma solo contemplano: & pure si dicono operare più de gli altri. Il medesimo afferma il Scaino nella sua Parafrase: se non che dice più manifestamete, la vita attina referita ad altri significare le attioni fatte in relatione ad altri, ne quali vanno à finire, si come l'atto della liberalità: onde per vita attina riferita ad altri intende, come vediamo, la vita & selicità che Aristotele ne libri dell' Etica, & della Politica domanda attiua, & oppone alla contemplativa.

Si dimostra, che ne le interpretationi, ne le espositioni sopradette possono hauer luogo. (ap. 62.

Ora queste sono le interpretationi, & le espositioni sopra questo I luogo de gl' Inrerpreti, & Espositori: dalle quali vediamo non solo confermata, ma anche accresciuta la dissicultà sopraposta: conciosia, che tutte seguendo l'istesso sentimento dimostrano, che la praxi secondo Aristotele consista nella operatione dell'intelletto, presa nel sentimento già detto da principio, cioè in quanto non dice altro se no la cognitione della verità pratica. da che segue necessariamente, che sia falso, quanto sù da noi detto, cioè che l'elettione sia di esso principio. Et nondimeno dalla vera intelligenza di esso noi crediamo, che tutti si siano di gran lunga discostati: & che questo luogo ben inteso; & esposto

resposto secondo il suo vero, & diritto sentimento, non solo non sia contrario à quanto habbiamo stabilito noi della praxi: ma fauorisca molto la nostra opinione. la qual cosa se non fosse più chiara che il Sole, non ardiressimo di assermare: temendo che l'esser discordi da hnomini di tanto grido, non fosse stimuto in noi temerità & pazzia. Ma chi può darsi, di gratia, à credere, che Aristotele; il quale nel primo & nel decimo libro delle Morali tanto lungamente si assaticò per insegnare la differenza, & la natura della felicità attiua, & della contemplatina; & ne spiegò le vere cagioni, perche questa contemplatina, quella attiua si domandi; hora affatto scordato di se stesso, & de suoi principij, chiami in questo luogo la felicitá contemplativa attiva; anzi affermi, che più veramente si dee questa attiua domandare, che l'attina istessa, confondendo perciò i termini, & tutta la sua dottrina? Chi può stimare, che il Maestro di coloro, che sanno, mentre tratta della vita Politica; mentre vuole insegnare qual vita renda la Città beata (la qual vita in mille luoghi dell'Etica & della Politica hà dimostrato, che consiste nell'operare secondo la prudenza, la virtù morale) si volga hora à dire, che tale è la contemplativa: distruggendo & la vnione Ciuile, & la Città, & la Republica, che intende formare, & in somma quanto hà scritto ne ilibri della Politica? Non vediamo -noi, che cotal vita non può sola conuenire alla Città? & che è vna grandissima ripugnanza il porre la Città, & il porla beata, beata soladi cotal beatitudine, rifiutata l'altra? conciosiache l'essenza di essa-Città conssse nel convenire insieme, & nell'operare i Cittadini civilmente: il che non si prò fare, se non col mezo della virtù morale, & della prudenza: & seguentemente della vita, & della felicità attiua. & che però la contemp latina non può á patto alcuno convenire alla Città in quanto tale, & questa rendere felice, & beata; se già non volessimo formare vna Città di contemplatiui, ch'essendo tale mancherebbe d'esser vera Città & vera Republica. Che più? nell'istesso libro settimo della Politica, poco di sopra mouendo Aristotele la C.2.s. questione qual vita sia delle due più da desiderarsi, non domanda la vita attiua que in administratione Reipnblica, & Ciuium communione versatur? non domanda la contemplativa, qua veluti peregrini, & hospitis vita est, & à Civili seinneta? non domanda la vita attiua, Civile? Finalmete non haueua detto nel decimo dell'Etica, che la felicità attiua reca impedimento alla contemplatiua, ò almeno quelle cose, che alla felicità attina sono necessarie? & che l'huomo in quant'huomo, & che viue in compagnia, opera secondo la virtù? diciamo più chiaramente, per viuer, come huomo hà mestieri della felicità attina?

€.3.

C. I. f.

c.8.F. , Quatenus tamen homo est (dice egli) cum pluribusq; vitā degit, ex virtute , agere proponit. talibus igitur ad humane degendum indigebit. Onde appare esser pur troppo vero, che se egli dicesse in questo luogo la vita contemplativa esser attiva, & tale essere massimamente, & questa (l'altra risiut esta) convenire alla Città, direbbe vna cosa ripugnante, & verrebbe à distruggere tutta la sua dottrina, & la Città & la Republica, le quali intende di sormare, & di sar beate. Ma consideriamo il luogo di Aristotele con diligenza, & vedremo, s'io non sono ingannato, facilmente il vero.

Si cerca qual sia la vera espositione del luogo addotto. Et prima quante, & quali questioni proponesse di trattar Aristotele nel settimo della Politica. Cap. 63.

Ercando il Filosofo nel settimo della Politica, oue intende trat-

tare dell'ottima republica, qual sia la vera, & ottima vita della. Città, & quale la felicità sua, & quali veramente siano gli huomini attiui, ò diciamo pratici, & quale il discorso pratico; cosi conclude se-,, condo l'interpretatione del Vittorio. Sed si hec dicuntur recte, beatitu-,, dinem ponendum est esse bonam actionem, & communiter omnis Civitatis, ,, & sigillatim optimam vitam, que in agendo versatur. Scd vitam actiuam non , est necesse ad alios referri, vt quidam arbitrantur: Et quello che segue, secondo che da principio nell'apportare l'interpretatione di esso Vittorio, sù da noi addotto. Per intelligenza delle quali parole bisogna. fapere, che Aristotele di sopra haueua detto, che ancorche tutti consentino, che la vera felicità d'vna Republica non possa stare senza la virtù morale: cioè senza la, Temperanza, Giustitia, Fortezza, Prudenza & altre; non dimeno sono stati alcuni, che hanno stimato, la persettione della vita attiua non douersi fermare in questo solo: ma che, supposta ogni piccola parte di virtù; dee caminare all'acquisto delle richezze, à debellare i vicini, & in somma alla gloria, & alla potenza. & ecco le ,, sue parole. Sed cum de his que modo diximus interomnes fere conueniat: ,, tamen de quanto & modu excedentibus magnitudinibus contrauersia est. Nam , virtutis quantuluncunque adsit, hoc satis esse putant: divitias, opes, potentia, ,, gloria, sine fine querunt, ac his excellere nitunt. Quoru errore facile nobis fue-,, rit rebus ipsis conuincere: cũ nỗ virtutes reb' externis, sed has virtutibus para-, rehomines atque tueri videamus. ipsimque vitam beatam, siue in voluptate , hominibus posita sit, sinc in virtute, sinc in vtraque. Tamen ijs, qui, cum

, morum probitate intelligentiaque excellant, externorum bonorum mediocritat**ë** tenent, magis adesse notemus, quam qui ex his plus habent, quam ad usus vite

**Satis** 

, stisest: illorum autem inopes habentur. Et questa vita dirizzata alla. gloria dell'armi alle richezze, & alla potenza, chiama qui Aristotele, come vediamo, Politica si & pratica: ma riguardante. Rres externas, & honn externa: chiamò nel luogo, che noi esponiamo (il che desidero, -che sia sommamente auertito ) Ad alios relata: perche riguarda più tolto à i frutti & alle cose, che nascono, & si acquistano dall'operare secondo la virtù, & secondo la felicità, che alla virtù & felicità istessa: cioè alla potenza, alle richezze, alla gloria, & al dominare. Le quali pure nel luogo sopradetto domando Proficiscentia ex agendo: perchenaschino, & si acquistino dall' operare, & dall' operationi virtuose & felici. Che questo significa la voce de Bandrour vsata da lui: della quale C.7. ; seruendosi nel primo dell'Etica, disse nell'istesso sentimento: Quippe ,, cum eadem expeteremus, etiam si nibil inde nobis prosicisceretur. Onde giustaméte si domanda vita ad alios relata, & ad res extenas, & ad bonas externa: come glla, che dirizzata alle cose, & à beni esterni, & à signoreggiare altrui, no si appaga della vera felicità, che cossiste, come già da Ini era stato dichiarato nel primo, & nel decimo dell'Etica nell'operare fecodo la virtu, & feguéteméte ne beni interni & dell'animo: & che perciò hauendo, quanto all'operare virtuosamete le sia mestieri, de beni esterni, altro non cerca, & in se stessa, & di se stessa si contenta. Per la qual cofa quell'altra vita domandò Aristotele Tiranica in quelle pa-,, role. Qui vero Tyrānicam vitam ceteris omnibus anteferunt, hi Civitatem. C. 2. f. " plurimis imperantem felicissima esse consitebuntur. perche tutta sia riposta nel foggiogare & fignoreggiare altrui, anche contra sua voglia. Et à questa vita, che tutta è sondata in render i Cittadini bellicosi, riguardauano secondo Aristotele la Republica di sparta, & di Creta, & alcun'altre: se bene quanto al fignoreggiare i vicini, furono alcuni, che si diedero à credere, come pure Aristotele testimonia; che quando cotal imperio sia Politico, & non seruile, ciò non fosse ingiusto: auega che per altro d'impedimento à menare vna vita quieta, & contenta, & " lontana dalle cure, & trauagli. Quidam igitur (dice egli) sic existimant; C.2. f. finitimis imperare, si heriliter fiat, iniustissimum esse: sin autem Civiliter, ab: esse quidem iniuriam, tamen impedimento esse, quominus liceatotio, & iucunditate frui. Alij tanquam ex aduerso solam actiuam civilemque vitam viro dignam esse putant: officia enim qua à singulis virtutibus diucuntur non magis prinatos homines attingere, quam eos qui funguntur publicis muneribus, & " Rempublicam administrant. Sic igitur quidam existimant. Alij solam heri-, lem & Tyrannicam reipublice rationem felicem esse dicunt. Oue vediamo, che tre sono le opinioni, che si haueuano della vita attiua. vna di coloro, che stimauano, che ella consistesse principalmente nel signoreg-

giare,

giare, ma ciuilmente: l'altra di coloro, che pensauano, che la sola vita attiua & ciuile sosse degna dell'huomo libero: & intendeuano, che sosse quella, che occupata ne gli vsiici della virtù, alternando gli imperijsi si commune à tutti i Cittadini: onde giustamente è detta ciuile: la terza di quelli, che preseriuano la vita Tirannica, tutta tinolta à signoreggiare in qual si voglia modo i vicini, & perciò ripiena sempre di cura & trauagli: della quale gia si è parlato: & della quale disse Antioco satto accorto á sue spese nella vita di Scipione appresso, Plutarco. Benigne sibi à populo Romano sattum: qued magna cura liberatus, modicis rezui terminis vtereutr. Ampla enim imperia, & nimie que expetun-

Ft quelta dubitatione & varietà di opinioni raccontata dal Filosofo intorno al viuer politico appartiene, si come è manifesto, à conoscere qual veramente sia da stimarsi la vera vita attiua, & ciuile, & lontana da ogni vitio & da ogni ingiustitia.

Qual dubbio nascesse fra gl'antichi intorno alla beatitudine della Città. Qual questione risolua Aristotele nel luogo addotto.

Si riproua la comune espositione. Cap. 164.

I In oltre da sapere, che intorno alla beatitudine della Città nasceua

L' vn altro dubbio: conciosia, che douendo essere la Città felice, & la vita de Cittadini beata per mezo della virtù, trouandosi la felicità, & la virtù di due sorti, l'vna attiua, l'altra contemplatiua; & ciascuna di esse accompagnata dalla propria vita: con ragione si dubitaua. qual delle due felicità, & qual delle due vite fosse alla Città più conue-,, niente: onde Aristotele. Sed bec iam duo sunt, qua dis futatione indigent. Primum vtra sit magis expetenda viva: que in administratione Reipublica & Ciuitatis communione versatur: au qua velut peregrini, & hospitis vita est, & à ciuili communitate seiuncta: & poco di sotto Hec igitur necessario est optima Respublica, per quem ordinem rectissime quisque babere, ac beate viuere potest. Nec id est dubitabile, sed interipsos, qui vitam que cum virtute degitur maxime expetendam esse consentiunt, controuersia est, vtrasit magis expetenda, ciuilis & activa, an que à rebus omnibus exterioribus seiuneta est, hoc est contemplatina, quam solam nonnulli vitam Philosophorum esse dicunt. Has enim duas vitas fere qui virtutem maximo studio & ambitione colunt, tumo priores, tum etiam nostra memoria deligere videntur: duas vitas dico, ciuilem & Philosophorum. Neque vero parui refert veri veriora dicant: necesse est ,, enim vt qui intelligentia, prudentia que valent, tum singuli hnmines priuatim, , tum respublica comuniter vitam instituant ad meliorem finem spectantes. Hora

C. 2. f.

e Hora hauendo mosso Aristotele queste due dubitationi, I'vna qual sia da stimarsi la vera vita attiua, & ciuile, à cui convenga, come à Scopo dirizzare la Republica con le leggi, & i Cittadini: l'altra, se nella Città sia più eligibile la vita contemplativa, & Filosofica, ò l'attina: lasciando questa seconda per risoluer più di sotto, come diremo appresso: risponde, se io non sono ingannato, nel luogo, che noi hora ci affatichiamo di esporre, alla prima dubitatione: mostrando che la Città, auenga, che non intenta, & tutta occupata à signoreggiare i viciri, & à foggiogare altrui, & in soma alle cose, & beni esterni, & d'altri; nondimeno menerà vera vita attiua& ciuile,& sarà veramente ,, felice. Che qto volse egli dire in qelle parole. Sed vita astina no est necesse ,, ad alios referri, vt quidă arbitrant. Il che no hauedo auertito gli espositori, si sono dati á credere, che esso qui risolua la seconda questione, & tratti della vita contemplativa, di cui non fà parola. Per ciò soggiunge, che non quei discorsi, & quelle cogitationi solo sono veramente da stimarsi pratiche, ò attiue, che dir vogliamo: le quali sono cagione di si " fittiviti, che Aristotele significò con quelle parole. Que gratia prosi-,, ciscentium sunt ex agendo. Et poco di sopra l'haueua domandata vita ad altri riferita, & volle dire della fignoria sopra i vicini, della gloria, della potenza, & delle richezze, le quali proficiscuntur ex agendo, cioè sono frutti & opere della vita attiua, & delle attioni: & dell' operare ginstamente, fortemente, & in somma secondo la virtu, come anche di sopra si è detto: ma che quelle cogitationi, & discorsi ancora sono da stimarsi pratichi, anzi maggiormente & molto più propriamente tali, che sono autorensio. La qual voce vsata qui da Aristotele con somo artificio, non solo significa, che dette cogitationi contergono il fine, come spiegò il Vittorio: ò diciamo più propriamente, che riguardano il fine, cioè ipsum agere, che è la felicità attina: & non quelle cose, che proficiscuntur exagendo, & exsine, & che nascono da essa felicità: ma signisica anche & principalissimaméte, che dette cogitationi cagionano & pducono il fine, che è l'operare secodo la virtu & la felicità istessa, non altriméti, che Galeno suol domadare autorénes quelle cagioni, che per loro medesime cagionano vn effetto, & sono di esso cause principali, & non con cause. Il che disse Aristotele, perche il discorso, la cogitatione & verità pratica è causa efficiente dell'elettione, come di sopra si è veduto: & l'elettione della praxi & attione, & dell'eupraxia, che è la felicità attiua. La onde hà veramente potuto dire, & che dette cogitationi cagionano il fine, & che perciò sono da domandarsi pratiche, & spetialmente tali: & per questo rispetto aggiungere, che le contemplationi fatte per cagione di queste cogitationi, & discorsi si deò-

no similmente pratiche domandare. Il che spiegò Aristotele in quelle " parole Et que sua causa fiunt: sua cioè, come io espongo, Cogitationum , finem in se continentium. Che in questo senso per mio parere conviene di prendere la voce greca, astar, & non nell'altro seguito (come appare per le versioni apportate, & maggiomente apparirà più di sotto) quasi da tutti gl'Interpreti. cioè che Aristotele dica, queste contentplationi essere sui ipsius causa, & propter se ipsas: intendendo per esse le scienze, & la felicità contemplatiua il qual senso riceuuto anche da gli espositori, è stato cagione, che essi habbiano pensato, che Aristotele tratti in queste parole della sudetta felicità: di cui, come si è auertito, non ragiona à modo alcuno. Et che queste cogitationi, che cagionano & riguardano il fine: & le contemplationi di esse cogitationi fieno tali, " cioè veramente pratiche & attiue : lò proua Aristotele dicendo. Bona , namque actio sinis, quare & actio quedam. Et hà voluto dire, che queste cogitationi, che riguardano il fine, & le contemplationi di esse sono pratiche, & attine, perche questo fine non è altro; che bona actio detta eupraxia, & l'eupraxia necessariamente praxis quedam, onde le sudette cogitationi, & contemplationi, come dirizzate alla praxi si deono propriamente domandar pratiche.

> Quali sieno le contemplationi, & cogitationi pratiche secondo il Filososo, & qual la vita pratica & attina. Come si debba intendere quanto egli dice dell'Architetto. (ap. 65.

Vesto è il discorso d'Aristotele, nel quale dice in somma, che ques ste cogitationi & contemplationi, come riguardanti l'attione sono veramente pratiche, & attiue': & che la felicità attiua, & il fine conssiste in agendo cioè nell'attione, & nella buona attione: detta eupraxia, come habbiamo nel primo & nel decimo dell'Etica, & non nelle cose, che seguono exagendo, & che sogliano auenire da essa felicità, & dall'operare secondo la virtù: & che perciò potrà la Città ben ordinata participare la vita, & felicità attina, senza elser occupata nelle cose esterne, & senza riferire ogni suo pensiero ad altri intendendo per cose esterne & per vita riferita ad altri; la potenza, la gloria, le richezze, & il sogiogare i vicini, come tunte volte si è detto: & non le operationi secondo la virtù, cioè l'operare fortemente, giustamente temperatamente, prudentemente, come hanno stimato. tutti gl'Interpreti. Percioche come poteua mai Aristotele senza contradire manisestamente à se stesso, domandare le operationi fatte secondo la virtu, & seguentemente secondo la felicità attiua, operationi!

esterne, & ad altri riserite, il quale nel primo dell'Etica hauena già dimostrato cotal operatione esser propria dell' Anima nostra & interna, & come dicono le Scuole, permanente: che perciò le domanda qui fine & eupraxia cioè bona actio, come in tanti luoghi dell'Etica haueua. domandato: de quali ne basterà per hora di riferire vn solo del primo libro, la done domada la felicitá attina fine, la domada enpraxia, la domada operatione dell'anima, & seguétemete interna: & dice che no è di cose, ne de beni esterni. Il qual luogo nó meno approua la nostra espositione, che riproui la comune: & dimostra chiaraméte, che p selicità attiua, & per operatione secodo la virtu, no si può intedere operatione esterna, & ad altri riferita. Praxeis autem (dice egli si come noi C. .. , interpretiamo. Ad verbum) & energias ab anima proficiscentes, in anima ponimus : quare rette dittum est secundum hanc opinionem antiquam & Philosophis probată: tum etiam & recte: propterea quod, & praxti eis quedam & energia dicuntur esse finis: sic enim efficunt, vt felicitas in bonis anima sit non in externis. cum hac autem ratione congruit illud, & bene vinere, & bene agere », felicem fere. Et felicitas euzoia dicitur queda & eupaxia. Quindi con altissima filosofia sogiunge Aristotele, che perciò noi diciamo maxime agere & esse dominos externarum actionum, qui cogitationibus sunt architecti. Oue non sò vedere, perche il Vittorio lasciasse, come anche di sopra si è auertito, la voce, cogitationibus, in cui consiste tutta la forza del discorso d'Aristotele. il quale con l'esempio dell'architetto intéde argométando à minori, approuare quello, che hà detto di sopra, cioè che quelle cogitationi, & contemplationi sono veramente da dirsi pratiche, che riguardano la praxi, come lor fine. Percioche se esso Architetto si dice massimamente operare, & essere il vero pratico & operante, & hauere somma podestà & imperio sopra le operationi esterne; auenga che immediatamente non operi, ne realmente à guisa de gli operarij & manuali ponga mano ad esse; adunque & le sue cogitationi saranno veramente pratiche, come dirizzate alla praxi : & da essa praxi le cogitationi si domandaranno pratiche. il che & haueua nelle parole precedenti confermato con l'essempio dell'eupraxia, & era sua intentione di confermare qui con l'essépio dell'Architetto. Oue è anche da notare, che hauendo di sopra coll'essempio di essa eupraxia & della felicità attiua dimostrato, che le cogitationi & discorsi si domandano massimamente pratici dalla praxi interna; & che perciò non è necessario per denominarli tali, che siano dirizzati alla praxi esterna: conferma qui con mirabile artificio l'istesso ancora per l'essempio dell'Architetto argomentando pure à minori. Conciosia che se esso Architetto si dice spetialmente operare: che nondinieno non opera immediatamente. 

6. 4.

& i suoi discorsi si dicono pratici, auenga che dirizzati alla praxiestezna fadunque molto maggiormente si dourà dire, che operi l'huomo attiuo, & che i suòi discorsi siano pratici, il quale & opera immediata? mente, & del quale i discorsialla praximterna sonoirali esterna sono dirizzati: il che non auiene all'Architetto El peripraxi & operatione esterna (accomunando questa voce praxis per modo di generali parla re, & per esser meglio inteso, all'Arte, all'Architetro, & all'anualt ancora; de quali nientedimeno è propria l'esfettione; & non la praxicome nel sesto dell'Etica vien dichiarato) intende qui per mio credere Aristotele le operationi de manuali, intese di sopra, il signoreggiare i vicini, le richezze, la gloria. secondo il qual sentimento si detto nel C. 7. F., decimo dell' Etica; Civilis quoque hominis operatio negociosa est prater

,, ipfim etiam Civitatis administrationem, dum porestates, & honores sibi & " cluibus comparat. Et queste sono quelle cose, & quei frutei, che come esterni nascono exagendo, cioè d'all'operatione interna ; che è secondo la virtù, & la vera felicità attina: di cui perciò disse Aristotele nel me-

C. 6. F., desimo luogo poco di sopra. Ex operationibus aute ali funt necessaria, 🐠 💀 , ob alia ex petenda, alie per se: patet, felicitatem, aliquam ex ijs que iam non i , ob aliud sint experende, esse stat vendam : Felicitas enim nullius vei indiga est, ,, sed ex se se ipsa sufficit. per se autem sunt experende ille, ex quibus preter opera-

tionem requiritur nihil: cuiusmodi esse actiones videntur, que ex virtute frunts

» bona enim & honesta agere ex is est, que per se expetuntur. The state of the second of a

Si espongono più pienamente le parole del Filosofo intorno all'Architetto. Si apportano due dubitationi contra le cose dette, & si risolue la prima. Che cosa sia contemplatione, & Theoria pratica secondo lui. Cap. 66. and the manufacture of the compagner

Vesto è il vero sentimento, à mio giuditio, delle parole d'Aristotele intorno all'Architetto: nelle quali anche ha con sommo artificio inteso di rappresentarne innanzi a gli occhi la conditione, & la natura de Configlieri, & dicoloro, che commandano nella Repubblica. Percioche si come esso Architetto, il quale par, che non operi se non con l'ingegno, & non con le mani, ne si dà ad operationiesterne, come i manuali; si dice nodimeno signore dell'opera, che si fà, cioè il vero operante, & il vero, & principale autor di lei; onde è cagione, che altri operi, & l'operare, & l'opera si attribuiscono più à lui, che à manuali istessi; & tutto il suo discorso si dice pratico: ciò molto maggiormente si dee stimare, che habbia luogo ne i discorsi, & nelle operationi morali & Ciuili. per la qual cosa, & haura il discorso pratico colui, & si dirà possedere la ragion dell'operare, & sara

xero pratico, & operante, & menera vera vita pratica (che si dee dir l'ottima) & atriua; il quale non solo operando per se stesso, ma anche per l'altrui mezo, sará cagione ad altri di operare. il che esser proprio mella Republica de configlieri, è cosa manifesta, & si dirà anche à suo luogo. Ma intorno alle cose dette di sopra nascono due importanti v dubitationi. La prima è, perche habbiamo fatto disferenza fi á con-\* templatione, che Aristotele esprime con il solito nome di Bempla (la ... qual voce condusse per auentura gli Espositorià credere, che qui si fauellasse della felicità contemplatina) & cogitatione, & discorso, che contiene in se il fine: il che pare irragione uole; non essendo tal discorso altro ancor esso, che vna contemplatione: & non paredo, che possa darsi contemplatione, ò discorso di discorso, chi non vuol caminare in infinito. La seconda dubitatione è, perche habbiamo detto, che possederá vera vita pratica anche colui, che non opera; anzi che con · l'essempio dell'Architetto, avenga che non operi, si dirà operare più propriamente di coloro, che operano il che non solo pare in se stesso ringgnante, ma anche contrario à quanto più d'vna volta hà detto Aristotele nell'Etica, che nella Filosofia morale, & civile il conoscere è di poco momento, mà che la somma consiste nell'operare. Rispondiamo al primo dubbio, che essendo la veritá, & il discorso pratico, come di sopra si è veduto, quello, che consente con l'appetito sensitino retto; per cogitatione pratica Aristotele hà inteso quello discorso, il quale sà l'elettione no solo retta, ma anche buona; come nel trattato di lei si è dimostrato. ma perche, come vediamo nel contine te, & nell'incontinente, la ragione può esser retta, & la consultatione, & · l'elettione tali parimente, ma non buone (percioche l'appètito sensitino in loro non è retro, cioè conforme alla retta ragione; onde alcuno può operare secondo essa retta ragione contra l'appetito; di che si dir à appresso pienamente) quindi Aristotele nel luogo sopra posto sottilmente, & diumamente alle pratiche cogitationi aggiunge la contemplatione, & Theoria: conciosia cosa, che i disconsi del continente, & dell'incontinente, quando la ragione sillogiza in loro contra il ser so, \* & Pappetito sensitivo, si possono con molto proprio termine domadar contemplationi, & Theorie fatte per cagione del discorso pratico: ma non Irpossono assolutamente, propriamente, & persettamente domandare discorsi pratici, non essendo in essi retto l'appetito. La onde ben si possono chiamar contemplationi, come quelle, che à differenza delle cogitationi praciche non finiscono nell'attione, nonvi concorrendo l'appetito sensitiuo, senza cui non si dà la perfetta, & vera praxi; & attione secondo Aristotele: come nel trattato de Progresi, & Praxi si è pic-

2. CT 40

15.0

6. 2.

pienamente dimostrato. Il quale perciò sorse ne auerti nel settimo dell'Etica, che l'incontinente non si può dir pratico, ne prudente. Ne surono queste Theorie ciuili, & morali, per cosi dire, in questo sol luogo da Aristotele accennate: ma nell'istesso settimo libro della. Politica poco di sopra vediamo parimente la Theoria accoppiata con la cogitatione in quelle parole. Quoniam autem Ciuilis cogitationis, & Theorie hoc est opus, &c. Et nel secondo della Metassisca vediamo pure attribuita al pratico la Theoria & contemplatione, come di sopra si è veduto.

Si disnostra più pienamente quello, che possano signisicare contemplationi pratiche appresso Aristotele. (ap. 67.

T se parendo ad alcuni questa nostra interpretatione troppo sotti-Le, stimasse, che Aristotele habbia più tosto inteso per contemplationi, & Theorie in questo luogo le speculationi, & le dottrine, che insegnano, & contengono la Filosofia morale, & ciuile, come per essempio i libri dell' Etica, & della Politica; non siamo per contradire. Le quali si affaticano in dimostrare quello, che sieno questa & quell' altra virtù, questa & quell' altra forma de Gouerni, & quello, che sia operare virtuosamente: & in somma quelle considerationi, che si affaticano intorno all'essenza delle cose politiche, & seguentemente intorno á gli vniuersali: le quali non dimeno si deono domandar Theorie di cogitationi pratiche, perche sono dirizzate alla praxi, & alla cogitatione & verità pratica: da cui, come da suo principio, nasce la praxi, ma però alquanto più rimoto della eletione. O veramente diciamo, che egli intende per contemplationi le consulte, che fanno i veri Politici intorne alle cose agibili: nelle quali cercando se sia meglio di fare questo, ò quest'altro; vengono anche à considerare le cagioni di esse in vn certo modo vniuersale, per cosi dire, & theorico. dalle quali consulte si forma poi quella particolare consultatione, che accopagnata dal giuditio, & dall'appetito, rendendo il consultabile determinato, forma la vera cogitatione, & verità pratica, & l'elettione: come si è nel trattato di lei pienamente discorso. Et le quali consulte, come quelle, che si affaticano intorno al vero, & alle cagioni, sono anche nel secondo della Metasissica nomate Theorie: ma perche sono nondimeno riferite alle attioni, & alle cose agibili, & per conseguente à cosa, & à tempo determinato, come vediamo nell'eletione; si deono dire contemplationi pratiche: ò, come nel luogo del settimo della Politica, che hora consideriamo le dimandò l'istesso, contemplationi

di discorsi, & cogitationi pratiche. ò diciamo finalmente, che per Theorie egli intéde le consulte, & i discorsi delle cose vniuersali. Secondo il qual sentimento sù detto da lui nel sesto dell'Etica, che la pruden- C.8. 2 za è delle cose vniuersali ancora: & che possiamo sapere, che le carni leggiere sono facilià digerirsi, & sane, senzà sapere quali sieno, quelle carni, che habbiano cotal conditione. Et più di sotto leggiamo. " Preterca quidquid in consultando peccatur, vel ad res universas pertinet, vel C.9.L. ad singulares. nam vel omnes aquas graues esse insalubres, vel hanc esse grauem ignorare possumus. Oue come vediamo, concede, che la consulta consideri anche l'vniuersale. Et nel decimo dell'Etica dimostrò co l'essenpio C.10. L. del Medico, & d'ogn'altro artefice, esser al Politico necessaria la cognicatione dell'vniuersale; chiamando vniuersale non solo quello, che omnibus, mà anche quello, che talibus est vtile. Le quali consulte há potuto non impropriamente domandar Theorie nel luogo sopradetto in quanto riguardano l'universale. Et tali le domandò anche senza. dubbio nelle parole esposte del secondo della Metasisica, quando disse , che il Filosofo pratico considera, Quomodo se res habet, & causam. Ag-, giungendo, che non considera la causa per se, má ad aliquid, o nunc; perche ogni Theoria, & discorso del pratico si riferisce al singulare, & all'attione: di che si è disopra à sufficienza ragionato. Il qual luogo della Metafisica se bene surà considerato; vedrenio anche che abbraccia, & comprende tutte l'espositioni soprape se. Ne sono intorno à ciò da tralasciare quelle parole del terzo dell'Anima, che recano mol-, ta chiarezza à quanto si è discorso. oue Aristotele così fauella. Sed Te-.58. o, cum existimatio, ac ratio quedam sit rei vniuersalis, quedam singularis : altera , nanque dicit oportere hanc talem hoc tale agere: altera hoc esse tale, &: , esse etiam talem. hec demum opinio mouet, non illa vniue salis. An vira, " sed i'la quiescens migis, hec non ite. Che più? non leggiamo noi attribuita nel primo dell' Etica la speculatione, & Theoria al felice di felicità attiua in quelle parole? Semper .n. maxime omniñ aget & conteplabitur, qua C.10. ?. sunt secundi virtutem. Et nel sesto non si attribuisce ella all'arte ancora C.4. F. " Ars autem omnis (dice Aristotele) circa generationem versatur; commini-, sciturque, & contemplatur, vt eorum aliquid fiat, que, & ese, onon esse possunt. Onde non doueua questa voce dar tanto fastidio à gli espositori, che perciò s'inducessero di comun consenso à dire, che Aristotele affermi in questo luogo, la felicità contemplativa esser veramente & spetialmente attiua; questa douer essere nella Città, perche veramente sia attiua, & felice. Hora essendo vero quanto sin qui da noi si è discorso èassai chiaro, che per le cose dette vien à bastanza sciolta la prima.

dubitatione; & che non è vero, che si dia il progresso delle contem-

1.50

plationi, & cogitationi pratiche in infinito; & che concededosi in questo senso contemplatione, & discorso di discorso, si conceda perciò alcuno inconveniente.

Si risolue la seconda dubitatione. Si conferma l'esposition apportata. Che Aristotele concede la providenza. Cap. 68.

Lla seconda dubitatione diciamo, che quantunque Aristotele C. 2. habbia insegnato nel terzo dell'Etica, & anche altroue, alla virtù esser molto congiunta l'elettione, & questa giudicare i costumi più che non fanno le attioni; onde nel primo della Retorica lasciò scritto douersi hauer riguardo all'elettione, & non all'attione: nondimeno C. 8. F. nel decimo dell' Etica affermò chiaramente, che la perfettione della , virtù consiste in amendue, cosi dicendo. Sed queri consueuit, vtrum, ,, electio an actio magis propria virtus sit: cum in vtrisque consistat vir-

> , tus, unde manifestum est, in vtrisque id futurum, quod perfectum est. Per la qual cosa è maniselto, le attioni secondo lui esser in rutto necessarie alla virtà, che per sua natura consiste nella persettione: oltre, che esse attioni sono quelle, per mezo delle quali acquistiamo gli habiti, & non l'elettioni, come nel trattato della fede delle virtù morali si è dimostra to. Onde il Configliere se dourà domandarsi vero pratico, sarà per ogni modo necessario, che non sia senz'attione. Ma come esso Consigliere si dica operare (auenga che per se stesso non operi, ma con i suoi consigli & precetti sia regola, & cagione à gl'altri d'operare à somiglianza del buono Architetto) & perche l'operatione più à lui, che all'operate istesso attribuir si debba, come altre si dell'Architetto si diceua, & come ciò in esso Architetto ancor habbia luogo, & qual sia la sua attione, si dirà più commodamente nel fine di questo discorso. Questo è adunque, per tornare onde partissimo, quello, che hà inteso Aristotele d'insegnare nel lnogo sopradetto del settimo della Politica; mostrando quai discorsi, & quali cogitationi, & contemplationi sieno veramente pratiche, & qual vita propriamente sia pratica, & attiua, & per conseguente ottima, & felicie, à cui con ognistudio dee hauer riguardo il buon legislatore con le sue leggi, acciò da Cittadini insieme con la vera felicità sia conseguita. Per questa cagione haueua detto poco di sopra potersi dare vna Città, che viuendo di cotal felice vita à se stessa; sia separata dalle cure & dalle molestie del debellar altrui; & che sogliono apportare i desiderij della gloria, della potenza, , & delle richezze. & ecco le sue parole secondo il Vittorio. At qui esset

> , etiam per se una cinitas beata, que scilicet bene administratur, siquidem con-

; tingit Ciuitatem habitari alicubi per se, bonis legibus vtentem, cuius reipublice ordo non ad bellum, neque ad hostes subigendos referatur. nihil enim huiuscemodisti. Ne perciò ella si starebbe otiosa: conciosia che come l'istso dice più di sotto. Magis vero laudare vitam remotam à rebus agendis, quam C. 3. , ocupatam in ipsis, minime verum est: beatitudo enim actio est. Preterea mul-,, tarum, & honestarum rerum sinem habent iustorum atque temperantium viro-, rum actiones. Adunque viuendo secondo la virtu, sarebbe la sua vita yeramente pratica, veramente attiua, veramente felice: & con ragio-, ne dal Filosofo rassomigliata à quella di Dio; dicendo. Maneat igitur, C. I. s. ,, constitutumque nobis sit, quantum cuique virtutis & prudentie, & que ab ,, is proficiscuntur actionum adest, tantum felicitatis adesse: vt Deus ipse , testis est, qui cum beatus felixque sit, nullo tamen externo bono, sed perse, & ,, quia talis est natura, beatus habetur: quoniam secundam fortunam à selicitate " diuersam esse idcirco necessarium est, quia bona que extra animam sunt, casus " & fortune beneficio contingunt. Iustus autem & prudens nemo neque à fortuna ,, est, neque propter fortunam. Che perciò soggiunge immediatamente (dopo le parole, che cerchiamo d'esporre) in questa forma secondo , l'interpretation del Vittorio. At qui neque necesse est nibil agere civita- C. 3. tes per se sitas, & que ita viuere elegerunt. Contingit enim per partes & hoc , euenire. Multe namque sunt communiones inter se partibus Ciustatis . Simili ,, autem modo se hoc habet & de uno quoque homine. quomodo enim Deus se bene baberet, & totus mundus, quibus non adsunt exteriores actiones preter suas " & proprias ipsorum. Del qual luogo non è forse alcun altro più bello in tutta la sua filosofia per mostrare, quanto, egliser ta bene, & conforme alla verità christiana, della providenza di Dio: conciosia, che rasomigli, qui il Mondo ad vna Città ottimamente gouernata, & Dio nostro Signore (il quale disse nel duodecimo della Metafisica essere vnico signore dell'vniuerso, & che da lui dipende il Cielo, & la Terra) al Principe che la gouerna. Conforme alla quale divina sentenza disse anche nel decimo dell'Etica. At qui ex intellectu operat, huncque exco- C. 8. F. lit, atque optime afficit:is esse Deo carissimus videtur. nam si aliquan humanarum rerum curam Dij habent, sicut videtur: consentaneum est ipsos re illa, que optima est, atque ipsis maxime cognata, dele Etari, qui est intelle Etus. eosq;

F THE

qui eam maxime amant, & honorant, remunerari: vtpote qui eorum, que

, ipsis sunt amica, curam habeant, resteque & honeste agant.

Si espongono alcuni luoghi del settimo della Politica, che potrebbono recar dissicultà all' interpretatione addotta. Come, & in qual senso in Dio non sieno le virtù secondo Aristotele. (ap. 69.

Fia alcuno, che stimi, che ne luoghi dianzi da noi addotti del settimo della Politica per dimostrare, che quella Città, la qual viuesse alla vita attiua, & non ad altri riserita, non per tanto si starebbe otiosa; Aristotele sciogliendo il secondo dubbio da lui proposto, cioè qual vita & felicità sia alla Città migliore, ò l'attiua, ò la contemplatiua: habbia voluto sare questa sua Città tutta Filosofica, & contemplatiua, & non attiua, & separata dall'attione morali, & Ciuili in maniera, che col essempio di essa ne dimostri, la sua vita, & selicità quasi dell'altra migliore douer essere, per suo parere, contemplatiua onde la rassomiglia all'operatione di Dio, la quale nel decimo dell'Etica affermò esser riposta nella sola contemplatione, & separata in tutto dalla vita attiua; negando che à gli Dei conuenga di operare giustamente, sortemente, & temperatamente. & ecco le sue parole.

Nam persettam felicitatem, contemplatiuam quandam operationem esse, constare vel jude posset, quad Deos marime heatos son felices esse existimamus.

3, stare vel inde posset, quod Deos maxime beatos & felices esse existimamus.
3, nam quales actiones tribuere eis debemus, iustas ne? Sed ridiculi sane videren3, tur si commercia sacerent, & deposita rederent, atque alia buiusmodi interse

haueua affermato, ch'alla felicità contemplatiua reca l'attiua impedimento, come anche di sopra si diceua: dalmeno quelle cose, che alla felicità attiua sono necessarie. O se non volle far Aristotele questa sua Città tutta cotéplatiua, no sia alcun altro, che si dia à credere, che egli volesse farla tale in qualche parte, mosso per auentura da quelle

" parole. Contingit enim per partes hoc euenire multe nanque sunt commu-" niones inter se, partibus que Ciuitatibus. Quasi volesse dire, che essendo questa Città vna compagnia, &vnione d'huomini al ben viuere, hà però bisogno di molte cose, che alla vita humana sono necessarie, & seguentemente alla vita attiva: ma che nondimeno parte diessa. &

feguentemente alla vita attiua; ma che nondimeno parte di essa, & la più principale & nobile dee attendere alla vita contemplatiua, come à vita più persetta; conciosia cosa, che noi rispondiamo quanto al luogo del decimo dell'Etica, che Aristotele in esso considera Dio in se stesso, & non rispetto al mondo, che gouerna; ma in questo luogo del settimo della Politica lo considera come Principe, & gouernatore di questa gran Republica dell'Vniuerso; & perciò gli concede la sci-

enza pratica, & l'attione. La quale scienza, che sia in Dio rispetto alle cose del Mondo, lo concede anche la Theologia, Et quando nega,

C. 8. F.

Ø.3.7.

5. Thom. p. part. que. 14. art. 16.

che

che à gl'Iddij convenghano le attioni morali, è chiaro, che alludendo all'errore de Gentili, & alle poetiche fintioni, nega ciò conuenire ad essinel modo, che à noi conuengano: ma non però intende negare, che Dio non fia somma giustitia, somma liberalità, & che in lui non sieno tutte le persettioni. Oltre che secondo la sua dottrina ne Magni Morali, in Dio non può cader virtù, perche d'ogni virrù è migliore,

& più eccellente. Dei virtus (dice egli) nulla: prestantior siquidem omni C.6.L.2. , virtuse Deus, ac non virtute probus, nam tum virtus sit Deo melior. Quanto alle parole & à iluoghi addotti del settimo della Politica, per gli quali diceuamo, potersi fare à credere alcuno, che Aristotele volesse, vna parte di questa sua Città, & Republica esser contemplatiua : già si è veduto di sopra, che egli in essinon risponde à cotal dubbio; per la qual cosa diciamo, che hanendo esposto, quali sieno le cogitationi pratiche, & le contéplationi di esse, & con l'essempio dell'Architetto, anzi pure di Dio istesso dimostrato, che quelli, che affaticandosi con l'intelletto, & con il discorso sono cagione ad altri di operare, si possono, anzi si debbono dire i veri operanti, volle con quelle parole accennarne, che non tutti in quella felicissima Città doueuano esser tali, cioè con il solo intelletto, & discorso operanti; ma con civile alternatina hor questi hor quelli secondo, che per natura saranno atti. Il che quello, che sia, & quello, che perciò habbia inteso Aristotele, facilmente si conoscerà, se considereremo, che più di sotto trattando egli delle vere, & essentiali parti della Città, & dicendo tali esseri soldati i Configlieri, i Giudici, & i Sacerdoti: & poscia recando yn dubbio se questi vsficij si deono dare à diuersi nella Città, ò à gl'istessi; conciosia che ricercando essidiuerso vigore di età, come la militia la fortezza & robustezza del Corpo; il consiglio la prudenza, pare che à diuerse persone sieno da communicarsi: conclude in tal guisa. Relinquitur ergo C.9. S. vt vtrisque sit hec respublica non tamen eodem tempore commitenda, sed

, pro vt ratio naturę postulat : que vt iunioribus vires, sic senioribus pru-" dentiam largitur. Ecco dunque, che nella Città ben ordinata, & felice, alcuni sono per sentenza di Aristotele, operanti, & questisono i Giouani: altri, che per l'età fatti esperti, & acquistato l'habito della prudenza sono atti al configlio, & non all'opera, & questi sono i Vecchi: & sono Cogitationibus architecti; cioè i veri architetti delle opere ciuili; anzi pure diciamo i veri operanti, sebene ciò fanno per mezo d'altri: i quali, se io dirittamente stimo, volle accennare nelle parole sopradette.

Si continua la medesima materia. Quali debbano commandare, & quali vbidire nella Republica secondo Aristotele. Qual beatitudine secondo lui faccia la Civtà beata. Per qualcagione le Republiche dirizzate solo alla guerra sieno per suo parere di buona vita. Come la felicità coteplativa convega alla Republica. (ap. 70.

E dica alcuno, che ciò nella Città, di cui parliamo, non può hauer luogo, come quella, che non è dirizzata alla guerra; percioche rispondiamo, che ella è dirizzata alla guerra ancora, inquanto è necessario, che nel bisogno si difenda, essendo le armi secondo Aristotele necessarie non solo per offendere altri, ma prima per diféder moistelli, acciò no siamo ridotti in seruità: di che, & delle cagioni, che ver sentenza del Filosofo rendono la guerra giusta dirassia pieno nelquitt libro. In oltre rispondiamo douersi intendere, che i giou mi vbi liscano all'inperio de vecchi, hauer luogo nelle altre attioni ancora, che al ciuil gouerno appartengono, come dimostrò Aristotele nell'istetso libro settimo della Politica più di sotto, concludendo, che l'vhidire e muenga à giouani, à vecchi il commandare, & che perciò parte sono i medesimi parte diuersi quelli, che comandano, & vbi-, discono Etecco le sue parole. Quippe ipsanatura dele Tum dedit ex eode , genere, alios iuniores alios seniores efficiens: quorum illos imperio subesse, hos , a tem imperitare decet. Neque vero quisquam, quod propter etatem subiectus ,, sit, indignatur, nec se potiorem esse censer, presertim qui sit hos honore suam. , vicem, cum processerit etate, functurus. Quodammodo igitur ydem esse dicendi , sunt, qui tenent imperium, & subiecti quodammodo dinersi: ac proinde dis, sciplinam quodammodo eandem esse necesse est, alias diversam. nam ve recte , quisque imperet, hic oportere aiunt, vt fue, it prius imperio subicctus. Intende dunque Aristotele de consiglieri, & non de Filosofi speculatiui, ne della vita cotéplatina; il qual dubbio á coral vita appartenéte (acciò si veda esser vero, quanto da noi di sopra è stato affermato) diciamo, che risolue più di sotto, proponendolo anche di nuouo in quelle , pirole: Sel quonism propositum nobis est, Remplublica optimam considerare , bec autem est, ver quam optime Civitas administratur: per hanc vero ad mi-, nistratur optime, per quam licet sieri beatam: satis intelligitur, in quo vita. " beat i posita sit, exploratum esse oportere. Il che ne dimostra chiaramente che non l'hà risoluto nel luogo sopraposto, come vogliono gli espositori: essendo non meno contra l'ordine della dottrina, che contra il costume di Aristotele di sar inutilmente, & senza alcuna necessità simili repetitioni. Risolue adunque il Filosofo questa bellissima, & grauissima questione in quel discorso oue mostrando, che cost nelle

C. 13.

85.

helle cose naturali, come nelle morali, altre sono pernatura atte all'imperio, & al commandare, altre all'vbbidire, & che questa differenza, è nel corpo, & nell'anima, & nelle parti dell'Anima frà loro, & parimente ne Cittadini, come anche nel primo libro haueua detto: & C.1.3. prendendo pervera, & necessaria propositione, che le cose men & 8. nobili, men principali, & peggiori, sono fatte per le più nobili principali, & migliori; & seguentemente la guerra per la pace, il negotio per l'orio, le vtili, & necessarie per le honeste: conclude (facendo confommo artificio quel miracolofo misto dell'yna & dell'altra felicità, & dimostrando, che in esso consiste la vera beatitudine dell'ottima Republica; & come insieme con il possedere la felicità attiua, possa, & debba nondimeno participare la contemplativa) che il buon Politico, & Componitor delle leggi dee in tal modo instituire la sua Cittá, che la cura del corpo sia fatta per l'anima, & fra le parti dell'anima, quella dell'appetito per la ragio ne, & frà le parti ragione uoli, quella dell' intelletto pratico per il cotemplatiuo. Percioche cosi facedo formerà i Cittadini in maniera, che sarano atti non solo alla guerra, & al negotio, ma nell'otio ancora (cosa sopra tutte l'altre difficilissima, & malageuole) nella pace, & nella tranquillità della Republica viueranno con somma felicità. Il che non hauendo considerato alcuni legislatori, ma hauendo con le lor leggi dirizzato il fine de Cittadini alla guerra solamente, sono stati cagione, che non sapendo i Cittadini terminar i trauagli, ò questi terminati soprauenendo l'otio ne sapendo viuere in esso & conseruarsi, si sono dati con ruina della. Republica alle seditioni, & alle discordie Ciuili.

Si adducono le parole d'Aristotele in testimonio delle cose dette per qual cagione Roma & Sparta ruinassero. Si recita l'opinione d' vn' Moderno intorno alla cagione della ruina di Sparta, (ap. 71.

" A sentiamo il Filosofo. Ceterum legum latori id potius elaborandum C. 14. S. " IVI esse, vt tum leges, que res bellicas attingunt, tum cetera instituta ad " otium & pacem referantur, res ipse docent cum rationibus congruentes: quoniã ,, tales Civitates magna ex parte bellum gerentes conservatur, ecdem imperio poti-, te corruunt . Nam pacem agentes tanquam ferrum splendorem amittunt, " id que legum latoris culpa, qui rationem, qua quiescere possint & in otio esse, " non docuerit. Il che se noi consideriamo attentamente su la sola & vera cagione, perche cadesse la Republica di Roma, si come su la vera cagione, perche ruinasse Sparta per opinione d'Aristotele nel secondo C.7. della Politica. Oue divinamente essaminando gli ordini, & instituti

di essa dice esser degno di riprensione, lo scopo di quel legislatore, ripreso anche giustamente da Platone ne suoi Dialogi delle leggi; per che tutti gli ordini & leggi da lui fatte, hauesse dirizzate & riferite ad vna sol parce della virtu; cioè alla guerra, senza hauer riguardo all'otio & alla pace. Onde i Cittadini di Lacedemone, mentre guerregiarono, si mantennero salui, ma fatto acquisto dell'imperio & sogiogata la Grecia, frà le lore maggiori grandezze ruinarono per no hauer modo da viuere nella quiete. Di che pure altamente discorendo nel settimo libro confermò l'istesso, biasimado alcuni Scrittori de suoi tempi (& intende, s'io non erro, di Senofonte) che lodando il consiglio del Compositore delle Spartane leggi, approuauano, che egli haueua dirizzati tutti gli ordini suoi al vincere & alla militia, & à render in somma i Cittadini bellicosi: nel qual errore disse anche esser caduto Tibrone antico Scrittore della Republica di Sparta. Il che tutto se èvero, & se questa Republica ruinò, come testimonia Aristotele per poco accorgimento, & per colpa del suo legislatore, & perche essendo dirizzata all'armi sole, non all'otio, vinto che hebbe, & fatto acquisto di tutto il Principato della Grecia, non seppe quasi altro Annibale seruirsi della vittoria, & viuere nella pace : sarà molto falsa la dottrina di Nicolò Machiauelli autor riprouato, il quale ne suoi discorsi sopra la Republica Romana cercando doue più securamente si ponga la guardia della libertà, ò nel popolo, ò ne grandi; & quali habbiano maggior cagione di tumultuare, ò coloro, che vogliono acquistare, ò coloro, che vogliano mantenere: asterma, che appresso gli Spartani detta guardia fu collocata nelle mani de Nobili, & apprefso de Romaninelle manidella Plebe: intédédo per nobili, come egli dichiara più di sotto, li Rè di Sparta; per plebe i tribuni di Roma. Et che Sparta fù gouernata da vn Rè & da vn stretto senato; & che i Nobili col trattar male la Plebe, non le diedeco mai desiderio di novità il che nicque da i Rè Spartani, i quali essendo collocati in quel Principato, & posti in mezo di quella nobiltà non haueuano maggior rimedio tener ferma la lor dignitá, che tener la Plebe difesa da ogni ingiuria. Et che essendo cotal modo di collocare la guardia della libertà ne grandi, & il creare il Principe 2 vità, & il contentarsi di vn'piccolo Senato; & il non riceuer forastieri: cose tutte dirizzate à mantener si l'vnione, & la lunghezza della vita in vna Republica; ma nemiche dell'accrescimento, & ampliatione sua: conciosia, che l'acquisto sondato sopra vna Republica debole è al tutto il veleno, & ruina di lei; & debole conviene, che sia quella che non amettendo forastieri non cresce: perciò ruinò Sparta. La quale hauendosi sottomessa quasi

tutta

6.14

Lib. 1. C.S.

sutta la Grecia; mostrò in vn minimo accidente il debole suo fondamento: perche, seguita la reibellione di Thebe causata da Pelopida. ribellandosi le altre Cittá; ruino al tutto quella Republica.

Si riprona l'antedetta opinione. Per qual cagione mancassero veramente Sparta, & Roma. Si rifiutano alcuni altri. (ap. 72.

A A di questo discorso, & della ragione allegata in esso dal Ma-IVI chiauello, si può dire quello, che, disputando contra gli ordini Spartani disse Aristotele; cioè che ella non ène Politica, ne vtile, ne vera; & che ella vien rifiutata rebus ipsis, & rationibus. Conciosia che le cose tutte, che egli adduce, no solo siano cotra l'autorità di esso Aristotele, & contra la ragion politica: ma anche manifestamente contra la verità dell'Historie; che narrano, come si raccoglie da Platone. nel Dialogo delle leggi, & nelle sue Pistole; & da Aristotele nel secodo 31& nel quinto della Politica; & da Plutarco in più luoghi; Sparta esser stata gouernata da due Rè, non da vno; & la guardia della libertà esser fata collocata ne gli Efori(de quali questo Autore non sà alcuna mentione) ehe haueuano proportione con i Tribuni di Roma; & per conseguente esser stata messa appresso la Plebe, & non appresso i Nobili: conciosia, che essi Esori sossero introdotti, & ampliata dopo la loro autorità per rintuzzare la potenza de i Re, & del Senato, & insomma de Nobili, & per difesa & scudo della Plebe. Et quanto alla ragion Politica, è chiaro, che quella Città, & quella Republica, che non è fondata sopra gli ordini buoni, per mantenersi nella pace, & nell'otio sana da ogni corruttione: ma che solo è dirizzata alla guerra; è sorza, che ò nell'ardor dell'armi confuniando se stessa; ò lenata l'occasione di guereggiare, soprauenendo la pace, ruini del tutto, come possiamo raccogliere da Aristotele. Per la qual cosa la vera cagione della ruina di Sparta non sù quella, che sognò il Machiauelli; cioè la forma de gli ordini suoi atti solo alla conservatione, ma nemici all'ampliatione: conciosia che se questa republica potè aquistar con l'armi il Principato di tutta la Grecia; se potè mantenerlo non piccol tempo; se fiori in essa sopra tutte l'altre Republiche co eterna sua gloria l'arte militare; adunque gli ordini suoi, & la sua forma; non era quanto a questo rispetto men atta all'ampliare, che al conservare; ma perche cadesse questa nobilissima Republica sù veramante la cagione quello, che scrine Aristotele, cioè perche essedo stato gran tempo inotio, & perciò Lib. 7. tutta riuolta à gl'agi & alle richezze, marcita in elso per mancamento Polir. di buone ordinationi, & à guisa del ferro arrugginita, hauendo in Cap. 140

---

in quella quiete perduto il suo splendore; quando auenne la rebellione di Thebe, non era più atta à portui opportuno rimedio, di che eccone anche il testimonio chiarissimo di Plutarco nella vita di Agide, & di Cleonene. Cum primum divitiarum nimia cupissitas Lacedemoniorum Ci-

uitatem occupadit, atque ex illarum possessione superbla, ex ysu autem luxuria 2) Emollities animos inuafit repente maximis bonis prinata Cinitas concidit. Dimanjera, che mentre questo Autore afferma nella ciuile Filosofia cose tali; dimostra di nosstaneralenna cognitione ne della verità delle Historie, ne della lettione de migliori Autori, & specialmente di Platone, & d'Aristotele. Fù dunque la ruina dell'Imperio di Sparta, & di Roma, perche non hebbero buoni ordini per viuere nell'otio, & nella pace! anenga che la Città di Roma ruinasse, sio non erro, per due altri tispetti ancora importantissimi. I vno perche lasciò avrichir troppo & divenire troppo potenti alcuni Cirradini l'altra perche ne lastio impoulerire, & indebolire troppo alcun'altri. Le quali due cose sono potentissime cagioni della ruina, & delle seditioni delle Republicher come l'istelso Aristotele infegua divinamente nel quarto libro della Politica: & le quali niente dimeno hebbero origine in Roma, & sogliono hauere in ogni aftra Republica dal primo errore; cioè del non hauer proneduta la Città di buone leggi per vinere nell'otio ancora. Ne mienascosto, che alcuni Autori di gran fama nelle cose di stato discorrendo questo purto della ruina di Roma; pongono per principale la qualità della sua forma; per accessorio, che ella fosse primieramente indirizzat valle cose militari, & all'ampliar l'Imperio . Agizngendo, che in ciò su da Sparta sopratianzata. Nel formare la cui Republica Licurgo hebbemolto più la mira alla quiete della Circa, & alla concordia de Cittadini, che alla grerra, in tanto delle cose militari sollecito, in quanto sono necessarie per conservatsi. Ma noi, non volendo partirei dal Maestro, diciamo, che lo scopo principale de gli ordini Spartani erapiù la gierra

che la pace : & che la principal cagione della ruina di Sparta & di Roma, anzi pure la sola cagione, perche cadelsero sotto il peso della lor propria mole, su questo errore, cioè l'hauer dirizzato ogni lor studio alla guerra, & il mancamento di buoni ordini per viner nell'otio, & nella pace. Da cui nacque ogn'altro disordine, & imperfettione nelle forme di queste due Republiche, & spetialmente nella Romana essendo per l'historie mamifesto, che & la creatione de Tribuni & l'immoderata autorità sorò concessa; si come ad ogni altro supremo Magistrato come à Consoli, & al Distatore, da gli accidenti di guerra hebbero origine. In che nondimeno tanto è Roma degna di minor biasimo, & di maggior scusa; quanto nata si l'armi & le contese, & in mezo alles

gran-

C.11.

Tarut.
Lib. 1.
Difc. 1.

grandezzeide popoli vicini; che voleuano opprimerla; gli fit nocessaria dirizzare ogni suo studio alla militia: nella quale necessità no era Spara ta. Non può dunque lungumente vintere quella Republica, la cui mira principale è la guerri s doue introdorre le l'cienze, & la filosofia, & I'vso in somma della felicità contempladha nella Città ben ordinata, & see guentemente residattir Cittadini diviner bene, & folicemente nell'oria ancora, come per l'essempio di Veneria Famosissima Republica de rempinostris si può vederes si rendono le signorie, e gli Imperij mole più durabili ? A si diche en commola oril il endeu depur proposa : . . . . The lite absolice was absonous appropriate rate of page 12.

Come la felicità contemplatina debba hauer luogo nella Republica. Si riprovano le interpretationi apportate di sopra ... (ap. 173. e di voglia di dire ili concerti por perermo poffi. nei lire, chrilliti e-

Vesta é adunque (per ritornare onde partinimo) la risolutione. del fecondo dubbio, che fu proposto da Aristotele nel settimo della Politica; cioè se la vita contemplatina alla Città sia migliore dell'activia; & se questa a quella debba riguardare; & se nella Città perfettamete ordinata debbano viuere i Cittadini l'vna & l'altra vici, & ecco le sue parole. Cum autem publice prinatimque hominibus C.15. S. finis idem esse videatur; eodemque modo virum optimum, quo Rempublicam. optimam definiri sit necesse; non dubium est, quin virtutes ad otium facientes desiderantur . Vt enim sepe diximus, belli pax, otium negoty sinis est: & quello, che segue: Que conclude, che nell'otio, & nella tranquilità, & nella felicità della Republica è molto necessaria, oltre le altre virtu, la Filosofia ancora. Hor ecco la diritta espositione (s'io non sono ingannato) di questo luogo altretanto bello, quanto difficile. La quale se vera; & se questo è il vero & diritto sentimento di esso; è chiaro primamente quanto alle interpretazioni del testo 3 che non parlando qui Aristotele della operatione dell'intelletto speculatino, ne della contemplatione; non doueuano tutti gl' Interpreti dal Vittorio in poi, cioè l'Antico dire meditationes per se perfette; l'Aretino, in se ipis perfette; il Sepulueda se ipsis contente; il Lambino per se perfecte. Percioche questa conditione conniene solamente all'operatione dell'intelletto speculatiuo, come quella, che è vero fine & felicirà: ma non all'operatione del-Pintelletto pratico, della quale parla qui Atistorele: & la quale nons potendo esser fine & selicità, ma essendo dirizzata alla praxicome 2 fao fine, & all'eupraxia, che è la felicità attina : non fi può dire perfetta in se stessa, & per se stessa essendo quest una conditione, che conniene folo all'vitimo fine, & alla felicità. Non doueuano l'Aretino, & il Lambing interpretare l'vno, ac sui ipstus gratia Contemplationes, & medisco

ditationes; l'altro & sua ipsarum causa suscepte contemplationes: ma la sciare le parole di Aristotele in modo, che potessero riceuere l'vno, & l'altro senso, come secero l'Interprete Antico, il Sepulueda, & il Vittorio. E' fimilmente chiaro, che esso Vittorio non doueua lasciare la voce cogitationibus, in cui, come si è veduto, stà riposta tutta la forza della ragione di Aristotele. Finalmente è manisesto, che Dionisio Lambino quasunque huomo letteratissimo, non doueua riferire le parole di Aristotele all'huomo, ma, come pure dimostra apertamente il testo greco, alla vita: ne doueua aggiungere di suo aliorumque arbitratu, ac nutu viuere. Il che non fà punto à proposito: conciosia che Aristotele parli della vita attiua in quanto si può riferire ad altri, ò nò, cioè alle cose esterne, come alla pot nza, alle richezze, à gli honori. La quale presa in qualunque si voglia de due sentimenti; non per tanto possiamo dire, che l'huomo, che viue secondo esta, viua all'arbitrio, & al senno altrui. Percioche se intendiamo, che egli viua secondo la vita non riferita ad altri, che e la vera vita attiua & felice & secondo la virtù; non si dirà mai, che egli viuédo di cotal vita, péda dall'altrui volere nelle sue operationi, ma totalmente dal suo. Se intendiamo, che viua della vita riferita ad altri; essedo questa tutta fondara nel dominare, & nel sogiogar altri. & nella potenza, & nelle richezze; tanto è lontano, che chiunque viue di questa vita, viua al cenno & all'arbitrio d'altri; che all'incontro sono altri forzati di viuere all'arbitrio suo. Similmente, che il Lambino non sia da seguire, doue riferisce la voce, nascentes, alle cogitationi, è manifesto dal passato discorso. Percioche Aristotele afferma, come si è veduto, non solo quelle cogitationi esser pratiche, che sono di quelle cose, che nascono ex agendo; cioè che sono della potenza, della gloria, & delle richezze; le quali cose hà inteso nascere ex agendo, cioè dall'operare secondo la virtu, come si è esposto; mà quelle ancora, & più principalmente, che sono, per cosi dire, de ipso agendo; cioè dell'operare secondo essa virtu, cioè della felicità medesima, per la qual cosa non dice che dette cogitationi nascano ex agendo, come volle il Lambino; il che contiene vn fenso molto diverso da quello, che esprime il Filosofo; ma che sono di quelle cose, che nascono exagendo.

Si rifiutano le espositioni addotte; & prima quella di S. Thomaso. (ap. 74.

II Ora riuolgendo il nostro ragionamento all'esposizioni; quanto 2 quella di S. Thomaso è maniselto, che in se stelsa, & in quello che contiene, ella è verissima, & conforme alla dottrina di Aristotele, il quale senza dubbio nel decimo dell'Etica preseri la selicità contemplatiuz

platina all'attina.ma se esso Aristotele non fauella nel luogo antedetto di ambedue queste felicità; se non sà alcun paragone fra loro; se non cerca qual di esse sia più nobile, qual più atta à render la Città beata; ma solo parla della vica, & felicità attina, cercando quale ella sia, & intende di concludere quanto di sopra si è veduto; non potrà essere detta espositione ricenuta. Et chi si volge á considerare, che Aristorele nel decimo dell' Etica sà tanto disserente la selicità attina dalla contemplatiua; non s'indurrà mai à credere, che egli habbia detto in questo luogo, ò possa dire in alcun altro, l'huomo esserci specialmente attiuo rispetto alla felicità contemplatina: & diciamò attino, cioè pratico, in quanto tale si domanda dalla praxi, come da suo fine & da sua propria operatione. il che era intendimento di Aristotele di mostrare. Ne perciò dec esser rifiutata l'espositione di S. Thomaso per l'oppositione, che le sà il Canalcanti; cioè perche egli affermi l'intelletto speculatino esser regola, & principio delle attioni: il che pare contra la opinione di Aristotele; che in tanti luoghi lasciò scritto, l'intelletto speculativo non intender cosa alcuna agibile. Percioche dato, che ciò hauesse sentito Aristotele, conueniua nondimeno al Caualcanti per voler riprendere con fondamento il detto di S. Thomaso, di farsi vn punto più à dietro, & considerare, che nella sua dottrina. posto che l'intelletto pratico, & il speculativo non siano potenze differenti; come habbiamo veduto à suo luogo hauer tenuto S. Thomaso; ne viene per necessaria conseguenza, che l'intelletto speculativo debba esser prima regola, & primo principio dell'intelletto pratico, & delle attioni nel modo, che espone S. Thomaso. la onde non hauendo il Canalcanti gettato à terra questo fondaméto; poco danno sà all'opinione di S. Thomaso, quanto egli adduce contra essa: potendosi in vna parola rispondere, che l'intelletto speculatino niente intende delle cose agibili in quanto tale, ma in quanto si fà pratico per estensione.

Che le ragioni del Caualcanti contra S. Thomaso non concludono. Che l'espositione di esso Caualcanti non si può riceuere. Cap. 75.

M A che diremo noi di esso Canalcanti? il quale in si brene discor-so si discosta per quattro capi da quella pura, & vera dottrina di Aristotele, che egli fà professione di palesare altrui, rifiutando S. Thomaso. Primieramente nel far volgari le parole di Aristotele, seguendo " l'Aretino, dice cosi. Ma molto più quelle contemplationi, & quei di-, scorsi, che hanno la loro operatione in se stessi, & che non per altro si , fauno, che per le istesse contéplationi percioche essendo fine le buone 30. . . . . . . . . . . . .

attions

attioni, seguita, che il fine sia anche qualche attione. One vediamo che esprimendo egli anche più chiaramente, che non sece l'Aretino, questo senso, vuole, che Aristotele parli delle contemplationi, & della felicità contemplatiua. il che à nostro giuditio è grauissimo errore, si come l'espositione apportata da noi sà manisesto. Secondo seguendo questo istesso sentimento nello spiegare le parole del Filosososo, dice, che egli qui estende il nome di attione alle speculationi, & contemplationi, che non si fanno ad altro fine, che dell'istesso speculare; quali sono le speculationi delle cose eterne, & necessarie. il che nondimeno è in tutto lontano dalla sua mente, come disopra si è dimostrato. Per la qual cosa Giacopo Mazzoni, che con l'acutezza del suo intelletto ciò conobbe, confiderando questo passo, lasciò scritto, come nel spiegare l'esposition sua si è veduto, che Aristotele abusando la voce praxis, impropriamente noma con essa le operationi dell'intelletto speculatino: il che se e vero; sarà necessariamente falso, che egli voglia in questo luogo, la vita contemplatina esser veramente pratica, la speculatione vera praxi: come nondimeno vuole il Caualcanti, & hanno voluto tutti gli altri. Ma (per lasciar hora da parte, che ciò non sù suo pensiero) se egli hauesse haunto in animo di pronar questo, non sarebbe stato il suo il più pazzo discorso del mondo per dimostrarlo? certo si. Dice Aristotele secondo il Canalcanti; che quelle contemplationi molto più sono attiue, che si fanno per se stefse; & di ciò rende la ragione, perche essédo il fine le buone attioni, ne seguita che il fine sia qualche attione: ma che hà (di gratia) da fare questa proua con quello, che Aristotele intende di prouare? che hà da fare l'attione con la contemplatione? cose per lor natura tanto desferenti; per sentenza dell'istesso. Certamente ch'io non credo, che sia per trouarsi alcuno, sia pure di acuto ingegno quanto si voglia, che possa accoppiare in questo discorso l'vna cosa con l'altra. Ma se noi seguiamo l'espositione apportata da noi, vedrà ciascuno, come il tutto sacilmente in Aristotele corrisponde. Quelle cogitationi, & contemplationi deono domandarsi spetialmete attiue & pratiche, le quali sono dirizzate al fine, cioè alla vera vita, & felicità attiua; di che è la ragione perche questo fine è l'eupraxia, & l'eupraxia est quedam praxis; adunque questo fine sarà quedam praxis; adunque necessariamente queste cogitationi, & contemplationi ad esso dirizzate, saranno anche dirizzate alla praxi; adunque come riguardanti essa praxi, necessariamente saranno pratiche, & tali douranno domandarsi; & come dirizzate alla vera & persetta pravi, che è l'attina felicità; saranno veramente, & perfettamente pratiche, cioè massimamente tali. il che era intendimento di Aristotele di prouare. Quindi diffe

disse fra molti altri luoghi nel secondo della Fisica della felicità attiua. " Felicitas autem praxis est quedam, est enim eupraxia. Terzo vuole il Ca- Tex. 58. ualcanti, che Aristotele habbia inteso per vita attiua riguardante altrni, le attioni di giustitia, di liberalità, & in somma l'operare secondo la virtiì, & la felicità attina istessa; & dice; che queste operationi escono fuori di noi, & sono estrinseche. ma dato che l'attina felicità habbia mestieri di beni & di cose esterne, come nel primo & nel decimo dell'Etica insegnò Aristotele; è nondimeno cosa chiarissima nella sua dottrina, come anche di sopra si è da noi dimostrato, che essa. felicità, & l'operare secondo la virtù, & seguentemente secondo la liberalitá & la giustitia, è riposto da lui fra beni interni & dell'animo; & che per ciò, propriaméte parlando, non si può dire, che cotali attioni habbino riguardo ad altri, & escano suori di noi, & mirino principalméte cose esterne. Quarto stima il Caualcanti, che Aristotele paragonando i discorsi de gli Architetti con le attioni esterne de Manuali, affermi cotali discorsi meritar più il nome di attioni, che le operationi esterne de gl'istessi Manuali. Il che nondimeno noi crediaino esser molto lontano dalla mente del Filosofo: il quale scriue bene, che coloro, che sono cogitationibus Architecti, si dicono spetialmente operare, & esser signori delle attioni esterne; & da quanto hà di sopra fauellato possiamo cauare, che le cogitationi, & discorsi di essi Architetti si deono domandare massimamente pratiche: ma che cotali discorsi si debbano dire attioni; ne in questo luogo, ne altroue (ch'io habbia letto) scrisse egligià mai: come gli Architetti si dicano operare, & qual sia la loro operatione, mostreremo più di sotto.

Si riprouano l'espositioni dell'Acciaiolo & del Sepulueda. Si espone un luogo del settimo della Politica intorno alla vita attiua. (ap. 76.

T'Espositione dell'Acciaiolo, che finalmente è la commune; cioè L'che Aristotele risolua qui la questione propolta intorno alla felicità attiua, & contemplatiua; quanto sia lontana dallo scopo, stimo esser chiaro a ciascuno per il passato discorso. Et l'istesso diciamo del Sepulueda ancora . il quale mentre aggiunge, mosso dell'essépio del-" l'Architetto. Quo intelligitur, cogitationem alijonem quandam esse, & qui " contemplatur, hunc non cessare, sed aliquid agere. s'inganna (à mio giuditio) di souerchio. Percioche, come di sopra si affermo contra il Caualcanti, Aristotele non dice in questo luogo, che i discorsi dell'Architetto sieno attioni, & praxi; ma si bene attiui, & pratici: il che è molte differente. Et l'operatione dell'intelletto propriamente & strettamente parlando M.2.

non si può nella Scola d'Aristotele domadar attione & praxi: ma ener-

gia; come nel trattato della praxi si è auertito. Et perche, si come io raccolgo, il Sepulueda si fonda sopra quelle parole d'Aristotele, nelle quali poco di sopra dice cosi; secondo l'interpretation del Vittorio, , migliore qui à mio parere di tutte l'altre. Magis vero laudare vitam re-, motam à rebus agendis quam occupatam in spsis, minime verum est: beatitudo enim actio est. Et le quali esso Sepulueda scostandos non poco dal , vero senso, transferi nondimeno in cotal forma. Sed neque vera commendatio est, cessatione magis, qua actionem landantis. Nam felicitas actio est. Quasi che in esse Aristotele voglia dire, che coloro, i quali lodando la vita contemplatina stimano di lodar l'otio, s'ingannano; poiche la contemplatione è vera attione, essendo la felicità attioné: è da sapere che queste parole non surono proserite dal Filosofo ne in questo senso nè à questo fine. Ma perche poco inanzi egli haueua fatto mentione, come anche di sopra si è auertito, di due opinioni intorno alla vita attina, & all'vso della virtù in essa; cioè d'alcuni, che stimanano, che ella fosse tutta riposta nelle attioni Ciuili, & negl'Imperij, & Magistrati, & in somma nel commandare, & signoreggiare; dicendo esser impossibile, recle agere qui nibil agit: Et à rincontro d'alcuni altri, i quali biasimando qualuque imperio & magistrato esterno, benche Politico, come di grande impedimento à viuere felicemente; riponeuano più tosto la felicità attiua in vna vita da ciò lontana, & questa diceuano esser vita degna dell'huomo libero: de quali disse nel capitolo prece-, dente. Quidam igitur sic existimant finitimis imperare, si heriliter siat in-, iustissimum esfe: sin autem civiliter, abesse quidem iniuriam, tamen impedimento esse, quominus liceat otio, & iucunditate frui. Et essendosi posto Aristotele à rifiutare l'vna & l'altra di queste due opinioni in quella parte, che si discostano del vero; argomenta nelle parole sopra poste contra i primi, i quali stimauano, che chiuque non opera per la gloria, per la potenza, & per le richezze, sia il suo vn nihil agere: & dice che s'ingannano assai, se pensano, che l'operare secondo la virtu sia non operare. & lo proua con questa ragione: perche la felicità attiua è praxi, ma la felicità è operare secondo la virtu, adunque l'operare seconpo la virtù farà vn elser tutto occupato nella praxi. Che questo è anche quello á cui mira il discorso fatto da lui nel luogo, ch'habbiamo esposto: one si serue, come vediamo, dell'istessa ragione; cioè, che quelle cogitationi sono spetialmente pratiche, che riguardano il sine, & la felicità: & che sono da dirsi più propriamente pratiche, che le cogitationi, che mirano la gloria, la potenza, & le richezze: & in somma le

cose, che nascono exagendo. di che la ragione è manisesta, & da noi di

fopra

6. 2. S.

fopra spiegata; cioè perche essa selicità è la vera & propria praxi, comé qui anche si dice: onde le cogitationi satte per sua cagione, saranno più propriamente pratiche di tutte l'altre. Non parla dunque Aristotele in queste parole della selicità contemplatiua; ne intende dire, che il contemplare non sia nihil agere, come per auentura stimò il Sepulueda & molti altri.

Quali difficultà habbino l'espositione del Vittorio, del Caso, & del Mazzoni. (ap. 77.

D letro Vittorio nella sua espositione si accosta al vero senso più di-L' ciascun' altro, come per le cose dette è manisesto. Habbiamo nodimeno intorno 2d essa trè dubbij; il primo, perche egli stima, che Aristotele domandi le cogitationi satte per cagione del fine persette in se stesse. percioche dice ne Commentarij que perfecte forent in se met. Il che à nostro parere non può stare nella dottrina del Filosofo; conciosia che tali sieno solo le cogitationi, & speculationi contemplatiue; & in somma l'operatione della felicità contemplativa, come di sopra si è auertito. la quale come fine è anche perfetta in se medesima; ma le cogitationi pratiche, come dirizzate alla praxi, & alla felicità attina, non si possono dire persette in se stesse. Il secondo perche vuole, che la ragione, con cui proua Aristotele, che queste cogitationi si deb-, bano dire spetialmente pratiche, sia questa, come egli dice, cioè, quia ,, sine dubio perfecta actio quedam est; quam scilicet comitetur integritas, & ,, absolutio illius operis. Ma questo, se altro non aggiungiamo, prouerà bene, che questa attione, come perfetta, rende perfetto chiunque l'opera: che perciò soggiunge esser accompagnata dall'integrità, & perfettione dell'opera: ma non prouera mai per qual cagione le cogitationi sopradette si debbano dire spetialmente pratiche. Terzo perche toccando l'essempio dell'Architetto, senza considerare la cagione, perche da Aristotele sia stato posto; dice solo, che egli seruitosi del!a commune opinione., & del consentimento vniuersale, aggiunge, che noi crediamo spetialmente operare, non coloro, che sono ministri, & operarij, ma quelli, che sono autori dell'opera. Que è anche d'auertire, che Aristotele dice più tosto, non che operino spetialmete coloro, che ne sono autori, come vuole il Vittorio; ma che operano, & ne sono autori coloro per commun consentimeto, che cogitationibus sunt Architecti. Il che è molto diuerso.

A Ll'opinione del Caso diciamo breuemente, che ella è tutta contraria al vero sentimento di questo luogo: posciache in esso-

M 3

Aristo-

Aristotele, come si è veduto, non risolue altrimenti qual delle due sel licità l'attiua, ò la contemplatiua sia da introdursi nella Republica; ne per attione ad altri riferita intende la felicità attiua: ma file cose, che nascono ex agendo, cioè da essa felicità, come tante volte si è esposto. Ne per attione perfetta, & che in se habbia il sine, intese la felicità contéplatiua: ma l'attiua, come chiarissimamente à suo luogo si è dimostrato; & come dimostra la voce che segue eupraxia. La quale dal Filosofo non fù mai posta ne libri dell'Etica à significare la felicità contemplatina; ma l'attina solamente; come quella, che consiste ,, nella propria, & vera praxi. Onde quando il Caso espone, Vel abso-,, luta, que in se finem, id est contemplationem babet; bisogna più tosto esporre per mio credere, al contrario, cioè vel absoluta, que est ipse sinis, id est », ipsaactio, & eupraxia. Il che consente con il detto di Aristotele, che eupraxia est finis. Oltre che egli parla più tosto delle cogitationi pratiche & delle contemplationi di esse, come pienamente di sopra si è dimostrato; & le domanda αὐτοτελείσ: perche riguardano, anzi pure cagionano il fine, che è l'eupraxia, cioè la felicità attiua. Per la qual cosa intende dire, che cotali cogitationi sono spetialmente pratiche come riguardanti la vera praxi. onde se intenderemo di queste cogita-, tioni, delle quali veramente parla Aristotele, douremo esporre: Que ,, in se finem id est actionem, praxim, & eupraxiam habent, & non contemplation

, nem, come stimò il Caso.

Ll'espositione del Mazzoni non habbiamo, che dir altro: poscia, che se la praxi è operatione secondo l'habito morale; senza dubbio sarà atto immanente, & interno; & se sarà eupraxia, sarà l'istessa felicità attiua, come si è veduto, che Aristotele afferma in osto luogo i Nel quale però (se è vera la nostra interpretatione) non debbiamo dire, che domandi le operationi della mente con questa voce, praxis, & molto meno quelle dell'intelletto speculativo, & che riponga l'essenza, & quiddità della praxi nell'operatione, & nel discorso dell'intelletto pratico; il quale è ben qui da Aristotele nomato cogitatione, & Theoria pratica, ma praxis non giá mai.

Che gli espositori di nostra lingua non si possono riceuere. Si risponde alla dubitatione mossa intorno alla praxi. Qual sia secondo Aristotele l'operation dell' Architetto. Cap. 78.

Inalmente à gl'Espositori dinostra lingua quello, che sia da dire, L'èassaimanifesto: poiche Aristotele in questo luogo (come tante volte si è detto) no risolue la questione, che essi pensano, non preferisce

.:.)

点 司

. . . .

alla attiua la vita contemplatiua; non la domanda vera vita attiua; non domanda la contemplatione vera attione; il che se facesse sarebbe sommamente contrario à se medesimo; non dice quelle cogitationi esser spetialmente attiue, che finiscono nel cotemplare; delle quali se hauesse fauellato, le haurebbe più tosto, non volendo partirsi da suoi principij, domandate contemplatiue; non dice, che coloro principalmente operino, che non fanno cosa alcuna; finalmente non dice, che · la vita ad altri riferita sia la felicita attiua, & l'operare secodo la virtù: & che veruna di queste cose dica il filosofo; & tutte esser molto lortane dal vero senso del presente luogo, crediamo hauerlo si chiaraméte di sopra dimostrato, che no sia mestieri di durar qui intorro à ciò altra fatica. Hora hauendo esposto il luogo di Aristotele; nel quale era: fondata l'oppositione satta di sopra à quanto da noi si era slabilito ii -.. torno alla vera natura della praxi; cioè che l'essenza di essa era riposta da Aristotele nella operatione dell' intelletto non solo pratico, intesa nel modo già detto, ma speculativo, & in questa maggiormente; sarà anche molto facile di rispondere alla detta oppositione. Percioche se non èvero, che Aristotele dica, che la felicita speculatina, & la contemplatione sia praxi, come chiaramente si è dimostrato; ma che solo sia tale la felicitá attiua; & che le cogitationi, & contemplationi, che ad essa riguardano, siano da dirsi pratiche; non sarà anche vero, che ponga la praxi, & l'essenza di lei nell'operatione dell'vno, & dell'altro intelletto. Anzi poiche no parla delle operationi dell'intelletto speculatino, come si è veduto; & le operationi dell'attino prese nel detto setimento non dice, che siano da domandarsi praxeis, come altri si diede à credere: ma solo cogitationi & contemplationi pratiche; il che è molto differente; & la sola vita, & selicita attiua detra-da lui eupraxia domanda praxi: verra per questo luogo (come si disse sin da prir cipio) sommamente confermato quanto da noi di sopra si è discorso della natura dell'intelletto pratico, & della praxi: cioè & che esso intelletto pratico sia vna potenza disferente dal speculat no; a che le sue operationi si domandino pratiche, perche riguardano, & predi coro la praxi; & che essa praxi necessariamente sia quella operatione dell' huomo, & dell'anima, di cui è immediato principio l'elettiore. La quale essendo prodotta dall' intelletto pratico nel modo che già s'è accenato, & detto chiaramete nel trattato di lei; viene anche ad estere da esso intelletto prodotta la praxi. onde meritaméte di se Aristotele nel sesto dell'Etica, come di sopra si è aueruito, cotalintelletto esser s. 2. principio di essa praxi. Et à quello, che per l'essempio dell'Architetto nell'opositione si aggiungena, in cui consiste la maggior sua forza rispon-M 4

rispondiamo, che Aristotele dice esso Architetto per opinione vniuerfale spetialmente operare, & esser nella praxi, & esser signore delle,
operationi esterne; & n' accenna la cagione con la voce cogitationibus;
ma non dice però, che cotal sua attione sieno le sue cogitationi & i suoi
discorsi. Come dunque opera l'Architetto? opera per mezo d'altri,
cioè de Ministri, & Manuali, come per mezo de suoi instromenti. Il che
hauendo tacciuto Aristotele, ne hauendo altri considerato; si sono dati
á credere, che egli dica in questo suogo, l'attione dello Architetto non
esser altro, se non le sue cogitationi & discorsi: il che è molto disserente, ne disse il Filosofo già mai: ma per che l'attione dell' instromento
principalmente si riferisce, come è noto, all'Artesice, & all'Agente;
quindi acconciamente dice Aristotele, che, Cogitationibus Archicessi
dicuntur maxime agere.

Come operi l'Architetto secondo Aristotele. Che l'istesso hà luogo nel Capitano di Guerra, & nel Consigliere. (ap. 79.

Vesta veritá dimostrò il Filosofo in tanti luoghi, che non vièalcuna cagione di recarla in dubbio. Nel primo della Metafisica quando paragonò i Manuali alle cose inanimate, & disse, che operano per vna certa consuetudine senza sapere quello, che si faccino, si come le cose per natura inanimate; certamente egli non volle insegnarne altro, se non, che essi Manuali sono rispetto all'Architetto come suoi instromenti, auenga che animati à guisa de serui; che tali sono i Manuali: cheperciò nel primo della Politica diuise gl'instromenti in animati, & inanimati, dicendo manifestamente, che il medesimo auiene nella facoltà Economica, che nelle arti: le quali si come hanno bisogno de proprij instromenti per operare; cosi di essi hà parimente mestieri la facoltà Economica. & che il Ministro delle arti, & rispetto all'Architetto hà ragione d'instromento: il che debbiamo intendere hauer luogo nella facoltà Politica ancora. Et nel settimo della Metafisica lasciò scritto; che in vn certo modo la casa si genera dalla cafa, cioè la cafa, che è nella materia, dalla cafa, che è senza la materia, che si troua essere nella méte dell'Artesice, & dell'Architetto. onde nel primo libro delle parti de gli Animali diffini l'arte ragion dell'opera séza materia; co che ne dimostrò, che la vera sua praxi, & attione è la ragione dell'opera nella materia, cioè il fabricare essa casa, se be lo sa per mezo d'altri, come di suoi instrométi; & no il discorso & la ragione, che hà esso Architetto nella méte, della sua forma, nomata dal Filosofo ragione senza materia, che in somma è l'arte istessa. Et il medesimo rispetto

•

€. 3.

C.I.

Tex. 23.

C. 1.

rispetto hanno i soldati al Capitano, & quelli, che vbidiscono nella Republica, à coloro, che conmandano; che sono i Consiglieri. onde leggiamo quella bella sentenza diuenuta poscia in prouerbio, & raccontata da Varrone, che Romanus sedendo vincit. Et questo è quello de Re. che accennò anche Aristotele nel primo dell'Etica in quelle parole. Rustica. ,, Per multa enim geruntur veluti instrumentis quibusdam amicorum opera, & ,, diuitijs, & potentia ciuili. Il che quanto à gli amici dichiarando meglio nell'ottauo libro, & spiegando l'vtile, che apportano á i vecchi, de quali C. 1. L. è proprio, come si è veduto, il consigliare, & sedere al gouerno della ,, Republica; disse. Senibus vt colantur, & vt quibus ipsi in rebus agendis " intresse non possunt propter statis infirmitatem, es ab amicis conficiantur, & , transigantur. Et che l'attione fatta per mezo d'vn altro, come di luo instromento, s'intenda fatta per se stesso, eccone il testimonio della " Legge. Qui facit per alium, est per inde ac si faciat per se ipsum. à quali due De. reg. " rispetti alludendo Aristotele disse nel terzo dell'Etica. Nam que per TurReg. , amicos fiunt, per nos quodammodo fieri videntur: quippe cum principium in 72. ,, nobis sit. Queruntur autem interdum instrumenta, interdum vsus eorum, . C. 3. Oue anche ne accenna, che gli amici ne seruono come per instromenti all'operare. Et che l'instromento operi in virtu dell'agente, & che per ciò ogni sua attione debba riferirsi ad esso agente; eccone il testimonio di Aristotele (per lasciar gli altri luoghi da parte) ne suoi libri della ,, Generatione de gli Animali; percioche nel primo disse. Ita natura eti- C. 20. , am maris semen emittentis viitur eo semine, quasi instrumento, & actu habete motum, vt in operibus artium instrumenta mouentur, in illis enim quodammodo motio artis est. Et nel secondo libro. Quomodo in ijs quoque agitur, que C. 1. arte efficiuntur. ferrum enim durum, aut molle efficitur calore, aut frigore, at vero ensis à motu instrumentorum, qui artis obtinet rationem. ars enim princi-, pium, formaque eius, quod efficitur est, sed in alio. Et è questa in somma cosa tanto manifesta, che non hà mestieri di altra proua. Con ragione adunque dice Aristotele, che l'Architetto, perche cogitationibus è Architetto, è anche spetialmente l'operante, & il vero signore, & moderatore dell'opere esteriori: conciosia che possedendo egli l'arte, cioè la ragion dell'opera, & essendo perciò la vera regola di essa, & come diceua dianzi Aristotele, principio & forma di lei; guida, & gouerna i Manuali à guisa d'instromenti: onde essa opera è sua veramente molto più, che di coloro, che faticano con le mani. Per la qual cosa come l'operatione della mano, che è instromento de gli instromenti secondo Aristotele nel quarto deile parti de gli Animali, & nel terzo dell'Anima; debbia- C. 10. mo principalmente attribuire all'intelletto, & alla prudenza; & l'huo- Tex. 38. mo ha la mano, perche sopra ogn'altro Animale è prudente; & non.

all'incontro ananza gli altri di prudenza, perche hà la mano, come dimostrò il Filosofo nell'istesso luogo, riprendendo in ciò Anassagora; cosi ogni operatione de Manuali (che con la mano hanno proportione, si come con l'intelletto, & con la prudenza l'Architetto) si dee attribuire ad esso Architetto, & al suo discorso, & all'arte in somma, che possede: si che egli (auenga che non si affatichi con le mani) debba dirsene nondimeno il vero operante: poscia che con il suo discorso ne pos-,, sede la vera ragione. che per questa cagione disse Aristot. le, cogitatio-" nibus Architecti. con che volle dimostrare, che perciò è Architetto, perciò commanda, perche possede la ragione dell'opera, & è regola ad altri di operare. A'che pure hauédo riguardo haueua detto nel primo " della Politica. Opus enim simpliciter Architetti: ratio autem Architettus. Luogo, che mirabilmete spiega l'altro del settimo da noi di sopra espo sto; & chene dimostra, (poi che il Filosofo dice oste parole, fauellado di coloro, che commandano, & tengono l'imperio, i quali tetti assomiglia, come vediamo all'Architetto) douersi (come di sopra si assermò) del Capitano di guerra, del Configliere, & di colui, che commãda nella Republica; & in somma del vero Prudente l'istesso concludere, che diciamo dell'Architetto.

Qual sia veramente l'opera dell'Architetto & del Prudente; si dichiara intorno à ciò un luogo oscuro del primo della Politica. (ap. 80.

E T da queste parole habbiamo ancora, che l'opera di esso Architetto & per conseguenza del prudente, & della retta ragione, & di quello, che commanda, non è l'imperio, & il commandamento, come sopra questo passo vogliono gl'espositori; ouero il discorso pratico, come gl' istessi volsero esponedo quell'altro passo del settimo della Politica: ma, come di sopra si disse da noi, quella operatione, che egli sa per mezo de Ministri & Manuali come d'instromenti: cioè, per essempio, nelle arti il fabricare la cafa; il che è diuerso, & dalla ragione di essa. casa, & dal commandare à Manuali che la fabricano: nel gouerno ciuile, & nella Prudenza Politica l'operare fortemente, giustamente, liberalmente, & simili; le quali operationi sono parimete diuerse dalla ragione di esse, & dal commandar che si faccino. Il che volendo di-C. 8. P., mostrare Aristotele nel luogo addotto, dopo l'hauer detto. Quare im-" periu habente perfectă habere oportet virtuie morale, voledo di ciò adduree , l'icagione, soggiunge le parole sopraposte cioè. opus nanque simpliciter n est Architecti; ratio autem est Architectus. Per le qualine dimostrò, che l'opera di quello, che commanda, & del prudéte min altra è certaméte, lenon

C. 8.

1. 3

se non le operationi, che nascono dalle virtù morali; ò siano rispetto ad vn solo, & al commandamento della ragione all'appetito; ò rispetto à molti, & al commandamento di coloro, che sedono al gouerno della Republica. Et che egli habbia inteso per la voce opus le operationi nascenti delle virtù morali, è manisesto dal vedersi, che altrimenti la sua ragione per prouare, che quello, che commanda, dee possedere la virtù morale in grado di somma persettione, non varrebbe nulla: non si potendo da questo sondamento, perche l'opera è semplicemente dell'Architetto: & la ragione è l'Architetto, concludere in alcun modo che quello, che commanda dee hauere vna perfetta virtù morale; senon perche essendo l'Architetto quello che commanda, & conuenendo à lui, come à quello, che ne possede la cagione, di operare persettissimamente: & essendo la ragione, & la prudenza il vero Architetto nelle opere morali; & le virtu, & l'appetito, come ministri, & instromenti; segue necessariamente, che quello, che commanda, debba esser fornito di perfetta virtù morale, senza cui no potrebbe seguire la persettione dell'opera: poiche verun' Architetto quantunque primiero ad ogn'altro & eccellente, senza gl'instromenti proportionati, & corrispondenti alla sua eccellenza, potrà fare l'opera perfetta. Il che se èvero, non douerà recarne alcuna marauiglia, se frà gli altri espositori Theodoro Zuingero autore riprouato si discosta non poco dal vero sentimento di questo luogo, mentre ne rappresenta il discorso d'Aristotele in questa guisa. Imperare recte opus est perfectum; opus perfectum ab Architecto optime prouenit; Architectus optimus est recta ratio; at recta ratio cum virtutes perfectissima semper est coniuncta (cum illius sit veluti genitrix) ergo imperare 2, cum virtute perfectissima est coniunctum; Conciosia che intendendo egli per la voce opus. l'imperio, & il commandamento, come vediamo, che egli fà; non può s'io non sono errato, inferire, che all'imperio, & à chi commanda dee esser congiunta vna persetta virtu morale: essendo altro il commandare, altro il possedere essa virtù, & d'operare secondo lei. Oltre che è falso con la retta ragione esser sempre congiunta vna virtu perfettissima; di che posiamo fare spedito argomento dall'incontinente; in cui è la retta ragione, & l'imperio di essa; e nondimeno non è la virti morale. Et l'istesso debbiamo dire del Monte Catino, che ha seguito la medesima espositione.



Si conferma per un autorità de Magni Morali quanto si è detto. Et si dimostra, come nell'opere morali & ciuili la prudenza sia il vero Architetto, & che proportione habbino co lei le virtù morali, & l'appetito sensitiuo co l'intelletto pratico. Cap. 81.

C.ult.

M intorno à questa materia non è da tralasciare vn bellissimo luogo, che si legge nel primo de Magni, degno di molta consideratione, & che grandemente conferma, s'io non sono ingannato, quanto di sopra siè detto, & dell'Architetto & del Consigliere, & del Prudente; & come esso Prudente sia nell'opere morali, & Ciuili il vero , Architetto; di che si parlerà anche nel seguento libro. V trum autem ,, (dice Aristotele secondo che interpretiamo noi) prudentia actiua sit, an , non, hinc cognoscet aliquis, artes inspiciens: exempli gratia ipsam edificandi ,, artem . est enim in ipsa edisicandi arte, vt dicimus, quidam qui vocatur Archi-,, tectus, quidam pero huic famulator, faber dictus: hic autem est domus effector. , Preterea autem, Gipse Architectus domus effector est, quatenus ab eo ad domu " fabricandam faber dirigitur. Similiter autem se habet in alijs factiuis artibus, , in quibus & Architectus est, & huius ipsius famulator ac minister. Itaque , & alicuius operis effector Architectus erit; & eiusdem huius operis effector erit , quoque ipse famulator. Si igitur idem cuenit in ipsis virtutibus (quod & pro-" babile est, & rationi consentaneum) sane ipsa prudentia erit practica: virtutes enim omnes practice sunt: ipsa vero prudentia veluti Architectus quida earu , 'est; quo enim pacto ipsa precipit, sic & virtutes agunt, & qui secundum ipsas. , quoniam igitur virtutes practice sunt, prudentia quoque ipsa practica erit. Discorso bellissimo, & che marauigliosamente ne discopre come, & per qual cagione l'Architetto si dica operare, & qual veramente sia la sua operatione, & insieme ne manifesta l'eccellenza, & la natura della Prudenza. Conciosia che da esso habbiamo, che l'Architetto si dice Architetto, perché possede la ragione dell'opera; & che perche è Architetto, perciò commanda; & che si dice operare; perche per mezo del ministro fabrica la casa: di maniera che il fabricare sia la sua vera praxi; il commandare, & il fabricare con l'intelletto, la ragion dell' opera, & il discorso pratico, & la conclusione di esso: ma non la praxi. Et che hauendo luogo l'istesso nella prudenza, & nelle virtù morali; debbiamo dire, che essa prudenza & l'intelletto pratico, di cui ella è habito, & forma; habbia proportione con l'Architetto. Il che volendo significare Aristotele, lascio scritto quelle belle parole dianzi da noi , addotte del primo della Politica. Ratio autem Architectus; intendedo per ragione la retta ragione, & seguentemente la prudenza. Che le virtu morali, ò diciamo l'appetito sensitivo, di cui esse sono forme, habbi-

habbino proportione gl'instromenti, & con i ministri, & manuali; i quali si come operano dirizzati, & regolati dall' Architetto; così operano l'appetito, & le virtù dirizzate, & regolate da essa Prudenza: & si come la casa, che si sà, è opera dell'Architetto, onde egli veramente & principalmente si dice fabricarla; così affaticandosi le virtù morali intorno alla praxi, cioè all'attione; cotal loro attione si dee principalmente attribuire all'intelletto pratico, alla retta ragione, & alla prudenza, si che ella debba veramente dirsi pratica, & attiua: & debba. ogni attione delle virtù morali à lei principalmente attribuirsi. Oue se noi consideriamo, vederemo si chiaramente spiegata la natura della prudenza & della virtù morale, che non hauemo, che desiderare. poiche l'intelletto pratico corrisponde all'Architetto; la prudenza all'arte di esso: l'appetito sensitiuo à gl'instromenti, & à ministri, & manuali; la vritti morale all'habito & alla consuetudine, che essi acquistano per operare. Onde habbiamo la vera cagione, perche Aristotele ponesse le virtu morali in esso appetito sensitiuo, & ad esse preserisse la prudéza; di che nel trattato della vera lor sede à pieno si è ragionato; dimostrado, che quello, che hanno apportato alcuni moderni per risoluer questo bel dubbio, cioè che la prudenza sia più nobile, eminentia & facultate, per vsar i lor termini, & perciò assolutamente più nobile; la virtu morale più nobile ratione vltimi actus, & postreme forme; non può hauer luogo poiche essedo essa virtu morale come instrometo, & la prudenza come agente, & il vero Architetto; viene ad essere il vero operante, come si èveduto: & perciò formalmete tale, & non virtualmente; come vollero costoro. Il qual discorso tutto (poi che habbia- Piccomo esposta la vera mente di Aristotele in questo luogo) quanto faccia lom. per discoprirne la natura dell'intelletto pratico, & la superioritá della C.36. sua attione; & della prudenza insieme nelle politiche attioni, & come, & per qual cagione; & qual delle sue parti debba dirsi architettonica (il che tutto sù da noi detto da principio, che per l'espositione di esso si saprebbe) stimo essere assai chiaro ad ogn' vno: & si vedrà ache pienamente nel seguente libro. Hora posto qsto sondameto, è manisesto, che quanto si aggiungeua perrender più gagliarda l'antedetta oppositione, non hà alcuna forza. percioche essendosi dimostrato, come & in qual senso sia vero, che l'Architetto operi, & operi massimamente, & qual sia la sua praxi & attione; & che non perciò i suoi discorsi deono domandarsi praxi, & attioni, ma si bene pratici; non segue, che per l'autorità di questo luogo si proui in alcun modo, Aristotele hauer posta la praxinell'operatione dell' intelletto: anzi da esso racogliamo tutto il contrario. poscia che se la praxi dell'Architetto è veramente l'opera-

l'operatione fatta per mezo de Manuali, come per mezo d'instrométis & se l'istesso deé dirsi del Capitano, del Consigliere, & insomma del Prudente, & d'ogn'altro, che possedendo la vera ragione dell'opera, esper mezo d'altri la conduce à fine (il che si è anche veduto hauer luogo per sentenza d'Aristotele in essa prudenza rispetto alle virtù morali) si dourá concludere, che la praxi non consista altrimenti nella prima operatione dell'intelletto pratico, ò della volontà; ma che osta operatione sia più tosto di essa principio: & che la vera praxi sia quella, che consiste nella seconda operatione di esso intelletto, à cui anche concorrono come parimente suoi principij l'appetito, & l'elettione: si come si è detto nel primiero nostro ragionameto. & che habbia propriamete lnogo nelle cose morali: la praxi detta per metafora, come ne gli Artefici, & Architetti sia quella di cui è principio il discorso dell'intelletto fattino & l'Arte. La onde grande equiuocatione sará stata di coloro, i quali prendendo la causa per l'effetto, & la cogitatione, & i discorsi pratici per la praxi, hanno posta l'essenza di lei, ò nell'atto elicito della volontà, ò in quello dell'intelletto pratico, & per conseguente nella prima sua operatione, ò negli atti imperati dell'vna potenza all'altra.

Come Aristotele dimostri nel sesto dell'Etica, che la prudenza sia habito dell'intelletto pratico. Si rende la ragione, dell'ordine da lui tenuto nel trattar de i cinque habiti dell'intelletto nostro. Cap. 82.

M Alasciando questa materia, & ritornando al primo nostro pro-ponimento, diciamo; che essendos Aristotele presupposto (come più volte si è auertito) di trouare quello, che sia quella retta ragione, secondo la quale haueua detto esser coueniente di operare, & la quale haueua aggiunto, prescriuere il mezo alle virtu morali; & se sia l'istesfo con la prudenza; & per ciò fare hauendo diuisa la parte ragioneuole dell'anima nostra in intelletto pratico & speculativo; & hauendo dimostrato, che l'vna di esse considera le cose necessarie, l'altra le contingenti; & che propria operatione d'amendue questi parti è la veritá; ma però dell' intelletto pratico, vna verità dirizzata alla praxi, & all' attione, come à suo fine, si che essa attione si dica, & debba dirsi principalissima operatione (come sie veduto) di detto intelletto, & esso intelletto principio di lei; discoprendone divinamente con questa occasione quello, che sia la verità pratica, & come concorra à formare l'elettione, & come essa elettione sia principio della praxi; & hauendo finalmente concluso, che essendo propria operatione di amendue le parti sopradette il trouar il vero; quelli habiti, con i quali ese diranno malli-

massimamente questa verità, douremo dire, che siano le virtù loro; hauendo (dico) gettati questi fondamenti per ritrouare, quanti, & quali veramente siano questi habiti, facendosi da più alto principio, suppone come cosa manifesta, & da tutti ricenuta, & detta anche da lui negli altri suoi libri, che cinq; sono le cose, con le quali l'anima nostra affermando, & negando dice sempre il vero; l'Arte, la Scienza, la Prudenza, la Sapienza, & l'Intelletto: conciosia, che con le altre due, che si potrebbono aggiungere, cioè con l'estimatione, & con l'opinione, ella soglia tal hora ingannarsi, & dir il falso. Sumpto igitur (dice il Filo- C. 3.F. sofo) altius principio, rursus de ipsis dicamus. sint autem, quibus anima affirmando, aut negando verum dicit, numero quinque, hec vero sunt Ars, scientia, Prudentia, Sapientia, Intellectus. Nam existimatione, & opinione sieri potest, vt mentiamur. Il che hauendo supposto, si pone primieramente à trattare della scienza, poscia dell'arte, appresso della prudenza, & per vltimo dell'intelletto, & della sapienza. del qual ordine, è la cagione, s'io non erro, perche trattando egli de gli altri quattro habiti per rispetto alla prudenza; ha voluto seguire quell'ordine nel trattar di essi, che conosceua recar maggior chiarezza al suo discorso, & farne meglio, & più facilmente intendere la natura di essa prudenza. Perche dunque dalla cognitione dell'oggetto di lei spetialmente dipende la cognitione della sua natura, & le cose contrarie paragonate insieme rilucono maggiormente; affaticandosi la scienza intorno alle cose necessarie, che sono opposte alle contingenti, le quali sono l'oggetto della prudenza; perciò volge il suo primo discorso alla scienza, come ad habito più noto à noi, che non sono l'intelletto, & la sapienza; & nel trattare di essa dichiara la natura dell'oggetto necessario, dicedo, che è eterno, ingenerabile, & incorruttibile. Il che, & quanto dice di essa scienza lasceremo da parte, come suori del nostro proponimento. Et perche non bastaua hauer scoperta la natura dell'oggetto neccessario, per intendere la natura del contingente; poi che l'oggetto contingente è di due forti, fattibile, & agibile; perciò, nel secondo luogo recandone la divisione di questo oggetto, & scoprendoci la natura/ dell'attione, & dell'effettione, viene con sommo artificio á dimostrarne, che il contingente fattibile è il proprio oggetto dell'arte, & à trattare di essa arte, come di habito molto simile alla prudenza, concludedo

che ella è vn hábito fattiuo con vera ragione?

Come Aristotele ne manifesti la natura della prudenza; & come la diffinisca. (ap. 83.

F Atto questo discorso parendo al Filosofo di essersi aperta, & facili-tata strada à darne ad intendere qual sia la natura del contingente agibile, & seguentemente dell'oggetto della prudenza; & quindi poscia à scoprirne quello, che sia essa prudenza; opportunamente à questa reale & diuina virtù dirizza il suo parlare . Il quale, come nel trattare della scieza & dell'arte haucua fatto, tutto appoggia sopra la commune opinione, dicendo che all'hora conosceremo quello, che sia la prudenza, che andaremo considerando quali per commun parere de gli huomini sieno reputati prudenti. oue pure vediamo, che seguendo il methodo esposto da noi nel principio di questo libro, per scoprirne la natura di questa virtù, & recarne la sua disfinitione; sonda il suo ra-, gionare sopra il commune concetto, che si hà di lei. De prudentia autem ,, (dice egli) sic optime cognoscemus, si quos prudentes appellemus, perceperi-, mus. Ac prudentis quidem videtur esse in ijs, que sibi bona & ex vsu sunt, ,, non singillatim, verbi gratia, que nam ad bonam valetudinem, aut ad vires, ,, sed vniuerse que ad bene beate que vinendum conducant, bene consultare posse. , Cuius rei argumentum cst, quod prudentes in re aliqua dicimus eos, qui benes ,, ratiocinando quomodo ad honestum finem perueniant, assequuntur, in is, que ,, arte non continentur. Quocirca qui ad consultandum ingenio valet, is & prudes omnino, & vniuerse fuerit. Nelle quali parole habbiamo da notare, come cosa à noi importantissima, & à quello che trattiamo, che Aristotele pone per molto intimo, proprio, & essentiale, & in somma per immediata operatione della prudenza la consultatione, concludédo che per commune opinione colui veramente sarà da stimarsi prudeto, ilquale sarà (per cosi dire) consultatiuo, & eccellente nel cosiglio. No fà ciò il Filosofo, se non con sommo artificio; percioche hauendo nel terzo libro, & anche in questo istesso poco di sopra dimostrato, che la consulta per sua natura riguarda l'attione, & che il contingente agibile è l'oggetto di lei; ponendo che il cosaltare sia sommaméte proprio del prudente; viene necessariamente à porre, che la prudenza riguardi l'attione; & che suo oggetto similmente sia il contingente agibile; , che perciò logginnge. Consultat autem ijs de rebus nemo, que aliter se , se habere, que ve ab ipso aginon possunt. Il che posto conclude, come cose, che seguano da questo sondamento, che se la scienza è vn habito dimostratiuo, & di quelle cose, i principij delle quali possono esser altrimenti, non si dà dimostratione (perche queste tutte, cioè, & i principij, & le cose, che da essi nascono, sono della medesima conditione,

cioè

C. 5.L.

cioè, contingenti) & se la consulta non può essere intorno alle cosci necessarie; la prudenza non potrà essere ne scienza, ne arte. Il qual discorso ne manifesta con quanta necessità, & per qual cagione tratti elso Arist. della scieza, & dell'arte prima che di essa prudenza, si come di forra si è da noi auertito. Non potrà esser scienza (dice il Filosofo) perche le cose agibili possono quenir altrimenti; ma la scienza, come si è veduto, si afazica intorno alle cose necessarie. Non potra esser arte, perche l'attione dall'effettione diferisce di genere; & l'arte, come si è dichiarato, riguarda l'essettione; & la prudenza, essendo consultante, necessariamente è dirizzata all'attione. Se dunque (soggiunge il Filosofo) la prudenza non potrà essere ne arte, ne scienza, & per conseguente non potrá hauere per oggetto le cose necessarie ne le fattibili; restera necessiriamente, che ella habbia per oggetto le cose agibili, & che altro perciò non sia, se non vn habito pratico, cioè attiuo con vera ragione intorno à beni & mali humani. Che questo è quello, che cócludedo Ariltotele questo suo marauiglioso discorso, & apportá-,, done la diffinitione di essa prudenza afferma in quelleparole. Restat (.5.8. igitur, ut prudentia habitus sit vera cum ratione actiuus circa ea, que & , bona, Genala homini sunt. A les and the les and the state of the state

Come Aristotele dimostri la prudenza esser habito pratico con vera ragione intorno à beni humani. Che secondo lui la prudenza e virtu il onon l'arte; & che non cade in essa oblinione. Sap. 84.

II Auendo ciò concluso Aristotele; quasi voglia spiegarne le parti della diffinitione apportata, vedendo, che dall'hauer posto le pradenza habito pratico, & intorno à beni humani, che altronona sono se non le cose agibili; seguiua, che operatione della prudenza, & suo fine fosse la pravi & l'attione volédo dimostrare come ciò sia vero, & inqual modo debba intendersi; & quello insomma, che significhi la , particella actiuus; soggiunge, Nam effectionis finis dinersum quid ab eas C.5. le ,, est, actionis vero non semper apfa enim bona actio finis est. Quali dir voglia il Filosofo, ne perciò segue, che consistendo la prudenza nelle cost agibili, & nell'attione, manchi del fine: percioche questa è la vera differeza, che è sa l'attione & l'essettione; che osta mai non può esser fine, essendo sempre esso fine diverso da lei, ne potendo mai l'esfettione, & quello, che si fa (come disopra haueua auertito) esser sin semplicemente; ma facendosi sempre quello, che si sa, per cugione di qualche fine, come l'edificare per la casa; quella, cioè l'accione non. sempre è dirizzata ad altro fine; ma puo essere il sine istesso, com vedia-

rediamo dell'eupraxia & buona amone, da quale altro non è, che la

felicità attina. Onde meritamente l'intelletto dalla praxi, & dall'eupraxia, come da suo fine, vien denominato pratico, & pratica la prudeza habito di lui: meritamente diciamo la prudenza affatticarsi, & confistere nell'accione & nelle cose agibili. Il qual discorso di Aristotele quanto confermi quello, che intorno à questa materia si è detto da noi di fopra nell'esporre quel bellissimo luogo del settimo della Politica, stimo, che à ciascuno sia manisesto. Quindi soggiunge, che per questo rispetto, cioè perche la prudeza è per sua natura dirizzata all'attione & alle cose agibili, & à beni humani, perciò surono riputati prudeti Periele, & altri simili; come quelli, che haucuano facolta di conoscere le cose, che à loro, & à gli altri huomini erano buone, & recavano giogamento: & che tali pensiamo anche esser gli Economici & i Politici, i quali tutti si affaticano intorno all'attioni & alle cose agibili: accennandone con il fare mentione di quelli, che considerano il ben. proprio, & appresso de gli Economici, & de Politici, le tre spetie della prudenza, che era per dichiarar di sotto; cioè la prudenza d'vn solo, la prudenza Economica, & la Politica: la quale poscia divide intre altre spetie, cioè in Legislatrice, Consultativa, & Giudiciale, come di sopra si è detto, & pienamente dirassi nel seguente libro. Et voledo maggiormente confermare questa verità, che la prudenza confista. nell'attione & ne beni humani; aggiunge, che perche ella è tale, la temperanza, vien detta resposure, come consernatrice della prudenza: il che fà conservando il giuditio, & l'estimatione di essa. prudenza. La qual cosa dicendo il Filosofo, ne dimostra & che la prudéza si affațica intorno al medesimo oggetto, intorno al quale si affațica la temperanza; che (come è manifesto) altro no è salvo, che gli assetti & le attioni humane, & le cose agibili; da che, segue che giustamente sia-diffinita habito pratico, & attiuo intorno á beni humani: & che contenga vn vero giuditio, & estimatione delle dette cose. Il che parimente ne manifesta, che giustamente sia dissinita habito con vera ragione. Dopo il qual discorso raccogliendo di nuono, come cosa, " che da esso segua necessariamente, & perciò da ricenersi senza dubita-,, tione & contrasto, la diffinitione già recata; cosi conclude. Quamo-, brem necesse est prudentiam habitum esse cum ratione verà actium circa ea que humana bona sunt. Dopo la qual conclusione raccogliè tre cole; quasi che seguano delle già dette , la prima che dell'artenon si dà virtu, ma si bene della prudenza; onde segue, che essa prudenza sia virtu & non l'arte: la seconda che delle due parti ragioneuoli dell'anima la prudenza è la virtu dell'opinante, che riguarda per sua natura le cosè con-

6. 5.F.

contingenti; conciosia; che la opinione, & la prudenza si affatichino intorno alle cose contingenti, & che possono auenir altrimenti: la terza, che la prudenza non è habito con vera ragione solamente; di che è chiaro argomento, che de gli habiti, che sono convera ragione solamente si dà l'oblinione, & la dimentrianza; la quale non hà luogo nella prudenza.

Con qual configlio trapassi Aristotele à trattar dell'Intelletto, & della Sapienza: & perche prima dell'Intelletto. Perche la Prudenza sia babito dell'Intelletto Pratico, l'Arte del Fattino, la Scienza l'Intelletto, & la Sapienzi del Speculatino. Cap. 85.

สาว และได้สาให้สุด เราิกให้เกาะให้เรียกระที่สามารถต่องหน้าที่ดีการประดำนัก Vtto questo hauendo de to Aristotele, parendo a lui di hauer, · L quato era mestieri, scoperta la natura della prudeza, con apportare la sua diffinitione, & esporte le parti di lei; trapassa à ragionaride gli altre due habiti, che gli restauano, cioè dell'intelletto, & della sapienza: trattando prima dell'intelletto per esserne la cognitione di quest'habito necessaria ad intender quello, che sia la sapienza. De quali due habiti, per sbrigarmi brenemente, dirò, che raccogliendo egli dalle cose dette, che la scienza è intorno alle cose vniuersali, & necessarie, & demostratiue: & che dandosi principij delle cose demostrabili, & d'ogni scienza: & che non potendo del principio delle cose demostrabili, & che si possono sapere, estere ne la scienza, ne l'arte, ne la prudenza, ne la sapienza: no la scienza; perche se de principij si desse scienza, si darebbe anche dimostratione, & per conseguente bisognerebbe, che hauessero altri principij, & in tal guisa si darebbe progresso in infinito: non l'arte, ne la prudenza; perche questi due habiti riguardano le cose contingenti, i principij della scienza le eterne, & necessarie: finalmente ne meno la sapienza; perche questa dialcune cose amette la dimostratione; ne seguirà, che essendo cinque gli habiti annouerati, resti solo la cognitione de principij all'intelletto. Il che hauendo detto, volgendo il suo ragionamento alla sapienza; conclude, che affaticandosi ella cosi intorno alla cognitione de principij, come e intorno 2 quelle, che nascono da essi principij; non può esser altro, a che l'intelletto & la scienza conglunti insieme. Dal qual discorso tutto noi raccogliamo, che le cinque sono le cose, con le quali l'anima nostra dice sempere il vero; & tre di esse dicono, & riguardano questa verità nelle cose necessarie, come Aristotele ha dimostrato, cioè la seienza, l'intelletto, & la sapienza; due la dicono nelse contingenti, cioè l'arte La prudenza; segue necessariamente, che dicendo l'arte e la prudeza 42"1.0 Na femsempre questa verità nelle cose contingenti; rechino perfettione à quella parte dell'anima nostra, che cotal cosa riguarda, come suo proprio oggetto; & all'operatione di lei, con cui intorno ad esse si affatica: & che per confeguente sieno gli habiti ottimi & le virri diessa, che andiamo ricercando percioche qual maggior perfettione si può recare all'operation sua di questa, che renderla sempre vera, sempre retta? ma ciò operano in essa l'habito dell'arte, & l'habito della prudenza; dall'vn de quali vien detto intelletto fattino; dall'altro pratico, & attino dunque questi due saranno gli habiti ottimi, & levirtù di essa. Segue inoltre, che dicendo la scienza, l'intelletto, & la sapienza questa verità nelle cose necessarie rechino persettione all'altra parte, che conosce, & considera, & alla sua operatione: & che perciò sieno gli habiti ottimi & le virti di lei. Hora noi lasciando per adesso da parte il considerara le altre cose recate in mezo da Aristotele per espositione, & prouddelle particelle poste da lui nella distinitione della prudenza, pertratrarnepiù commodamente nel fine di questo libro; volgeremo per hora la nostra consideratione à quello, che solamente intorno alla temperanza, di sopra si è detto, esser stato dal Filosofo apportato per dimostrarne, che la prudenza è habitoscon vera ragione; & che in oltre habito pratico intorno à beni humani.

Per qual cagione, & con qual fondamento habbia detto Aristoteles de che la Temperanza è conseruatrice della Prudenza de la Resperanza e conseruatrice della Prudenza de la Resperanza de conseruatrice della Prudenza de la Resperanza de la Respera

-ยสาว ( การ โดยสู่หลาวาง แต่น เกิดเขียงสามพัสธาริกาส ยา ยาวสาวสาด

C. J.F. ,, Ice adunque Aristotele, Inde etiam est, quod temperantiam supprisent ,, appellamus, ve pote prudentiam conservantem. cale enim existimationem 2. conseruat. Et ha voluto insomma dire (come io stimo) che l'esser la -prudenza vn habito con vera ragione, & vn habito pratico intorno à beni humani, come si è posto nella diffinitione; so possiamo à sufficienza raccogliere da questo, che non per altro appresso i Greci si domãda la temperanza con questo nome sophrosine, se non perche conserua la prudenza ... il che volendo dimostrare, come auenga, & render la , cagione, perche siatale; soggiunge quell'vitime parole, Talem enim ; existimationem conscruat. Et bisogna intendere talem existimationem quam habet prudentia, & non talem existimationem id est prudentiam petche dicendo estimatione non altro, che ragione, discorso, & giuditio, come è manifesto, & seguentemente vera ragione; verrebbe à dires Aristotele, che l'habito della prudenza non fosse altro, che vera ragione, à almeno fosse vera ragione. il che non dice; ma che èvn habito con vera rugione. La qual cosa quanto dall'altra sia disferente, & quanto 7 1

quanto importi, auertiremo à suo luogo. Perche dunque la tempe-

ranza conserua vna tale estimatione, quale há la prudénza, cioè la retta, & vera estimatione, che ella há delle cose agibili; viene à conseruare l'istessa prudenza. Il che volendo maggiormente spiegare Aristo-,, tele, & farne palese la cagione, segue intalguisa. Neque cnim omnem C. 5. existimationem corrumpunt, ac peruertunt iucundum, ac molestum; videlicet quod triangulum aequales habeat duobus rectis vel non habeat : sed eas existi-,, mationes, que sunt circa agibilia. Le quali parole accioche siano ben intese da noi, bisogna ricordarsi, che Aristotele nel terzo, & nel settimo dell'Etica trattando della temperanza, hà derto, che riguardando ella ... quel piacere & dolore, che sono proprij del senso del tatto, & del gusto; & essendo gli effetti, che da questi sentimenti vengono cagionati, potentissimi nell'huomo, & di grandisima forza sopra tuttigli altri; sopra tutti anche possono più facilmente turbare & osfuscare il lume della ragione. perche dunque questo piacere, & dolore possono spetialméte torcere dal diritto sentiero l'intelletto, & seguenteméte la retta, & vera estimatione, che hà l'intelletto pratico, & la prudenza, habito di lui intorno alle cose agibili; & la temperanza, moderando detti affetti è cagione, che ciò non auenga: perciò si dice esser conseruatrice della prudenza, cioè della retta estimatione, che ella hà delle cose agibili. ma se la prudenza hà retta estimatione; adunque è habito con vera ragione, come nella diffinitione era posto: & se ella hà cotal estimatione delle cose agibili; adunque, come pure si diceua, è habito pratico intorno à beni humani: non essendo altri i beni, & i mali humani, che le cose agibili. Et per dimostrarne, che la prudenza, & questa estimatione che ella hà, è per natura dirizzata alle cose agibili; aggiunge, che il piacere, & il dolore, che sono moderati, & rastrenati dalla temperanza, non corrompono, & distorcono ogni estimatione. percioche non corrompono quella, che il triangolo habbia gliangoli ugualià due retti: & diciamo più chiaramente, non corrompono l'estimatione, che hà per oggetto le cose necessarie, come la scienza. conciosia cosa che sia pure in alcuno cotal piacere, & dolore senza freno: non perciò fara in esso men vera, & men retta l'estimatione sopradetta, ò qual altra riguardi la semplice verità, & cognitione, & che nonsia dirizzata -all'attione. Da che habiamo ancora, che il piacere, & il dolore, & per conseguente l'appetito erroneo non possono corrompere l'estimatione dell'Arte: perche consiste nella sola cognitione, come di sopra sù auertito: non perche non sia dirizzata all'essetione: ma perche la rettitudine dell'appetito non concorre per se all'arte, come concorre all'estimatione, & verità pratica. La quale per opinion di Aristotele,

C. 5.

come si è veduto, è, & dee essere conforme all'appetito retto: one la verità fattiua non si prende per conformità à cotal appetito, ma solo alla ragione dell'arte: onde sidice consistere perciò nella sola cognitione. Il che riproua tutto l'opinion del Gaetano. ma nella verità pratica, come si è detto, & nella estimatione delle cose agibili auiene altrimenti. Il che volendo insegnarne Aristotele, segue in tal modo. ,, Principia enim agibilium sunt, id cuius gratia ipsa agibilia sunt: illi autem, qui

,, ob voluptatem, vel dolorem corruptus est, non statim apparebit principium, , neque oportere huius gratia neq; propter ipsum eligere omnia, & agere . malitia , enim vim habet principium corrumpendi.

Si espone più pienamente come si debba intendere, che la Temperanza sia conseruatrice della Prudenza. Si tocca pna grauissima questione accennata da Aristotele. Si spiega intorno alle cose dette l'opinion di Platone. (ap. 87.

M A, acciò che meglio da noi tutto questo s'intenda, è da sapere, che quelle parole non statim apparebit principium, hà il testo greco อับชิทิต อบ จุลงตัว ณ ที่ ส่วหที่ . riguardano, & ne pongono innanzi vna grauifsima & dissicilissima questione trattata, & diuinamente risoluta da Aristotele nel terzo dell'Etica. Erano adunque alcuni, che diceuano, l'huomo diuenir buono, & virtuoso spontaneamente: ma cattino, & vitioso contra sua voglia. & in somma la virtù esser spontanea, il vitio non spontaneo, & inuito. Questa opinione pare, che Platone abbracciasse in molti luoghi, ma spetialmente nel nono delle leggi, one lasciò scritto. Malos omnes omnino non sponte malos esse. Di che filosofando Marsilio nell'argomento disse, Exhis consicitur Platonicum illud sepissime decantatum. Vitiorum habitus inuoluntarios esse, neminenque fieri spontemalum, quemadmodum & nemo fit spante egrotus & deformis & inops. & poco di sopra haueua detto. Habitus quidem omnis aut virtutis est, aut vitij. Si virtutis omnino voluntarius est: quoniam consilio libero & expedita electione & proprys animi actionibus est acquisitus. Sin vero vitij babitus est, inuoluntarius omnino censetur. Et questo è quello, che diceua Platone anche nel Timeo, che verun'huomo è spontaneamente cattiuo, & vitioso; ma per il mal habito del corpo, & per la mala educatione, diuenendo perciò forsennato, cioè ignorante : la onde no conosce quello, che le conuenga operare. da che nasce quell'altra sua propositione nel nono delle leggi, che ogni vitioso è ignorante, & che opera per ignoranza. il che lo mosse parimente ad affermare nel primo Alcibiade l'ignorante esser misero. Hora il fondamento di questa opinione è tutto ripo-

sto, si come habbiamo da Aristotele nel luogo antedetto, in questa. ragione, che ciascuno appetisce il bene, che gli appare, & che la fantasia gli dimostra: da cui prende il nome quello, che nella Scola Peripatetica viendetto. 70 ocurous avasor, cioè apparens bonum, come dimostrato dalla fantasia. la quale si come insegna Aristotele nel secodo dell'Anima, & conferma Alessandro nel trattato, che sà dell'istessa, Te. 162. vien detta. are rou oasur. cioè dalla luce, & dal vedere, & insomma C. 23. dasi'apparire: onde poscia gllo, che ne appare, & vien somministrato con il mezo de fantasmi all'intelletto, che non può intendere senza essi, si attribuisce alla fantasia. Ma della fantasia (diceuano costoro) noi non siamo padroni ne Signori: conciosia che quale è ciascuno, tale gli appare il fine; adunque l'esser cattini, & vitiosi non sarà riposto in nostro potere: essendo la cognitione & elettione del fine in noi naturale, & non in nostro arbitrio; adunque il vitio nascerà in noi non spontaneo, & inuito, & per nostra ignoranza. percioche quello, à cui appare il cattino fine, tale lo segue, perche tale gli appare, & gli vien proposto, & dimostrato dalla fantasia: & lo segue stimando, che sia buono, & sotto spetie di ben apparente; adunque s'inganna, & per ignoranza, & non spontaneamente divien vitioso. Et è da notare, che da questo fondamente trasse Scoto per auentura quella sua ragione nel quarto delle sentenze per prouare, che la volontà sia più nobile dell'intelletto, cioè l'intendere esser atto naturale, ne riposto in nostro potere: il volere atto libero, & in noi riposto: & che perciò l'intelletto non è capace di libertà, & per conseguente della volontà men nobile. di che parleremo di sotto à suo luogo. Hora questo è quello, che ne " accennaua Aristotele nelle parole sopraposte del sesto dell'Etica. Illi ,, autem, qui ob voluptate vel dolorem corruptus est, non statim apparebit prin-" cipium. perciòche, qualis quisque est, talis illi finis apparet, come dianzi si diceua. Ache nodimeno nel luogo antedetto del terzo dell'Etica rispode dininamente Aristotele, concedendo esser vero, che quale è ciascuno, tale gliappare il fine: ma che è nondimeno falso, che questa apparenza non sia riposta in noi, & che di essa, & della fantasia non siamo signori, & cagione. percioche quale è ciascuno per l'habito, che acquista; & il fare acquisto dell'habito è riposto in noi, come anche con l'autorità di Alessandro (che nel luogo addotto espone marauigliosamente questo passo) di sopra si diceua. percioche dell'habito facciamo acquisto con il mezo delle operationi, delle quali non è alcuno, che nieghi che noi non siamo principij, & non ne siamo signori. Onde Aristotele nel terzo dell'Etica. Actionum enim à principio vsque ad ex- C. 8. L. tremum domini sumus, cum rerum singularum cognitionem habeamus. Per la

qual

qual cosa se dalle operationi nascono gli habiti, & da gli habiti prendiamo qualità, & da sista qualità vien mossa la fantasia, (perche si dice che quali siamo, tale ne appare il sine cioè se siamo ben disposti, & qualificati, buono, se mal disposti, cattiuo, & vitioso, ) ne seguirà, che essendo riposto in noi l'operare, & se delle operationi siamo cagioni; veniamo anche ad esser cagioni de gli habiti, & della santasia: & che per conseguente non meno il vitio, che la virtù sia in noi spontaneo, & in nostro potere.

Che il conoscere secondo Aristotele precede l'appetire. Come per suo parere il piacer, & il dolore corrompono il giuditio dell'intelletto. (ap. 88.

M A in questo discorso d'Aristotele è pariméte da notare per quello che si è detto di sopra, & notato con l'autoritá di questo luogo della verità pratica, & dell'appetito retto; che il conoscere precede l'appetire, anzi che eccita, regola, & cagiona l'appetito: dicendo il Filosofo secondo l'opinione degli Auersarij, & accettandolo per vero, che la fantasia sia cagione, che ne appaia il bene, che appetiamo; & che secondo il giuditio, che ella ne sà, l'appetiamo ò buono ò reo. Perche dunque (ritornando onde partimmo) quel piacere, & dolore, che sono moderati dalla temperanza, hauendo grandissima forza, turbano spetialmente il giuditio, & la retta estimatione, che dee hauere la prudenza: & muouono la fantasia à rappresentare all'intelletto il bene apparente: & sotto ragione di bene il vitioso, & cattiuo fine: & in talguisa conducono esso intelletto ad ingannarsi, & ad errare: quindi la temperanza, come dice Aristotele, è meritamente: sopra tutte l'altre virtù detta conseruatrice della prudenza. Il che volle anche Platone nel suo Timeo: quando dopo l'hauer detto, che le malatie del corpo nascono dall'eccesso de gli elementi in esso; & che per l'eccesso del fuoco si genera la febre continua; per quello dell'aere la cotidiana; per quello dell'acqua, come di più tardo elemento, la terzana; & per l'eccesso della terra sopra tutte tardissima, la quartana; & che le malatie dell' anima nascono dall'habito del corpo. Le quali comprendendosi sotto nome di sciocchezza, si dividono in due generi, cioè in smania, & imperitia: & che il piacere, & il dolore hanno forza di cagionarle: concludendo che colui, che è trauagliato da questi due affetti, immediata-, mente neque cernere neque audire quicquam potest: sed rabie surit, & in eo , habitu constitutus, minime rationis est compos. Dopo (dico) questo discorso, soggiunge, che i piaceri di Venere, & in somma del tatto intorno

à quali si affattica la temperanza, cagionano massimamente questi

mali,

12

mali, & rendono vero pazzo, & ignorante l'intelletto. Cumque huius, animus (dice egli) propter corpus eger sit, atque insipiens; uulgo tamen non eger sed sponte malus existimatur, & quidem salso. Res autem itasse se vere habet. Nempe venereorum intemperantia maxima exparte propter generis vnius habitum, per ossum raritatem in corpore lubricum madidumque; animi insirmitas est. Et quello che segue, degno tutto di esser ben considerato per apportare molta luce à quello, che qui dice Aristotele; la temperanza esser conseruatrice della prudenza, & alla cagione, che ne adduce, cioè per che. Illi, qui ob voluptatem, & dolorem corruptus est, non statim apparebit principium. Et quello che segue.

Che la prudeza hà retta estimatione del fine ancora secodo Aristotele. Cap. 89.

M A se il passato discorso sarà vero, sarà anche vero quest'altra cosa importantissima, che da esso segue necessariamente, cioè che la prudenza habbia retta, & vera estimatione, & vero giuditio non solo de mezi, ma del fine ancora. percioche se Aristotele dice manifestamente, che la temperanza s'intende esser conseruatrice della prudenza, in quanto rende l'appetito retto; cioè moderato secondo la virtù ne gli affetti del piacere, & del dolore: & che questi due affetti, se immoderatamente, & secondo l'habito vitioso saranno in esso appetito; corrompono, & distorcono non ogni estimatione: percioche non corrompono quella estimatione, con la quale noi giudichiamo, che il triangolo hà, ò non hà gli angoli vguali à due retti: potendo alcuno esser vitioso, & non dimeno hauer di ciò retta & vera estimatione: ma corrompono quell'estimatione, che hà il prudente delle cose agibili: & che delle cose agibili i principijosono il fine. conciosia che per cagione di esso ci mouiamo ad operare: & che questo fine non appare, ne si fà manifesto à chiunque hà corrotto l'appetito dal piacere, & dal dolore; cioè non vien di esso dato vera, & retta estimatione, & vero giuditio. & se il conoscere, & il giudicare il vero appartiene all'intelletto pratico & alla prudenza, & non all'appetito; seguirà necessariamente da tutto questo, che essa prudenza debba anche dar giuditio del fine. Et ecco le parole del Filosofo, che di ciò ne apportano chiarissimo testimonio. " Principia enim agendarum rerum sunt id cuius causa res aguntur: illi autem, C.5.F.

, qui voluptate, aut dolore corruptus est, principium statim non apparebit: neque seius causa, atque ob id omnia eligi, at que agi oportere. vitium enim eius modiest, vt principium corrumpat. Et ben dice, che à colui, che è corrotto dal piacere, & dal dolore, il principio, cioè il fine non appare, cioè non può dar costui di esso fine vero giuditio. percioche corrotto, &

abba-

abbagliato l'intelletto da i souerchi affetti dell'appetito, & dall'habito vitioso perciò contratto, s'inganna in dar cotal giuditio, & segue l'inclinatione di esso appetito che questo è quello, che egli disse anche più di sotto trattando della medesima materia, che il vero, & buon sine non appare se non all'huomo da bene; & che diciò è la ragione, perche il vitio & la malitia distorce (& intendiamo l'intelletto pratico) & sà, che egli s'inganni, & dia falso giuditio intorno à i principii delle cose agibili, cioè intorno al sine. Et ecco le sue parole. Idnis hore vivo non

C.12. F., agibili, cioè intorno al fine. Et ecco le sue parole. Id nisi bono viro non , apparet: propterea quod distorquet prauitas, facit que vt circa astina principia , fallamur. Quindi altamente lasciò scritto nel terzo libro, che ogn'huoC. 1. F., mo vitioso è ingnorante. Vnusquisque (diss'egli) igitur prauus quid agen-

,, dum, à quibusque abstinendum sit, ignorat.

Onde nasca il salso giuditio della ragione, & dell'intellette pratico nelle cose agibili. Cap. 90.

I Ntorno á che bisogna supere per intender bene questa materia, che l'huomo nasce naturalmente inclinato al vero, & al bene, cioè alla

virtù, & alla prudenza, come disse Aristotele nel primo della Politica; il qual luogo sarà da noi diligentemente considerato nel quarto libro; onde se s'inganna nel giuditio, & se opera male; ciò nasce, come diuinamente nota S. Thomaso nella somma accettando per vera questa. Filososia, per qualche corruttione, & disordine, che auenga ne i principij delle sue operationi. Hora questa corruttione, & questo disordine, come secondo il Filososo nasca ne principij delle operationi hu-

tinenza: della quale siamo per questo rispetto ancora per parlar volontieri di sotto accurataméte. E nell' incotinente, come vederemo, retta ragione: nondimeno in quel punto che egli opera seguendo l'assetto, che so commoue, & trauaglia, & i suoi diletti; questa retta ragione in esso non si troua in atto. percioche, come nel settimo dell'Etica infegna Aristotele, non può stare con la scienza particolare in atto la malitia, & l'operare vitiosamente. onde l'appetito sensitiuo nell'incontinente offuscando, & vincendo con il veheméte assetto la ragione, & cosi tirandola seco; segue la sfrenata sua passione. Ma perche ancora

mane; facilmete intenderemo, se consideraremo la natura dell'incon-

la ragion in esso è retta, ne hà fatto acquisto di habito cattino, & cosi anche l'appetito; si dicena l'incontinenza non esser vitio assoluto, ma più tosto via al vitio, & seminitio: & questo possiamo chiamare vn. principio di quella corruttione & disordine, che dice S. Thomaso, &

diquel distorcimento, che dice Aristotele. Hora perche dalle spesse

opera-

C.2.

p.2.q.78 ert.p.

operationi nascono gli habiti; vinto più voltel'intelletto pratico dall' appetito sensitiuo, si riduce finalmente à tale, che non solo più nonripugna: ma contrahendo l'habito, in ciò si diletta, & compiace; & oue era retta & vera ragione, diuien falsa & distorta, giudicando il bene apparente per vero bene, & prendendo il salso per il vero: & riceue la corruttione, & il disordine insommo grado. Onde giustamétedice Aristotele, che ognivitioso è ignorante di quello, che debba operare, & di quello, da che debba guardarsi. La quale propositione riceuuta da S. Thomaso nella sua somma; indarno à mio parere tentò p. 2. q. Scoto di rifiutare nel terzo delle sentenze, & nelle Collationi. Ne 19. rende inuito quest'ignoranza il nostro operare, ò toglie il vitio, & la Art.3. malitia: anzi la produce & cagiona, & fà maggiormente spontanee le & 6.9. nostre operationi: essendo ignoranza di elettione, cioè ignoranza vin- 47. Art. cibile, che consegue, & accompagna l'atto della volontà, & diquelle 2.6 9. cose, che siamo tenuti à sapere, come dice S. Thomasonella somma; 76. ar.p. & come nell'istesso luogo del terzo dell'Etica soggiunge Aristotele Dist. 36. ,, dicendo. Obque huiuscemodi errorem iniusti, & omnino mali homines effi- q.vnic. ciuntur. Inuitus igitur dici debet, non si quis ignorat id, quod conducit: non art.2. enimignoratio, que in electione consistit, inuiti est causa: sed prauitatis. Ne disput.4. à questa determinatione è punto contrario quello, che leggiamo nel p.2.q.6. ;, primo della Retorica, che nemo quod preeligit ignorat. da che segue, Art.8. chenella elettione, & in colui, che elegge, non possa cader ignoranza. C.I.F. percioche altra è l'ignoranza di quello, che dee farsiò nò, & di quello, C.10. che deceleggersi ò nò; altra è di quello, che si elegge, & che si fá, nella quale non può cadere l'elettione rispetto á quella cosa, che si elegge, & propriamente forma l'inuito. & della prima parlò Aristotele nel terzo dell'Etica: della seconda parla nel primo dello Retorica.

Che per l'immoderato affetto & per il vitio si corrompono all'huomo due principij. Si dichiara un luogo del settimo dell'Etica. Come la volotà sia mossa dalle passioni secondo S. Thomaso. Cap. 91.

Vesto è dunque, ritornando onde partimmo, quel distorcimento, che con il mezo del souerchio piacere, & dolore si produce nell'intelletto: per cagione di cui vengono corrotti due principii; cioè esso intelletto, che è principio, ma non però totalmente come auertisce nella somma S. Thomaso, della quale corruttione sa-p.2.q. uellò chiaramente Aristotele nel settimo dell'Etica sacendo compara-78.ar.2. tione tra il vitio & la serità, que dice, che la serita è minor male del vi- In corp. tio, se ben più da temere; & rendendo di ciò la cagione soggiunge, & ad 3. Neque

6.7. L. ,, Neque enim corruptum est in illis id, quod est optimum, quomodo in homine,

e manifesto, che affermando egli per il vitio corrompersi quello, che nell' huomo è ottimo, cioè la mente, & essa mente esser principio; vien anche ad affermare, che per il vitio si corrompa nell'huomo quel-

c.8. F. l'istesso nel settimo dell'Etica dell'incontinéte, paragonandolo co l'intemperante, che eglinon è semplicemente vitioso, perche in esso, id

,, quod optimum est, id est principium ipsum conseruetur. Et volle intendere dell'intelletto, & della retta ragione, che nell'incontinente si conserua incorrotta, come di sopra si è detto, & di sotto vederemo, & nel seguente libro: doue nell'intemperante, & semplicemente vitiosossi corrompe. l'altro principio, che riman corrotto dal souerchio piacere & dolore nell'appetito sensitiuo è il fine, che come di sopra si è veduto, è il principio delle cose agibili, & del nostro operare: il quale métre dourebbe appetirsi buono & honesto dall'appetito; per la sfernata sua passione, & perl'habito vitioso, che hà contratto, si appetisce da esso cattiuo & inhonesto. Et può tanto questa mala dispositione dell'appetito, & questa forza delle passioni, che impedisce il retto & vero giuditio dell'intelletto pratico intorno al fine, come disopra si è detto. Che perciò scriue Aristotele, come si è veduto, che la virtu fà lo scopo retto: conciosia che informando esso appetito sà, che non appetisca se non buono & honesto fine; & che tale appaia anche all'intelletto. perciò aggiunse diuinamente, che l'habito della prudenza non si genera, ne soprauiene all'occhio naturale detto da lui callidità (di che parlaremoà lungo nel seguéte libro) senza la virtù. Che questo è il vero senso di quelle parole: Sed habitus oculo huic anime non absque virtute acquiritur. C. 12. F. percioche douendo la prudenza giudicare de mezi, & di questi rispetto ai fine; ciò non può fare, se prima non dà retto giuditio di esso fine: ma tale non può darlo, se dalle passioni immoderate dell'appetito verrà impedito, & offuscato l'intelletto. il quale errando nella retta estimatione, & giuditio del fine; conuiene, che necessariamente erri

nella consultatione, giuditio, & elettione de mezi, che rispetto al fine da esso sono considerati: il che è proprio, & particolare ufficio della prudenza. Quindi altamente esponendo S. Thomaso nella somma in

qual maniera cotal distorcimento sia recato alla volontà dalle immo-

p.2.q.77 Art. 1.

Art. I.

- 1 -

derate passioni dell'appetito sensitiuo; dice, che ciò auiene indirettamente non direttamente, & in due maniere: la prima per modo di distrattione, inquanto che essendo sondate tutte le potenze dell'anima in vna essenza, è necessario, che se l'vna intende l'atto operando con ogni

fuz

sua forza, l'altra rimetta la sua operatione: per la qual cosa quando l'appetito sensitivo lasciandosi pigliare forza vien'fieramente ingom-"brato, & trauagliato da qualche affetto; necesse est (dice questo gran "Dottore) quod remittatur, vel totaliter impediatur motus proprius appetitus " rationis, qui est volutas. Et seguentemente nella scola d'Aristotele è necetsario, che si rimetta, ò totalmente s'impedisca il moto proprio, & l'operatione dell'intelletto & della ragione: perche la volontá dipende da esso, come vedremo à suo luogo. che perciò disse S. Thomaso più Art. 2. di sotto parlando dell'incontinente, che in esso passioligat rationem. da ad 4. che nasce la seconda maniera, che reca impedimento alla retta operatione della volotà: la quale, come egli dichiara, è rispetto all'oggetto di essa, che è il bene appreso dalla ragione, in quanto che venendo impedito il giuditio di lei per la souerchia passione dell'appetito sensitino, non rappresenta alla volontá il suo vero, & proprio oggeto. onde conuien ch'ella s'inganni nell'operare. Et se tù domadi questo grauissimo Dottore, come l'appetito sensitivo ingombrato da grande affetto rechi impedimento all'operatione, & al giuditio dell'intelletto, & del: 9.77. la ragione: Ti risponde ch' alla souerchia passione dell'appetito sensi- Art. p. tiuo consegue l'apprensione dell'immaginatina, & il giuditio dell'elti- In corp. matina non meno, che alla dispositione della lingua segue il giuditio del gusto. & perche l'intelletto nell'operare prende alcuna cosa da 2.2.9. queste potenze, come pure l'istesso afferma in altro luogo; quindi auie- 156. art. ne, che per souerchia passione dell'appetito sensitiuo non rade volte si p. ad p. impedisca, & leghi il retto giuditio dell'intelletto, & per conseguente il retto & vero giuditio della retta ragione, così intorno à i principij delle cose agibili, cioè, al fine, come intorno a'mezi per ottenerlo: ಲೀಕ್ ರಕ್ಟಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಂದರ್ಭ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು ಬಿಡಗಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪಾರ್ಚಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿ

Come si debba intendere, che la prudenza habbia retta estimatione de principii et del fine. Si dichiarano alcuni luoghi del primo, & terzo dell'Etica. Come alla volontà appartenza il vero bene, & l'apparente. (ap. 92.

Ntorno alle quali cose è da sapere, che quando Aristotele dice il prudente hauer retta estimatione de principii, cioè de sini morali, il delle cose agibili; intende spetialmente de sini particolari : la vera cognitione de quali nasce più dall'esperienza, & da vna certa buona consuetudine, che da altro i percioche nelle cose agibili, come egli dice nel primo dell'Etica, appaiono molti sini, & frá questi alcuni ne cleggiamo, & ne debbiamo eleggere non per se stessi, ma per altri, come le richezze, le tibie, & cose simili, & insomma gl'instromenti. La onde nell'issesso libro dice, che de principii altri si conoscono da la

noi

noi per induttione, altri per il senso, altri per consuetudine, & altri in altre maniere. ma non hà dubbio che i principij particolari, cioè i fini particolari delle cose agibili, si conoscono per esperienza, & per consuetudine; & con il mezo di queste due cose di essi si dà retto, & vero giuditio senza altro discorso, ò ragione intorno ad essi. Il che esser vere tanto più facilmente confesseremo, se ne ridurremo à memoria quato di sopra si è discorso della narura, & dell'imperfettione delle cose agibili, & della varietà, & mutatione, che riceuono. Il che condusse il Filosofo à dire nel primo dell'Etica, come pure si auerti; le cose lon ste & giuste, delle quali considera la facoltà politica, hauere tanta differenza, & varietà, che paiono esser più tosto tali pervigor della legg. che per la propria loro natura. Di questa buona consuetudine aduque accompagnata dall'esperienza, & dall'habito morale contratto col mezo di essa consuetudine, intende Aristotele, quando dice, che la virtù morale rende il fine retto, & fà, che appaia tale al prudente, fi che di esso egli habbia vero giuditio, & estimatione: percioche sabito (- per la buona consuetudine, per l'habito acquistato, & per l'esperienza conosce, & discerne il buon fine dal cattino. Per la qual cosa ben disse l'istesso nel decimo dell'Etica, come di sopra si è veduto, che i principij della prudenza nascono dalla virm morale: conciosia che principii di lei sono il buono, & honesto fine. & la vera estimatione, che il prudete dà diesso. Il qual fine supposto, no può ingannarsi nel discorso pratico, cioè nel consultare, & darginditio de mezi: in che consiste l'essenza di essa prudenza. ma questi suoi principij, cioè il supporsi buono, & honetto fine, & il dar vero giuditio di lui, lo riceue la prudenza dalla virtù morale; adunque da essinascono i principij della prudenza. come dice Aristotele. Per questo rispetto trattando egli nel terzo dell'Etica quella bellissima questione, se, essendo la volontà del'fine, come è manifesto, ella sia del vero bene solamente, come è parso ad alcuni, ò pure solo dell'apparente, come alcuni altri hanno stimato: conciosiache à quelli, che pensano, che ella sia del vero bene solamente, s faccia incontro questa difficoltà, che quello, che vuole colui che non elegge retramente non possa volersi da essa volontá; percioche se se volesse da leit sarebbe vero bene & eletto rettamente i essendo ella di questo solo: la doue noi diciamo esser vn ben falso & vn male quello. che vuol colui, che non elegge rettaméte. A coloro poscia, che tengone la volonta esser solo del ben apparente; si faccia inco tro questa altra disticultá, che végono à fare l'oggetto della volotanostra no vna cosache à lei sia tale per natura, ma più tosto quello, che pare à ciascuno. Il che non è mediocre errore, vedendo noi che vna cosa pare ad vno, va altra 4 2 14

C. 8 . L.

8.4.8.

e & 1 1

altra ad vn altro: & che per auentura anche queste sono contrarie sra loro. Mouendo dico questa bellissima questione, la risoluz con il dire, che quello, che è semplicemente, & necessariamente oggetto della vo-Ionta, & che da lei per natura si vuole; è il vero bene: ma che à ciascuno particolare può rappresentarsi l'apparente. & che all'huomo da bene si dimostra il vero & natural oggetto della volotà, & il vero bene: al vitioso l'apparente. & che si come à l'corpi sani & ben disposti sono sane quelle cose, che sono veramente tali, à gl'ammalati per il contrario; à quali ben spesso le cose dolci paiono amare, & le amare dolci: « cossa i buoni si dimostrano le cose veramente buone, à i vitiosi le contrarie: concludendo che l'huomo da bene giudica ciascuna cosa rettamente, & che in ciascuna cosa gli appare il vero, & che è vna vera regola, & misura della verità & delle cose buone & honeste. Il qual discorso dichiara molto bene quello, che si è detto di sopra, & come il prudente rispetto alle virtu habbia la vera estimation del fine, et come la temperanza conservi cotal estimatione. Et ecco le parole del Filo-, soso. Bone enim affestis salubria ea sunt, que re vera sunt eusmodi: morbo C. 4. F. ,, correptis dinersa simili modo amara, & dulcia, & calida, & grania, & id genus reliqua. Singula enim probus vir recte iudicat, & in singulis verum ipsi appa-, ret. In mo quoque enim habitu propria quedam, & honesta, & iucunda sunt.

Si espone più pienamente, come la prudenza habbia retta estimatione de principi, cioè del sine delle cose agibili. Si dichiarano alcuni luoghi del sesto, del settimo, & del primo dell'Etica. (ap. 93.

, Et in singulis fortasse probus vir in dignoscendo eo, quod verum est, differt's

, quippe qui tamquam regula ac mensura ipsorumi sit.

Vesto dunque volle intendere Aristotele nel luogo addotto del sesso dell' Etica, quando disse, che la temperanza è conseruatrice della prudenza; cioè della vera estimatione intorno alle cose agibili, che altro non è che esta prudenza: & che di ciò è la ragione, perche i principii delle cose agibili sono il sine; ma à colui, che ingombrato, & corrotto da souerchio piacere & dolore (& tale è quello, che è priuo della temperanza, & ha il vitio à lei contrario, che el'intemperanza) non appare, ne si dimostra cotal principio. Perciòchenon hauendo il prudente notitia del vero principio, cioè del sine delle cose agibili, è chiaro, che non potra ben operare, & conuerra, come di sopra si diceua, che s'inganni nel giuditio & elettione de mezi
ancora: onde verrà distrutta necessariamente essa prudenza. A che hauendo riguardo Aristotele attribui più di sotto nell'istesso libro al

pru-

C. 8. ,,

6.4.7.

6. 7.F.

, . . . .

prudente il dar giuditio de principii, che altro non sono, come egli
,, haueua di sopra esposto, se non il fine; dicendo, Quia nanque exipsai
,, experientia visum habent, principia intuentur. Et nel settimo parlando
dell'incontinente, dopo l'hauer detto, come di sopra si è veduto, che
la virtù conserua il principio, il vitio lo corrompe: seche nelle attioni,
non altrimenti, che nelle mathematiche le suppositioni, il principio è
l'istesso sine, à cui esse attioni sono dirizzate: percioche supposto il fine,
se per cagione di esso, cioè per conseguirlo, ci moniamo ad operare:

, loggiunge, si come interpretiamo noi. Neque igitur illicratio docere po, test principia, neque hic: sed virtus pel naturalis vel consuetudine parta recte
, opinandi circa principium magistra est. Temperans igitur talis est: intem, perans vero contrario modo dispositus. Et hà voluto dire, che si come il

Matematico non può con l'intelletto prouare, & render alcuna ragione delle suppositioni, che riceue, & presuppone; ma solo hà di esse vera estimatione: così auiene nella Filososia Civile; nella quale l'intelletto pratico non può render ragione de suoi principij, cioè del sine: ma la vera maestra, & cagione, che egli habbia retta opinione, cioè estimacione del principio, è la virtù ò naturale, ò la morale, che ad essa corrisponde; & che tale è il temperante. Il qual luogo, come vediamo, reca non piccola luce all'altro del sesto, one disse, che la temperanza è conseruatrice della retta estimatione del sine; & n'assegnò la cagione, cioè perche rende l'appetito quieto, & non agitato da immoderate passioni, onde rimanga impedito il giuditio dell'intelletto. Et questo è quello, che diceua Aristotele nel primo dell'Etica, che colui si rende atto ad vdire la Filososia morale, che è ben disposto à riceuer i costimi; percioche in essa principium est, quod sit: atque id si satis constiterit;

, nihil amplius erit opus indagare, cur sit. Et qui eiusmodi est; vel iam habet, vel , eccipere principia facile potest. Oue parimente vediamo, che de principii inorali non vuole, che si possa recar la cagione: & che la causa del la retto estimatione di essi attribuisce alla buona consuetudine & dispossa

retta estimatione di esti attribuisce alla buona consuetudine & dispositione. Secondo il qual sentimento disse più di sotto nell'istesso libro in-,, tendendo pure de principij morali, 'Neque simili modo in omnibus causa

,, requirenda est: sed est in quibusdam satis, si bene demonstratum sucrit, quod ,, sint: id quod etiam in principijs ipsis contingit. quod autem sit aliquid, primum

, ac principium quoddam est. Dalle quali autorità tutte del Filosofo pare à noi, che debbiamo concludere, non esser dubbio nella sua dottrina, che la prudenza habbia la retta estimatione & il retto giuditio del sine; ma che la cagione, perche l'hà, & la conserua, è la virtù morale per le ragioni sopradette. Il che esser vero soltre che è maniscsto nell'incontinente, in cui, perche l'appetito non è totalmente corrotto, restando

illefa

illesa la retta ragione & nella natural sua purità; dá retto giuditio, che il sine, ch' egli si propone, no è buono) possiamo prouare per quest'altra ragione ancora à mio giuditio molto essece: perche il prudente conosce la disserenza, che è frà i mezi, & il sine; altrimenti non saprebbe conoscere quali sossero i mezi, & qual'il sine; ma per quello, che n'insegna Aristotele nel secondo dell'Anima, quella sacoltà, che conosce le disserenze de gliestremi, è necessariamente haurà retta estimatione, & giuditio non solo de mezi, ma del sine ancora. Et di ciò tanto basti hauer detto per hora, poiche nel terzo libro ne conue; rà di nuo-uo trattare dell'istessa questione.

Si muouono due importanti dubitationi contra le cose di sopra stabilite: l'una intorno alla sede delle virtù morali, l'altra intorno al principio dell'intelletto pratico: Et se l'appetire preceda l'intenderc. Cap. 94.

Aintorno alle cose dette di sopra nascono due, granissime dubitationi: l'vna perche habbiamo posto le virtù morali informar l'appetito sensitivo, & seguentemente hauer la sede loro nella parte irragionevole dell'anima nostra, per opinion d'Aristotele. & che nondimeno huomini di singolar ingegno ripugnando, & frà gli altri il Principe de Sottili si sono sforzati di mostrare il cotrario: cioè, che la sede delle virtù morali sia nella volontà secondo Aristotele, & per conseguenza nella parte ragionevole. l'altro dubbio non men bello, che dissicile, è, perche hauendo noi detto di sopra, che principio dell'intelletto pratico è il fine, che appetisce l'appetito; pare, che habbiamo inteso, che in queste operationi prima preceda l'appetire; che l'intendere, & conoscere: il che è contra molti huomini grandi nella scola d'Aristotele, & contra Aristotele istesso, percioche S. Thomaso nella sina sopra la suò seritto, che intestitato de la seritto de la

" sua somma lasciò scritto, che intellessus mouet volutatem, sicut presentans p.2. q.9.
" ei obiestum. Et frà Greci Alessandro Aphrodiseo nel suo libro dell'ari- Art.i. in ma dice, che la facoltà sensitiva, ò diciamo più vniversalmente, giudi- corpectiva è principio della sacoltà pratica, & appeticiva, tanquam motus C.24. nel principium: l'appetitiva, & pratica è principio della giudicativa, tanqua Grecocuius gratia & sinis. Et più di sotto chiaramente con queste parole. A
" Sensitivo autem alterum est appetitivum ordine, & tempore operationum, prio-

,, Senstino autem alterum est appetitiuum ordine, & tempore operationum, prio,, res enim secundum sinsum, & eam, que sensum sequitur, phantasiam opera,, tiones sunt, earum operationum que sunt secundum appetitum. cum illis enim
,, & post illas operationes appetitus. sinis enim non nullarum sensitiuarum ope,, rationum appetitus. & omnino quidem ante appetitum sensus est, non omnino

O and

Soprail T. 49. ", autem post sensum appetitus. Ad hue, vt iam distum est, sensus cognitionis of indicij causa viuentibus est: impulsus autem, & appetitus assionis. Et Themistic esponendo alcune parole d'Aristotele nel terzo dell'anima, cost, disse. Nam Scopus in quem contemplatio, appetitus diriguntur, hie principium est assiui intellestus. Scopo enim ante oculos posito, de agendis rebus ra-

" tiocinatur atque consultat: vitimum vero in intellectione in quod permanet, " dum consultat, quonam pacto sinem assequatur, principium est actionis: rur-

per la voce contemplatio, & per quell'altre, Scopo enim ante oculos positos vuole, che la cognitione del scopo, & del fine sia principio dell'intelletto pratico & del discorso. & in vn'altro luogo disse manischamentes. Etenim cum appetit atque sigit, phantasia prossus antegreditur. Et che il medesin o habbia sentito Aristotele, si raccogsie nel terzo dell'Anima, one concludendo, che l'Animale inquanto appetisce, moue se stessio, dice, appetitinum autem non sine phantasia. one la voce, phantasia, come egli medesimo hà esposto, non solo stà per la virti fantastica: ma per senso ancora, & intelletto, per la qual cosa, se l'Animale non appetisce senza la virtù conoscente; ne seguirà, che questa operatione per natura,

& per tempo, come voleua Alessandro, preceda quella.

Si rimette la risolutione della prima dubitatione ad altro luogo. Si accrescono le dissicultà della seconda dubbitatione, dimostrandosi, che
l'appetire preceda il conoscere. Si propone la consideratione
d'un'luogo difficilissimo del terzo dell'Anima. (ap. 95.

Vanto al primo dubbio, noi rimettiamo chi legge al trattato noftro della sede delle virtù morali: one habbiamo dimostrato
quanto sia falsa l'opinione di coloro, che stimano Aristotele
hauer voluto, che esse virtù morali siano habiti della volontà, & della
parte ragioneuole per essenza dell'anima nostra: & perciò hora non ne
diremo altro, ma lo supporremo per vero, & per prouato in quel luogo:
essendo questa vna materia, la quale per la bellezza & dissicultà sua ricerca lunga & separata consideratione. Quanto al secondo dubbio;
manisestandosi à pieno per la sua risolutione, la natura dell'intelletto
pratico, cosa necessaria da esser intesa, & trattata da noi in questo luogo per ben intendere la natura della retta ragione, & della Prudenza; è
mestieri di spiegarlo, & risoluerlo con ogni diligenza. Diciamo dunque, che egli ci si farà maggiore, se consideraremo vn passo non ancora
(ch' io mi sappia) considerato da alcuno. Aristotele nel terzo dell'anima
trattando qual facoltà di lei sia causa nell'Animale del moto progres-

Tex. 56.

3opra il

T.3.

sino; & concludendo esser principalmete l'appetito; dopo l'hauer detto, che ogn'appetito è alicuius gratia, cioè di qualche fine; & che quello à cui riguarda esso appetito, cioè il fine, è principio dell'intelletto pra-,, tico; segue cosi secondo la verità del testo greco. Quare rationabiliter duo

, hec videntur esse mouentia; appetitus, & cogitatio activa. Appetitivum.n. Tex. 49.

mouet, & ob id cogitatio mouet, propterea quod principiu ipsius est appetitiuu.

Ma qui Aristotele non solo dice, che il fine, cioè, appetibile è principio dell'intelletto attiuo, come disse dianzi: ma passa un punto più innazi, & dice, che appetitiuum, è parimente principio di lui. Mà ne i libri 'dell'Anima sono noti questi termini appo gl'intendenti; sensitiuum & sensibile; intellectinum & intelligibile; appetitionem & appetibile: de quali l'vno denota la facoltà & poteza dell'Anima, cioè se sitiun, intellectium, appetitium: l'altro il suo oggetto; cioè sensibile, intelligibile, & appetibile. Hora quado Aristotele hà detto, che il fine & l'appetibile è principio dell'intelletto atriuo; si poteua rispondere, ch'egli habbia inteso esser tale non in quanto appetibile, má in quanto conosciuto da essó intelletto: ma aggiungendo, che non solo l'appetibile, ma l'appetitiuo ancora, cioè la facolta appetitiva è principio di esso intelletto pratico; - pare, che necessariamente venga ad inferire, che l'appetire preceda assolutamente il conoscere, & ognicognitione. Il che tutto si può ftimare, che da lui sia detto con molto artificio percioche se la cognitione precedesse l'appetire; & se l'appetibile in quato che è conosciuto eccitasse l'appetito, & l'intelletto, & fosse suo principio; ne seguirebbe, che essa cognitione, & seguentemente l'intelletto pratico si douesse dire piò tosto principio dell'appetito, & della facoltà appetente, & del moto, che per il contrario: onde l'appetito non sarebbe quello, che moue principalmente. La doue Aristotele attribuisce principalmente ad esso appetito la cagione del moto nell'Animale, come in quel luogo

" più di sotto. V tiq; vnu specie fuerit quod mouet, viaelicet appetitivu quate- Tex. 54. ,, nus appetitiui. & poco dopo. Sed cum tria fint, vnu quod mouet, secunu quo

" mouet, terting; item quod mouetur: atque id quod mouet, duplex sit, partim im-,, mobile, partim quod moueat, & moueatur; est autë immobile quidë bonu agen-,, dum: quod verò mouet, & mouetur, appetitivu (mouetur enim quod appitit,

,, quatenus appetit, ac appetitus motus quida est, aut operatio) quod rerò mouet "Animal. & poco di sotto. Ad summa, sieut diximus, animal, qua appetitivu Tex. 56.

", est, eatenus sui ipsius motiuu est. Oue, come vediamo, se l'Animale si moue in quanto appetitiuo, si come chiaramente assermano le parole addotte; ne seguirá necessariamete per la ragione detta di sopra, che l'operatione della facoltà appetitiua debba precedere l'operatione della conoscente; & per conseguenza l'appetire il conoscere.

Che tutti gl' Interpreti nel far latino il luogo addotto del terzo dell' Anima
si sono partiti dalla perità del testo greco. Si dimostra secondo
Aristotele, che il conoscere precede l'appetitre. Cap. 96.

TY Ora gl'Interpreti; che hanno fatto in lingua latina il luogo del La terzo dell'Anima addotto da noi in cofermatione di questo dubbio, oue ciò si afferma: & appresso alcuni espositori vededosi stringere dalle parole d'Aristotele, che non solo l'appetibile & il sine, ma la facoltà appetitiua ancora sia principio dell'intelletto attiuo; il che cocesso, pare, che necessariamente si debba concedere, & con fessare, che l'appetire preceda il conoscere; la qual cosa parena loro moltodura, & strana da concedere; poscia che, come diconò le Scuole appetitus non fertur nisi in cognitum: sbrigandosi tosto da ogni difficultà lessero, mutando il testo in luogo di appetitiuum, appetibile. Cosi frà g'altri pare ,, che facesse Themistio in quelle parole. Propterea quod hec ambo sinis , gratia appetibilis funt, etenim dianza cum mouet, appetibilis alicuius gratia. ,, mouet. Onde poi l'Interprete Antico, l'Argyropilo, il Sofiano huomini per natione Greci, & di molto sapere, hanno parimente letto con grad' ingiuria di loro medefimi, & del testo Greco, per appetitiuum, appetibile. percioche oue secodo esso bisogna tradurre, come si e detto, appeti-,, tium enim mouet; & obid cogitatio mouet, quia principium ipsius est appeti-, tiuum, L'Interprete Antico hà: Appetibile enim mouet, & propter hoc intelligentia mouet, quia principium huius modi, quod appetibile. Et l'Argyro-

**6**50.

Tex. 49.

pilo. Ipsum enim appetibile mouet; & propterea mens mouet, quod appetibile ipsius principium est. & finalmente Michel Sofiano, Nam appetibile mouet , & propterea dianax mouet, quia principiu eius est appetibile. One vediamo che tutti d'accordo in luogo di appetitiuu, così la prima, come la secoda volta hanno riposto appetibile. Ma noi volendo pure in tanta disticulta dir qualche cosa secodo la debolezza del nostro ingegno: ne volendo secondo il nostro costume di filosofare torcere inquanto sia possibile, & mutare le parole del testo: diciamo risolutamente, che senza alcun dubbio l'appetito presuppone la cognitione, si come dimostrano le autorità sopraposte d'Alessadro, di Themistio, & d'Aristotele chiaramete. il che anche è stato da alcuni grand'huomini sottilmete prouato, & come dicono le scuole, dimostrato à priori con questa ragione; che. douendo à ciascuna forma conseguire vna inclinatione proportionata. alla sua natura; come per essempio al fuoco d'ascender in alto; le cose, che conoscono, le quali non solamente si determinano secondo la forma naturale, ma anche secondo quella, che apprendono; doueuano non solo hauere vna inclination conseguente alla forma lor naturale;

p.part.q.
p.part.q.
p. ad 3.
f. q 86.
art. 1.in
corp. Gad 3.

ma vn'altra ancora, che hauesse proportione con la forma, che conosce; & questa inclinatione è l'appetito; il quale perciò necessariamete presuppone la cognitione, & ad essa consegue. Et osto senz'alcun dubbio dimostrò Aristotele nel secondo dell'Anima, quando disse, che oue Tex. 29. è la fantasia sensitiua, ini è necessariamente la facoltà appetitiua. il che & Tex. confermò anche nel terzo dicendo, che quelli Animali, che hanno solo 29 il senso del tatto, hanno anche necessariamente l'appetito concupisci- Tex. 56. bile; perche hanno il senso del dolore & del piacere. à che consente S. Thomaso nella prima parte della somma: & Alessandro nel libro 9.78. dell'Anima ne luoghi da noi di sopra addotti. Et è da notare, che Ari- Art. p. stotele dice, che oue è il senso del piacere, & del dolore; ini è l'appetito In corp. concupiscibile. perche, come dichiara Themissio nella sua Paraphra-sopra il se, il piacere & il dolore al senso sono l'istesso, che il bene & il male T. 29. all'intelletto pratico. percioche il seso in quato seso, no conosce il bene & 30. & il male, ne meno l'intelletto, inquato intelletto, cioè senza l'aiuto del senso, il piacere & il dolore presi in questo sentimento. & proprio dell' appetito senfitino è appetire il piacere & fuggir il dolore : & dell'appetito intellettino, che è la volontà, l'appetire il bene & fuggire il male. per la qual cosa, oue sarà senso di piacere & di dolore; ini sarà anche " necessariamete l'appetito concupiscibile. Quod ergo (dice Themissio) ,, in sensu iucudum potest, hoc & in intellectu it sum bonum: & quod in sensu mo-,, lestum; hoc in intellectumalum. sensus enim quatenus sensus, bonum, & malum ,, suscipere non valet: sed tantummodo quod suge vel persecutionis ratione habet: ,, boni verò, & mali iudicium ad intellectum tantum pertinet. & appresso, appe-,, titus vero sensitiuus cupiditas quadam est, dianoeticus autem voluntas: atque

Si continua l'istessa materia, dimostrandosi che l'appetito sensitiuo non dissente dal senso, l'intellettivo dall'intelletto. (ap. 97.

, hec sane boni, illa vero iucundi.

Vando dunque il senso, come espone l'issesso Themissio, dice & sopra il conosce, che questa cosa per essempio è staua solaméte, non T.25.

si eccita l'appetito, ma quaggiunge, che è dolce come il mele,
all'hora sorge la cupidigia il che considerando Aristotele, perciò disse
nel luogo addotto di sopra, che oue è il senso del dolore & del piacere,
iniè l'appetito cocupiscenole: & il simile aniene nella parte intellettina,
come parimente notò Themistio così dicendo. Hoc igitur idem in intel, lestu conspicias nam cum tantummodo intelligit quod quid erat esse sanitatis,
nec sugit, nec persequitur: cum verò sanitatem bonam esse, simul intelligit &
popinaiur, tunc temporis persequitur. Et perche si è detto, che l'appetito è

O 3 va'

C.S.L.

6.7.L.

yn'inclinatione, che colegue la sua forma; è intorno à ciò da cossiderare, come cosa importantissima, che per questa cagione, cioè per esser l'appetito sensitiuo vna facoltà, & inclinatione, che consegue il senso; Pappetito intellettino l'intelletto; non dissentono l'appetito sensitiuo dal fenfo, l'intellettiuo dall'intelletto per lor natura, onde ha luogo questa consequenza, vi è senso; adunque vi è appetito sensitiuo; vi è intelletto; adunque vi è appetito intellettiuo. à che hauendo riguardo Tex. 42. ", Aristotele nelterzo dell'Anima, disse. Est in rationali volutas, in irratiomilicupiditas & ira. Quasi volesse inferire, posta la facoltà ragione-. uoie, si pone l'appetito intellettino, che è la volontà: posta la irragioneuole, & sensitiua, si pone l'appetito sensitiuo, che è l'ira & la cupidigia; la done nelle parti dell'Anima nostra per natura distinte sea loro non haluogo, che, posta la prima, si ponga la seconda ancora; ma più tosto per il contrario. per la qual cosa oue è la nutritiua, no è la sessitiua dinecessità: & oue è la sensitiua, non è l'intellettina. ma si bene one è questa sono necessariamente le precedenti. L'istesso n'insegna anche Aristotele nel settimo delle morali, oue trattando dell'incontinenza, & dell'appetito concupiscibile; & scoprendo quanta forza egli habbia. nell'incontinente; sempre suppone, che non si ecciti senza precedente ,, cognitione: come particolarmente in quel luogo. Cum igitur inest vni-,, uersa opinio, que gustare prohibet : secunda somnia dulcia esse incunda: & ter-,, tia, hoc esse dulce (hee autem est que agit ) & in heret forte cupiditas : opi- : ,, nio quidem illa prima hoc fugere iubet, cupiditas autem alio trahit. Conciofia cofa, che qui, come vediamo, prima che la cupidigia fi ecciti, & operi; fecondo lui il fenso è l'intelletto giudicano, che quella cosa è dolce: da che chiaramente habbiamo, che il conoscere precede l'appetire. Et. in quell'altro luogo non men degnodi esser auertito mouendo quella. bella questione se l'incontinenza dell'ira sia men biasimeuole dell'incontinenza della cupidigia; & dicendo, che porrebbe parere di si, se l'ira presta in qualche parte gli orecchi alla ragione, il che non fà la cupidigia, auenga che con negligenza, & confusamente à guisa de frettolosi ministri, i quali senza hauer ben inteso tutto il commandamento, che sà loro il Padrone, si muouono subito ad essequire ciò, che stimano ch'egli habbia commandato; & à guisa de Cani, che sentendo battere alla porta, ne attédendo, se sia amico ò nemico, si muonono adabbaiare; i quali imitando l'ira per il feruore & veloce moto della sua natura, o le si la ragione, ma non ben conpreso il suo comandameto,

> si muone alla védetta; dopo questo bellissimo discorso parla in tal for-, m. Ratio enim aut phantasia contumeliam vel contemptu in facto in esse iudicauit : illa proinde ac si ratiocinando concluserit, huic tali, qui contumelia.

affece-

, affecerit, vel contemp serit, bellum inferre oportere, continuo seuit, & excandescit. Cupiditas autem, si ratio velsensus illud esse iucundum solum dixerit, modo ad perfruendam voluptatem incitatur. ita rationem ira quodammedo se-,, quitur cupiditas verò minime. Hora qui non dice il Filosofo apertamete, che prima, che l'appetito irascibile si moua; la ragione & la fantasia. dimostrano l'ingiuria? non dice, che prima, che l'appetito concupiscibile operi, il senso, & la ragione dicono, che questo è giocondo, & che reca piacere? dache habbiamo, che la cognitione precede l'appetéza? Et notisi la disserenza di questi due appetiti fraloro, come cosa import intissima: che per mouer l'appetito concupiscibile, basta solo senz'altro discorso, l'apprender semplicemete ch'vna cosa sia tale; che cosi di-, mostra Aristotele dicendo, Cupiditas autem, si solum dixerit ratio vel sensus , quod sit dulce, mouetur ad fruitionem. Il che non ha luogo nell'irascibile. ·Non hà dunque dubbio per mio parere (come è chiaro da i luoghi sopra detti) che Aristotele voglia, & presuppoga, che la cognitione preceda l'appetenza, & il conoscere l'appetire. Che questo è quello, che 'egli affermò anche nel terzo dell'Anima in modo, che no riceue Glosa; , quando disse, Che appetibile mouet, quia intellectu aut phantasia apprehensu Tex. 54. sit. & che. Ad summum animal qua appetitiuum est, eatenus sui ipsius motiuu Tex. 56.

" est: appetitiuum autem sine phantasia non est. Che risponderemo noi dunque alla difficultà propostà? & se l'appetibile moue inquanto è appreso dal senso, ò dall'intelletto; adunque la facoltà, che conosce è principio diquella, che appetisce, & non per il contrario; adunque l'appetito & l'appetitivo non sono principij dell'intelletto pratico; adunque siamo ritornati & anolti nel medesimo labiranto.

In qualsentimento si debba intendere che il conoscere preceda l'appetire. Si tratta del contrasto che è frà l'appetito & la ragione nel continente, & nell'incotinete. Si espone la vera mete d'Aristotele nel luogo addotto del terzo dell'Anima, dimostrandosi. il manifesto errore de gl'Interpreti. fap: 98.

Ispondiamo, che conviene cosiderare, acciò resti sciolta ogni difficultá, & spento ognidubbio; che altra è vna cognitione semplice, p cosi dire, altro il discorso, & vna cognitione discorsiua, quale habbiamo per mezo del fillogismo. La cognitione adung; séplice sempre precede l'appetito. percioche, come con il testimonio delle Scole di soprasiè detto, appetitus non fertur nisi in cognitum; ma quella, che si ha mediante il discorso & la cognitione; che ne porge l'intelletto pratico, fempre segue l'appetito: il che considerado sottilissimamete Aristotele, E w. 210 4

disse bene nel terzo dell'Anima, che l'appetibile, & facoltà appetitina sono principio dell'intelletto, ma aggiuse pratico; & aggiuse, che questò intelletto pratico è quello, che và fillogizando per cagione del fine. La onde volle intendere, che l'appetito non è principio assolutamente, & semplicemente di ogni cognitione, poiche alcuna ve n'è, che più tosto è principio di lui; ma solo della cognitione discorsiua, & dell'intelletto pratico. nella quale operatione dell'appetito quella cognitione semplice, per cosi dire, precedente non si considera, essendo poca, & di poco momento rispetto all'operation'dell'appetito, & di altra natura, che no è quella, di cui esso appetito è principio. Et per dichiarare questa bellissima materia con vn essempio, prendiamo di gratia à considerare con diligenza il contrasto, che sorge nell'animo del continente, & dell'incotinente. Il che tanto facciamo più volontieri, quato che & di sopra di esso si è parlato, & che ciò bene inteso, sa grandemente per intendere la vera natura dell'intelletto pratico, & onde habbia principio, della retta ragione, della prudeza, & della retta cósultatione, & per dar giuditio della nobiltà delle operationi & delle parti di essa prudeza, come à suoi luoghi andremo dimostando: cose tutte necessarie da sapersi per ben possedere, & conoscere la natura della. Ragion di Stato, come parimente à suo luogo si farà manisesto. Giudica il senso, ch' vna cosa sia dolce, ne quiui há luogo alcun discorso. si eccita l'appetito concupiscibile, & la vuol gustare. mouesi l'intelletto pratico à discorrere, vninersalmente sillogizando, che le cose dolcinon si deono gustare, perche recano nocumento; & perche è anche cosa biasimenole: & questo è la retta ragione. & tal hora aggiuge la particolare & vltima propositione: la quale però, come dice Aristotele nel settimo dell' Etica, o non hà l'incontinente soprapreso da siera pasfione; d'ha in tal maniera, che l'hauerla non cagiona in lui scienza, ma come gli ebbriachi, che recitano i versi d'Empedocle, ò d'alcun altro poeta senza intender la forza loro, & quello, che significano. Hora ecco la retta estimatione del fine satto dalla retta ragione, di cui si è di sopra parlato; ecco il discorso; ecco l'appetibile, & appetito principio dell'intelletto pratico: ma non già principio di quella semplice cognitione, che dimostrò quella cosa esser dolce. Et perche l'incontinente non ha quest' virima propositione, ò l'há nel modo sopradetto; la quale è padrona dell'attione, come dice Aristotele, & disopra si è dichiarato; quindi è, che vincendo in lui l'appetito, postergata la ragione, si pone 3 gustare. Cosi satto contrasto dell'incotinetespicgo Aristotele nel ter-Tex. 47., zo dell'Anima con queste parole. Preterea quamuis intellectus iubeat, moneatq; dianaa fugere aliquid, aut persequi, non mouetur: sed ex cupiditate agit,

quemad-

C. 5. L.

, quemadmodii incontines. Parimente nel continente offerniamo l'istesso; nel quale pure l'appetibile, & l'appetito, cicè la facoltà appetitiua, inquanto tale, sono principio in lui dell'intelletto pratico; & esso continente segue il commandamento della ragione, come afferma Aristo-'tele nell'iltesso luogo, cosi dicendo. Neg; vero penes appetitum est buius Tex. 47.

motus potestas. nam continentes quamuis appetant, & cupiat; non tamen ea agunt, que appetunt, sed parent intellectui. Per la qual cosa senza alcuna necessità mutarono gl'Interpreti & gli espositori la voce, appetitiuum, in appetibile, come si è detto di sopra, che secero nel qual errore non caderono però Simplicio & Giouani Gramatico ch'amé due lessero appetitium. auenga che esso Simplicio mosso da questa autorità dicesse ne suoi Commentarij, che l'appetito nel mouere sempre preceda la facoltà conoscete, ò sia l'intelletto, ò limaginativa: il che nendimeno no può esser vero, se no nel senso esposto. Et qua verità riguardado Arist. disse nel secodo della Fisica, ragionando del fine inquanto appetibile, "Ethic cuius gratia, & finis. principium enim hie est non actionis, sed ratio- Tex. 89. ,, cinationis. Oue è da notare, che non disse esser assolutamente principio

Si espone un dissicilissimo testo del terzo dell'Anima sopra il contrasto de gliappetiti nell'huomo, & dell'appetito & della ragione nel continente, & nell'incontinente. Che per opinion d'Aristotele l'appetito non hà il consultativo: & che la volontà non dissente dall'intelletto. (ap. 99.

della cognitione, ma del fillogismo, & del discorso,

Vindi habbiamo la vera espositione di quel luogo difficilissimo del terzo dell'Anima, che ne discopre à pieno qual sia il con- Tex.57. trasto nell'incontinéte & nel continente della retta ragione con l'appetito; tanto variamente esposto da gl'Interpreti cosi Greci, come Latini: oue Aristotele cosi fauella, secondo, che noi interpretiamo. Proinde consultatiuum appetitus non habet. vincit tamen interdum, & ,, mouet voluntatem, nonnunquam autem hanc ille, velut sphera, appetitus .f. appetitum, cum in concinentia fit. que vero superior est natura dominatur, & mo-,, uet, ita vt tribus iam lationibus moueatur. Del cui vero sentimento ne conuiene qui discorrere per le sopra dette cagioni con ogni accuratez-2a. oltre che rice unta la vera intelligenza di questo difficilissimo passo; intenderemo assai meglio quello, che siamo per dire nel seguente libro della retta consistratione, & della sua natura; & quello, che di sopra si è detto, che nell'incontinente & nel continente sia retta ragione, ma non prudenza. Haueua dunque Aristotele detto ne passati discorsi ritro-

uarsi nella parte ragioneuole la volontà, nella sensitiua l'ira & la cupidigia. Onde haueua posto nell'huomo due appetiti il ragioneuole & il sensitino: haneua soggiunto (il che importa più d'ogn'altra cosa per la vera intelligeza di questo oscurissimo passo) che gli appetiti tal hora sono contrarij frà loro, & che ciò auiene quando pugnano la ragione & la cupidigia; la qual pugna nasce in quelli animali, che hanno il senso del tempo, cioènell'haomo; perche l'intelletto prenedendo il futuro, commada, che debbiamo ritrarne da fare alcuna cosa, che la cupidigia li quale non attende se nó à quello, che hà presente, appetisce di fure; & la quale, come quella, che per sua natura no vede le cose d'auenire, stima, che il piacere, che hà presente, & che le appare, sia semplicemete piacere, & il bene semplicemente bene : haueua dimostrata questa contrarietà ne gli appetiti con l'essempio del continente, & dell'incortinéte: haueua detto che due sono le cose, che muouono l'appetito, & l'intelletto; se noi porremo, che la fantasia si riferisca all'intelletto.che perciò haueua soggiunto, che ogni fantasia ò è rationale, ò sensitiua:& nel libro del-moto degli Animali, che la fantasia, & il senso si deono riporre sotto il capo dell'intelletto. Hora (hauendo fatto tutto questo discorso con varie occasioni) intende in questo testo cinquantesimo sertimo, riducedo ogni cosa in vno, di ritoccare la medesima materia, come molto bella & difficile; & di spiegar meglio & la natura dell'appetito, & quello, ché sieno questa fantasia ragionenole, & sensitiua; & come operino nell'huomo, & come & perche gliappetiti sieno tal hora contrarij; & essendo tali, come concorrano; & si vniscano al moto, & all'operatione di lui, & per qual cagione si che ne segua il mouersi dell' huomo. Perciò raccogliendo quasi inepilogo il discorso fatto, dice nelle prime parôle, che la funtasia sésitiua è sola ne gl'Animali irragioneuoli; ma che ne ragioneuoli oltre questa si ritrona la fantasia consultati la ancora, chiamando consultativa quella, che disopra haveva chiamata rationale (sotto nome della quale debbiamo intendere l'intelletto pratico) il che ne dimostrano le parole seguéti, nelle quali dice, che di ciò è la ragione, perche il cercare se si dee operar questo ò quest'altro, il che si la fantasia cosultatina, è opera della ragione, & del discorfista qual costi suppiamo essenoperatione dell'intelletto pratico. Perciò foggiunge, che in q fta inuestigatione, sillogismo, & discorso fatto della fantassa consultatiua è necessarrio sempre di misurar quantosi discorre con vna sol cola: & quasi voglia spiegarne la natura di essa ag. giunge, Mains enim persequitur, scilicet phantasia. & hà voluto dire, che la funtafia ò fia sensitina, ò si ragioneuole, segue col mezo de gli apetiti

all'vna, & all'altra proportionati quello, che maggiormente la moue:

che

Tex. 48.

6.3.

ratio-

che per mostrare, che intende de gsi appetiti ancora, ha vato à studio il verbo, Sione che conviene alla potenza appetitina, & non alla conoscente; & l'appetito sensitivo, come ha detto di sopra, è mosso dal presete & dal ben apparente: la ragione & il ragione no le dal futuro; & perciò dal vero bene i Quindi legue, che essendo neccessario sempre di misurar il discorso & sillogisimo con una cosa sola, che è la maggiore, cioè quella, che hà maggior forza di mouere & tirar l'appetito, perciò si può in questo discorso sare di più fantasmi vn solo vnendosi tutto nella cosa sopradetra, che è maggiore, & come misura. Et che questa è la cagione cicè perche bisogna misurare il discorso con quello, che hà muggior forza (che no rade volte e quello, che appare alla cupidigia come nell' incontinente; onde non nasce in esso l'opinione, che si genera per mezo del fillogismo) che questo (dico) è la cagione, perche tall'hora pare che in quello, che seguono, no sia opinione, cioè sime alcuno di discorfo & di ragione, che così intendo io quelle parole oscurissime interpre-,, tate divinamente dal Sofiano. Atque hec est causa; cur non habere opinio-, nem videatur, nimirum quia eam, que ex sillogismo proficiscitur, no habet. Il che auiene, quando sfrenatamente & senza alcun ritegno seguiamo il disordinato affetto mostratone dalla fantasia sesitiua. Et il che hauedo ,, detto; soggiunge altamente, come cosa, che segue dalle già poste. Pro , inde consultatiuum appetitus non habet . & ha voluto insomma dire (se io dirittamente stimo) esser manifesto dal discorso satto, che l'appetito per sua natura non ha il consultativo & la facolta del consultare; perche se ciò fosse vero; ne sarebbe partecipe il sensitivo ancora, couenedo necessariamente alla spetie tutto quello, che conviene al genere; onde & sarebbe nelle fiere; il che no è: et nell'huomo no seguirebbono le cotrietà dette de gli appetiti; ne parrebbe mai, che egli fosse seza opinione p che no sarebbe mai senza l'opinione, che si genera dal sillogismo. Et l'appetito rationale non si lascierebbe vincere & superare dal sensitivo come vediamo auenire nell'incontinéte: à cui per la contraria ragione 'non può per sua natura conuenir il consultativo, conciosia che quello,... che non convienc al genere; no può haver luogo nelle sue spetie: la onde 'se l'appetito in genere non hà per natura il consultatiuo; non potrar no anche hauerlo le sue spetie, che sono l'appetito rationale, & il sensitivo. oltre, che se l'hauer il consultatino altro non è secondo Aristotele, se po il participare per se & primamente & essentialmete della ragione & del discorso: come per autorità del primo dell'Atica, & del primo della. Politica ad intelligenza anche di questo luogo, più commodamente dimoestremo nel seguete libro se l'appetito hauesse il conf statiuo ne seguirebbe, che non fosse altra differenza fra la facoltà appetitina; &

Tex.53.

rationale: & nondimeno è manifesto altro essere l'appetire, altro il conoscere, & intendere. Viene adunque à concludere Aristotele nelle parole sopradette, che per le cagioni apportate di sopra no solo l'appetiot sensitiuo (inteso spetialmente qui da lui per questa voce appetitus) ma ne anche l'intellettiuo, che è la volontà hanno per lor natura il confultatiuo. Et che Aristotele intenda qui per la voce appetitus spetialmente l'appetito sensitino; lo prouo per due ragioni. La prima, perche hauendo nelle parole precedenti posto in questione, che cosa sia quello che mona gli animali imperfetti; & mostrato in generale, che la fantasia rationale nonè in essi animali; si dee ragioneuolmente credere, che spetialmente parli dell'appetito dell'Anima sensitiua; & che di esso spetialmente conclude, che non há il consultativo. La seconda, perche è solito Aristotele per questa voce appetitus, posta assolutamente, intédere spesse fiate l'appetito in generale & in spetie il sensitivo, come Ter. 17. ,, in quelle parole. Nec vero penes appetitum est huius motus potestas &c. " nelle quali per appetito intende il concupiscibile. & in quell'altre. Ap-Tex.50., petitus autem sine ratione mouet, cupiditas enim appetitus est quidam. Oue pure per la voce. appetitus intende il sensitiuo; come dichiara con l'essépio della cupidigia: essendo falso del ragioneuole, come appresso si dirá, che moua sine ratione. Ne ciò mi sarà negato dall'espositione. commune, la quale per appetito altro non hà inteso se non il sensitiuo. altrimenti ella haurebbe posto vna grandissima ripugnanza nel testo; percioche dicendo Aristotele secondo essa nonunqua hec illu, cioè come tatti espogono, hec .s. voluntas, vincit illum, .s. appetitum, che haueua nominato di sopra; se per la voce appetitus intendessimo la volonta ancora; ne seguirebbe, che Aristotele dicesse, che la volontà vince se medesima: di maniera, che contraponendo secondo questa espositione la volontà à quello, che di sepra domandò appetito; ne segue necessariamente, che per appetito intenda il sensitivo spetialmente, come diciamo noi. Ma ritornando all'espositione del luogo proposto; quelle

> parole che seguono. Vincit autem interdum, & mouet voluntatem. sono da tutti gl' interpreti, che hò veduti sopra questo passo, riferite all' appetito ma iostimo, che secondo la più vera intelligenza di questo luogo, & secondo il discorso fatto di sopra; & per cauarne qualche senso conueninete; sieno da riferirsi alla voce consultatiuum: essendo, come si è detto, suo pensiero di mostrare in esso & la contrarietà de gli appetiti hell'huomo, & la cagione di ciò, & come, & per qual cagione, si vniscano nel moto di lui. Et vuol dir Aristotele, che ancorche l'appetito gene-

> ralméte, & inspetie il sensitiuo, no habbia di sua natura la consultatione, come si vede nelle siere: non dimeno; oue egli si troug vnito con la -147 7

parte

parte ragioneuole (il che è cagione, & della contrarietà, & della vni-

one di esti) come ne gli huomini, quasi ne diuenga partecipe; viene alle volte vinto da essa consultatione, & dal cosultatino: ò diciamo più chiaramente, dall' intelletto pratico, & dalla retta ragione, che col suo discorso eccitando la volontà, lo tiene à freno, & à questo si rende vbi-' diéte, come vediamo auenire nel continéte. Che questo è quello, che " egli disse di sopra in quelle parole. Neque verò penes appetitum est huius ,, motus potestas. nam continentes, quamuis appetant, & cupiant; non tamen ea ,, agunt, que appetunt, sed parent intellectui. Oue l'vbidire l'apetito all'intelletto altro non fignifica, che vbidire all'intelletto pratico: cioè al suo discorso, & alla sua cossita, al suo guditio, & precetto; per li quali coclude, che il' cotinete no debba seguir il disordinato assetto: leguetemete altro no fignifica, se non il vincere il consultativo esso apetito, come qui secondo noi dice Aristotele. Il quale ben aggiuge, che esso cosultatiuo mone, & eccita la volotà, quasi che ella à lui consenta: cociosia che . per sua opinione si come l'appetito sensitino non discorda mai dal seso & dal suo giuditio: così l'appetito intellettino, che è la volontá, mai no dissete dall'intelletto: si come di sopra si èanche accennato. che per-" ciò lasciò scritto. Cum autem ( s. Animal) ratione mouet, volutate moue- Tex. 50. ,, tur. Il che sarebbe falso, se la volontà talhora dissentisse, ò potesse disfentire dai giuditio dell'intelletto; dal qual luogo cauiamo ancora, che se l'huomo, quado si moue co la ragione, si moue insieme con la volontà; sarà anche vero, che quando si moue senza, & contra ragione, si moua senza, & contra volontà: di che pure no molto dopo così parlò.

" Sed quia appetitiones mutuo sibi contrarie siunt, quod tunc accidit, cum ratio, Tex. 53. " & cupiditas contrarie fuerint &c. Ma se la volontà può discordare dall'intelletto: come per prouar Aristotele, che gli appetiti sieno alle volte fra loro contrarij, conclude, che ciò auiene, quando la ragione & la cupidigia sono contrarie fra loro? La ragione non è appetito, non è volontá; adunque non segue, perche ella sia cotraria alla cupidigia; che perciò vn'appetito sia contrario all'altro, dico la volontà alla enpidigia. Certamente, che questa conseguenza nó hà luogo, se noi nondiciamo, che la ragione eccita la volontà, come generalméte diciamo la séplice cognitione à del séso, à dall'intelletto eccitar l'appetito à loro proportionato: alla quale cognitione essedo sepre coforme esso appetito come inclinatione, che consegue la sua forma, come di sopra si diceua; perciò contrariando la ragione all'appetito sensitino, & alla cupidigia; viene anche ad essergli contraria la volonta necessariamente. Quindi più d'una volta dice, che l'intelletto, la fantasia, & il senso non mouono l'animale senza l'appetito, volendo inferire,

c.5.L.

che alla cognitione cossi intellettina, come sensitina consegue l'eccitatione dell'appetito ancora, se bene non sempre. & nelle settimo delle morali disse pure, che non la ragione ne l'opinione sono conttarie per se alla retta ragione: ma solo per accidete: & che per se, & propiamete parlando, la cupidigia è cotraria alla retta ragione; intendendo per la ,, ragione la volontá ancora. Ita sit (disse egli) vi à ratione, & opinione

C.10.

,, quodammodo nascatur incontinentia: non quod opinio per se sit rationi contra,, ria, sed ex euentu. Cupiditas enim, no opinio resta rationi adversatur. Finalmente vediamo definita nel primo della Retor. la volontà cum ratione appetitio boni. della quale dissinitione rendendo la ragione Ari,, stotele; soggiunge, nemo enim vult, nisi quod existimanerit esse bonum. dalle

quali parole habbiamo chiaramente, che la volontá perciò si dissinisce ester appetito con ragione, perche consegue il giuditio dell'intelletto. Il che vien accettato, & confermato per vero da S. Thomaso nel settimo, della Politica, così dicendo. Restitudo verò voluntatis supponit restitudi, nem intellestus bonum vel sinem ostendentis. siquidem voluntas nibil vult, quod

, non sit intellectum prius, pt dicitur primo Rethorice. Ma la volontà non potrà essere appetito con ragione, non seguirà il giuditio dell'intelletto; s'auerrà, che da essi sia discorde. ma di ciò nei trattati dell'elettione, & della sede delle virtù morali si è da noi discorso pienamente.

Si continual'espositione del teste sopradetto. Si apporta il vero senso d'un luogo dissicile del settimo dell'Etica. Qual sia l'ordine delle operationi delle parti dell'Anima & del corpo nel moto dell'huomo. (1p. 100.

preso Aristotele, & dice secondo la nostra interpretatione: Nonnunquam autem hancille, vt sphera s. appetitus appetitu, cum incontinentia
, str. Haueua di sopra detto, che tal hora il consultativo & la parte cosultativa dell' Anima nostra, cioè l'intelletto pratico consultando, &
eccitando la volontà vince l'appetito sensitivo, il che si vede nel continente: auenga, che Aristotele sempre desideroso di faticar gl'ingegni,
non faccia di esso continente alcuna mentione, hora soggiunge, che tal
volta anche per il contrario l'appetito sensitivo vince la volontà, & seguentemente il consultativo tirando con il suo moto, à guisa ch'vna
sphera sa l'altra, l'vno appetito l'altro appetito; cioè il sensitivo la volontà. & da l'essempio, divenuto pietoso di chi legge, dell'incontincte;
che non hauena voluto sar prima del continente nelle parole precedeti. Et quanta sa la sorza delle passioni, & della cupidigia; ciò dimosira
,. S. Thomaso nelle Questioni disputate dicendo. Vis enim cencupiscetis

q. de Synder.

ci, ii.

, vehalterius passionis ita rationem absorbet, vt in eligendo synderesis uniue fale Act. 3. " iudicism ad particularem actum non applicet. Et quanta nell'incontinenza in corp. sia la sorza di essa cupidigia, lo dichiara Aristotele nel settimo delle C. 5. L. morali in quelle parole: le quali, se particolarmente seguiremo l'espositione d'alcuni, recano no picciola luce á questo dissicilissimo passo. " Cupiditas autem aliò trabit. Potest enim vnamquamq; anime partem mouere. Hò detto se seguiremo l'espositione d'alcuni: percioche è da sapere che nel testo greco non è la voce, Animy, dicendo Aristotele solamete, " si come ha l'interprete antico, Potest enim mouere pnamquamq; particu-" larum. Mail Lambino aggiunge la voce, Anime seguendo l'espositione di S. Thomaso accettata da Burleo, il quale interpreta, che la cupidigia habbia forza di mouer l'altre parti dell'Anima. Nondimeno noi crediamo, che sia migliore l'interpretatione del Feliciano, che seguédo Eustratio cosi fece latine queste parole riferendole alle parti del corpo. " Quippe cum mouere vnumquodq; ex membris queat. Si come senza dubbio noi crediamo, che sieno da riferirsi. di che è la ragione, perche trattado Aristotele dell'essecutione & dell'attione; cioè di gustar attualmete l'oggetto dolce; ne potendo operar l'animale senza il moto delle parti corporali & organiche; vuol insegnarne, che la cupidigia hà forza di mouerle: & che perciò l'huomo si moue à gustare il dolce contra il precetto della ragione: che questo è quello, che eg'i volle dire nel terzo ,, dell'Anima in quelle parole. Quo autem mouet, vt instrumento appetitus, Tex. 54. " hoc corporale est. Oue vediamo, che attribuisce all'appetito, & seguéteméte alla cupidigia, la facoltà di mouer le parti corporali. il che fà esso appetito co il mezo degli affetti, come l'istesso dichiarò nel libretto del ", moto de gli Animali, cosi dicedo. Instrumetales enim partes preparant pas- C.5. ,, siones: appetitus autem ipsas passiones, appetitum verò phantasia, ipsa autem ,, phantasia sit per intellectione, vel per sensum. Luogo bellissimo, & degno di esserauertito: & nel quale habbiamo non solo confermata la verità detta da noi di sopra, cioè che il conoscere precede l'appetire: dicendo Aristotele manisestamente, che la fantasia prepara l'appetito; ma vediamo maranigliosamente spiegato l'ordine delle operationi delle parti dell'Anima, & del corpo nell'Animale, & nell' huomo, quando si moue ad operare. che è insomma, senso, ò intelletto; fantasia, appetito, passioni, & alterationi, alle quali consegue l'alteration delle parti

del corpo, & delle parti corporali organiche mediante il caldo, & il freddo: & mouesi l'Animale ad operare; si come diuinamente insegna

Aristotele nel luogo sopradetto.

Perche Aristotele trattando nel terzo dell'Anima del contrasto des gli appetiti diede l'essempio delle Sfere. Come nel continente l'appetito superiore vinca l'inferiore, & nell'incontinente l'inferiore vinca il superiore. (ap. 101.

2.2.9.

156.art.

3.ad 2.

C.5.

Vesto è dunque quello, che hà voluto dire nel settimo dell' Etica, scriuendo, che la cupidigia può mouer ciascuna delle parti. la quale espositione sù accennata da Eustratio, & seguita da Giouanni Maggiore, dall'Acciaiolo, & in parte da Burleo: & mouendo queste, viene anche à mouer per conseguenza le parti dell'Anima; tirado seco la ragione, & la volontà non à forza, & per necessità: ma come volle Aristotele, & dichiara S. Thomaso, per negligenza, & inauertenza dell huomo; onde l'incontinenza è perciò biasimeuole & peccato: Perciò (ritornando all'espositione del luogo proposto) da l'essempio in esso Aristotele della sfera, intendendo, s'io no erro, non vna palla da giocare, come espone Simplicio; ma le sphere celesti, come vuole Themistio: accennando il moto diurno delprimo mobile, dal quale sono rapite tutte l'altre inferiori. Ma perche Aristotele vedeua, che l'essempio quadraua solo quanto al moto, & quanto all'essetto, ma discordana nel resto; poscia che la sphera superiore naturalmente moue l'inferiore, & non per il contrario; la doue nell'incontinenza la potenza, & sphera inferiore moue, & tira seco la superiore, il che è preter naturam, cinè l'appetito sensitiuo l'intellettiuo, & la volontà contra la loro inclinatione; perche ne l'intelletto, ne la volôtà, strettaméte & propriaméte parlando, consentono, come nel trattato della Elettione si è dimostrato, & si dirá anche più di sotto; perciò opportunamete soggiunge, volendo insegnare, che ciò si dee stimare contra la natura , & il douere, Que vero superior est semper est natura dominatior, & mouet. Le quali parole sono dette à mio giuditio per parenthesim: & auertiscono chi legge, che secondo la natura la potenza, & appetito superiore, come auiene anche nelle sphere celesti, dee sempre mouer l'inferiore; & che perciò l'appetito sensitiuo dee naturalmente star soggetto all'intelletto pratico, alla retta ragione, al precetto di lei, & alla volótà: si come con altissima filosofia è dall' istesso stato dichiarato nel primo della Politica. di che nel trattato della sede delle virtù morali si è detto alcuna cosa: & si dirà nel terzo libro nel trattare delle parti & " operationi della prudenza. Quelle parole poi, Ità vi tribus iam latio-

C. 3.

", operationi della prudenza. Que le parole poi, Ita vi tribus iamilatio, nibus moneantur. si riferiscono à tutto, il discorso fatto di sopra, & à gli appetiti cossiderati, come sphere, cheperciò acconciamete sa mentione Aristotele delle lationi, et vuol dir in somma, che nella continenza,

8

& nell'incontinenza si scorgono trè moti, & lationi. Il primo nella. continenza, dell'appetito sensitino, che desidera il piacere: il secondo dell'intelletto pratico, che eccitando la volontà, & consultando, & giudicando non esfer bene, & ordinando, ripugna: il terzo di esfa volontà, & intelletto, che tirando seco l'appetito sensitivo vincono il contrasto, & non lasciano, che egli segua il suo proponimento. & qui la sphera. superiore, che per sua natura dee dominare, supera, & moue l'inferiore, come dice Aristotele. Nell'incontinenza il primo moto è dell' appetito scnsitiuo, che desidera il piacere: il secondo dell'intelletto pratico, che consultando dissente insieme con la volontà : il terzo di esso appetito fensitiuo, che moue, & vince la volontà, tirando seco la potenza superiore. il che auiene preter naturam. Questo è, s'io non. sono errato, il vero discorso di Aristotele in questo luogo difficilissimo: nel quale vediamo chiaramente spiegata & la contrarietà de gli appetiti nell'huomo, & la cagione di essa contrarietà, & come, & per qual cagione si vniscano poscia nel moto di esso: si come sù detto da noi di sopra, che sia suo proponimento di voler dimostrare. Le quali cose gli erano sommamente necessarie di farne palese, per dimostrare infieme, come l'huomo se l'appetito è principal causa del moto, possa no dimeno mouersi ad operare, hauendo in se stesso questa contrarietà di appetiti. La cotrarietà adunque de gli appetiti è manifesta per l'appetito sensitino, & per il ragioneuole. diciamo più chiaramente, per la volontà, & per la cupidigia: la causa delle contrarietà; perche la ragione, che riguarda il futuro, conosce il vero bene: questo suo giuditio segue la volontà sua fedele, & perpetua compagna. Il senso seguito dal suo appetito conosce solo il presente piacere, che moste volte è bene apparente, & contrario al vero bene: onde nasce necessariaméte frà essi pugna & contrasto. La cagione dell'vnione di essi, è perche l'vno può vincere, & vince, & tira l'altro nel modo esposto: onde può seguire, & be: & secondo questa interpretatione le parole di Aristotele deo-, no ordinarsi in tal modo. Proinde appetitus non habet consultatiuum,; , vincit tamen ipsum consultatiuum aliquando oppetitum, & mouet volun-, tatem: aliquando autem appetitus vincit ipsum consultatiuum, & ipsam. " voluntatem; veluti Sphera Spheram, appetitus S. appetitum. il che mostra, s'io non erro, la facilità, & la verità della sopradetta. espositione.

Si dimostra, che tutti gl' Interpreti si sono scostati dalla vera mente di Arist: nel far in lingua latina l'antedetto testo del terzo dell'Anima. Cap. 102.

Tora leggasi sopra questo passo tutti gli espositori cosi Greci, come Latini; & si vedra tosto la varietà & sconueneuolezza delle loro espositioni: le quali, per no esser troppo lungo, lascio qui di raccotare. Leggansi tutti gl'Interpreti, che in lingua latina hanno fatto le parole d'Aristotele, & si vedrà, che non solo hanno errato nel riferire le prime parole all'appetito, & non al consultatino, come habbiamo fatto noi: ma che hanno di più comesso gravissimo errore nell'altre, che seguono. Et quello, che mi reca maggior marauiglia; che huomini di alto intelletto & Greci per natione, sieno caduti nell'istesso. Ecco la version an-, tica. Vincit autem, & mouet aliquando appetitus deliberationem, aliquando , autem mouet hunc illa, sicut sphera, appetitus appetitum. Ecco l'interpretation dell'Argyropilo. Vincit autem interdum appetitus, mouetque volutatem, interdum hac illum appetitus inquam appetitum.. Ecco quella del Sophiano. Vincit tamen, & interdum mouet voluntatem; nonnunqua hac , illum velut sphera, appetitus scilicet appetitum. Ma il testo greco hà. orè , de encien radine. le quali due voci sono quell'istesso, che ille, & hic, appo i latini: & cosi leggono Giovan Grammatico, & Simplicio ancora. Adunque la prima voce, che vuol dir ille, non si può riferire al più vicino, che è la volontà, ma necessariamente si dee riferire al più lontano, che è l'appetito. & dirà Aristotele aliquando autem, & si dee supplire dalle parole di sopra, vincit ille, cioè appetitus hanc silicet voluntatem. Ne sarà alcuno (ch'io mi creda) ben mediocremente instrutto nelle lettere greche, il quale non confessi, che per forza di Gramamtica no si può esplicar altrimenti: della quale pure è da stimare, che Aristotele sapesse qualche cosa. Ma se questo è vero, non può l'istesso hauer detto nelle parole precedenti, che appetitus vincit, & mouet voluntatem; come hanno voluto l'Inrerprete Antico, & l'Argyropilo: percioche cofi haurebbe affermato il medesimo due volte. Il che per auentura considerando il Sophiano, lasciò il testo Aristotelico nell'istessa oscurità, & sospensione, ne volle porui la voce appetitus: anzi interpretando cosi. , Proinde deliberatium appetitus non habet: vincit tamen interdum, & mouet , voluntatem. mostrò più tosto di riferir quelle parole, vincit tamen, &c. al deliberativo, che all'appetito. Non può nelle seguenti hauer detto, come tutti d'accordo hanno stimato, che voluntas vineit, ac mouet appetitum: perche l'haueua detto nelle parole precedenti, come si èveduto! La onde no doueua l'Interprete Antico supplire, appetitus, no essendo nel testo: non doueua in luogo di voluntatem porre delibera-

tionem

cionem: essedoui molta differenza dall'vna cosa all'altra; non douena dire, hunc illa, ma ille hanc, volendo consentire con il testo greco: non doueua per vitimo supplire hanc ille mouet, ma vincit; poi che vi è gran' differenza dal viucere al mouere. l'intelletto & il senso conoscendo & giudicando mouono i loro appetiti, ma non gli vincono. Et il simile si può dire dell'Argyropilo, & del Sophiano. Cosi secondo noi conviene esporre questo passo disficilissimo: dal quale, si come anche da tutto quello, che si è discorso della continenza, & dell'incontinenza; desideriamo, che si caui, come cosa chiara, & come importatissima à quello, che siamo per dire ne i seguenti libri della prudenza, & delle sue parti, & della retta, & buona consultatione; che nel incontinente è retto, & incorrotto il discorso dell'intelletto pratico; & per conseguenza è retta ragione, & retta consultatione: & che in esso è il vero precetto, che sà la retta ragione all'appetito, significato specialmente da Aristotele in " in quelle parole. Amplius, & pracipiente intellectu & dicente intelligentia Tex. 47: , fugere aliquid, aut presequi; non mouetur, sed secundum concupiscentiam agit, n vt incontinens. ma che nondimeno non vi è prudenza, ne virtù morale, come di sopra contra Scoto si diceua: perche non è in esso la concordia dell'appetito sensitiuo con la retta ragione; anzi più tosto grandissima discordia.

Si apportano tre importanti dubitationi contra l'espositione del testo sopradetto. (ap. 103.

M A dalle cose dette di sopra intorno all'espositione di questo suo-go nascono trè bellissimi dubbij da non passargli trascuratamente: poi che siamo in questa materia tanto curiosa, & difficile, & tato propria à noi: la risolution de quali réderà anche più chiaro, quato siamo per discorrere della Prudeza. Si è detto disopra, che la volctà non dissente dall'intelletto; ma ogn'intelletto è retto secondo "Aristotele, come habbiamo chiaraméte nel terzo dell'Anima in quelle parole. Tex. 51. ,. Ac Intellectus quidem omnis rectus est, appetitus autem, & phantasia, & recta: & non recta. itaque fit, vt semper quide appetibile moueat: id verò est vel bonu vel apparens bonum: non omne tamen, sed agendum bonum. agendum autem bonum est, quod potest etiam aliter se habere. Evuol dire, che l'intelletto è sempre retto, & perciò giudica rettamente del vero bene . secondo il qual sentiméto su detto dall'istesso nel nono dell'Etica, che ogn'intel- C. 8. L. letto elegge, & segue quello, che à lui è ottimo: ma l'appetito, & la fantasia non sono sempre retti; & perciò l'vna tal hora giudica, l'altro appetisce il ben apparente, che per voler ciò dimostrar Aristotele sa

C. 6.L.

C. 10.

Tex. 42.

Tex. 52.

C. 10.

Sup.

métione di amé due i beni. Adunque la volontá, che segue l'intelletto, ne da esso è punto discorde; sarà sempre retta, & appetira sempre il vero bene, non mai l'apparente ma è sua apertissima sentenza nel terzo delle Morali, che essa volontá tal hora appetisce il bene apparé-,, te: & ecco le sue parole. Dicendum ne est, absolute & re verà sub volontate cadere verum bonum: sed sub cuiusq; voluntatem cadere id, quod speciem boni

, habeat? Adunque non sarà sempre retta la volontà, & seguentemente

non sarà sempre conforme, & concorde all'intelletto: mà tal hora à lui contraria. In oltre habbiamo detto, che l'appetito intellettino, C. 2. cioè la volontà, no hà il confultatino. Ma Aristotele nel sesto dell'Etica

dice chiaramente, come si è veduto, che l'elettione è vn appetito consultatiuo: il che tanto è à dire, che è vna volontà consultativa: poscia che essendo appetito della parte ragionenole, nó si può riferire, se non

alla volontà; non essendo appo Aristotele se non tre appetiti, come & nel terzo dell'Anima, & nel libretto del moto de gli Animali, & nel pri-Tex. 42. mo della Retorica vediamo scritto: vno della parte ragioneuote, che C. 3.

> è la volontà: due della parte sensitiua, & irragioneuole; che sono l'appetito irascibile, & il concupiscibile: adunque l'appetito intellectino

haurà la consultatione, contra á quanto si è di sopra da noi affermato per vero. Habbiamo detto la volontà appartenere alla parte ragione-

uole; perche cosi insegna Aristotele manifestamente, dicendo nel terzo dell'Anima: Nam, & invationali voluntas, & nel primo della Retorica chiamando essa volontà appetito rationale. Per la qual cosa non cre-

diamo, che sia da seguire l'error di Themistio; il quale sopra il terzo dell'Anima lasciò scritto; che si come niuna cosa vieta, che non sia vn

principio sensitino, & cinque i sensi; cosi parimente niuna impedisco, che non sia vna facoltà appetitiua, & trè le sue operationi, nelle quali

consista l'appetire: percioche in tal guisa la volontà sarebbe per natura realmente il medesimo, che l'appetito irascibile, & concupiscibile. il che si dec stimar fassissimo; essendo essa per sentenza d'Aristotele da.

gli altri due appetiti no meno differente, che si sia dal senso l'intelletto. Il terzo dubbio ne reca l'autorità di S. Thomaso, la quale non solo nel-

le cose di Theologia appresso di noi è grauissima; ma nella Scola peripatetica ancora. Habbiamo detto di sopra, che nell'incontinente per

parer d'Aristotele la sphera & appetito inferiore, cioè il sensitino tira seco, ancorche ripugnante, la sphera, & appetito superiore, cioè la vo-

lontá, & la ragione: nel continente la sphera & appetito superiore

tira l'inferiore ancorche ripugnante. Ma questo pare totalmente opposto à quanto S. Thomasonella prima parte della somma hà intorno

á ciò determinato: adducendo (quello, che è più) per confermare l'opt-

9.80. A.rt. 2. ad ? .q. 81.Art.

3. in cor.

l'opinion sua il testimonio di questo istesso luogo, che noi habbiamo , esposto: & ecco le sue parole. Ad tertium dicendum, quod sicut dicitur in ,, tertio de Anima, opinio uniuersalis non mouet nisi mediante particulari, & si-,, militer appetitus superior mouet mediante inferiori. & appresso più chiaramente. In omnibus enim potentijs motiui ordinis secundum monens no mouet, nisi virtute primi mouentis. Unde appetitus inferior non sufficit mouere, nisi ,, appetitus superior consentiat. & hoc est, quod Philosophus dicit in tertio de "Anima, quod appetitus superior mouet appetitum inferiorem, sicut Spherasis-" perior inferiore. hoc ergo modo irascibilis, & concupiscibilis rationi subduntur. Ma se questa Filosofia sarà vera; adunque nell'incôtinente con l'appetito concupiscibile concorrerà la volontà ancora, se esso appetito non può mouere se non in virtù di lei: & in cotal guisa la Sphera, & appetito inferiore non mouera, ne tirerà mai il superiore. le quali cose tutte habbiamo di sopra detto esser cotra la dottrina di Arist. in osto luogo.

Si risponde alla prima dubitatione, come ogn' intelletto siaretto. Che la volonta non dissente dall'intelletto secondo Aristotele. Si scioglie la seconda dubitatione. (ap. 104.

TOra quanto al primo dubbio, noi rispondiamo primieramente, L che Aristotele in quel luogo per intelletto intéde l'intelletto, che considera l'essenza delle cose, & in cui, non componendo, non cade falsità alcuna: secondo il qual sentimento sù detto dall'istesso nel terzo dell'Anima. Semper enim falsitas in compositione consistit. percioche quest'intelletto è sempre retto, cioè sempre vero: come egli nell'istesso , libro insegna, dicedo secodo l'interpretatione del Sophiano. Est autem dictio quidem aliquid de aliquo quemadmodum affirmatio: est q: vera vel falsa omnis: at intellectus non omnis, sed qui est ipsius quid est, exipso quid erat esse, verus est, Inon aliquid de aliquo. Il quale intelletto disse nel secondo - della Posteriora, esser quello, che conosce i principij, & esser sempre vero. Per questa cagione adunque dice, ch'ogn'intelletto è retto, ma no ogni appetito, & fantasia: intendendo per fantasia la fantasia rationale; percioche l'appetito & la fantasia presi in questo sentimento non consistono nella semplice apprensione, ma nella divisione, & compositione: onde possono essere retti & non retti, veri & falsi. il che di sopra dell'appetito si è dimostrato, di cui perciò disse nel terzo dell'Anima. , Cum aute iucundu, & molestu iudicauerit, aut assirmans, aut negans; persequitur ,, aut fugit. Secondariamente rispondiamo, che l'esser retto ogn'intelletto si pnò intendere di quello, che è propriamente intelletto, come espo-

ne Themistio: & diciamo più chiaramente, di quello, che si conservia

Tex. 26.

nella sua natura senza alcuna corruttione: & insomma di quel habito dell'Anima nostra detto con tal nome, con cui essa dice sempre il vero: come nel sesto dell'Etica si è da Aristotele dimostrato: oue disse chiaramente, che l'estimatione, & opinione possono esser tal hora false: ma che la virtù, l'intelletto, la sapienza, l'arte, & la prudenza sono sempre veri: & quando egliè, & si conserua tale; la volontà ancora è sempre retta, & altro non vuole, ne appetisce, che il vero bene; ma quando l'intelletto è corrotto, come ne gli habitivitiosi; all'hora si corrompe la volontà ancora, & vuole il bene apparente, come ne passati ragionamenti si è dimostrato. & che il vitioso habbia corrotto l'intelletto, parimente di sopra si è veduto. Cosi dunque vediamo, che mai la volontà no è discorde dell'intelletto: & che quado vuole il ben apparete; ciò auiene, perche tale anche lo giudica l'intelletto: il che hà, come si è veduto, luogo in coloro, che hanno fatto acquisto dell'habito vitioso. Quanto al secodo dubbio diciamo breuemente, che l'elettione secodo Aristotele propriamente & strettamente parlando, non è appetito assolutamente, & semplicemente: come nel trattato di lei siè da noi à pieno dimostrato, & disopra anche si accennò : non è assolutamente & semplicemente volontà: ma vn'congiunto, yna miracolosa vnione dell' intelletto pratico & di essa volontà:ò, perdir meglio, delle operationi di ciascuna di queste potenze; & formalmente parlando (il che à moltiparera nuouo) è più opera dell'intelletto, che dell'appetito, & della volontà: ricenendo la sua differenza specifica, & la sua formadall'operatione di esso intelletto, come nel detto trattato per sentenza d'Aristotele pienamente si è veduto. il qual fondamento riceunto per vero; non segue, che se bene l'elettione hà il consultatiuo; cheperciò l'habbia l'appetito ragioneuole ancora propriamente preso, & per se stesso considerato in quato appetito, che è la volontà. Quanto al terzo dubbio, che è bellissimo & degno di somma consideratione; la risolution di esso è trattatà da noi pienamente nel discorso della elettione, & della sede delle virtumorali: non dimeno vediamoesser necessario di parlarne qui ancora al quanto lungamente per maggior chiarezza, & intelligenza di quanto si è detto di sopra della dipendenza, che hà la volontà con l'intelletto, & del continente, & dell'incontinente, & del contrasto in estidella retta ragione, & de gliappetiti; & diquello, che nel libro seguente siamo per dirne, esponendo vn bellssimo passo di Aristotele intorno alla buona consultatione; che non può esser inteso, se prima non s'intende la natura dell'incontinente, & come in lui pugni la. retta ragione con l'appetito sensitiuo, & a esso faccia precetto, & commadaméto. Le quali cose sono in tutto necessarie da esser'bé possedute,

Ari-

per posseder la natura della retta ragione, & dell'intelletto pratico; & seguentemente della prudenza, & delle sue operationi; & qual frà loro sia più nobile & eccellente.

Si risclue la terza dubitatione. Che secondo Aristotele l'appetito inseriore non muoue sempre in viriù del superiore. Cap. 105.

I Ispndiamo adunque per hora, che di quello, che intorno à questo Il dubbio potesse appartenere alla Theologia, & alla verità catolica, ce ne rimettiamo à chi tocca: & nell'antedetto trattato se n'è da noi discorso; & quanto ad essa è conforme; tanto sempre accettiamo per vero: sapendo molto bene, che gli occhi della Filosofia nella chiarifima luce di lei sono come gli occhi de notturni augelli al più risplendente lume del Sole. Ma che per quello, che riguarda la dottrina. d'Aristotele non si dee, per mio parere, recar in dubbio, che l'appetito inferiore no moue sépre in virtu del superiore, ne il superiore mediante l'inferiore. & nel luogo addotto del terzo dell'Anima appare qsta verità (si come habbiamo esposto) si chiaramete, che no hà bisogno d'altra proua: hauédo in esso Aristotele dimostrato co l'essempio del continente, che l'appetito superiore, cioè la volontà, vince, & tira seco l'inferiore, auenga che ripugnante, cioè l'appetito sensitiuo: onde non possiamo dire, che in esso cotinete l'appetito superiore moue per mezo dell'inferiore, se questo ripugna à quello: con l'essempio dell'incontinente, che l'appetito inferiore, cioè il sensitiuo, vince, & tira seco il superiore, cioè la volontà; ancorche ad esso contraria, si come contraria gli è anche la retta ragione, da cui ella dipende, onde non si può dire, che in esso incotinete l'appetito inferiore moua in virtu del superiore, se questo ripugna à quello, & ad esso è contrario: come, & in questo luogo, & di sopra non men chiaramente disse Aristotele: assermando, che gli appetiti lono fra essital hora cotrarij; & che ciò auiene, quado la cupidigia, & la ragione sono contrarij frà loro. Quoniam autem (dice egli) appetitus sunt contrarij ad innicem; hoc autem accidit, cum ratio, & concupiscentia contrarie sucrint & c. Oue douédo noi per lavoce, appetitus intendere necessariamente i due appetiți, che possono essere formalmête contrarij frà loro, cioè la volontà, & l'appetito sésitino; ne segue, che essendo nell'incotinete la retta ragione, & per coseguente contraria alla sua cupidigia, & á suoi afferti; sia anche in lui contraria la volontà, & l'elettione ad esso appetito sensitiuo: & che perciò detto appetito no moua à patto alcuno, ne mouer possa l'incontinente in virti dell'appetito superiore, che è la volontà. il che assermò anche si apertamente

Aristotele nel quinto, & nel settimo dell'Etica, che non lasciò alcunz.

C. 12.L., occasione da dubitare; dicendo nel primo luogo, Nemo enim vult in, iuriam accipere: ac ne incontinens quidem: sed preter suam voluntatem agit in, & nel secondo luogo. Incontinentiam igitur non esse vitium, manisestum

C. 8.F., est, sed quadam ex parte fortasse hec enim preter electionem, id ex electione.

C. 10.F., & poco più di sotto. Prauus tamen non est: quippe cu electio eius proba sit.

Che anche secondo S. Thomaso l'appetito inferiore, non moue sempre in virtu del superiore. Et che l'incontinente per sua opinione opera contra la propria volontà. (ap. 106.

DE è questa Filosofia risiutata da S. Thomaso: il quale esponendo il primo luogo; pone espressamente, che l'incontinente opera con-, tra la propria volontà; & ecco le sue parole. Soluit primam rationem, & dicit, quod nullus vult completa voluntate pati iniustum; neque etiam inconti-" nens: sed incontinens operatur sibi nociua preter voluntatem. habet enim per se voluntatem boni : sed per concupiscentiam trahitur ad malu. Et hoc quod dictu est, probat per hoc, quod cum voluntas apparentis sit boni; nullus vult id, quod non existimat esse bonum. Incontinens autem extra passionem existens, non re-,, putat bonum illud, quod facit. vnde absolute non vult illud: sed tamen opera-, tur illud, quod existimat non oportere operari, propter concupiscentiam, que , est in appetitu sensitiuo. voluntas autem est in ratione. Hora non dice qui chiaramente S. Thomaso, che altro appetisce nell'incontinente la vo-Iontà, altro la cupidigia? & che l'vno di questi appetiti appetisce il bene, & l'altro il male? & che l'incontinente, per concupiscentiam trabitur ad malum? adunque l'appetito inferiore non moue l'incontinente in virti dell'appetito superiore. Et esponendo il secondo luogo dice chiaro del-, l'incontinenza; Quod non sit malitia simpliciter patet: quia incontinentia. peccat preter eletionem: malitia autem cu electione. Et se noi leggeremo con attentione i Commentarij di questo gravissimo Dottore sopra il terzo dell'Anima, vedremo, che spiegando egli il quarantesimo settimo testo, dice, che l'incontinente hà retta ragione: ma che non la segue, lasciandosi guidare dalla concupiscenza. & sopra il cinquantesimo terzo testo dice cosi. Sed hec ratio soluitur: quia in homine sunt contrary appetitus: quorum vnum continens sequitur, & alif repugnant. Ma che il continente segua l'appetito superiore, non há dubbio: perche segue la retta ragione; adunque se egli segue questo, & ripugna all'altro; senza dubbio in esso sarà contrarietá di appetiti, cioè della volontà, & della cupidigia; & l'appetito superiore non mouerá il continente col mezo dell'inferiore. Finalmente sopra il testo cinquantesimo settimo, di cui parliamo,

confessando apertamente questa contrarietà d'appetiti nell'huomo, cioè del superiore, & dell'inferiore; coclude con altissima Filosofia che secondo la natura, & l'ordine naturale l'appetito superiore moue sepre l'inferiore, come nel continéte: mache contra quest'ordine può anche auenire, che l'appetito superiore sia mosso dall'inferiore; il che si dee stimar non meno peccato, & errore ne costumi, che i mostri nelle cose ,, di natura. Aliquando è conuerso (dice egli) appetitus mouet appetitum. " silicet superior, qui est rationis deliberantis, eu, qui est phantasie sesibilis. sicut in corporibus Celestibus, Sphera superior mouet inferiorem: quod acidit, cum aliquis continens fuerit. continentis enim est per deliberationem rationis vincere passiones. Et iste est naturalis ordo: vt superior appetitus moueat inferiorem: & poco dopò. Si sutem è conuerso accidit, quod appetitus superior transmoueatur ab inferiori; hoc est preter ordinem naturalem. Vnde, & hoc facit peccatum in moribus, sicut peccata sunt monstra in natura.

Si approua quanto si è detto di sopra del contrasto dell'appetito sensitivo con las volontà, & con la ragione per alcune autorità della Sacra Scrittura, di Giouanni Damasceno, & di Alcinoo Platonico.

T questa istessa Filosofia intorno alla ripugnanza de gliappetiti nel-l' huomo, pare, che accettasse, & esprimesse S. Paolo molto chiaramente in due luoghi; il che è, s'io non erro, di non picciola laude nella Filosofia di Aristotele, & à lei reca autorità non mediocre. Il primo nella Pistola à Romani, cosi dicendo. Non enim quod volo bonum, C. 7. hoc facio: sed quod nolo malum, hoc ago, & poco dopo. Video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis mee, & captiuantem me in lege peccati, que est in membris meis. Oue per la legge delle membra intende l'inmoderato affetto, & la cupidigia: si come egli medesimo di-,, chiara di sopra dicendo. peccatum per mandatum operatum est in me omne ", concupiscentiam. Et conferma S. Thmaso nella somma, serviendosi di p. 2.9. questo testimonio per dimostrare, che tal hora la ragione può esser su- 77. art 2 perata dalla passione contra la sua scienza. La quale cupidigia vuol S. Paolo, che sia contraria alla legge della mente, che domanda se stesso in quelle parole, captiuantem me.s. mentem meam in lege peccati: & che poco di sopra haueua domandato huomo interiore. secondo il qual setimento disse in vn altro luogo, nec facio animam meam preciosorem quam me. oue per la particella me intende senza dubbio l'intelletto; & con gradissima ragione, essedo, come dice Aristotele nel decimo dell'Etica, C. 7. l'intelletto, & la mente maxime homo. Et con questa legge della mete, che è il lume naturale, la synderesi, & la retta ragione vuol, che con-

corra la volontà ancora, dicendo, quod nolo malum, hoc ago. & se l'Apostolonon hebbe à sdegno di apportar in testimonio del suo detto vn uerso di Arato; gsta istessa Filososia no sdegnaremo noi di approuare adimitation di lui co il testimonio de Tragiciantichi: come ne fa chiara fede Alcinoo Platonico, la doue nel spiegare di ciò l'opinione di Pla-, tone, cosi fanella. Cum vero duo hec natura diversa sint, debent quoq; locis ac ,, sedibus separari: quoniam plerumq; inter se sunt dissidentia atq; pugnantia. , Nibil vero secum pugnare potest, neque inter se contrariacirca idem, eodem. ,, tempore possunt consistere. At in Medea iramcum ratione pugnantem licet ani-,, madeuertere. Hec enimeius verba sunt, Intelligo que factura sum, esse mala: " iratamen consilium superat . Itemą; in ipso Laio Chrysippum rapiente, con-,, cupiscentia rationi aduersatur. Sic .n. inquit, Heu beu diuinum hominibus ma-,, lum, quando quis bonum nouerit, nec tamen eo vtatur. Il che è tutto conforme alla Filosofia di Aristotele intorno all'incontinente, come anche il passato discorso hà dimostrato: il quale lasciò scritto nel quinto dell' " Etica, Atincontines id quod agendum esse non putat, agit. Et Egidio Romano esponendo ne suoi Commentarij le parole di S. Paolo; riceue " questa contrarietà de gli appetiti, & cosi dice. Notandum est quod in ,, homine sunt duo, videlicet sensialitas, & ratio: vel est duplex velle; velle rationis, & velle sensualitatis. sensualitas dicitur homo exterior, ratio homo interior . homo exterior, cuius velle dicitur velle sensualitatis, pronus est, quantum est dese, vt inclinetur ad vitium: homo interior, cuius velle dicitur velle rationis, vel velle nature, quantum est de se, dicitur velle bonum. Ma che vò io cercando altro testimonio, & altri autori; quando il gran Padre della Greca Theologia Damasceno nel quarto libro de side orthodoxa, esponedo questo luogo dell'Apostolo, pone pure, & ricene nell'huomo questa contrarietà d'appetiti : volendo, che il concupiscibile, che egli chiama parte irragione uole dell'Anima nostra, & legge del peccato, che risede nelle nostre membra; ripugni alla volontà, & all'intelletto. & ecco le sue parole degne di soma consideratione in questo proposito. , Lexvero peccati, id est suggestio, per legem, que est in membris, id est corporis concupiscentiam, & inclinationem, & motum, & per irrationale Anime partem militat aduersus legem mentis meg; hoc est conscientiam: & captinat " me volentem Dei legem, & non agentem; & nolentem peccatum, secundum ,, contraditionem per, suadelam voluptatis; & concupiscentiam corporis, & partem Animę brutam rationisq; expertem (ceudixi) errare facit & suadet ser-, uire peccato. Que come vediamo, & più chiaramente dimostra il testo Greco, per legge delle membra espone la concupiscenza del corpo,

l'inclinatione al moto, & la parte irragioneuole dell'Anima nostra, cioè l'appetito sensitiuo: volendo, che ripugni alla legge della nostra

C. 23 .

C.9.F.

De

dogmate

T'lat.

C. 17.

men-

mente, cioè alla conscienza, & volontà nostra, & diciamo anche alla retta ragione: & che allettandoci al piacere, ne conduca ad errare, & ne persuada di servire al peccato. il che tutto hauer luogo nell'incontinente, è si manisesto, che io non simo, che possa trovarsi ò discorso ò Filosofia, che meglio, & più chiaramente di questa ne saccia palese la sua natura, L'altro luogo di S. Paolo non men chiaro dell'antedetto, C.5. è nella Pistola à Galati, one così dice; facendo aperta mentione della, cupidigia: Caro enim concupiscit aduersus spiritum. Spiritus autem aduersus, carnem. Hec enim sibi invicem adversantur: vt non quecunque vultis, illas faciatis. Doue esprimendone, come vediamo, apertamente il contrasso de gli appetiti, cioè della cupidigia, & della volontà; approva quato si è detto dell'incontinenza: & per spirito possiamo commodamente, intendere l'intelletto, & l'huomo interiore, con cui vuol, che consenta, la volontà, dicendo; vt non quacunq; vultis, illa faciatis. Et questa contra pone, come vediamo, alla concupiscenza.

Si considerano alcune dissicultà nella dottrina di S. Thomaso intorno alla ripugnanza, & al consentin eto dell'appetito superiore, & inferiore:
& si apporta una risposta del Gaetano. (ap. 108.

He diremo noi adunque? che S. Thomaso lume della Theologia, 28 della Filosofia latina sia contrario à se stesso ? il quale non solo nella prima parte della somma, disse chiaro, che l'appetito concupisci- q. 31. ar. bile non moue l'huomo senza l'imperio, & il consenso della volontà; 3. in cor. " & ecco le sue parole. Voluntati etiam subiacet appetitus sensitiuus quantu ,, ad executionem, que fit per vim motiuam. In alijs enim animalibus statim ad , appetitum cocupiscibilis, & irascibilis, sequitur motus, sicut ouis timens lu-,, pum statim fugit : quia non est in eis superior appetitus, qui repugnet: sed homo ,, non statim mouetur secundum appetitum irascibilem, & concupiscibilem: sed ,, expectat imperium volontatis, que est appetitu superior. Ma nella seconda parte trattando della incontineza, affermò apertamente, che in essa 2.2.9. la volontà consente con l'appetito sensitiuo: onde si conferma quello, 157. che col suo testimonio si diceua di sopra, cioè che l'appetito inferiore Art. 3. , sempre moue in virtu del superiore, & non altrimenti. In eo autem in corp. ,, (dice S. Thomaso) qui est intemperatus, voluntas inclinatur ad peccandum ,, ex propria electione, que procedit ex habitu per consuetudinem acquisito. In to , autem qui est incontinens voluntas inclinatur ad peccandum ex aliqua passione, ,, & poco dopo. Ad tertium dicendum, quod libido voluntatis, que auget pec- ad 3. ,, catu, maior est in intemperante, quam in incontinente, pt ex dictis patet. Il Dottissimo, & Sottilissimo Gaetano conobbe questo gran dubbio, &

que-

sup. q. 81. art. 3.

questa ripugnanza nella dottrina di S. Thomaso; & ne suoi Commentarij sopra la prima parte si sforzò di leuarla. percioche ponderando quel detto, che l'appetito inferiore sempre moue in virtù del superiore; & facendo sopra ciò oppositione dell'incontinente, in cui pare, che l'appetito sensitivo moua contra la volontà; risponde primieramente ,, in genere. Adhoc dicitur, quod id, quod dicitur in littera, verissimum videtur, sed intelligendum est cum granosalis. s. deductis impedimentis; & de

Sup. q. 80. grts 2.

" consensu voluntatis, qualitercunque scilicet explicite vel implicité, expresse vel interpretative. Et disopra haueua detto, non esser ragione alcuna, che ne sforzi à confessare, che l'appetito superiore moua sempre mediante l'inferiore: & perciò questo douersi intendere per il più essere vero. po-" scia risponde all'oppositione dell incontinente in cotal forma. Ad id

autem quod obijcitur de incontinente, patet responsio: non enim incontinentis appetitus mouet inuitum, sed renitentem aliquid inclinatione ad bonum virtutis, voluntatem. primo inclinando vincit, & sic consentiente illa motum causat.

Nunquam ergo motus in homine ab appetitu sensitiuo causatur, quamuis sepe

contra veluntatis bonum ab ipsa met proueniat.

Quali oppositioni habbia la risposta del Gaetano. Come l'appetito inferiore moua in virtù del superiore secondo S. Thomaso. Si emenda vn luogo di esso nella somma.

A per certo, che questa risposta del Gaetano pare & contraria á sestessa, & in tutto ripugnante (per lasciar da parte Aristotele) alla dottrina di S. Thomaso, ch'habbiamo apportata da suoi Commétarij sopra il quinto, & il settimo dell'Etica, & sopra il settimo della Politica. Pare contraria à se stessa; percioche se l'appetito sensitiuo vince la volontà, inclinandola à quello, ch'egli appetisce; adunque il consenso, ch'ella presta, sarà esplicito & espresso; non sara tacito, ne interpretatiuo, come pure esso Gaetano di sopra accennaua: non essendo simile al vero, che possa farsi l'inclinatione della volontà, si come è manifesto, se non peril suo consenso esplicito, & espresso. Pare ripugnante alla dottrina di S. Thomaso ne luoghi addotti; perche se la volontà inclina nell'incontinente à quello, che inclina la cupidigia; adunque in esso non è contrarietà d'appetiti; non inclina in esso al bene la volonté, al male la cupidigia; non opera l'incontinente preter voluntaté & electione: si come ne luoghi sopraposti chiaramente assermò S. Thomaso. Finalmente io dimando al Gaetano, se la volontà inclina nell' incontinente à quello, che appetisce la cupidigia; adunque questo giá l'ha conosciuto l'intelletto, & la ragione; & tale l'ha giudicato, cioè

lotto

sotto ragion di bene. percioche la volontà non vuole, ne inclina nisi in prycognitum; ma questo nó si può dire, perche nell'incontinente:è retta ragione.adunque ò à ciò non è inclinatione della volontà: ò la volontà inclina ad vna cosa non prima conosciuta dall'intelletto, & da esso non giudicata sotto ragion di bene: il che è impossibile: è essa volontà dissente dall'intelletto, & dalla retta ragione: il che si è detto esser contra Aristotele. Diciamo adunque noi primamente (rimettendoci però sempre in questione tanto graue, & dissicile à miglior giuditio) quito à quel detto in generale, che l'appetito, & motore inferiore moue sempre in virtù del superiore; & il superiore mediante l'inferiore; che ciò tutto si dee intédere (come benissimo dimostrano le parole di S. Thomaso sopra il testo cinquantesimo settimo del terzo dell'Anima, &nella prima parte della Somma) delle potenze ordinate, & che ritengono, & conservano l'ordine loro naturale, cheperciò disse nella Somma. " In omnibus enim poterijs no motivi ordinis, come hanno alcuni testi, che hoggi si stampano. il che se hauesse detto no vi sarebbe forse strada da saluarlo:ma come leggono que sampati più anticamente, & molto più corretti, In omnibus enim potentiis motiuis ordinatis secundum mouens no mouet, nisi virtute primi motoris. Et questa lettione riconosce il Gaetano ne Commentarij dicendo. Secundo ratione, quia in omnibus potentijs motiuis ordinatis, secunda no mouet nisi in virtute prime. Et questo istesso cofermò S. Thomaso nel Commentario sopradetto: affermando, che secondo l'ordine naturale l'appetito superiore moue l'inferiore: ma che preter naturam può auenire il contrario. Hà dunque inteso S. Thomaso esser ciò sempre vero nelle potenze, & ne gli appetiti ordinati, cioè quado conservano l'ordine, & la natura loro: onde non è nella sua dottrina alcuna difficultà, ne alcuna ripugnanza. Et che questa sia sua vera dottrina; n'habbiamo quest'altro chiarisimo testimonio nella Somma: p. 2. q. oue mouendo egli quella bellissima questione, se la volontà può esser 77. art. mossa dalle passioni dell'appetito sensitiuo; & hauendo argomentato, p. in cor. che no pare, che ciò possa essere, perche il motor superiore non è mosso & ad 2. dall'inferiore, come per essempio l'Anima dal corpo; per la qual cosa essendo la volontá appetito, & motor superiore rispetto all'appetito sensitiuo, come anche insegnò Aristotele nel terzo dell'Anima, non po-,, trà esser mossa da lui; risponde in questo modo. Dicendum quod superius non mouetur ab inferiori directe, sed indirecte quodammodo moueri potest, sicut distum est. Ft intende di quello, che hà detto nel corpo dell'Articolo, oue hà dimostrato, che in due maniere si ori della naturale, & retta. sua inclinatione, come anche di sopra nel trattare, se la prudenza há retta estimatione del fine, si e veduto; può esser mossa la volontà dalle passio-

passioni dell'appetito sensitiuo, cioè per modo di distrattione, in quato che sondandosi tutte le potenze dell'Anima in vna essenza, è necessario, ch'all'intenso atto dell'vna, si rimetta l'atto dell'altra: ò per rispetto all'oggetto di essa volontà: il quale essendo il bene appreso dalla ragione, & dall'intelletto, impedito il giuditio retto della ragione dal sonerchio assetto dell'appetito; resta impedito, & di vero bene divien apparente.

Quello che habbia sentito S. Thomaso della continenza, & incontinenza. & per qual cagione; & in che sia discorde dalla dottrina di Arist: (ap. 110.

C Econdariamente diciamo quanto all'incontinenza, che bisogna D prima sapere tre cose, perche s'intenda bene intorno à ciò l'opinione di S. Thomaso. l'vna è, che mosso egli dall'autorità di S. Agostino, pone, che il peccato & il vitio sia principalmente nella volontà: il che affermò chiaramente nella seconda parte. l'altra, che secondo lui particolarmente nelle Questioni Disputate, la volontà è talmente libera, che ogni sua liberta riconosce da se stessa, & dalla propria sua natura, & non dall'intelletto: & che solo l'vitimo fine, & le cose, che s'includono in esso, vuole necessariamente, non necessitate coastionis; ma naturalis inclinationis. ma le altre cose le vuole, & si determina a volerle, come egli dice, propria dispositione absque necessitate. & che a niun. modo può l'incli atione dell'huomo riceuere alcuna violenza: il che si domanda necessità di coattione : essendo questa in tutto nemica alla natura, & libertà della volontà. la quale necessità di coattione (come egli aggiunge) può hauere l'intelletto per sentenza d'Aristotele nel quinto della Metafisica; & cheperciò l'operatione di esso intelletto può essere contra l'inclinatione dell'huomo, che è la volontà. & che l'intel-, letto regge la volontà. Non quasi inclinans eam in id, quo tendit, sed sicut » ostendens ei quo tendere debet. Et finalmente che voluntas de necessitate non , fequitur rationem. Con il qual fondamento ha detto nella fomma, che

Art.11.
resp:
ad.6.
Art.15.
incorp.
2.2.9.

2.2.9.

156.art.

3. in cor.

volunt.

art. 5.

O S.

guen.

De

155.ait. 3. ad 2.

2. 2. q. 155.art.,

3. in cor.,

continenza sono per opinione di S. Thomaso nella parte ragione no le dell'Anima nostra mi però nella volontà, come in soggetto: che cosi afferma chiaramente nel luogo addotto. Prima autem disserentia (dice

,, egli) eorum inuenitur in electione, quia contines, quamuis patiatur vehemetes, delectationes, & concupiscentias: the eligit non sequicas propter rationem.

essa volontà, come in mezo fra la ragione & la cupidigia, può essere

mossa dall'vna & dall'altra: & che perciò nel continente è mossa dalla

ragi, ne, nell'incontinente dalla cupidigia. La terza cosa, che bisogna

sapere, & che nasce dalle due sopradette, è, che la continenza, & l'in-

" Incontinens autem eligit sequi eas non obstante contradictione rationis. & ideo ,, oportet, quod continentia sit sicut in subiecto in illa vi anime, cuius actus est " electio: & hec est voluntas, vt supra dictum est. Et poco dopo. Et ideo co- aci 2. , tinentia potest attribui rationi sicut primo mouenti, & incontinentia concu-, piscibili: quamuis vtrumque immediate pertineat ad voluntatem sicut ad pro-" trium subiectum. Habbiamo detto, che questo terzo fondamento nasce da i due primi: perche ponendosi il peccato nella volontà principalmente, come dice il primo; conuiene porla libera, & non dipendente dall'intelletto; come dice il secondo fondamento: & essendo l'incontinenza peccato, couiere porla nella volotà; come dice il terzo. Hora supposti, & spiegati questi tre fondamenti; parlando quanto appartiene alla Filosofia, & alla mente d'Aristotele, & rimettendone sempre à quello, che in ciò potesse esser più conforme alla verità catholica, come di sopra habbiamo protestato, la quale no hà bisogno per dimostrare la verità, del debol aiuto della Filosofia: diciamo, che il peccato, & il vitio principalmente assolutamente & persettamente, secondo Aristotele, stà riposto nell'intelletto, & nel error'di lui: secondariamente nella volontà, da cui ella non può dissentire. onde leggiamo ne suoi scritti quella bella, & volgata propositione, omnis malus ignoras. della quale si è detto di sopra alcuna cosa; & che in esso intelletto pure principalmente è riposta secondo l'istesso la libertà del nostro arbitrio: essendo nella sua Scola (s'io non sono ingannato) libera la volontà, perche è libero l'intelletto: & che perciò non può la volontà esser mossa dail'appetito sensitiuo, se prima non è mossa la ragione, & l'intelletto. In oltre diciamo, che la côtinenza, & l'incontinenza, sono per suo parere, come in loro soggetto, nell'appetito sensitivo, cioè nel concupiscibile: oue sono anche la temperanza, & l'intemperanza per opinione similmete di S. Thomaso, & non solo d'Aristotele; che pure sono vitij, & peccati: alle quali la continenza, & l'incontinenza sono strada.

Che la continenza, & l'incontinenza non sono da riporsi nella volontà per opinion d'Aristotele. Che l'incontinente non opera per elettione. Et che in esso l'elettione non può esser cattiua.

NE la ragione addotta, perche debbiano collocarsi nella ve lontà, conclude; cioè che ogni virtù, che si ritroua in alcuna potenza, leua, & toglie ad esta l'atto cattivo, & vitioso: il che non facendo la continenzà nell'appetito concupiscibile; conciosia, che il continent habbia cattivi, & vitiosi affetti, come nel settimo dell'Etica dimostra C. 9. Aristotele; non si può dire, che ella in esso appetito si ritroui: anzi,

che ritrouandosi cotal appetito disposto col medesimo modo cosi nel continente, come nell'incontinente, cioè ripieno d'immoderate passioni; non si può per questa ragione ancora dire, che la continenza sia in esso. poscia che ogni virtù, che si ritroui in alcun soggetto, lo sà differente da quella dispositione, in cui egli si ritroua, quando in esso è il vitio opposto. Parimente, che trouandosi la ragione nel continente, & nell'incontinente disposta nel'istesso modo; non si può dire, che sieno per la sopradetta cagione nell'intelletto, & nella ragione. onde resta, che come in proprio soggetto sieno nella volontà: perche la differenza, loro è nella elettione, che è atto di essa volontá; il che poco di sopra si è da noi dimostrato con il testimonio delle parole istesse di S. Thomaso; one dice, che il continente, auenga che combattuto da fierissime passioni, elegge di non seguirle per rispetto della ragione: & l'incontinente trauagliato dalle istesse, elegge di seguirle non ostante la cotradittione & ripugnanza della ragione. per la qual cosa ogni lor disserenza pare, che sia riposta nella elettione: questa ragione (dico) non conclude, nella Scola d'Aristotele. percioche noi rispondiamo, che la continenza leua, & toglie con la sua presenza l'atto cattino dall'appetito concupiscibile, in quanto lo raffrena, & lo fà vbidire, ancorche ripugnante alla ragioue. la onde lo pone perciò in contraria dispositione à quello, che lo pone l'incontinenza: la quale rendendolo ad essa ragione disubidiente, fà che egli segna le sfrenate passioni, che l'assaliscono. Le quali quando non vi fossero, quando alla ragione, & alla volontà non ripugnasse l'appetito concupiscibile; diuerrebbe la continenza virtù perfett1, & temperanza, ne sarebbe seminirtii: & presenti cotali sfrenate passioni, non ripugnando la ragione, & la volontà all'appetito; l'incontinenza dinerrebbe vitio assoluto, & sarebbe intemperanza. oltre che, come habbiamo di sopra dimostrato, l'incontinente non opera ne per elettione, ne per volontà secondo il testimonio d'Aristotele ne i suoi. libri delle Morali, & dell'Anima: ma contra elettione: & volontà sua: à cui côsente ne Commentarij S. Thomaso. Intorno á che nasce anche quest'altro grauissimo dubbio; che se l'incontinente, come dice S. Tho-, maso, eligit sequi vassiones, non obstante contradictione rationis; doue il ,, continente, eligit non sequi eas propter rationem; adunque l'incontinente opera per elettione: ma l'elettione appo lui dice, & persuppone il consenso della volontà con la ragione; adunque nell'icontinenza la ragione assente all'appetito sensitiuo; & seguentemente in essa non è retta: il, che è contra l'istesso S. Thomaso, & in questo luogo, oue riconoscendo la retta ragione nell'incontinente, dice, non obstante contradictione ra-

, tionis; & piu di sotto, one afferma, che nell'incontinente riman saluo

optimil principiu.s. recta existimatio de fine. Il che no può essere seza la retta ragione: essedo l'estimatione atto di lei. Ma sopra tutto dice chiaramete S. Thomaso nel Commetario sopra il testoquaratesimo settimo del terzo dell'Anima, che l'incotinete hà retta ragione, in olle parole: " Sicut patet de incotinetibus, q habet ratione recta, sed no inheret rationi recte. Et bene asferma, che l'incotinete hà retta ragione, ma no si ferma in essa; " percioche, come insegnò Aristotele nel nono dell'Etica, Continens sane C. 3. ,, & incontinens dicitur eo, quod superet mens, vel non superet: quasi sua quisque mens sit. dal qual discorso pare, che sia manifesto, no potersi dire, che

l'incontinente operi per elettione, & elegga di seguire i suoi affetti: no potédo esfere l'elettione cattina, & vitiosa, oue la ragione è retta: se pure è vero quello, che verissimo si dee stimare nella dottrina di S. Thomaso, p. 2.4. insegnata da lui chiaramente nella Somma; che l'elettione, anenga che 13. ar. p. sostantialmente-sia della volontà; sia non dimeno materialmente di incorp. essa, formalméte della ragione. Il che considerando egli per auentura 2.2.9. nell'istessa Somma, disse manifestaméte, che nell'intemperate volutas 156. art. inclinatur ad peccandum ex propria electione: nell'incontinente ex aliqua passione: oue, come vediamo, nega, che l'incontinente operi per elettione. Da che possiamo racogliere, che la distintione apportata dal Gaetano per sciogliere questo difficilissimo nodo, cioè che le parole di S. Thomaso si deono intendere, quoad substantiam actus, non quoad modu digendi; non può hauer luogo. alla quale difficultà nondimeno quello, che sia da rispondere per dimostrare l'eccellenza, & la sodezza della. dottrina di S. Thomaso; in altro luogo andaremo ricercando.

Si toccano alcune graui difficultà nella dottrina di S. Thomaso intorno al confentire, & dissentire della volontà con l'intelletto. Che secondo Ari-Stotele è più lihero l'intelletto, che no è la volotà, & che ogni libertà dellavolotà dipende della libertà dell'intelletto. Cap. 112.

Arimente intorno alla volontà nascono dubbij importatissimi nella I sua dottrina. percioche se il determinarsi d'inclinare ad vn oggettoònò, & d'inclinare più ad vn' oggetto, che ad vn altro, & l'hauer libertà d'inclinare à cose opposte, dipende in tutto da se stessa; come può dunque stare quello, che egli dice nelle questioni disputate, che quest. de esta volontà se habet ad opposita, in quantum est rationalis; percioche se volunt questo è vero, ella haura cotal libertà d'inclinare à cose opposte dalla. art. 2. ragione: come può stare quello, che dice nell'istesso luogo, che mo- ad 5. uendosi la volontà nell'oggetto propostole dalla ragione, ella si moue dinersamente, secondo che dinersamente cotal oggetto le vien pro-

3.111 cor.

Devolut ,, art. 13. ,, incorp. ,, p. 2. q. 77.ar.p.

, posto: & ecco le sue parole? Cum enim voluntas moueatur in suum obiestu, sibi propositum à ratione; diversimode mouetur, secundum quod diversimode, sibi propositur: Come può stare quello, che egli dice nella Somma, confermando questa istessa dottrina, come dianzi sù da noi avertito; che la volontà è mossa dall'appetito sensitivo, & dalle sue passioni? perche essendo l'oggetto di lei il ben appreso dalla ragione, impedito, & variato il giuditio di essa ragione per se passioni del sudetto appetito; si varia anche l'oggetto della volontà: concludendo, che se il giuditio della ragione seguirà la passione dell'appetito sensitivo; la seguirà ancora il moto della volontà, il quale è nato à seguir sempre il giuditio della, ragione. Iudicium rationis (dice egli) plerumque sequitur passionem appetitus sensitiui; & per consequens motus voluntatis, qui natus est semper sequi.

, indicium rationis. Percioche in cotal guisa il mouersi della volontà, & il monersi variamente, dipenderà in tutto dall'intelletto, & dalla varietà de gli oggetti, che le propone, & dal vario giuditio, che dà di essi. Ne io trouo nel quinto della Metafifica, ò altroue in Aristotele questa dottrina, che l'intelletto humano possa patire necessità di coattione: ma... solo di naturale inclinatione, come in altro luogo hò dimostrato. la quale S. Thomaso, come si è veduto, concede alla volontà ancora: almeno rispetto al fine, & alle cose ch'hanno essential conessione con esso fine. Aggiungo di più, che se alla libertà della potenza è necessario, acciò sia veramente tale, che non solo sia libera della prima libertà detta libertas à coastione: ma, come alcuni Dottori hanno dimostrato, anche della secondo libertà, detta, libertas à necessitate dicendo, che la volontà è veramente libera, perche è libera di cotale libertà, della. quale è priuo l'intelletto: Aggiungo, dico, che secondo Aristotele la volonta hà questa libertà, perche prima l'hà l'intelletto: non essendo assolutamente vero nella sua Scola quello, che alcuni hanno creduto, & spetialmente Scoto nel quarto delle sentenze, che la potenza conoscete non sia capace di libertà; come l'appetitiua. percioche quella per sua natura pende dall'oggetto, & da esso col mezo della spetie, che da lui riceue, vien mutata: onde non le può conuenire libertá intorno al. suo oggetto: questa, cioè l'appetitiua, non dipende dall'oggetto; conciosia, che da lui non riceua cosa alcuna, ne da esso patisce: & perciò è per sua natura capace di libertà. Percioche noi diciamo primieramete che intorno à ciò per nostro parere, quelli, che cosi dicono, prendono vn grand' inganno, & vna grande equiuocatione. secondo diciamo, che la potenza conoscente intellettina rispetto all'oggetto, è più libera. dell'appetitina: perche dipende meno da esso oggetto. l'inganno, & l'equiuocatione è, perche l'intelletto, & la ragione pende dall'oggetto,

alla compositione, & diuisione, & spetialmente nella materia morale, nelle humane attioni, & nelle cose pratiche: nelle quali il sine è la praxi; & nella consulta delle quali l'intelletto è libero, ne dipende dall'oggetto, ne dalla spetie, e può consentire all'oggetto rappresentato, ò da esso dissentire, come più gli aggrada: di che si dirà anche qualche cosa nel quarto libro. Et che associate dell'

" Anima, che lo dice chiaramente. Est autem assensus ille quidem, qui de C. 23. " simplicibus factus, & si aliquid sit, vel non sit, non in nobis: sequitur enim huius " modi assensus sensum, & phantasiam. At verò assensus ille, qui de agendis re-

,, bus est, vel non agendis, cuius sane assensus ratio est causa, in nobis est . per con,, sultationem enim aliquid iudicare, & illi assentiri, in nobis est positum; qui sa,, ne assensus simul estici cum phantasia, dici non debet. Dalla qual dottrina.

non si scostò per auentura gran fatto S. Thomaso nella Somma quando p. 2. q., lasciò scritto. Sunt autem quedam apprhensa, que non adev convincunt in- 17. ar. 6., telle Etum, quin possit assentire vel dissentire, vel saltem assensum, & dissensum in corp.

" suspendere propter aliquam causam: & intalibus assensus ipse & dissensus ins " potestate nostra est, & sub imperio cadit. Il qual luogo se sará tutto condidigenza considerato, si vedrà, che questo gravissimo Dottore intese, che l'oggetto imponga necessitá all'intelletto solamere rispetto all'apprendere il vero, & all'apprensione delle cose semplici; & oue hà luogo il lume naturale ò sopra naturale: ò rispetto all'assenso delle cose apprese, in quato cotale assenso è naturale all'intelletto; come l'assentire a primi principis: il che non rende l'intelletto niente men libero della volontà. & che la facoltà appetitiva sia in vn certo modo passiva non meno, che la conoscente, & dipenda per sua natura dall'oggetto, & da " esso riceva mutatione, soldisse chiaro S. Thomaso, cosi scrivendo: Nam p. 2. 9.

potetia appetitiua est quodamodo passiva in quatu mouet ib appetibili. & che 18. ar. 2. habbia maggior dipedeza dall'oggetto, che la conoscete, & spetialmete ad 3. la ragioneuole; ne lo dimostra il vedere, che l'attione sua è più materiale, come qua cono fere la cosa è portata all'Anima. & ecco il dottissimo Gaetano, che di ciò ne è buon testimonio ne suoi Commétarij sopra la Somma: one ré- p. 2. sup. dédo la ragione, pche nell'appetito l'inclination naturale al ben opera- q. 66. re sia impersetta, & no sia virtù; ma nell'intelletto sia psetta, & sia virtù il art. 3.

" giuditio naturale: cosi dice; Quia apprehesso trahit res ad se, & iudiciu psicit " secudu esse, pres habet in nobis: appetitus auto tedit ad res in se, & psicit in ade-

,, ptione rei. Îl che cosiderado per auétura Aristotele, & mouédo ne prob-set. 30. lemi quella questione, per che l'huomo fra tutti gli animali intenda; & preb. 12.

2 face

faccia molte cose; & non, come stimò Theodoro Gaza, perche l'huomo altro intenda, & altro operi; ne reca la ragione; perche l'intelletto ad multa tendit, appetitus ad vnum: & l'huomo per il più viue secondo l'intelletto, gli altri animali secondo l'appetito. onde può intendere, & fare molte cose: essivna sola. dalle quali parole del Filososio noi raccogliamo, quato sia più libera rispetto all'oggetto per sua natura, & meno da esso dipendente la potenza, che conosce diquella, che appetisce. Finalméte, se è vera la dottrina di S. Thomaso nella sua Somma, come necessariamente si dee stimare; oue per prouare, che le operationi del libero arbitrio, che afferma essere facoltà della vosotà; & della ragio-,, ne, no sono sottoposte a gl'influssi de corpi celesti; così argometa. Intel-

2.2.9. 95. art. in cor.5.

> lectus enim siue ratio non est corpus, nec actus organi corporei, & per consequés , nec voluntas, que est in ratione, vt patet per Philosophum in tertio de Anima: & oue (come chiaramente veggiamo) argomenta dall'immaterialità dell'intelletto la immaterialità della volontà; dicendo, & per consequés nec voluntas: & se da cotale immaterialità, & independenza da gl'instrumenti corporei, argometa la libertà dell'arbitrio, & delle nostre operationi; ne conuerrà di confessare, che sia immateriale, & libera la volontà; perche è immateriale, & libero l'intelletto.

> > Come nell incontinente la volontà, & l'appetito superiore secondo S. Thomaso concorra con l'inferiore. Cap.

A di tutte queste difficultà si è pienamente ragionato da noi ne i trattati della Elettione, & della sede delle virtù morali: a quali rimettendoci, & riuolgendone a sciogliere il dubbio proposto; diciamo breuemente, che per leuare ogni ripugnanza dalla dottrina di S. Thomaso, ne conviene dire, che quando egli affermò nell'incontinente esser il consenso, & l'inclinatione della volontà mossa dalle passioni, & dall' appetito concupiscibile; in somma l'incontinente operare volontariamente; intese ciò esser vero nel medesimo senso, nel quale possiamo dire esso incontinente operare con l'assenso, & con l'inclinatione dell' intelletto, & della ragione: in quanto, che essendo in suo potere di resistere, & douendo farlo; si lascia nondimeno vincere da esse passioni per sua propria negligeza; & per vna certa distrattione. che cosi disse " egli della ragione altamente filosofando nel luogo addotto. Ad secundum dicendum, quod in eo qui est incontinens, vincitur iudicium rationis non quidem ex necessitate, quod aufert rationem peccati: sed ex negligentia quadam

2.2.9.

156.ar. 2. ad 2.

, hominis non firmiter intendentis ad resistendum passioni per iudicium rationis, ,, quod habet. & in vn altro luogo haneua detto della volontà. Ad tertium

dicen-

3, dicendum, quod licet passiones non sint in voluntate sicut in subiecto, est tamen q. 1550 " in potestate voluntatis eis resistere. Et hoc modo volunt is continentis resi- art. 3.

" stit concupiscentijs. Dal qual detto noi possiamo cauare, che in tanto si ad 3. possa dire inclinare, & consentire la volontà nell'incontinente, in. quanto potendo resistere à gnisa dell'intelletto al contrasto de gli assetti: nondimeno non resiste: ma da esti tirar si lascia, & superare. che questo volle per auentura dire l'istesso nel logo addotto dianzi da suoi Commentarij sopra il quinto dell'Etica; quando affermò, che veruno, completa voluntate, patisce cose ingiuste; ne meno s'incontinente: il quale opera á se medesimo cose noceuoli, preter voluntatem, & bisogna intedere completam. onde soggiungendo, che incontineus habet per se voluntatem boni, sed per concupiscentiam trahitur ad malum; è chiaro, che egii intende, che la volontà dell'incontinente sia dalla concupiscenzatirata al male; & questa sarà voluntas incompleta. & si dirá inclinarui, & concorrerui, in quanto, che essendo in sua potestà di ripugnare, non ripugna; ma si lascia vincere, & tirare dalle passioni. il che nella Scola di S. Thomaso bisogna dire, che auéga, come di sopra si accennò, per modo di distrattione: percioche potendo la volontá esser mossa dalle pasfioni dell'appetito sensitivo secondo lui, in due sole maniere, come si è veduto, cioè ò p distrattione, ò pche nega alterato, & corrotto il giuditio della ragione: no potedo nell'incotinete hauer luogo que secodo: perche in esso, come vuol anche S. Thomaso, è retta ragione; resta. necessariamente, che il primo solamentevi habbia luogo. Ne questa èsola Filosofia di S. Thomaso, ma anche sua Theologia; espressa da lui ne Commentarij sopra la Pistola di S. Paolo a Galati si chiaramente, lett, 40 che no se ne può, à mio parere, hauer dubbio: conciosia, che esponendo , quelle parole dell'Apostolo: Caro enim &c. dice cosi: Incontinentes auté ,, qui habent propositum abstinendi, & tamen à passionibus vincuntur, faciunt quidem quod non volunt, in quantum ipsas passiones contra eorum propositum " sequentur. Non può già più chiaramente dir S. Thomaso, che l'incontinente operi preter voluntatem; poi che la voce, propositum, significa, come è noto, volontà, & elettione: il che nondimeno debbiamo intédere, che auenga preter voluntatem completam: ma non preter voluntatë incompletam; come di sopra si è esposto, & come dichiarò l'istesso ne Commétarij sopra la Pistola à Romani. il qual luogo è anche melto da notare per quello, che si diceua di sopra, che la libertà della volontà dipende dalla libertà dell'intelletto.

Si apporta, & considera vn luogo di S. Thomaso molto importante per le cose dette di sopra. Cap. 114.

D'Ice dunque S. Thomaso, esponedo quelle parole addotte di sopra: Non enim quod volo bonum &c. ex parte autem eius quod dixit, nons " intelligo &c. probat per effectum. quia enim intellectus mouet voluntatem, & ,, velle est effectus eius, quod est intelligere. Dicit ergo primo quantum ad omissionem boni: non enim ago hoc bonum, quod volo agere. quod quidem non modo ,, potest intelligi de homine sub peccato constituto; & sic hoc, quod dicit, ago, ,, est accipiendum secundum actionem completam, que exterius opere exercetur ,, per rationis consensum. quod autem dicit, volo, est intelligendum non quidem de ,, voluntate completa, que est operis preceptiva: sed de voluntate quadam incom-,, pleta, qua homines in universali bonum volunt, sicut, & in universali habent , rectum iudicium de bono: tamen per habitum, vel passionem peruersam peruer-,, titur hoc iudicium, & deprauatur talis voluntas in particulari, vt non agat, quod " in vniuersali intelligit agendum, & agere vellet. Et aggiunge, che in quato intendiamo dell'huomo riparato per gratia, bisogna all'incontro intedere per quello, che dice l'Apostolo, volo la volontà compita, & perfetta, che dura nell'elettione dell'operation particolare: & per quello, che dice, ago, conviene intendere l'attione imperfetta, & non compita, la quale confiste solo nell'appetito sensitino, ne arriva al consenso della ragione. percioche l'huomo, che è in gratia, vorrebbe conseruar la mente sua da vitiosi affetti:ma no opera questo bene per i moti disordinati della cupidigia, che sorgono nell'appetito sensitivo. Hora non dice manifestamente S. Thomaso in questo discorso, si come ancora nel rimanente di esso, come ciascuno potrà vedere; che l'huomo può operare il male voluntate incompleta, & actione incompleta; diciamo noi per volontá, & attione imperfetta: & questo (applicando ciò á nostro proposito) secondo Aristotele è l'incontinente: & lo può operare voluntate completa, & actione completa; & questo è secondo Aristotele l'intenperante; diciamo noi pervolontà, & attione perfetta. Ma l'attione imperfetta secondo S. Thomaso, è quella, à cui no consente la ragione. Intelligatur è conuerso (dice egli) actio impersecta, que consistit in sola concupiscentia appetitus sensitiui. l'attione perfetta à rincontro secondo lui ,, è quella à cui consente la ragione. Intelligatur (dice egli) actio perfecta per operis executionem secundum rationis consensum. Et poco più di sotto dicendo, che tutto questo si può facilmemte intendere dell'huomo, che è in gratia, in cui non nasce per opera della ragione, ma per inclinatione del fomite, quel male, che appetisce secodo l'appetito sessitino, , che appartiene alla carne, cosi conclude: Iillud autem homo dicitur ope, rari, quod ratio operatur: quia homo est id, quod est secundum rationem. vnde, motus concupiscentie, quia non sunt à ratione, sed à somite non operatur; homo, sed fomes percati. Di che anche haueua detto di sopra. Alio modo potest intelligi de eo, qui est in gratia constitutus, qui quidem operatur malum, non quidem exequendo in opere, vel consentiente mente: sed solum concupiscendo, secundum passionem sensibilis appetitus. E illa concupiscentia est preter rationem, e intellectum: quia preuenit eius iudicium, quo adueniente talis opera, tio impeditur. Il che tutto secondo Aristotele hà luogo nel continente, il quale seguendo il giuditio della ragione, & con la virtù di lui rassirenando le sue passioni; non opera quello, che da esso gli vien dettato.

Come l'incontinente secondo S. Thomaso operi voluntariamente, & contra la propria voluntà insieme. Della preminenza della ragione sopra la volontà: & che in essa principalmete risiede il libro arbitrio. (ap. 115.

C Arà dunque chiaro per i luoghi addotti, che possiamo dire secondo S. Thomaso, l'incontinente operare contra voluntatem, .s. completa: ma secundum voluntatem incompletam; & operare perciò incompletam. actionem. Il che se consideriamo, non sara ne scritti di questo grande Autore alcuna ripugnanza. Et questo sarà quel consenso della volontà implicita & interpretatiua, che accennò nella sua risposta il Gaetano. il quale se diremo, cheper inclinatione, & consenso della volontà intendesse de consensu, & inclinatione incompleta, implicita, & interpretatina, si potrà dissendere: & in tal guisa sarà anche vero, che l'incontinëte operi contra la propria elettione, & volontà, come scrisse Aristotele; intendendo della volontà perfetta, & esplicita, la quale è solo secondo lui nel vitioso assolutamente, & nell'intemperante; & non nell'incontinente. Et se consideraremo il sopradetto discorso di S. Thomaso intorno à quanto si diceua da noi di sopra della libertà dell'intelletto, & della volotà; vedremo chiaro, che egli in questo luogo vuole, la volontà esser libera, perche libero è l'intelletto: quasi, che ella in ogni sua », operatione dipenda da lui. che perciò dice, Che intellectus mouet voluntatem; che velle est effectus eius, quod est intelligere: perciò afferma, che la parte principale in noi è la ragione, & l'intelletto. Sic intelligendum est vtly, ego, pro ratione hominis intelligatur, quod est principale in homine: ,, vnde videtur unusquisque homo esse sua ratio, vel suus intellectus : sicut ciuitas " videtur esse rector ciuitatis. Et che quello si dice l'huomo veramente. ,, operare, che opera in esso la ragione: Illud autem homo dicitur operari, ,, quod ratio operatur. Che la ragione sia il principale agente, si come la... assomigliò al Rettore, & Principe della Città nelle parole precedenti: Q 4

, Actio enim (dice S. Thomaso) maxime attribuitur principali agenti, quod , secundum proprietatem suam mouet: non autem agenti, quod mouet, vel agit , secundum proprietatem alterius, à quo mouetur. Manifestum est autem, quod ratio hominis, secundum illud, quod est proprium sibi, non inclinatur ad malum: sed secundum quod mouetur à concupiscentia: & ideo operatio mali, quam ratio facit, pro vt est à concupiscentia meta, non attribuitur principaliter rationi; que bic per hominem intelligitur: sed potius ipsi concupiscentie, vel habitui, ex quo ratio inclinatur ad malum. Le quali parole fanno anche molto à proposito per sciogliere il dubbio mosso di sopra intorno all'incontinenza. Ma se la ragione è il principale agente nell'huomo; se in esso è come, nella Città il Principe, & il Rettore; adunque regola, & regge la volotà: la quale perciò esso in quelle parole addotte di sopra domanda inclinatione della ragione cioè volontà di essa, come sua opera, & essetto & in tutto da lui dipendente. il che spiegò di sotto più chiaramente. ,, dicendo. Sed exparte eius quod dicit, illud facio, concludit in homine domi-,, nari peccatum, quod est contra voluntatem rationis. adunque la libertà dell'arbitrio nostro, che è la più degna, la più pregiata cosa, che in noi habbiamo; dee collocarsi nella ragione principalmente, & nell'intelletto. percioche dee giustamente parerne gran fallo di porre la più nobil cosa, che in noi sia, nella men nobil potenza della parte ragioneuole dell'anima nostra: ma l'intelletto per testimonio di S. Thomaso, in. questo luogo & ancora altroue, si diceua esser di lei la più nobil parte, & principale. & se ciò sarà vero; adunque, come si diceua, ogni libertá. della volontà dipende dalla libertà dell' intelletto.

Si dichiara la mete, cril cosiglio dell'autore intorno alle cose trattate. Cap. 116.

E, ponendo noi, & concedendo nell' Anima nostra il contrasto, ch'habbiamo detto de gli appetiti, & della ragione con la cupidigia; intendiamo perciò di porre due Anime nell'huomo: il che sù riprouato dal Concilio Constantinopolitano; & sù errore de Manichei: ò
vero tre Anime di spetie, & di luogo distinte, come alcuni Platonici,
pazzamente mossi da cotal contrasto, si sforzarono di prouare: errore
non meno ripreso da Aristotele, che contrario à Platone, se sarà condiligenza atteso il suo parlare: ma seguendo la Filososia Peripatica intendiamo di porre vna sol Anima dotata però, come si fatto contrasto
ne dimostra, di varie parti, & potenze: & pernatura frà loro in tal modo
contrarie, & diuerse, che senza pregiudicar punto all'vnità di lei, non
solo diuerse di spetie, come Platone le nomò, si possino domandare;
il che in esso nondimeno ad alcuni moderni dà tanta noia: ma (quello
che

che è molto più ) di genere ancora; come hauerle domandate Aristotele nel sesto dell'Etica, di sopra si è veduto. da che non esser disserente la Theologia de Padri, & quella delle Scuole, ci siamo affaticati di mostrare pienamente nel trattato dell'elettione & della sede delle virtà morali; cociosiache si come habbiamo sempre stimato degno di biasimo il modo di filosofare di coloro ( & essi degni di castigo) i quali nonfanno quietarsi ad vna propositione di Theologia, se non la vedono conforme alla filosofia di Aristotele: & quelli altri pensiamo, che grandeméte siano da suggirsi, i quali hanno per gloria grande di mostrare, che la Filosofia Peripatetica & la Platonica sono in tutto contrarie ad essa Theologia: & all'hora credono di essersi acquistato nome di veri Theologi, che ciò fanno, & nella Theologia merito grade: così giudichiamo di somma laude degni coloro, che si sforzano, in quanto sia posibile, & permesso, di far palese; poi che il vero al vero non contradice; che Platone & Aristotele ben intesi non sono si contrarij alla. Theologia, come altri crede. & tanto balti per hora intorno à queste due bellissime questioni.

Siritorua à trattare della Prudenza, & come si debba intendere la dissinitione di lei, apportata dal Filosofo. Si raccoglie quanto di essa di sopra si è detto. Si dubita se il consultare conuenga all'Arte ancora, & si risponde secondo l'opinion commune. (ap. 117.

T Auendo noi con ogni diligenza risolute le dubitationi, che alle L cose dette si facenano incotro; resta, che ritornando al primiero nostro proponimento, consideriamo, come su promesso la distinitione apportata da Aristotele della Prudenza, & quello, che da essa trar'debbiamo per ben'intendere la sua natura: soggiungendo appresso quanto da lui vien' detto appartenere alla Prudenza confiderata in generale, si come noi in questo secondo libro la consideriamo. Si è dunque veduto nel passato discorso, che hauendo posto Aristotele per sondameto di ogni cosa esser proprio del Prudente per commune concetto de gli huomini il poter ben consultare vniuersalmente intorno à beni humani, & intorno al ben' vinere in generale; & non particolarmete di qualche cosa, come della sanità, & della robustezza, & forza del corpo; quindi conclude l'oggetto di essa Prudenza esser il contingente agibile: & che perciò ella non può essere ne scienza, ne arte. Che non può essere scienza; perche questa hà per oggetto le cose eterne, & necessarie: & delle cose necessarie non si da consulta: oue l'oggetto della Prudenza che è il contingente agibile, & che riceue consulta; può auenire altri-

menti: ne meno può esser' Arte; perche l'attione, cui riguarda la Prudenza, è disserente di genere dall'Essetione, che è propria dell'Arte: raccogliendo da tutto questo, che la Prudenza sia vn' habito con veraragione pratico, ò attiuo intorno à beni humani: & che di ciò è la cagione, cioè dell' esser' habito pratico; perche ella riguarda, come consaltante, la praxi, & l'eupraxia (da cui prende questo nome) come suo fine; essendo questa la vera differenza frà l'attione, & l'esfettione; che questa non può mai elser fine; quella può essere: come con l'essempio dell'Eupraxia á suo luogo habbiamo dimestrato. Aggiungedo appresso per maggior dichiaratione della diffinitione apportata, che perciò Pericle, & altri simili sono stimati prudeti: i quali erano riputati eccellentinel conoscere quello, che sosse bene, & commodo proprio, & de gli altri: & che tali riputiamo essere gli economici, & i Politici; & che per l'istesso rispetto diciamo la Temperanza esser consernatrice della. Prudenza, in quanto che conserua la vera estimatione, che ella hà delle cose agibili, cioè del fine, & de mezi per conseguirlo: di che si è di sopra a bastanza fauellato. Finalmente, che dall'antedetta disfinitione si raccolgono tre cose: la prima, che la Prudéza è virtù: & perciò in questo ancora differente dall' Arte, alla qualle non possiamo cotal nome attribuire: la secoda, che ella è habito della parte opinante dell'Anima nostra, & che riguarda le cose contingenti: la terza, che non è solo habito con retta ragione; poi che in cotali habiti hà luogo la dimenticanza, & l'oblinione, la quale non hà luogo nella Prudenza. Questo è breuemente quello (come anche disopra più lungamente si è veduto) che della Prudenza generalmente considerata, ne insegna Aristotele.il che tutto douendo noi andar' ponderando; diciamo, che primieramente sorge non picciol dubbio intorno à quello, che si è stabilito per fondamento del discorso d'Aristotele, che la consulta sia propria della Prudenza. posciache nel terzo dell'Etica dall'istesso venga scritto co l'essepio della Medicina, & dell'Arta Militare; la consulta conuenire all'Arte ancora; il che si conferma parimente in questo luogo per quelle pa-" role: Non singulatim, verbi gratia, quenam ad bonam valetudinem, aut

,, ad vires : sed vniuerse, qua ad bene, beateq; vniuendum conducant, bene con-

», sultare posse. Conciosia cosa che, se si consulta intorno alla sanità, & alla sorza del corpo; & il consultare di si fatte cose appartiene alla Medicina, & alla Gimnastica; è cosa manifesta, che all'Arte ancora apparterrà la consulta. & dall'altra parte se ella è propria (come si èveduto) del Prudente; non potrá conuenire all'Arté à patto alcuno, da cui la Prudeza è habito differente: onde Aristotile nel trattato dell' Arte non sà mentione, che ciò le conuenga; il che non haurebbe potuto,

ne douuto tralasciare, se non con graue nota di notabil' mancamento. Aggiungo di più, che nel secondo della Fisica dice espressamete, che l'Arte nou consulta, come ne anche la Natura: & ecco le sue parole: Attamen etiam ars non consultat. Hora alcuni moderni di gran'nome, sciogliédo questo dubbio, hanno risposto in due maniere: primaméte, che due sono i soggetti, & le materie, intorno alle quali si affatica la consultatione: l'vna, & più propria, le cose, che appartengono alle attioni humane: l'altra, & men'propria, quelle, che appartengono alle Arti: & che rispetto à questa materia men propria, noi possiamo dire, che la consulta habbia luogo nell'Arte: ma non secondo la più propria, & principale. Appresso dicono, che le Arti, come vuole Aristotele nel terzo dell'Etica, sono di due maniere, alcune incerte, & indeterminate, come la Medicina, l'Arte del nauigare, la Militare, & simili: alcune altre certe, & dissinite, come l'Arte dell'Edificare, & dello Scriuere: & che nelle prime cade la consulta, nell'altre non può cadere: delle quali intese Aristotele nel secondo della Fisica: & questa seconda risposta è riceuuta da Flaminio Nobilio, veramente nobilissimo Filosofo Peripatetico nel secodo libro della Felicità dell'huomo: C. 14. one dice donersi intédere, che l'Arte no cosulti; hauer'hogo per il più, & rispetto alla più parte di esse, & no rispetto alle conietturali dette da Greci 50 xusurgi, come sono la Militare, l'oratoria, la Medicina: nelle quali hà senza dubbio luogo la consulta; & che cosi bisogna intendere que l'detto di Filopono ne suoi Commetarij sopra il terzo dell'Anima (cioè rispetto alla maggior' parte delle Arti) che la Prudenza è in ciò dall'Arte differente; che questa non consulta: quella si asfatica intorno à quelle cose, che di consulta hanno mestieri. Et di questa opinione, possiamo dire, che sosse S. Thomaso nela sua somma: il quale dicendo in vn'luogo, che la ragione dell'Arte si salua nelle cose speculative, & non la ragione della Prudenza, perche nelle speculatiue si camira. ,, per vie certe, & determinate, & ecco le sue parole. Quia ergo ratio 2.2.9. ,, speculatitua quedam facit, puta syllogismum, propositione, & alia huiusmodi, in 47.ar.2 ,, quibus proceditur secundum certas, & determinatas vias; inde est, quod respe- ad 3. " Etu borum potest saluari ratio Artis, no autem ratio Prudentię: Viene ancora necessariamente à dire, che l'Arte camini per vie certe, & determinate & per conseguente, che non riceua consulta. A che mirando, altroue disse, che la Prudéza no hà luogo nelle cose, che appartégono all'Arte; 2.2.9. perche l'Arte vien'ordinata ad vn'particolar'fine, & a mezi determinati 47 ar.4. per ottenerlo. la qual'cosa esclude la cosulta: poi che il cosultare, come ad 3. insegna Aristotele nel terzo, & nel sesto dell'Etica, há luogo solamete

nelle cose incerte, & indeterminate: il che èvero (secondo l'opinio-

ne esposta) rispetto all'Arti, che non sono conietturali. le quali riguardando l'istesso Autore; è manifesto, che altroue concede all'Arte la consulta, non discordando dall'opinione sopraposta, quando dice, Sed in artibus aliquibus est consilium de his, que pertinent ad fines proprios illarum artium. Il che spiegò in vn'altro luogo più chiaramente in quelle parole: In quibus lam autem artibus propter incertitudinem corum, quibus peruenitur ad finem necessarium, est consilium, sicut in medicinali, & in nauigatoria, vt dicitur in tertio Eticorum.

1.2.9. 57.41.4. ad 3. 2.2.9. 47.ar.4. ad 2.

Si rifiuta l'opinione commune. Che verun'arte consulta secondo Aristotele. Si riprouano il Trapezuntio; & il Cardinale Bessarione.

Vesta è la commune risposta à tanta dissicultà, abbracciata anche da Simplicio ne suoi Commentarij sopra il secondo della Fisica, da Auerroe, & da gl'altri, & specialmente dal Vicomercato: ma noi (douendo liberamente dire quello, che sentiamo) mentre attentaméte si vorranno cosiderare le parole del Filosofo nel detto luogo; non possiamo darci à credere, che cotal'opinione sia da seguire. conciosia, che egli troppo chiaraméte habbia detto, che l'Arte non consulta: & diessa si sia servito, come di cosa à noi più nota, per dimostrarne, che à somiglianza di lei, la Natura, auenga che non consulti; opera nondimeno per cagione di qualche sine: & quello, che è più, ne da tanti grand'huomini è stato auertito; nominatamente esprime la Medicina, che da gli espositori vien' frá le Arti coietturali, & consultati annouerata.da che segue, che ne meno à quest'Arti secondo l'opinione del Maestro possa conuenire il consiglio. ma sentiamo le sue parole. Tex. 86., Inconveniens autem (dice egli) non opinari propter aliquid sieri, nisi videatur ipsum moues consultasse. Attamen etiam ars non consultat. namq; si esset in

A.

,, ligno nauis faciende ars, haud secus atq; natura faceret quare si in arte inest ipsum propter aliquid, & in natura in est. maxime autem manifestum est, cum , quis medetur ipse sibi ipsi . huic enim similis est natura. Dal qual discorso noi cauiamo due conclusioni importantissime. la prima, che l'Arte non

consulta, intorno à che non solo non debbiamo seguire l'espositione del Trapezuntio, recitata dal Cardinal'Bessarinone nel suo libro della Natura, & dell'Arte, cioè, che sia intentione di Aristotele di affermare, che l'Arte consulti veramente: ma che non consulterebbe, se fosse con-

, giunta alla materia. Accepit (scriue il Trapezuntio) artem no consultare. ,, non autem id simpliciter accepit: nouerat enim artem consultare, que res ceco ,, quoq; (vt aiunt) manifesta est. sed si in ligno (inquit) esset, non consultaret.

, quamobrem certum est, vt cum in ligno non sit, consultet. Percioche questo

C.3.

fen-

sentiméto e lontanissimo dallo scopo di Aristotele: anzi ad esso in tutto contrario, come ciascuno può vedere. ma ne meno debbiamo seguite l'espositione di esso Bessarione, che Aristotele intende di assermare, non che l'Arte, & la Natura assolutamente non consultino: ma che " meno cosultano, & meno si seruono del consiglio. Equidem Aristotetem C. 2. , (dice questo grand'huomo) ne hac quidem in re dissentire à Praceptore suo ,, Platone existimo: sed quod ab eo dictium est, non vti consilio; ita intelligendum , arbitror; quasi minus vii consilio dixisset. Il che dice Bessarione, perche intende di tirar' Aristotele nella senteza di Platone: il quale stimò, che l'Arte, & la Natura si seruissero nell'operare del consiglio. oue è anche da notare, che esso Bessarione per prouare, che Aristotele non nega in tutte le Arti la consulta; adduce il luogo del terzo dell'Etica, assermando, che egli in esso concede manisestamete, che le Arti incerte si seruano del configlio. Ma è troppo aperta la mente del Filosofo nelle parole apportate del secondo della Fisica:nelle quali (come si è veduto) prendendo argomento dall'Arte, conclude, che la Natura non consulta, & nondimeno opera per qualche fine; perche l'Arte no consulta, & opera per qualche fine. nel quale sentimento haueua detto poco di sopra, che Tex. 78. se la casa sosse opera della Natura; da essa si farebbe, come si sà dall' Arte: & se le opere naturali si facessero dall'Arte ancora; si farebbono ne più ne meno, come le fà la Natura. Da che debbiamo fermamente raccogliere, & fuori d'ogni difficultá, che essendo questa conformità si grande frá l'Arte, & la Natura nell'operare; onde leggiamo nel settimo " della Metafisica: Semennamq; facit, sicut ea, que ab Artesunt, Et con- Tex. 31. sistendo ogn'Arte in questo, come l'istesso afferma, che ò ella reca à per fettione quelle cose, che non può la Natura; è ella imita essa Natura; le l'Arte non confulta, non confulti anche la Natura: & se non consulta la Natura, no cossilti anche l'Arte. cheperciò disse l'istesso nel primo del la Rétorica apertissimamere, di quelle cose esser'la consulta, delle quali non è l'Arte: ne peraltra cagione assomigliò forse l'Arte alla Fortuna nel sesto dell'Etica, dicendo con il testimonio d'Agatone, che elle si af- C.4. L. faticano intorno alle medesime cose; se no perche essendo l'oggetto di amendue contingéte: l'Arte à guifa della Fortuna non si serue del consiglio: auenga che l'esperienza generi l'Arte, l'inesperienza la Fortuna: come habbiamo dall'istesso con l'autorità di Polo nel primo della Me- C. 1. tafisica. il che parimete ne dimostra, che operano intorno al medesimo soggetto. Et nel primo della Retorica leggiamo, che non di tutte le C.4 cose contingentissi dà consulta, & deliberatione: come vediamo conl'essempio di quelle, che sorgono dalla Natura, & della Fortuna: nelle quali, auenga che contingenti sieno, non cade il consiglio: & l'istesso

2

ne conuiene dir dell'Arte; si che questa propositione, che l'Arte nonconsulti, come chiaramente, & vniuersalmente posta nel secondo della Fisica, & altroue confermata; si dee senza contrasto riceuere per verissima nella Scola Peripatetica.

Che ne meno le Arti Conietturali consultano secondo Aristotele. [ap. 119.

Altra conclusione, che noi cauiamo dal luogo antedetto; ne per ancora (ch'io misappia) da alcuno, come di sopra si disse, ofseruata, è, che Arist: intese di affermar'ciò di tutte le Arti; anche delle conietturali; & di quelle, che gl' Interpreti dicono esser'incerte, & non hauer'certa, & determinata materia. Et che egli hauesse questo pensiero, possiamo non solo raccoglierlo dall'hauer'egli posto questa. propositione, come dianzi si diceua, in generale dell'Arte, che non consulti, & per conseguente di tutte l'Arti: ma trarne appresso certo, & spedito argomento dall'essempio, che ne apporta della Medicina, posta " da gl'Interpreti frà le conietturali, in quelle parole: Maxime autem ma-" nifestum est, cum quis medetur sibi ipsi . buic enim similis est natura . Perciòche se l'Arte della Medicina niete meno è Arte in colui, che medica, & risana se stesso, che in colui che medica, & risana vn'altro; & se è Arte conietturale, & no dimeno, come qui vuole Aristotele, non consulta; adunque ne anche le Arti conietturali secondo lui si seruono del consiglio. Îl che è gran' marauiglia, che veruno de gli Espositori non habbia osseruato. Et che per opinione del Filosofo in questo luogo ella non. consulti, è manifesto dal suo discorso: in cui voledo dimostrare l'errore di coloro, che pensauano non potersi operare per il fine, se non si consulta; onde diceuano, che la Natura non opera per il fine, perche non è " consultante; così argomenta: Inconuenies autem non opinari propter ali-, quid sieri, nist videatur ipsum mouens consultasse: La quale propositione noi vediamo, che ne proua con il mezo dell'Arte, della quale prende per cosa manifesta, che operi per il fine, & non consulti: & à maggior' " chiarezza la proua con quelle parole: Nanque si esset in ligno nauis faci-,, ende ars, haud secus atque natura faceret. Et hà voluto dire, che se l'Arte fosse nel legno, cioè principio intrinseco, & no estrinseco (conciosia), che come habbiamo nel primo della Generatione de gli Animali, Ari principium formaque eius quod efficitur est, sed in alio, motus autem nature in ipso est) operarebbe, come sà la Natura; ma la Natura opera per mezi certi, & determinati, onde non consulta; adunque ne meno l'Arte:

ma se l'Arte opera per il fine, & non consulta; adunque non sarà necessario, che tutte le cose, che non consultano, non possino operare per il

fine

fine. Adunque la Natura; che di sopra haueua detto operare a guisadell'Arte, auenga che non consulti, opererá per il fine. che questo è quello, che conclude, dicendo. Quaresi in Arte in est ipsum propter ali-,, quid, & in Natura in est. Et debbiamo intendere, & supplire dalle cose dette di sopra, Quaresi in Arte, que non consultat &c. Onde sarà il sentimento, & la conclusione del discorso del Filosofo, douersi dire, che se l'Arte, che opera à guisa della Natura, & non consulta, opera per il fine: la Natura ancora, se bene no consulta, operi per il fine il che hauendo concluso, soggiunge Maxime autem manifestum est, cum quis medetur ipse sibi ipsi . buic enim similis est Natura. Et ha voluto dire, farsi in tutto manifesto quello, che si è detto di sopra, dal porsi inanzi à gli occhi alcuno, che medichi se stesso; conciosia che à costuinell'operare sia simile la Natura. Ma di sopra si è detto, che l'Arte non consulta, & nondimeno opera per il fine, & che l'istesso ne conviene affermare della Natura; adunque se dal Medico, che medica se stesso, ciò è sommamente manifesto; ne conuerrà di confessare, che il Medico, & per conseguete l'Arte della Medicina non consulti, & operi per il fine. & perche quello, che medica se stesso, in se stesso, auenga che per accidente, hà il principio del suo operare, a guisa delle cose Naturali; la doue l'Arte differisce in ciò dalla Natura, come si è detto, che è principio in altri, la Natura in se stesso: perciò soggiunge Aristotele, che à colui, che medica se stesso, èsimile la Natura, inquanto, che essendo principio intrinseco, opera senza consulta per qualche fine: il che sà la Natura ancora. onde non resta frà loro altra disserenza, se non che la Natura è principio intrinseco per se, l'Arte della Medicina di colui, che medica se stesso, principio intrinseco per accidente. Ma la Médicina è per opinione de gl'Interpreti Arte conietturale, & incerta, & indeterminata; adunque le Arti conietturali ancora non confultano, che è la seconda conclusione, che noi dicessimo trarsi dal luogo sopradetto.

In qual senso debbiamo intendere, che Aristotele nel terzo, & nel sesto dell'Etica habbia alle Arti conietturali attribuito il consiglio. (ap. 120.

Equello, che si adduce del terzo, & del sesto dell'Etica, accuratamente considerato reca alcuna dissicultà alla sopradetta conclusione. perciòche noi rispondiamo primamente, che Aristotele quando attribuisce la cosulta all'Arte Militare, alla Medicina, alla Pecuniaria, all'Arte del Nauigare; ciò sà impropriamente, & per vna certa similitudine, & per dichiararne con l'essempio di esse, come di cose à noi più note, quello che sia la vera consulta, che nelle attioni morali, & nella

rru-

47.ar.4. ,, ad 2.

Prudéza hd luogo. Ne questa è mia risposta, ma di S. Thomaso d' Aqui-2) 2. q. ., no nella sua Somma: oue cosi fauella. Prudentia autem non habet locum in his, que sunt Artis, tum quia ars ordinatur ad aliquem particularem finem, tum quia ars habet determinata media, per que peruenitur ad finem: dicitur ta-,, men aliquis prudenter operari in his, que sunt Artis, per similitudine quandam.

Que afferma, come vediamo, che per vna certa similitudine si attribuisce alle cose dell'Artila Prudenza, & per conseguente il configlio: esfendo tanto à dire secondo S. Thomaso, che la Prudenza non hà luogo nelle cose dell'Arti, quanto la consulta: perciò che il consultare è proprio del Prudente.che per questa cagione soggiunge appresso; mutado il nome di Prudenza in configlio: In quibusdam autem artibus porpter incertitudinem eorum, quibus peruenitur ad finem, necessarium est consilium. Nelle quali parole è chiaro, che la voce confilium stà in luogo della voce Prudentia: volendo dire S. Thomaso, che auenga, che la Prudenza; & il consiglio non si ritroui nelle cose dell'Arte, per hauer'ella mezi determinati: nondimeno si può ritrouar' in alcune per l'incertitudine, chehanno di essi mezi. il che dice S. Thomaso, come di sopra si è auertito, p rispetto dell'Arti conietturali. Rispondiamo in oltre, ammaestrati dal grande Alessandro Afrodiseo nel secondo libro delle sue questioni (& questa risposta pare à noi, che sia la vera, & reale) che l'Arti dette conieturali, sono in ciò dall'altre differenti, che l'altre, facendo tutto quello, che loro conviene per ottenere il fine; l'ottengono: il che non auiene alle conietturali: le quali dopò l'hauer' fatto tutto quello, che si richiede per ottener' il fin' proposto, come il Medico per sanare, il Capitano per vincere, spesse fiate non l'ottengono. hora di questa differeza è la cagione, secondo Alessadro, perche cotali Arti hanno bisogno per conseguire il lor' fine di molte altre cose, che, come egli dice, อีนห ธุรเท ธิสโ สติ สะิมุทุ , cioè non sunt in ipsa Arte. Per l'istessa cagione adunque diciamo noi, che le Arti conietturali, in quanto Arti, non consultano: ma inquanto hanno mestieri di molte cose, che sono suori dell'Arte: le quali possono cader' sotto consulta: & che perciò Aristotele nel terzo, & nel sesto dell'Etica concede loro il consiglio. onde il Medico no consulta, ne chi debba sanare, ne in qual modo, conosciuto che habbia il male, & la complessione dell'amalato: & l'istesso diciamo del-Nochiero, & del Capitano: hauendo ciascuno di essi per l'Arti loro stabiliti i precetti, come, & con quai mezi possono ottener'illor' fine. il che si verifica in tutte le Arti consetturali: come chiunque vorrà andar' considerando, facilmente potrà vedere. di che tralasciamo per hora di parlare, parendone d'esser' stati in questa materia pur' troppo lun-

ghi: ma perche in questo hanno bisogno di molte cose, che, sono suori

dell'

C. 16.

dire

dell'Arti, & possono cader' sotto consulta; perciò si seruono del consiglio, & della Prudenza: il che nell'Arte Militare è specialmente proprio della Ragion di Guerra, come à suo luogo auertiremo. Onde Aristotele dice bene ne luoghi addotti, che il Medico, & il Nochiero confultano: ma non dice mica, che ciò faccino inquanto artefici. il che se è vero ne sarà nelle sue parole, & nella sua dottrina alcuna contradittione; ne si dourà rifiutare l'opinione di Filopono, che sù da noi di sopra apportata. Lascio da parte, che nel sesto dell'Etica possiamo intendere, che Aristotele nieghi appartenere alla Prudenza il consultare della sanità, & della robustezza; non perche non sia vsficio del Prudente, & del buon Politico di hauer' riguardo alla falute, & alle forze del corpo de Cittadini; il che pure nel settimo della Politica loro si attribuisce : ma che nieghi appartenergli queste cose sole, & alcun'altra particolare: volendo, che il Prudente consulti vniuersalmente di tutti i beni humani . Ma se l'Arte inquanto Arte non consulta; & se ciò è vero delle conietturali ancora, come si è dimostrato; il consultare adunque sarà sola, & propria operatione del Prudente: il che pure nostro intendimento eta il mustano erel bas, sire è il rolte. E ben a libite, se e

Come dall'esser la Prudenza consultatiua, segua, che sia anche habito con vera ragione, & habito prático. Quante operátioni habbia veramente la Piudenza. Sap. 121.

TT Ora hauendo noi dimostrato, che il consultare per opinione I d'Aristotele è propria, & sola operatione della Prudenza; aggiungiamo per la seconda cosa da considerarsi intorno al disconrso apporrato, che necessariamente da questo fondamento, & da questa suppositione segue, che la Prudenza sia habito con vera ragione, & habito pratico, & finalmente intorno à beni humani, come Aristotele la diffinisce. Segue che sia habito con vera ragione; percioche la consulta. non è altro, che ragione, & discorso, come si disse di sopra, & vedremo à suo suogo: & douendo ad essas seguire la praxi, à cui ella è dirizzata; conniene, che termini nel giuditio vero, & nel precetto, & per conseguente nella elettione, che come di sopra si è veduto è immediato! principio della praxi. onde ortimamente dice Aristotele la Prudenza. esser habito con vera ragione: intendendo di spiegarne con il mezo di questa particella tutto quello, che rispetto all'elettione può conuenire alla Prudenza, che non è se non assaissimo: essendo l'elettione essentialissima, & principalissima operatione del Prudente, come nel trattato di esta elettione si è da noi dimostrato. Il che essendo vero, se tanto è à

dire, che la Prudenza sia habito con vera razione, quanto che sia habito con elettione, & elettino: onde nel primo de Magni vediamo posta in luogo, della particella con uera ragione quest'altra elettino; oue si diffinisce la Prudenza esser'habito elettino, & pratico: perche nondimeno ciò non faccia nella diffinizione recata nel sesto dell'Etica. & la Prudenza diffinisca per habito pratico, la virtu morale per habito, elettiuo; si wedra più di sotto. Segue in oltre, che esta sia habito pratico: cioè attino, & operante; percioche la consulta è per sua natura dirizzata alla praxi, come à suo sine: si come l'istesso nel terzo dell'Erica hà prouato: & in quanto dice, & contiene il giuditio vero, il precetto, & l'elettione, fondandosi sopra la callidità sà, che la Prudenza sia princirio della prani ila quale, come di sopra si è detto, è perciò sua propria & principalissima operatione Dalla quale conditione habbiamo. che la Prudenza confiste non folo nella cognitione, come alguni hanno, pensato; ma& molto maggiorniente nell'attione, & nella pravicessendo nella vita Civile, come in tanti luoghi ha detto Aristorele, fine l'operare, & non il conoscere. Finalmente segue, che la Prydenza sia habito. intorno à beni humani; perche la consulta non è se non di quelle cose. che riguardano quel fine, che è riposto nel ben'agibile, il quale altro non è, che il ben humano. Et eccone di tutto questo il testimonio del Filosofo nel sesto dell' Etica, che dichiarando questa particella, che haueua posta nella diffinitione, cosi dice: Prudentia autem circa humana bona versatur, & circa que est consultatio. Prudentis enim id maxime opus esse dicimus, vt bene consultett De illis autem consultat nemo, que euenire aliter nequeunt: neg; de jis, quorum finis aliquis non est, neg; is bonum sit agibile. Habbiamo detto douersi intendere, che la consultatione abbraccia il configlio, giuditio, & precetto; perche il consultare, strettamente, preso, si divide dal giuditio, &dal precetto, come vedremo à suo luogo: habbiamo aggiunto, che ella riguarda la praxi, & l'attione propria, & principalissima operatione della Prudenza; perche per nostro parere le operationi di essa Prudenza non sono tre solamente secondo Aristotile; come fino à quest'hora da tutti gl' Interpreti è stato creduto, cioè confulta, giuditio, & precetto, delle quali à suo tempo parleremo. ma conviene aggiungere la praxi, & l'attione per quarta operatione di essa, come sine delle precedenti, & perciò sopra tutte principalissima; rispetto alla quale vien'dal Filosofo diffinita habito pratico: habbiamo per vitimo detto, che la consultatione fondata sopra la callidità sa, che la Prudenza sia tale, cioè habito pratico, & principio della praxi: perche, come di sopra si è auerrito, & si vedrà anche nel terzo libro, l'intelletto pratico rispetto alla callidità, rignarda per sua propria.

C. 7.

. . . .

natura la praxi, & l'attione: onde la Prudenza habito di lui si dice esser pratica per sua propria natura ancora, & non solamente in quanto co essa si accorda l'appetito; ò ella si stende ad esso appetito, come molti hanno stimato. Intorno à che, per farmi meglio intendere, è da sapere che si come tutta la dissinitione apportata da Aristotele della Prudenza fi dinide in due parti; la prima, che ella è habito con vera ragione intorno à beni humani; la seconda, che ella è habito pratico intorno à beni humani: cosi esso Aristotele, dopò recata la detta diffinitione; dopò l'hauer trattato de gli altri due habiti, che li restauano, cioè dell' intelletto, & della sapienza; in tutto il rimanente del sesto libro, altro non sà, & ad altro non attende, se non à spiegarne le due parti sopradette: alla prima delle quali appartiene tutto quello, che egli tratta. della buona consultatione, della Synesi, della Gnome, & dell'intelletto; tutto quello, che egli dice del giuditio vero, & del precetto: operationi tutte, come vediamo, che riguardano la vera ragione, & ne dimostrano, come la Prudenza possa esser' vn'habito da essa accompagnato. Oue è da notare, che perciò le tre operationi, consulta, giuditio, & precetto, comunemente assegnate alla Prudenza, come quelle, che si rimangono entro à i confini del conoscere, à lei conuerranno inquato è habito con vera ragione. Alla seconda parte della diffinitione appartiene tutto quello, che Aristotele discorre della callidità, delle cose singolaris dicendo, che in esse consista la praxi; delle parti, & dell' oggetto della Prudenza; della essential congiuntione, che ella ha con l'appetito retto, & con la virtù morale; & finalmente guanto dice di quel bellissimo dubbio, come la Prudéza réda l'huomo pratico, & attiuo cose tutte, che sono dirizzate à dimostrarne, come, & p qual cagione ella sia habito pratico intornoà beni humani. Ou'è parimete d'auertire, che perciò la quarta operatione, che noi aggiugiamo alla Prudeza cioè la praxi, come quella, che trapassa i termini del conoscere; à lei couerra no in quato è habito co vera ragione; ma in quato è habito pratico : anega, che queste due conditioni habbino l'vna dall'altra essential dipedeza, & connessione: no potedo la Prudeza esser habito pratico in torno à beni humani, se non è habito con vera ragione intorno ad essi.

Che la Prudenza no è il medesimo che la vera, & retta ragione. Che è habito pratico per sua propria natura. Che la retta ragione è più vniuersale, che non è la Prudenza. (ap. 122.

this are in the control of the contr

M da quanto si è di sopra discorso nascono due importantissimi auertimenti intorno alla natura della Prudenza, degni d'esser R 2 con somma diligenza offernation consideration dat quali dipende la risolutione di molti gravissimi dubbij nella Scola del Filosofo, & per

auentura contraria in tutto à quato si è fin' qui comunemete creduto. Il primo aucrtiméto è, che se la Prudenza è vn'habito con vera ragione intorno à beni humani, ne seguirà per opininone d'Aristotele, che ella non sia l'istesso, che la vera ragione, cioè che non sia altro, che la vera ragione: essendo molto differente il dire, che la Prudenza sia vera ragione, & non altro, che vera ragione; ò, che sia vn'habito con vera ragione. Il che volendo dimostrarne Aristotele disse à studio, usta λόγου αληθούσ cioè cum vera ratione; & non λόγοσ αληθήσ, cioè vera ratio. & il che n'insegna, che la Prudenza non può esser' solo vera ragione: ma appresso qualch'altra cosa, non altrimenti, che disputando l'istesso contra Socrate dimostra, esser molto disferente il dire, che la virtù morale sia ragione & Prudenza, ò che sia con ragione & con Prudenza: & se la vera ragione altro non è, ne altro può significare, che la retta. ragione; ne seguirà similmente, che la Prudenza non sia l'istesso, che la retta ragione; si che essa non sia altra cosa. Il secondo auertimento ¿, che se la Prudenza e non solo vn'habito con vera ragione; ma in oltre vn'habito pratico; ne feguirà, che ella no si ferminella sola cognitione; ma che trapassialla praxi, & ché sia tale per sua propria Natura: & che ciò, come posto hella sua diffinitione, sia à lei essentiale, & les convenga in quanto habito, & perfettione del solo intelletto pratico: di che anche di sopra si è ragionato. Dal primo auertimento habbiamo risoluto quello, che Aristotele si era proposto di cercare, cioè se la Prudenza sia questa retta ragione, & che proportione ella habbia con lei: conciosia cosa, che ne connenga dire, che la retta ragione si ritroua nella Prudenza, come la cosa più vniuersale nella meno vniuersale, & come il genere nella spetie: essendo quello, che è Prudenza, retta. ragione; ma non à rincontro quello, che è retta ragione, Prudenza, che questo è gllo, che Aristotele volle insegnarne nell'vitimo del sesto dell'Etica; congiungendo il fine con il principio del suo discorso in cui haueua proposto di cercare quello, che sieno questa retta ragione, & C. 13.F., questa Prudenza; & risoluendo la proposta fatta, quando disse: Signum ,, autem illudest, quod nunc omnes cum de finiunt virtutem, vbi habitum eam ,, esse dixerunt, & ad que est, adiunquat secundum rectam rationem: recta aut? , ratio est, que secundum Prudentiam existit. Que affermando, che la retta ragione è quella, che è secondo la Prudenza, viene à fare essa Prudeza vn'habito, che soprauenga alla retta ragione, come forma alla sua materia, & come differenza, & spetie al suo genere; che già sappiamo

per i primi principij della Logica, che il genere risponde alla materia,

la disserenza alla forma. onde non è marauiglia, se poco più di sotto, dimostrandone pure chiaramente questa verità, lasciò scritto: Non C. 13.

enim solum secundum rectam rationem, sed cum recta ratione habitus virtus est. ,, ipsa autem Prudentia recta ratio de talibus est . ὀρθοσ δε λόγωσ περί τῶν τοιούτων a opérnolo esta ha il testo greco. Nelle quali parole dice Aristotele per mio parere, non che la retta ragione di quelle cose altro non sia, che la Prudenza, come alcuno per auentura potrebbe stimare: ma a rincontro, che la Prudenza è retta ragione di quelle cose, si come habbiamo esposto nella versione. il che ne dimostra l'articolo, i, dato alla voce opérnois, & ne fà toccar'con mano la verità posta di sopra, cioè, che la Prudéza è meno vniuerfale della retta ragione, & come spetie rispetco à lei; & che perciò no si può dire, che sia vera, & retta ragione solamente: ma conviene aggiungerle qualch'altra cosa, cioè, che ella in oltre sia habito pratico, come le aggiunse Aristotele. onde si potrà con esso affermare, che la Prudenza sia retta ragione di cose tali, perche è habito con vera ragione; ma non che la retta ragione di cose tali sia la Prudenza: non altrimenti, che dire si soglia da noi, l'huomo esser'animale, ma non già l'animale esser' huomo.

> Si approua quanto di sopra si è detto con l'essenpio dell'incontinente. Che in esso secondo Aristotele è retta ragione, ma non Prudeza. Qual'disserenza sia frà loro. Cap. 123.

Vesto tutto ne dimostra l'incontinente, il quale ne sà insieme chiara fede, che la retta ragione, & la Prudenza non sono l'istesso; ma frà loro disserenti, percioche nell'incontinente è retta ragione, & vi sono le tre prime operationi, che habbiamo detto conuenire alla Prudenza; come á suo luogo mostreremo; cioè il consiglio, il giuditio, & il precetto: onde in esso è retta ragione di cose tali, cioè intorno alle virtù morali, & all'operare secondo soro: & non dimeno nell'incontinente non è Prudenza, come insegna Aristotele nel settimo dell'Etica. onde la retta ragione di cose tali non sarà I istesso, che la Prudenza: & se nell'incontinente è retta ragione, & non-Prpdenza; sarano anche queste due cose necessariamente frà loro differenti: & oue sarà Prudenza, sarà anche retta ragione; ma non oue si ritruoua la retta ragione si ritrouerà anche di necessità la Prudeza. Et se alcuno domandasse qual'disterenza sia frà loro; rispondiamo, che la retta ragione si ferma solo nel conoscere, & non è pratica, ne rende formalmente pratico chi la possiede: ma la Prudenza, come di sopra si accenò, aggiuge sopra la cognitione & la retta ragione, l'esser'habito

R 3

pra-

. . . . . . . . . . . . .

pratico; cioè, che trapassi alla praxi: onde in ciò sono differenti: rendendo ella formalmente pratico, chi la possiede. che questo è quello, 6.5. ,, che volle insegnare Aristotele nel sesto dell'Etica, quando disse: As ,, enim vero neg; habitus est solum cum ratione. Et volle dire, come anche di

sotto vedremo, & di sopra si è detto più di vna volta; che la Prudeza no consiste nella sola, vera, & retra ragione, si che debbiamo assermare, che ella sia solamente habito con vera ragione, & che si fermi solo nel conoscere: ma che ne conviene aggiungere, che sia habito pratico, cioè, che trapssa alla praxi: il che constituisce la vera Prudenza. A che pure riguardando nel settimo dell'Etica, lasciò scritto, l'incontinente non esser Prudente, perche non è pratico: di che appresso ragioneremo: ma l'incontinente hà retta ragione, come si è detto, & vedremo à fuoi luoghi chiarissimamente; adunque la retta ragione non è pratica per sua natura, come la Prudenza, ma si serma solo nel conoscere: auenga, che per altro rispetto, & in altro senso non sia indegna di questo nome, come si è veduto. Et che sia qualche differenza frà l'vna, & l'altra, pare, che l'accennaise Aleisandro Afrodiseo ancora in vn'iluogo delle sue Questioni Naturali, quando disse: Prudentia ablata, aufertur vtique virtus: cum ipsurum omnium esse in rectaratione consistat, recta verd ratio à Prudentia. Oue dicendo, che la retta ragione viene dalla Prudenza; & non che la retta ragione sia la Prndenza: pare che non le faccia in tutto l'istesso; ma che intenda la Prudenza, come forma, & perfettione, & come cosa men'generale soprauenire alla retta ragione, come di sopra da noi si diceua: secondo il qual'sentimento scrisse invn'altro luogo, il mezo nelle virtù morali esser' quello, che vien'determinato secondo la retta ragione, che nasce dalla Prudenza. Non miè però nascosto, che questo Autore altroue la prende per l'istesso, come

C. 25.

, in quel'luogo: Si quidem virtus moralis effectiua est corum, que Prudentia, C. 22. " rectaq; ratione sunt terminata. Oue, come vediamo, fà il medesimo la Prudenza, che la retta ragione, & oue per effettiua; hauendo il testo greco mpantinio, noi debbiamo intendere pratica, & attiva: essendo la praxi, & l'attione propria di essa Prudentza, & della virtù morale, & non l'effettione, la quale conviene all'Arte: il che non considerò l'Interprete, & è con molta accuratezza da notare per quello, che diremo più di sotto, che Alessandro attribuisce in queste parole la praxi, & l'esser pratico alla virtù morale: la cognitione, & la determinatione di quello che si dee operare, alla Prudenza, & alla retta ragione. In vn' altro luogo ancora, & forse più chiaramete, prende Alessandro per l'if-

> tesso la retta ragione, & la Prudenza; cioè nel secondo dell'Anima, one cosi parla: Quando queq; ipsarum virtus est in agendo ex recta ratione, hoc

C. 41.

lib. 4.

€.8.

est

pra-

tesso la retta ragione, & la Prudenza. Ma noi, accostandoci al primo suo parere, concludiamo pure, la retta ragione esser nel modo esposto dalla Prudenza disserente: & che perciò delle quattro operationi, che habbiamo alla Prudenza attribuite, ciò è consulta, giuditio, precetto, & attione; le tre prime, che al conoscere solo appartengono, & si fermano nella sola cognitione, sono, come dianzi sù auertito, communi alla retta ragione ancora. la quarta operatione, che è la praxi & attione, conuiene solo alla Prudenza, & non alla retta ragione.

Si riproua il Mirandola intorno alla natura della Prudenza.
Si meue pua dubitatione, & si risolue. (ap. 124.

Vesta Filosofia se hauesse auertito il Mirandola nel suo trattato De singulari Certamine, non haurebbe detto, si come io lib. 33. auiso, che la Prudenza è in tutto l'istesso con la retta ragione sett. p. & che con essa si couerte, come l'animal'ragioneuole con l'huomo: che la retta ragione è l'essenza, & sostanza della Prudenza: & che finalmete essa Prudenza si ferma nel conoscere, attribuendo l'attione alla virtù , morale, in quelle parole: Sed Prudentia est ipsamet ratio, qua agimus ex , virtutibus. Et haurebbe conosciuto, che Arissotele disse à studio, che la Prudenza è con vera ragione, per dimostrare, che da essa è in qualche cosa differente: non che non stimasse, che ella non sia vera, & retta ragione (il che diedetanto fastidio al Mirandola) ma volle dire, come si è esposto, che oltre l'essere vera ragione, è in oltre qualch'altra cosa, cioè habito pratico: il che spiega la vera sostanza di esta Prudenza. Ma contra le cose dette, nasce vna graue, & importante dubitatione. Si è posto, che queste due particelle, co vera ragione, & pratico, sono nella diffinitione della Prudenza frà loro differenti, & che la prima dice retta, & vera ragione nella Prudenza; ma non habito pratico: il che non pare, che à patto alcuno possa accettarsi per vero percioche ne i passati discorsi trattandosi della verità ptatica, & dell'intelletto pratico, si è detto, che egli è principio della praxi, & perciò pratico per opinione. del Filosofo; & che la verità, che egli intende, è similmente dall'istesso domandata pratica, & che è principio di detta praxi; ma questa verità pratica, si è detto, non esser'altro, che la vera, & retta ragione; adunque la retta ragione ancora sarà pratica. ne quanto à questa conditione potrà esser' da essa la Prudenza disferente. Rispondiamo, che l'esser' pratica la vera & retta ragione & l'intelletto, & pratica la Prudenza; si può intendere in due maniere: ò perche la cognitione rignardi la

R

praxi; essendo il conoscere principio di operare, & intorno ad essa si affatichi: ò perche immediatamente tenda all'operare, & alla praxi, & à quella trapassi. Quando dunque Aristotele dice la verità esser'pratica, & la retta ragione; intende nel primo modo solamente: ma quando dice l'intelletto esser'principio della praxi, & pratica la Prudenza habito di esso; intende non solo nel primo, ma nel secondo modo ancora: & in questo spetialmente; cioè non solo in quanto l'intelletto, & la Prudenza dirizzano il lor discorso, & la verità che intendono, alla pravi: ma inquanto, come di sopra à suo luogo su auertito, rispetto à quella facultà naturale, che è in esso intelletto detta dinotis, riguardano immediatamente l'operare, & la praxi, & ad essa fanno trapasso: come nel seguente discorso pienamente mostreremo, il che volendo noi accennare, dicemmo poco di sopra, che la retta ragione non è pratica, cioènon rende formalmente operante chiunque la possiede: il che sa la Prudenza. Et che ciò sia vero, & tale sia la mente d'Aristotele ind questa materia; raccogliamolo manifestamente dal vedere, che altrimenti seguirebbe grandissima ripugnanza, & inconueniente nelle suc parole, ne si potrebbono disfendere dal vitio della Tautologia. percioche se la particella, con vera ragione, altro non significa, che retta ragione; adunque tanto sarà à dire, che la Prudenza sia vn'habito con vera ragione, quanto con retta ragione: & se la retta ragione è pratica; tanto sarà à dire, che sia habito con retta ragione, quanto che sia habito pratico; adunque inutilmente, & vanamente questa seconda particella farà stata posta, & replicata da lui nella diffinitione della Prude-2a. In oltre se la retta ragione è pratica, & l'incontinente hà retta ragione; adunque sarà pratico, se bene non è Prudente: il che nondimeno vien'da esso manifestamente negato, come di sopra si è veduto. Alla quale difficultà hauendo noi riguardo, dicemmo di sopra, che l'incontinente hà retta ragione, & che la retta ragione in esso è pratica: ma che nondimeno non è pratico nel modo, che ne rende pratichi la Prudenza. Per leuare adunque si fatti inconuenienti indegni non solo di Aristotele, ma di ogni debol'ingegno; ne conuiene necessariamente confessare, che in altro senso venga da'lui domandata pratica la vera & retta ragione, in altro la Prudenza: che perciò fù detto da noi di sopra à suo luogo, che in altro modo è principio della praxi l'intelletto: in altro la retta, & vera ragione: & finalmente in altro la Prudenza. da che segue, che in diuersi sentimenti sieno ciascuno di essi detti pratici: ma la Prudenza più propriamente di tutti, come nel detto luogo si auerti, perche contiene persettissimamente tutte queste cose, & dice habito, & perfettione, & virtu di ciascuna.

In qual' sentimento debbiamo intendere, che habbia detto Aristotele la Prudenza esser'habito pratico. Si racconta intorno à ciò l'opinion' commune, & particolarmente di Alessandro. (ap. 125.

Ora hauendo noi veduto quello che sia vera, & retta ragione, & in che sia per nostro parere dalla Prudenza disserente, & quello, che nella diffinitione di essa Prudenza importi la particella cum vera ratione; il che fù detto raccogliersi dal primo auertimento, ne per ancora èstato da alcun'altro considerato; resta, che passando à quello, che nel secondo auertimento dicemmo contenersi, cioè à considerare quello, che importi in essa dissinitione l'altra particella practicus, à actiuns; & apportando pure non men noua, & forse non men vera espositione; dimostriamo in qual sentimento, & per qual'cagione dicesse il Filosofo la Prudenza esfer'vn'habito non solo con vera ragione, ma pratico in oltre, & attiuo. Fù posto di sopra in detto secondo auertimento, raccogliersi dal discorso del Filosofo, & dalla diffinitione da lui recata della Prudenza, che ella non si ferma nella sola cognitione, ne si contenta di starsi con la sola, vera, & retta ragione: ma che in oltre ama di esser' habito pratico: & che ciò altro non vuol dire, se non trapassare allapraxi, & all'attione, & diquesta operatione esser principio. Horaperche, come è noto à ciascuno, Aristotele nel sesto dell'Etica considera, & distinisce la Prudenza non solo in quanto è habito distinto da gli altri quattro che pone & racconta: ma ancora in quanto è habito distinto dalla virtù morale: & perche la dissinitione, come pure è manifesto, spiega l'essenza, & la propria natura del disfinito; perciò sù detto da noi di sopra, che questa conditione dell'esser'pratico, come posta in essa distinitione, viene necessariamente ad essere alla Prudenza essentiale, & à connenire à lei, non rispetto ad altri, ma per sua propria natura, in quanto è habito, & persettione dell'intelletto pratico, & in quanto è disserente da gli altri quattro, & dalla virtù morale. Et perche frà tante difficultà sia meglio inteso quello, che io dico, è da sapere, che tntti i Filosofi Peripatetici, & tutti gli Espositori, cosi Greci, come Latini, ch'habbiamo letto noi, sono fin'qui stati di parere, che la Prudenza habbia solo tre operationi, cioè consiglio, giuditio, & precetto; & che sia vn'habito, & vna virtu, che consista, & si fermi nella. sola cognitione; & che questa conditione dell'esser'pratica le conucrga per rispetto alla virtù morale, & in quanto si stende all'appetito; ò pure in quanto la cognitione di lei riguarda la praxi, & ad essa hà relatione: ma non essentialmente, & per propria natura, & perche si stenda ad essa praxi, si che ella sia sua propria operatione: si come anche si sono dati

dati à credere, che l'intelletto pratico inquanto intelletto, sia solo principio della cognitione, & della virtù: ma che sia pratico per cagione solamente dell'appetito, & per l'vnione, che sà con lui: ò perche dirizzi il suo discorso alla praxi. Et questa opinione, pare, che seguisse Platone nel suo Mennone: oue tentando spiegarne la natura della Prudéza; la ripone nella fola cognitione: concludendo, che ella è vera opinione intorno alla rettitudine dell'attione. ma segui frà gli altri si chiaramente Alessandro, come anche di sopra sù accennato nel quarto delle sue Questioni, & nel secondo dell'Anima (la cui sentenza basterà qui di spiegare in luogo di tante altre) che io impaurito dall'autorità di tant'huomo, non ardirei di riprouarla; se con altretanta chiarezza no se gli facessero in cotro mille ragioni, & autorità del Filosofo. Cercando dunque questo Autore nel quarto libro delle Questioni naturali có qual'mezo, & onde possiamo ritrouare le virtu, cosi morali, come intellettuali; & prendendo, come cosa necessaria, per sondamento del fuo discorso, & conceduta da ogn'vno, che gli huomini si propongono perscopo loro la felicità, & che bisogna operare tutte le cose per possederla, come fine, & maggiore di tutti i beni humani; & che è impossibile di operare quelle cose, che conferiscono à possedere il fine, & di conoscere quei mezi, che sono atti per ottenerlo; se non si conosce prima esso fine: essendo la cognitione di lui il principio di ritrouare quelle cose, che conferiscono al fine, & delle attioni, che si operano per sua cagione. Onde principio nella Filosofia morale è il conoscere ollo che sia la felicità, per cagione della quale è mestieri, che noi operiamo tutte le cose: & prendendo in oltre, che il bene di tutte le cose, che sono, consiste nella propria operatione, che loro conuiene, in quanto hanno vn'tal'essere, cioè nell'operar'bene cotal' operatione: & che ciò vediamo esservero cosi nelle cose naturali, come nelle artificiali: & che nascendo in ciascuna cosa il fine nella propria sua operatione dalle proprie virtù; si dee dire, che il fine di ciascuna cosa consista nel fare la sua propria operatione secondo la propria virtù sua: conclude da tutto questo discorso, che il bene, & il fine dell'huomo è riposto nell'operare la propria operatione, che à lui conuiene in quanto huomo secondo la virtù: & che perciò consistendo l'essenza sua nel viuere, & operare secondo l'Anima ragioneuole; il fine, & ben'di lui sarà anche necessiriamente collocato nell'operare secodo la virtù dell'Anima ragioneuole: & perche la felicità, è il vero bene, & fine dell'huomo; che essa sarà riposta nell'operare secondo questa virtù. il che hauendo detto, soggiun-

ge esser cosa manifesta, che se tale è lo scopo, & il sine, & il sommo bene dell'huomo; ne saranno necessarie per possederlo le virtù della

Ani-

C.25.

C. 25.

Anima ragioneuole. Hora presupposto questo, Alessadro per ritrouare quante, & quali siano queste virtù di essa viene à dividerle primamete in due parti, cioè in ragioneuole per se, & in irragioneuole, ma ragioneuole per participatione, in quanto può riceuere essa ragione, &
da lei esse corretta: dividendo appresso la ragioneuole per se in due
altri parti, la ragioneuole per participatione dice essere la facoltà appetitina; & delle ragioneuoli per se l'una domanda 70 Siavontino, cioè dianoeticam, l'altra 70 vontino, cioè intellestivam. aggiungendo, che
ciascuna di queste facoltà hanno la propria loro operatione, & la propria virtù, da cui nasce alla detta operatione l'esse buona, & l'esse rettamente, & ben' operata.

Si continua à spiegare l'opinione d'Alessandro. Qual sia secondo lui la propria operatione, & virtù di ciascuna delle tre parti annouerate. (ap. 126.

T Enendo poscia à spiegarne Alessandro qual'sia la propria operatione & virtù di ciascuna delle parti sopradette; scriue alcune cose degne di molta consideratione. Dice dunque, che della parte appetitina la propria operatione è la praxi, & l'attione, & il monersi secondo gli affetti: & la virtù, che sà buona detta operatione è la virtù morale: & ecco le sue parole, che vogliamo anche apportare per maggior' chiarezza nel proprio idioma, τησ μεψ δρεκτικήσ αιτε πράξεισ και αί κατά πάθη κινήσεισ • άρεται δε ασήθικασ καλούμεν • cioè appetitine quidem praxis, & motus secundum passiones: virtutes autem, quas morales vocamus, & poco dopo. Εργον τοίνυν τησ μεν ορεκτικήσ δυναμεωσ, αι πράξεισ αι περί ήδονασ τε και λύπασ. cioè opus igitur appetitius facultatis praxes circa voluptates, & dolores. Della facoltà dianoetica, & diciamo dell'intelletto pratico, che tanto importa in questo luogo; dice l'operatione esser'la cognitione della natura delle cose generabili, & in somma di quelle cose, che possono auenire altrimenti: la virtù quella, da cui deriua la cognitio-, ne della virtù, che è nelle cose sopradette, Dianoetice autem (dice egli secondo, che interpretianio noi) operationes, sunt cognitiones nature generabilium, & omnino eorum; que aliter se habere possunt. virtus autem, secun-,, dum quam cognitio veritatis in ipsis. Finalmente della facoltà intellettiva dice essere la propria operatione il conoscere le sostanze, e sorme: la propria virtù quella, secondo la quale ella hà la vera cognitione di esse. Et poco più di sotto, ponendosi di nuovo à trattare di quella parte dell'Anima ragioneuole, che conosce le cose contingenti, cioè dell'intelletto pratico; dice, che la virtù della cognitione è la verità; & che perciò la virtù di ciascuna di queste due parti dell'Anima ragioneuole,

confiste nella verità delle cose conosciute da essa: & che per conseguente la virtu di quella parte, che conosce le cose contingenti, è quella verità, che consegue all'appetito retto intorno alle cose consultabili, & che possono auuenir' altrimenti: & che questa è la Prudenza: conciosia che noi chiamiamo Prudenza quell'habito, & virtù, che è inuentione, & cognitione di quelle cose, che conferiscono alle cose appetibili, che dall'appetito retto si appetiscono; essendo la Prudenza ritrouatrice di quelle attioni, che sono atte à farne ottenere lo scopo retto: agginn. gendo, che perciò noi domandiamo la Prudenza virtu pratica; perche la sua cognitione è diquelle cose, che conseriscono alla rettitudine delle attioni. & ecco le sue parole satte da noi in lingua latina: Est autem virtus cognitionis veritas: virtus autem vtriusque facultatis rationalis anime circa cognitionem veritatis erit eorum, que ab ipsa cognoscuntur: circas consultabilia quidem, & que aliter se habere possunt, restum sequens appetitum. eteniminuentio, & cognitio eorum, que appetibilibus conferunt is, que ab appetitu recto appetuntur: huiusmodi namque habitus, & virtus Prudentia a nobis appellatur. Prudentia enim inuentrix est earum actionum, que ad rectum ,, scopum conducunt . Ideirco & Prudentiam practicam virtutem esse dicimus, ,, cum eius cognitio sit de conferentibus ad restitudinem astionum. Dal qual discorso tutto di Alessandro noi habbiamo per sua opinione chiaraméte due cose importantissime: l'vna, che la praxi, & l'attione sia propria della facoltà appetitiua, & dell'appetito, & della virtù morale; & che non conuenga alla facoltà conoscente, all'intelletto pratico, & alla. Prudenza: che ciò ne dimostra, quando dice la praxi esser' propria operatione di questa facoltà; la virtù morale propria virtù, con cui ella opera bene la detta operatione. la onde non debbiamo meranigliarci se di sopra in vn'altro luogo Alessandro lasciò scritto della virti mo-,, rale: Si quidem moralis virtus practica est eorum, que à Prudentia, & recta " ratione sunt determinata. Oue vediamo, che questa conditione dell'esser pratico & attiuo vien' da lui attribuita alla virtù morale, & non alla Prudenza. Nel qual'sentimento disse nel secondo dell'Anima. 700 Se , παθητικού (.f. άρετή) πράξισ των αγαθών, cioè Passing autem anime partis virtus est praxis. Oue per la parte passina dell'Anima nostra intende la parte appetitina, cosi detta dalle passioni, & da gli asfetti, che sono " in essa: & poco dopo. Quando quaq; ipsarum virtus est in agendo ex resta

C. 20. nel Test. Greco.

C. 22.

nel Lat. "vi C.41. la

, in esta: & poco dopo. Quando quaq; ipsarum virtus est in agendo ex retta, ratione, hoc est Prudentia. Nelle quali pure vediamo, che ripone l'esseza delle virtù morali èr το πραθων, cioè nella praxi, & nella attione.

Che la Prudenza per opinione d'Alessandro consiste nella sola cognitione. In qual senso secondo lui si domandi pratica, & attiua. (ap. 127.

L' Altra cosa, che habbiamo dal discorso sopradetto, è, che la virtù dell'intelletto pratico, secondo Alessandro, & la Prudenza confiste solo nel conoscere, & non nell'operare ancora; & che ad essa à modo alcuno non conviene la praxi. il che dimostra chiarissimamente, quando dice, che propria operatione di questa parte, cioè dell'intelletto pratico, è la cognitione delle cose contingenti; propria virtu quell' habito con cui habbiamo la vera cognitione delle cose sopradette: & quando aggiunge appresso la Prudenza non esser'altro, che vna verità delle cose consultabili, & contingenti, che consegue all'appetito retto; & non altro, che vna cognitione, & ritrouamento di quello, che conserisce alle cose, che si appetiscono dall'appetito retto. Nelle quali autorità ripone, come vediamo apertissimamente, la Prudenza nella sola cognitione, & non nella praxi, & nell'attione. che perciò disse altroue esser proprio ufficio della Prudenza di cercare, come si possa consegui- C. 22. re vn'conueniente scopo; & non di operare quelle cose, che ne fanno , conseguirlo. Siguidem (dice egli) Prudentie proprium est querere quona- C. 22. ,, modo decentem possibile sit assequi scopum. Il che ne conferma, quando soggiunge nell'istesso luogo, che la disserenza, che è frà la Prudenza è la Callidità, consiste in questo; che la Prudenza cerca; & ritroua le cose, che conferiscono allo csopo retto; la Callidità quelle, che conferiscono à ciascuno scopo, cioè cost al reo & vitioso, come al buono & retto. , Hoc enim (dice Alessandro) Prudentia, & Calliditas different, quod Pru-,, dentia earum que ad rectum feruntur scopum inkestigatrix, & inventrixest: " Calliditas vero eorum, que ad quemcunque. La quale opinione spiegò pure non men chiaramente nel luogo addotto del secondo dell'Anima in C. 42. , quelle parole. Preterea si rationalis anime partis virtus est scientia, cogni-, tioque bonorum; passiua autem praxis bonorum. &c. Oue è manisesto, che per la particella scientia, intende gli habiti dell'intelletto speculativo; per l'altra cognitio bonorum intende l'habito dell'intelletto pratico, cioè la Prudenza; riponendola nelia cognitione de beni, & non nella praxi, & operatione di essa: il che concede all'habito, & alla virtù della parte passina, che è la virtà morale: la qual'passina parte dell'Anima nostra oppone, come vediamo, alla parte ragioneuole, intendendo per esla, come di sopra sui auertito, la parte appetitina. & poco di sotto dice pure manisestamente, che il conoscere appartiene alla Prudenza; & il conoscere quelle cose, che giouano per conseguire lo scopo proposto; oue pure vediamo, che le attribuisce solamente il giuditio, & la cognilib.4. Q. Cap. 15. scientia agendorum & non agendorum. Et se domanda la Prudenza scientia agendorum & non agendorum. Et se domandiamo ad Alessandro, come dunque la Prudenza si può dire habito pratico, se ella si rimane entro à i confini del conoscere non trapassando alla praxi? Risponde l'istesso, per mio parere, a questo dubbio nel luogo antedetto del quarto libro delle sue Questioni in quelle parole, fatte in talguisa da noi in lingua latina; poiche l'Interprete si discosta molto della mente d'Ales-

C. 25.

" sandro. Quamobrem & Prudentiam practicam virtutem esse dicimus: quo" niam ipsius cognitio est de conferentibus ad rectitudinem actionum, que autem
" virtus circa cognitionem aternorum operatur, habet quidem, quod bene est in
inventione ac cognitione illius peritatis que in illis est: seculativa existens pir-

,, inventione, & cognitione illius veritatis, que in illis est; speculativa existens vir-,, tus, & non practica. Nulla enim veritas, que in ipsis est, ad aliquam praxim ,, habet relationem. Per il qual luogo habbiamo chiaramente, che Ales-

sandro intende domandarsi pratica la Prudenza, non perche non sia riposta nella sola cognitione, ma trapassi alla praxi: ma perche la cognitione, che ella hà, adessa praxi si dirizza, & riferisce. onde nell'istes-

fo sentimento debbiamo credere, che nel secondo dell'Anima domandasse il Prudente non solo propiotico, & restindo, cioè cognoscitiuus, & iudicatiuus: ma etiandio pratico, cioè pratico: & che appresso disfinisce la Prudenza esser'vn'habito pratico secondo la ragione intorno à tutti i beni dell'huomo, in quant'huomo. Da che ne resta à dire, che conuenendo la praxi all'appetito, & essendo, per opinione d'Alessadro, sua propria operatione; & alla virtù morale; la Prudenza per suo parere si domadi pratica, perche questa sua cognitione riferisca alla praxi: ma nó perche sia veraméte tale, cioè perche veraméte operi, & sia nella praxi; & formalmente renda operante, chi la possede: il che stimò conuenire all'appetito, & alla virtù morale solamete. Et se noi aggiugeremo, che la Prudenza si domanda similmete pratica, rispetto all'visione che sia con detto appetito, & virtù morale, come di sopra siì auertito si che pure hauer'voluto Alessadro dal passato discorso è manifesto poi hauremo, che per due cagioni ella si dice habito pratico secondo

In qual sentimento debbiamo dire, che intendesse Aristotele. la Prudeza esser pratica de Si discopre , & conserma intorno à cio la sua mente con il testimonio di molti lueghi de Cap. 128

and the standing of the standing of the standing

Ini; l'vna, perche la sua cognitione riguarda, & si riferisce alla praxi; l'altra rispetto all'vnione, che hà con l'appetito, & con la virtu morale.

Vesta è, (s'io non erro) l'opinione d'Alessano intorno alla Prudenza; & come s'intenda esser pratica, comunemete seguita

C. 41.

seguita da gl'Interpreti; alla quale nondimeno crediamo noi, (se debbiamo liberamente dire quello, che sentiamo) che Aristotele sia intutto contrario. Poscia che hauendo, come si è detto, considerata. questa virtù nel sesto libro, in quanto è disserente dalla virtù morale, & dall'Arte, dalla Scienza, dall' Intelletto, & dalla Sapientia; & fevogliamo accuratamente riguardare il suo discorso in quanto ancora è differete dalla retta ragione istessa, & sopra lei aggiunge alcuna cosa, come di sopra fu auertito; & hauendone, come di tale, recata la sua diffinitione, & detto, che è habito pratico; ne conviene necessariaméte confessare, che spiegando la diffinitione l'essenza della cosa, habbia il Filosofo stimato, come pure di sopra si disse, la Prudenza in tal modo esser pratica per sua natura, che trapassi alla praxi; & renda formalmente operante, chi la possede: & non solo perche la cognitione, che ella hà, sia dirizzata alla praxi (il che, come dianzi si auertì, conuiene alla retta ragione ancora) ò perche si vnisca con l'appetito, & con la virtu morale, come con gli altristimò Alessandro: si che cotal conditione essentialmente le conuenga; & in quanto è disferente da glihabitl sudetti. Et questo suo concetto ne hà lasciato espresso in tanti luoghi, & di esso ne hà addotte tante ragioni, che non vi è forse alcuna occasione di dubitare. Primamente non per altro rispetto si affaricò, innanzi che ne apportasse la diffinitione della Prudenza, in dimostrarne, che l'intelletto pratico è principio non solo della verità; ma della praxi, & attione (di che si è di sopra lungamente ragionato) senon per poter poi concludere, che la Prudenza habito, & virtù di lui sia virtù, & habito pratico; & per poterne porre nella disfinitione, che di essa doueua recarne questa conditione. Percioche se della praxi è principio l'intelletto pratico; & se la prazi è sua propria Joperatione; adunque la Prudenza, che è virtu di esso intelletto, & per conseguente quell'habito, che rende buona questa operatione, sarà principio dell' eupraxia, cioè della buona praxi, & attione; & l'eupraxia sarà sua propria operatione. Il che volendo dimostrarne Aristotele, dopò l'hauer diffinita la Prudenza; & dopò l'hauer'detto, che ella è vn'habito pratico convera ragione intorno à beni humani; quasi voglia renderne la cagione, perche habbia detto, che ella fia habito pratico; & quafi voglia insegnarne, che ella è tale, perche è principio dell'eupraxia; & perche l'eupraxia è sua propria operatione, à cui, come à suo fine, ella è dirizzata; dininamente soggiunge queste parole, come noi interpretiamo. ,, Ab effectione enim sinis diversus est, à praxi autem non semper. est enim ipsas ,, eupravia finis. Et hà voluto in somma per mio parere dire, che la Prudenza si diffinisce esser' habito pratico, con molto maggior' ragione. che

che non si diffinisce l'Arte esser'habito essettiuo; percioche ella è diriz-

zata all'eupraxia, & per conseguente alla praxi (essendo l'eupraxia vna certa praxi, come nell'esporre quel luogo dissicilissimo del secondo della Politica di sopra si è veduto) non solo, come à sua propria operatione: ma anche, come à suo proprio fine. la onde perche le cose spetialmente dal fine prendono il nome, vien necessariamente la Prudenza dalla praxi detta habito pratico: & perche il fine è riposto nella propria operatione, come per l'autorità d'Alessandro di sopra si diceua; vien' anche necessariamete la praxi, & l'eupraxia ad esser propria operatione della Prudenza: il che era suo intendimento di voler dimostrare. Che poi se l'essetione denomina l'Arte, ciò non faccia, come fine di essa; i , lo proua Aristotele dicendo. Aa esfectione enim sinis diversus est. Con le quali parole ne spiega la vera, sola, propria, & essentiale disserenza. che è frà l'essettione, l'attione, ò, praxi, che dir'vogliamo. Hò detto, che ne spiega la sola, & propria disserenza di queste due operationi; perche io non sono del parere di alcuni huomini dotti, i quali trattando questa materia, & riprendendo gli Interpreti, perche habbiano assegnata questa sola disserenza frà l'attione, & l'effettione, che questa sempre lascia alcun' opera, & esfetto dopò lei, come l'edificare la casa; quella non la lascia, se ciò non auiene per accidente: & assermando questa sola esser posta frà l'vna, è l'altra da Aristotele nel luogo dianzi da noi addotto; dicono che cotal differenza non è bastante à dimostrarne la diuersità dell'attione dall'effettione; conciosia, che il sonare, il cantare, & il saltare sieno operationi dell'Arti, & per conseguente effettioni, & nondimeno non lasciano opera alcuna dopò loro: onde set frà l'attione, & l'effettione non fosse altra differenza; ne seguirebbe, che le operationi sopradette si potessero domandare attioni; il che è manifesto inconveniente. per la qual'cosa vogliono, che due altre sieno le différenze, & più principali frà amendue queste operationi; l'vna presa dal principio di esse: l'altra dalle cose, che à loro sono congiunte. & dal modo di operarle; cioè, che dall'attione è principio l'elettione, dell'effettione l'intelletto: & che l'attione sempre si fà con qualche affetto, & passione, il che dell'esfettione non auiene.

Qual sia la vera, & essetial differeza dell'attione, & dell'effettione. Cap. 129.

A Proportion of the season

A noi diciamo, che la vera, & essential disserenza dell'attione & dell'essettione, & che sola basta à dimostrarne senz'alcun'altra la diuersità loro, è quella, che spiegò Aristotele nelle parole sopradette; cioè non, che l'essettione lascia dopò se l'opera, l'attione nò, come costo-

costoro stimano, che egli dica; il che non dice: ma, che l'attione può esser fine, come vediamo per essempio della buona attione: l'essettione non già mai. da chesegue, che il cantare, il sonare, & simili operationi; perche non sono fine di chi le opera, ne sono operate per se medeme, ma riguardano sempre ò il diletto, ò altra cosa simile, come lor fine; più tosto effettioni, che attioni debbono domandarsi. che questo è quello, che nel sesto pure dell'Etica poco di sopra n'insegnò Aristotele " quando lasciò scritto. Cogitatio vero ipsa mbil mouet, sed ea, que causa ali- C. 2.F. cuius est, & activa. hec enimetiam effective dominatur: quippe cum caufa , alicuius faciat unusquisque qui facit: neque finis ab solute, sed ad aliquid. & ,, alicuius sit, id quod sit, non tamen id quod agitur bona enim actio sinis est. Que pure vediamo, che Aristotele afferma l'attione poter'esser fine, perche la buona attione è fine, come nell'altro luogo haueua detto : il che dell'effettione non affermò già mai. & oue hauendo il testo greco. विभेगा प्रके में मार कामायार के प्रम , à me pare, che il vero sentimento di queste parole sia, non che la cogitatione pratica, & attina, effettine dominatur, come interpreta il Feliciano; ò preest, come l'Argiropilo, & il Lambino, cioè, che commandi all'effettiua, & fopra essa tenga l'imperio: percioche noi vediamo chiaramente, che la cogitatione pratica. non hà che fare con l'effettiua quanto all'operare; si che il Prudente cemmandi à Manuali, come habbino da fabricar la casa; il che è vffitio dell'Architetto: ne questa è subalternata à quella, ò subordinata. il che chiaramente n'insegnò Aristotele trattando dell'Arte, & della Prudenza, quando disse, che l'attione, & l'effettione sono dinerse di C. 4. genere, & che l'vna l'altra non comprende. & il che considerando il & 5. Zuingero autor riprouato ne suoi Scholij, ne auerti douersi intendere della cogitatione alicuius gratia, & non della cogitatione attina, che commandi alla cogitatione essettiua, la quale è come genere, & contiene l'vna, èl'altra. La cui espositione no dimeno non può hauer luogo; poi ché non si da cogitatione alienius gratia, che separata da queste due commandiad alcuna di esse, come è manifelto. ma sarà il vero sentii mento delle parole sopraposte, che la cogitatione pratica The zomzune க்று cioè prior est effectiva; cioè nobilitate, & dignitate effectivam antecellit. & ciò non per altra cagione, se non perche, come segue Aristotele, l'esfettione non può esser fine dell'habito esfettino, & della cogitatione essettiua, auenga che sua propria operatione, tiguardando sempre ogni essettione yn fine da se diverso; ma l'attione può esser'fine, come vediamo della buona attione: & potendo esfer fine, vienad essernel suo genere più nobile; essendo molto più nobile vna cosa, che è, & può esser sine in quanto tale, divn' altra, che mai possa fine dinenire. Per

4

· \* 5

la qual cosa essendo l'attione operation di gran sunga più nobile, che non è l'esfettione; & douendosi dalla nobiltà delle operationi far argomento della nobiltà dell'operate; si dourà concludere la cogitatione attiua esser molto più nobile, & eccellente della essettiua. onde non sò, come potremo riceuere quello, che Bessarione, ancor che huomo dottissimo lasciò scritto nel suo libro della Natura, & dell'Arte intorno alla differenza di queste due operationi, dicendo. Neque enim actio à faciendo disfert consily ratione, sed eo quod in faciendo preter factionem ipsam opus aliquod relinquitur, puta domus. & appresso in agendo autem nihil tale recipi solet, sed ipsa agendi operatio finis est. Oue, come vediamo, pone, che il lasciar l'opera sia la differenza frà l'attione, & l'effettione: il che non sempre auiene, come nel cantare, & sonare si èveduto: & che l'attione sia sempre fine: il che pure non è vero, riguardando molte attioni qualche fine da loro dinerso. Quindi nel decimo dell'Etica dice, che l'attioneè di quelle cose, che per se stesse si appetiscono; & intese essertale; perche può esser fine: & nel primo libro dimostrò pure, che l'attione può esser fine: & nel primo della Politica, che l'attione, & l'effettione, disferiscono di spetie; chiamando la veste, & il setto instrumenti pratici, & attiui; perche da essinon si ricerchi se non l'vso: & à rincontro, il pettine instrumento effettino; perche oltre l'vso nasca alcun'altra cosa: & volle dire, che l'vno è instrumento pratico, & attino; perche la sua operatione può esfer sine: l'altro è instrumento esfettiuo; perche non può esser fine, ma riguarda sempre qualch'altra cosa. Das qual discorso è manifesto, che la disferenza apportata da Aristotele frà l'attione, & l'effettione è la vera, & essentiale, & che verun altra apportata è necesfaria. Ne le cose, che si sono opposte recano difficultà percioche il sonare, & cantare, come si è veduto, si deono esfettioni, & non attioni domandare; perche non sono tali operationi, che possano esser sine. & se nel primo de Magni Morali sono riposte fràle attioni; di ciò, come di cosa, che è nel numero di quelle, che da Aristotele furono poscia rifiutate, non debbiamo tener conto. & se principio dell'effettione è l'intelletto, & principio dell'attione ancora è l'intelletto; come ne passati discorsi si è mostrato: ne dalle cose congiunte debbiamo trarre la disserenza, ma dalle proprie, & essentiali; oltre, che anche l'essettione può essercitarsi con qualche affetto. Ma ritornando al primiero nostro ragionamento, con molta ragione adunque hauendo posto Aristotele, & dimostrato l'intelletto pratico esser principio della praxi, & dell'attione; pone nella diffinitione della Prudenza habito di lui, che ella è habito pratico; & lo proua per la ragione sopradetta, cioè pche la praxiè sua operatione; & in oltre è fine di essa. oue è da notare, che con-

foni-

C. 16.

€. 3.

fommo artificio sà mentione dell'effettione ancora: volendo con l'essépio dell'Arte, come di cosa à noi più manifesta, scoprine la natura della Prudenza; & per qual cagione si dica, & debba dirsi habito con vera ragione, & pratico. perciòche se l'Arte è habito con vera ragione effettiuo, & non è solamente vera ragione, ma in oltre esfettiuo; perche oltre la verità, che conosce intorno alle cose fattibili, opera anche, & è riposta nell'essettione, & nell'opera, che da essa segue, come in. propria operatione sua (onde vediamo, che il muratore non solo conosce, come conuenga fabricare la casa, ma la fabrica ancora) cosi, & non altrimenti la Prudenza non èvera, & retta ragione solamente. ma anche pratica; perche oltre la verità, che conosce intorno alle cose agibili, trapassa all'opera, & è riposta nella praxi. Il che è da tanta. chiarezza accompagnato, che io non posso leggendo non stupire, come questa opinione si sia riceuuta, & fatta comune, che la Prudenza sia riposta nella sola cognitione. Debbiamo però intendere, che frà la Prudenza, & l'Arte sia intorno all'attione, & effettione la differenza già esposta, cioè che l'attione non solo è propria operatione della Prudenza, ma può esser fine di essa: il che si verifica nella eupraxia, & nelle buone attioni; il che dimostra la nobiltà della Prudezasopra l'Arte:ma l'esfettione no può esser sine dell'Arte, ma solamete propria operatione. la onde si può dire, che la Prudenza sia più pratica, che no è l'Arte effettiua; perche l'Arte si denomina effettiua dall'effettione, non come da suo fine; ma come da sua propria operatione solamente: ma la Prudenza prende il nome di pratica dalla praxi, non solo come da sua propria operatione; ma anche, come da suo proprio sine, come di sopra sièveduto.

Si continua à dimostrare, che la Prndenza è pratica secondo Aristotele. Si espone un luogo del sesto dell'Etica. Si apportano le interpretationi di S. Thomaso, e dell'Acciaiolo. (ap. 130.

Refi contentò Aristotele (per ritornare onde partimmo) di mostrare in questo luogo solamente, & con questa sola ragione (la quale è però il sondaméto di tutte l'altre) che la Prudenza sia pratica: ma seguendo appresso, che per comune opinione sono stimati Prudenti gli Economici, & i Politici (il che poniamo nel secondo luogo acciò sia cosiderato da chi legge) ne insegnò questa medesima verità. conciosia cosa che, essendo gli Economici, & i Politici continuamenre, nella praxi, & nell'attione, si come è manisesto; & non contenti solamente del conoscere le cose giuste, & honeste trappassando all'operare;

se il Prudente è tale, conuerrà ancora, che non fermandosi nella cognitione, trapassi alla praxi; onde giustamente sia detto pratico; & la Prudenza parimente habito pratico diffinita. Terzo foggiungendo il Filosofo, che la Temperanza è conseruatrice della Prudenza, come di sopra si è veduto; viene pure à dimostrarne (come ne i passati discorsi si accennò) che la Prudenza si affatica intorno al medesimo oggetto, che la virtù morale; cioè intorno alle attioni; & per conseguente, che sia pratica, & attiua per sua natura. Ne bisogna dire, che egli intenda ciò conuenirle per l'vnione, che fà con essa virtù morale (di che parleremo di sotto più chiaramente) percioche disse manifestamente nonche la Temperanza, & per conseguente la virtù morale, cagioni la vera estimatione, che hà la Prudenza delle cose agibili; ma che la conserui: dimostradone perciò, che detta estimatione nasce à lei per sua propria natura: auegache le sia poscia dalla Temperaza per la ragione addotta, & dalla virtù morale conseruata. Et perche alcuno non credesse, che la-Prudenza si fermasse in questa sua sola estimatione; & per conseguenza si rimanesse entro à i confini della cognitione, non trappas-,, sando alla praxi; soggiunge con sommo artificio. Neque oportere buius

6.5.

3, gratia (cioè sinis, & ipsius gratia cuius) & propter ipsum eligere omnia, & agere. Oue chiaramente habbiamo per il verbo agere, che risponde al greco mpádur, che la Prudenza non solo hà la retta estimatione, & elettione delle cose agibili, & del sine di esse; ma che in oltre opera, & è nella praxi. Quarto gagliardissima proua di questa verità è similmete quello, che soggiunge il Filososo dopò la dissinitione apportata, come cosa, che da essa segue, & si raccolga; che la Prudenza non è solo habito con ragione: & che di ciò ne è chiaro argomento, che ne gli habiti, che sono solamente con ragione, hà luogo l'oblinione, & la diméticanza; ma nella Prudenza non già mai: & volle dire senza alcun dubbio, che la Prudenza non è habito con ragione solo, cioè che non si ferma nella sola cognitione; ma che è appresso pratico, & attiuo; & che però in essa non cade oblinione. Adde quod (dice il Filososo) neq;

C. 5. F.

, babitus est duntaxat cum ratione: cuius rei indicium est, quod eiusmodi habitus , esse obliuio potest, Prudentie non potest. Intorno à che se noi andremo domandando à gl'Interpreti, onde sia, che ne gli habiti, che sono con ragione sotamete, & che consistono nella sola cognitione habbia luogo la dimenticanza, nella Prudenza non habbia luogo, rispondono sondati nell'autorità del Maestro nel primo dell'Etica, che ciò auiene per la frequeza dell'operare: conciosia cosa che noi no sogliamo mai scor-

C.10. F., darci di quelle cose, che spesse siate, anzi ad ogn'hora operiamo At, testatur autem (dice Aristotele nel luogo addotto) huic sententis, & id

de quotuc dubitabamus. in nullo enim ex operibus bumanis, sicut in operationibus secundum virtutem, sirmitas est. by siquidem stabiliores scientijs videntur, atque exhis ipsis stabiliores, que prestantiores: eo quod beati in his maxime, & assidue viuere consueuerunt. boc enim simile cause est, vt in ipsis obliuio nulla " contingat. Oue, come vediamo, pare che allo spesso operare riferisca Aristotele la causa, perche della virtù non si dia oblinione, come delle scienze, & di quegl'habiti, che sono ripostinella sola cognitione: & perche l'operare, & quello, che diciamo la praxi, & l'attione, si attribuisce per parer de gl'Interpreti (come di sopra co l'essempio d'Alessandro si è dimostrato ) all'appetito, & alla virtù morale; quindi gli stessi passado più auanti dicono, che nella Prudenza non cade oblinione, non per se stessa, ma rispetto alla virtù morale, & all'appetito, in cui l'obliuione non hà luogo. cosi espressamente scrisse l'Acciaiolo ne suoi Commentarij sopra il primo dell'Etica, dicendo. Preterea virtus super. moralis consistit principaliter in inclinatione appetitus, vt dicunt, qui obliuio- Cap. 10. nem non suscipit: & in sexto huius inquit Philosophus. Atqui nec habitus cum ratione solum, signum erit, quod oblinio huiusmodi habitus est; sed Prudentie non est. Prudentia autem, vt seimus, actiua ect virtus. Oue vediamo, che l'Acciaiolo prende per l'istesso l'esser virtu attiua, & appartenere all'appetito: volendo che perciò non cada nella Prudenza obliuione; perche ella è virtu attiua, cioè appartenéte all'appetito ancora, in cui essa oblivione non ha luogo. che cosi (esponendo più chiaramete se stesso ) affermò nel sesto libro, & ecco le sue parole. Prudentie verò sup C.5. minime (scilicet sit oblinio) quia coniuncta est cum appetitu recto, & moralibus virtutibus, secudu quas magis continue operamur. Quindi S. Thomaso trattado nella Somma que punto, & adducedo la causa perche la Pru- 2.2.4. denza non si può perder per obliuione; asserma il medesimo; dicendo: 47. art. Sed Prudentia non consistit in sola cognitione, sed etiam in appetitu: quia, pt 16. in dictum est, principalis eius actus est precipere, quod est applicare cognitionem corp. habitam ad appetendum, & operandum: & ideo Prudentia non directe tollitur per oblizionem. Che questo è quello, che nella scola di esso dicono il Gaetano, & gli altri, che la Prudenza è habito dell'intelletto con estensione all'appetito.

Qual sia il vero sentimento del luogo addotto. Si riprova l'interpretatione dell'Acciaiolo. Si dichiara l'opinione di S. Thomaso. Cap. 131.

M A noi crediamo esser il vero sentimento del suogo addotto, che Aristotele in esso habbia voluto insegnarne, come di sopra si diceua, che la Prudenza per esservn'habito dirizzato alla praxi, & in.

S 3

fom-

fomma pratico, per natura non è sottoposto all'obligione: essendo l'obliuione propriamente, & direttamente di quegl'habiti, che sono con la sola ragione, cioè che riguardano solamente la cognitione: onde si come ne conuien dire, che la Prudenza primameute, & per se sia pratica, & per sua natura, & non solo per la cogiuntione, che hà con l'appetito retto, & con la virtù morale; cosi è necessario di affermare, che per l'istessa cagione non sia all'oblinione sottoposta, & non per rispetto ad esso appetito, & alla virtù morale, come si diede à credere l'Acciaiolo. il quale dal vedere, che questa conditione dell'esser'pratica è posta dal Filosofo nella disfinitione di lei, poteua fare spedito argomento, che ella è ad essa essentiale, & che perciò non può conuenirle per rispetto ad altri: & che per conseguente il no cadere in essa obliuione (che dall' esser pratica dipende ) conviene pure alla Prudenza per sua propria. natura, & non per cagione dell'appetito, & della virtù morale: altrimenti seguirebbe, che se conuenisse à lei & l'esser pratica, & nonpatire obliuione per rispetto ad altri; ò ciò li conuenisse in vn certo modo, come per accidente: il che non può hauer luogo, essendo posto nella sua diffinitione; ouero, che ella fosse habito non solo dell'intelletto pratico, ma dell'appetito ancora: il che Aristotele diquesta real virtu non disse già mai. il quale, come si è altroue auertito, sacendo la virtà morale habito dell'appetito, & la Prudenza habito dell'intelletto pratico; & distinguendo l'vna virtù dall'altra in mille luoghi, & l'yna all'altra opponendo; insegnò più tosto chiaramente il contrario cioè, che la Prudenza fia cosi habito dell'intelletto, che no può dirsi habito dell'appetito: la virtù morale così habito dell'appetito, che non può dirsi habito dell'intelletto. onde è manifesto, che l'opinione dell' Acciaiolo, & de gli altri Interpreti non si può riceuere. Et quanto à S. Thomaso, auenga che paia volere, che per rispetto dell'appetito la Prudenza non sia sottoposta all'obinione; è nondimeno chiaro, che i suoi Discepoli l'hanno in ciò mal'inteso, se hanno stimato, che quando egli ha detto la Prudeza consistere nell'appetito ancora, habbia voluto che sia similmente habito propriamente dell'appetito, come dell'intelletto; & che ad esso si distenda. percioche cercando questo grand' huomo altroue, se vna virtù possa ritrouarsi in più potenze; conclude, che ciò vgualmente non può hauer luogo; & che è necessario, che vna virtu principalmente, & come in proprio soggetto, sia in vna sol potenza: ma che per rispetto ad vn certo ordine può dirsi, che sia in due. Ita quod (come egli segue) in una sit principaliter, & se extendat ad alias per modum diffusionis, vel per modum dispositionis, secundum quod vna potentia mouetur ab alia, & secundum quod rua potentia accipit ab alia. onde della

p. 2. q. 56. ar. 2.

, della Prudenza scriue nominatamente. Dicendum quod Prudentia reali-, ter est in ratione, sicut in subiecto: sed presupponit rectitudinem voluntatis, si-, cut principium, vt infradicet. da che raccogliamo chiaramente, che la Prudenza non può in alcun modo dirsi habito dell'appetito. Et se domandiamo S. Thomaso, come intenda la rettitudine della volontà esser p. 2. q. principio della Prudeza; dice più di sotto, che soggetto di quell'habito, 56.ar.3. che semplicemente si domanda virtù, non può essere se non la volontà, in corp. ò alcun'altra potenza in quanto è mossa da essa volontà. di che è la ragione; perche, come anche hà detto in altro luogo, la volontà moue p.2.99. tutte l'altre potenze, che sono ragioneuoli; ò in qualche parte parte- art. p. cipano della ragione, à gli atti, & operationi loro: & in somma all'operare. onde, che l'huomo attualmente operibene, nasce da questo, che egli ha buona volonta . per la qual cosa quella virtu, che sa attualmente operar bene, & non in potenza solamente; è necessario, che sia nella volontà, ò in altra potenza in quanto è mossa da essa volontà. La onde perche l'intelletto può esser mosso dalla volontà non meno, che le altre potenze ancora (conciosia, che come dice S. Thomaso Considerat aliquis aliquid actu, eo quod vult) perciò esso intelletto, in. quanto hà ordine alla volontà, può esser soggetto della virtà semplicemente detta. The state of the s

Si continua à spiegare l'opinione di S. Thomaso. Si adducano contra essa alcune oppositioni. Si ritorna à considerare, come la Prudenza sia pratica secondo Aristotele. Cap. 132.

In tal guisa, secondo S. Thomaso, s'intelletto speculatino dinien soggetto della fede; percioche egli per l'imperio della volonta si nione ad assentire à quelle cose, che alla fede appartengono: a l'intelletto pratico (come egli aggiunge) divien soggetto della Prudenza; perche essendo essa retta ragione delle cose agibili; si ricerca alla Prudenza, che l'huomo sia ben disposto à i principij di questa ragione: i quali principij altro non sono salvo che sini, che ne mouono ad operare: à quali fini l'huomo per la rettitudine di essa volontà, si rende ben disposto, non altrimenti che à principij delle cose speculative si renda ben disposto per il lume dell'intelletto agente. onde conclude S. Thomaso: Et ideo sicut subiestum scientie, que est ratio retta speculabili, um, est intellettus speculativus in ordine ad intellettum agentem: ita subiestum. Prudentie, est intellettus pratticus in ordine ad voluntatem rettam. Dal qual discorso habbiamo, che la volontà, secondo S. Thomaso, in due maniere si può dir principio della Prudenza: si perche essendo retta

S 4

apporta i principij di essa; cioè il retto fine, che è principio della retta ragione delle cose agibili: la quale altro non è se non la Prudenza per opinione dell'istesso; si perche con l'imperio suo mone l'intelletto ad assentire à detti principij, che gli propone. che questo è quello, che nel luogo dianzi addotto egli intese, quando disse, vna potenza esser mossa dall'altra, & riceuer' alcuna cosa dall'altra: le quali due cose vediamo secondo questa dottrina hauer luogo nell'intelletto pratico & nella Prndenza rispetto alla volontà: conciosia che & dall'imperio di essa sia mosso l'intelletto; & da essa riceua il retto sine. Et questo è ,, quello, che ha detto altroue S. Thomaso, Che Prudentia respicit appetitum tanquam presupponens rectitudinem appetitus. Et hec rectitudo volunta-, tis est de ratione Prudentie. In questo modo adunque (ritornando onde partimmo) debbiamo intendere, che egli habbia scritto la Prudenza consistere nell'appetito; se per appetito intese la volotà; cioè in quato, che vna potenza, & per conseguente l'habito, che è in lei, si dice esser in quell'altra, da cui è mossa, & da cui riceue qualche cosa: come di

in quell'altra, da cui è mossa, & da cui riceue qualche cola: come di sopra con il testimonio della sua dottrina habbiamo dimostrato, che se intese dell'appetito sensitiuo; si doura forse dire secondo sui, che sa Prudenza consista in esso, in quanto ad esso si applica: non altrimenti che l'istesso dica nella Somma la Prudenza consistere nel senso interio,, reper il medesimo rispetto; & ecco le sue parole. Non tamen ita qued

p. 2. 9.

57.ar.4.

47. art 3. ad 3. ,, re per il medesimo rispetto; & ecco le sue parole. Non tamen ita qued ,, Prudentia sit in sensu interiori, sicut in subiecto principali, sed principaliter ,, quidem est in ratione, per quadam autem applicationem pertingit ad huiusmodi , sensum. Il qual discorso tutto nodimeno no solo può patire nella scuola

, fensum. Il qual discorso tutto nodimeno no solo può patire nella scuola del Filosofo difficultà rispetto à quello, che pone l'intelletto seggiacere all'imperio della volotà; & la Prudeza no esser altro, che retta ragione delle cose agibili; & osta retta ragione, & osta Prudeza hauere naturalmête ordine alla retta volontà, come la retta ragione delle cose speculatine; & diciamo la scienza al lume dell'intelleto agente: intendendo (se io dirittamente stimo) che si come l'intelletto agente constituisce con il suo lume i principij nella scienza, & di essa apporta la cognitione; così la retta volontà constitussce i principij nella Prudenza: percioche, come si è veduto, & vedrassi appresso contra Alessandro; Aristotele intese la volontà, & l'appetito soggiacere in tutto all' imperio dell'intelletto: affermando manifestamente, che questo è quello, checommanda all'appetito, & che lo regge, & che nell' opere morali è il vero Architetto: & intese in oltre la Prudeza no esser retta, & vera ragione; ma convera, & retta ragione. & l'istesso S. Thomaso disse in altro luogo, come vedremo nel terzo libro, la synderesi, & non la retta volontà esser quella, che nella ragion pratica, & nella Prudenza hà

3.2.q. 47.art. 6.ad 3.

pro-

edly is

proportione con l'intelletto de principij nella scienza; & che ordina, apporta, & constituisce il retto fine. Ma può patire il sopradetto discorso anche difficultà rispetto à quello, che pone la Prudenza non riceuere obliuione per cagione dell'appetito; & in quanto in esso consiste. Et intendasi in qual si voglia modo de gliesposti di sopra ciò esser vero: posciache Aristotele deducendo dalla diffinitione, che haueua recato della Prudenza, questa sua proprietà; volle senza dubbio, che il non cadere in essa oblinione nascesse dalla sua propria natura; & in quanto è habito dell'intelletto pratico, & non per rispetto ad altra poteza. La onde lasciando di considerare in altro tempo qual sia intorno à ciò la vera opinione di S. Thomaso; diciamo pure risolutamente secondo il Filosofo; chenella Prudenza non cade oblinione: perche è habito non solo con vera ragione, ma in oltre pratico, & che ciò à lei conuiene per sua propria natura; & non per cagione dell'appetito. Et intendiamo, che non cade in essa obliuione, non solamente per la frequenza dell'operare, come intesero gl'Interpreti; ma perche ne rende pratici, & operanti: non come l'Arte della Medicina rende il corpo sano, si come egli illesso più di sotto n'insegna; ma come la sanità sa l'huomo sano, come formalmente tale, & formalmente operante: il che è cagione della frequenza dell'operare. onde si come non possiamo scordarci desser sani; ma si bene d'esser Medici; così non possiamo scordarci d'esser Prudenti.

e state to grow of the control of th Si continua à dimostrare, che la Prudenza è pratica See ne service se service de la condo Aristotele. Cap. 133.

Vesto è adunque quello (per ritornare al primiero nostro ragio-namento) che nel quarto testimonio da noi addotto; dice Aristotele: da che possiamo chiaramente raccogliere, come ssi è veduto; che la Prudenza non si ferma per suo parere nella sola cognitione, mà che trapassa alla praxi; & perciò si dice pratica. Quinto habbiamo l'istesso manisestamente in quell'altro luogo coue dopò · l'hauer trattato de gli altri due habiti, che gli restauano cioè dell'Intelletto, & della Sapienza: ritornando à trattare della Prudenza, & ad esporre, come di sopra su auertito, le particelle della disfinitione da lui recata, & à dimostrare la verità, che contengono; parla inquesta ,, forma. Adde quod neque vniuersalium tantum Prudentia est, sed opus est C. 7. F.

,, vt singula etiam cognoscat . est enim activa . at actio circa particularia versa-,, tur. Oue non so, se più chiaramente hauesse potuto esprimere quello, che intendiamo di prouare : poiche dice, come vediamo, che la 9 mg as

Pru-

Prudenza è pratica, & che perche è tale non solo è mestieri, che conosca gli vniuersali: ma le cose singolari ancora; essendo la praxi intorno alle cose singolari. Nel qual luogo è da notare, che di tutto quello, che egli dice della Prudenza, pone per sondamento essere sommamente proprio di lei il ben consultare: non altrimenti, che dall'istesso sondamento deducesse di sopra, come su auertito, nell'apportare la sua dissinitione; che la Prudenza è habito pratico. & ecco le parole, del Filososo. Prudentis enim id maxime opus esse dicimus, vi recte consultet.

C.7.F.

c.s.

C. 10.

£.7. F.

Nelle quali il Feliciano interpreta (s'io non erro) malamente la particella greca. τὸ ευ βουλέυεσθαι, vt reste consultet; che douena interpretare, vt bene consultet: non essendo il medesimo la retta, & la buona. consultatione appresso Aristotele, come vedremo nel seguente libro. nel quale errore incorse anche questo Autore per mio parere di sopra; oue discoprendone Aristotele, secondo la comune opinione, la natu-- ra della Prudenza; disse pure secondo il Feliciano. Videtur igitur Prudentis viri proprium posse rette consultare: oue hauendo il testo greco, καλώσ βουλεύσασθαι, donena interpretare, bene consultare: poscia che queste due particelle vieu & vinanos, come nel trattare della synesi afferma Aristotele; significano l'istesso; & il ben consultare, come dianzi si dicena, non è il medesimo, che il rettamente consultare. nel quale errore non vediamo esser caduti l'Argyropylo, & il Lambino. Hauendo dunque posto Aristotele esser sommamente proprio del Prudente il ben consultare; con molta ragione segue à dire, che la Prudenza non è solo delle cose vniuersali; ma che le conuiene conoscere le singolari ancora: adducendo di ciò la cagione; perche ella è pratica percioche la consulta, come nel sesto libro n'insegnò l'istesso, è delle cose agibili, & è dirizzatà alla praxi, & all'attione: & la praxi, & l'attione, come qui si afferma, è intorno alle cose singolari. per la qual cosa se il Prudente è spetialmente consultante, & per con-- seguenza spetialmente pratico; & la praxidelle cose singulari; dourà ancora spetialmente affaticarsi intorno alla cognitione delle cose singolari che questo è quello, che egli conclude poco più di sotto, dicendo. Prudentia autem activa est: quare vel vtramque, vel banc potius habere oportet. & dice vtranque vel hanc potius, intendendo per vtranque la cognitione delle cose vniuersali, & delle singolari; per hanc potius la cognitione delle cose singolari solamente: la quale vuole, che spetialmente sia propria del Prudente, perche la praxi è intorno ad esse. anche per comune opinione di ciaschuno. il che volendo di mostrarne, sogginnge divinamente; che perciò alcuni, che non sanno (detti da lui oun ildéres ) & in somma gl'esperti sono più pratici, & attini di alcuni altri,

altri, che fanno, ma che mancano di esperienza, & della cognition? delle cose singolari. & per ensored intende coloro, che hanno la cognitione de gli vniuerfali, & scientifica; & che insomma contiene la cagio-"ne: che ciò ne dimostrano quelle sue parole. Nam si quis leves quidem carnes cognouerit faciles concoltu esse, & salubres: que tamen leues sint igno-", ret; is profecto sanitatem non efficiet. Nelle qualime spiega, come vedia-. mo, la cognitione dell'vniuerfale, & scientifica, & che contiene la ... cagione separata dalla cognitione particolare, & de singolari: perciò. che le carni leggieri sono sane; perche sono di facile concottione, & nondimeno chiunque sà questo vniuersale, & questa cagione, ma non sà quali siano le carni leggieri; mai no renderà l'huomo sano: la doue chiunque saprà questo singolare, & questo effetto, che le carni de gli vcelli sono leggieri, & sane; senza sapere questo vniuersale, & di ciò la cagione; cioè che le carnileggieri sono sane, perche si concocono facilmente; produrrà molto più facilmente la sanità, che cosi conclude Aristotele. Sed ille efficiet magis, qui auium carnes esse leues, & salubres C. 7. P. sciuerit. Il che da altro non nasce, se non perche il sanare, per essempio Callia, confifte nella praxi, & nell'attione: & questa è delle cose singolari, come si è detto : onde se la Prudenza è pratica; conviene, che spetialmente habbia cognitione delle cose singolari, come Aristotele conclude. Ne perciò è in esso alcuna contradittione: il quale nel terzo dell'Etica, trattando della consultatione, lasciò scritto, che le cose fingolari non sono consultabili: in quelle parole, de A Si Te xal Exacta, C. 3. cioèneq; sane singularia in consultationem cadunt. da che segue, che non possono anche appartenere alla Prudenza. percioche la voce ta nas inacra fignifica appo Aristotele, ò quel singolare separatamente preso, che conosce il senso esteriore, cioè, che questo sia pane, & che sia corto; onde soggiunge. Vt an panis hoc sit, velsubigatur, vel qualitate affectus sit, C. 3. F. vti oportet. ad sensum enim hec pertinët. O significa più cose singolari insieme, conosciute ancora dal senso commune: come per essempio, che le carni de gli vcelli sono sane, & leggieri; che Socrate, ò Callia dinengano sani. & intorno à queste è la consulta, & la Prudenza.

Si conferma, che la Prudenza e pratica secondo Aristotele con altre autorità dell'istesso. Si dichiara un luogo del sesto dell'Etica. Cap. 134.

S Esto, se noi andremo accuratamente considerando lo scopo, & l'intentione del Filosofo nell'apportarne la divisione delle parti della Prudeza; vedremo, che suo principale intendimeto sù di mostrarne con questo mezo, che ella è pratica, & attiua: si come haueua posto nella

nolla diffinitione, percioche dopò l'hauer detto quanto di sopra si è veduto, cioè, che alla Prudenza spetialmente appartiene la cognitione delle cose singolari; & ciò non per altro, se non perche ella è pratica; poiche la praxi, come è al senso manifesto, è intorno alle cose singolari: dopò l'hauer opportunamente apportata la differenza, che è frà la cognitione delle cose vniuersali, & singolati; & dimostratone, che la "prima contiene la causa; & perciò soggiunto; Erit autem, & hic quedam

C. 7.

" Architestonica: nelle quali parole intese dire, come altroue anche più chiaramente vedremo, che intorno alle cose dette, cioè intorno alla cognitione delle cose agibili, si dà ancora vna Prudenza, cheè Architettonica; cioè quella, che oltre la cognitione delle cose singolari agibili, hà appresso la cognitione de gli vniuersali; & per conseguente ne possede la cagione : dopò dico l'hauer poste, & spiegate untre queste " cose; segue in tal' guisa: Est autem & Civilis, & Prudentia idem sand

C. 8. " habitus : at qui effe non est idem ipsis. eius enim, que circa Cinitatem persatur, , altera quidem est et Architectonica Prudentia, legislatrix: altera vero et sin-

,, gularia, commune habet nomen Politica. hec autem est practica, & consulta-, tiva. Oue vediamo, che manifestamente afferma fra le parti della Prudenza Politica esserne alcuna, che sia pratica, & consultatina. il che certamente non afferma peraltro, se non per dimostrarne, che la Prudenzaite per suanatura habito pratico, si come nella diffinitione haucua posto. & aggiunge alla voce pratical altra consultativa: perche, come di sopra sie derro , la consulta riguarda la praxi, & questa le cose singularid che perciò pone, che questa Prudenza ha per oggetto le istesse cose singolari, dicendo, altera vero vt singularia il che posto: con molta ragione conclude, che ella è pratica : poiche, come di sopra hauena detto, la Prudenza è delle cose singolari, perche è pratica & pcheè pratica conviene, che necessariamete sia delle cose singolari & pche noi siamo p esporre co ogni diligeza osto luogo nel seguete libro; auertiremo qui solumente, chi legge, che votendo Aristotele prouare, che la Pludenza fix habito pratico, come haueua posto nella diffinitione; lo fà prendendo, come cosa da tutti conceduta, & al senso manifesta, che vi sia vna parte di essa, cioè della Prudenza ciuile, che si affatichi intorno alle cose singolari; & che seguentemente sia pratica: da che poscia segue, che con molta ragione si sia detto in essa diffinitione, che ella è habito pratico. perciò soggiunge, che noi diciamo, che questi soli (cioè, che operano secondo questa spetie di Prudenza) si

,, affaticano net gouerno della Republica : & eco le sue parole vi Iccirco C. 8. F. " Civitatem administrare hi tantummodo dicuntur. di che rendendo con al-C. 8. tissima Friosofia la cagione, seguei Soli enim hi agunt manualium artisicum

122-

5 . .

instar. Et ha voluto dire, che coloro, che operano secondo questa spetie di Prudenza, soli si dicono amministrar la Republica: perche soli à guisa de manuali ponendosi ad operare, cioè applicandosi immediatamente alla praxi, si manifestano esser tali, & in essa. praxi ( μονοι γαρ πρόθουσιι ο υτοι dice il testo greco) da che chiaramente habbiamo, che la Prudenza, come su detto nella dissinitione, è habito pratico. Nè intenda qui alcuno, che Aristotele assermi coloro, che operano secondo questa specie di Prudenza, operare à guisa de manuali; cioè esser come ministri, & instrumenti, senza intender la cagione di quello, che operano; percioche questo non può conuenire alla Prudenza Politica, come nel seguente libro mostreremo: ma intenda, che egli habbia voluto dire, questi tali operare à guisa de manuali, perche si applicano immediatamente alla praxi, come fanno i manuali nell' opere dell' Arti: si come nel detto libro più pienamente spiegheremo. Onde in essi non può perciò cader alcun dubbio, che non siano pratici, & operanti: i quali, si come nell'applicarsi immediatamente alla praxi assomigliano i manuali; cosi in quanto possedono la cagione, & sono dotati dell'habito della Prudeza, ne rappresentano l'Arte inserta nella materia: di cui diceua nel secondo della Fisica Aristotele, che se ella fosse nel legno, operarebbe à guisa della natura. Ne intenda parimente alcuno, che Aristotele affermi in questo luogo, cosi esser questa Prudenza pratica (dicendo, che solo quelli, che si affaticano secondo lei, sono nella praxi) che nieghi ciò dell' Architettonica, à cui oppone detta Prudenza; percioche, come il passato discorso hà dimoltrato nell'esporre quel bellissimo luogo del settimo della Politica, l'Architetto, & la Prudenza Architettonica, & la Legislatrice (il che si confermerà nel seguente libro ancora) è per sua opinione il vero operante; & la praxi à lei spetialmente si attribuisce: maintenda, che egli dica operarsi solo secondo questa Prudenza nel modo, che operano i manuali; poiche egli non dice semplicemente, & assolutamente, che solo questa Prudenza opera, & ènella praxi; ma che solo opera, come i manuali: il che è molto disserente: ne conclude, che la Prudenza Architettonica non sia operante; masolo; che non sia operante à guisa de manuali: il che quello, che importi, dal sopradetto discorso è manisesto. Ma Aristotele sà qui mentione di questa Prudenza, dicendo, che è pratica; perche di essa. è cosa chiara, & da tutti conceduta, che ella è nella praxi: che ciò " significano quelle parole: Iccirco Ciuitatem administrare hi tantummodo dicuntur. lasciando di trattare ciò della Prudenza Architettonica,

C. 8. F.

nica, & se la praxi à lei conuenga, come cosa, la cui risolutione appartiene à i libri Politici: il che vediamo, che da esso sù risoluto spetialmente nel primo, & nel settimo della Politica. Mà che da questo luogo chiaramente habbiamo la Prudenza per sua natura esser pratica, come sù posto nella dissinitione; & talmente pratica, che trapassi alla praxi, non si fermando nella sola cognitione; stimo esser hormai palese à ciascuno.

Si continua ancora à dimostrare, che secondo Aristotele la Prudenza è pratica. Quello, che per la voce vitimo habbia inteso Aristotele Si riproua l'espositione del Zuingero. Cap. 135.

L settimo testimonio di questa verità ne apporta Aristotele trattando della Prudenza Monastica, secondo la commune opinione, oue cosi fauella. Querunt enim vulgo idquod sibi bono est, idque,
vuium agere se arbitrantur oportere. Nel qual luogo, come dimostrail verbo greco medifier attribuisce, & concede manisestamente a
questa Prudenza ancora la praxi. L'ottauo testimonio è da noi tolto
colà, oue mouendo Aristotele quel dubbio, perche i Giouani possono diuenir Geometri, & Mathematici, ma non Prudenti; dice,

che ciò auiene, perche la Prudenza è delle cose singolari, che si conoscono con il mezò dell'esperienza; di cui i Giouani non possono esser partecipi; ricercando l'esperienza lunghezza di tempo, la quale nel Giouane, per la poca età sua, non può essere. & eccose

parole del Filosofo. Causa autem est, quod particularium est Prudentia, que ex experientia nobis innotescunt. iuuenis autem expertus non est: ex-

cioche, come habbiamo nel primo della Metafisca, l'esperienza è vna cognitione delle cose singolari; & ogni praxi, & generatione è intorno al singolare: non sanando il Medico l'huomo, se non per accidente; ma Callià, ò Socrate. Il nono testimonio possiamo trarredalle parole, che seguono, oue Aristotele cosi fauella. Prudentiamo autim non esse scientiam, perspicuim est. est enim oltimi, sicut diximus, quipte cum eiusmodi sit, quod in assionem cacit. To vap reautiv touver hà il testo greco, cioè agibile enim tale est, scilicet oltimum. Nel qual luogo intendendo Aristotele per vitimo le cose singolari, vediamo, che per questa ragione ancora dice la Prudenza non esser scienza, se non perche è dell'vitimo, cioè delle cose singolari; & per

COII-

. conseguente pratica: essendo la praxi, & attione intorno ad esse, " come di sopra si è veduto. che perciò soggiunge, agibile enim tale est. Et è cosa manisesta, che Aristotele hà voluto dire, che la Prudenza, perche si affatica intorno alle cose singolari; non si ferma. nella sola cognitione à guisadella scienza, che solo considera le vninersali: ma che in oltre trapassa alla praxi, & è pratica. Hò detto di sopra, cheper la voce vltima, à cui risponde la voce greca έσχατον Aristotele intende le cose singolari: non stimando, che sia da se-lib. 6. guire l'opinione di Theodoro Zuingero autor riprouato: il quale Cap. 9. nelle sue tauole per vltimum, & extremum, intende l'vniuersale conosciuto dal senso commune, cosi dicendo: Extremum autem uniuersale id intelligo, quod collectio est singularium, & à sensu communi apprehenditur. Et questo poco di sotto lo domanda anche totum. La quale espositione noi habbiamo per contraria in tutto al vero senso di questo luogo: conciosia, che lasciando per hora da parte, che non sarebbe à questo autore facile impresa il dimostrare nella. dottrina d'Aristotele, che il senso ò sia commune, ò sia proprio conosca l'vniuersale: auenga che nel secondo della Posteriora leggia- C. 18. mo, che il senso sia dell'vniuersale; oue nondimeno aggiunge, che singulare est quod sentitur. è manisesto, che dicendo egli qui per mostrare, che la Prudenza non sia scienza, che essa Prudenza est vitimi: & aggiungendo di hauerlo detto di sopra: & che la ragione di questo è (cioè che la Prudenza è dell'vltimo) perche tale è l'agi- C. 7. F. bile, & quello, che cade sotto l'attione. percioche segue, Est enim. pltimi sicut diximus, quippe cum eiusmodi sit, quod in actionem cadit. è dico manisesto, che per vltimo non può intentedere Aristolele se non il fingolare: percioche così disse egli chiaramente nel luogo di sopra, à cui si rimette, & ecco le sue parole. Adde quod neque vniuersalium tantum Prudentia est, sed opus est, vt singularia etiam cognoscat. Est enim activa, at actio circa singularia versatur. Oue vediamo, che con il medesimo sondamento, & con la medesima ragione prouò Aristotele, che la Prudenza massimamente s'assatica intorno alle cose singolari: con la quale proua, che ella non può esser scienza; cioè perche ella è attina di sua natura, & l'attione è intorno alle cose singolari. Per la qual cosa adducendo nelle parole sopraposte per mostrare, che la Prudenza non è scienza, questa ragione, che essa Prudenza è ipsius vitimi; & aggiungendo di hauer ciò detto di sopra; & soggiugendone la ragione, perche l'agibile è vltimo; senza alcundubbio, pervltimo, & estremo haurà inteso le cose singolari; essendo tale il suo discorso. La Prudenza non può esser scienza; perche

la scienza è delle cose vniuersali; & si ferma nella sola cognitione: ma la Prudenza è non solo delle vniuersali; ma dell'vitimo, & delle cose sigolari ancora, come si è detto: ma si è detto che la Prudenza è delle cose singolari, perche è attina, & trapassa alla praxi, & all'attione, & l'attione è delle cose singolari; che perciò segue Aristotele: Quippe cum huiusmodi sit, quod in actionem cadit; adunque la Prudenza non potrà esser scienza, non si affaticando la scienza. nella cognitione delle cose singolari, & non trapassando alla praxi. oue vediamo, che il discorso del Filosofo tutto si riposa sopra quèsto fondamento, che la Prudenza è attiua per sua natura: la onde per la voce, vltimo, non possiamo intendere, se non le cose singolari; & non l'vniuersale, come sece il Zuingero. Ma à che andar cercando altre ragioni, quando Aristotele istesso più di sotto espone, che per cose vitime (quanto appartiene alla Prudenza) debbiamo intendere le cose particolari, & singolari. il che è gran marauiglia, che questo Autore non auertisse, & se l'auerti, che sia caduto in-C.II. F. ,, si fatta opinione, & ecco le parole d'Aristotele. Omnes enim be facul-

C.11. F., si fatta opinione, & ecco le parole d'Aristotele. Omnes enim he facul-,, tates vitimorum sunt, & singularium. & appresso Agende autem res ex ,, ijs sunt, que singularia, & vitima omnino sunt. & poco dopò. Perspi-,, cacia, & sententia circa agenda versantur. at hec vitima sunt.

> Come l'intelletto, & il senso nella Prudenza conoscano il singolare. Si spiegano alcuni luoghi difficili del sesto dell'Etica intorno d'questa materia. Cap. 136.

T intorno a ciò è da sapere, che da questa conditione, che la Pru-

A denza particolarmente si affatichi intorno à gli estremi, & alle cose singolari; caua Aristotele, ch' ella sia in vn certo modo opposta a quell' habito, che noi diciamo intelletto: di cui è proprio riguardare, & conoscere i primi principij; de quali non si può dare alcuna ragione, & scienza: si come la Prudenza è de singolari, & estremi, de quali pute non, è scienza. Vnde etiam (segue egli) intellettui opposita est. ille enim est terminorum, quorum nulla ratio est: hec vltimi, cuius non est scientia, sed sensus, neque is propriorum est, sed eiusmodi, quo sentimus in Mathematicis, triangulum est vltimum. sistet enim etiam illic, sed hic sane sensus magis est, qui est, Prudentia: ille species altera est. Il qual luogo nelle vltime sue parole difficilissimo, & sottoposto ancora à varie lettioni, come nota il Lambino: & perciò molto variamente esposto da gl' Interpreti (il che hora per non esser troppo lungo, & tedioso, lascio di considerare) è da me inte-

o in questa forma. Che hauendo Aristotele detto, la Prudenza esser-

C. 8. F.

de

de singolari, & estremi, de quali non è scienza, ma senso; & hauendo opportunamente soggiunto, che questo senso, con cui conosce il Prudente le cose singolari, non è alcuno de sensi esteriori; ma quello, con il quale nelle mathematiche conosciamo, che l'vitimo estremo è il triangolo; in cui come in vltima cosa, & singolare si ferma il discorso cioè, come notano gl'Interpreti, il senso commune: si propone in queste vitime parole (le quali io conforme al testo greco interpreto " cosi. Sed ipsa Prudentia magis est sensus: illius autem alia species ) di voler mostrare la differenza, che'è frà la cognitione mathematica nel seruirsi del senso comune, & frà la P rudenza. il che sà con molta ragione: conciosia che per quanto egli haueua detto, haurebbe potuto stimar alcuno, che nell' istesso modo conosca il Prudente con il senso commune gli estremi, & singolari; che sà il Mathematico il suo triangolo. Perciò dunque soggiunge, che la Prudenza, cioè la cognitione, che ha il Prudente delle cose singolari è più senso, cioè maggiormente partecipa della cognitione sensitiua; & che perciò la cognitione del Mathematico, tutto che fatta con il mezo di questo senso; è diuersa di spetie, & di altra natura. il che esser vero mostreremo più di sotto.

Come s'intenda quel detto d' Aristotele nel sesto dell'Etica, che nella operatione della Prudenza il senso divien intelletto. (ap. 137.

T qui è da sapere per maggior chiarezza di quanto trattiamo,

L' che queka operatione del senso nel Prudente, non è discompagnata dall'intelletto. che cosi disse egli chiaramente più di sotto, trattando di questa dispositione, & habilità naturale detta intelletto, che ne dispone all' habito della Prudenza: della quale diremonel " seguente libro; oue perciò, chiamò questo senso intelletto. Agende C. II.F. , autem res (dice egli) ex ijs sunt, que particularia, & vltima omnium, " sunt . nam & Prudetem oportet ea cognoscere: & perspicacia, & setentia circa " agenda versatur. at hec vitima sunt. Intellectus quoque vitimorum in vtran-» que partem: primorum enim, & vltimorum intellectus est, non ratio. ille qui-,, de, qui in demonstrationibus versatur, in mobilium terminorum, & primo-3, rum: alter qui in actiuis consistit, vltimi, & eius quod euenire aliter, atque » aliter potest, & alterius propositionis. He enim e.us, cuius causa aliquid » est, principia sunt: quippe cum ex singularibus vniuersalia existant, quorum 20 Jane habere sensum oportet: is autem sensus intellectus est. Il qual luogo (che, siamo anche nel trattare di questa dispositione naturale detta. intelligenza, & intelletto, per cossiderar nel seguente libro) apporta

non poca luce alle parole da noi esposte di sopra; & rende ancora assai probabile la nostra espositione. conciossa che Aristotele qui rispetto à questo intelletto dica, non che la Prudenza sia opposta ad esso, come fece di sopra; ma che con lui sia congiunta: affermando, che questo senso, con cui conosce la Prudenza le cose singolari è intelletto. Ne volle dire, che il senso veramente fosse, ò diuenisse intelletto: il che è falsissimo, & contrario à tutta la sua dottrina: ma che in tanto si dice esser intelletto, in quanto è accompagnata la sua operatione con l'operatione dell'intelletto ancora: conoscendo il Prudente le cose singolari non solo con il senso, ma etiandio con l'intelletto, con il quale discorre intorno à loro consultando. che perciò leggiamo nel libretto de sogni l'opinione del bianco, & del bello, ò vera ò fassa ch'ella sia, non ritrouarsi senza senso: & nel secondo dell'Etica, che con la ragione difficilissimamente possiamo determinare sino à qual termine conuenga di riprendere alcuno; & che consistendo ciò nelle cose singolari, & sensibili; bisogna ricorrere al giuditio del senso. , Quousque autem, & quatenus reprehendendus aliquis sit, definiri ratione ,, non facile potest . neque enim aliud quicquam sensibilium . talia verò in singu-, laribus sunt; & in sensu iudicium est. che questo è quel senso, che hà detto esser intelletto. Il che essendo vero, con ragione disse di sopra, che la cognitione della Prudenza partecipa più di questo senso, che non fà quella del Mathematico: conciosia che il Prudente conosca-

. e. . .

C.I.

, actibus scientiam & sensum habet, sic meminit eos, qui trianguli quod duobus, rectis equales. Per la qual cosa con ragione soggiunge, che altra, & diuersa è la cognitione del Mathematico intorno al triangolo come singolare, fatta col mezo di questo senso; altra quella del Prudente intorno alle cose singolari; percioche questa è accompagnata dall'intelletto, & dal discorso, che pure le considera come tali; il che non auiene al Mathematico nella cognitione del triangolo.

con esso le cose singolari per se, & per dir in questo modo, come tale; & con l'intelletto ne discorra, & consulti: doue il Mathematico conosce il triangolo singolare per accidente: & non si ferma in considerarlo come tale, cioè come singolare: ma passando à dimostrare le passioni, che sono per se in esso triangolo, vien à considerarlo principalmente come vniuersale. Della quale cognitione parlò forse Aristotele nel sibretto de Memoria, & Reminiscentia in quelle parole. Cum vero sine

In qual sentimento dicesse Aristotele nel primo della Politica, che l'huome bd il senso del bene, & del male: & nel primo de Magni, che la parte consultante dell'Anima nostra è sensitiua. (ap. 139.

Vesta è la vera espositione (s'io non erro) delle parole di Aristotele in questo luogo; per la quale intendiamo quello, che egli volle dire nel primo della Politica, quando lasciò scrit- C. 2. to, che à gli altri animali fù dalla Natura dato il senso del molesto, & del giocondo solamente; ma che l'huomo hà in oltre il senso del bene & del male, del giusto, & dell'ingiusto. Oue nasce vn dubbio di non poco momento (nó auertito, ch'io habbia letto da gl' Interpreti) come Aristotele possa hauer detto, che l'huomo ha il senso del bene, & del male, del giusto, & dell'ingiusto; appartenendo (come per l'autorità del terzo dell'Anima si è di sopra dimostrato) la cognitione, dal. tex. & l'appetito del bene, & del male alla parte intellettiua, & non al sen- 44. al. so, & alla sensitiua: di cui è proprio, come nell'istesso luogo si afferma, tex. 50. di conoscere, & appetire solo il molesto, & il giocondo. Percioche noi rispondiamo, che in quel sentimento, che egli hà detto nel luogo sopraposto, che la Prudenza si affatica intorno alle cose singolari, & che in ciò si serue del senso, & che questo senso è intelletto; nel medesimo hà detto anche nel primo della Politica, che l'huomo hà senso C. 2. del bene, & del male, del giusto, & dell'ingiusto: intendendo che (come nel sesto dell'Etica affermò) questo senso sia intelletto. Quindi scorgiamo ancora con qual fondamento sia scritto nel primo de Morali Magni (il che confiderando nella corteccia di fuori, pare molto per auentura lontano dal vero, & da quello, che Aristotele hà inaltri luoghi determinato) che la parte consultativa dell'Anima nostra; & diciamo quella, in cui rifiede la Prudenza; la quale domandò l'ilteffo nel sesto dell' Etica pratica, discorsiua, & opinante; si affatichi in-" torno alle cose sensibili. Consultatrix autem (leggiamo nel luogo sopra-" detto de Magni) circa sensilia in motuque versatur; atque prorsus circa om- C.32. " nia, que in ortu interituque sunt nam consultamus de eis, que in nostra sunt " potestate, agendi ac non agendi delectu, circa que consilium ac propositum est , agendi. Hec nimirum sensilia in motuque ad permutandum, proinde pars , anime ex ratione propositrix atque delectrix sensilis. Percioche se la Prudenza spetialmente riguarda le cose singolari; & il bene consultare principalissima operatione di lei, è propriamente delle cose singolari, & de beni humani singolari; & queste sono sensibili; & il senso, che le conosce, è intelletto nel modo esposto: certamente, che con ragione si dice ne Magni Morali, la parte consultativa dell'anima nostra

affaticarsi intorno alle cose sensibili; con ragione si dice nel primo della Politica, l'huomo solo fra gl'altri animali hauer il senso del bene, & del male.

Vit mancano molte cose; le quali per la morte dell'Autore essendo rimaste impersette; si pongono à parte in sine delle opera, nel modo in che sono rimaste.

Siritorna à trattare delle conditioni generali, che Aristotele attriSiritorna à trattare delle conditioni generali, che Aristotele attriSiritorna à trattare delle conditioni generali, che Aristotele attriSiritorna à la Prudenza quali sieno la terza, quarta, a successione del medets en la bassa de la successione del successione de la successione della successione de la successione de l

del giperato fotos, or ama hacine o háine recil fenfecto tene

A ritornando onde partimmo, la terza general conditione, che AV A possiamo raccogliere, esser da Aristotele attribuita alla Prudenza, si è, che ella habbia retta & yera estimatione non solo de mezi, ma de principij, cioè del fine ancora: di che egli trattò dopò l'hauer appor-- tata la diffintione della Prudenza, come si è veduto; & n'habbiamo dungamento di sopra parlato noi; & di sotto nel trattare di quella dispositione naturale detta intelletto pure ne parlò Aristotele, come ve-- dremonel seguente libro. La quarta conditione è, che ogni cognitione di esta Prudenza è dirizzata all'attione. la quale spiega Aristotele per -dimostrare, che se bene haueua detto, che Pericle sù stimato Prudente, perche sapeua conoscere le cose vtili à se, & à gli altri : & nel paragonane da Prudenza con la Sapienza, che Prudente è quello, che sà - conoscere quello, che è bene à ciascuno : non perciò debbiamo inten-- dere, che la cognitione pella Prudenza per sestessa habbia alcuna - forza, mai che il tutto confifte nell'attione: concludendo, che per questa cagione i Giouani, dato, che sieno partecipi della cognitione,... di cui si serve anche la Prudeza; non possono nondimeno esser Pruden-.. ti: conciosia che la cognitione della Prudenza, come dirizzata all'at-.. rione, habbia bisogno pure per la pratica d'esperienza, & l'esperienza, di lungo tempo : il chesné Gionani non può hauer luogo. La quinta conditione, & importantissina insegnata dal Filosofo, da quale noi desideriamo, che sia sommamente osservata da chi legge, è, che la vera, immediata, & propria operatione della Prudenza si constituiscel & forma di cre operationi pure di essa Prudenza immediate quasi di tre parti, cioè del consiglio, giuditio, precetto; ò diciamo - 1 : 50

diciamo meglio, della buona consultatione, del giuditio vero, & delprecetto; si che ogni sua spetie di cotal operatione sia partecipe: della quale quando non participasse, non sarebbe, ne potrebbe essere parte, ne spetie di essa Prudenza; non sarebbe vera Prudenza, ne degna di questo nome. Hò detto, che queste trè operationi sormano la vera & immediata operatione della Prudenza: percioche l'vna è dirizzata all'altra, come à suo fine; cioè la buona consultatione al vero giuditio, & estimatione delle cose consultate; & il vero giuditio al precetto: di maniera, che l'vna senza l'altra resta impersetta, & inutile, & vana si rimane, & senza alcun prositto. Et che queste tre siano immediate operationi della Prudenza lo dimostrò chiaramente Aristotele, quando disse, che il ben consultare è spetialissima operatione del Prudente: trattando perciò con tanta diligenza quello, che sia buona consultatione : di che noi parleremo nel seguente libro. Parimente quando aggiunse, che la Prudenza del ben consultare consiste nel vero giuditio C. 9. delle cose consultate; di che pure nel sudetto libro ragioneremo: finalmente quanto aggiunse trattando della Synesi in paragone della Pru- C. 10.F. denza, che essa Prudenza non si ferma nel solo giuditio; & intendiamo delle cose consultate: ma che passa al precetto, come à suo sine : oue gli veggiamo attribuito il giuditio, & il precetto, come sue immediate » operationi. Idem tamen (dice egli) Prudetia & Perspicacia no est: Pru-» dentia enim preceptiua est: quid enim agendum, aut non agendum sit, finis est » ipsius: Perspicacia vero iudicativa tantummodo. Dalle quali cose tutte noi raccogliamo, che queste tre operacioni consiglio, giuditio, & precetto concorrono à formare la vera operatione della Prudenza; che ad essa conviene in quanto tale: & che perciò è necessario, che ciascuna spetie di essa, come di sopra si diceua, di cotal operatione sia partecipe: di che con ogni diligenza tratteremo nel seguente libro. La sesta conditione è, che la Prindenza non è habito naturale, cioè dato à noi dalla Natura: ma acquistato per le buone operationi, & per la consuetudine. La settima, che la Prudenza non può esser disgiunta dalla virtù morale. L'ottaua, & vltima conditione, che la Prudenza è inferiore alla Sapienza; della quale diede cenno Aristotele nel trattare di essa Sapienza: ma palesemente la spiegò poi nell' vltimo del sesto libro, con il recarne intorno à ciò vn bellissimo dubbio: del quale per non partirci dall'ordine seguito da lui, come anche dell'altre cose toccate di sopra, ragioneremo pienamente à suoi luoghi nel seguéte libro. Ma hauendo noi trattato à pieno, se io non sono ingannato, dell'intelletto pratico, & della sua natura; & come è disserente potenza dal speculatino; & quale veramente sia il suo oggetto: & hauendo veduto

quello, che sia praxi propriamente, & verità pratica; & quello, che retta ragione, & Prudenza; & quello, che sia operare secondo essa; & come essa Prudenza sia attiua, & architetonica, & per qual cagione: & quali le conditioni, che à lei generalmente considerata sieno da Aristotele attribuite; alle quali cose spiegare sù da noi questo secondo libro dedicato; resta che imponendo ad esso sine, volgiamo il nostro ragionare al terzo libro.

## ILFINE

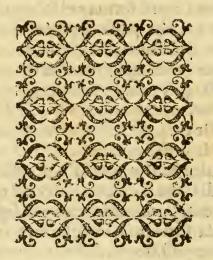

bro, confirmation interest the remaining to the

## LIBRO SECONDO.

Seguono le cose, che per morte dell'Autore restarono impersette, e mancano al cap. 139. del secondo libro, come ini su aunertito.

I L decimo testimonio di quanto cerchiamo di prouare, vien chiaramente posto, & fuori d'ogni difficultà per nostra opinione dal Filosofo nel sesto dell'Etica, quando moue quel dubbio, se per il possesso della Prudenza ne rendiamo più pratici & operanti: il quale certamente non moue ad altro fine, se non per dimostrarne, che la Prudenza è habito pratico, come nella diffinitione di lei recata si contiene, del qual dubbio douendo noi lungamente fauellare nel seguente libro, andremo solo qui considerando quello, che sa a nostro proposito; & che apertamente ne sa toccar con mano la Prudenza per suo parere esser pratica; non solo perche sia congiunta con l'Appetito, & co la Virtù morale; ò perche ogni sua cognitione sia dirizzata alla praxi: ma perche veramente operi, & sia in essa praxi. Et primieramente desideriamo, che sieno auertite quelle parole. Siquidem Prudentia est. qua circa ea versatur, qua insta, & honesta, & bona homini sunt ; ea autem. sunt huiusmodi, que ayere viri boni est; at nihilomagis ad agendum idonei; eo » quod cognoscimus ipsa hac sumus; siquidem habitus virtutes sunt. nel qual luogo vediamo opporsi alla Prudenza; che s'ella è habito, che consiste solo nel conoscere, non perciò ne renderà più atti all'operare, & più attiu: si come possedendo la Gimnastica, & sa Medicina, non per tanto siamo più attiui nelle cose della sanita, & delle sorze del corpo. di che è la ragione, come altamente dice Aristotele, perche queste co-, le μη ιω ποιδε, άλλα τω από της έξεως ελ) λέρεται, cinè, non eo quod faciunt, fed quia exhabitu existunt; ita dicuntur. da che habbiamo, che la Prudenza se dourà farne pratici, conuerrà, che lo facci 70 7019, cioè con il renderne operanti, & con la praxi, & non perche ne somministri la fola cognitione; & percherestando, i habito, ne renda solamente qualificati. Hora à questo bellissimo dubbio noi vediamo, che Aristotele dà due risposte; dimostrandone con amendue, che la Prudenza è per sua natura pratica, & operante, come era suo intendimento. La prima risposta si contiene in quelle parole. Deinde etiam efficiunt quidem, non tamen ve medicina sanitatem, sed ve sinit es bona habitudinis operationes: le quali, si come è manisesto, respondono à quello, che dubitando disse il Filosofo di sopra, che se la Prudenza dee ester pratica; & se deci renderne pratici; ciò conviene, che faccia 70 musiv: & non come la. Gimnastica, & la Medicina producono la santà. & la forza del corpo. Dice dunque nella sopradetta rapolta, the la Pradenza non è cagiome del nostro operare, come la Medicina della sanità; cioè, che non è Tex.53.

Medicina rispetto alla sanita, come insegna Aristotele nel primo de Ortu, & Interitu: ma n'è cagione come la sanita delle sane operationi; cioè, come causa formale, & come habito, & sine; la quale non si può dire causa essiciente, se non per vna certa similitudine, come dice l'issello ne luogo addotto del primo de Ortu, & Interitu, scriuendo. Est

Tex. 55. "

,, enim effectiva causa, vt unde principium motus; cuius autem gratia non effe-, Etiua; ideo sanitas non est effectiva, nist secundum translationem; etenim fa-, cientis cum inerit, generatur aliquid ipsum patiens; habitibus autem prasenti. , bus non amplias generatur, sed est iam. forme autem, & fines habitus quidim sunt. & essendo la Prudenza causa formale del nostro operare, come la sanità delle sane operationi, sarà veramente, & formalmente pratica, & operante; & renderà coloro, che la posse sono pratici formalmente, & operanti; si come formalmente sano rende l'habito della sanità colui, che di esso è partecipe : quindi segue Aristotele, che la Prudenza fà, & cagiona la felicità. τῷ εχελζ, & τῷ ἐνεργῶ, le quali due particelle rispondono a quell'altre due espresse nella dubitatione 70 ன்சில் உன் ராக ச்சல்க தி, இரன் சுவர்க் . & hivolito lire, risoluendo il dubbio proposto, che la Prudenza produce la felicità che consiste nell'eupraxia; & seguentemente ne rende pratici, non solo in quanto che ella si possede come habito, si come si dubitò; il che significano le voci ois ச்சய , ஆம் வால் ரா: சீத்பலை சி); cioè , cognoscere , ச சிச ab ipso habitu: ma anche in quanto, che per esso operiamo, & siamo nella praxi; il che vien significato per quell'altre voci To moseiv, & To everyeiv, cioè, ipso facere, & operari. dal qual discorso îtimo esser palese a ciascuno quanto chiaramente si raccolga, con qual fondamento, & in qual senso fosse da Aristotele posto nella diffinitione della Prudenza, che ella sia habito pratico.

La feconda risposta, che da Aristotele al proposto dubbio, si contiene in quelle parole. Preterea opus, & ex Prudentia, & ex morali pirtute persicitur, virtus enim propositum scopum. prudentia, qua ad insum tendunt, resta essicit. nelle quali con sommo artificio intende di mostrare, che la Prudenza è pratica, non solo per l'unione, che sa con l'Appetito retto, & con la Virtù morale; come gl'Interpreti hanno creduto: mache concorre alla praxi, auenga che con essi unita per sua propria natura ancora: che perciò reassumendo poco di sotto la dubitatione già satta, dice. At verò de co, quod ex Prudentia ad agenda, vel honesta, vel iu-

stanihilo aptiores sint homines paulo altius incipiendum est, hoc sumpto ini-

tio:

zio; que il testo Greco ha, πρακτικωτέτους. in maniera che quello, che si cerca, è di mostrare, come per l'habito della Prudenza ne rendiamo più pratici; & il principio, & fondamento, che prende per dimostrar-· lo è, che per operare virtuosamente, cioè giustamente, & fortemente, conviene operare per elettione. il qual fondamento posto soggiunge.

. Electionem igitur rectam virtus facit :quacunque autem natura comparatum C. 12.F. est, vi illius causa agantur, non virtutis, sed alterius facultatis sunt. Il che acciò meglio da noi fia inteso, dobbiamo ricordarci di quello, che di sopra per opinione d'Aristotele si è più volte detto, & spiegato; cioè, che all'operare virtuosamente, & all'ottenere l'eupraxia, & in somma la felicità attiua, sono necessarie due cose, lo scopo, & fine retto; & i mezi proportionati per ottenerlo: che alla rettitudine del fine fa spetialmente l'Appetito retto, & la Virtu morale; che rende retto detto appetito; alla rettitudine de mezi spetialmente la Prudenza, che gli rende retti: che la Elettione è principio della praxi, che essendo la Virtù morale habito elettino, la Elettione Appetito cosultatino: a fare l'Elettione buo. na, convien che l'Appetito sia retto, & la Ragione sia vera. tutte queste cose riguardando, & presupponendo Aristotele disse nelle paroles 3, apportate di sopra; che opus ex prudenvia, & ex morali virtute perficitur. intendendo per la voce opus, à cui risponde la Greca ipyor, la praxi, & l'eupraxia. & volle dire, che à produrre la vera, & buona praxi, che diuiene poscia cupraxia, è mestieri della Prudenza, & della virtù morale: della Virtu morale, perche l'appetito appetisca, & si proponga-, lo scopo retto; che perciò aggiunse. virtus enim propositum scopum retum facit: è mestieri della Pru lenza, acciò che i mezi per ottenere detto fine sieno retti, cioè le cose, che operiamo per ottenerlo, & in. somma la praxi istessa. Perciò nel medesimo sentimento soggiunge nelle parole dianzi addotte. electionem igitur rectam virtus facit. & volle dire, ch'essendo l'Elettione principio della praxi, & la praxi riguardando semprequalch : nine, & seguentemente essa Elettione ancorasconuiene acciò sia ret a, & buona detta Elettione, che il fine, che el-La si propone sia buono, & retto, alla retritudine di cui, come è veduto, concorrono l'Appetito retto, & la Virtu morale: onde meritamente afserma, la Virtu morale render retta l'Elettione ma perche non basta alla rettitudine dell'Electione, che il fine sia retto, e buono; ma è vopo, che i mezi ancora per ottenerlo a' quali per sua natura essa Elettione à dirizzata, sieno cali; & queste sono le actioni operate da noi, per conseguire detto fine; quelte attioni, qual Virtù le renderà rette? non la Morale, perche questa regrarda il fine; adanque la Prudenza che questa o dille apertamente in queile parole. Prudentia, qua ad ipsum tendunt, re-

3 Etaefficit, & volle dire in quell'altre dopo. Quacunque autem comparatum , est, vt illius causa agantur, non virtutis, sed alterius facultatis sunt. delle quali parole è il sentimento, che l'elettione si rende retta rispetto al sine, che riguarda, dalla Virtù morale, che rende retto esso fine nel modo esposto: ma che rispetto à quelle cose, che si operano illius causa, cioè per cagione dell'Elettione (& ha il testo Greco insi ns evena) cioè, com'io espongo rispetto à quelle cose, delle quali l'Elettione è principio, & che peressa operiamo; & tali sono la praxi, & l'attioni, operate per ottenere il fin proposto, cioè i mezi, che ne fanno conseguirlo; l'Elettione non può rendersi retta dalla Virtù morale, ma conviene, che da vn'altra facoltà, & virtù sia resa tale: & questa verun'altra è, se non la Prudenza, come di sopra haueua detto; & concluse anche nel of fine del suo discorso in quelle parole. Et sine Prudentia, & virtute esses electionem rectaminon posse; eo quod hac finem, illa qua ad finem tendunt, vt agamus, facit. il che volendo qui spiegare, manifestamente soggiunge. est autem facultas quadam, quam calliditatem vocant; & est talis, vt qua ad su suppositum scopum conducunt agere possit; atque assequi. & poco dopo. Prudentia verò hec facultas non est, non sine tamen facultate hac existit. Ec questa facoltà detta di Aristotele qui Callidità, è nella parte pratica, & opinante dell'Anima nostra, & in somma nell'Intelletto pratico: che così afferma egli di sotto, dicendo. Quare quemadmodum in opinatina. parte dua species sunt, Calliditas, & Prudentia, &c. Dal qual discorso tutto, habbiamo chiarissimamente, che la Prudenza rende retti i mezi, cioè la praxi, & le attioni, che sono da noi operate per ottener' il fine, che è l'eupraxia; & che ciò fa in quanto si distingue dalla Virtà morale, che rende retto il fine. & seguentemente habbiamo, che essa-Prudenza, per sua propria natura, come di sopra si diceua, concorre alla praxi, & è pratica; auenga che vnita con la Virtù morale, & con. l'Appetito retto; in quanto senza il retto fine rettamente non si può operare, nè si possono sare, nè ritrouare retti i mezi. oue debbiamo notare con somma auertenza, che essendo la Callidità quella sacoltà naturale dell'Anima nostra, à cui soprauiene la Prudenza, come nel seguente libro vedremo più pienamente: & essendo detta facoltà dirizzata all'attione, si che formalmente ne rende operanti; poiche Aristotele dice (come anche altrone si auerti) o se Suna o raura mpátien, cioè, ve hat possi agere; il che denota non conoscere, ma operare, & essere nella praxi: essendo ella parte dell'Intelletto pratico; ne segue di tutto ciò necessariamente, che la Prudenza in quanto habito che soprauiene a detta facoltà, & in quant'habito dell'Intelletto pratico; sia pratica,& operante, & nó per rispetto all'Appetito, & alla Virtù morale solamente, come fin qui si è creduto; che perciò di sotto sauellando della Prun denza disse pure, si de ta près tè tensa que a cioè, Prudentia aun, tem ea, qua ad sinem tendunt agere facit. oue dicendo agere facit, & non
n cognoscere facit; chiaramente ne dimostrò, che per l'habito della Prudenza non solo conosciamo, ma operiamo ancora, & siamo nella praxi-

H Abbiamo esposto di sopra quelle parole, innime suena, che vera-mente sono molto difficili, & oscure, innime, scilicet mapierene, sioè gratia electionis. oue, come si è veduto, bisogna intendere, che illius gratia, non dica qui il fine, & la causa finale: ma l'efficiente; essendo la elettione causa unde motus della praxi, come si è detto ne passati discorsi. ne da questa espositione si scosta gran fatto Eustratio, ilquale interpreta, inchine, scilicet mompieseus cioè, 700 78 mapien i exteu, i auti φοσίλοτο, cioè, causa illius, scilicet elettionis, idest eius, quod est elettione eppetibile quod ipsa elegit; la quale espositione ha nondimeno questa difficultà, che se l'elettione è de mezi, non sarà da dire, che si operi, bena rou, aura moester:; cioè, illius gratia, quod ipsa elegit. percioche noi non operiamo per cagione di quello, che eleggiamo, & per cagione de' mezi: ma à rincontro quello, che eleggiamo, & i mezi operiamo per cagione del fine. Et se ad alcuno paresse assai duro nella scola di Aristotele, che la particella inenainens, & ou enena, potesse significare altro, che il fine, & dimostrare la causa esticiente; come veramente molto duro pare à noi ancora: intendiamo per exerus, scilicet me des-The frexa, cioè, gratia virtutis: onde sia il senso, che le cose, che sono per natura loro atte ad operarsi per cagione della virtù, cioè per cagione dello scopo, & del fine, che ella virtù ne rappresenta; queste cote (dico) si rendono rette non da essa Virtu, ma dalla Prudenza, come habbiamo esposto. Ma che per il decimo testimonio sia manifesto la Prudenza esser pratica per sua natura, & talmente pratica, che trapassi alla praxi, & di essa in noi sia principio, stimo esser'assai chiaro: per la qual cosa riuolgendo il nostro parlare all'vndecimo, & vltimo testimonio, diciamo, che egli vien tolto da noi dal settimo dell'Etica, & dimostra si manifestamente quetta verità, che non rimane per auentura alcun luogo da dubitare. Fauellando adunque Aristotele dell'Inconti-

cun luogo da dubitare. Fauellando adunque Aristotele dell'Incontinente, parla in tal guisa. Sed est absurdum, siet enim vi idem simul & pru- C.2.
ndens sit, & incontinens. at agere sponte prauissima quaque prudentis esse,
nemo diceret. Praterea ostensum est prius quod prudens practicus est; est
nenim extremorum, & alias habens virtutes. & nell'istesso sentimento di-

. ce più di sotto. Neque simul prudentem, & incontinentem eum dem esse C.30

contingit; simul enim prudens, & bonus more, vt ostensum est existit. Prace. , rea prudens est, non solum quod cognoscat, sed quod practicus sit, incontinens autem non est practicus. Hora noi vediamo, che l'intentione del Filolofo in questi due luoghi è d insegnarne, che vno non può essere Incontinente insieme, & Prudente; & che in somma con l'Incontinenza non. può star la Prudenza; & che ciò fa fondato sopra questa ragione. perche l'esser Prudente, non solo consiste nel conoscere quello che si debba operare: ma nell'operarlo; & in ciò spetialmente: onde il Prudente è pratico, l'Incontinente no; il che dice Aristotele, perche hadendo l'Incontinente retta ragione, che è la vera cognitione delle cose agibili; se la Prudenza consiste solo nel conoscere, l'Incontinente senza dubbio sarcbbe Prudente. da che habbiamo manifestamente, che la Prudenza secondo il suo parere, è pratica per sua natura, si come egli haueua posto nella distinitione, & tal nente pratica, che ciò le conuiene, non solo rispetto all'esser dirizzata ogni sua cognitione alla praxi, ò rispetto all'unirsi con l'appetito retto, & con la virtù morale, come sin qui communemente si è creduto: ma perche inoltre trapassa alla praxi, & per propria natura formalmente rende operante, & pratico chiunque la possede: il che da alcuno (chio mi suppia) non è per ancora stato auuertito. che perciò vediamo, che Aristotele sà qui con divino artifitio mentione di ciascuno di questi modi: dimostrandone per quelle parole: Et alias habens virtutes; che il Prudente si rende pratico per l'vnione, che fà con la virtu morale, & con l'appetito retto: & per quell'altre: Praterea prudens est, non solum quod cognoscat: che egli rispetto alla sua cognizione, cioè in quanto ella è dirizzata alla praxi, si può dir pratico. dalle quali due cagioni noi vediamo, che distino gue manisestamente la terza, da cui il Prudente si domanda spetialmente pratico, quando dice, rendendone la cagione, perche il Prudente sia pratico. est enim externorum. con le quali parole viene à dimostrarne, che egliè pratico, non solo perche habbia le astre virtino cioè per la congiuntione delle virtu morali, & dell'appetito retto; non. solo perche la sua cognitione sia dirizzata alla praxi: ma in quanto applicandosi alle cose singolari, trapassa ad essa praxi; la quale, come di sopra si è veduto, è intorno alle cose singolari: il che parimente ne ,, dimostrò, dicendo. Praterea prudens est, non solum quod cognescat, sed 2) 940d practicus sit: nel qual luogo viene a distinguere manifestamente come vediamo nel Prudente, la cognitione dall'attione, & dalla praxi; siche altro sia in lui il dirizzare la sua cognitione ad essa praxisaltro. l'operare, & essere in essa praxi. Dal qual discorso tutto raccogliamo. sì chiaramente, che la Prudenza non è habito, che si rimanga nella so

acognitione, come sin qui si è creduto (il che ne dimostro Aristotele, quando disse che ella non è habito con vera ragione solamente) ma che trapassa veramente alla praxi, & all'attione, come tante volte si è da noi assermato, che non dobbiamo, nè possiamo dubitarne.

M A qui sorge vn grauissimo dubbio; dice Aristotele, che l'Incon-tinente non è Prudente, perche non è pratico: il che si come può dare a chi legge giusta occasione di marauiglia; così stimola la curiosità de gl'ingegni a cercare di questa disferenza le vere cagioni, le quali altre per auentura non ci si rappresentano, se non l'appetito retto, & la virtu morale, percioche se alla retta ragione, che ha l'Incontinente si aggiunge, che in esso sia l'appetito retto, & per conseguente for-'nito della virtu morale; subito d'Incontinente divien Prudente, & per confeguente pratico conciolia che diuenga Temperante, & la Temperanza non possis stare, come niun' altra virtù morale, senza la Prudenza. Adunque se l'Incontinente ha retta ragione,& non ha la Pruden-2a, perche non è pratico; & non è pratico, perche in esso l'appetito non è retto, nè fornito dell'habito della virtù morale: la vera, & fola cagione perche la Prudenza sia pratica, sarà l'appetito retto; contra a quello, che dianzi si dicena : & la Prudenza non sarà differente dalla. retta ragione, perche trapassi per sua natura alla praxi, rimossa anche la consideratione dell'appetito retto, come di sopra su stabilito: ma soló per l'vnione, che sa con esso appetito, & con la virtu morale. Noi rispondiamo, che per risoluer questo bellissimo, & disficilissimo dubbio, ne conuiene di ridurre à memoria quanto ne i passati discorsi si è prouato; cioè, che essendo l'Intelletto pratico principio non solo della. cognitione, & verità; ma della praxi ancora: & essendo in esso Intelletto vna facoltà naturale detta Callidità, che risguarda essa praxi, & non la cognitione; la Prudenza, che come habito soprauiene a detta facoltà, & all'Intelletto pratico necessariamente per sua propria natura, rimosse anche l'altre due cagioni, si dee domandar Pratica; posto questo fondamento, diciamo in oltre, che frà queste tre cagioni, dalle quali la Prudenza si domanda prarica, per ordine, & priorità dinatura, & di tempo, la prima è la cognitione, cioè, che ella si dice Pratica, in quanto che ogni sua cognitione è dirizzata alla praxi. la quale cognitione come altroue si è detto, altro non è, se non quella, che Aristotele domanda retta ragione; onde questa può ritrouarsi senza le due altre, come vediamo nell'Incontinente. La seconda, & la Berza per ordine di natura, & di tempo vadino insieme; percioche la

seconda cagione è spetialmente rispetto illa Callidità l'esser principio della praxi, & trapassare ad essa praxi. La terza l'vnione con la virtu morale, & con l'appetito retto; la qual terza cagione, si come da' passuri discorsi ciascuno può raccogliere; concorre, come cosa, che vbidisce, & come causa instrumentale: essendo nella praxi, & nelle morali, & ciuili operationi l'appetito, instrumento dell' Intelletto pratico, 3 douendo pernatura foggiacere all'imperio di lui: & la Virtumorale. instrumento della Prudenza, & per natura vbidiente al suo precetto. & diciamo instrumenti pratici, & congiunti; conciosia che come habbiamo nel primo della Politica, possa l'instrumento esser' animato, ò inanimato; congiunto, ò separato; pratico, ò esfettiuo: per la qual cosa non potendo la causa agente, & l'Artefice, & l'Architetto, & quello, che commanda operare senza gl'instrumenti, & senza quello.che vbidisce, & essendo la Ragion, & la Prudenza nell'opere morali, il vero Architetto, come si è veduto; essendo queste cose frà loro tutte correlatiue, & diquelle sorti di correlatini, che naturalmente sono, & vanno insieme; non è perciò frà la seconda, & la terza causa priorità di tempo, & dinatura; & viene ad essere necessaria l'vnione della Virtu morale, & dell'Appetito retto alla Prudenza; & viene rispetto a cotal vnione ancora essa Prudenza à dirsi pratica. Hora posti questi due fondamenti; rispondiamo al dubbio mosso, esser verissimo, che l'Incontinente, hauendo retta ragione, diuerrebbe Prudente, perche diverrebbe pratico, se in esso l'Appetito si facesse retto, & vbidiente al precetto di essa retta ragione: ma che ciò non auerrebbe sel'Incontinente, oltre l'hauere retta ragione, cioè la vera cognitione, & ragione risguardante la praxi (che ritorna nell'istesso) non facesse anche insieme acquisto, risperto alla Callidità dell'habito di trapassare alla praxi, che comprende la seconda cagione; & in che spetialissimamente confiste la ragione della Prudenza. il qual habito senz'alcun dubbio, per le ragioni, che adduce Aristotele, & che da noi sono state apportate, nè si può acquissare senza la terza cagione, cioè senza la rettitudine dell'appetito, & della Virtù morale; & infieme con essa si acquista: onde non batta, come vediamo, all'Incontinente, per diuenire Prudente, & pratico la sola vnione dell'appetito retto, come il dubbio presupponeua: & per conseguente la cagione, perche la Prudenza sia pratica, non consiste nella detta vnione solamente. Et qui è da notare, che delle tre cagioni, per le quali il Prudente si domanda pratico, nell'Incontinente, come di sopra si è detto, vna sa la si ritroua, cio la prima, che è la retta ragione delle cose pratiche, & agibili, & la cognitione vera, che riguarda la praxi, & non l'altre due; conciosia che

eli manchi & l'habilità, & attitudine di trapassar'alla praxi, che è la seconda; & l'vnione dell'appetito retto, che è la terza. Che poi con tra quello, che si dubitaua la Prudeza sia differete dalla retta ragione, perche trapassi per sua narura alla praxi; è similmente da quanto si è detto manifesto: percioche dicendosi ella per sua natura pratica per due cagioni solamente (& per sua natura intendo inquanto è considerata per se stessa & non rispetto ad altri) cioè, & perche la sua cognitione si riferisce alla praxi, & perche trapassa ad essa praxi, & dal conoscere, all'operare; non potendo la Prudenza essertale, cioè Prudenza, & pratica, senza il concorso di questa seconda cagione ancora; & per il concorso della prima cagione, essendo solo retta ragione, & non Prudenza; segue necessariamente, che essa Prudenza sia differente dalla retta ragione nel modo detto. Concludiamo dunque da quanto s'à fin qui discorso, che la Prudenza non solo è habito pratico rispetto alla sua cognitione, che riguarda la praxi, & rispetto all'vnione dell'Appetito retto, & della virtù morale, come da gl'Interpreti d'Aristotele; & da ogn'altro Scrittore delle materie Morali sino à quest'hora si & creduto; ma che è habito pratico, & spetialmente tale, inquanto l'Intelletto pratico rispetto alla Callidità è principio della praxi, & perciò inquanto trapassa ad essa praxi, non si rimanendo nella sola cognitione; essendo esso Intelletto, inquanto Intelletto, mediante la Callidità, principio della praxi, come si è veduto, & vedrassi più chiaramente. nel seguente libro: in maniera che si come l'Appetito in quanto Appetito è principio della prazi; così l'Intelletto in quanto Intelletto parimente d'essa principio debba dirsi.

A contra questa nostra determinatione nascono alcune importanti dubitationi, lequali, accioche appaia maggiormente il
vero, ne conuiene in ogni modo di risoluere. Primieramente Aristo, che ella è vn' habito, con cui conosciamo, & diciamo il vero nelle cose pratiche, & agibili; adunque ha voluto, che ella sia vn' habito, che si rimanga, & sia riposto nella sola cognitione, & che non trapassialla praxi, come noi per sua opinione ci sforziamo dimostrare.

Percioche in vn luogo lasciò scritto. Quocirca secundum ques habitus vraque maxime verum dicit, ij verarumque virentes erunt. Et in vn' altro C.3. F.

pappresso. Sunt ea, quibus anima assimando, aut negando verum dicit, numero quinque; hac vero sunt, ars, scientia, prudentia, & e. Ma se la Prudenza è vn habito, con cui diciamo il vero; adunque ella è vn habito,

che si ferma nella cognitione solamente, & non trapassa all'attione essendo altro, & molto differente il dire, & conoscere il vero nelle cose pratiche, altro l'operarlo. In oltre Aristotele in molti luoghi chiama la Prudenza virtù intellettiua; adunque essendo altro l'intendere, & altro l'operare, questa virtù sarà per suo parere risposta nella sola. cognitione. Finalmente (& è dubbio importantissimo) trattando nel sesto dell'Etica Aristotele della Perspicacia, & volendo insegnarne in. , che sia differente dalla Prudenza, parla in questa guisa. Idem tamen. prudentia, & perspicacia non est, prudentia enim præceptina est. (quid e. nim agendum, aut non agendum sit finis est ipsius ) perspicacia verò iudicativa tantumodo: Oue la comune espositione degl'Interpreti, come anche pienamente vedremo nel seguente libro; vuole, che Aristotele affermi in questo luogo, il precetto esser fine della Prudenza & il commandare quello, che sia da operarsi, & quello, che da siggirsi:ma il precetto è operatione, come di sopra si è detto, & per se stesso è manifesto; che si forma, & consiste nella sola cognitione; & è per comun parere di ciascuno, la principale, & vitima operatione di essa Prudenza, in cui ella si ferma, & il proprio, & vero fine di lei; adunque questa virtù secondo Aristotele non sara pratica nel senso da noi esposto. ne trapassarà alla praxi: ma si rimarra entro a i termini della sola cognitione: & diraffi Pratica solamente per le due cagioni addotte da gli Interpreti, cioè, perche la cognitione di lei sia dirizzata alla praxi, &

R. IO. F.

R Ispondiamo al primo dubbio, che già di sopra sù à questa difficultà, apportato quanto era necessario per lenarla: & su dimostrato, che il Fisosofo dice in tal senso-la verità esser' operatione dell' Intelletto pratico, & della Prudenza, che non intende la cognitione di questa verità essere lor sola operatione; ma che oltre à questa, come principalissima, vi sia la praxi, & l'attione, à cui come à suo sine cotal verità è dirizzata. Al secondo dubbio rispondiamo, che Aristotele quan do nel sine del primo libro delle sue Morali, & nel principio del secondo, & sinalmente nel sesto, & altroue, domanda la Prudenza virtù intellettiua, & nel numero delle intellettiue la ripone; ciò sa in quanto questa particella intellettiuà, detta da lui το διανοπτικον, si didistingue dalla particella morale, detta, το πρωτον , & ad essa si nomina in quanto la virtù intellettiua si distingue dalla morale; ma non in quanto la particella το διανοπτικον, si distingue dalla particella το πρωτον , & in quanto le virtù intellettiue, & , per così dire,

1117 9 1 " E

per l'vnione dell'appetito retto : 200 67

conoscenti si distinguono dalle pratiche, & attive : onde non segue, se la Prudenza è virtu intellettina, che per quelto non possa essere pratica ancora. la quale conditione vediamo, che conviene così alla virtu intellettiua, come alla morale: ma nel modo perciò dichiarato; cioè ad essa, come à causa esticiente principale; & Architetto, & che commanda; cioè all' Intelletttina, & alla Prudenza: all'altra, come ad instrumento, & che vbidisce; cioè alla virtù morale. onde Aristotele trattando nel principio del secondo dell'Etica di queste due vir- C.10 tù; cioè dell'Intellettiva, & della Morale, & notando le differenze, che sono fra loro; non assegna mai questa, che l'yna sia pratica, l'altra no: ma si bene quest' altre, che la virtu intellettiua per il più si acquista con il mezo della dottrina; & che perciò ha mestieri dell'esperien-2a, & del tempo; le quali due cose ricercò nel sesto dell' Etica nella. Prudenza, ceme di sopra si è veduto: la virtu morale si acquissa per il mezo della consuetudine. Per la qual cosa gravissino è l'errore di Theodoro Zuingeroautor riprouato, mentre vuole ne' suoi Scholij, che della Prodenza per opinion d'Aristotele si faccia acquisto, noncon il mezo della dottrina, ma per consuetudine, dicendo. Practica , rero virtus Siavontina, ipsa scilicet Prudentia (vt in sexto horum librorum , audiemus) non tam doctrina, & praceptis, quam consuetudine, & vsu ( vi-, que tamen naturali propensione supposita) acquiritur. Propterea Senes prudentes esse videmus, propter longum rerum rsum, & interprev. Percioche in tal guisa sarebbono confuse insieme la virtù Intellettiua, & la Morale, ne sarebbe fra esse alcuna differenza; essendo il far'acquisto delle virtù col mezo della consuetudine proprio della virtù Morale per opinion del Filosofo, come ciascuno nel luogo addotto potrà vedere; & opposto à farne acquisto con il mezo della dottrina, dell'esperienza, & del tempo, & che è proprio della virtù Intellettiua. Que è da notare vn'altro granissimo errore nel Zuingero, mentre alla Prudenza attribuisce l'esperienza, & gli nega la dottrina, concedendogli perciò la consuetudine, poscia che l'esperienza (come insegna Aristotele nel primo della Metafifica) altro non è se non cognitione delle cose fingolari; onde si acquista per dottrina; generandosi ogni dottrina da precedente cognitione, come nel primo della Posteriora, & nel sesto dell'Etica leggiamo, & non per consuetudine. Quindi Aristotele ricercò nella Prudenza, come di sopra si disse, in quanto virtù Intellettina, & che si genera per la dottrina; & esperienza, & lui ghezza di tempo; dicendo nel sesto dell'Etica, che il Giouane non può esser Prudente, perche per la poca età sua non può esser'esperto. Et Alessandro Afrodisco, esponendo quelle parole del Filosofe nel libro de seno

su, er sensili, oue dice, che il viso, & l'vdito ne rappresentano molte differenze, dalle quali nasce in noi la Prudenza; lasciò scritto, che l'attione è delle cose singolari, le quali sono sensibili, & visibili; & che dalla esperienza intorno ad esse si fa acquisto di buona parte della Prudenza.

Vanto al terzo dubbio, douendo noi nel seguente libro esaminare diligentemente quel luogo, che si adduce d'Aristotele, & considerare l'espositioni apportate sopra esso da gi'Interpreti; diciamo hora breuemente, che per nostro parere quelle parole non sono da prendersi in questo senso, che il Filosofo in este affermi. fine della Prudenza esser l'ordinare quello, che conuenga, & non conuenga operare: ma che l'operare quello che conuiene, & astenersi di operare quello, che non conuiene, sia il vero fine di essa. il che nonlolo non riproua quello, che da noi è stato per sentenza d'Aristoteles stabilito per vero; ma à rincontro lo approua sommamente. Ha il cesto Greco ri yap Sa rpaster n' un to texos autis ism, le quali parole io stimo, che sieno da ordinarsi in tal forma ténes yas dutis est apar-சம் சி சி, ரீ மும்: cioè, finis enim ipsius est agere quod oportet, vel non: & bisogna supplire agere quod non oportet : ricercando così il breue, & oscuro parlare di Aristotele à studio posto da lui in vso, quasi vero capo di Medusa; per prouare, & esercitare gl'ingegni di coloro, che leggono i suoi Scritti; & acciò che i rozzi trasformati in sasso, si rimanghino inuolti nelle tenebre della loro ignoranza. Sarà dunque il senso, fine della Prudenza, esser l'operare quello, che conuiene, & nonoperare quello, che non conuiene: il che affermando il Filosofo, non. asserma cosa contraria à quanto, & prima ha ueua stabilito di essa Prudenza, & dopo conferma, come di sopra co mpiutamente si è veduto: cioè, che ella è habito pratico, & che suo fine è la praxi, & l'enpraxia. il che non hanendo auuertito Theodoro Zuingero autor riprouato, stimò, che Aristotele così attribusca l'ordinare alla Prudenza in questo luogo, che nieghi conuenirle la praxi, & l'esser pratica; volendo, che ciò conuenga all'appetito. onde così lasciò scritto ne' suoi Scholij: initades autem, & oporius, vel alijs, vel etiam sibi ipsi; quando in eandem personam cadit deliberatio, & actio. itatamen et alia pars sit n'enπάθουσα, ο δ.θος λόγος, videlicet: alia verd ή πάθουσα, και πραθουσα τρεξις; & nondimeno è certa cola come i passati discorsi ne dimostrano, che la Prudenza secondo Aristotele non solo è quella, che commanda, ma quella ancora, che opera; si che l'esser manora, più à lei connenga,

che

che all'Appetito; di cui è proprio l'vbidire. Lascio da parte, che il Zuingero, mentre prende per l'istesso la retta ragione, & la Prudenza, si discosta non poco dalla vera opinione del Filosofo. Ne reca alcuna difficultà à questa nostra espositione il dire, che soggiungendo Aristotele queste parole, per render la ragione di quell'altre, che haueua dette. Prudentia enim praceptiua est; non pare che sia à proposito il dire, che fine della Prudenza sia l'operare, per dimostrarne, che ella sia ordinatrice, & che commandi, & determini quello, che sia da operare, & quello, du che aftenersi; la doue se noi poniamo, che sine diessa sia il commandare, posto questo, pare, che segua necessariamente, che ella sia ordinatrice, & che com nandi: percioche noi rispondiamo, che se tale fosse il senso, quale comunemente suppongono gl'Interpreti; Aristotele prouerebbe l'istesso per l'istesso, & per conseguente non prouerebbe nulla; valendo tanto il dire, si come è manifesto, che la Prudenza è ordinatrice, perche suo fine è l'ordinare; quanto il dire, che la Prudenza è ordinatrice, perche è ordinatrice. Ma se riceuiamo il senso da noi apportato, vedremo con quanta facilità, con quanta sorza, & chiarezza Aristotele proui il suo intento: conciosia cosa, che se fine della Prudenza è la praxi, & l'operare; ne si può passare alla praxi, & all'operatione, se prima, non solo non si consulta intorno à quello, che conviene operare, & non si dà di esso vero giuditio; ma se appresso non si risolue, & determina di operarlo; il che altro non è se non il precetto: onde giustamente diceua Aristotele nel terzo dell' Etica, che l'eligibile è vn consultabile determinato, & quello, che per la consulta si è giudicato douersi operare; & l'Elettione. come sappiamo, è secondo lui principio della praxi: segue da tutto ciò necessariamente se sine della Prudenza, che non solo sia consultatiua, & giudicatina (per vsar questi termini) come è la perspicacia: ma in oltre preceptiva ancora; & che passi al precetto: il che alla Perspicacia non conviene, & era intendimento del Filosofo di voler dimostrare. Sarà dunque la Prudenza, per concluder hormai que. sto discorso, habito pratico per opinione del Fisosofo, & habito pratico nel modo esposto, cioè, perche non solo dirizzi ogni sua cognitione alla praxi, ò si vnisca con la Virtù morale: ma perche trapassi veramente ad essa praxi; si che ella sia sua propria operatione, & suo vero sine, & ad essa Prudenza spetialmente, & principalmente appartenga; & molto più ch'alla Virtù morale: non altrimenti (come di sopra f z detto) che l'opera più all'Architetto, che à Manvali; più alla cansa. efficiente, che all'instrumento si dee attribuire. che perciò nel primo della Politica, lasciò scritto quella bellissima sentenza. Opus autem Ar-

chitecti; ratio autem Architectus: intendendo per la voce opus, à cui risponde la Gréca 2000, come à suo luogo si è esposto; le operationi. che nascono dalle Virtumorali, & in somma la praxi; & attribuendola, co ne vediamo spetialmente, & principalmente, all' Intelletto pratico, & alla Prodenza, che intende sotto nome di Ragione, il che lo molle anche à dire nel terzo della Metafisica, il fine della Filosofia pratica esfer 79 602011, cioè la praxi. percioche se l'opera è dell' Architetto; & la Ragione è l'Architetto; & l'opera è la praxi; adunque ella Ragione è la praxi: & se la ragione è la Prudenza, & la Filosofia pratica; adunque fine di essa è la praxi. Et sa nel dimostrare questa verità Aristotele tanto sisso, che quasi presago, douersi ritrouare alcuni nel tempo auenire, che essa non riconoscendo ne' suoi scritti, mossi più dall'apparenza, che dal vero, fossero per attribuir la praxi, & l'esser pratico, alla Virtù morale; & la sola cognitione, & ditò anche l'Elettione alla Prudenza; volle, per leuar ogni dubbio diffinire nel terzo, & nel sesso dell'Etica; cioè ne' suoi più purgati inchiostri, la Virtù morale per habito elettino, & non per habito pratico; & la Prudenza per habito pratico, & non per habito elettino; bastandogli di nascondere sotto nome di vera ragione, tutto quello, che rispetto all'elettione, conviene alla Prudenza; dato che abbozzando questi suoi nascenti pensieri nel primo de' Magni, diffinisce questa rara virtù habito elettiuo ancora, come ciascuno potrà vedere. In oltre certamente hebbe per sine di dare all'vna, & all'altra quello, che in apparenza poteua parere dubbio che le conuenisse: onde attribuì alla Virtu morale l'Elettione, & diciamo la cognitione; di che essendo habito dell'appetito, che manifestamente tende alla praxi, giustamente si poteua dubitare se le conuenisse; dimostrando con altissima filosofia, che ciò essentialmente, & formalmente le conniene: & alla Prudenza attribui la praxi & l'attione; il che, essendo habito dell'intelletto, che manifestamente riguarda la cognitione, si poteua recar'in dubbio, s'in essa hauesse luogo. Ma retta per piena, & perfetta cognitione di quanto siè detto risoluere ancora vn' altro dubbio: percioche se la Perspicacia è giudicatina, come vuole Aristotele; & il giudicare, & il conoscere sono l'istesso, si come habbiamo nel terzo dell'Anima particolarmente & nel libretto de sensu, & sensili; & la Pruderza, oltre l'esser giudicatiua, trapassando più oltre, arriva al precetto; adunque questa terza operatione non si contiene entro à i confini del conoscere, couse ne passati discorsi si è detto: adunque, ancor che fine della Pridenza non fosse la praxi, ella non si rimarrà nella cognitione solamente, come pure si diceua; poiche arrivando al precetto, trapassa il gradino,

Ter. 40.

& la cognitione. Rispondiamo esser verissimo, che il giudicare, & il conc scere suonano l'istes o, in quanto, che il verbo resteur si prende vniuersalmente, & in quanto dice l'istesso, che propient, come ne' luoghi addotti vien preso dal Filososo: ma perche nell'autorità apportatà dal sesso dell'Etica, è posto in altra significatione, cioè spetialmente à significare la seconda operatione della Prudenza, & quel giudit o, che si da delle cose consultate; che perciò il dubbio non ha luogo: contenendosi il precetto ancora sotto il capo della cognitione, come d. sopra si è veduto, et nel terzo libro vedrassi pienamente.

H Ora se rale è 1 determinatione del Filosofo intorno alla natura della i rudenza; veggasi di gratia per quanti capi ne conviene dissentire da coloro, che sino à questo giorno hanno trattato le materie Morali nella sua schola. Et primieramente quanto ad Alessandro Afrodiseo, è certa cosa, che quello che si è detto di sopra nel spiegare la sua opinione







## DELLA RAGION DISTATO,

DELLA PRVDENZA

POLITICA.

## LIBRO TERZO.

Quello, che doppo la consideratione della Prudenza in vniuersale tratti Aristotele di essa Prudenza secondo l'Autore nel sesto dell'Etica. Quali siano le parti subiettine della Prudenza secondo S. Thomaso. Cap. 1.



AVENDO noi trattato nel precedente libro della Prudenza in generale, resta, che seguendo il cominciato proponimento, vediamo quante, & quali sieno le parti di esta, & qual fra loro sia la più nobile, & degna; per poter poi determinare (veduto, che hauremo, che la Ragion di Stato debba riferirfi alla Prudenza) qual delle parti sopradette sia suo genere prossimo, & immediato. Passando

dunque à considerare il rimanente del discorso d'Aristotele intorno à questa virtù eccellentissima; & alle sue parti; noi vediamo, che egli è diviso in due membri: nel primo de quali tratta delle parti della Pru- Zuing. in denza, che da alcuni sono nomate materiali, da S. Thomaso subietti- Tab. ue, cioè della Prudenza d'vn solo, della Prudenza Economica, della 2.2.9. Legislatrice, & della Ciuile diuisa in due parti consultatina, & giudi- 48.ar.1. tiale. Nel secondo membro tratta della buona consultatione detta dalle Schole, & da S. Thomaso con il nome greco Eubulia; facendo mentione nel trattar di essa di due facoltà, l' vna detta lusoxla, l'altra dyxivoia, interpretate da gli Autori la prima bona coniectura, la seconda sagacitas ò vero solertia. Et speditosi della buona consulta tio ne, tratta di quattro altre facultà dette, ovveoio; yvaiun, ò offyvaiun,rous devotro, interpretate pure da gl'istessi Perspicacia, Sententia, Intellectus, Calliditas. Delle quali le due prime furono da gli Scolastici, &c pa S. Thomaso nomate con le proprie voci greche Synesis, & Gnome: CO11-

2.2.q. 47. art. ij. & q. 48. ar.1. 2.2.q. 47. art. 11. in corp.

2.2.q. 48. ert.1.

2.2.q. 47. art. 10.ad p. concludendo il trattato della Prudenza con due bellissimi quesiti, & con la risolutione di essi, l'vno intorno all'vso, l'altro intorno alla dignità di lei: i quali maravigliosamente discuoprono la sua natura; & de quali, per no partirci dall'ordine tenuto da Aristotele, tratteremo ancor noi di sotto finita, che hauremo la consideratione intorno alle parti della Prudenza; dato, che appartenendo alle conditioni generali di essa, se ne sosse dounto parlare nel libro precedente. Hora le parti subiettiue della Prudenza, cioè di spetie disferenti, delle quali tratta Aristotele nel primo membro secondo S. Thomaso nella Somma, primieramente sono due, cioè la Prudenza, con la quale alcuno riguarda, & regge se stesso detta Monastica, & la Prudenza con la quale alcuno riguarda, & regge vna moltitudine insieme adunata, & questa pure contiene più spetie. & se tu domandi S. Thomaso perche la Prudenza, che regge vn solo sia disferente di spetie da quella, che regge molti; risponde, che rendendosi diuerse le spetie de gli habiti, secondo la diuersità de gl'oggetti, che riguardano, la quale diuersità si prende, & considera rispetto alla ragion formale di essi oggetti: & prendendos: la ragion formale di tutte quelle cose, che tendono à qualche fine, rispetto ad esso fine; è necessario di dire; che per la relatione à diuersi fini, si rendono diuerse le sperie de gli habiti: & che perciò essendo diuersi fini, il ben proprio d'vn solo, & il comune di molti; conviene, che secondo la diversità di questi fini sieno diverse spetie di Prudenza. Le spetie della Prudenza, che riguarda molti, per opininone di S. Thomasone luoghi addotti, sono quattro, secodo le diuerse spetie delle moltitudini, che riguardano. Percioche è cotal moltitudine si raduna à qualche negotio particolare:come l'essercito à combattere, onde hà origine la Prudenza Militare, che è regola di si fatta moltitudine: ò si raduna semplicemente per comodità del viuere tutta la vita insieme, formando casa, & famiglie: & di questa moltitudine è regola la Prudenza Economica: ò finalmente si raduna formando Città, & Regni: & di questa è regola nel Prencipe la Prudenza, che esso chiama Regnatiua, ne sudditi la Prudeza detta semplicemente con questo nome Politica: auenga, che secondo S. Thomaso, queste due vltime spetie possano anche generalmente domandarsi Prudenza Politica, in quato, che, si come ogni virtù morale riferita al ben comune della Città, & de Regni si domanda giusttia Legale: cosi la Prudenza riferita all'istesso bene, si domanda Politica, hauendo il medemo rispetto la Prudenza Politica alla giustitia legale, che hà la Prudenza. semplicemente detta, cioè la Monastica, alla virtu morale.

Che cosa sieno secondo S. Thomaso la Prudenza Monastica, la Militare, & la Regnante: & per qual cagione sieno poste. (ap. 2.

La Prudenza comunemente detta ò particolare, & monastica, L' che vogliamo domandare, quella per suo parere, per cui l'huomo regge se stesso in ordine al ben proprio: & ne conviene dire secondo lui, che questa Prudenza ancora regga per mezzo del precetto, & commandaméto. percioche, come egli afferma alla Prudeza appartiene di 2.2.q. reggere, & commandare; & il precetto è immediata, & principale ope- 50. art. ratione di essa Prudenza: ma qual sia questo precetto, & come nella 3.incorp Prudenza Monastica habbia, & possa hauere luogo, non trouo, che 2.2.9. S. Thomaso lo dichiari espressamente: auenga, che non sia forse difficile 47. il raccoglierlo da alcune sue parole, come di sotto vedremo al suo luo- art.8. go. La Prudenza Militare è quella, per cui si prouede alla saluezza. del ben comune con il dissendersi da nemici: & hà secondo S. Thoma- 2.2.9. so questo fondamento, che le cose, che si operano secondo l'arte, & 50.ar.4. secondo la ragione, bisogna, che sieno conformi à quelle, che si operano secondo la natura: le quali sono instituite dalla ragion diuina. Ma noi vediamo, che la natura nel produr le cose si è proposto due fini, & hà dato loro due facoltà. la prima di reggersi ciaschuna in se stessa: la seconda di resistere alle cose estrinseche, che cercano di assalirla, & corromperla. onde hà dato agli animali non solo la facoltà concupiscibile, per la quale si muouono à quelle cose, che recano, & conseruano loro la salute: ma di più la facoltà irascibile, per la quale resistono à quelle, che cercano de nuocerli. per la qual cosa è necessario che nell'operare secondo la ragione, & nelle cose che secondo essa si regolano, & gouernano, visia non solo la Prudenza Politica; per la quale sieno conuenientemente disposte, & regolate le cose, che appartengono alben comune: ma che in oltre vi sia la Prudenza Militare, per la quale si dia ripulsa alle incursioni de nemici, che tentassero di assalire la Republica. La Prudenza Economica è quella, per cui si pro- 2.2.9. uede al buon'gouerno della casa. La Priidenza Regnante propriamen- 50.ar.3. te secondo S. Thomaso risede nel Prencipe, & comprende tutte le 2.2.q. altre forme rette de gouerni, ò diciamo le Prudenza, che ad esse corri- 50.ar.I. spondono. ma si domanda Regnante dal Regno, per esser questa tra tutte le forme la più nobile, & perfetta. & perche appartiene alla Prudenza il reggere, commandare; & oue si ritroua nelle attioni humane vna spetial ragione di reggimento, & di precetto, ini è anche necessario, che si ritroui vna spetial ragione di Prudeza; & oue cotal ragione si troua in più nobil maniera, iui è necessario, che sia la più nobil spetie

, leges ponere.

della Prudenza; si dourà concludere, che & la Prudenza Regnante si ritroui: & che essendo tanto più persetto il regimento, & il precetto, quanto è più vniuersale, & più distende i suoi confini; ella sia per questra ragione di tutte l'altre spetie la più nobile, persetta. & questa Prudenza vuol S. Thomaso, che Aristotele intendesse nel sesto dell'Etica sotto nome di Legislatrice, & che tale la chiamasse dalla principal'operatione del Prencipe, che è di por leggi. Ad tertium (dice egli) dicendum quod Philosophus denominat regnatiuam à principali astu Regis, qui est

Che cosa sia Prudenza Politica secondo S. Thomaso, & quale il suo offitio. (ap. 3.

2.2.q. 50.art. 2.ad3.

A Prudenza Politica appartiene non meno ad vn solo secondo S. Thomaso, che si faccia la Monastica: ma è frà esse questa differenza, che con la Monastica l'huomo regge se stesso in ordine al proprio bene: per la Politica in ordine al ben commune: che cosi chiaramente affermò questo gravissimo Autore nella somma dicendo. Ad tertium dicendum quod per prudentiam comuniter dictam regit homo se ipsim in ordine ad proprium bonum; per politicam autem, de qua loquimur, in ordine ad bonum commune. Et si dice reggere vn solo la Prudenza Politica inordine al ben comune, in quanto, che essendo egli soggetto, & sottoposto all'imperio altrui; lo rende atto ad vbidire onde ha quella. proportione con la Prudenza Regnante secondo S. Thomaso, che hà il particolare con l'vniuersale: & colui, che essequisce con colui, che commanda: & seguentemente si affaticano amendue intorno al medemo oggetto. che cosi ci insegna S. Thomaso, rispondendo à quella. oppositione, che haueua fatto, che, distinguendosi le spetie de gli habiti secondo la diuersità de gli oggetti, se sono le medesime cose quelle, che comanda il Prencipe, & che il suddito essequisce; non si dourà dire, che la Prudenza Politica, & la Regnante sieno di spetie distinte. Alla quale risponde, che auenga, che l'oggetto sia l'istesso; la ragione del considerarlo nonè però l'istessa: conciosia che il Prencipe consideri queste cose secondo vna ragione molto più vniuersale, che non sà il suddito, che vbidisce: onde conclude. Uni enim Regi in diversis officies multi obediunt: & ideo Regnatiua comparatur ad hanc Politicam de qua loquimur, sieut ars Architectonica ad ea, que manu operatur. Et questa. Prudenza poco di sopra diceua S. Thomaso, che Aristotele domandò nel sesto dell'Etica Prudenza Politica, & che considera le cose singolari, opponendola alla Legislatrice; & che volle esser propria de sudditi, &

de serui, si come la Legislatrice è propria del Prencipe: oue mouendo quella bella, & importante dubitatione, come possa questa Prudenza ritrouarsi ne i sudditi,& ne serui; se della Prudenza è proprio il precetto, & il commandare; & ciò è manifesto, che ad essi non conviene, ma , solo al Prencipe: risponde in questa forma: Ad tertium dicendum quod 2.2.9. , per prudentiam homo non solum precipit alijs, sed etiam sibi ipsi, proutseilicet 47. art. ratio dicitur precipere inferioribus viribus. Et se domandiamo S. Thoma- 12.ad 3. so per qual cagione questa Prudzea sia necessaria ne sudditi : ne rispon- 2.2.9. de, che il seruo, & il suddito sono mossi dal Signore, & dal Prencipe 50. art. col mezzo dell'Imperio, & del commandamento: ma però in altra 2. in cor. maniera, che gli animali irrationali, & le cose inanimate sono mosse da loro mouenti. percioche le bestie, & le cose inanimate sono mosse, &, per cosi dire, agitate da altri: ma nó mouono esse se medesime, perche non hanno la libertà, & il dominio delle loro attioni, non hauendo il libero arbitrio; per la qual'cosa la regola del reggerle non può essere in loro, mà solo in quelli, che le mouono: ma gli huomini, ò serui, ò sudditi, che sieno; sono in tal guisa mossida altri con il precetto, & commadaméto; che nodimeno pil libero arbitrio mouono se medesimi; & pciò ricercano in essi vna certa regola di reggersi nelle loro operationi, per la quale possano indrizzarsi, & disporsi ad vbidire à coloro, , che comadano: & questa è la Prudenza Politica: Et ideo (dice S. Thomaso) requiritur in eis quedam rectitudo regiminis, per quam se ipsos dirigant in obediendo principantibus, & ad hoc pertinet species prudentie, que politica vocatur. Questa è l'opinione di S. Thomaso intorno alla divisione delle parti subiettine, & delle spetie della Prudenza: la quale essendo di tanto huomo, io non intendo di rifiutare: ma solo perrò inanzi alcune difficultà, che mi si sono destate nell'animo paragonando questo suo discorso con quanto nel sesto dell' Etica lasciò della Prudenza, & delle sue spetie scritto Aristotele.

Qual difficultà può patire nella Scola d'Aristotele la divisione apportata da S. Thomaso delle parti subiettiue della Prudenza. Si dimostra, che secondo Platone, & Aristotele la Militare non può esser parte subiettiua della Prudenza. (ap. 4.

P Rimamente adunque quanto alla divisione della Prudenza, che riguarda molti; può parere molto dubbia, considerata la dottrina del Filosofo, la divisione apportata in Prudenza Militare, Economica, Regnante, & Politica. percioche egli nel sesto dell'Etica non sece alcuna mentione della Militare, ne questa annouerò frà le parti della

Pru-

.....

Prudenza. onde bisogna dire, che non la stimasse tale: altrimenti egli sarebbe stato manco, & disfettoso. & oltre la Prudenza Economica, la Legislatrice, che S. Thomaso chiama regnante, pare, che ponesse la Prudenza Politica molto diuersamente, & di altra natura, che non pone S. Thomaso. Et se cerchiamo intender la cagione perche Aristotele non collocasse la Militare frà le parti della Prudenza Civile; vedremo ch'egli ciò nó fece perche stimò, nó discordando in ciò dal Maestro Platone, l'Arte Militare esser serva, & ministra della facoltà civile, & della Prudenza Politica, & perciò ad essa sottoposta. Il che se è vero, ella non potrà esser parte di lei subiettiua, ne spetie in alcun modo. Et che questo fusse parer di Platone; lo vediamo chiaro nel suo Politico, oue lasciò scritto, che l'Arte Militare dee vbidire alla Scienza, & Arte " Regia, & Civile. HOSP. Ecquam vero (dice egli) facultate preter regiam , illam Civilium rerum disciplinam magne alioqui, & efficacissime totius rei militaris arti pre esse statuemus? SOCR. Nullam prorsus aliam. HOSP. Sci-

entiam igitur corum qui exercitus ducunt, quia paret, & seruit alteri, haud quaqua ciuilem facultatem ponemus esse. SOCR. Haud sane consentaneum. Et che tale fosse il parer d'Aristotele ancora, & che egli volesse l'Arte Mi-

litare esser serua, & ministra della facoltà Ciuile; l'habbiamo nel primo della Retorica, & nel quarto della Politica, oue dice chiaramente appartenere alla consultatina (parte nobilissima, & principale, come vedremo, della Prudenza Ciuile) l'arbitrio della guerra, & della pace. il che dimostrò anche nel primo dell'Etica quando affermò, che l'Arte Militare è riposta sotto la facoltà Cinile insieme con l'Oratoria, & con

,, l'Economica: & ecco le sue parole. Videamusq; vel maxime honorabiles , facultates, qualis est Militaris, Familiaris, & Oratoria, sub ea esse collocatas. ma non sarebbe l'Arte Militare, propriamente, & strettamente parlan-

do sottoposta alla facoltà, & Prudéza Ciuile se ella fosse l'istessa sacoltà, & parte, & spetie di lei. Intorno al qual'detto nasce vna bella dissicultà: percioche alcuno potrebbe stimare, che per l'allegato luogo dell'Etica non più habbiamo l'Arte Militare esser sottoposta alla Prudenza Politica, che l'Economica: di cui Aristotele asserma l'istesso, che della Militare: ma dell'Economica ciò non vieta, che ella non sia parte della Ciuile; non si potendo dubitare, che l'Economica non sia parte, & spetie della prudenza sudetta, come Aristotele hà detto tante volte; aduque il medesimo potremo affermare della Militare acora. Questa difficultà quanto all' Economica hà faticato non mediocremente alcu-

ni singolari ingegni de nostri tempi : à quali parendo cosa dura, & biasimeuole, che Aristotele facesse in questo luogo l'Economica sottoposta, & come inferiore, & ministra alla Prudenza Ciuile, che nel sesto.

dell'

dell'Etica haueua fatto parte, & spetie di lei; hanno sottilmente, & dottamente risposto, procurando di leuar' ogni dubbio, che l'Economica si può intendere in due maniere, & quanto alla forma, & quanto alla. materia. che la forma hà per fine il gouerno delle persone al padre di famiglia raccommadate; la materia ha per fine le ricchezze: come anche chiaramente nel primo libro dell' Etica ci fà fede Aristotele: & che se noi parliamo del fine di lei formale, l'Economica non soggiace alla Politica; ma è di lei principalissima parte: ma se parliamo del fine materiale; che in questa parte alla Politica è soggiacente, nel modo però, che sono le altre due, l'Oratoria, & la Militare, cioè inquanto all' vso: & in questo senso nel luogo allegato ne parlò Aristotele. Ma questa risposta hà per mia opinione due difficultà: la prima che l'Economica. non solo rispetto al fine suo, come essi chiamano, materiale; ma anche rispetto al formale, pare che sia sottoposta alla Politica. il che manisestamente insegnò Aristotele nel primo libro della Politica, dicendo. " De viro autem & vxore, deque filijs & patre, & ipsorum cuiusque virtute, C.8.S. & mutua consuetudine, & vsu quod reste, & quod secus fiat: vtque oporteat virtutem sequi, & vitia vitare: tum erit necessario disfrutandum, cum de ratione rerum publicarum disseremus. Nam vt domus queque pars est Ciuitatis: sic ea, de quibus modo diximus, partes domus: partis autem virtus totius virtutem, spectare debet. quo fit vt puerorum, itemque mulicrum institutio necessario sit ad Rempublicam dirigenda. Dal qual luogo noi habbiamo chiaramente, che, non si potendo dubitare non essere fine formale dell' Economica. l'institutione della famiglia, & le rette, & virtuose operationi del marito, della moglie, & de figliuoli, rispetto anche à osto suo sormal fine ella soggiace alla facoltà Politica: di che n'adduce la cagione il Filosofo; pche la casa è parte della Città, & la virtù della parte dee necessariamete riguardare il tutto. Da che habbiamo anche, che no segue che l'Economica, se bene è parte della facoltà, & Prudenza Politica; non sia perciò, ne possa essere à lei inferiore, & sottoposta. La secoda difficultà, che si fà incotro alla risposta antedetta, è, perche le ricchezze, & spetialmente l'vso loro, si può forse dire secodo la dottrina d'Aristotele, esser formal fine dell'Economica, & non materiale, come essa presuppone. percioche cercando egli nel primo della Politica se la facoltà di acquistar ricchezze, & la pecuniaria sia l'istesso, che s' Economica, ò parte di essa, ò sua ministra: che non sia l'istesso con lei dice esser manifesto per questa ragione; perche il seruirsi delle ricchezze non è il medesimo, che acquistarle: & ecco le sue parole. Quod quidem.

,, igitur non sit eadem rei familiaris disciplina illi, que pertinet ad acquirendum ,, manifestum est. Nam huius quidem parare est, illius vero vii. que enim viitur

his

- his, que sunt in domo, nisi rei familiaris disciplina? Et più di sotto dopo l'hauer lungamente, & con ogni esquisitezza trattata la proposta questione; finalmente conclude esser manisesto dalle cose dette, se la facoltà di acquistar' ricchezze appartéga all' Economico, & al Politico, ò nò: ò pur sia mestieri, che l'acquisto di esse sia già in essere, quasi che, si come la facoltà Politica non fà gli huomini; ma riceuendogli gia fatti dalla natura, se ne serue: cosi l'Economica, & l'istessa Politica debbano riceuer le ricchezze prodotte dalla terra, & del mare, ò in qual'altra si voglia maniera; & seruirsi poscia di esse nel modo, che conniene. Per-, cioche, come egli dice, Quemadomdum hec administranda sint, ad Gubernatorem pertinet domus: neque enim Textoriæ est lanas facere, sed factis vti, , & discernere qualis sit bona, & apta, & mala, & inepta. Da quali luoghi habbiamo, s'io nó sono errato, chiaramente, che l'vso delle ricchezze è fine formale dell' Economica (secondo il quale sentimento disse Aristotele nel primo dell'Etica, le ricchezze, cioèl'vso loro essere il fine dell'Economica) & che perciò s'ella foggiace quanto all'vso loro alla. Politica; viene anche necessariamente à soggiacere ad essa quanto al fine suo formale ancora: onde no verrebbe risoluta l'oppositione fatta.

Sirisponde à tutte le difficult à disopra apportate. Si continua à dimostraré che la Militare non può esserparte della Prudenza Politica. Cap. 5.

D Iciamo adunque noi primieramente, quanto alla difficultà, che nasce, come Aristotele, che altroue sà l'Economica parte, & spetie della facoltà Politica; possa nondimeno nel primo dell'Etica farla ad essa inferiore, & accoppiarla con la Militare, & con la Retorica, che non sono parti di lei: che à ciò si può rispondere per nostro parere in tre maniere. Primieramente, che non segue, come di sopra si diceua, che l'Economica, se bene parte della facoltà Politica, non possa essere à lei inferiore, come à suo tutto: anzi, che per la ragione addotta da Aristotele è necessario, che cosi sia: ne è alcuno inconueniente, che l'habbia accompagnata con l'altre due, con le quali basta, che conuenga quanto all'inferiorità, che è quello, che con l'esempio loro intende dimostrare Aristotele: ne è necessario, che nel rimanente, & in ogni altra loro proprietà habbiamo tutte tre l'istessa proportione con la facoltà Politica: & che se l'Economica è parte, & spetie di essa; tali ancora sieno la Militare, & l'Oratoria: delle quali la ragione è in ciò molto dinersa. Secondo rispondiamo, che se noi leggeremo con accuratezza il discorso di Aristotele nel primo della Politica intorno alla facoltà. d'apprestare le ricchezze; vedremo che ella sii da gli Antichi (ben che

per suo parere falsamente) stimata l'istesso con l'Economica, ò almeno principalissima parte di lei; che cosi testimoniano le sue parole, dopo l'hauer annouerate le tre parti più principali dell' Economica, cioè il seruo & il padrone, il marito & la moglie, il padre & il figliuolo. , Est insuper (dice egli) quedam pars, que videtur quibusdam esse disciplina rei C. 4. A. ,, familiaris, quibusdam vero maxime eius pars: loquor autem de illa parte, que , versatur circa acquirendum. A questa facoltà adunque detta da Greci, xenualismi, la quale non è propriamente parte secondo lui dell'Economica, ma più tosto ministra; & in quanto dice la Capilica, & vsuraria ne anche tale. & alla comune opinione, che si haueua, che ella fosse l'istesso con l'Economica, hauendo riguardo Aristotele nel luogo addotto del primo dell'Etica; possiamo dire, che scriuesse primieramete le ricchezze esser fine dell' Economica; & poscia essa Economica. esser sottoposta alla facoltà Politica: & che l'accompagnasse, & meritamente, con la Militare, & con la Oratoria, nomandole perciò tutte , Suraumo, cioè facoltà in quelle parole. Videamusq; maxime honorabiles , facultates: come quelle, che possono esser bene, & male vsate, & seruire à cose contrarie: il che esser proprio della facoltà, lasciò scritto l'istesso nel quinto dell' Etica. Onde la voce Economica starà in questo luogo in vece di pecuniaria, & di ricchezze: le quali per auentura con questo conseglio poco di sopra haueua detto essere il fine della Economica. Il che ne sforza à seguire l'espositione, che apportiamo: non esfendo vero nella dottrina d'Aristotele, come è manisesto dell'Economica strettamente presa, & nel suo proprio sentimento, che suo sine ò formale, ò materiale, che dir' vogliamo, sieno le richezze: le quali però non hà dubbio esser fine della pecuniaria, & di quella Economica, che secondo gli Antichi spetialmente significaua questa facoltà. Perciò segue Aristotele queste tre facoltà esser'in grandissimo pregio appresso gli huomini. secondo il quale sentimento nel primo della Retorica. furono queste istesse chiamate vtilissime, cioè l'Oratoria, & le ricchezze; cioè la pecuniaria, & la Militare. Oue chi ben considera, vedrà, che quello, che egli disse nel primo dell' Etica, ἐντιμοτάτασ, & οικονομικών, disse nel primo della Retorica, χρησιμωτάτων, & πλούτου. La quale espositione ricenuta, noi vediamo, che cessano tutte le dissicultà; & che l'Economica presa in questo senso non è più parte della facoltà Politica che sieno! Oratoria, & la Militare. Et che sia costume d'Aristotele prima, che habbia esposto la sua opinione, di seruirsi delle voci secondo l'vso comune; non hà per mio giuditio bisogno di proua. Terzo rispondiamo, che potendosi la casa considerare in due maniere, ò in se medesima, ò in quanto ella è parte della Città; si può sorsi anche dire

che presa nel primo modo forma la Prudenza Economica, che è parte, & spetie della Prudenza Ciui'e, contraposta alla Legislatrice, & alla Prudenza Politica: & che in tal guisa considerata, non è sottoposta alla facoltà Civile, ne quanto al fine suo formale, ne quanto al materiale; ne à lei è serua, ò ministra, se non in quanto ella è men'vniuersale, & men degna: ma che presa nel secondo modo, nel quale la considerò il Filosofo nel primo dell' Etica, & nel primo della Politica; le conuiene rispetto all'vno, el'altro suo sine ad essa soggiacere. Quanto poi all'altra difficultà (per ritornare al nostro proposito) che per il luogo apportato del primo dell' Etica si possa concludere la Militare esser parte della faco tà Politica, non meno, che l'Economica; è manifesto che dal passato discorso ella in tutto vien leuata, si perche non è pari in ciò la ragione, come si è detto, nell'Economica, & nella Militare: si perche per Economica Aristotele intese per auentura altro, che l'Economica parte, & spetie della facoltà Politica. Ne à questa determinatione, che la Militare non sia parte della Prudenza Ciuile, è contrario quello, che leggiamo nel primo della Politica: oue Aristotele dinide la vita civile nell' vso della guerra, & della pace : quasi voglia inferire, che la Militare sia parte di lei, & seguentemente della Prudenza Politica. percioche per l'vso, & cura della guerra egli senza dubbio intese l'visitio della consultatina, che è di risoluere, come dianzi sù detto, & considerare le cose di guerra: & non intese l'arte Militare ne l'vssitio di essa. con il qual fondamento noi possiamo facilmente rispondere à quelle ragioni addotte disopra, che prouano l'Arte Militare esser parte, & spetie della Prudenza Politica. Percioche noi diciamo, che il tutto si salua nella consultatiua in quanto ella riguarda il capo della guerra: & che l'Arte Militare essendo come instrumento, & ministra, & essecutrice delle cose ordinate da lei; non può esser parte subiettiua, è spetie della Prudenza: si come ne meno per l'istessa cagione quelle consulte, che risedendo nella mente del Capitano, riguadano il maneggio di essa guerra in quanto tale. Et se ogni moltitudine radunata à qualche particolar negotio douesse sormare vna spetie di Prudenza, come pone la contraria opinione per prouare, che la Militare sia spetie di essa; ne seguirebbe, che per l'istessa ragione conuenisse necessariamente di concedere molte altre spetie di Prudenza: conciosia che nella Republica vediamo molte altre adunanze d'huomini farsi ad alcuna particolar facenda; alle quali non diremo mai, che corrisponda una propria spetie di Prudenza. Conobbe S. Thomaso con il suo dinino ingegno questa difficultà, & sforzossi di leuarla dicendo, che tutti gli altri negotij nella Città sono ordinati, &dirizzatià

Cap. 3.

2.2.q. 50. art. 4.ad 2.

qual-

qualche particolar' vtile: ma il negotio militare è ordinato alla difesa di tutto il ben comune: onde meritamenre solo forma vna spetie di Prudenza. Ma se noi considereremo i capi, che Aristotele nel primo della Retorica, & nel quarto della Politica sottopone alla consultatiua (di che parleremo nel quarto libro) come per essepio la prouissone delle vettouaglie; vedremo esser negotij ordinati alla salute di tutto il ben comune non meno, che il negotio militare; e nondimeno non diremo mai, che la moltitudine dessinata ministra ad essequire quellafacenda, constituisca vna spetie di Prudenza. onde ne conuerrà di confessare ò che ciò non basti à formar diuerse spetie di questa virtù eccellentissima ò che sia mestieri di porne molte altre. Et questo basti della
Prudenza Militare.

Che differenza sia frà Aristotele, & S. Thomaso intorno alla Prudenza Politica. Che secondo Aristotele la Prudenza Politica.
non può conuenire ne al seruo, ne al suddito. (ap. 6.

M A volgendo il nostro discorso al rimanente della divisione apportata, diciamo, che pare sottoposto à non minori difficultà quello, che dice S. Thomaso della Prudenza Politica; primamente perche, come si è veduto, & è chiaro à ciascuno, che leggerà le parole del Filosofo nel sesto dell'Etica, egli dinise quella, che domandò Prudenza Politica, & considerante le cose singolari, in consultatina, & giuditiale, spetie, come vediamo, importantissime, & principali della Prudenza: delle quali nondimeno S. Thomaso non sà alcuna mentione. Secondo. perche esso S. Thomaso vuole, che questa Prudenza Politica non meno che la Monastica conuenga ad vn solo; se bene con la differenza già spiegata; & sia propria in somma del suddito, & del servo, & di colui,. che vbidisce. il che non pare, che à patto alcuno volesse Aristotele: il il quale stimò, che questa Prudenza conuenisse solamente à coloro, che commandano. & ciò non solo ne dimostrò nel sesto dell'Etica, quado la diuise in consultatiua, & giuditiale: poscia che il consultare, & giudicare, come egli insegnò nel terzo, & nel quarto della Politica, è proprio de Magistrati, & di coloro, che sopra gli altri tegono l'Imperio. ma nell'istesso terzo libro della Politica l'affermò si chiaramente, che non-, habbiamo alcuna occasione per mio parere da dubitare. Sed virtutum ,, (dice egli) sola Prudentia est imperium obtinentis propria : nam cetere neces-, sario communes esse videntur imperantibus cu ijs, quibus imperat. eius certe, , eui imperatur, virtus non est Prudentia, sed vera opinio. Et quanto al seruo, se leggeremo quello, che egli dice nel primo della Politica di esso, ne Cap. 3. sarà forza di concludere il medesimo: oue asserma, che coloro sono

C.3.S.

C.8.S.

Tex.57.

C. 7. Arg.

nati alla seruitù, che sono tanto da gli altri huomini differenti, quanto il corpo dall'anima, & vna bestia dall'huomo: de quali non essendo altra operatione, che l'vso del corpo, & questa la migliore, & più eccellente opera, che da esso possa venire; meritamente è proprio per natura il seruire, concludendo: Est enim natura seruus is, qui alterius esse potest, ac proinde alterius est; quiq; hactenus rationis est particeps, vt rationem sentiat tantum, non etiam habeat. Cetera enim animalia rationem non sentiunt, sed affectibus serviunt. Vsus autem parum differt: ab vttisq; enim boc est à seruis & à cicuribus animalibus, corpore iunamur ad vsus necessarios. Dal quale fondamento mosso disse più di sotto nell' istesso libro che il serno no è partecipe della consultatina. Nam seruus (dice egli) omnino vacat vi consultandi. & disse molto bene: perciòche se il seruo in tanto è partecipe di ragione, come haueua dimostrato, in quanto che sente la forza, & la virtu di lei; ma però non l'hà, cioè non sà vsarla, ne sà discorrere, ne sillogizzare: certamente è necessario, che in tutto sia prino della facoltà del consultare; che in altro non consiste se non nell' vso di essa, cioè nel discorso, & nel sillogismo, si come nel libro precedente si è auertito: & essendo priuo della sacoltà di consultare; è necessario, che sia priuo della Prudenza, di cui questa è prima, propria, & immediata operatione, & fondamento di tutte l'altre: come nel libro precedente si è veduto, & à pieno anche si dirà di sotto. Et questa Filosofia ne serue molto per intendere in qual modo l'appetito sensitivo si dica da Aristotele esser partecipe della ragione: conuenendo à lui molto bene questo detto del seruo, cioè, che in tanto sia di essa partecipe, inquanto la sente, cioè à guisa del seruo ad essa si rende vbidiente, ma non la possede, non discorre. che perciò disse dell' istesso appetito Aristotele nel terzo dell'Anima quello, che del seruo nel primo della Politica haueua detto, cioè che non hà la facoltà di consultare. Proinde (dice egli) consultatiuum apetitus non habet. della vera intelligenza delle quali parole si è nel libro precedente à bastanza fauellato. Et che hauere la ragione altro non sia, che discorrere, & per essenza. participarla: il sentirla altro non sia che conoscendo & intendendo il precetto di lei, l'vbidirla, non altrimeti, che del seruo si è detto di sopra; n'habbiamo oltre il luogo addotto dianzi del primo della Politica, il testimonio chiaro d'Aristotele nel primo dell' Etica ancora; oue cosi parla. Restatigitur activa quedam vita rationem habentis: huius autem aliud est vt obediens rationi, aliud vt eam habens, & intelligens. Nel qual luogo vediamo, che volendo dichiarare quello, che sia hauer la ragione; dopo, che hebbe detto vt habens, soggiunse, & intelligens, cioè come

ha il testo greco, Diavoso pevor, che significa discorrere, & sillogizzare. il che per maggior intelligenza delle parole addotte del terzo dell'Anima fà detto da noi nel precedente libro, che qui più commodamente si mostrerebbe.

Si continua à dimostrare la medesima materia. Come, & per qual ragione conuenga al suddito, & al seruo la Prudenza Politica secondo S. Thomaso: & se l'istesto ha sentito Aristotele.

Ora se questa Filosofia è vera; non potrà per opinion d'Aristote-Il le il seruo per natura esser partecipe della Prudenza Politica, come pure vuol S. Thomaso. Conobbe questo granissimo Autore, che si fatto dubbio si faceua all' incontro della dottrina da lui esposta; & cercò nel luogo addotto di schiuare la sua forza. percioche mouen- 2.2.9. do la questione se la Prudenza possa rtirouarsi ne sudditi, è pure sola 47. art. sia di coloro, che comandano; si risolue à dire, che essendo la Prudenza 12. in collocata nella ragione, & il reggere, & gouernare proprio pure della corp. & ragione: ciascuno in quanto sarà partecipe del reggimento, & del go- ad p. uerno; in tanto gli conuerrà hauer la ragione, & la Prudenza: & che & 2. perciò non conuenendo al seruo, & al suddito in quanto tale di gouernare, & di reggere; ma più tosto d'esser retti, & gouernati; la Prudenza non potrà esser virtù, che ad essiconuenga in quanto tali. Ma perche, auengache sieno serni, & sudditi; sono nondimeno insieme huomini, & seguentemente dotati della ragione; & ciascun' huomo in quanto ragioneuole è partecipe in alcuna parte del reggere, & gouernares secondo l'arbitrio della ragione; pèr questo rispetto si dice conuenire al suddito, & al seruo la Prudenza: concludendo, che perciò cotal virtù nel Prencipe, & in colui, che commanda è, come anche affermò Aristotele nel sesto dell'Etica, à guisa dell'Arte Architettonica; ne sudditi à guisa dell' Arte, che è ne Manuali: & ecco le parole di S. Thomaso. Er ideo (dice egli) Prudentia non est virtus serui, in quantum est seruus, nec , subditi inquantum est subditus: sed quia quilibet homo in quantum rationalis. participat aliquid de regimine secundum arbitrium rationis, in tantum conuenit ei Prudentiam habere. Et all'autorità del Filosofo del primo della Politica, oue habbiamo, che il seruo manca della facultà di consultare: risponde in cotal' guisa. Dicendum quod seuus non habet-quid consiliatiuum in quantum est seruus: sie enim est instrumentum Domini. est tamens , consiliatiuns, inquantum est animal rationale. All'altra autorità del terzo libro, nella quale Aristotele scriue apertissimamente in coloro, che vbidiscono non esser Prudenza, ma vera opinione; risponde, che conuiene

C. 8.

intendere queste parole perse, cioè che la Prudenza non può esser in " coloro, che vbidiscono, & ne sudditi in quanto tali . Verbum Philosophi " (dice egli) est intelligendum per se loquendo; quia seilicet Prudentia non est ,, virtus subditi inquantum subditus. Ma per certo, che se egli è vero quello, che di sopra si è apportato della natura del serno; è almeno se Aristotele hebbe questa opinione, potrebbe parer ad alcuno, che non debbiamo restar appagati di cotali risposte, come quelle, che non leuano le disficultà già tocche . percioche se dal modo di participare la ragione, & l'vso dilei, nasce, e dipende, come si è veduto, l'esser seruo per natura; l'istesso douremo concludere, che per sentenzadel Filosofo conuenga à lui inquanto ragioneuole, & partecipe della ragione, & in quato serno. Onde nella dottrina d'Aristotele implica manisesta contradittione l'assermare, che al servo inquanto tale non convenga la Prudenza; ma che in quanto anintal ragioneuole gli conuenga: conciosia, che non è il partecipare della sostanza della ragione, & dell'Anima ragioneuole solamente quello, che ne rende atti alle virtù morali, & alla Prudenza, & di esse ne sa parlecipe: imperò che cosi elle sarebbono in noi per natura, & ne pazzi ancora si ritrouerebbono: ma il participare l'vso di lei in modo più, & men perfetto, è di ciò la vera cagione. per la qual cosa participandone il seruo, come si è veduto, imperfetissimamente; posciache solo sente, ma non hà l'vso della ragione; onde manca della facoltà di consultare; meritamente vien per natura escluso dalla Prudenza Politica. Non potremo dunque dire, che niente più conuenga al seruo in quanto è animal ragioneuole, di quello, che inquanto seruo gli conuiene: & perciò douemo concludere, che se inquanto servo non gli conviene la Prudenza Politica; non gli può anche in quanto è animal ragioneuole conuenire.

Se al seruo secondo Aristotele niente più conuenga, come animal ragioneuole, che come seruo. Cap. 8.

Vesta dissicultà considerando Aristotele ancora nel primo della Politica, la doue reca in questione se al seruo si richieggia alcun' altra virtù più nobile oltre le instrumentali, come la Temperanza, la Fortezza, la Giustitia, habiti simili: ò pure suori del corporal ministerio, altro da esso no possa venire: nascendo, come egli dice, dubbio per l'vna, e per l'altra parte. conciosiache se noi diremo, che egli le habbia; non resterà cosa alcuna, in che sia differente dall' huomo libero: se diremo, che no l'habbia ciò paia disdiceuole; inconueniente; essendo huomo, partecipe della ragione. Considerando dico

dico Aristotele questa difficultà, si risolue, & conclude per i fondamenti, e per le ragioni apportate nel modo detto di sopra: cioè che niente più conuenga al feruo, come huomo, & animal ragioneuole; che come serno. Necesse est (dice egli) omnes scilicet participes esse virtutum Moralum opportere, non tamen codem modo: sed quatenus quisque desiderat ad opus sum obeumdum. Et intende oltre il seruo, del Fanciullo, della Donna, & di colui, che vbidisce, & soggiace all'imperio altrui; cioè del suddito, e diquello, che commanda: de quali tutti cerca, se sono partecipi delle virtù; se delle istesse, & come in ciò trà essi sieno disferenti: & del seruo poscia conclude nominatamente. Positum est autem seruum C. 8. S.

vtilem esse ad vsus necessarios: quò intelligitur exigua illi virtute opus esse; quaque satis sit, ne propter intemperantiam aut timorem officia deserat. Per il qual luogo chiuuque nella dottrina d'Aristotele non vorrà prendere volontario inganno: non potrà mai (ch'io mi creda) concluder' altro (dicendo egli conueninr' al seruo tanto di virtù, quanto gli è vopo alla propria sua operatione, cioè al seruire; & che perciò picciola parte di essa gli è basteuole) se non, che al seruo conuenga l'istesso come seruo, che à lui conuiene come animal ragioneuole, & come partecipe della ragione. Vero è, che Aristotele nell'ottauo dell'Etica concede al seruo rispetto al Patrone in quanto huomo, & per conseguente in quanto animal ragioneuole & partecipe della ragione, l'amicitia: la quale nega conuenirgli in quanto seruo: à cui non dimeno nel primo della. Politica, come à tale, & rispetto al Padrone, vediamo hauerla conceduta. ma ciò non reca alle cose qui da noi determinate alcuna difficultà, come altroue dimostreremo: leuando quest'aperta, & formal contradittione dalla sua dottrina. intorno alla quale alcuni Moderni si sono, s'io dirittamente stimo, indarno affaticati. Et se alcuno mi dicesse, che participando il seruo della virtù morale, viene anche necessariamente ad esser partecipe della Prudenza, che dalla virtù morale non si discompagna, come nel precedente libro per parer d'Aristotele si èveduto, & vedrassi anche pienamente in questo terzo: Rispondo, chenelmodo, che egli possede la virtù Morale, possede la Prudenza; cioè in piccolissima parte, & imperfetta: & che questa Prudenza seruile deue riferirsi alla Monastica, & non in alcun modo alla Politica. Et se passiamo à considerare il suddito, cioè quello, che soggiace all'altrui imperio, & che vbidisce; ne conuerrà riceuuta la dottrina del Filosofo di concludere l'istesso, cioè che niente più di virtù, e di Prudenza gli conuenga, come partecipe della ragione, che come suddito gli conuiene: considerato etiamdio il suddito della Politica, & dell'ottima Republica, che è il più nobile, & persetto, che si ritroui: come quello, che

10.8.5

C.S.

C. 8. S.

che tosto dee esser signore, & commandare. Dubitò Aristotele nel primo della Politica, se colui, che vbidisce dee esser partecipe della virtù; & la virtù di colui, che comanda per natura sia l'istessa ò diuerfa con la virtù di colui, che per natura vbidisce; & in poche parole terminò li dubbio, concludendo, come interpreta il Vittorio: Perspicuum

, igitur necesse esse ambos participes virtutis esse: huius autem existere discrimi-

- dee esser differente secondo la differenza di coloro, che per natura vbidiscono: percioche, come egli pone, il corpo naturalmente vbidisce, & dee vbidire l'anima, l'appetito l'intelletto, il Seruo il Padrme, la Moglie, il Marito, & il Fanciullo l'huomo; aggiungiamo noi il suddito il suo Prencipe, & Signore: & tutti questi imperij, & modi di signoreggiare sono frà loro disferenti: poiche altro è l'imperio dell'anima nel corpo, dell'intelletto nell'appetito, & così de gli altri, che seguono: & di questi disse Aristotele, come si è veduto, che deono esser partecipi di tanta virtù, quanta loro è mestieri per essecitare la propria operatione; & che perciò non deono possederla nel medesimo grado, & eccellenza; ma secondo le loro disserenze. Oue è da notare, che frà questi è perpetuo l'imperio, & la vbidienza: che così dimostrò Aristotele quando disse poco di sopra nel luogo allegato: Nam si vterq; parti-
- "ceps excellentis virtutis esse debet, que causa est, cur hic preesse debeat ille sem"per esse subiectus? conciosia che naturalmente sempre dee il corpo vbidir l'anima, l'appetito la ragione, la Moglie il Marito, il seruo il
  Padrone, il Fanciullo l'huomo, & il suddito il suo Rè, & Prencipe.

  Onde si come del seruo si è concluso; così si dee similmente concludere
  de sudditi di questa sorte, che essi non possano ad alcun patto esser
  partecipi della Prudenza Politica: & che ciò in loro sia vero non solo
  come sudditi, ma anche come huomini, & partecipi della ragione.

Si dichiara più pienamente per qual cagione il seruo, & il suddito non possono participare della Prudenza Politica secondo Aristotele. (ap. 9.

I questa verità è chiaro il fondamento, & già in parte esposto di sopra percioche à questi, de quali è proprio per natura di perpetuamente vbidire, non può mai per alcuni tempo conuenire il reggere altrui, & gouernare; & seguentemente non può conuenire la Prudenza Politica per la qual cosa implica contradittione per mio parere il dire, che sieno Sudditi, & che come tali non debbiano hauere la Prudenza Politica; ma che come huomini, & ragione uoli animali, & perciò partecipi di reggere, & gouernare, deono possegerla perciò che

41.

che questa Prudenza dice eccellenza di virtù: ma come nel luogo allegato argomentana Aristotele, se d'essa è dotato; perche dee egli naturalmente sempre vbidire? Il qual dubbio hà parimente luogo, se diciamo, che in quanto animal ragione uole dee esser per natura partecipe di reggere, &, comandare: il che se auiene, che faccia mai, & in tal guisa diuenga partecipe della Prudenza Politica: adunque no sarà sempre suddito. & spetialmente non saràtale, quando regge, & gouerna. Et se ricorriamo al precetto, & commandamento, che l'huomo sa à se medesimo, cioè la ragione all'appetito; già si è detto, che ciò appartiene alla Prudenza Monastica, & Morale, & che non hà che fare con la Politica: la quale come più perfetta, & eccellente, hà riposto l'essenza del suo precetto in commandare altrui, & non se stesso. Vero è, che essendo il Regno spetie di gouerno sopra tutte perfettissima, & persupponendo il Re in virtu eccellente, & che signoreggi huomini liberi, & similmente virtuosi; douranno questi sudditi hauere vn grado molto perfetto divirtù, & Prudenza Morale. Et se alcuno dubitasse, como possa questa sorte di sudditi regger se stessa in ordine al ben comune: il che pare, che S. Thomaso attribuisse alla Prudenza Politica: rispondiamo, che à ciò arriua sufficientemente la Monastica. il che dimostrò chiaramente Aristotele nel primo delle Morali, quando disse il trattato C. 2. dell'Etica non esser altro, che vna certa Politica: il che confermò due c.2. volte nel primo della Retorica. Onde leggiamo nel primo de Magni; 4: che il costume è parte della Politica; & che il trattato de costumi è parte, & principio del trattato della Politica. Di che la ragione è chiara, C. I. & in parte di sopra esposta; cioè perche essendo l'huomo parte della. casa, la casa della Città : & douendo la virtù della parte riferirsi alla. virtù del tutto, come altamente lasciò scritto Aristotele nel primo della c. 8. Politica, conuiene, che la virtù Morale sia dirizzata alla Cinile. onde per la Prudenza Monastica può l'huomo, anzi dee regger se stesso in ordine al ben comune, & Ciuile: si che disponendosi ad vbidire colui, che comanda, & restandosi perciò entro à i confini dell'vbidienza; non trapassa per questo à quelli del reggere, & guernare altrui: à quali vien. necessariamente condotto dalla Prudenza Politica.



Che il ben proprio non può essere senza il comune secondo Aristotele: Si muoue di nuouo la questione, se della Prudenza Politica sia partecipe il suddito. Se la virtù dell'huomo da bene, & del buon Cittadino sial'iste sa secondo Aristotele. (ap. 10.

Vesto volle dire Aristotele nel sesto dell'Etica trattando della Prudenza d'vn solo, quando lasciò scritto, che il bene, che ella procura no può essere senza l'Economica, & la Ciuile. Tamestsi fortasse (dice egli) vniuscuiusque bonum sine familiari, & Ciuili non est: & volle dire, che sono talmente congiunti, & vniti, & per natura frà loro ordinati il ben proprio, & il bene Economico, & Politico; diciamo il ben proprio, & il comune; che non si può sar acquisto del proprio

senza hauer riguardo al comune, & senza fare di esso parimente acquisto in alcuna parte. il che auiene per la ragione addotta di sopra dal primo della Politica; che perciò disse anche nel primo dell'Etica, l'Eco-

nomica esser sottoposta alla Ciuile; cioè perche il bene di essa alla Ciuile è dirizzato. & questa istessa Filososia accettò nella Somma, pare à me, S. Thomaso in quelle parole, dette però da lui à contrario propo-

,, sito. Primo quidem quod bonum proprium non potest esse sine bono communi,, familie vel Ciuitatis: Et poco dopò Secundo, quia cum homo sit pars domus,

,, vel Ciuitatis, oportet quod homo consideret quid sit sibi bonum ex hoc, quod est, prudens circa bonum multitudinis. bona enim dispositio partium accipitur se-

cundum habitud nem ad totum. Da che concludiamo noi esser necessario, se il ben proprio non si può hauere senza la consideratione del comune; & se per la Prudéza Monastica, & Morale secodo l'vniuersal parere di tutte le Scuole si conduce l'huomo all'acquisto del ben proprio; che per essa Prudenza Morale ancora l'huomo si regga in ordine al bencomune. Et tanto basti di glla maniera de sudditi, de quali è proprio il perpetuo vbidire. Intorno à quali, se alcuno dubitasse, ciò non esser vero, perche anche nel gouerno Regio vediamo molti Magistrati, & comadare, i quali senza dubbio possedono la Prudenza Politica:rispondiamo, che quelli, che ciò fanno, lo fanno inquanto instromenti, & parti di esso gouerno Regio, il quale rappresentano: & non come sudditi. onde inquanto tali non solo sono partecipi della Prudenza. Politica; ma in vn certo modo anche della Regnante. Hora perche, come di sopra si accennò, vi è vn altra spetie di sudditi, à cui naturalmente tocca con Ciuile alternatina anche il commandare : la quale ha particolar nente luogo secondo Aristotele nella Politia, & nell' ottima Republica; non parendo ad esso, che la questione mossa nel primo della Politica, se coloro, che vbidiscono, deono esser partecipi della

C. 2.

2.2.q. 47. art.

10.

ad I.

virtu;

virtu, & se essa virtu sia la medesima in essi, & in coloro, che commandano, ò pure differente, risoluesse pienamente il dubbio rispetto à quest'altra spetie di sudditi ancora; perciò volendo terminare questa bellissima dissicultà anche perquello, che tocca à loro, muoue vn altra non men bella questione nel terzo della Politica, se sia la medesima c. 3. virtù dell'huomo da bene, & del buon Cittadino, ò pur diuersa: & doppo molto disputare, conclude à mio parere (percioche il luogo è difficile, & variamente esposto da gl' Interpreti) che essendo l'Imperio di questi tali Imperio libero & Politico; & il quale è di mestieri, che colui. che commanda impari con l'vbidire; onde loda quel'detto de gli Antichi; Non posse quempiam bene imperare, qui non imperio paruerit; Conclude dico, che la virtù dell'huomo da bene, & del buon Cittadino: di colui, che commanda, & di colui, che vbidisce, parte è la medesima, & parte differente: leuatene però la Prudenza, la quale sola è propria virtu di colui, che commanda. in che grauemente s'ingannò (per quello ch'io stimo) Giouanni Caso, quando disse esponendo questo passo, che la virtù dell'huomo da bene, & del buon Cittadino essere l'istessa: si verifica solo nel Cittadino posto in magistrato, & in quello, che commanda, & non in quello ancora, che vbidisce.

Come la virtù dell'huomo da bene, & delbuon Cittadino sia l'istessa, & sia diuersa secondo Aristotele. Che la Prudenza è sola virtù di coloro, che commandano per suo parere. Cap. 11.

T che la virtù del buon Cittadino così di quello, che vbidisce, come di quello, che commanda, & dell'huomo da bene sia la medessima; ecco le parole chiare del Filosofo secondo l'interpretatione di Pietro, Vittorio. Oportet autem Ciuem bonum scire, & posse parere, & impe-Pol.3., rare, & hec virtus est Ciuis imperium liberorum scire in vtranque partem, & C.3., viri iam boni est vtrunque. Nelle quali vediamo, che egli asserma chiaramente la virtù del buon Cittadino, & dell'huomo da bene esser l'istessa, cioè il sapere, & il potere vbidire, & commandare inquanto che, come haueua di sopra accennato, colui che vbidisce, mentre vbidisse, & perche vbidisce; viensi disponendo, & facendo atto al commandare: & di quella virtù vien facendo acquisto. Che ella insieme sia dissernate: ecco pure l'istesso che lo manisesta, soggiungendo, si come noi interpretiamo. Tametsi diuersa est species temperantie, & iustitia imperantis, etenim & Imperio subiesti ac liberi, & boni perspicuum, quod non vna eadë, que est virtus, veluti iustitia; sed species habet secundum quas imperet, ac pareat. Et hà voluto dire che auenga, che la virtù dell'huomo da bene,

C. 8.

C. 14.

& del buon Cittadino sia la medesima nel senso, & modo esposto: niente dimeno essendo l'vbidire, & il commandare disserenti frà loro, & per conseguente colui, che vbidisce, & colui, che commanda; onde lasciò scritto nel settimo della Politica: At enim vero quod oporte at dis-

C. 14. , lasciò scritto nel settimo della Politica: At enim vero quod oporteat dif-, ferre imperantes ab ijs, qui imperio subie Eti sunt, no est dubitabile: è ne cessatio

che la virtù dell'vno dalla virtù dell'altro sia disserente: si come poco di
,, sopra haueua posto dicendo. Horum autem virtus quidem diversa est. La
qual disserenza dichiarò nel primo della Politica esser specifica. & non

qual disterenza dichiarò nel primo della Politica esser specifica, & non, secondo il più, & il meno quando disse. Nam subesse, & preesse specie disternata plus son minus no item. Che quesso è anche quello, che havena

, differunt, plus & minus no item. Che questo è anche quello, che haueua detto nell'istesso libro, & che qui conferma frà le virtù Morali altraessere apxini, altra impesini; si come altre sono quelle, che conuengono all'huomo, altre quelle, che conuengono alla donna. Huomo da bene è dunque quello, che vbidisce, & però dotato delle virlù Morali; conciosiache senza esse non sarebbe tale. huomo da bene è quello, che commanda, & perciò adorno dell'istesse, per cagione delle quali egli si fà tale: ma nell'vno sono virtù, che vbidiscono, & per cosi dire, seruono, & perciò in grado men perfetto: nell'altro imperatrici, & che commandano, & perciò in somma perfettione, & per conseguenza. frà loro differenti: nondimeno vengono ad esser in vn certo modo l'istesse; perche quello, che vbidisce, mentre vbidisce, & perche vbidisce, come dianzi sù detto, impara à commandare, & all'imperio si dispone, che tosto dee ottenere, & essercitare; & sà acquisto della virtù del commandare: si come nel settimo della Politica mosso dall'istesso fondamento, affermò potersi dire, che quelli, che vbidiscono, & quelli, che commandano, parte sono i medesimi, parte diuersi, come anche nel libro precedente sù auertito; & la institutione loro pariment.

C.14.S. , Quodamodo igitur (scriue il Filosofo) ijdem esse dicendi sunt qui tenent im-, perium, & subietti; quodammodo diuersi: ae proinde disciplinam quodam-

spulueda interpreta, come vediamo, disciplina, di cui sece mentione nel terzo della Politica, intende quella, che nell'istesso luogo chiama virtù, & Prudenza di colui, che commanda, & virtù, & vera opinione di colui, che vbidisce. & che la sola Prudenza sia propria di colui, che commanda, eccole, parole d'Aristotele manisestissime addotte anche da noi di sonra per propara questa verirà.

3.S., da noi di sopra per pronare questa verità. Sed virtutum sola Prudentia, est imperium obtinentium propria. name etere necessario communes esse viden-

, tur imperantibus cum ijs, quibus imperatur. eius certe cui imperatur virtus non est Prudentia, sed vera opinio. Luogo bellissimo, & degno di somma.

con-

cossideratione, & che da noi sarà ad altri propositi esposto nel seguente libro ancora.

> Perche la Prudenza Politica secondo Aristotele sia solamente di coloro, che commandano. Cap. 12.

III A dunque voluto dire, che consistendo la Prudenza nel precetto, & nel commandare altrui, & essendo questo il suo fine; conuiene necessariamente, che ella sola frà tutte sia propria di coloro, che commandano: & il tutto con molta. ragione conciosia che le virtu Morali in quello, che vbidisce, in quanto vbidisce, & si astatica nella Republica, diuengono in vn certo modo Ciuili, & Politiche: ma la Prudenza, che è in esso, rimanedosi quasi tale quale ella è, non può trasformarsi in Prudenza Politica; perche non commanda altrui, ma trapassa in. vera opinione; cioè in vna vera fede, & credenza, che dee dare quello, che vbidisce, al precetto, & commandamento di colui, al cui imperio soggiace. perciòche ad ogni opinione consegue la fede, come nel secondo dell'Anima insegna l'istesso. che questo è quello, che egli volle T. 157º dire nel sesto dell'Etica, che à i detti del Prudente convien attendere, C. II. & vbidire, diciamo più chiaramente, dar fede: che ciò significa in. quel luogo il verbo, προσέχην, propriamente. & poco di sopra trattando della Synesi, ò Perspicacia, che dir vogliamo, che è vn habito naturale, come vedremo appresso, che ne aiuta grandemente all'acquisto della Prudenza; quasi volesse mostrare, che questa opinione, di cui " parla nel terzo della Politica, si fonda in essa, cosi lasciò scritto. Sed " sicut perspicere dicitur discere, cum scientia quispiam vtitur: ita quoque cum opinione vtitur ad ea iudicanda, de quibus Prudentia est, alio dicente &c. Oue ben disse alio dicente, intendendo il precetto del Prudente, di cui con il mezzo di questa opinione da giuditio, & à cui da fede, & credenza quello, che dee vbidire. Di che è la ragione: perche coloro, che vbidiscono nella Politica, & nell'ottima Republica, & che al suo tempo douranno poi anche commandare, sono i Giouani, come egli dichiara nel settimo della Politica, & nel libro precedente da noi è stato auertito: i quali naturalmente deono vbidire à i Vecchi: ma questi no possono hauere vna perfetta virtù Morale, & vna perfetta Prudenza, & che in somma habbia quel grado di persettione, che hà ne Vecchi: ma ne hà però tanta, che nelle cose Ciuili ammette questavera fede, & opinione. Ne bisogna intendere, che sieno di quella sorte di Giouani, de " quali fauellando Aristotele nel sesto dell'Etica, disse. Horum autem prin- C 8. F. " cipia ab experientia sumuntur. Et hec non credunt quidem Iuuenes, sed dicunt.

Oue rende la ragione, perche il Giouanetto & il Fanciullo può dinenir Matematico, ma non dotato della Sapienza, & della Scienza naturale; & l'istesso intende anche della Prudenza: ma bisogna intendere di quella sorte di Giouani, che sono arrivati à tanta perfettione, che possono ester partecipi di questa vera opinione, & sede, di cui nel luogo sopradetto parla il Filosofo. Quindi nel primo della Politica lasciò C. 8. S. scritto, che in colui, che commanda, le virtu Morali deono essere in somma persettione: & intendiamo!'istesso della Prudenza. & certamente non peraltro, se non perche quello, che comanda dee possedera ne la ragione: il che fà la Prudenza, come nel precedente libro habbiamo dimostrato. conciosia che per questa istessa cagione anche comanda: onde è il vero Architetto dell'opere Civili, & à cui si dee principal-C. 8. S. mente attribuire l'operare. Ergo (dice Aristotele) quia tenet imperium, hunc perfecta virtute Morali preditum esse connenit: quoniam eius officium simpliciter est Architecti: ratio autem Architectus: ceterorum verò pro cuiusque operis ratione.

Si muouono due graui dissicultà intorno alle cose dette. Si presuppongono alcune cose perri solutione delle dette dissicultà: & prima che la virtù Morale, & la Prudenza si possono considerare in tre maniere. . (ap. 13.

A dirà alcuno, se questa sorte di sudditi hà le virtù Morali, adunque possede anche la Prudenza, senza la quale esse non possono ritrouarsi: il che nondimeno manisestamente nelle parole addotte del terzo della Politica nega Aristotele: ne pare, che si possa ricorrere alla risposta di sopra apportata; cioè che egli intenda, che sieno prini della Prudenza Politica: percioche parla della Prudenza rispetto alle virtù Morali: onde intende, & necessariamente dee intendere di quella Prudenza, che ad essa corrisponde: la quale altro non è, se non la prudenza Morale, & la Monastica: percioche dice, Sed virtutum sola, Prudentia est imperium obtinentium propria: nam cetere necessario communes

, essevidentur. Oue è chiaro, che per altre virtù comuni à coloro, che commandano, & vbidiscono, intese la Giustitia, la Fortezza, la Temperanza, & insomma le altre virtù Morali: & da queste separò la Prudenza, dicendo. Virtutum sola Prudentia. Per la qual cosa necessariamente intese della Prudenza, che queste virtù accompagna: la quale altra esser non può, che la Morale. da che segue, che & questa Prudenza non sia la Politica, & che le virtù Morali si ritrouino, & possano ritrouarsi senza la Prudenza; & la Prudenza senza le virtù Morali: cosa in tutto nella dottrina del Filosofo lontana dal vero. Di più se colui,

che

che vbidisce, è disterente di spetie da colui, che commanda, come di sopra si è veduto; adunque le virtù Morali dell'vno sono disserenti di spetie dalle virtù Morali dell'altro: il che assermò chiaramente Aristotele quando disse, Horum autem virtus est diuersa: & appresso dichiarando qual sosse questa diuersità, aggiunse, che ella era specifica in.

" quelle parole. Tametsi altera sit species temperantia, & iustitie imperan-, tis: Ma se ciò è vero; come non sarà necessariamenre falso quello, che dice Aristotele, tutte le altre virtu dalla Prudenza in fuoriesser comuni frà coloro, che vbidiscono, & commandano: perciòche non potranno mai esser communi, se sono di spetie disserenti. Hora per risolutione di queste due difficilissime oppositioni, non toccate, ch'io sappia, da alcuno, bisogna persupporre alcune cose: & prima, che le virtù Morali, & la Prudenza si possono considerare in tre maniere, ò inquanto si ritrouano in vn solo senza rispetto d'altri, & della Ciuilità; ò vero inquanto si ritrouano in coloro, che vbidiscono: ò finalmente inquanto si ritrouono in coloro, che commandano: & in ciascuna di queste tre maniere, dato, che sieno gl'istessi habiti; sono nondimeno quanto alla essenza, & alla natura loro, disserenti, non altrimenti che nel quinto dell'Etica disse Aristotele, la Ginstitia vniuersale, & la C. I. virtù ester il medesimo: ma nell'essenza disserenti, inquanto che la giustitia si considera rispetto ad altri, & la virtù semplicemente: & nel festo dell'Etica la Prudenza, & la facoltà Politica esser l'istesso habito; ma diuersi nell'essenza. Et se prendiamo le virtù Morali, & la Prudenza nella prima maniera; elle vestono nulla, ò molto poco del pretioso manto della Ciuilità: & nella seconda lo vestono si: ma in vn modo imperfetto, & per cosi dire materiale: & perciò tutto che si ritrouino in in colui, che vbidisce, più perfettamente, che non fanno nell'huomo per se solo considerato: nientedimeno non arrivano ancora alla totale, & assoluta loro persettione. Se le prendiamo nella terza maniera, cioè inquanto si ritrouano in coloro, che commandano; à cotale stato arriuate diuengono formalmente Ciuili; & riceuono tutta la loro bellez--za, & perfettione. che questo è quello, che volle dire Aristotele nel luogo allegato del primo della Politica, quando lasciò scritto, la virtù Mo- C. 8. rale ritrouarsi persetta in colui, che commanda.



Y A

Si manifesta la seconda suppositione necessaria per risoluere l'antedetta difficultà: cioè che la virtù Morale, & la Prudenza considerate nelle tremaniere esposte, sono frà loro di spetie differenti. (ap. 14.

C Econdo è da presupporre, che rispetto à questa varietà di stati con-Inderate le virtà Morali, & la Prudenza; quelle dell'vno sono differenti dalle virtù dall'altro di spetie. percioche essendo diuerse nell'esseza, & seguentemente nella natura, & diffinitione : conuiene, che anche nella spetie sieno differenti. onde le virtù Morali, & la Prudenza, che riguardano vn solo, saranno di spetie diuerse da quelle, che si ritrouano in colui, che vbidisce; & queste nell'istesso modo differenti da quelle, che sono in colui, che commanda. Nella quale varietà è nondimeno da considerare, come cosa importantissima, che la prima spetie (per cosi dire) di queste virtù, cioè quella, che è considerata rispetto ad vn solo, può ritrouarsi in esso senza l'altre due: ma no già la seconda spetie senza la prima, ne la terza spetie senza la seconda, & la prima: essendo la seconda come forma della prima, & la terza come forma della seconda: non altrimenti che dir sogliamo, ritrouarsi la parte nutritiua. dell'Anima nostra senza la sensitiua, & la ragioneuole: ma non la sensitiua senza la nutririua; & la ragioneuole senza le due prime: frà le quali nella Scuola Peripatetica è questa relatione, come dichiarò Alesfandro nel suo libro dell'Anima, che la seconda, & quella, che segue, è come forma, & perfettione della precedente. Terzo è da presupporre, come cosa, che necessariamente segue dalla già detta, che in quella, che vbidisce, sono necessariamente le virtù Morali, & la Prudenza, che riguardano l'huomo folo per se stesso considerato. & certaméte il tutto con molta ragione: percioche se essendo huomo solo, & come tale non fosse primieramente disposto à dinenir Cinile dalle virtù, che ad esso inquanto solo corrispondono, che semplicemente sono dette Morali; egli non potrebbe mai caminare alla seconda persettione, & riceuer le virtù, che à lui inquanto vbidisce, & vbidendo diuien Ciuile, sono conuenienti. Da che segue anche, che inquello, che commanda si ritrouino necessariamente le altre due prime maniere di virtù già esposte. di che ne men chiara ne men efficace ci si rappreseta la ragione. Percioche quello, che comanda, vbidendo come si è detto di sopra per senteza del filosofo, impara di commandare: adunque necessariamente si ritrouano in colui le virtù, che all'vbidire corrispondono: ma questo, come dianzi si dimostrò, ricercano le prime : adunque in esso si ritrouaranno tutte. Et quindi possiamo cauare, come le virtu Morali alle Ciuili sieno dirrizzate, & all'acquisto di esse ne faccino strada: si che il

trat-

trattato dell'Etica, come habbiamo dimostrato di sopra hauere scritto Aristotele in più d' vn luogo, sia parte, & principio del trattato della Politica.

Si risolue la prima dissicultà. In qual sentimento Aristotele habbia detto nel terzo della Politica, che la Prudenza è virtù di coloro solamente, che commandano. Si considerano, & si spiegano alcune parole dissicili del Testo. (ap. 15.

H Ora spiegati. & supposti questi sondamenti; sarà facile per mio parere di rispondere alle difficultà recate. percioche noi diciamo, che hauendo coloro, che vbidiscono, le due prime spetie di virtù Morali; hanno anche la Prudenza, chè ad esse corrisponde: la quale non intese Aristotele di separar da loro, quando disse, sola essa frà tutte esser propria di quelli, che commandano: ma perche la Prudenza secondo la sua propria formal'consideratione consiste nel precetto, & nel commandare, & la Prudenza Politica confiste nel commandare ad altri, come di sopra più volte si è accennato, e chiaramente si vedrà di sotto; voledo il Filosofo questa sua natural proprietà dimostrarne, di cui non può in alcun modo farsi partecipe quello, che vbidisce: & rappresentandosi innanzi à gli occhi il nobilissimo stuolo delle virtù, che adornano l'animo di colui, che commanda; dice, & con molta ragione, che frà queste la sola Prudenza è talmente sua propria virtu che no può ad alcun patto ritrouarsi in quello, che vbidisce; doue l'altre pare necessario, che sieno comuni. One è da considerare con somma auertenza il modo vsato da Aristotele di fauellare; foiner avagnasor cioè videtur necessarium. il quale vsò con molto artificio per mio parere, & con molta ragione, percioche non essendo sempre vero quello, che pare, ò almeno non essendo tutto vero; dicendo à studio videtur necessarium, & non est necessarium, come pure poteua dire; volle perciò dimostrarne, che le virtù, che risiedono in quello, che commanda, sono in buona parte comuni con quello, che vbidisce: intendendo della prima, & della seconda spetie: che, come di sopra si è veduto, si rigrouano in amendue: mà non sono però comuni tutte; perche la terza spetie di esse è sua propria: & sua propria è, perche la Prudenza, che à loro corrisponde, nou può à niuna maniera accommunarsi con quello, ch' vbidisce : che perciò fa solo mentione della Prudenza Aristotele, l'altra tralasciando: conciosia che le virtù Morali, che ad essa corrispondono, & vengano con essa in compagnia, & da essa dipendano; & perche essa vi è, vi si ritroumo; & ouunque ella nonè, non possano ritrouarsi. Per la qual cola

cosa è manifesto, che Aristotele intese della Prudeza Politica, quando affermò esser sola, & propria virtù di coloro, che comadano: pcioche la Prudenza Politica è quella, che corrisponde alla terza spetie di virtù Morali, che ad esti conviene in quanto tali. Quando dunque si dice nella prima oppositione; che parlando Aristotele delle virtu Morali, connien, che parli della Prudenza, che à loro corrisponde; & che perciò non può intédere della Prudenza Politica; è chiaro dal passato discorso, che il sondamento, à cui si appoggia questa ragione, è in tutto falso: essendosi dimostrato, che in quello, che vbidisce, & comanda, non solo sono le virtu Morali; ma che ui sono le Ciuili ancora onde no vi è alcuna necessità, che egli intendesse della Prudenza Morale solamente, & di quella in somma, che alle virtù dette semplicemente Morali corrisponde : le quali da noi sotto la prima spetie sono staté riposte. Non sara dunque vero, che la Prudenza, la quale niega Aristotele ritrouarsi in quelli, che vbidiscono, non sia Politica: ne sarà vero, che le virtù Morali si ritronino in essi; ò ritronar si possano senza la Prudenza, che à loro corrisponde; ò la Prudenza senza loro.

Si scioglie la séconda oppositione. Quali virth debbiamo dire esser l'istesse in coloro, che commandano, & in coloro, che vbidiscono. Che la Prudenza Politica non può essere se non in coloro, che comandano. Si muouono alcune altre importanti dissicultà, & si risoluono. Cap. 16.

On questo fondamento rispondiamo anche alla seconda oppositione, percioche, concesso, che le virtù di quello, che commanda sieno di spetie disserenti dalle virtù di colui, ch' vbidisce; non segue però, che tutte sieno tali, cioè di spetie frà esse differenti: conciosia che la prima, & seconda spetie, che in amendue si ritrouano, come di sopra si è dimostrato, sieno frà loro di numero solo differeti, & nó di spetie: rispetto alle quali pose il Filosofo frà essi questa comunăza: la quale pche conobbe no hauer luogo nell'altra spetie ancora; pciò, come si è detto, vsò à studio il verbo videt: & dato, che egli hauesse potuto dire la Temperanza, & la Fortezza ancora della terza spetie non esser communi, & in somma tutte l'altre di questa schiera; & questa non meno. che la Prudenza à loro rispondente esser proprie di quello, che commanda: niente di manco, come di sopra si è detto, perche elleno hanno tutto ciò da essa Prudenza; per questa cagione, & giustamente volle esprimere Aristotele solamente questa, l'asciando l'altre da parce. Ma dirà alcuno che questa Prudenza Politica vien collocata da noi in. coloro, che commandano, senza alcuna ragione, & fondamento. per-

cio-

cioche essessido questi à guisa del Prencipe nella Republica; non dourà, ne potrà essere in essila Prudenza Politica; ma secondo S. Thomaso la Regnante, & la Legislatrice, de quali ella è propria, come egii hà dimostrato. per la gual cosa restara che la Prudenza Politica sia propria diquelli, chevbidiscono, come pure volle l'istesso; & come pare, che volesse Aristotele nel sesto dell' Etica, quando assomigliò coloro, che operano secondo la Prudenza Politica, à Manuali: de quali sappiamo, che è proprio l'vbidire. Il che si proug anche con queste due ragioni; la prima perche essendo questa Prudenza Politica, & Ciuile, bisogna. dire, che necessariamente conuenga à persona della Città, & à Cittadini: ma questi sono divisi in due schiere, cioè in quelli, che vbidiscono, & in quelli, che commandano. la onde se ella non potrà conuenire à questi, de quali è propria la Regnate; necessariamete converrà à quelli. La seconda perche il suddito, & quello, che vbidisce, inquanto tale, essedo insieme Animal ragioneuole, hà mestieri, come altaméte proua S. Thomaso, & di sopra da noi per sua opinione si è veduto; di vna certa, & retta regola, che lo disponga, & dirizzi ad vbidire coloro, che commadano: ma questa non può essere la Prudeza Morale; perche riguarda l'huomo solo, & non inquato è Ciuile, & viue in compagnia: & molto meno può essere la Regnante; perche questa risede solo in quelli, che commandano: adunque sarà necessariamente la Prudenza Politica, come diceua S. Thomaso. Rispondiamo, che, non volendo allontanarsi dalla opinione d'Aristotele; ne conuiene hauer per fermo quanto di sopra habbiamo stabilito. onde diciamo all'autorità del sesto dell' Etica, che Aristotele assomigliò quelli, che operano secondo la Prudeza Politica à Manuali inquanto, che consultando, & giudicando intorno alle cose singolari; nelle quali hà particolarmente luogo la consulta, & la sentenza, vengono à farsi operanti à guisa de Manuali, & ad operare (per cosi dire) & porre in atto il commandamento: al quale, come vediamo, hanno riguardo la consulta, & la sentenza: che perciò sà mentione del decreto, aggiungendo, che questi soli si dicono monsible obas, & अनुवंत्रीला, cioè amministrare la Republica, & operare : il che pure significa commadare. Onde non intese d'insegnarne, che questa spetie di Prudenza appartenga all'vbidire. Parimente alla prima ragione diciamo, che la Prudenza Regnante e Legissatrice conviene spetialmente al sommo magistrato, & a quello, che hà somma podestà nella Republica; con il quale nella Politica può star congiunta la Prudenza Politica ancora: della quale fauellò Aristotele nel sesto dell' Etica, dividendola in consultatina, & giuditiale; & la quale conviene spetialmente à Magistrati inferiori: i quali dato che si potesse dire, che dipendono dal supremo, & cosi sono frà quelli, che vbidiscono; è nondimeno cosa ma-

nifesta, che inquanto Magistrati conuiene riporli frà quelli, che commadano: pciò dicemmo fin da principio, che il cossigliare, & giudicare, che sono parti della Prudenza Politica, sono attribuiti da Aristotele al Magistrato nel quarto libro della Politica, oue cosi dice, secodo che " noi interpretiamo. Maxime aute, vt simpliciter dica, Magistratus dicedi sint , illi, quibus datum est consultare de nonnullis iudicare, & precipere. Per la qual cosa l'inganno della prima ragione consiste in questo, che suppone essere vna sola spetie, per cosi dire, di coloro, che commadano, oue sono due; cioè il Magistrato di suprema autorità, & gli altri, che seguono. Alla seconda ragione diciamo, che à quello, che vbidisce, basta. inquanto tale, come di sopra si è dimostrato, è la Prudenza Morale secondo Aristotele; ò la vera opinione per disporsi ad vbidire; & che à ciò non hà bisogno della Prudenza Politica. Hora da tutto questo discorso parmi, che raccogliamo assai chiaramente, che nella Filosofia Peripatetica non possono hauer luogo queste propositioni, la Prudenzanon conuenire al suddito inquanto suddito, mà conuenirgli inquanto è animal raginneuole: & al suddito conuentre la Prudenza Politica. conciosia che secondo il Filosofo niente più gli conuenga, come partecipe della ragione, che come suddito gli conuiene: & che della Prudenza Politica il suddito, & quello, che vbidisce, non possa in alcuna maniera esser partecipe, se no nel modo esposto: il che a bastanza (s'io non erro) si è di sopra dimostrato. Anzi dirò di più, che come suddito più in vn certo modo gli conviene: conciosia che, come tale, habbia la Prudenza Politica: ma però in vn modo, come si è detto, materiale, & imperfetto. onde li resta vera opinione; & le virtu, che ad essa. corrispondono: le quali non hà l'huomo solo considerato in se stesso inquanto animal ragioneuole. Parimente è manifesto, che non si può riceuer quella espositione, che il Filosofo nel terzo della Politica mentre disse nel suddito essere vera opinione, & non Prudenza, intendesse di parlar per se, cioè perche la Prudenza non è virtù del suddito inquãto tale. percioche quella Prudenza, di cui parla Aristotele, n oconuiene anche al suddito inquanto ragioneuole, come si è vednto. Quindi intendiamo, che non hà poca disficultà quello, che dice S. Thomaso ne suoi Comentarij esponeudo questo passo, che Aristotele, quando nega nel suddito esser la Prudenza; intende in esso del suddito non inquanto huomo da bene; percioche così hà bisogno della Prudenza; ma inquato è buon suddito; à che gli basta la vera opinione delle cose, che se gl'impongono: percioche Aristotele intese, come habbiamo veduto, che anche, come huomo da bene, cioè dotato delle virtù Morali, niente

più

C. 15.

più gli conuenga. Come poi si debbano intendere i luoghi addoundi S. Thomaso, & qual veramente sia intorno alle difficultà apportate la sua mente, si vedrà da noi in altro luogo, & in altro tempo.

Che Aristotele trattò secodo S. Thomaso nel sesto dell'Etica delle parti integrali, & potëtiali della Prudëza: & quali sieno per sua opinione. (ap. 17.

M A hauendo detto assai della opinione di esso S. Thomaso intorno al primo membro, oue nel sesto dell' Etica Aristotele tratta delle parti subiettiue, & delle spetie della Prudenza; vediamo quello, che eglisente intorno à quanto si tratta nel secondo membro. Volle dun- 2.2.9. que S. Thomaso che Aristotele in esso frà le sette cose, che pone, cioè la 48 ar. I. buona Cosultatione, buona Coiettura, Solertia, Perspicacia, Senteza, Intelletto, & Callidità, tratti di tre come di parti potentiali di essa. Prudenza; cioè della buona Consultatione, della Perspicacia, & della Sentéza, nomate da lui Eustochia, Synesis, & Gnome: di due cioè della buona Coniettura, & dell' Intelletto ne tratti come de parti integrali: alle quali anche ne hà aggiunto alrre sei, come si è veduto nel secondo libro, cioè la Memoria, la Docilità, la Ragione, la Prouidenza, la Circonspettione, la Cautione: volendo che queste cinque appartenga- 2.2.9. no alla Prudenza, in quanto ella è conoscitiua, cioè la Memoria, la Ra- 48. ar. 1. gone, l'Intelletto, la Docilità, & la Solertià: tre in quanto ella è ordi-in corp. natrice, & commanda; applicando il conoscere all'operare, cioè la Prouidenza, la Circonspettione, la Cautione. Hò detto che dell' vltime quattro raccotate da Aristotele, cioè la buona Coiettura, la Solertia, l'Intelletto, & la Callidità, S. Thomaso ne riceue due sole: perciòche egli préde la buona Coniettura, & la Solertia per l'istesso; mosso da quell autorità d' Aristotele nel sesto dell' Etica, & nel primo della Posteriora: oue dice, che la Solertia è vna certa buona coniettura: & della Callidità nel trattare delle parti della Prudenza, non fà alcuna mentione. Et perche intorno alle parti potentiali sia meglio inteso il pensiero di S. Thomaso; è da sapere, che hauendo egli in più luoghi posto, & p. 2. 9. riceunto per vero (come anche nel secondo libro si è auertito) tre 57. art. essere le operationi dell'intelletto pratico, cioè consultare, giudicare, 6. & commandare, ò diciamo Configlio, Giuditio, Precetto; hà voluto, 2.2. q. che principalissima operatione, & come fine dell'altre due, sia il com- 51. art. mandare, & il. Precetto: & che di questa sola operatione sia la Pruden- 1.2.3. za, come immediatamente da essa operata: la quale ha perciò detto so- & 4. pra le altre due operationi hauer l'atto imperato, & non l'elicito: & che immediatamente il Configlio appartiene all'Eubulia, il Giuditio alla

Synesi, & alla Gnome; & non essendo la Prudenza quella, che immediatamente consulti, e giudichi (che questo vuol dire qui l'atto elicito, cioè quell'operatione, che la potenza opera per se stessa : come della. volotà il volere, dell'Intelletto l'intendere) ma ciò facendo con il mezo delle tre virtù sopradette, imperado loro cotali operationi: che questo vuol dire qui atto imperato, cioè quell'operatione, che è fatta con il mezo d'vn altra potenza: come quando l'Intelletto commanda alla. volontà che voglia. Hà dunque stimato S. Thomaso che queste du operationi consultare, & giudicare sieno atti eliciti, dell' Eubulia, Synesi, & della Gnome, come da esse operate immediatamméte: concludendo che la buoua consultatione, & il ben consultare appartiene alla Prudenza imperatrice: all' Eubulia elicitiue. & il medesimo bisogna dire del Giuditio rispetto alla Synesi, & alla Gnome: & che perciò queste tre virtù sono separate dalla Prudenza, & parti di essa potentiali: come anche nel secondo libro si è auertito. Questa è l'opinione di S. Thomaso intorno alle cose trattate da Aristotele. nel secodo membro della quale, prima che discorriamo; è ben di apportare vn altra opinione, che ne farà forsi intendere meglio il discorso di S. Thomaso.

> Che Aristotele secondo alcuni trattò nel sesto dell' Etica delle parti materiali, & formali della Prudenza: & quali sieno secondo essi le parti materiali. (ap. 18.

zuing.
in Tab.
c. 10.
or seq.

2.2.9.

51. art.

2. ad p.

C Ono dunque stati alcuni altri, i quali stimando, come si è detto, che Aristotele tratti nel primo membro delle parti materiali della Prudenza, hanno poscia creduto, che nel secodo ragioni delle parti formali di lei. & per dichiarar meglio quelta opinione; è da sapere, che per parti materiali essi intendono quelle parti, che si dedicano dalla varietà del soggetto, intorno à cui essa Prudenza si affatica: per parti formali quelle, che hanno sua origine dal modo di considerare il soggetto. che si propongono: che appò costoro altro non è, se non il modo di consultare. Dicono dunque essi, che Aristotele considerando primieramente la Prudenza in genere vuole, che la materia intorno à cui ella si occupa, sieno i beni, & le cose humane consultabili: la forma, il modo di consultare, non solo vniuersale, ma anche particolare: hauendo egli diuisa la Prudeza, si come anche la buona consultatione in vniuersale. &in particolare: & hauendo voluto che la Prudenza vniuersale comprenda gli vniuersali, che così affermano questi Autori: spiegandone la mente d' Aristotele in quelle parole; Et de vniuersali qui dem Prudentia nemo dubitat; cum sit habitus intellectus: qui intellectus vniuersalia comprehen-

dit & c. la particolare si affatichi intorno alle cose singolari: la qual particolar Prudenza si domanda anche Politica, come quella, che consiste nell'esperienza, & nell'attione; & è perciò rispetto alla Prudenza vniuersale à guisa de Manuali paragonati à gli Architetti. Per la qual cosa concludono, che uffitio della Prudenza vniuersale non è di operare, ma solo, come Architettonica, di moderare la Prudenza particolare, & ordinare, & prescriuere quello, che sia da farsi. conciosia che la Prudenza vniuersale non discenda alle attioni; ma solo instruisca, & eccitiglialtriad operare: & questo della Prudeza considerata in genere. la quale poscia considerando particolarmente Aristotele, dicono, che egli l'hà diuisa inspetie, differenze, & parti (che tutto appò loro sono l'istesso) materiali: & in spetie, differenze, & parti formali: & che diuidendo le spetie materiali di essa rispetto alla varietà del soggetto, che si propone, ne hà fatte due parti, vna che considera, & riguarda vn huomo solo, & (per dir cosi) se stesso: l'altra che riguarda gli huomini in quanto viuono in compagnia. La quale essedo di due sorti, ò Politica, ò Economica, forma anche due parti simili di essa Prudenza, cioè la Prudenza Politica, & l' Economica. Et se la Prudenza Politica consulta delle cose vniuersali; sarà la consultatiua, & la Legislatrice: se consulta delle cose particolari; ò sarà la consultatina particolare intorne alle cose da operars; ò la giuditiale, che darà giuditio delle cose ope rate: & di queste la Legislatrice è consultatina vniuersale solamente, non particolare, ne pratica, ò attiua: & in somma la principale, & Architettonica. La Prudenza Politica particolare sarà insieme consultatiua, & attiua, & sottoposta ad essa Legislatrice.

Quali sieno secondo i sopradetti Autori le parti formali della Prudenza poste da Aristotele nel sesto dell' Etica.

Onsiderando poscia Aristotele le spetie, & differenze formali della Prudenza secondo costoro, há voluto, che in quanto essa riguarda Zuing. il futuro, & le cose da operarsi; si domandi consultativa, & ordinatri- C. 10. ce: inquanto riguarda il passato, & le cose operate si domanda Critica per cosi dire, & giudicante. & qui è da notare, che delle tre operationi dell' intelletto pratico, & informato dell' habito della Prudenza dette da Aristotele Eubulia, Crisis, & Epitaxis, cioè buona consultatione; giudițio, ordine, ò precetto, come a suoi luoghi si è detto, & si farà anche di sotto manifesto; costoro hanno preso la buona consultatione, & il precetto, il consultare, & il commandare per il medesimo: come chiaramente dimostrano le parole loro in quel luogo. Sic prudentis C. 10.

, hominis officium est βουλεύεσθαι, καλ έπιτάθαν. Species igitur ista prudentia, pel βουλευζική, vel έπιτακζική φρόνησιο dici poterit: quoniam quid agendum

C. 11.

, sit prescribit, & quodam modo imperat. Et non molto doppò lasciorno scritto, che la Prudenza perfetta non solo giudica le cose passate: ma delibera anche, & commanda intorno alle future, & quello, che sia da operare: hauendo questo per suo fine di dirizzare, & regolare tutte le attioni de gli homini prima, che elle si faccino; & che perciò ella non. solo è Critica; ma & molto maggiormente consultativa, & ordinante: & che aguisa di genere comprende amendue queste spetie : le qualise non dimeno saranno paragonate insieme, dee la consoltativa stimarsi molto più nobile, & principale: perche sempre per se necessariamente si ricerca, di modo che se ella conseguisce il suo fine posteriore uploes, come estidicono, Opus non erit: Oue della Critica habbiamo mestieri per accidéte, cioè inquanto fosse accaduto alcuno errore nella prima, & consultante. Et appresso concludendo. Ergo cum primas sibi vendicet ENITARJINA; mirum nemini videri debet quod Aristoteles hoc in loco Prudetiam καθ εξοχήν επιτακθικήν ese dicat: ita tamen, vt interim non neget esse κριβικήν. che perciò hanno detto di sopra in vn altro luogo, che l'operation propria del Prudente, è il ben consultare, in quelle parole. At Prudentis opus proprium est 70 βουλεύεσθαι. Hora supposto questo fondamento, & questa divisione hano detto questi Autori, che Aristotele tratta in questo secondo membro della buona consultatione, come di parte formale di quella spetie di Prudenza che riguarda le cose da operarsi: volendo che habbia fatto mentione della buona coniettura, & della folertia, come di facoltà innate, & dispositioni naturali, che seruono all inuentione delle cose speculatine, cioè à trouar il vero ò col mezo, ò senza mezo prestamente, & senza discorso: & perciò lontane affatto dalla. natura della buona consultatione. Della Synesi poscia, & della Gnome hanno stimato che Aristotele ne tratti come di parti formali della seconda spetie formale della Prudenza detta giudicativa, inquanto che dando essa prudente giuditio delle cose operate da gli altri; di queste ò ne giudica secondo le leggi scritte, & i decreti; & à ciò si serue, come di parte sua formale, della Synesi: ò ne giudica secondo l'equità; & adopera come formal sua parte nel giudicare la Gnome.il che sù anche prima detto, & riceuuto da Hermolao Barbaro nella sua Epitome sopra il sesto dell' Etica. Dell'intelligenza poi detta, vouo, vogliono, che Aristotele ne tratti come di facoltà significante intelletro pratico, & l'istesso che la Prudéza generalmente presa. Della Callidità detta Dinotis, come di vna certa facolta naturale, che appartiene à conseguire il fine; per la quale l'huomo si rende atto, & ben disposto à far aquisto

Zuing. in Tab. C. 12.

13.

dell

dell'habito della Prudenza, senza cui ella non si potrebbe mai possedere perfettamente: la quale perciò domandano Prudenza naturale, volendo che sia diuersa re ipsa (come dicono) dalla Prudenza propriamente presa, ma actu congiunta sempre con essa.

Che Aristotele non trattò nel sesto dell' Etica delle parti integrali della Prudenza. Qual sia la persetta operatione di essa, & come composta di tre operationi. Che l'Eubulia non è parte potentiale della Prudenza. Cap. 20.

Veste dunque sono le due principali opinioni, & espositioni intorno alle cose trattate da Aristotele della Prudenza nel secondo membro; dalle quali no dimeno (per mio parere) ne converrà discostarci, se vorremo considerare con attentione il suo discorso. Et primieramente quanto alla prima opinione, se ella fosse vera, Aristotele nel trattare delle parti integrali della Prudenza, sarebbe stato molto scarso, & difettoso: poiche essendo otto, haurebbe parlato di due solamente, cioè della buona Coniettura, & dell'Intelletto tralasciando le altre sei, cioè la Ragione, la Circonspettione, la Prouidenza, la Docilità, la Cautione, & la Memoria: il che non è da dire a patto alcuno. oltre che frà queste la buona Coniettura, & la Solertia tanto è lontano, che elle possano esser parti ò integrali, ò potentiali della Prudenza; che di loro natura sono ad essa opposte: & perciò come tali rifiutate da Aristotele, in quanto che sono opposte alla buona consultatione, senza cui non si ritroua la Prudenza. & ecco le parole d'Aristotele: Sed neque bona coniectatio est: quippe cum & absq; ratione, & citum. C. 9. F. quid bona coniectatio sit: longo autem tempore consultent. unde aiunt, cito ageda esse que consultaueris: tarde vero ac diu consultandum. Adde quod solertia, & bona consultatio diversa inter se sunt: solertia vero bona quedam coniectatio est. L'Intelletto poi concorre secondo lui come dispositione, & preparatione naturale, come pure si vedrà di sotto. Delle altre sei due si suppongono, come necessarie, & comuni all' operationi no solo dell' intelletto pratico, di cui è habito, & perfettione la Prudenza; ma anche del speculativo, cioè la Memoria, & la Docilità: il che stimo esser chiaroà ciascuno. & le quattro, che rimangono, cioè la Ragione, ò Discorso, la Circonspettione, la Prouidenza, & la Cautione si comprendono à bastanza nella buona consultatione : conciosia che il ben consultare non è altro che discorrere, & preue dere intorno alle cose agibili, & d'auenire; non è altro che col mezo del configlio rendersi cauto, & circonspetto nell'operare. Onde ò sono compresi nella natura di essa-

buona consultatione, ò non sono necessarie; supplendos con il mezo di lei sufficientemente à ciascuna di queste operationi. D alle quali considerationi mosso (s'io non erro) Aristotele lasciò da parte il trattar di loro. Che poi della Eubulia, della Synesi, & della Gnome cioè della. buona Cosultatione, della Perspicacia, & della Sentenza tratti Aristotele come di parti potentiali della Prudeza, non è da dire secondo lai. percioche, parlando primieramente dell' Eubulia, & della buona Consultatione; se Aristotele disse nel sesto dell' Etica, che per comune opinione di ogn' uno, si stima esser vstitio del Prudente posse bene consultare: se poco più di sotto aggiunse, che questa è massimamente sua operatione, dicendo: Prudentis enim id maxime opus dicimus esse, bene consultare: se p vicimo facedo un lugo, & esquisito discorso della buona cosultatione cocluse, che la Prudenza del ben consultare altro no è, se no vna vera estimatione delle cose cosultate : aduque trattò (come anche nel libro precedéte sù auertito) del ben consultare senza alcun dubbio come di propria, & immediata operatione di essa Prudenza: trattò della buona consultatione, & della facoltà di ben consultare non come di parte potentiale; ma più tosto come di parte integrale di lei. Percioche se la parte potentiale è quella, come vuol S. Thomaso, la cui operatione non è operara immediatamente dalla virtù principale, della quale ella è parte: essendo il ben consultare immediata operatione del Prudente; non potrà l'Eubulia esser parte della Prudenza potentiale. Et se la parte integrale è quella, come affermò l'istesso, che concorre all'operatione persetta di quella cosa, di cui ella è parte, & ecco le sue parole nella Somma: Vno modo ad similitudinem partium integralium, vt scilicet ille dicantur esse partes virtutis alicuius, que necesse est concurrere ad perfectum ,, actum virtutis illius: Et l'operatione perfetta della Prudenza è il precetto, & il precetto non può hauere la sua persettione senza la buona consultatione, & senza il vero, & retto giuditio delle cose consultate, essendo esso precetto come fine, & forma di queste due operationi precedenti: adunque l'Eubulia necessariamente sarà parte integrale, & non potentiale della Prudenza. La onde ben fù detto da noi nel precedente libro, quando si trattò della natura, & delle conditioni, che conuengono alla Prudenza generalmente considerata, che la sua perfetta operatione è composta di tre parti, & operationi, cioè di consiglio,

C.5.

C. 7.

2. 2. q. ,, 48 ar.1. ,, incorp. ,,

giuditio, & precetto.

come

Che il giuditio, & giudicare è secondo Aristotele immediata operatione della Prudenza. Che la Synesi, & la Gnome non possono esser parti di essa potentiali. (ap. 21.

T che il Giuditio sia parimente immediata operatione della Pru-L' denza, ne habbiamo dui testimonij d'Aristotelle manifesti nel sesto dell' Etica, che non se ne può dubitare: l'vno nel fine del discorso che egli fà della buona consultatione; oue dice, che la Prudenza è vna retta ,, estimatione del ben consultare, & ecco le sue parole: Cuius prudentia C. q. vera existimatio est: nelle quali la voce existimatio senza alcun dubbio importa giuditio. secondo il qual sentimento haueua detto di sopra spiegando la diffinitione apportata da lui della Prudenza, che la Tempe- C. 5. ranza, & in somma la virtu morale, conserua essa Prudenza, cioè l'estimatione delle cose agibili, & de principij loro: di che nel secondo libro si è detto, & dirassi anche più di sotto. L'a tro luogo è doue Aristotele trattando della Synesi dice, che ella è simile alla Prudeza nel giuditio: C. 10. conciosia che amendue si affatichino nel giudicare. il che douendosi anche dire della Gnome, poiche la sua operatione secondo S. Thomaso si affatica pure intorno al giuditio; ne conuerrebbe cocludere, che se Aristotele hauesse trattato nel terzo dell' Etica della Synesi, & della Gnome come di parti della Prudenza; ne haurebbe per le sopradette ragioni trattato come di parti integrali di essa, & non potentiali: & che perciò non si potrebbe dire, che il ben consultare, & giudicare fossero atti alla Prudenza imperati, & non eliciti; & che fossero in somma operationi d'altri habiti, & virtu, & non immediati della Prudenza. Dalla quale opinione non pare anche, che il medesimo S. Thomaso nella 2.2.4. ,, Somma si discostasse, quando dise: Quia ergo ad Prudentiam pertinet rette 47. art. consiliari, iudicare, & precipere de his, per que peruenitur ad debitum finem; 10. in " manifestum est &c. Oue pare che facci il configlio, & giuditio imme- corp. diate operationi della Prudenza. Et altroue dicendo che in resta ordi- 2. 2. q. " natione ad finem importatur rectitudo consilij, & iudicij, & precepti, sine 49. art. ,, quibus recta ordinatio ad finem esse non potest : pare che confermasse l'istel- 6: ad 3. so. poiche essendo la retta ordinatione al fine operatione della Prudenza; conviene, che ad essa anche necessariamente appartengano quelle cose, senza le quali esso fine non può rettamente ordinarsi. Ma il caso è, che, voledo Filosofare secondo la mente del Maestro; debbiamo dire, che altra sia la ragione dell' Eubulia, altra della Syncsi, & della Gnome. perciòche della Eubulia, & buona consultatione, & del ben consultare ne hà trattato Aristotele, come di operatione propria & immediata della Prudenza: & nell'istesso modo del giuditio, & precetto,

X

BELLA RAGION DI STATO. come si è auertito. onde si può dire, che dell' Eubulia habbia parlato come di parte di essa: la quale nondimeno noi debbiamo per le ragioni addotte diré, che sia parte integrale, & non potentiale: ma della Synesi, & della Gnome, & della loro operatione, che pure è il dar giuditio intorno alle cose agibili, trattò come di habilità, dispositioni, & preparationi naturali, che ne dispongano all'acquisto della Prudenza; si come anche della Calidità il che douendo di sotto pienamente dimostrare; ne basterà per hora di prouare con vn sol restimonio delle sue parole; ma per auentura cosi chiaro, che non riceue glosa, oue parla C.11.F., intal guisa: Quo circa esse etiam hec naturalia videntur: ac sapiens quidem ,, natura nemo est, sed sententiam habet, & perspicaciam, & intellectum. Conobbe il divino ingegno di S. Thomaso questa grave difficultà, & nella Synesi, di cui pure vide, che Aristotele la sà in noi vn habito naturale, li storzò di leuarla: conciosia che doppò l'hauer dubitato che la Synesi non può esser vircui; poiche come dice Aristotele nel secondo dell'Etica, le virtù non sono date à noi dalla natura; ma per l'autorità dell'istesso nel sesto libro essa Synesi è in alcuni per natura; risponde, che il giuditio retto consiste in questo, che la virtù conoscente apprenda vna cosanel modo, che ella è in sestessa; il che nasce dalla retta dispositione della virtù apprensiva, non altrimenti che noi vediamo nello specchio ben. disposto imprimersi le forme, & somiglianze de corpinel modo che elle sono: & all'incontro, se sarà mal disposto, apparire in esso le ima-

> gue. Quod autem virtus cognoscitiua sit bene disposita ad recipendum res secundum quod sunt, contingit quidem radicaliter ex natura: confumative autem

ginistorte, & molto lontane dalla lor vera somiglianza: il che detto se-

" ex exercitio, vel ex munere gratiz. Il che posto, soggiunge, che ciò nondimeno può auenire, in due modi: nell'vno direttamente rispetto alla virtù apprensiua, come quando ella non è ripiena di falsi, & vitiosi concetti; ma di buoni, & veri: & questo appartiene alla Synesi inquanto che ella è virtù particolare: nell'altro modo indirettamente per la buona dispositione della virtù appetitiua: rispetto alla quale dispositione segue, che l'huomo dia retto, & buon giuditio delle cose appetibili: & in tal maniera il retto, & buon giuditio della virtù apprensiua. consegue all'habito delle virtù morali: ma cotal giuditio però è intorno a i fini; oue la Synesi con il suo giuditio si affatica più tosto intorno a mezi, & alle cose, che al fine sono ordinate.

2. 2. 9. SI. art.

3. ad p.

Si continua prouare l'istessa materia. Si moue intorno alla Synesi una graue dissicultà nella dottrina di S. Thomaso. (ap. 22.

Vesto è il discorso di S. Thomaso, degno invero del suo alto intelletto: per il quale egli pensò che fosse à bastanza spento ogni dubbio: ma certamente che, se egli è vero, come di sopra si è detto, che la Synesi per sentenza d'Aristotele nel sesto dell' Etica, come anche accetta S. Thomaso, dica in noi vn habito naturale, & che, come di sotto vedremo hauer sentito il Filosofo, à quest' habito nomato anche da esso occhio naturale dell'anima nostra, sopranenga con l'essercitio, & con l'esperienza l'habito della Prudenza; noi potremo, anzi douremo dire, volendo seguire i suoi pensieri, che questa. buona dispositione al giudicare, che nasce (per vsarì termini di S. Thomaso) radicaliter ex natura, altro non sia che la Synesi, & la Gnome: ma quell' habito poi, che sopraniene consumative ex exercitio à cotal dispositione, sia non la Synesi, ne la Gnome; ma la vera Prudenza, per parer d'Aristotele. Onde non sarà ben risoluta la dubitatione. Aggiungo che lintelletto humano lasciato nella natural sua purità, & non osfeso da gli errori dell'appetito sensitivo, secondo Aristotele, dà sempre retto, & vero giuditio delle cose agibili: onde ch'egli sia ripieno di vitiosi, & falsi concetti; il tutto dependerà da esso appetito: che questo ci insegnò l'istesso nel sesto dell' Etica, come habbiamo veduto nel libro precedente, quando con l'essempio della Temperanza ne dimostrò, che le virtù morali conseruano la Prudenza, & la retta estimatione, & giuditio di lei: & questo anche è quello, che accenna qui S. Tho-" maso, dicendo, Alio modo indirecte ex bona dispositione appetitiue virtutis, , ex qua seguitur quod homo bene iudicet de appetibilibus. & sic bonum virtutis " iudiciu consequit habitus virtutum moralium. La quale Filosofia pare che accettasse anche l'Apostolo S. Giacopo nella sua prima Epistola, quado " disse, come ad verbu interpreta Arria Montano: V nusquisque vero tetat " à propria cocupiscetia, deinde cocupiscetia concipiens parit peccatu. Oue pare, che l'origine, & la cagione del nostro peccare riferisca alla cupidigia, & all'appetito. onde non saranno secondo Aristotele due i modi, per i quali la virtù apprensiua possa esser ben disposta; ma vno solamente, cioè rispetto alla buona dispositione dell'appetito sensitino: & se mancherà questa dispositione dalla banda della virtù apprensiua (il che vuole S. Thomaso, che sia vstitio, opera, & esfetto della Synesi, in-" quanto è virtù particolare dicendo: Vno modo directe ex parte cognosciti-; ue virtutis, puta quia non est imbuta prauis conceptionibus, sed veris, & restis: , Thos pertinet ad Synesim, secundum quod est specialis virtus) mancherà anche

anche per conseguente essa Synesi, inquanto però si pone spetial virtù distinta dall' habito naturale, che ad essa corrisponde. Quello poi che volesse S. Thomaso in quelle parole, Et sic bonum virtutis iudicium consequit habitus virtutum moralium; sed circa fines. Synesis autem est magis circa ea, que sunt ad finem; facilmente intenderemo, se ne ridurremo à memoria quanto nel secondo libro da noi su discorso per opinion del Filosofo,& di S. Thomaso della retta estimatione,& giuditio della Prudenza, non solo intorno à mezi, ma anche intorno al fine perciò cue questo è quello, che per mio parere vuol dir qui esso S. Thomaso, affermando che il buon giuditio della virtù appresiua, & conoscente consegue à gli habiti delle virtù morali; ma però intorno al fine: conciosia che la virtu morale conserui, & sia cagione, come dicono le Scuole, sine qua non, del retto giuditio del fine. il che hauer conceduto S. Thomato alla Prudenza contra quello, che stimano alcuni; & questo luogo ne fà chiara fede, & si vedrà di sotto.

## Che la Synesi, & la Gnome sono habiti in noi naturali secondo S. Thomaso. Cap. 23. N E in questo discorso solamente mostrò S. Thomaso di hauer osser uato che la Synesi per sentenza d'A io

uato che la Synesi per sentenza d'Aristotele, è vn habito in noi na-

turale; ma altroue ancora affermò l'istesso; aggiungendoui di più la Gnome. Intorno à che bellissimo è quel luogo, oue ponendo egli inquestione, se la Prudenza è data à noi dalla natura; argomenta primieramente in cotal forma. Videtur quod Prudentia insit nobis à natura. dicit enim Philosophus in sexto Ethicorum, quod ea, que pertinent ad Prudentiam. " naturalia videntur esse, scilicet Synesis, Gnome, & huiusmodi: ma, segue S. Thomaso, quelle cose, che sono di vn medesimo genere, debbiamo dire, che habbiano la medesima origine. Adunque hauedo in noi la Synesi, & la Gnome origine dalla natura; dall' istessa haurà anche sua origine la Prudenza. Oue, rispondendo à questo argomento, non nega che la Synesi, & la Gnome non sieno in noi habiti naturali; anzi più tosto lo concede, dicendo, che Aristotele parlò in quel luogo delle facoltà, che appartengono alla Prudenza, in quanto essa Prudenza si ordina al fine: volendo inferire, che essendo i fini retti della vita humana determinati, come egli dichiara nel Corpo dell' Articolo; & per con-· feguente naturali all' huomo; & potendo perciò esser in lui vna inclination naturale rispetto al fine; possono meritamente à cotal operatione feruir alla Prudenza habiti naturali: ma perche esfa Prudenza propriamente è de mezi, & delle cose, che tendono al fine, le quali sono inde-

3.2.9. 47. art.

15 .ad p. ,,

terminate, & perquesta cagione non possono esser riguardate da habito alcuno naturale; perciò ne Aristotele nel luogo addotto sà mentione dell'Eubulia, che riguarda detti mezi: ne si dee dire, che la Prudéza sia naturale: & ecco le parole di S. Thomaso nel Corpo dell'Articolo. ,, Quia ergo Prudentia non est circa fines, sed circa ea, que sunt ad finem, vt supra habitum est; ideo Prudentia non est naturalis. Doppò le quali segue rispondendo al primo argomento posto da noi di sopra: Ad primum ergo dicendum quod Philosophus ibi loquitur de pertinentibus ad Prudentiam secundum quod ordinatur ad fines. vnde supra premiserat, quod principia sunt eius, quod est gratia scilicet finis, & propter hoc non facit inter ea mentionem de Eu-, bulia, que est consiliativa eorum, que sunt ad finem. Oue vediamo manifestamente, che S. Thomaso concede la Synesi, & la Gnome esser in noi habiti naturali, secondo l'opinione d Aristotele. Et qui è da notare si per quello, che si è detto nel secondo libro intorno alla questione, se la Prudenza hà retta estimatione, & retto giuditio del fine, & che si dirà pur di sotto, trattando dell'intelletto; che se la Prudenza si ordina di fini delle cose agibili; adunque dà retto giuditio di essi, percioche l'ordinarsi la Prudenza al fine non può, s'io non erro, altro significare, che il conoscere essa, & dar retto giuditio del fine. il che dimostrò anche S. Thomaso, soggiungendo, che i due habiti naturali, annouerati da Aristotele in quel luogo, appartengono, cioè seruono alla Prudenza inquanto si ordina al fine, cioè hà di esso retta estimatione, & giuditio: in che nondimeno nasce nella dottrina del Filosofo questa difficultà, come di sotto mostraremo, che nel giudicar de principij serue per suo parere alla Prudenza de gli habiti, che racconta, solo l'Intelletto, non la Gnome, ò la Synesi. & se alcuno dubitasse, come la Prudenza possa ordinarsi al fine, se ella non è intorno a i fini, come suonano le parole apportate di S. Thomaso, ma solo intorno à mezi: à questo dubbio si risponderà di sotto più commodamente.

Che Aristotele non domandò la Prudenza universale rispetto alla forma, & modo di consultare. Che la Prudenza Architettonica è operante. (ap. 24.

TI Ora passando à considerare la secoda opinione, è chiaro, che intorno ad essa si destano dissicultà molto maggiori: delle quali toccando solo à nostro parere le più importanti; diciamo primamente esservero, che Aristotele divida la Prudenza in vniversale, & particolare: lib. 6. ma che la parte di essa vniversale domandasse rispetto alla forma, & al Eth. modo di consultare con tal nome, cioè vniversale; questo non credo, C. 8. 2. che sia da concedere così facilmente: anzi chi ben considera, dourà dire

4 che

C. 5. Z.

C.10.L.

che cotal divisione habbia più tosto riguardo alla materia, & all'oggetto di essa Prudenza, che alla forma sua, & al modo di considerare. conciosia che essendo delle cose altre vniuersali, & altre particolari, come habbiamo nel libretto de Interpretatione, & nel settimo dell' Etica; & douendosi considerare la natura vniuersale non meno nelle cose, agibili, & contingenti, che nelle speculative, & necessarie; quella Prudenza, che considera questo oggetto vniuersale, vien dal Filosofo meritamente chiamata dall'oggetto di lei con questo nome. Et quanto alla consultatione, non è forse vero, che Aristotele divida il consultare in vniuerfale, & particolare, si che intenda essere delle cose vniuerfali solamente, ò delle particolari solamente. percioche, essendo il consultare delle attioni operate da noi, come l'istesso hà nel terzo, & nel sesto dell'Etica mostrato; & le attioni delle cose singolari; ogni, nostra confultatione sarà dirizzata al particolare; & l'vniuersale rispetto al singo+ lare verrà in cosulta.che pciò disse nel sesto dell'Etica, che noi possiamo consultando prendere errore ò intorno al particolare, ò intorno all' vniuerfale: & la buona consultatione non diuise già mai il Filosofo in. vniuerfale, & in particolare: ma si bene in bona consultatione semplicemente, & assolutamente tale, perche è dirizzata al semplice, & assoluto fine, cioè al fine, che è comune à tutti, quale diciamo essere la felicità, come espone Eustratio; & in buona consultatione, che considera vn fine più particolare, detta perciò con questo nome. il che nondimeno è molto diuerso dal considerare l'vniuersale ò singolare nelle cose. La onde sara sottoposto alle medesime dubitationi quanto essi soggiongono per dichiarare quello, che sia questa Prudenza vniuersale: cioè che ella è tale, perche è habito dell' intelletto, che comprende gli vniuersali. percioche in tal maniera la Prudenza particolare ancora, per esser habito dell'istesso intelletto, dourà conoscere gli vniuersali: il che essi non concederebbono. Per la qual cosa questa espositione, come vediamo, non solo non spiega la natura della Prudenza, & la mente in ciò del Filosofo; non solo non reca loro alcuna luce; magli apporta più tosto foltissime tenebre. Similmente che la Prudenza Architettonica non si debba dire operante; come essi concludono; è falso: poscia che come nel libro precedente si è dimostrato, gli Architetti, & coloro, che possedono la cagione dell'operare, si deono dire, & più propriamete, & maggiormente operanti de gli altri per opinion d'Aristotele. Oltre che si mostrerà di sotto, che la vera, & persetta Prudenza Architettonica, intendendo anche della Legislatrice, non è lontana secondo lui dall'operare: il che essi pure accennorno, sforzati dal vero, concedendo al Dogmatico l'operare, quando dissero in vn luogo, sic

in Tab.

Ari-

Aristoteles in primo Metaphysicorum Empiricum prefert Dogmatico: nons quidem vero; sed illi, qui sola ratione nititur absque experientia. Verus enim Dogmaticus, & ratione, & experientia tanquam geminis cruribus niti solet.

Si considera quanto si è detto di sopra secondo alcuni della divisione satta das Aristotele delle parti formali della Prudenza. (ap.

Er l'istesse ragioni la divisione, che essi dicono esser fatta da Aristo-L tele della Prudenza, in Prudenza d'vn solo Economica, & Politica come in parti materiali, si dourà più tosto stimare, che sia fatta, come in parti formali. conciosia che supponendo la Prudenza, & gli huomini, & le attioni loro inquanto materia, viene poscia à considerargli in quanto, che si vniscono à constituire la Famiglia, ò la Città: ò pure separatamente, & inquanto operano conforme à questi Stati : il che conuiene più tosto al modo del considerare, & alla forma, che alla materia. Ma lasciando queste cose da parte, è manifesto, che nel trattare della divisione della Prudenza secondo le parti formali, essi commettono due grauissimi errori. Il primo che hanno stimato queste due. operationi consultare, & ordinare, ò commandare, che dir vogliamo, esser appò Aristotele l'istesso: aggiungedo perciò, che la propria, & principal'operatione di essa Prudenza è il ben consultare; & che questo è il suo principal fine. il che, come si è detto di sopra, & vedremo à suo luogo, è in tutto falso. Il secondo, che hanno creduto la parte Critica, & Dicastica, & le operationi, che vengono da questi due habiti, essere pariméte il medesimo: aggiungédo perciò, che la Giuditiale si serue della Gnome. Le quali cose sono molto lontane dalla mente d'Aristotele, come pure mostreremo à suo luogo. Et quanto alla buona coniettura fe ella si può riferire alle cose agibili, & contingenti, come essi vogliono (il che si dourà dire della Solertia ancora) non sò con qual ragione possano affermare, che Aristotele le rifiuti, come diuerse per lor natura dalla buona consultatione, & dalla Prudenza. In che quello, che aggiungono, che la buona coniettura sia quella, secondo Aristotele, che apprende la verità delle cose senza mezo; la Solertia col mezo: non si dourà per mio parere accettar per vero. conciosia che primamente se la Solertia è vna certa buona coniettura; & la buona coniettura appréde per sua natura senza mezo la verità delle cose; adunque la Solertia non potrà apprendere la verità delle cose con il mezo percioche ella non potrebbe essere buona coniettura. In oltre Aristotele dice nel primo della Posteriora, che la Solertia è vna certa buona coniettura del C. 27. mezo, non dice, che apprenda la verità delle cose con il mezo: il che è - 6.3

molto

molto differente; & per auentura non può farsi senza ragione, & discor-6,& senza tempo: essendo repugnanza ne termini il dire, che si apprenda la verità d'vna cosa con il mezo; & che questa istessa verità si apprend. senza discorso. conciosia che il comprendere l'effetto con la sua cagione, che è il mezo, sia discorrere dalla cagione all'effetto, & si faccia con tempo . per la qual cosa questa conditione no può conuenire alla. Solertia, se ella è però, come insegna Aristotele, vna certa buona coniettura: & la buona coiettura si fa senza tempo, & senza discorso: la doue l'apprender esso mezo si può ben fare senza I'vno e l'altro. Questo forse considerando Themistio sopra quel passo, lasciò scritto, che la Solertia è vna veloce, & presta inuentione del mezo; & non della verità delle cose col mezo da che segue, che la buona coniettura non solo non sia differete per questa coditione dalla Solertia; ma che più tosto in ciò conuenga con està: & che perciò nel diuiderla era conueniente dire che essa buona coniettura ò è del mezo, ò no del mezo: se del mezo, ella diuien particolare, & si domanda Solertia: se non è del mezo, ritenendo il nome comune, & del genere, si domanda pure buona coniettura. Silitary the same of the same

Qual fosse lo Scopo d'Aristotele nel sesto dell'Eticanel trattare della buona consultatione, della Perspicacia, della Sentenza, dell'Intelletto, & della Callidità. Cap. 26.

TN oltre è chiaro per le cose dette (it che apparirà di sotto maggior-I-mente) che Aristotele non tratta della buona consultatione, come di parte formale della Prudenza:ma più tosto, come di parte integrale; & che concorra all'operatione perfetta di lei. il che si dimostra anche per questa ragione. percioche se il ben consultare, & l'ordinare sono l'istesso, & constituiscono la prima parte, & spetie formale della Prudenza; adunque Aristotele non può trattare del ben consultare, & della buona consultatione, come di parte formale di questa prima spetie. percioche in cotal guisa vna medesima cosa sarebbe parte formale di se stessa: il che nou può essere, ne capisce l'intelletto. Et se alcuno dicesse, che questi Autori intesero esser parte formale la buona consultatione rispetto alle materiali di sopra annouerate; rispondiamo, che douendo esser la forma proportionata alla materia; se le parti materiali sono molte, & fra loro di spetie differenri, come pongono; non potra la buona consultatione generalmente presa, & considerata, si come essi fanno, dirsi parte formale rispetto à loro. Lascio stare, che delle tre operationi dell'intelletto pratico, cioè consultare, giudicare, & commandare; & delle tre operationi della Prudenza, cioè ben consultare, giu-----

giudicare, & commandare rettamente; essendó il consultare, & ben consultare, come vediamo, la prima, & dirizzata perciò al giudicare; si come il giudicare al commandare, all'ordinare, & al precetto; non si può, ne si dee dire, che il ben consultare, & l'ordinare, ò il commandare sieno l'istesso. Che poi della Synesi, & della Gnome tratti Aristotele pure, come di parti formali delle altre due spetie formali della Prudenza; che pongono z e parimente in tutto contrario ad esso Aristotele: si come anche, che parli dell' Intelletto ò Intelligenza, come di facoltà significante Intelletto pratico: conciosia che, come considerando di sopra l'opinione di S. Thomaso si è auertito, & apparirà di sotto più chiaramente; egli habbia trattato della Synesi, & della Gnome; & l'istesso debbiamo dire della Callidità, & dell Intelletto, come di habilità, & dispositioni naturali, che preparano l'animo nostro ad acquistare l'habito della Prudenza; non altrimenti, che la virtù Naturale, secondo l'istesso, ne dispone alla Morale. che perciò disse in spetie della Callidità, che la medesima proportione hà la Prudenza con lei, che la virtù Morale con la Naturale: il che debbiamo intendere hauer luogo nelle tre altre ancora. & che ciò sia vero, doppò l'hauer annoue-,, ratitutti questi habiti, cosi dicendo: Sunt autem omnes hi habitus consen- C.II.P. ,, tanee ad idem tendentes . nam, & Sententiam, & Perspicaciam, & Prudentiam, & Intellectum ad eosdem referentes dicimus, dum, & Sententiam, & Intellectum iam habere, & Prudentes, & Perspicaces appellamus. omnes enim ,, facultates he pltimorum sunt, & particularium: Vediamo che poco di sotto conclude esserne tutti dati dalla natura in quelle parole addotte ,, anche da noi di sopra nel considerare l'opinione di S. Thomaso. Quo-,, circa esse etiam hec naturalia videntur: ac sapiens quidem natura nemo est: sed ,, sententiam habet, & perspicaciam, & intellectum. Il qual luogo esponendo questi istessi Autori, sforzati dalla verità, con aperta ripugnanza alle cose di sopra da essi determinate, lasciarono scritto, mutando opinione, che la Gnome, la Synesi, & l'Intelletto sono per parer d'Aristo-,, tele, habiti, & facoltà naturali. Ergo (dicono essi) γνώμη, σύνεσισ, C. 12. , νουσ πρακλικόσ, sunt naturales habitus, siue facultates. Il che se è vero, non potranno adunque esser parti, ò spetie, ò differenze formali della Prudenza: percioche se elleno fossero tali, non essendo la Prudenza habito .naturale, & dato à noi dalla natura; non potrebbono anche esse, come sue parti, esser habiti, & facoltà naturali. Per la qual cosa è necessario, che costoro confessino ò che queste tre facoltà no sieno parti della Prudenza, ò che non sieno facoltà naturali. ò che essa Prudenza sia vn habito dato à noi dalla natura: il che ripugna à tuttigli Autori. Et che eglivolesse che la Prudenza habbia la medesima proportione con la

- vaz 0

Calli-

Callidità, che la virtù Morale con la naturale : eccone chiaro il suo te-, stimonio: Quare quemadmodum in opinativa parte due species sunt, calliditas Prudentia: ita in Morali due quoque sunt: quarum altera virtus naturalis ,, altera peoprie virtus est: atque harum ea, que proprie virtus est, non sine Pru-, dentia existit. Ma se la Prudéza hà l'istessa proportione con la Callidità (il che habbiamo detto donersi intédere delle tre altre ancora) chè la virtù Morale con la Naturale; se elle sono à noi date dalla natura; se ci sono comuni con i fanciulli e con le fiere, come vedremo di sotto hauer detto Aristotele (il che affermò anche nel nono libro dell'Historia de gli Animali) certamente, che non potranno esser parti ne integrali, ne potentiali, ne formali di essa Prudenza: si come la virtù Naturale non si dirà mai esser parte ne integrale, ne potentiale, ne formale della virtù Morale: oltre, che sarebbe gran fallo à dire, che quello, che è à noi comune con le Bestie, sosse parte della Prudenza. Perciò vediamo, che egli separò da essa la Synesi, ò Perspicacia, cosi dicendo, C.10. F., Ideo circa eadem quidem, circa que Prudentia, versatur: idem tamen Pruden-,, tia, & Perspicacia no est. Et poco più di sotto: Neque vero habere, neq; acqui-

Com. sup C. 12.

. C. I.

rere Prudentiam, Perspicacia est. La onde ben disse Eustratio di queste facoltà, mostrando (si come habbiamo detto noi ancora) che elle no sono altro, che habilità, & dispositioni naturali. Prudentia (inquit) antedicta facultas non est, sed ea tamen indiget, vt in ea .s. existat: vnde sine ea esse non potest, quemadmodam neque quispiam alius habitus, nisi subiectum ad suscipiendum idoneum fuerit. idoneum vero esse nequit, nisi naturalis aptitudo, atque habilitas adsit. Ma se elle fossero parti, & spetialmente formali della Prudenza; perche non potressimo noi dire veramente, che fossero essa Prudenza; & che l'acqistarle, & il possederle fusse vn acquistare, & possedere la Prudenza? Diciamo dunque noi che Aristotele delle sette cose à facoltà, dicui fà mentione in questo secondo membro; cioè della Buona consultatione, Buona coniettura, Solertia, Perspicacia, Sentenza, Intelletto, & Callidità; tratta solo della facoltà di ben consultare, come di parte integrale della Prudenza; della Buona consultatione, come di operatione immediata di essa: & che della Persoicacia, Sentenza, Intelletto, & Callidità fauella, come di habiti, & difpositioni naturali atte à render l'animo nostro ben disposto, & preparato à riceuer' esta Prudenza; & perciò gioueuoli insieme alla Buona. consultatione, & à renderne parimente attià cotale operatione: senaz la quale non può stare la Prudenza, come à suoi luoghi particolarmente mostreremo. Della Buona coniettura, & della Solertia non solo non parla come di habiti tali: ma queste rifiutò come opposti in tutto alla anatura della buona consultatione, & seguentemente alla Prudenza. Le quali 

quali cose tutte se dimostreremo esservere: resteremo anche chiari, che sino aquest' hora è stata intorno à questa Materia malamente intesa, & spiegata la mente del Filosofo, & non ben conosciuto il suo diuino a rtistio.

Perche convenga trattare con ogni accuratezza della buona confultatione. Che differenza habbiano fra loro il spontanco, il consultabile, & elegibile secondo Aristotele. (ap. 27.

D Er fare adunque ciò palese, è necessario, che vediamo prima quello, che veramente sia la buona consultatione secondo lui; & quello che habbia da fare con la Prudenza: & se veramente sia parte, & operntione di lei: & sola fra gli habiti di fopra annouerati sua parte, come habbiamo detto, & operatione. Intorno à che debbiamo affaticarci có tanto maggior diligenza, quanto è stato fino à quest'hora da gl' Interpreti della Filosofia Morale questa materia poco bene intesa: & quanto, come vedremo à suo luogo, l'essenza della Ragion di Stato consiste per auentura nella buona consultatione : ò almeno questa è parte principalissima di lei: senza la quale ne può stare la Ragion di Stato, ne ritrouarsi. E dunque da sapere, che hauendo Aristotele nel terzo dell' Etica trattato dello spontaneo, & dell'inuito; & doppo essendosi posto à trattare della elettione, come di principio più prossimo, anzi immediato delle nostre operationi, & congiuntissimo perciò alla virtù, & che più discopre i costumi dell'attioni istesse: & hauendo detto, che l'elettione è bene vna cosa spontanea: ma non però l'istesso: essendo lo spontaneo più comune, & in luogo di genere: & tale, che ne partecipano i fanciulli, & le fiere ancora: i quali della elettione in modo alcuno non sono partecipi; & essendo le risolutioni repentine spontance; ma non fatte per elettione: Parimente hauendo con bellissime ragioni dimostrato, che l'elettione non è ne cupidigia, ne ira, ne volontà, ne opinione; volendo doppò insegnare quello, che ella finalmete sia; & raccordandosi che, come egli haueua detto nel secondo dell' Anima, dall' oggetto si viene in cognitione dell' operatione; & dalla operatione della facoltà; si pone à spiegare qual sia l'oggetto della elettione: & dicendo essere l'eligibile; stabilisce, che essendo l'eligibile spontaneo; ma non però ogni spontaneo eligibile; altro alla fine non sarà l'eligibile, che vna cosa consultata. di che ne assegna la cagione; perche l'elettione è sempre con il discorso, & con la cogitatione : il che altro non è che consultare: concludendo, che perciò fi dice preelettione, ò diciamo preeligibile; perche in comparatione di altre cose, & fopraC. 2. F., sopra l'altre si elegge: & ecco le sue parole: Quid igitur, aut quale electio; , quando nibil eorum, que dicta sunt; spontaneum sanc esse quoddam videtur: non , omne tamen spontaneum eligibile est: sed id scilicet, quod est preconsultatum., , quippo cum electio, seu propositum cum ratione, ac cogitatione existat.id quod , significare nomen etiam ipsum videtur; quasi id quod eligitur seu proponitur, ex , alijs legatur, ponatur ve ante alia. Del qual luogo & discorso di Aristote-

le si è detto da noi à pieno nel trattato dell'elettione.

Che cosa sia consultare, & consultatione secondo Aristotele. Cap. 28.

T Auendo constufo il Filosofo che l'eligibile altro non è, che il consultabile; si pone necessariamente à trattate quello, che sieno il consultare; & la consultatione. il che conuiene, che da noi sia bene inteso: non potendosi sapere quello, che sia buona consultatione, se prima non sappiamo ancora quello, che sieno il consultabile, & la consultatione. Dice dunque Aristotele primieraméte che il cosultare appartiene a coloro, che sono di sano intelletto: poiche non caderà mai sotto consulta quello, ch' vn pazzo anderà consultando. In oltre che delle cose eterne, & necessarie, come del nascere, & tramontar del sole; ne di quelle cose si dà consulta che auengono a'nnote a'nnos, cioè com io espongo, che si coseguono & hanno luogo vna volta l'vna, l'altra volta l'altra; & all' vna segue l'altra: come delle siccità grandisme, & delle pioggie, seguendo ordinariamente doppo molte pioggie molta siccità, & per il contrario: ne meno di quelle cose, che accadono a caso, & per fortuna: come di trouar' vn Thesoro. Dice in oltre, che ne anche di tutte le cose, & attioni humane si consulta. conciosia che non consulteremo se il Scita ò il Turco gouernino bene le lor Republiche; non. essendo ciò riposto in nostro potere da che conclude, che la consultatione cade intorno alle cose agibili, le quali operare, & non operare è in poter nostro. Da che possiamo raccogliere quanto veramente sia da noi stato detto nel secondo libro, che non tutte le cose contingenti sono l'oggetto dell'intelletto pratico: ma solo quelle, che si possono da noi operare; & che hanno in noi riposta la lor cagione. Auerte poscia Aristotele chi legge, che non tutte quelle cose, che sono in nostro potere di fare, sono consultabili conciosia che di alcune scienze, & arti esquisite, & che hanno già riceuuta la lor perfettione, & che sempre sono ad vn modo, non consultiamo; auenga che sia riposto in noi l'operarle: come, per essempio, non consultiamo delle lettere, & come ne conuenga di scri ere. la onde segue che la consultatione sia propriamente di quelle cose, le quali ancor che sieno in nostro potere; non però sepre

si fanno, & auengono in vn istesso modo: & perciò, come egli soggiunge, hà luogo cotal operatione nelle cose, che sogliono accader per il
più: ma che sono però incerte, & indeterminate, & dell'esito delle quali si dubita. Onde la consultatione per sua natura hà particolarmente
luogo nelle cose grandi, & importanti, come egli accenna (il che desidero che sia grandemente auertito) & nelle quali sogliamo chiamar
aiuto di consiglio, quasi distidando in casi tanto graui di noi medesimi,
" & di conoscere come conuenga risoluersi. Ad magnas vero res (dice C. 3. F.

" egli) consultores etiam adhibere cosueuimus, nobis ipsis dissidentes, quasi sussi-

" cere ad discernendum solinequeamus.

Che la consultatione riguarda i mezi, & non il finc. Che dice attitudine de' mezi secondo Aristotele. (ap. 28.

Ssegna vn' altra conditione Aristotele alla consultatione; la qua-Le è di tanta importanza, che in essa consiste l'essenza di lei. dice dunque, che la consultatione non è del fine, ma de' mezi, & delle cose, che riguardano esso sine: & de mezi in tal modo, che gli ritroui atti à conseguirlo. Perciòche il Medico non consulta se dee sanare, ne l'Oratore se persuadere, ne il buon Ciuile se hà da formar la sua Republica con buone leggi: ma ciascuno di essi, supposto il fine, si asfatica di trouare consultando con quai mezi più attilo possa conseguire: & ecco le ,, parole del Filosofo, Sed omnes, cum sinem quendam statuerint; quomodo, ac C. 3. F. per que euenire is possit, deliberant: sique is per plura ficri posse videatur; per quod nam facillime atq; optime fieri queat, considerat. si per vnum, quomodo per id effici recte valeat: & illud item per quod, atq; id tantisper, donec ad pri-, mam causam devenerint: id quod in inventione extremum est. Dal qual difcorso cauiamo noi questa conditione importantissima della consultatione in generale, per ancora non avertita da alcuno, cioè che affaticandosi ella intorno à mezi, & non al fine come di sopra con l'autorità di Aristotele si è dimostrato; si dirizza di sua natura à meziatti per ottenere il fine, à cui riguarda: dimaniera che potendo essere il fine buono ò reo, & i mezi similmente buoni ò rei, & in oltre atti, & non atti; la consultatione in genere non discende à considerare se i mezi sieno ·buoni ò cattini: ma solo se siano atti, & à questi si appiglia: non si potendo perciò domandare nè retta nè erronea, nè buona nè cattiua; ma solo in genere consultatione. La onde si come à formare questo genere Animale, si ricerca il senso; ne poassimo imaginarci che sia animale senza senso: cosi a formare questo genere consultatione, si ricerca, che conosca l'attitudine de mezi: altrimenti non possiamo imaginarci che

sia consultatione, & che sia degna di questo nome anzi dourà nomarsi consultatione equiuoca; & si dourà dire che habbia alla vera tal proportione, quale al vero hà l'animal dipinto.

Che la consultatione, auenga che troui mezi atti, non si dee domandar retta secondo Aristotele. Si espongono le sue parole nel sesto dell'Etica, & si mostra vn errore dell Interprete. Cap.

T se alcuno dubitasse contra quello, che si è detto di sopra, che Local consultatione non si può domandar retta; dicendo che ella dee per ogni modo nomarsi tale: conciosia che Aristotele domandi la consultatione, che troua, & considera i mezi atti ad ottenere vn fine, & feguentemente la consultatione in genere, retta consultatione in quelle parole, Si per vnum, quomodo per id effici recte valeat: quasi retta consultatione sia quella, secondo lui in questo luogo, che troua i mezi, per li quali rettamente, cioè, come di sopra hà detto, meglio, & più facilmente il fine proposto si possa ottenere; & siasi il fine ò buono ò reo, & i mezi parimente: Rispondiamo, che questo sù errore dell' Interprete: poiche Aristotele vsò bene questi due auerbi jaora, che suona facilmete, & κάλλιστα, che qui significa commodamete, & in somma attitudine del mezo: ma non mai l'altro optio, che vuol dir rette, & che egli attribuisce alla retta ragione, & alla retta consultatione, come si vedrà più di sotto. di maniera che nelle parole sopraposte non vuol insegnar altro, se non che veramente la consultatione è quella, che troua imezi migliori, cioè più atti, & più facili per ottenere il fin proposto; & consulta intorno à quelli: la quale però, per quello, che si mostrerà appresso, non si può a patto alcuno domandar retta consultatione. Si affaticherà dunque la consultatione presa in genere secodo Aristotele, intorno à mezi atti per conseguire vn fine proposto: & hauendo luogo nelle cose dubbie, & incerte, & indeterminate; sarà il genere di lei l'inuestigare, & cercare, come egli soggiunge: poiche colui, che consulta cerca, & inuestiga; ma non sarà però ogni cercare consultatione: essendo il cercare come genere molto più vniuersale. La onde disse nel sesto C. 9. F. " delle Morali: Iam vero querere, & consultare inter se differunt. consultare » enim querere aliquid est. Quindi le questioni Mathematiche, & Naturali non si dicono consultationi. Per quelto rispetto non sarà anche la. consultatione di quelle cose singolari . delle quali è il senso : & intendiamo singolari considerate per se stesse. petcioche queste si giudicano col senso, & intorno ad esse non cade dubbio, ne questione : come, per

non dilungarmi dall' essempio d' Aristotele, se questo è pane, se è bens

cotto,

cotto, & cose simili. Concludiamo dunque, che la consultatione in genere consiste nel cercare i mezi atti; & che, come tale, cioè inquanto consultatione, consiste nel dubitare, & cercare: & seguentemente è indeterminata, & indesi nita: & questa consultatione può stare senza l'elettione, non includendo necessariamente la consultatione l'elettione; si come l'elettione include necessariamente la consultatione. di che nel trattato di lei si è à bastanza sauellato, perciò Aristotele conclude, che il consultabile, & l'eligibile sono vna cosa istessa, se non quanto l'eligibile è vn consultabile definito.

A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Quali sieno le spetie della consultatione secondo Aristotele. (ap. 31.

T se alcuno mi domandarà a qual parte dell'Anima nostra appar-L tenga il confultare; io risponderò, che appartiene all'intelletto pratico, si come insegnò Aristotele nel sesto dell'Etica: & noi habbiamo C.12. dimostrato nellibro precedente, rendendone la ragione con l'autorità di Alessandro. & in vero, che essendo la consultatione vn cercare; & il cercare vn discorrere, & sylogizare; che perciò disse Aristotele, che consultare, & ratiocinari idem sunt; & hauendo questo discorso luogo particolarméte nelle cose contingenti, che sono l'oggetto dell'intelletto pratico, à lui, & non ad altra facoltà dell'Anima nostra si dourà dire che appartenga cotal' operatione. Per questa cagione disse l'istesso nel sesto libro delle Morali, che veruno consulta delle cose fatte, & C. 2. auenute; ma di quelle d'auenire, & delle contingenti. Hora hauendo noi veduto quello, che sia consultatione generalmente presa, & di qual parte dell' Anima nostra sia propria; resta che vediamo in quante spetie ella si diuida secondo Aristotele. il che all'hora facilmente vedremo, che hauremo considerato il suo discorso intorno alla buona consultatione: della quale trattò nel sesto delle sue Morali. Que doppò l'hauer prouato, che la buona consultatione non è Scientia; perche noi non solemo cercare di quelle cose, che sappiamo; mà la buona consultatione, essendo consultatione, cerca; perche quello, che consulta innestiga, & discorre, come anche di sopra si è detto: doppò l'hauer prouato, che ella non è quella facoltà, che da Greci è detta Eustochia, cioè buona coniettura; perche questa è senza discorso, & con prestezza, & la consultatione, & seguentemente la buona consultatione consiste nel discorso, & ricerca lungo tempo: onde si suol dire, che bisogna operare con prestezza le cose consultate; ma consultarle con maturità, & tardanza. il che anche si proua per quest'altra ragione, perche la

Solertia è (come sà ogn'vno) per natura diuersa dalla buona consultatione: la onde essendo ella vna certa buona coniettura; poi che, come , habbiamo nel primo libro della Posteriore, Solertia est bona quedam, 5.27. , coniestatio medij in tempore imperceptibili fasta; non potra la buona consultatione esser buona coniettura: dopo (dico) hauer mostrato, che la buona consultatione non è scienza, ne buona coniettura; volendo per terzo dimostrare, che ella non è anche opinione; parla in tal forma: C. 9. F., Neque vero bona consultatio opinio vila est: sed quoniam errat qui male consul-,, tat, qui bene recte id facit; bonam consultationem esse rectitudinem quandam " perspicuum est. que tamen nequescientie est, neque opinionis. scientie enim. ,, quidem neque rectitudo plla est, neque error: opinionis autem veritas rectitudo " est. Accedit quod definitum iam omne id est, cuius est opinio. Quin etiam neq; " sine ratione bona consultatio est. cogitatione igitur inferior, quippe cum non dum sit enunciatio. nam opinio non inquisitio, sed enunciatio iam est: qui aute consultat, sine bene sine male id faciat; querit aliquid, ac ratiocinatur. sed ,, bona consultatio consultationis rectitudo quedam est. iccirco primum quid sit, , & circa quid versetur consultatio est querendum. Nel qual luogo apprendiamo questa verità dalla bocca del Filosofo, non ancora (ch' io sappia) considerata da alcuno, che potendo la consultatione esser buona ò cattina, ò retta od erronea; & che essendo perciò la buona consultatione vna certa rettitudine; è senza alcun dubbio genere prossimo, & immediato della buona consultatione per suo parere la retta consulta-

tione: genere prossimo & immediato della cattiua l'erronea.

Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione.

Perche la buona consultatione non possa essere opinione secondo
lui. Si dimostra nell'interpretatione delle sue parole vn
graussimo errore de gl'Interpreti. (ap. 32.

Le dee recar merauiglia, che Aristotele qui faccia mentione della consultatione erronea, & della retta: poiche, si come si ritroua l'errore, & il diritto nelle opere dell'Arte, & della Natura, come il medesimo dimostrò nel secondo della Fisica: così, & non meno si trouano questi due contrarij nelle opere Morali. Il che volendo egli dimostrare, disse nel suogo sopradetro, Errat qui male consultatiqui bene recte facit. Da questa rettitudine, che conuiene alla buona consultatione, argomenta Aristotele, come vediamo, che ella non può essere opinione: poscia che, essendo rettitudine, non può esser perciò rettitudine ne di scienza, ne di opinione. di scienza, perche quest'habito non ammette l'errore: onde non ammetterà anche la rettitudine.

Tex.82.

conciosia che quando vn contrario non può ritrouarsi in vn soggetto; non vi si può anche ritrouar l'altro. di opinione, perche la rettitudine dell'opinione è la verità; essendo già determinato, & diffinito quello, di che si hà opinione. ma la verità consisse nell'affermatione, ò negatione: la doue la consultatione, come di sopra si è detto, considerata senza l'elettione è indeterminata, & hà riposta l'essenza sua nel cercare, & discorrere: & il medemo si dice della buona consultatione. perciò soggiunge Aristotele, At qui non sine ratione bona consultatio est. perciò conclude. Relinquitur igitur ad cogitationem pertinere. che così volle egli dire, come dimostra il testo greco à chiunque accuratamente lo considera: & così anche per testimonio del Lambino ne suoi scolij interpretò il Perionio: & non come tutti gli altri Interpreti hanno esposto, seguitida esso Lambino, & Theodoro Zuingero Autor riproua-,, to nelle sue Tauole; Cogitatione igitur est inferior. Et hà voluto dire Aristotele, che non essendo la consultatione, & seguentemente la buona consultatione senza discorso (onde, come habbiamo auertito, disse nel principio del sesto libro, che consultareest ratiocinare: & nel libro de Memoria, & Reminiscenti, che il consultare è vn certo syllogismo) ella è perciò opera della dianœa, cioè della cogitatione: di cui è proprio il discorrere: significando questa voce appo Aristotele (come habbiamo in più d'vn luogo) la parte syllogizate, & discorsiua dell'Anima nostra, & l'operatione simile, che da lei nasce. che perciò nel terzo libro volendo render la ragione, perche l'eligibile altro non è, senon il consaltabile; soggiunse Preelectio enim cum ratione, & diana. & volle dire che, essendo l'elettione con la ragione, & con la dianœa; ella viene neceffariamente ad effere con la consultatione, che consiste nella ragione & nella dianoea; & che perciò l'eligibile non può esser' altro, se non il consultabile. onde non è marauiglia, se qui asserma, che la buona consultatione appartiene alla dianoea. Ma gl' Interpreti ingannati dal modo oscuro, & tronco di parlare d'Aristotele διανοίασ α ξαλειπερα: non si auiddero, che bisognaua suplire il verbo, Enca: si come di sopra. haueua detto in senso simile, Auresau a'oa avsiv s'inau &c. & appresso, प्रसामहीया एवं ए हैं एक्ट्रीकिए केन्र्रकर, Onde poi fosse il vero fondamento, non rimaner altro per la ragion' addotta da concludere, senon che la buona consultatione appartenga alla dianoea. Nè quello, che adduce il Lambino ne suoi scholij, hà alcuna forza: poiche, essendo appresso Aristotele, & gli Scrittori Greci I'vno, & l'altro di questi due modi di parlare ito ad vsanza; debbiamo dire, che quello habbia luogo nelle parole sopradette, che al discorso del Filosofo, più conviene: & tale essere, che egli dica la buona consultatione appartenere alla dianœa, 2.3. non

Picol.
Grad. 5.
C. 3.

non dee hauere à mio giuditio alcun dubbio per la ragione apportata. Il che vediamo anche hauer auertito huomini dottissimi de nostri tempi. Et ecco Auerroe, che superando tuttigli altri Interpreti sopra ,, questo passo, lo, dice chiaro nella sua Paraphrasi: Attamem cum uon sit , absque ratione; tunc remanet vt pertineat potentia cogitatius. Ma consistendo la buona consultatione nel cercare, & discorrere, non può contenere verità; perche non contiene enunciatione, ne affermatione, ne negatione: il che nondimeno fà l'opinione, che perciò è, come dice Aristotele, enunciatione, & non questione, & inuestigatione; & la cui rettitudine è (come afferma l'istesso) la verità. che questo è quello, che volle dire nelle parole seguenti; Quippe cum non dum (silicet consultatio, & bona consultatio) sit enunciatio: nam opinio non inquisitio, sed enunciatio iam est. qui autem consultat, siue bene siue male id faciat, quarit aliquid, ac ratiocinatur. Da che è chiaro che il sentimento apportato da gl' Interpreti, che hanno fatto in lingua latina questo passo, cioè che la buona consultatione sia inferiore alla cogitatione, non hà che sare con le cose dette inanzi, ne dopo. che perciò non puo hauer luogo.

> Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto. Si conferma l'espositione apportata. Cap. 33.

Adunque gran meraniglia, come Eustratio Autor Greco, seguen-do questa interpretatione, si affatichi di mostrare, come la buona consultatione sia inferiore, & men perfetta di essa cogitatione: appoggiandosi massimamente ad vn fondamento cosi falso, & leggiero, come questo, che la cogitatione appo Aristotele significhi ragion perfetta, come egli dice, perche discorre con la conclusione. conciosia che è noto à ciascuno, che la facoltà dianoetica ò cogitatiua è il medesimo secondo lui, che la discorsiua, & syllogizante; & cogitare l'istesso, che discorrere: il che hà luogo nel discorso cosi senza conclusione, come con essa: & che perciò essendo il consultare discorrere, & syllogizzare; farà anche cogitare, & opera della cogitativa; posta però più d'vna volta da esso Aristotele à significare l'intelletto pratico: & domandata anche parte consultativa dell'Anima nostra; come nel precedente libro si è auertito: onde non si può dire, che la buona consultatione sia inferiore ad essa. Ne mi è nascosto che alcuni moderni interpretano altrimenti questo passo. ma è cosa troppo chiara, che in esso la voce, odoir, sta posta in vece di erroavois & nasaoasis: il che conuenirea questa voce insegnò Aristotele nel terzo dell'Anima; & che perciò l'interpretatione loro non può hauer luogo. Quindi Aristotele dopo

3. 26.

l'hauer detto, che colui, che consulta, o bene o male che consulti, ,, cerca, & discorre; conclude: Sed bona consultatio consultationis restitudo quedam est. iccirco primum quid sit, & circa quod versetur consultatio, est " iquerendum. Oueè, s'io non sono ingannato, vn altro gravissimo errore " de gl' Interpreti : essendo il vero senso dell'vitime parole, Id sirco con-" sultatio sua natura questitua primum quid, & circa quid: & ha voluto dire Aristotele, che se la buona consultatione è vna certa consultatione, & colui, che consulta, cerca; ne conuerrà di confessare che essa consultatione primieramente sia di sua natura tale, che cerchi, & inuestighi: hauendo perciò voluto dimostrare, che questa conditione di cercare conviene prima al genere generalissimo cioè alla consultatione. il che di sopra nel trattar di essa si è da noi auerrito. Per la qual cosa non ha voluto dire Aristotele che, essendo la buona consultatione vna certa. consultatione; è necessario, prima di cercare quello che sia essa consultatione, & intorno à che si affatichi, percioche cosi sarebbe stato necessario, che nel discorso seguente l'hauesse essequito, nel quale di essa consultatione vediamo, che non sà pur parola: hauendo di essa già trattato nel terzo libro. il che ne dimostra anche palesemente, che Aristotele cotra il suo costume, che è di rimettersi sempre nell'istessa opera alle cose inanzi risolute; non haurebbe proposto di trattar di nuono di essa consultatione: ma rimessosi à quanto già n'haueua trattato; se hauesse voluto esprimer quel concetto, & quel senso, che seguono gli Interpreti. ร้างสร้างในกล้ม มี ore strill it levice กระเก๋ วมิต เรอร์ และเก๋

Che la retta consultatione e genere immediato della buona della bu

Abbiamo detto, che secondo Aristotele il genere immediato della buona consultatione è la retta consultatione aggiungiamo hora checiò esservero no solo si raccogli e dall'autorità di sopra addottà; oue dicendo egli, che la buona consultatione è vna certa rettitudine. & poco doppò che è vna rettitudine di consultatione; viene manifestamente à mostrare, che la retta consultatione fia retta consultatione, & non per il contrario: ma chiaramente anche si comprende dall'autorità, che segue: nelle quale dicendo il Filosofo, che la rettitudine (& intede la rettitudine della consultatione, di cui nelle parole precedenti haueua parlato) si prende in più modi; & che non ogni rettitudine di consultatione è buona consultatione; con l'essempio dell'ancontinente merauigliosamente ne discopre questa verità, & ne apre-

2

la via, per la quale caminando, possiamo arrivare à conoscere entre le

spetie della consultatione: il qual suogo esposto arrouescio da gl' Interpreti, hà cagionato, che intorno alle spetie di essa consultatione n'habbino apportata vna falsa dottrina; & molto lontana dalla mente del « Maestro: volendo altri, che la consultatione sia genere prossimo della buona consultatione, come Eustratio altri che la retra, & buona consultatione sieno l'istesso nel qual errore sono caduti tutti quasi gli Espositori delle Morali, cosi quelli di nostra lingua, come gli altri. Dice 6. 9. F., dunque Aristotele. Quoniam verò rectitudo pluribus modis dicitur; nons ,, omnem rectitudinem esse bonam consultationem prespicuum est . Incontines , enim, & prauus quod proponit sibi ratiocinando videre, assequitur: vt ita rette ", quidem consultauerit: magnum tamen malum sibi compararit. Nel qual luogo debbiamo intendere de supplire (come pur dianzi si auerti) alla

> , relatione à quell'altre, che precedono; Sed bona consultatio consultation .. Ario. che per la lacordo feguente l'america a seguitament per est con l'ario.

voce restitudo, quest'altra, consultationis; perche queste parole hanno

confidential to diamo, che non fil pur parola: ila lendo di et a git Che la consultatione non de genere della buona consultatione. Che las -350 rettitudine della consultatione non e sua differenza specifica, comessos. and polle Eustration Si confidera un bellissimo, en disficilisimo de an I con luogo del sesto dell'Etica, & si apportal' espositione Le control di Enfiracio intorno ad esso sun saprera 350 allo se sur d

M A supposto questo sondamento, sarà il vero senso delle parole addotte, che potendosi intédere la rettitudine della consultatione in più modi; ne seguirà sche ogni buona consultatione, sia rettitudine di consultatione, ò retta consultatione, che dir vogliamo. Il che essendo proprio del genere rispetto alla spetie, ne seguirà anche Aristotele in questo luogo n'insegni la retta consultatione esser genere immediato, & proffino della buona confultatione; & non la consultatione in genere, come stimo Eustratio: & che di più la rettitudine della consultatione non sia disserenza specifica, & propria di essa buona consultatione, come pure l'issesso si diede à crédere, quando cos lasciò scritto, Rosteaquam genus bone consultationis inuenit, quod est con-, silium, seu consultatio; specificas differentias colligit, inter seque connectit, tario precedente pure haueua detto, la confultatione esser genere

, vt definitionem absoluat, primamque restitudinem statuit. Et nel Commen-, della buona consultatione: Cum itaque consultatio genus bone consultatio-" nis sit &c. & che la buona consultatione, & la retta sono le medesime:

. Atque ait, cum due sint differentie bene, & male: bene, bong consultationis est. sigus

Com sup. ,,

C. 9.

, ficht nomem etiam ipsum bone consultationis, id est infounias, presefert: bene , autem, & rette idem est: & non dimeno convertendofi, come ogn'vn sas la differenza specifica con il suo diffinito, come il rationale con l'huomo: se la rettitudine fosse tale rispetto alla buona consultatione; necessariamente conuerebbe dire, che tutto quello, che è retta consultatione, fosse buona consultatione: & tutto quello che è buona consultatione, fosse retta consultatione: si come, per essempio, tutto quello che è huomo, è animal rationale: & à rincontro tutto quello, che è animal rationale, è huomo. Il che nelle parole addotte di sopra nega espressamente Aristotele: dimostrando, che la rettitudine, quanto appartiene alla presente materia, hà più significationi, & che non ogni rettitudine, ò per parlar più chiaro, non ogni retta consultatione è buona consultatione. Che per mostrare questa verità, disse nel suogo ,, dianzi addotto: Errat qui male confultat, qui bene rette facit; & aggiunile , bonam consultationem esse rectitudinem quandam: & finalmente non omnem , rectitudinem esse bonam consultationem, perspicuum est: Volendo perciò infegnarne, che non ogni retta consultatione è buona consultatione: si come non ogni animale è huomo, il che si vede chiaro esser proprio del genere, & non conuenire in alcun modo alle differenze specifiche. Per . la qual cosa voledo Aristotele prouare nel luogo esposto questa verita, "cioè che non ogni rettitudine di consultatione, è diciamo non ogni ret-. ta consultatione sia buona consultatione; lo sà, come si è veduto, con l'essempio dell' Incontinente; dicendo che quello, che egli si propone divedere col mezo del discorso, lo consegue, & che in tal modo viene à consultare rettamente: auenga che nondimeno saccia acquisto di vn granmale. il che detto, quasi voglia dimostrare la disserenza, che è fra la buona consultatione, & la rerta consultatione, la cui natura con l'essempio dell'incontinente n'haueua spiegato; soggiunge di essa buona , consultatione, At bene consulta se esse bonum quoddam videtur. talis enim rectitudo consultationis, hona consultatio est, que ad bonum assequendum s, spettat. Il qual luogo è da Eustratio, seguito da tutti gli altri Interpre-, ti, esposto in cotal forma: Sed quia rectitudo equiuoce dicitur; que nam sit , restitudo bona consultatio ostendit: vel enim bonus finis est, qui à consultante >> proponitur, & consultatio resta ob id est; quia ad bonum tendit; vel licet finis , bonus non sit, qui consultat tamen accomodata ad eum consilia init, restegue » conjeit, que ad eum consequendum conductura sint. ac propterea etiam recta. , consultatio est; quia recte ad finem propositum perducit; non tamen recta ita. , est, vt superior, eo quod est inutilis. In cuius exemplum incontinentem, & " prauum absolute sumit. quod enim Incontinens, & qui alioqui prauus est, pro-, ponit sibi quasi finem viderc, idest considerare quomodo assequi possit, id nullo 2 patto

neam habitui rem appetitam habeat necesse est. Sed essequitur quidem sinem no ratiocinando, vt pote reste ad ipsum assequendum vsus ratiocinatione, atque in hoc reste videbitur consultasse: magnum tamen malum ex consilio accipiet, at sibi comparabit: quippe cum malum sibi in deliberatione sinem proposuerit, ex maloque habitu eum appetiuerit.

Si dichiara la sopradetta espositione di Eustratio. Quello, che veramente sia retta consultatione per suo parere. Cap. 36.

Vesto è il discorso di Eustratio: che tutto hò stimato necessario di apportare, acciò chiunque legge, possà più facilmente chiarirsi, se è vero quanto dicianio. Sarà adunque secondo lui il sentimeto di questo luogo, che essendo la rettitudine voce equinoca; non ogni retta consultatione sara buona. conciosia che due rette confultationi si ritrouino: I'vna, in cui il consultante si propone il sin buono, & honesto: la quale perciò si dice esser retta consultatione, perche riguarda il buon fine: l'altra, la quale ancor che il fine proposto non fia buono, anzi cattiuo; ritroua nondimeno i mezi atti à conseguirlo: & questa si dice retta, come vuole Eustratio, quia rette ad finem propofitum perducit. della quale consultatione parlo anche più di sotto nell' istesso sentimento in questa forma; dichiarando la diffinitione della , buona consultatione; Restitudo, que secundum villitatem ad quendams ,, finem spectat, cuius Prudentia vera existimatio est, in qua rectitudo quidem , vt genus sumitur, opposita obliquitati, & peruersitati, que ad propositum sinem, , & id, quod querimus, consequendum, inepta atque aliena prorsus est. Secundum , vtilitatem additur, vt ab ea consily restitudine distinguatur, que ad malum, , & inutile spectat. Nam ea quoque potest quidem esse rectitudo confily: quippe , cum ad eius rei, quam sibi proposuit, licet noxie, & damnose, aquisitionem 3, conferat: pt si quis de furandis alienis rebus consultet, modumque idoneum ad ,, id dirigentem inueniat . rectitudo enim hec quoque consilijest, eo quod ad finem ,, propositum, de quo consultatio est, deducit ac dirigit : non est tamen bona con-" sultatio, propterea quod neque illud, de quo est consultatio, bonum est. Nel qual luogo, come vediamo chiaramente, domanda retta confultatione, & rettitudine di configlio quella, che propostosi il cattino, & vitioso fine; troua mezi atti per conseguirlo: & questa retta consultatione vuole, che nel luogo sopradetto sia dichiarata da Aristotele con L'essempio dell'Incontinente: il quale proponendosi vn cattiuo fine, & consultando de mezi atti per ottenerlo; è questa sua consultatione qui secondo lui nomata retta da Aristotele; onde Eustratio, Sed 4/10to went

essequitur quidem sinem ratiocinando, atque in hoc rette videtur consultasse. R magnum tamen malum ex consilio accipiet, ac sibi comparabit.

> Che l'antedetta espositione di Eustratio è stata seguita da tutti gli altri Interpreti Latini. (ap. 37.

T questa espositione hanno seguito Auerroe, S. Thomaso, Burleo L'Acciaiuolo, Giouanni Maggiore, il Buridano, Chryfostomo Iauello, & vitimamente Theodoro Zuingero, Autor riprouato, nelles fue tauole. che Hermolao Barbaro nell' Epitome, & Giouanni Caso nel specchio delle questioni Morali no hanno toccata questa difficultà; & frà gl' Interpreti di nostra lingua Bernardo Segni, & il Figliucci. Alla quale opinione pare anche che si accostasse Alessandro Piccolomini nella sua Institution Morale: che altri Autori non hò veduto sopra questo passo. Le parole latine de quali ne par necessario in cosa. tanto importante di apportar tutte puntalmente, senza lasciarne alcuna: acciò si possa dar più saldo giuditio, se noi con ragione habbiamo dissentito da huomini si grandi nell'espositione di questo luogo. , Dice dunque Auerroe: Certitudo enim inuenitur in multis speciebus, & propter hoc non omnis certitudo est bonum consilium. mali nanque interdum perfantur consilium sanum ad inueniendum malum aliquod : & hoc factum co-, rum non est bonitas consilij; est etenim malum, & bonitas consilij bonum. , S. Thomaso ne suoi Comentarij. Tamen Incontinens, & prauus quando-, que adipiscitur per suam ratiocinationem illud, quod proponit cognoscere: putd , cum inuenit viam, per quam possit peccatum prepetrare: vnde per similitudi-,, nem dicitur recte consilians, inquantum scilicet inuevit viam efficaciter ducen-, tem in malum finem: sed tamen assumit pro fine quoddam magnum malum. , puta furtum, vel adulterium. Et dice S. Thomaso, che questa è retta. consultatione per similitudine: perche poco di sopra ha posto, che la. rettitudine del configlio si prende in due modi; propriamente, come nelle cose buone; metaforicamente, & persimilitudine, come nelle cattine, & vitiose: & per le due voci incontinens & prauus, intende come vediamo, l'huomo assolutamente, & semplicemente vitioso: concludendo, che la sua consultatione è retta per similitudine. Burleo sente in. tutto con S. Thomaso: & volendo anch'esso, che la consultatione dell' , Incontinente sia retta per metafora, espone cosi. Nam prauus, & in-, continens, quanquam per ratiocinationem, viam, & consilium inuenit illud, ,, quod intendit cognoscere: vt cum inuenit viam . per quam possit peccatum per-, petrare; & tunc dicitur rette confiliari, &c. L'Acciaiolo esplica in tal guisa, Non enim omnis restitudo consily pertinet ad bonam consultationem: name

, aliqua videtur pertinere ad Incontinentem; qua dirigendo confilia sua, conatur , attingere finem aliquem pernicio sum sibi propositum Giouanni Maggiore ,, dice ne suoi Commentarij sopra il sesto dell'Etica, Cum vero plurifariam , rectitudo dicatur; proprierectitudo est rationi conf manea: vulgaris malis con-, uenit. & poco doppo: liquidum est non omnem rectitudinem bonam consul-, tationem esse. Incontinens enim, & flagitiosus accomoda media ad malum " finem excogitat; & ratione subducendo inuenit medium, &c. Giouanni Burilib. 6. , dano nelle sue Questioni sopra l'Etica espone, Eubulia autem ex proprie-9. 18. , tate nominis importat bonitatem consily; verum ad optimum sinem attingen-, dum: quia contingit ad malum finem dare rectum confilium. Chrysostomo , Iauello nelle Epitome, Pro quo aduerte quod, & in bonis, & in malis conlib. 6. trac . 3.,, tingit quempiam reste consiliari. Consiliatur enim reste quantum spestat ad ra-,, tionem consili, quando inuenit certam, & determinatam viam consequendi C. I. , finem intentum, etiam quod sit malus. Hoc modo recte simul conferi it, & ,, consiliant fures in furando, & adulteri in adulterando, & homicide in occi-, dendo: sed hec talis rectitudo non meretur dici Eubulia. Theodoro Autor ,, riprouato espone. Verbigratia quando Incontinens, vel improbus aliquis C. 10. ,, callide ratiocinatur, quomodo turpe aliquod facinus designaudum sit. Ratio-, cinationem autem ipsam rectam, veramque fuisse euentus ipse confirmat. Scopum , namque suum assequitur. & appresso, At incontinens vel improbus, qui in-, honestum aliquod facinus suscipit, & de eo perpetrando astute cogitat, eaque ,, astutia voto suo potitur; o bas quidem royigeras: nil il tamen boni hac sua. 3, rectaratiocinatione affequitur; quin peti is est pliya naxòr o mangas e queniam, & se ipsum, & alios damno afficit.

# Che gl' Interpreti di nostra lingua hanno sentito l'istesso. Cap. 38.

espositione. percioche il Figliucci dice così, Et che sia livero, che possitione percioche il Figliucci dice così, Et che sia livero, che non ogni diritto consiglio sia buona consultatione; vedete che vno incontinente, & reo huomo molte volte consegue quello che egli per discorso, & ragione si propone di ritrouare: & così questo tale si può dire hauer consultato rettamente; hauendo ritrouato, & conseguito, l'intento suo: tutta via egli con questo suo consiglio si procaccia vn., danno, & sà vn errore, & vna tristezza non piccola, percioche il suo, consiglio non è dirizzato à buon sine. & è da notare, che il Figliucci in questo luogo vuole, che la retta consultatione sia genere prossimo della buona. Il che diciamo, perche altri hanno stimato, che la consultatione, & non la retta consultatione sia il suo genere immediato: altri che la retta consultatione sia il suo genere immediato: altri che la retta consultatione sia disserenza sua formale, come si è veduto.

Ales-

Alessandro Piccolomini nell'ottano libro delle sue Institutioni piglia. C. 25. (per quello ch'io raccolgo) la retta, & la buona consultatione per l'is-" tesso: dicendo, la prima di queste dispositioni si domanda buona, & " retta consultatione. & più di sotto, A'uoler'adunque, che prudentemé-, te operiamo, bisogna, che non ci manchi la retta consultatione. Poscia , convenendo con gl' Interpreti latini, esponè cosi aper miglior notitia "-delle quali dispositioni, & habiti; dico primieramente, che quantun-" que buona consultatione si soglià domandare ogni consultatione, che , per l'acquisto di qualche fine troua appunto quei mezi, che à quel fine , conducono il consultante: nondimeno perche spesso adiviene, che così " fatte consultationi saranno in rispetto di qualche fine non buono, & , non lodeuole; ne segue; che douendo il prudente hauersi sempre pro-, posti lodenoti, & honesti fini nelle sue attioni; haura di mestieri di con-, sultatione, che non solo sia buona nel modo detto, cioè che ageuol-, mente possa condurre al fine; ma che sia veramente, & rettamente " buona; come all'hora farà, quando non solo trouerà mezi à proposito , per il fine; mà faranno ancora per fini, che si possano stimar honesti, , & lodeuoli. Bernardo Segni ne suoi Commentarij scostandosi (come C. 9. si vedrà) meno di tutti dal vero, è disserente da gii altri Interpreti per tre capi: l'vno perche vuole, che la retta consultatione sia genere della buona: in che consente col Figliucci: l'altro perche intende in questo luogo per Incontinente, non propriamente tale; ma Intemperante: il terzo perche la consultatione, & il configlio di esso non vuole, che si possa domandar retto. in che nondimeno hà contratij non solo gli altri Interpreti: ma Aristotele istesso: il quale, come vediamo domanda retta questa consultatione dell'Incontinente. Ma sentiamo le parole , del Segni: Ela rettitudine, si come io hò detto, il genere del buone " consiglio la quale parte della diffinitione essaminando qui il Filosofo. , afferma non ogni rettitudine esser buon consiglio: pigliando la rettitu-,, dine qui per il fine, che si conseguisce conciosia, che e' si possa conse-, guire yn mal fine (& questo non è rettitudine di consiglio) come verbi gratia conseguire vn adulterio: il che fanno gl' Incontinenti, che qui ", si pigliano per gl' Intemperanti, e quegli che si propone il cattino fine , in cambio del buono. in which will be a first of the same of th

· 6414

Che Aristotele nel luogo addotto ha sentito il contrario di quello; che stimarono gl' Interpreti. Che nell' Incontinente è retta ragione, & elettione secondo lui. (ap. 39.

Alidunque sono l'espositioni de gl'Interpeti sopra questo belliss-L mo passo. ma noi, sia detto con buona pace di huomini si grandi, at pensiamo, che Aristotele in questo luogo habbia inteso tutto il contrario di quello, che essi espongono; & che cotal' espositione ripugni grandemente alla sua dottrina. il che facilmente confesseremo, se ne ridurremo à memoria quello, che nel libro precedente si è detto, da noi della contrarietà, & del contrasto, che si ritroua nel continente, & nel incontinente frà il senso, & l'intelletto; fra la volontà, & la cupidigia; & che in estila ragione è retta: che à questo fine ancora, & per intender qual sia veramente la retta consultatione appresso Aristotele, come anche quiui si disse; si trattò con ogni diligenza di questa materia; & della vera espsitione diquel passo del terzo dell' Anima: & parimente se nericorderemo, che con questo fondamento habbiamo mostrato nel trattato della Elettione, oue si è anche parlato à lungo della natura ... della continenza & della incontinenza; come secondo Aristotese nell' incontinente essa elettione è retta, & seguentemente anche la consultatione, che è parte di lei; & insieme retta la ragione: poiche l'elett one retta presuppone la retta consultatione; & la retta consultatione, la retta ragione. di che si è anche detto quatche cosa nel libro precedete. Et ciò hà tante volte, & si chiaramente per tutti quasi i libri dell' Etica detto Aristotile, & particolarmente nel settimo; ch'io non credo, che alcuno possa leggere, & non stupire, come Eustratio, & tutti gli altri sieno caduti in cotal' opinione. Vediamo di gratia quello, che egli : C. 1. F., dice nel principio di detto libro. Idem quoque effe continens, & perstans in ,, constitio rationis: ide incontinens, & erationis consilio excedens. atque incotines ... ,, quide cognoscens praua esse, que agit: ob affectum tamen agit. at continens, 6. 4. F., cum pranassciat esse cupiditates, ob rationem tamen eas non sequitur. & non , molto doppo. Sed illorum, qui circa corporales fruitiones versantur, circa ,, quas temperantem, & intemperantem existere diximus; qui non ex electione, " sed preter electionem, & consilium, excessus & incundorum sectatur, & mo-" lestorum fugit, famis videlicet, sitis, caloris, frigoris, ceterorumque omnium, que ad taltum, gustatumque speltant; is non cum additione; quod circa hac sci-, licet sit, verbi causa, ire: sed absolute tantummodo incontinens dicitur. Et più " di sotto trattando delle spetie dell'incontinenza; Incontinentia alia teme-C. 7. F., ritas, alsa imbecillitas est: nam aly obi consultarunt, in ijs, que decreuerunt. , ob affectum postea non perstant: aly quia non consultarunt, ab affect à ducuntur.

Ne

Ne quali luoghi, come vediamo più chiaro, che il sole, vuole Aristotele, che l'incontinente habbia la retta ragione, & la retta consultatione; ma che operi contra esse, vinto dall'affetto: ò che non l'habbia in alcun modo, cioè ne retta, ne erronea, non consultando per l'esficacia, & forza di esso assetto: come auiene in quella spetie d'incontinenza, che egli appella temerità. Et vuole in oltre, che l'incontinente habbia retta elettione, come à pieno si è dimostrato nel trattato sudetto: che " perciò dice chiaramente in vn luogo parlando di esse, Prauus autem non C.10. F. " est: quippe cum electio eius proba sit. & nelle parole dianzi addotte, Vbi , consultauerint in is, que decreuerunt, ob affectum postea non perstant. Oue · la voce decreuerunt, dinota senza dubbio elettione; non essendo altro · l'eligibile per parer d'Aristotele, come anche di sopra si è detto; che il consultabile determinato: & seguentemente l'elettione non altro che vna consultatione determinata.

Si continua d prouare che nell'Incontinente e retta ragione, & consultatione secondo Aristotele. Si dimostra, perche egli domandasse nel luogo addotto retta consultatione quella dell'Incontinente.

Vindi non molto dopò, replicando questa verità, disse chiaramente, che nell' Incontinente la ragione è retta. Est etiam. C. 3. P. quidam, qui ex affectu è recta ratione exturbatur, quem sanc superat affectus, vt ex recta ratione minime agat: non tamen ita superat, vt talis euadat, qui eiusmodi voluptates effuse sibi esse sectandas persuasum habeat. ,, atque hic est incontinens. Et più di sotto trattando della differenza, che C.9. è fra il Continente, & l'Incontinente, dice, che questo si lascia superar dall'affetto abbandonando la retta ragione (che altro non è, se non la retta consultatione) quello non si lascia vincere; ma vbidisce alle persuafioni della retta ragione. la onde parlando di vna delle spetie dell' " incontinenza, dice non molto dopo, Alter enim ex ipsis in ijs, que con- C.10. F. ,, sultauerit, non perstat: concludendo, che l'incontinente è simile ad vna Città, che disponga, & ordini rettamente, & bene ogni cosa, & che habbia buone leggi: ma che non se ne serua, ne l'vbidisca: secondo la " qual dottrina vediamo scritta nel secondo libro de Magni. Neque enim C. 6. ,, continens, aut incontinens, qui ratione falsus est, sed qui recta institutus ratio-,, ne, qua tam mala, quam bona discernit. incontinens quidem, qui & eiusmodi ,, ratione non persuasus est; sed continens, qui persuasus ab ipsis non agitur cupi-,, ditatibus. & poco di sotto trattando della disserenza, che è frà l'incon-,, tinente, & l'intemperante. Est nimirum incontinens qui bonum obtinet, , rectamscilicet rationem, cum intemperans non habeat. Oue io non sò vedere

come possa dirsi più chiaramente, che nell'incontinente è retta ragione, retto & intiero il discorso. Quindi più di sotto trattandosi se l'incontinente può esser Prudente; si dice, che l'vno, & l'altro hà la retta ragione; & che in ciò non è fra essi disserenza : ma perche nondimeno è visitio del Prudente non solo di hauere la retta ragione, & di conoscer quello, che conuenga fare per operare rettamente; ma di porio anche ad essetto, & di operare quelle cose, che dalla retta ragione gli sono dimostrate: il che non sà l'incontinente; perciò esso incontinente non si può dire Prudente. Oue pure vediamo chiaramente assermato, che nell'incontinente è retta ragione non meno, che nel Prudente. Diximus enim (segue Aristotele secondo, che interpretiamo noi) Prudentem

», esse non solum cui inest recta ratio : sed cui inest avere, & que secundum rectam , rationem optima illi apparent. quod si optima agit prudens; vtique ipse prudens , non erit incontinens. Il qual luogo dichiara anche molto bene, perche nel sesto dell' Etica dicesse Aristotele, che il Prudente è pratico; & nel settimo lo confermasse: aggiungendo, che l'incontinente non può esset Prudente: perche non è pratico, & attino. Hora se è chiarissimo nella dottrina di Aristotele, come si èveduto, che nell'incontinente è retta ragione, & retta confultatione, & elettione; sarà dunque falso quello, che Eustratio con gli altri Interpreti dicono, che la consultatione dell' incontinente sia proportionata, & atta per conseguire il sine, che egli si propone, & che conseguisce: & che perciò presa in asto senso si potrà dir retta consultatione. conciosia che la consultatione, che hà l'incontinente, non solo non sia atta per conseguire il fine da lui proposto; ma sia in tutto contraria ad ottenerlo: come, & dalle autorità addotte di fopra da libri dell'Etica, & da quanto si è detto da noi nel libro precedente, esponendo il testo cinquantesimo settimo del terzo dell'Anima; si raccoglie chiaramente. poiche egli mosso da sfrenato appetito desidera, per essempio, di adulterare, & questo è il suo fine : ma la retta. ragione, & consultatione, che sono in lui, à rincontro lo persuadono, che l'adulterio sia cattiuo: dalla quale, come dice Aristotele, partendossesso incontinente, & seguendo l'affetto immoderato, vinto da esso contra la retta ragione, & confultatione, che sono in lui; ottiene il fine che si è proposto & commette l'adulterio. Perciò domanda Aristotele la consultatione dell'incontinente retta, essendo ella conforme alla. retta ragione. il che non essendo stato auertito da gli Espositori; sono incorsi nel gravissimo errore che vediamo. Comettendone insieme vn altro non men'graue, di domandare la consultatione, che essi presuppongono esfere nell'incontinente, retta consultatione: la quale quando. si concedesse ritrouaruisi nel modo; che propongono; non si potrebbe

ragione. Da che è anche manisesto esservero quello, che nel primo libro diceuamo contra coloro, che volendo dissinire la erronea, & cattiua Ragion di Srato; dissero che ella è retta regola: aggiungendo, che da questo luogo di Aristotele, non solo non riceueuano aiuto alcuno, per render probabile la loro opinione: ma che essa più tosto veniua riprouata: non potendo essere nelle attioni Morali retta vna cosa secodo la dottrina di Aristotele, che non sia conforme alla retta ragione: alla quale opponendosi secondo loro, l'apparente Ragion di Stato: non può anche cotal ragione domandarsi in alcun modo retta regola.

Qual sia la vera divisione della cosultatione in tutte le sue spetie secondo Aristotele. Qual sia la buona consultatione secondo l'istesso: & che ella ricerca tre conditioni: delle quali se ne raccontano due. (ap. 41.

H Ora dalle cose dette di sopra, & dal discorso, che sa Aristotele in questo luogo, è chiaro, che si caua assai facilmente la vera diuisione della consultatione in tutte le sue spetie, secondo la sua dottrina, non auertita per ancora (ch'io sappia) da alcuno. conciosia che secondo lui la consultatione si dee primieramente dividere in consultation retta, & in consultatione erronea: & la retta in buona consultatione, & in vn altra spetie, che, ritenendo il nome comune del genere, chiamaremo retta consultatione; ad essempio del Maestro, che per la pouertà delle voci dividendo la Prudenza Politica nel sesto dell'Etica, c. 8. l'vna spetie chiamò Legislatrice, l'altra con il nome comune del genere, Prudenza Politica. Parimente l'erronea in mala consultatione, & in quella, che pure ritenendo il nome del genere, erronea domandaremo. & ciascuna di queste specie si possono pigliare in due maniere: cioè à assolutamente tali, & dirizzate all'vltimo, & assoluto fine comune a tutti; ò dirizzate ad alcun particolare, & certo fine, che al comune pure si riferisca. che così insegnò Aristotele con l'essempio della " buona consultatione, dicendo. Fieri item potest vt absolute bene consultet C. 9. F. ,, quispiam, & ad quendam finem. Bona itaq; consultatio absolute ea est, que ad ,, finem absolute: quedam vero bona consultatio, que ad quendam finem spectans, ,, persicitur. Hora fatta questa divisione; qual diremo noi esser secondo Aristotele la buona consultatione ? Certamente che considerato condiligenza il luogo sopradetto; diremo la buona consultatione esser quella secondo lui, che propostosi per fine il vero bene, & l'honesto,

discorre intorno à mezi proportionati, & nel tempo proportionato per

C.9.1.6.

conseguirlo. Il che se è vero; ci si dimostra chiaro tre esserre le conditioni, che concorrono à formare la buona consultatione. La prima che il fine sia buono, & in somma qualche bene, & honesto: il che insegnò Aristotele quando dopo l'hauer detto quanto della consultatione si è apportato di sopra: segue immediatamente, secondo che not, , accostandoci alla greca verità, interpretiamo: Videtur autem bonum ,, esse aliquod bene consultasse: etenim huiusmodi restitudo consultationis, que bona , dicitur consultatio, boni est consecutiua. Nelle quali parole mostra, che la buona consultatione necessariamente si propone, come per sine, qualche vero bene: & rende in oltre la ragione, perche la consultatione fi possa domandar retta consultatione. che così affermò egli, parlan-, do dell Incontinente: Itaut recle quidem consultauerit. ma non buona consultatione: il che dimostrò quando soggiunse, Magnum tamen malum compararit. la qual ragione si è, perche l'incontinente si propone il fin cattiuo, come di sopra si è detto: & questo conseguisce, tutto che in vniuersale consulti rettamente, & conosca, che è mal fatto. La seconda conditione, che concorre à formar la buona consultatione, è che i mezi sieno proportionatià conseguire il sin proposto: & proportionati intende hora in vna sol maniera, cioè honesti. conciosia che potendoss intendere in due maniere, cioè atti, & honesti: & non atti, & non honesti; l'attitudine di essi è compresa dalla consultatione, come di sopra si è veduto. Per la qual cosa potendosi conseguire vn buonsine, ma con mezi cattini, & vitiofi, diciamo che la buona consultatione ricerca necessariamete honestà di mezi: della quale conuengono tutti gli Espo-6. 9. F., sitoriche Aristotele fauellasse in quelle parole: Sed sieri tame potest, vt fal-, sa ratiocinatione id assequamur : quodque oportet facere assequamur : per quod tamen oportet, non assequamur; sed medius terminus falsus sit. quare neq; bee , erit bona consultatio, qua quod oportet quidem assequitur quispiam; non tamen , per quod oportet. Che perciò disse Eustratio ne suoi Commentarij. Quid igitur ad hec respondebimus? illud scilicet non ita hic falsum esse medium dici , ab Aristotele, vt vel factum non sit; vel per id agenti alicui bonum non euenerit: , sed eo modo, vt licet bonum sit, quod per ipsum euaserit; medium tamen ipsum

, bonum esse minime possit. Si come, per essempio, se alcuno con il mezo dell'adulterio ò a se stesso, ò alla Patria cagionasse qualche gran bene; come l'vcider' il Tiranno.

Cbe

#### Qual sia la terza conditione, che forma la buonas consultatione secondo Aristotele. Cap. 42.

A terza conditione, che forma la buona consultatione, appartiene al tempo: la quale secondo il Feliciano, & il Lambino, partico-,, larmente spiego cosi Aristotele. Preterca sieri potest, vi multo tempore C. 9.1.6. ,, aliquis; aliquis vero cito consultans, quippiam assequatur. ergo neque illa adhuc ,, bona consultatio est: sed ea rectitudo, que secundum vilitatem id quod oportet, ,, & sicut, & quando, existit. Et tutti gli Espositori intendono, che Aristotele prescriua qui la misura del tempo, che si ricerca alla buona consultatione: ma si dividono in due schiere. percioche potendosi ò in tempo conveniente; ò in più lungo, & più breve spatio di quello, che convenga, consultare di qualche cosa; alcuni vogliono, & frà questi Eustratio che egli intenda la consultatione, fatta in lungo spatio di tempo, non , esser buona. la onde dice ne suoi Commentarij. Quocirca que longiore ,, quam oporteat, tempore sit consultatio, non dum bona consultatio censenda est. Multi enim sunt, qui vel ob ingenij tarditatem, vel ob animi timiditatem, ali-,, udque huir smodi quippiam, segniores effecti, plus temporis quam necesse sit in , consilis terere consuenerint; at que inde fine eo, quem sibi proposuerunt aut pror-, sus frustrentur; aut non perfecte; aut, si perfecte, non sinc periculis tandem po-, tiantur, atque hoc ipsum omnino plus temporis quam oporteat in consilijs terere, , vituperabile cst, & bone consultationi non conuenit. Altri sono di contrario parere, cioè che Aristotele insegni, che la consultatione, fatta in tempo conueniente, sia la buona; & biasimi più tosto la consultatione fatta in tempo breue: & di questa opinione surono Auerroe, Burleo, Giowanni Maggiore, & L'Acciaiolo . nella quale varietà, se frà tanti grand' huomini io osassi di spiegare i mici pensieri; persuaso da quello, che di sopra ha stabilito Aristotele per vero, nel mostrare che la buona cosultatione non può esser buona coniettura; oue hà concluso, come si è veduto, che la buona consultatione ricerca per sua natura lunghezza di tempo: direi, che trouandosi egli di hauer ciò accennato, & remendo che alcuno no stimasse, che alla perfettione della buona consultatione sofie necessario di consumar tutto il tempo in consulte : voglia qui insegnare, che il tempo troppo lungo, come ben espone Eustratio, non sia più à proposito del tempo breue, per formar la buons consultatione. Hora esposto ch' habbiamo, & assai chiaramente, s'io non erro, quello, che veramente intenda Aristotele per buona cosultatione: testa che dimostriamo que, che sia l'altra spetie, che dicemmo dianzi domadarsi có il nome comune, Retta cosultatione. la quale ciò che sia, facilmete

ci risolueremo; se hauremo à memoria quanto di sopra si è discorso.

Che differenza sia fra la retta, & buona consultatione. Si considera di nuouo perche Aristotele domandasse retta la consultatione dell' incontinente: & perche retta, & non buona. (ap. 43.

H Abbiamo detto con l'essempio dell' Incontinente che la retta-consultatione ricerca i mezi honesti; ma la buona oltre i mezi tali ricerca di più che tale anche sia il sine: & che perciò Aristotele domanda quella dell' Incontinente retta consultatione; perche si affatica intorno all'honesto: potendo, anzi douendo la consideratione de mezi honesti, constituire la retta consultatione. conciosia che la consultatione di sua natura riguardi secondo lui propriamente i mezi, & non il fine, come si è detto: per la qual cosa è ben conueniente, che la rettitudine del mezo faccia retta la consultatione. Sarà adunque la retta. consultatione quella, che mentre ci rappresentiamo vn fine non honesto, come sà l'incontinente, i cui fine è di seguire il piacere disordinato: discorre non dimeno intorno à mezi honesti; & per consegue nza atti à farne deviare da cotal fine, & quelli ne rappresenta: come, per essempio, l'incontinente si presuppone per fine l'adulterio; ma la ragione subito consultando lo dissuade: nondimeno vinto dall'affetto, & dalla cupidigia, segue il vitio. A rincontro il continente non si lascia. mutare, & superar dall'affetto, & vbidisce alla persuasione della ragio-, ne. Ecco le parole d'Aristotele nel settimo dell' Etica. Continens enima , ex affectu, & cupiditate non immutatur. nam cum inciderit, persuasioni ob-, temperans est. di che si è di sopra, & anche nel secondo libro discorso assai. Questa consultatione adunque dell' Incontinente domanda. Aristotele nel presente luogo, come si èveduto, retta consultatione: perche si assomiglia alle buone leggi, & alle buoni ordinationi; & pche è effetto della retta ragione: non essendo alcuna disferenza frà il continente, & l'incontinente in questo particolare della consultatione: ma -folo in questo, che il continete stà saldo in quello, che gli mostra la retta ragione; l'incontinente, lasciandosi vincere, quella abandona. Et ecco , le parole d'Aristotele. Incontinens enim in ratione non persistit, quia ma-, gis, quam oportet; hic quia minus quam oportet, quippiam sectatur: & con-, tinens perstat, & obneutrum immutatur. Del qual contrasto della ragione & dell'appetito sensitiuo, & della quale contrarietà di operationi, si è da noi parlato à bastanza nel secondo libro. Et se alcuno mi domanderà, perche questa consultatione dell'incontinente sia qui da Aristotele nomata retta, ma non buona; & perche generalmente quella, che non presuppone il buon fine, si debba dire retta, & non buona: rispondo, come nel trattato dell'Elettione è stato da noi dimostrato, che si come

94473

come il buon fine presupposto dall' appetito sensitivo informato dell' habito della virtù morale, rende non solo retta; ma buona l'elettione: così la consultatione, che oltre i buoni mezi, hà buono il fine per la concordia dell' appetito sensitivo con la retta ragione, si dee non solo retta; ma etiandio buona domandare. In che appare la meravigliosa connessione de Dogmi di Aristotele, & come vno dipenda dall'altro; poscia che essendo la cossiltatione parte dell'elettione, si come nel trattato di lei per sentenza dell'istesso, si è dimostrato; si come questa si divide in retta, & in buona; così dee anche esser retta, & buona la consultatione.

Si muouono alcune graui difficultà intorno alle parole d'Aristotele della .

retta consultatione dell'incontinente, & si risoluono. Qual fosse la .

cagione dell'error degli Espositori sopra questo passo . Cap., 44.

M A dirà alcuno, se questa dell'incontinente secondo Aristotele è retta consultatione, la quale resta senza il suo fine, che è la virtù, & l'honesto; come dunque su da lui detto nel luogo sopraposto, che l'incontinente ottiene quello, che si propone discorrendo di vedere? come fù aggiunto ciò anche conuenire al prano, & vitiolo? come fù il vitioso dato per copagno all'incotinente? come finalmente sù concluso che rettamente hanno consultato, ma che si acquistano vn gran male? , percioche egli dice cosi; come rante volte di sopra si è veduto; Incontines , enim, & prauus, quod proponit sibi ratiocinando videre, assequitur: vt ita recte , quide consultauerit: magnu tamen malu sibi comparauerit. Nelle quali parole pare che veramente voglia dire, che l'incontinente, & il vitioso ottengono col mezo della consulta quel fine, che rettamente consultando si propongono di ottenere . poscia che dice chiaro, Incontinens enim, & prauus quod sibi proponit ratiocinando videre, assequitur (le quali parole sono per auentura state cagione dell'errore di Eustratio, & de gli altri) 2. & questo discorso domanda subito retta consultatione, seguendo: vt ita recte quide cosultatiuerit: & no dimeno coclude che ottegono mal fine; , dicendo; Magnum tamen malum sibi comparauerit . per la qual cosa la retta consultatione converrà al vitioso ancora; non solo all'incontinente: & sarà dirizzata à mal fine, affaticandosi intorno à mezi vitiosi : che è il contrario di quanto si è da noi di sopra stabilito per vero. Quindi l'Acciaiolo esponendo questo luogo, domando (s'io non erro) retta consultațione anche quella, che si affatica intorno à mezi catțiui: tutto che il fine sia buono: quando cosi lasciò scritto ne suoi Commentarij. Inmuit ergo Philosophus, quod sicut conclusio vera concludi potest tam ex faise,

Aa

W. -

3, quam ex veris propositionibus, & medys: sic finis bonus acquiri potest tam per , mala, qua per bona media: & illa consultatio, que est per mala media, non erit bona consultatio: quanuis dici possit quedam rectitudo consilij, vt patet. Quindi l'istesso Acciaiolo, Eustratio, Burleo, & tutti gli altri, come dalle autorità addotte di sopra è manisesto, hanno domandata retta consultatione quella, che per cattiui, ma atti mezi, ottiene vn cattiuo fine. Rispondiamo, che Aristotele, quando dice dell' Incontinente che, quod proponit sibi ratiocinando videre, assequitur; non intende del fine, ch' egli si propone, & desidera di ottenere: come, per essempio, di adulterare: ma di quel scopo, che la retta ragione, discorrendo, in lui si propone di conoscere: cheè, per essempio, che l'adulterio sia cosa vitiosa, , & da fuggire: & perciò dice Aristotele divinamente, che ottiene, quod 2) sibi proponit videre ratiocinando: Que il verbo videre si riferisce al discorso, & all'occhio dell'anima nostra; che è la mente, & la ragione: di cui è proprio il discorere: & in somma si riferisce alla cognitione, che in esso è intiera, & perfetta: auenga che inutile, come insegnò Aristotele nel >> iuuenilis aliquis sit . non enim defectus penes tempus est : sed quia, & viuit, & , singula perseguitur ex perturbatione. talibus enim cognitio perinde, atque in-

6. 3. F., primo dell' Etica dicendo, Interest autem nihil iuuenis etate, an moribus

continentibus, inutilis euadit. La doue il fine dell'incontinente è riposto nell'attione, & non nel discorso. & ben dice Aristotele, che assequitur: poscia che, come egli dichiara nel settimo delle Morali, & da noi con molti suoi testimonij è stato prouato: l'incontinente hà il discorso della ragione in vniuersale intiero, & non depranato. per la qual cosa ottiene quello, che si propone di conoscere, consultando rettamente, & concludendo, che l'adulterio non sia buono: se ben poscia tirato dalla cupidigia, & dall'affetto, non applicando, come insegna Aristotele nell'istesso libro, la propositione particolare; ò, se l'applica, non l'hauendo in atto; ò se l'hà in atto. proferendola; come gli ebbriachi i versi d'alcun Poeta: si parte da questa retta consultatione; come di sopra si è detto: & seguendo il senso, commette l'adulterio. Intorno à che non vogliamo lasciar d'addurre vn' altro chiarissimo testimonio d'Aristotele, che à mio parere non hà replica: il quale altamente di ciò filo-C.14. L., sofando nel primo delle Morali; cosi lasciò scritto: Videtur autem etiam

, altera animi vis rationis quidem expers effe; que tamen aliquo modo eius est , particeps. Nam, & continentis, & incontinentis rationem, animique partem , eam, que ratione predita est, landamus. Resta enim illa est, & ad optimas ,, facta hortatur, atque excitat. Apparet autem in eis etiam alia quedam pars d

, ratione auersa natura, que rationi repugnat, ac reluctatur. che perciò disse Tex. 47. nel terzo dell'Anima, come si è veduto nel secondo libro: Pretereas

quam

, quammis intellectus inbeat, moneatque dianoea fugere aliquid aut persequi, , non mouetur : sed ex cupiditate agit, quemadmodum incontinentes. One vediamo, che egli domanda il discorso dell'incontinente retto, come quello, che è retta ragione: affermando, che ecciti, & essorti à ottime operationi: & che nondimeno esso incontinente, ancor che l'intelletto comandi, & il discorso ammonisca di fuggir il vitio, & seguir l'honesto; partendosi da questi ammaestramenti, opera secondo la cupidigia.

### Qual sia stato l'inganno de gl'Interpreti nell'espositione del luogo sopradettto. (ap. 45.

🧎 🧸 A se questa interpretation' è vera; gransailo sù dunque quello di IVA Eustratio, & degli altri Interpreti, quando riferirono le parole d'Aristotele, nelle quali afferma, che l'incontinente conseguisce queilo; che discorrendo si propone di vedere; al fine esteriore di esso incontinente, che è l'adulterio; & al consultare intorno a' mezi atti per conseguirlo: domandando cotal operatione fuori d'ogni douere, & contra i veri principij del Filosofo, retta consultatione, & non al fine (per così dire) interiore del discorso, & alla cognitione, che ottiene per mezo di esso discorso l'incontinente: il quale è dentro a' confini dell' honesto, & della retta ragione: & forma perciò la retta cosultatione: cocludendosi per esso, che l'adulterio non è buono. oltre, che comette Eustratio con gli altri Interpreti per mio parere vn' altro grauissimo errore; quando quella voce d'Aristotele, Et prauus, interpreta prauus absolute. il che forse condusse tutti ad errare, & sù cagione, che Bernardo Segni, apportando vna glosa molto dura, dicesse ne' suoi Commentarij, che per incontinente debbiamo in questo luogo intendere intemperante: percioche, come insegna Aristotele nel settimo delle Morali, l'Incontinente è ben prauo: ma non assolutamente tale. Onde nobilissimaméte ,, filosofando di lui, cosi disse; Est etiam quidam, qui ex affectu, & recta C. 8. F. ,, ratione exturbatur: quem sanc superat affectus, vt ex recta ratione minime agat: , nontamenita superat, vt talis euadat, qui eiusmodi voluptates effuse sibi esse , sectandas persuasum habeat: atque hic est incontinens, qui intemperante melior , est; nec est absolute prauus: quippe cum in eo id, quod optimum est, id est princi-,, pium ipsum conservetur. Il qual luogo ne dimostra anche chiaramente. quello, che di sopra si diceua, cioè che l'incontinente discorre secondo la retta ragione, & che perciò questo suo discorso si domanda giustamente retta consultatione. & più di sotto conclude del medesimo. , Prauus tamen non est: quippe cum electio eius proba sit: quare semiprauus est, C.10. F.

n Gron iniustus, non enim est insidiosus. Le quali autorità dimostrando

chia-

M 3

chiaramente l'errore di Eustratio, & de gli altri Interpreti, ne fanno 14 palese la cagione, perche l'incontinente non sia vitioso assolutamente: ma come dice Aristotele, semiprauus. la quale è perche opera per assetto, & cupidigia: come egli insegnò nel terzo dell'Etica, & non per elettione: hauendo essa elettione retta, & retta la consultatione, & la ra-6.8. F. gione. che perciò disse l'istesso, che l'incontinente commette le cose ingiuste; ma non per tanto è ingiusto: ne si potendo senza il concorso della elettione, & seguentemente della consultatione, & della ragione essere assolutamente cattino, & vitioso; essendo la virtu, & il vitio vn habito elettiuo : & giudicando essa elettione i costumi, & manisestant. 4. L. dogli sopra ogni altra cosa, come nel terzo pure dell' Etica insegna il medesimo: si come senza il concorso dell'appetito sensitiuo non si può anche essere assolutamente buono: di che chiaro essempio ne è il continente, il quale tutto che operi per elettione, come nel terzo, & settimo delle Morali, afferma Aristotele; nondimeno si domanda dall' istesso semibonus, per il contrasto, & per la contrarietà, che è in lui dell'appetito sensitiuo con la volontà, & con la ragione. Delle quali cose tutte non men dissicili da esser intese, che belle, & curiose; siè da noi discorso con ogni diligenza nel trattato dell'elettione, & della sede delle virtu Morali.

# Si raccontano particolarmente gli errori delle espositioni disopra recate. Cap. 46.

TI Ora se questa Filosofia è vera, la quale noi teniamo per verissima, 1 & per conforme intutto alla dottrina di Aristotele; è chiaro, che Eustratio non doueua, ne poteua dire, che quella consultatione sia retta, la quale si affatica intorno a' mezi vitiosi, per conseguire vn vitioso fine. percioche questa non può essere, se non erronea, & vitiosa: non. doueua dire, che la consultatione dell'Incontinente sia tale: non doneua esporre la voce, prauus, prauus absolute: ma all'incontro ammonito dal Maestro, prauus non absolute, & semiprauus. conciosia che questo saccoppia, & stà con l'incontinente, secondo la sua dottrina: ma non il prauo assoluto. che per prouare Aristotele, & essercitare secondo il suo costume gl'ingegni; vsò il termine vniuersale, & del genere; dicendo, & prasus: & lasciò che chiunque si raccorda de suoi principij, conoscesse, che potendo il prano essere ò assolutamente tale, ò non assolutamente; non si poteua qui per la compagnia, che egli dà dell' incontinente, intender del prano assoluto. Per vltimo non doueua dire, che l'incontinente consegua quello, che discorrendo si propone di vedere:

con-

rociosia che, come si è dimostrato, egli consegue vna cosa appunto contraria à quello, che discorrendo, si propone di vedere; & ad esso suo discorfo, & confulta. E chiaro in oltre, che Auerroe non doueua chiamare sano, & certo (intendendo per certo retto) il consiglio del vitioso, per ottenere vn fine vitioso. perciò che questa non è consultatione ne sana, ne retta: che S. Thomaso, Burleo, & l'Acciaiolo non poteuano seguir questa dottrina: aggiungendo Perciò, la consultatione dello incontinente esser retta per metafora. conciosiache ella è veramente propriamente, & assolutamente retta consultatione; & non tale per similitudine, come si èveduto. Non doueua Giouanni Maggiore negare, che la consultatione dell'incontinente fosse conforme alla rettaragione, & riporla sotto la consultation vulgare: la qual vuole, che sia propria de vitiosi. percioche ne conuiene, per non dissentire dal Filorofo, affermar il contrario; cioè che essa non sia in alcun modo vulgare; ma conforme in tutto alla retta ragione. Non doueua Giouanni Buridano affermare, che il configlio dato à mal fine, si domanda retto: & molto meno aggiungere Chrysostomo Iauello, che la retritudine del configlio confiste nel trouar mezi atti per conseguire il fine; siasi esso fine ò buono, ò cattiuo: & che perciò i ladri, gli adulteri, i micidiali consultano rettamente: conciosia che tutte queste cose sono opposte alla dottrina del Filosofo. Similmente è manisesto che Theodoro Zuingero Autor riprouato non poteua domandar il discorso dell'incontinente astuto: essendo egli conforme alla retta ragione, come si è veduto. ma ponendolo tale, non poteua dire, che fosse retto, & vero; & che fosse retta consultatione: conciosia, che falsa, & erronea si doueua domandare. Che non doueua il Figliucci far l'incontinente, &il reo vn istessa cosa; & voler perciò che esso incontinente dirizzi il suo discorso à mal fine: ma facendolo tale; non doueua aggiunger, che habbia retta consultatione. Che Alessandro Piccolomini non poteua affermare, che la retta, & la buona consultatione sieno il medesimo: essendo elle molto differenti. conciosia che (come si è veduto di sopra, ma più chiaramente nel trattato dell'elettione) la consultatione dell'incontinente, secondo Aristotele, è retta; ma non buona. Che non doueua affermare domandarsi buona ogni consultatione, che per l'acquisto di qualche fine troua mezi atti: percioche questa si dee chiamare secondo Aristotele consultatione in genere: & se il fine è cattiuo; mai non si può domandar buona: mà si bene tal hora retta, come vediamo. nell'incontinente. Che per vltimo Bernardo Segni non poteua, ne doueua, facendo aperta forza alle parole del Testo, esporre per Incontinente Intemperante. percioche la consultatione dell' Intemperante.

non si può domandar retta: essendo contraria alla retta ragione; & venendo dalla falsa, & erronea ragione, ch' è in lui, per hauer corrotto il principio, cioè l'intelletto: come nel settimo dell' Etica insegna Aristotele. La cui espositione è per questo altro capo ancora molto ripugnante alle parole del Filosofo; percioche ella vuole, che per retticudine s'intenda il sine: & posto questo sondamento, nega, che nell'incontinente sia rettitudine di consiglio: il che nondimeno asserma chiaramente Aristotele, domandando quella dell'incontinente retta consultatione.

Per qual cagione non debbiamo restare d'assaticarci dopo tanti grandi huomini intorno à i scritti d'Aristotele. Che quanto egli disse della continenza, & incontinenza è molto conforme alla più antica Filosofia. (ap. 47.

Veste cose tutte quand' io considero, vedendole apertamente. contrarie a' principij, & alla dottrina del Maestro: parmi che diano cuore ad ogni debolingegno di filosofare, con certa speranza, che dopo tanti grand'huomini, i quali con suprema laude hanno coltivato il fertilissimo campo de' scritti d'Aristotele:non sia per essere la nuoua sua coltinatione, & fatica senza frutto: posciache per l'eccellenza, & divinità dello Scrittore; per la grandezza, & difficultà delle materie; per la oscurità, & breuità dello stile: sempre resta da. trarre in virtù di studiosa diligeza dal profondo seno di essi alcun riposto pensiero à tutti gli altri fino all'hora celato: come nel passato discorso con l'essempio di quanto egli scriue della retta consultatione dell'incontinente è manisesto. in cui proponendosi Aristotele vna dottrina. vera, trita, & antica del contrasto della parte ragioneuole, & irragioneuole dell' Anima nostra nell'incontinente; & della integrità, & perfettione in lui del discorso, & della ragione; si sono nondimeno tutti questi grand' huomini da essa discostati. Hò detto vera, perche la proviamo in noi medefimi: trita, perche fii da esso insegnata, come si è veduto, in mille luoghi: antica, perche fù senza difficultà riceuuta da Filosofi inanzi à lui. conciosiache (lasciando per hora Platone da parte) la leggiamo appo Theage Pythagorico cofermata nel suo libro delle virtu co queste parole: le quali, & per la bellezza loro, & per maggior chiarezza, & confermatione di quanto di sopra si è detto; non-» vogliamo lasciar d'apportare. Peculiariter autem ad virtutem moralem.

<sup>&</sup>gt;> voluntas, vel electio, que in bonis est, requiritur. Ratione enim, & potentia >> vti quis potest etiam absque virtute, aut vitio: voluntate non item. prorsus

<sup>20</sup> enim omnis de moribus estimatio à voluntate petitur: ideoque etiam per vima

, ratio superans iracundiam, & cupiditatem; patientia, & continentiam indit. , Per vim rursus ipsa superata ab irrationalibus, incontinentiam, & mollitiem. », Iluiusmodi autem affectiones anime, non plane virtutes, nec plane vitia exi-Stunt . ratio enim in eis sana est : irrationales autem partes languent . Et quatenus obsequitur, & regitur ira, & concupiscentia à parte anime, que ratione est predita; continentia, & patientia virtutes sunt: quatenus autem coacte, nec voluntarie istud agunt; vitia sunt. oportet enim virtutem non cum dolore, sed cum gaudio, que conueniunt, prestare. Contra quatenus quidem preualent furor & concupiscentia rationi, mollitiem, & luxum ingerentes, vitia censentur: quatenus vero inuiti indulgent affectibus, cum sciant se delinquere, integro oculo " mentis, hec non vitiasunt. La quale bellissima dottrina noi vediamo esser stata accuratamente seguita da Aristotele nel trattato della continenza & incontinenza. Nè Pythagora altro volle dimostrare con la sua Metempsicosi; ne gli antichi Poeti con letransformationi della fauolosa Circe: conciosia che, si come la parte dell'Anima nostra irragione uole vbidendo la parte ragioneuole, si fà ragioneuole per participatione: & all'hora di fiere, deueniamo veri huomini: & l'Anima nostra secondo Pythagora partendosi da gli animali, viene ad albergare nel Corpo humano: cosi la parte ragioneuole lasciandosi superare dall'irragioneuole, viene à farsi in vn certo modo irragione uole per participatione: & noi d'huomini all'hora diueniamo fiere; & l'Anima nostra secondo l'istesso pone il suo albergo nelle bestie.

Si conclude il discorso fatto di sopra. Quali sieno le spetie della consultatione erronea. Si spicga secondo gl' Interpreti la dissinitione data della buona consultatione da Aristotele. (ap. 48.

A ritornando onde partimmo, in qual sentimeto per risolutione de' dubbij sopraposti, habbia detto Aristotele che l'incontinente ottiene quello, che si propone di vedere discorrendo; & come gli habbia dato per compagno il prauo, & vitioso; & che nondimeno quella dell'incontinente si dee domandare retta conultatione; assai chiaro si è veduto. La onde per dar sine a questo discorso della retta, & buona consultatione; passiamo à considerare le spetie della consultatione erronea. Fù da noi di sopra divisa la consultatione erronea in due spetie, cioè in mala consultatione, & in quella, che ritenendo il nome del genere, pur erronea si domanda. Hora diciamo la mala consultatione esser quella, che opposta, & contraria alla buona, & dirizzata ad vna cattiuo & vitioso sine, si assaica intorno à cattiui mezi, ben che atti, per ottenerlo. Onde come suori della retta ragione, & dell'honesto,

si domada mala consultatione. L'erronea consultatione poi sarà per la disciplina de' contrarij quella, che opposta parimente alla retta, mentre pressuppone il buon fine; discorre nodimeno intorno à mezi cattiui, ma però atti ad ottenerlo. Hora hauendo noi discorso à bastanza della consultatione, & delle sue spetie; & hauendo veduto quello, che veramente si debba intendere per buona consultatione secondo Aristotele; resta, che apportandone la sua vera dissintione, vediamo quel ch'ella habbia da fare con la Prudenza, & come sia parte di lei. il che fatto; apparirà anche esser vero quanto dicemmo nel principio del presente discorso. Diciamo dunque, che la diffinitione della buona consultatione, per comun' opinione de gli Interpreti, è da Aristotele apportata in. C. 9. F., quelle parole. Si igitur Prudentium est bene consultare; bona consultatio ,, rectitudo ea esse videretur, que secundum vtilitatem ad quendam finem spectat, " cuius Prudentia vera existimatio est. i quali, & frà gli altri Eustratio, vo-,, gliono, che quell'vltima particella. Cuius prudentia vera existimatio est, sia posta da Aristotele in questa diffinitione in luogo di vltima disferen-, za, & di proprio sostantiale, & convertibile con il suo diffinito. Cum. , verò (dice Eustratio) postremo adiungitur, cuius Prudentia vera existima-,, tio est; id vltime differentie in definitione locum obtinet . que cum ipsa etiam bona consultatione reciproca est. Soggiungendo, che in esta auiene l'istesso, che nella diffinitione dell huomo, del termine, che poniamo, ch' egli sia capace di scienza. conciosia che ogni buona consultatione hà questo fine, che la Prudenza di essa èvera estimatione: & all'incontro tutto quello, che cade sotto consulta, la Prudenza di cui è vera estimatione; è fine della buona consultatione. percioche essendo la Prudenza vua certa, & non errante ragione delle cose, che si appetiscono, & che vengono in consulta; vengono anche per questa cagione ad esfer' honeste, & vtili tutte le cose, che si propongono alla sua deliberatione; & parimente i modi, con i quali si ottengono i sini proposti, conuiene, che sieno buoni, & honesti, & atti ad ottenere detti fini: come quelli, che sono somministrati dall'habito della Prudenza, che è buono, & , honesto. il che hauendo detto, conclude: Opus igitur est vt bone consul-

, honesto. Il che hauendo detto, conclude: Opus igitur est vi bone consul, tationi hec quoque differentia addatur, quasi proprium quoddam substantiale,
, quod insam ab habitibus illis distinguat, qui habent quidem reliquas differen, tias; sed carent tamen Prudentia, que verum de sine insorum existimet, ac iu-

della buona consultatione, come vitirna disserenza, & sostantiale, cuius Prudentia vera existimatio est: & seguentemente le parole, che precedono restitudo ea esc. saranno, come parte materiale di essa buona consultatione, & in luogo del genere.

## Si riprona la sopradetta Espositione. (ap. 49.

N Oi dunque trattando sempre con quella libertà, che dee il vero Filosofante, crediamo, che questa espositione non sia da riceuersi in alcun modo: & è la ragione; perche se vitima, & sostantial disserenza, & reciproca della buona confultatione fosse questa particella, cioè di cui la Prudenza è vera estimatione; ne seguirebbe, che la buona consultatione fosse verità già determinata. il che è in tutto contrario à quanto di essa hà di sopra Aristotele risoluto: il quale non con altra ragione dimostrò, che la buona consultatione non può essere opinione, se non con questa, perche ella, formalmente parlando, non può essere rettitudine di verità, come è la vera opinione: non può essere enunciatione: non può essere assermatione, ò negatione: mà consiste l'essenza ", fua nel discorrère, & dubitare. Et ecco chiarissime le sue parole. Que ,, tamen neque scientie est, neque opinioni. scientie si quidem neque rectitudo rlla C. 9. F. ,, est, neque error: opinionis autem veritas rectitudo est. Accedit quod definitum ,, iam omne id est, cuius est opinio. Quin etiam neque sine ratione bona consulta-,, tio est.relinquitur igitur ad dianoeam pertinere: quippe, cum non dum sit enun-" ciatio: nam opinio non inquisitio, sed enunciatio iam est. Ma se proprietà essentiale, & vitima disserenza della buona consultatione è, che ella sia vera estimatione, & tale conviene, che ella sia, se questa disserenza è reciproca,& se tutto quello, che è buona consultatione, Eius Prudentia vera existimatio est; & tutto quello, Cuius Prudentia vera existimatio est, è buona consultatione; ne seguirà necessariamente, che essa buona consultatione sia vera estimatione, sia rettitudine di verità, & seguen-\*têmente verità determinata, & enunciatione. il che tutto da Aristotele espressamente è di essa stato negato. Non contiene la consultatione, ne la retta, ne la buona buona consultatione, formalmente parlando, alcun giuditio: perche all'hora non sarebbe assolutamente consultatione; ma consultatione già determinata, & diverrebbe elettione. sperciò non può la buona consultatione essere estimatione: conciosia, che questa detta da Greci บัสอักเปอง, come insegnò Themistio sopra il T. 154 secondo dell' Anima, significa vn habito, che giudica delle facoltà ragioneuoli: onde si dice da Aristotele esser come genere; & abbracciare come sue disferenze la scienza, l'opinione, & la Prudenza: auenga che in questo luogo non si debba prender come genere; ma come spetie, & contraposta all'opinione; si come di sotto mostreremo, nel qual sentimento affermò l'istesso nel sesto dell'Etica, contraponendola all'opi- C. 3. L. nione, che ella può essere (come anche essa opinione) & vera, & falsa: il che no potrebbe essere, se non fosse insieme affermatione ò negatione.

& nell'istesso libro poco di sotto si serue di questa istessa voce, vaixalis, per significare il retto giuditio, che dà la Prudenza aiutata dalle virtù Morali, del sine, cioè de principij delle cose Morali. Onde non si può dubitare, che in questo luogo ancora ella non sia posta nel medesimo sentimento, per la qual cosa se la buona consultatione sosse estimatione, & giuditio; ella sarebbe vna cosa determinata, vn giuditio, vna affermatione, & negatione, vn enunciatione: il che è in tutto contra la sua natura, & contra la mente di Aristotele, come si è dimostrato.

### Si muone vna dubitatione intorno alle cose dette das Eustratio, & si risolue. Cap. 50.

T se alcuno mi dirà, che Eustratio intende questo esser sine , L della buona consultatione, dicendo: Omnis enim bona consultation , talem habet finem, cuius Prudentia vera existimatio est. Omne item quod in , consultationem cadit, cuius Prudentia vera existimatio est, id bonæ consultatio , nis sinis est: Risponderò, che se ciò è fine della buona consultatione. come ancor noi vediamo; adunque non è propria, & vltima sua differenza, come egli vuole: non potendo il fine d'vna cosa, che à lei è sempre esterno, esser sua disserenza sostantiale. Oltre che ne meno è reciprocaquesta conditione: potendo essere vera estimatione, & vero giudicio tal hora del Prudente intorno à cose, che non ricercano consulta. In oltre nasce vn altra dissicultà molto importante: percioche Aristoteleintende per fine, quel fine che l'agente si propone d'ottenere: per commodum, ò viile, intende i mezi atti per ottenerlo. Hora se noi riseriamo la particella, cuius, al fine, come sà Eustratio, di maniera. che sia il senso, cuius, scilicet finis Prudentia vera existimatio est; ne seguirà, che la buona consultatione sia del fine; il che hà tante volte Aristotele negato: affermando che è de mezi, & non di esso fine. Diciamo dunque noi, che hauédo Aristotele posto esser molto essentiale as Prudente la buona consultatione, dopo l'hauerne apportata la diffinition di lei; soggiunge, che questa operatione, che noi chiamiamo buona consultatione, non si dee fermare in questo solamente; ma che dalle cose consultate bisogna, che segua la vera estimatione, se la consulta. non hà da esser in darno; & che perciò la Prudenza del ben consultare è la vera estimatione: cioè vn retto, & vero giuditio delle cose consultate. Noi habbiamo detto nel trattato dell'Elettione, che ella è secondo Aristotele composta di tre operationi di consultatione, giuditio, & appetito: & che il giuditio segue la consultatione, & la determina: essendo essa consultatione dirizzata per sua natura al giuditio delle costa conconsultate, come à suo fine. hora questo giuditio delle cose consultate chiama qui Aristotele vera estimatione: nel qual giuditio consiste la perfettione di questa operatione. & si dourà secondo questa interpretatione riferire la particella, cuius, & la Greca su non alla vocefinem, & τέλος: ma al το de βουλ de da: di maniera, che fia il senso: cuius bene consultare Prudentia vera existimatio est. Per la qual cosa non hanno che fare nella disfinitione della buona consultatione queste parole, ne esplicano ò contengono differenza alcuna sostantiale, & intima di essa buona cosultatione, per se stessa considerata, & in quanto si distingue dal giuditio, come la considerò Aristotele. & qui parimente scopriamo, che il ben consultare, & giudicare sono operationi immediate della Prudenza; & non fatte con il mezo d'altre virtù aggiunte: & come alcuni hanno stimato; dicendo Aristotele, che la Prudenza del ben consultare è quella, che finisce in vero giuditio delle cose consultate. Oue, come vediamo, attribuisce il ben consultare, & giudicare ad essa Prudenza, & non ad altra virtù: come anche di sopra haueua fatto della consultatione, quando disse esser opera massimamente del Prudente di consultare. il che si è ne passati discorsi da noi in più luoghi auertito.

Che la buona confultatione è come parte integrale, & materiale rispetto al giuditio. Si dichiara secondo l'Autore la dissinitione di essa.

A se ciò è vero; diremo che la buona consultatione sia più tosto IVI come parte integrale, che potentiale: ò diciamo materiale della Prudenza: il giuditio, & estimation vera, come parte formale di essa. & questo è quel giuditio, di cui più di sotto parlò Aristotele, trattando della perspicacia: quando insegnò la differenza, che è frà essa, & la Pru-, denza. Ideo (dice egli) circa eadem quidem, circa que Prudentia versatur: ,, idem tamen Prudentia, & perspicacia non est: Prudentia enim preceptiua est: , quid enim agendum, aut non agendum sit finis est ipsius : perspicacia vero iudi-, catiua tantummodo. Oue come vediamo, concede il giuditio alla Prudenza: aggiungendo però, che ella non è giudicativa solamente; ma in oltre ordinatrice: il che quello, che significhi esporremo à suo luogo, & da questo discorso di Aristotele intendiamo quello, ch'egli volesse dire nel terzo della Politica: oue cercando se sia la medesima virtù di C. 4. colui, che commanda, & tiene l'imperio; & di colui, che vbidisce: & dicendo, che tutte l'altre virtù sono comuni ad amendue, dalla Prudenza in fuori, la quale è virtù propria di colui, che commanda; soggiunge, che di coloro, che vbidiscono, non est virtus Prudentia, sed anulio Joža: cioè pera opinio. perciò dubitando, alcuno potrebbe dire, cha

fe la Prudenza, come egli qui afferma, è ἀληθησ ύπολη ψισ, cioè veras estimatione; & l'estimatione è come genere dell' opinione; onde l'ab-

braccia, & comprende, come di fogra si diceua: adunque se la Prudenza è vera estimatione; sarà anche vera opinione: & coloro, che vbidiscono, hauendo vera opinione, necessariamente hauránno vera Prudenza: il che nel luogo addotto nega Aristotele: oltre che se la parte dell' Anima nostra opinante è l'istesso che la consultativa, & l'intelletto pratico: per questo rispetto ancora, hauendo colui, che vbidisce vera opinione; si dourà dire, che habbia vera Prudenza. Alle quali cose noi rispondendo diciamo, che l'estimatione (come di sopra si accennò) non si prende qui in vece di genere: ma di spetie, & di cosa. contraposta all'opinione, come la prese Aristotele nel sesto dell'Etica: dicendo di sette cose, con le quali l'Anima nostra dice il vero, cioè l'Arte la Prudenza, la Sapienza, la Scienza, & l'Intelletto, l'Estimatione, & l'Opinione: con le cinque prime sempre dice il vero: con le due vltime cioè con l'Estimatione, & con la Opinione può dire il vero, & il falso. , Nam existimatione, & opinione (dice egli) sieri potest ut mentiat ur anima. per la qual cosa essendo (come raccogliamo dal secondo dell' Anima) l'opinione accompagnata sempre dalla fede: & essendo la fede di quelle cose, che non ne intendiamo la causa, & la ragione: la doue l'estimatione può hauer congiunta detta causa, & ragione; Aristotele disse dininamente nel sesto della Politica, che coloro, che vbidiscono, deono hauer vera opinione, & non la Prudenza :perche hanno da prestar fede, & credere à quanto vien loro imposto dal Prudente, che come posseditore della ragione dell'operare, giustamente commanda, & sopra loro tiene l'Imperio: & quando noi diciamo, che la parte opinante dinota l'intelletto pratico; si dee intendere che ciò faccia in quato significa, che ella riguarda le cose contingenti: alle quali è per sua natura dirizzata l'opinione. onde cio non reca difficultà alcuna. Perciò dunque dice Aristotele nel sesto dell'Etica, che la Prudenza èvera. estimatione: perciò nel terzo della Politica, che colui, che vbidisce, dee hauere vera opinione, & non Prudenza, cioè retta estimatione: la quale importa, come vediamo vn vero giuditio: cioè accompagnato dalla causa, & dalla ragione delle cose consultate, & che si deono operare. il che è proprio della Prudenza: come i passati discorsi hanno dimostrato, & i seguenti dimostreranno. onde vstitio del Prudente, & della ragione è perciò il commandare, & il persuadere à colui, che dee vbidire : & di quello, che dee vbidire vintio è di credere, e di lasciarsi presuadere. A che hauendo riguardo Aristotele nel luogo addotto del secondo dell' Anima, disse, si come io interpreto: Amplius omnemo

opi-

T.151. &. T.158.

10

opinionem sequitur sides : sidem autem suasum esse: persuadet autem ratio. Et la ragione persuade, & commanda, & èil vero Architetto: perche ne possede la cagione, come nel secondo libro si èveduto. Sarà dunque la vera diffinitione della buona consultatione (per dar fine al trattar di " lei) contenuta solo in quelle parole : Bona consultatio, restitudo ea esse vi-

,, detur, que secundum vilitatem ad quendam finem spectat. Oue non sò vedere, perche Bernardo Feliciano intendentissimo per altro delle lettere Greche, vi habbia posto il verbo videtur: conciosia che secondo la ve-,, rità del Testo greco, conuenga dire. Bona consultatio restitudo erit con-

,, sultationis, secundum quod expedit ad aliquem finem, Oue hò aggiunto consultationis: perche alla voce restitudo (come è manifesto per il discorso d'Aristotele satto di sopra) si dee supplire, consultationis: hò riposto in Inogo di secundum viilitatem, secundum quod expedit, per fuggire questa voce villitatem posta dal Feliciano, & dal Lambino: conciossa che nel-Testo greco la voce συμφέρον, vsata da Aristotele, non significhi in questo luogo primieramente l'vtile; quasi che egli intenda la buona consultatione douersi proporre per scopo l'vtile assolutamente, anche disgiunto dall'honesto: ma significa, come spesse siate suole appò lui, quello, che conuiene d'operare, supposto l'honesto, & la virtà, Nel qual sentimeto sù detto dall'istesso nel terzo dell'Etica, che la ignoran- C.2. L. tia eius quod expedit, la quale cade nell'elettione, cagiona la malitia. & nel duodecimo della Metafisica vediamo accompagnata questa voce con le leggi, & posta à significare quello, che è espediente alla Re- Tex. 500 publica fondato nelle leggi, & nel honesto. & nel fine del secondo libro della Politica hà pure l'istesso sentimento, ma chiaramente nel quinto C.10. , dell'Etica soue Aristotele dice che le leggi commandano. quod expedit C.3. L.

,, omnibus vel optimis, &c. & nel terzo della Politica hauendo riguardo C. 8. all'istesso, afferm à che il ben ciuile è il giusto, & il giusto to nom ou poépor, cioè q communiter expedit. Per la qual cosa in questa diffinitione della buona consultatione, significherà senza dubbio mezi honesti ad otrenere il fin proposto, & non riguardanti l'vtile solamente: come potrebbe per auentura parere ad alcuno, mosso dall'interpretatione del Feliciano, & del Lambino. Nella qual diffinitione la particella, fine, dice parimente sin buono, & honesto. il che esser proprio suo significato, dimostrò Aristotele nel secodo della Fisica cotra Euripide, & soggioge, Tex. 23. Aliquem: perche essendo la consultatione, & buona consultatione specialmente di cose particolari: bisogna anche, che il fine, à cui tendono i mezi, che sono l'oggetto della buona consultatione, sia specialmente particolare.

li può dir buona.

C. 13.

Si conferma quanto si è detto di sopra. Si espone un luogo del settimo della Politica. Cap. 52

T che questa sia la vera opinione d'Aristotele intorno alla buona L' consultatione; & che ella secondo lui non si possa dir buona, se non hà queste due conditioni, cioè che il fine sia retto, & i mezi retti; eccone, oltre tanti luoghi, & ragioni addotte di sopra, vn' autorità bellissima del settimo della Politica: con la quale intendiamo sigillar questa materia; & nell'interpretation della quale huomini grandissimi si sono per nostro parere discostati dal vero. Dice dunque Aristotele secon-, do l'interpretatione dell' Aretino: Duo sunt, in quibus omnis commendatio , bene agendi consistit: vnum vt propositum, ac finis agendi rette subiaceat: aliud vt eas, que ad illum finem ferant, actiones inueniamus. Fieri enim potest vt & concordent hec interse, & discordent . nam quandoque illud ad quod intenditur, rette iacet: sed in actionibus, per quas ilio potiri credimus, aberratur. quandoque autem omnia ad finem diriguntur: sed finis ipse est praue positus. , quandoque etiam in vtroque est error, veluti circa medicinam. neque enim qua-,, le aliquod esse oportet sanum corpus rette indicat interdum: neque ad subiettum o, sibi finem opera diriguntur. Oportet autem in artibus & scientus hec vtraque o, obtineri; finem; & eas, que sunt ad sinem, actiones. Et vuol dir' in somma Aristotele, coforme alla dottrina insegnata da lui nel sesto dell' Etica. & spiegata da noi di sopra della buona consultatione; che il 70 20, onde si dice Eubulia; cioe, che vna cosa, acciò si possa dir buona, & fatta bene, ricerca due conditioni: l'vna, che il fine sia retto, & buono: l'altra, che i mezi, & le attioni, che tendono ad esso fine, sieno parimente rette, & buone, & proportionate al fine. che ciò volle dir'egli in. , quelle parole: Aliud est eas, que ad finem ferant, actiones inueniemus. 11 che tanto è à dire, che le attionissieno atte, & rette insieme : altrimenti non farebbono proportionate, & conuenienti ad esso fine, come egli vuole. Ma (diciamo noi) si troua vna consultatione, che hà retto il fine, & retti i mezi, & le attioni, che tendono à esso. adunque questa. sarà veramente buona confultatione. adunque bene da noi fiì detto di sopra, che quella consultatione, che non hà il fin retto, ancorche i mezi siano retti; non si può dir buona: ma si dee domandar solamente retta. il che conferma Aristotele nell' autorità sopradetta: affermando, che quello, che noi diciamo bonum, & bene, dipende talmente da queste due conditioni, che mancandone vna, non che amendue, la cosa non

Si considerano, & riprouano le interpretationi del luogo addotto del settimo del'a Politica. Si raccoglie quanto si è detto della buona consultatione. (ap. 53.

N A vediamo come huomini di altissimo ingegno habbino recato nel latino idioma queste prime parole del Filosofo. Ecco il Se-, pulueda: Duo sunt, in quibus cuiusque reibonitas, & rectitudo consistit; Ma perche aggiungere superfluamente rectitudo, senza che sia questa voce nel Testo Greco: essendo la rettitudine, come genere, ne potendo vna cosa esser buona, che non sia parimente retta: si come nel sesto dell'Etica Aristotele hà insegnato. Ecco il Vittorio con errore (al mio ,, debol giuditio) molto più graue. Quoniam autem duo sunt, in quibus exi-, stit laus omnibus rebus. ma dato che vna cosa, che sia buona, sia lodeuole per sua natura: che hà nondimeno da fare la laude con quello, che inlegna qui Aristotele? oltre che non tutto quello, che è lodeuole, propriamente parlando, è anche buono: conciosia che noi lodiamo, come dice Aristotele nel settimo dell'Etica, la continenza, la quale non C. 1. è assolutamente, & propriamente buona; perche non è virtu, & possiamo, & debbiamo lodare la consultatione, & elettione del continente & dell'incontinente; le quali sono rette; ma non buone; come di sopra si è mostrato. Hora hauendo noi veduto quello, che sia buona consaltatione, & come ella sia parte della Prudenza, & come di parte di csa Aristotele ne ha trattato; & che la retta consultatione è differente non poco dalla buona; è chiaro (pare à nie) l'errore di coloro, che Picl. equiuocando, & prendendo la retta consultatione per la buona: hanno Grad. 50 stimato essa retta consultatione esser parte della Prudenza. il che è in C. 300 tutto contrario alla dottrina d'Aristotele. E chiaro ancora, che non potendo la buona coniettura, & la Solertia esserparti della buona consultatione; non possono similmente esser partine integrali; ne formali di essa Prudenza: come molti Autori hanno creduto. la onde non sarà stato mediocre errore di coloro, che trattando della Prudenza, hanno Picolo lasciato scritto, la Solertia secondo Aristotele esser parte di essa Prudè- Grad. 5. za: & esfer, spetialmente vtile alla consultatione: à cui non dimeno essa C.30. Solertia, come nemica del discorso, si può dir per natura in tutto opposta. Resta hora à vedere, che cosa sia Perspicacia, Sentenza, Intelletto & Callidità: & che proportione habbiano con la Prudenza. percioche in tal maniera non solo si confermerà maggiormente la verità da noi di sopra dimostrata, che Aristotele non habbia trattato di queste quattro facoltà, come di parti della Prudenza; ma solo, come di habilità, & dispositioni naturali; & come di preparationi ad introdurre la forma,

& l'habito della Prudenza nell'Anima nostra: ma si farà anche manisesto, che vtilità esse apportino alla Prudeza, & alla buona cosultatione.

Che cosa sia Perspicacia secodo Aristotele per opinion di Eustratio. Cap. 54.

C. 10. Iciamo dunque con Aristotele nel sesto delle Morali, che la Perspicacia detta da S. Thomaso, & da Scolastici Synesis, è vu habito, per il quale si dice l'huomo perspicace: & che non è l'istesso, che Scienza, & Opinione; ne alcuna delle scienze particolari: perche non si assatica intorno alle cose eterne, & immobili: ne meno intorno alle cose, che auengono à caso: ma per sua natura è dirizzata à quelle cose, delle quali si dubita, & si consulta: & perciò hà il medesimo oggetto, che la .

C. 10. F. Prudenza. Onde Aristotele: Sed de quibus dubitaret qui spiam, atque con-

6.10.F., Prudenza. Onde Aristotele: Sed de quibus dubitaret quispiam, atque con-, sultaret. ideo circa eadem quidem, circa que Prudentia, versatur. Dal qual luogo noi raccogliamo, che il giuditio della Perspicacia è in torno alle cose consultabili: & delle quali è la consultatione; & perciò intorno à mezi, & non intorno al fine; cioè à i principii delle cose agibili: si come pure intorno à mezi spetialmente si assatica la Prudenza ancora. ma come foggiunge Aristotele, & si disse pur dianzi; ella non è però l'istesso che la Prudenza: poiche la Perspicacia giudica solamente. il che ne dimostra, che ella, per suo parere, come anche di sopra sù auertito, non è parte di essa nè integrale, ne potentiale: mà la Prudenza oltre il giudicare, non fermandosi nel sol giuditio; passa più inanzi ad vna terza. operatione, che si chiama ordinare, & commandare intorno alle cose giudicata, che riguarda l'attione; non essendo altro questo ordinare della Prudenza, che determinar quello, che sia bisogno di operare, & di non operare, per non partirsi dall'honesto. il che dice Aristotele essere il fine di essa Prudenza. Ne sia grave ad alcuno, che noi recitia-, mo qui di nuouo le sue parole. Idem tamen Prudentia, & Perspicacia non ,, est; Prudentia enim preceptiua est. quid enim agendum, aut non agendum

, est; Prudentia enim preceptiua est. quid enim agendum, aut non agendum, sit, sinis est ipsius. Perspicacia vero iudicatiua tantummndo. Le quali panole esponendo Eustratio dice: Prudentiam igitur preceptiuam, ac mode-

, role esponendo Ellitratio dice: Prudentiam igitur preceptiuam, ac mode, ratricem esse inquit, cum sinem eum habeat, vt quid agendum, aut non agen-

, dum sit precipiat, ac mandet. Quid enim agendum quid item non agendum sit,

, inuenit: tum id quod agi debet, agere; ab eo vero quod non debet, abstinere, iubet. Perspicacia autem iudicatrix tantum est; id est, illiud, quod & inuen-

, tum, & mandatum à Prudentizest, tantummodo percipit, ac iudicatita pt

, necesse sit primum Prudentiam inquirere, & inuenire quod honestum, & vtile

" est ; idque precipere : deinde Perspicaciam iudicare, vbi perceperit : & conful-

so tationem esse bonam, & rem ipsam, hoc est tam finem, quam modum, que

exc-

executio ipsa sit. La onde per parer di Eustratio prima sarà l'ordinare, che il giudicare della Perspicacia, Et il giudicare della Perspicacia sarà intorno alle cose ritrouate, & ordinate dalla Prudenza.

Si riproua la sopradetta opinione. Si considerano intorno à ciò le interpretationi d'alcuni altri, & si risintano. Cap. 55.

A certamente ch'io stimo questa opinione, & espositione esser'in tutto contra la mente del Filosofo, & contra il vero istesso. Contra il Filosofo, perche, come vediamo, egli pone prima il giuditio, che l'ordine: onde dice, che la Perspicacia è solo giudicatiua; ma che la Prudenza è in oltre ordinatrice: significando chiaramente, che l'ordine soprauenendo al giuditio, è per sua natura dopo lui. Contra il vero: perche questo giuditio della Perspicacia, cioè questa habilità naturale, à rettamente, & veramente giudicare, della quale fauellando Aristo-, tele nel decimo dell'Etica, perciò disse; Quasi delectus non sit Perspicacie, C. 9. », & quasi maximum non sit reste iudicare: hà proportione, come di sopra si è auertito, con il giuditio vero, & con la vera estimatione della Prudenza: & come naturale habilità, concorreà cotal operatione. la quale estimatione, & il qual giuditio vero della Prodeza segue la buona consultatione: & altro non è (come pure si è detto) se non il giuditio delle cose consultate. il qual giuditio nella elettione segue perciò la buona consultatione, come Aristotele insegnò nel terzo dell'Etica. C.3. onde l'ordine di queste operationi sarà, che prima si consulti: poscia si giudichi: terzo si ordini, che quello, che si è consultato, & giudicato, cioè col mezo del giuditio risoluto; si essequisca, & operi; ò si sugga, è non si operi. per la qual cosa non sarà il giuditio della Perspicacia; douendo aiutare il giuditio della Prudenza dopo l'ordine, & il precetto delle cose consultate: perciòche in tal guisa non seruirebbe, ne recherebbe alcun gio uamento alla Prudenza:ma concorrerà con il giuditio, che dà essa Prudenza intorno alle cose consultate: douendosi per ordine di natura, come è novo à ciaschuno, prima consultare, poscia giudicare delle cose consultate: & per vltimo secondo il giuditio fatto, ordinare, & commandare quello, che debba, ò non debba operarsi. Hò detto che il giuditio della Perspicacia concorrerà con il giuditio della Prudenza: perche il giuditio della Perspicacia non è il giuditio della Prudenza: ma l'vno quasi materia, l'altro quasi forma: l'vno preparatione, l'altro perfettione: l'vno datoci dalla natura, l'altro acquistato da noi: si come non è il medesimo l'operare, & conseguire i mezi della Callidità; & l'operare, & conseguire i mezi della Prudenza; ne Bb

il medesimo l'operatione della virtù naturale, & l'operatione della virtù Morale. Ma à quest'occhio naturale (come più disotto si dira per parer d'Aristotele) della Perspicacia sopraniene l'habito della Prudenza, che appartiene al buon giuditio. delle quali due operationi, come diuerse frà loro, sauellando Aristotele, disse nel decimo dell'Etica.

Fortasse intur legum, auguse, sie Rerum publicarum collestiones, ils qui con-

C. 9. F. ,, Fortasse igitur legum, quoque, & Rerum publicarum collectiones, is, qui contemplari possunt, & iudicare quid nam reste, aut contra se se habeat: aut qualia ,, qualibus conueniant: vtiles essent. At qui sine habitù talia pertrastant; is iu-,, dicare quidem reste ninlicet, nisi fortuito. Perspicaciores tamen ad ea forsi-

tan efficerentur. Oue vediamo affermare Aristotele chiaramente, che senza l'habito della Prudenza, ancor che vi sia l'habito della Perspicacia, non si può dar retto giudirio delle cose agibili. il che ne sì chiara. sede, che la Perspicacia per opinion d'Aristotele è molto disferente. dalla Prudenza; auenga che ancor essa si assarichi intorno algiuditio; & che in somma, come di sopra considerando l'opinione di S. Thomaso si prouò p chiaro testimomio delle parole del Filosofo, & si dirà anche di sotto; ella è vn habito dato à noi dalla natura. la onde non minor errore commise Eustratio, quando pensò, che il giuditio appartenesse. alla Perspicacia, & non alla Prudenza; di quello, che facesse quando volle, che l'ordine, & precetto fosse prima di essogiuditio. Nel quale errore vediamo esser caduto sopra questo passo anche Burleo: il quale ordinando bene queste tre operationi, & volendo, che prima sia il consultare, poscia il giudicare delle cose consultate, terzo il commandare: vuole nondimeno, seguito da Giouanni Maggiore, che il giuditio sia della Perspicacia: non si ricordando, che nel rrattato della buona consultatione già haueua Aristotele attribuito questo giuditio alla Prudenza. Et maggiore errore commise (s'io non sono ingannato) so-Pra ciò l'Accaiolo, il quale annouerando per operationi della Pruden-Za il cercare, ritrouare, & commandare; & tralasciando la consulta, non fece del giuditio alcuna mentione: volendo che tutto appartenga alla Perspicacia. Ma di questo luogo; & quello, che qui importi l'ordinare, commandare, & il precetto della Prudenza (che tutte queste tre voci comunemente suonano il medesimo: auenga che più strettamente considerate sia trà esse, come si dirà à suo luogo, qualche differenza) & qual'operatione sia à lei più intima, & essentiale; & qual più nobile, & principale, ò il consultare, ò il giudicare, ò l'ordinare; essendo cosa al nostro proposito importantissima; si dirà appresso più di sotto.

Si continua d dimostrare la natura della Perspicacia secondo Aristoteles Si muouono, & risoluono intorno ad essa alcune difficultà. Cap. 56.

Ornando hora onde partimmo, hà la Perspicacia vn' altra conditione: la quale è, che hauendo vna certa proportione con la disciplina, che presuppone il Maestro, che l'insegni; giudica spetialmente intorno à quelle cose (delle quali è però la Prudenza) che sono , dette da altri. che perciò disse Aristotele: Neque vero habere, neque ac- C. 10.F. quirere Prudentiam, Prespicacia est: sed sicut perspicere dicitur discere, cum scientia quispiam viitur: ita quoque cum opinione viitur ad ea iudicanda, de ,, quibus Prudentia est, alio dicente: & iudicanda quidem recte: bene enim, & recte idem est: & inde nomen hoc venit Perspiracia, qua bene perspicaces homines sunt; ex eascilicet que in discendo consistit : discere enim sepenumero, per-" spicere dicimus. Dalle quali parole habbiamo chiaramente quello, che di sopra sù auertito, cioè che nella Perspicacia, come in habito naturale, si fonda quell'opinione, che Aristotele nel terzo della Politica. disse esser propria di coloro, che vbidiscono: & hauer proportione con la Prudenza, che sola si ritroua in quelli, che comandano. Per la qual cosa sarà la Perspicacia vn' habilità naturale di ben giudicare di quelle cose, delle quali giudica il Prudente: & di quelle spetialmente, che da altri sono dette: onde come tale, seruirà all'habito di essa Prudenza, che le sopraoiene. Ma qui nascono intorno alla Perspicacia, ò la Synesi, che dir vogliamo, due importanti dubitationi; l'vna perche Aristotele nel primo dell'Etica, numerando gli habiti, & le virtù della parte intellettiua, & opponendogli alla virtù morali, dalle quali gli distingue; , parla in tal guisa; Virtus quoque secundum hanc differentiam distinguitur; C. 13. F. , nam alias ex ipsis intellectivas, alias Morales dicimus: Sapientiam, & Perssi-, caciam intellectivas: Liberalitatem, & Temperantiam Morales. Ma è chiaro che Aristotele intende qui delle virtà, & de gli habiti acquistati da noi ò per esperienza, ò per consuetudine, ò per disciplina; & non de gli habiti naturali: & frà questi ripone la Perspicacia ancora. adunque contra à quanto si è di sopra da noi per sua opinione determinato, ella non sarà data dalla natura, ma acquistata per mezo della esperienza, & della consuetudine. il che volendo egli dimostrare nel luogo addotto, la congiunge con la Prudenza, & con la Sapienza. adunque Aristotele à se medesimo sarà ripugnante. & tutto questo si conferma per vn' autorità del primo de Magni: oue leggiamo la Synesi esser parte della Prudenza. L'altra dubitatione nasce pure da quello, che dice l'istesso nel sesto dell' Etica, fauellando della Prudenza, & della Callidità: & è comune à glialtri due habiti ancora, cioè alla Sentenza, & Bb all'in-3

C.13.F., all'Intelletto: oue cosi parla. Quare quemadmodum in opinativa parte, due species sunt, Calliditas, & Prudentia: ita in Morali due quoque sunt. qua-

nante non si troua altro habito naturale, che la Callidità: adunque da noi stato affermato: & l'istesso hà luogo della Guerne, & dell'Intelletto. Quanto al primo dubbio, l'Interprete antico pare che in quel luogo habbia letto rovo in vece di ovirioro, percioche dice; Sapientiam quidem intellestum de Production intellestuale.

n quidem, intellectum, & Prudentiam intellectuales. Il quale nel sesto dell' Ética, & in ogni altro luogo, che nel testo greco sia mentione della Synesi, ritiene sempre l'istessa voce. Nondimeno perche tutti gli altri Interpreti hanno letto Synesis, & cosi hanno tuttigli Essemplari greci, che hò veduto; noi rispondiamo in due maniere: la prima, che non è alcuna necessità, che per virtù intellettine, & morali intendiamo gli habiti acquistati solamente: & che perciò Aristotele, non hauendo ancoradiuiso le naturali dalle acquistate: il che era per fare particolarmente nel sesto libro; hà voluto far mentione dell'vna, è dell'altra sorte di esse: intendédo per Synesi quella virtù naturale, che nel sesto libro dimostrò ritrouarsi nella parte intellettiua. La seconda, che crediamo per vera, che egli per Synesi, seguendo il comun vso di parlare, & la volgare opinione, intende la Scienza: che perciò l'accoppia con la Sapienza poco più di setto, dicendo. Cum enim de Moribus loquimur, non sapientem, & perspicacem; sed mansuetum &c. Et che sia suo costume prima che distingua le voci, & dichiari in qual guisa per suo parere sieno da. prendersi, di vsarle nel senso, che sogliano gli altri; è cosa manisesta, & auertita in molti luoghi da gl' Interpreti. Hora che la Synesi si prendesse all'hora per scienza, non possiamo dubitarne, se ne ricordaremo di quelle parole di Platone nel Cratylo. Synesis autem veluti Syllogismus

,, quidem esse videtur, eum autem. evekras dicitur, idem significatur, quod scire.
Al quale comune concetto di questa voce, riguardando Aristotele,
disse nel sesto dell' Etica: Sed sicut perspicere dicitur discere, cum scientia
,, quispiam viitur, & questo, che segue. Onde l'autorità allegata del primo dell' Etica non dourà giustamente recare dissicultà alcuna: poiche

in essa parlando Aristotele secondo l'vso comune, la pone à significare la scienza: & nel sesto libro trattando ciò che ella sia secondo la propria opinione, dice che è vn habito naturale: & che veramente non è ne scienza, ne opinione, ne Prudenza. Et quanto al luogo addotto de Magni, diciamo che ò per parte si dee intendere parte materiale; nel qual modo può la Synesi esser parte della Prudenza; ò che questa è vna fra molte di quelle cose, che vediamo con più veri, & maturi pensieri

ciler

effer altrimenti dal Filosofo ne' libri dell' Etica determinate. Alla seconda dubitatione rispondiamo, che Aristotele parla in quel luogo de
gli habiti dell' anima nostra, riguardanti l'operatione, & non la cognitione: & in questo senso fauella della Prudenza. Onde dice, che di cotali habiti nella parte opinante sono due solamente: l'uno naturale,
che è la Callidità: l'altro acquistato, che è la Prudenza. ma non negaperciò, che rispetto alla cognitione, non possano in essa altri ritrouarsi,
come veramente si ritrouano; cioè la Synesi, la Gnome, & l' Intelletto
a come egli chiaramente haueua di sopra dimostrato.

Quello; che sia Sentenza secondo Aristotele, & d che sine egli ne trattasse nel sesto dell'Etica. (ap. 57.

A sentenza è, come diffinisce Aristotele, Aequi iudicium rettum. Ho detto equi, non equiviri, come hà voluto Eustratio; & come intendono gli altri Interpreti, spetialmente il Feliciano, & il Lambino: perche Aristotele pone à mio parere in questo luogo la voce fquum, come oggetto, intorno al quale si affatica la Sentenza: nè parla dell' huomo altrimenti, & di chi giudica. Et retto espone Aristotele, vero. il quale aggiunto (dicendo egli rella autem ipsius veri) pare à me, che ne sforzi à confessare, che tutto questo discorso dee riferirsi all'oggetto, di cui si giudica: & non all'huomo, che lo giudica: non si essendo per trouare (ch'io mi creda) essempio appresso Aristotele, one egli domanda l'huomo vero quello, che giudica di alcuna cosa veraméte: & soledo i Greci dire non meno κρίσιο του αγαθού, & του έπικκους, che κρισιο περί του αγα-เก็บ, & สะคิโ รถึบ เสมเหลือง . il che considerando per auentura il Feliciano. interpretò per leuar questo dubbio, veracis. in che nondimeño parte dall'vso comune della voce d'insour. Nè si ricorra à quella virtu, che Aristotele nel secondo, & nel quarto dell' Etica chiamò Verità, & Verace l'huomo, che la possede: percioche quella non hà che fare conquesta materia; come facilmente ogn' vno può vedere. Sarà dunque la Sentenza vn giuditio vero dell'oggetto, à cui riguarda l'equità: si come anche espone benissimo Burleo. della qual virtù trattò Aristotele: nel quinto dell' Etica, & diremo noi qualche cosa nel seguente libro. Et se la Sentenza hà il medesimo oggetto che hà l'equità; ella verrà dunque à ristringersi à questa virtù, quasi altro non sia, senon vna Perspicacia ristretta all'equità: poi che cosi l'vna come l'altra ègiuditio retto; o diciamo facoltà naturale; habilità, & dispositione di giudicare rettamente, & veramente intorno a' mezi. Nè rechi ad alcuno marauiglia, che Aristotele, essendo si angusti i termini della Sentenza, che Bb lono

sono contenti di vna sola virtù; tratti nondimeno di lei come di cosa gioueuole alla Prudenza, percioche l' Equità è di tanti importanza, & hà si ampli i suoi confini, che si fà degna di questa preminenza: conciosiache non essendo piccola parte della Prudenza, nè vstitio suo di poco momento il considerare, & ben consultare, & giudicare intorno alle cose, che appartengono all' Equità: in cotal sua principalissima operatione, haura luogo la Sentenza. la quale affaticandosi intorno all'equo, sarà per sua natura vn habito à somigliaza dell' Equità, & della Giustitia; che riguarda gli altri; & non quello, in cui si ritroua. che perciò diceua Aristotele nel quinto dell' Etica della Giustitia, che ella è alien# bonum. & questa conditione della Sentenza insegnò qui Aristotele,

Picol. Grad. 5. Cap.30. ,2

C.11. F., quando disse. Nam equa communia bonis omnibus funt in co, quod ad alium " spectant. Il che se èvero; pocoben intesa sarà stata la natura della Sentenza da coloro, che trattando di essa, non solo l'hanno satta parte della Prudenza; ma figliuola del giuditio; & della retta consultatione: & tanto vniuersale, quanto essa retta consultatione; cosi dicendo: Insuper າ necessaria est γνώμη, que est sententia retta ex iudicio prodiens. & poco dopò:

Ex his consultatio recta constituitur; ex qua yvoun sententianempe recta. La doue secondo Aristotele ella è il giuditio istesso, ma però naturale; & non la Sentenza, che nasce da esso giuditio, & è ristretta all'oggetto dell' Equità, nè abbraccia tutto l'oggetto della Prudenza, come fanno la Perspicacia, & la buona Consultatione. in che anche prendendo la retta consultatione per la buona, quasi tra queste non sia alcuna disserenza; non hanno (per mio parere) mediocramente errato.

Che cosa sia Intelletto secondo Aristotele, e perche ne trattasse nel seste della Etica. Si espongono alcune parole molto disficili. (ap. 58.

Intelletto ò, Intelligenza è vn habito ò disposition naturale, con L cui ne rendiamo atti à dar retto, & vero giuditio delle cose agibili, particolari, & contingenti, & de principii loro: & ha proportione, come dice Aristotele, con quel'habito dell'Intelletto speculatino, che conosce i principij della Scienza, detto con il medesimo nome. Onde quello è de primi termini; questo è dell'estremo, & vltimo, de quali non si dà ragione alcuna: & seguentemente sarà l'Intelligenza giuditio vero di quelle cose, che non si consultano. che perciò disse Aristotele, 3, Primorum enim, & vitimorum intellectus est, non ratio: & surà giuditio. perche tatte queste sacoltà importano giuditio; & sono dirizzate à co-, tal' operatione, come affermò l'aftesso dicendo: Sunt autem omnes hi ha-31 bitus consentance ad idem tendentes : nam, & Sententiam, & Perspicacium, o & Prudentiam, & Intellectum ad eosdem referentes dicimus: dum & Senten-" tiam, & Intellectum iam habere, & Prudentes, & Perspicaces appellamus.

. Omnes enim facultates he vitimorum suat, & part cularium. Atque in co qui-" dem, quod ad indicandum idoneus quispiam est, de ijs, que egerit, Prudens, per-

, spicax, & bene sentiens, seu consentiens erit. Luogo bellissimo, & degno di tonima attentione. dal quale cauiamo due cose importantissime, l'una che l'Intelletto non solo non è l'istesso, che la Prudenza (il che hà luogo nella Synesi, e nella Gnome ancora, delle quali, come vediamo Aristotele afferma il medesimo) n a che non può anche esser parte di lei potentiale, ò formale; percioche Aristotele dice che queste sacoltà giudicano di quelle cose istesse, delle quali giudica la Prudenza: che così

, suonano nel Testo Greco quelle parole. De ijs, que iudicat prudens, come bene auerti il Lambino: & non, come qui con manifesto errore inter-" preta il Feliciano. De us que egerit Prudens. ma se il Prudente dà giudi-

ditio sopra le medesime cose; adunque questa operatione del giudicare sà la Prudenza immediatamente per se stessa, & non col mezo d'altra virtù aggiunta; adunque la Synesi, la Gnome, & l'Intelletto non serui-- ranno come parti potentiali alla Prudenza nel giudicare: & bene dice Aristotele, che altro è il giuditio della Prudenza, altro il loro: auenga che mirino al medesimo oggetto. percioche altro è il giuditio, che viene da queste, come da facoltà naturali, altro que lo, che nasce dalla Prudenza, che à queste naturali dispositioni sopraviene, come sorma. La secoda cosa, che noi cauiamo dal luogo addotto è, che se l'Intelletto èvn giuditio vero di quelle cose, delle quali è la Prudenza; & di quelle cose delle quali, come di sopra si diceua, non è discorso, nè ragione, nè consulta; sù dunque ben detto di sopra da noi, che non poteua esser differenza sostantiale, & vitima, & reciproca nella diffinitione della buona consultatione, che la Prudenza sia vna vera estimatione, & giuditio del ben consultare, in maniera che tutto tutto quello, che è vera estimatione del ben consultare sia Prudenza; & tutto quello, che è Prudenza sia vera estimatione di ben consultare: conciosiache questa vera estimatione, & giuditio appartenga anche alla Prudenza rispetto all'Intelligenza; onde è di quelle cose, oue non cade consulta: & perciò non ogni vera estimatione, ò giuditio della Prudenza sarà buona consultatione. Edunque l'Intelligenza vn retto, & vero givditio delle cose agibili contingenti, & particolari: & perciò, come dice Aristotele, alterius propositionis; cioè come benissimo espone Eustratio della seconda propositione. Intellectus quoque (dice il Filosofo) vitimo- C.11. P. · remest in ptranque partem. primorum enim, & pltimorum terminorum intellest .. s est, non ratio.ille quidem, qui in demonstrationibus versatur immobiliam

E. S. L.

, terminorum, & primorum; alter qui in actiuis consistit, vitimi, & eins quod , euenire aliter atque aliter potest; & alterius propositionis. Oue egli prende per l'istesso quelle tre cose, vitimum, quod euenire aliter potest, & altera propositio: intendendo per la voce vitimum, le cose singolari, come si da noi veduto nel secondo libro, che sece anche di sopra nel dimostrare, che la Prudenza non è Scienza: la onde per il termine alterius propositionis non douremo, ne potremo intendere la propositione vniuersale conosciuta dal seso comune; come co manifesto errore espone nelle sue Tauole Theodoro Zuingero Autor riprouato; mà la proposition singolare: la quale, come insegna Aristotele nel settimo dell'Etica, trattando dell'incotinéza, è Signora, & Padrona dell'attione; cioè causa, che ope-" riamo: & ecco le sue parole: Nam cum opiniones alie sint de rebus vniuer-" sis, alie de singularibus, quarum sensus arbiter, ac dominus est; necesse est vbi " ex duabus vna effecta sit : in ijs quidem, que sunt cognitionis, animum id quod », conclusum est enunciare, & affirmare; in ijs autem que sub actionem veniunt, ,, statim agere : vt si omne dulce gustandum est ; hoc autem est dulce, tanquam. , unum de singularibus; necesse est eum, qui possit, quique non prohibeatur, si-" mulatque dictum sit, etiam agere, Et poco dopò, chiamando questa seco-, do propositione nell'incontinente terza opinione, dice: Et tertia boe , esse dulce. hec autem est, que agit. & appresso chiamandota vitima pro-, positione: Quoniam autem vitima propositio eius, quod sub sensum cadit, opi-, nio est, actionunque domina est atque arbitra &c.

## Si continua l'espositione delle parole sopradette. (ap. 59.

A in questo discorso del Filososo noi vediamo chiaro, che quella, che egli domanda nell' autorità sopraposta, altera propositio; dice qui opinione delle cose singolari, signora dell'operare, & quella, che opera, opinione del sensibile, & vltima proportione: apportandone anche di essa essempio in quelle parole: hoc autem est dulce: di maniera che no può cader dubbio, che egli per la particella alterius propositionis, non intenda la propositione singulare, come si è esposto; & non la propositione vniuersale, come intese il Zuingero: la qual proposition singolare è cagione dell'operatione. perche, come habbiamo per l'essempio addotto da Aristotele, essendo nell'animo d'alcuno questa prima, & vniuersal propositione, che ogni dolce si debba gustare; se aggiungerà l'altra, che questa cosa sia dolce; subito con la conclusione segue l'attione, che è il gustare. A che hauendo riguardo Aristotele, nel libretto del moto de gli Animali disse, che la conclusione nel discorto pratico è l'attione istessa: come da noi nel secondo libro si è anche.

auertito. il quale perciò nel terzo dell'Anima, parlando dello intellet- Tex.49. to, & discorso pratico, chiamò questa seconda propositione vitimum dicendo che ella è principio dell'attione in quelle parole secondo l'Inn terprete antico: Cuius enim appetitus, hoc principium practici intellectus: » vltimum autem principium actionis est. Et queste seconde propositioni aggiunge per questa cagione Aristotele nel luogo del sesso dell'Etica, C. 12. che hora consideriamo, come interpretò meglio, à mio parere, d'ogni , altro l'Argyropilo, che principia sunt eius gratia cuius. Et perche questa particella, gratia cuius, come è noto, altro non significa appo Aristotele, che il fine; sarà il senso di queste parole oscurissime, che le seconde propositioni sono principij del fine; o vero, che sono principij di quello con il cui mezo otteniamo il fine. Nè mi è nascosto, che huomini gran-,, dissimi hanno esposto questo luogo in tal forma, dicendo: Alius autem S. Thom. , intellectus est, qui vt dicitur sexto Ethicorum est cognoscitiuus extremi, id est 2.2. q. alicuius primi singularis, seu principi contingentis operabilis, propositionis, 49. ar. scilicet minoris, quam oportet esse singularem in syllogismo Prudentie, vt dic- ad po tum est. Hoc autem principum singulare est aliquis singularis sinis, ot dicitur , ibidem : vude intellectus qui ponitur pars Prudentie est quedam recta estimatio

Come la seconda propositione sia causa dell'attione per opinione di Aristotele. (ap. 60.

" de aliquo particulari fine.

Osi espongono questi Autori. nodimeno (oltre che questa espositione porta seco questa difficultà, che Aristotele dice questo esser principio di qualche singolar fine; & non esser egli istesso questo fine singolare, come ella vuole) la nostra interpretatione vien di più confermata, & dal passato discorso apportato da noi del settimo dell'Etica & da quello, chenell'istesso sentimento discorre parimente Aristotele nel libretto del Moto degli Arimali: oue mostra, che la seconda propositione è causa dell'attione, che ò è l'istesso fine, è quella, mediante la quale otteniamo il fine: aggiungendo, che la conclusione divienattion: di che pure si è detto di sopra, & nel secondo libro: come per essempio dice Aristotele: Qui intellexerit, quod omni homini sit ambulandum; & eccola prima propolitione: ifsum autem, quod sit homo; & ecco l'altra propositione, che è che la seconda; ambulat confestim: & ecco la conclusione, che divien attione, & l'istesso fine, cioè il caminare; ò almeno il mezo, con il quale otteniamo vn altro fine assoluto, & principale; come la sanità ò cosa simile. onde il primo è domandato da Theologi Scholastici finis sub fine. 12 onde perche di esta è principio 12

seconda propositione; ben haura detto Al istotele, che queste seconde propositioni sono principij del fine, cioè principij, che ne fanno ottenere il fine; ò che sono principij di quello, per il cui mezo si ottiene il fine, che è l'attione: conciosia che sempre operiamo per qualche fine. Percio disse nell'istesso luogo del libretto del Moto de gli Animali più di " forto: Quemadmodum autem interrogantium quidam sic alteram propositio-, nem, eam, que est manifesta, nec cogitatio insistens aliquid considerat; vt s ambulare est bonum homini; quod ipse sit homo, non immoratur quapropter, G quecunque alia non ratiocinantes operamur, celeriter operamur. nam cum operatur aut sensu ad id cuius gratia, aut imaginatione, aut intellectu: quod appetit statim facit; pro interrogatione enim, aut intellectione aut appetitusit actio. Bibendum mihi concupiscentia diest: hoc autem esse potabile sensus dixit aut imaginatio, aut intellectus: mox bibit. Le quali parole, rifiutano manisestamente l'espositione del Zuingero spiegata da noi di sopra; dimostrando, che per la voce vitimo, & per le seconde propositioni conuien intendere il singolare, non l'vniuersale; & apportano luce non mediocre ad apprendere per qual cagione, & con qual fondamento Aristotele habbia detto, che le seconde propositioni sono principij del fine; & come quest' habito dell'intelletto per sua natura non consulti, Che perciò disse l'istesso nel discorso addotto dianzi dal libro del Moto degli Animali, che quelle cose, che noi operiamo senza disorrere, le , operiamo prestamente, soggiungendo: Nam cum operatur aut sensu ad id ,, cuius gratia, aut imaginatione, aut intellectu; quod appetit Statim facit. possiamo anche dare à questo luogo vn altra interpretatione, si come di sotto auertiremo.

> Che l' Intelletto non è parte della Prudenza, md vn habito naturale, secondo Aristotele. (ap. 61.

Aristotele domanda Intelletto: mà, come vedremo, che egli affermò della Callidità, non è senza questa facoltà non è perciò l'Intelletto secondo lui parte integrale, ò potentiale, ò sormale della Prudéza: come altri hanno voluto: ma, come da quanto si è sin qui discorso, si raccoglie; habito, & facoltà naturale dell' Anima nostra. Il che si chiaramente sù da lui affermato in quelle parole addotte anche da noi di sopra nel considerare l'opinione di S. Thomaso, che non vi è suogo con da dubitare. Quo circa (dice egli) esse etiam bec naturalia videntur: ac Sapiens quidem natura nemo est, sed Sententiam habet, & Perspicaciam, & Intellectum. Indicium cuius est illud, quod hec sequi etiam etates existimamus

64-

» talisque etas intelleciu, & sentenția predita est; quasi causa ex natura ipsa sit. Autorità nel vero tanto chiara, che io non sò, come alcuno polla leggere senza marauiglia, che dopo si manisesta dichiaratione intorno à ciò de snoi pensieri; sia potuto destarsi nell'animo de gli Interpreti altra. opinione. Haucua detto poco inanzi; che la cognitione de gli vniuerfali si raccoglie dalla cognitione de singolari: & che la cognitione di questi singolari appartiene al senso: & che questo senso, che gli conosce eintelletto: perciò soggiunge, che segue da questo sondamento, che questo intelletto, che si congiunge con il senso a conosceri singolari, sia dato à noi dalla natura. conciosia che, essendone dall'istessa dato il senso, come è manifesto; douemo anche concludere, che da essa ne sia dato l'intelletto. & quest'intelletto d'èquell'istesso intelletto pratico - materiale posto da noi nel precedente libro, secondo la mente d'Alessandro: ò vn habilità, & dispositione naturale di lui, che ne rende atti à questa operatione il che più mi piace di affermare: si come anche la Sentenza, & la Perspicacia. & se vogliamo intendere quello, che habbia voluto qui Aristotele, quando scriue, segno manisesto, che queste tre facoltà sieno naturali, esser questo, che elle seguono l'età dell'huo- Sett. 30. mo; leggiamo quel bellissimo problema: oue cercando la cagione, Pobl. 4. perche habbiamo più intelletto nell'età senile, che nella giouentù; & nondimeno in questa età più tosto, & più facilmente impariamo, che nella vecchiaia; dice che Dio ne hà date due instromenti, con i quali possiamo servirci de gli instromenti esterni, & che non sono à noi congiunti: l'vno de quali hà dato al corpo: & questo è la mano: l'altro all' , Anima: & questo è l'intelletto: concludendo: Est enim mens quoque rebus ànatura nobis impertitis annumeranda, vicem sane gerens instrumenti. & pocodopo: Ita mens, que res naturalis est, non protinus, sed in sen Etute , maxime nobis contingit, at que tunc potissimum consummatur, at que absoluitur. Che questo è quello, che diceua anche nel settimo della Politica, & nel C. 16. 5. secondo della Retorica, che intorno all'anno cinquantesimo l'intellet- C.14. to è nel suo vigore: onde non debbiamo prender marauiglia, se nel suogo allegato del selto della Etica, dice manifestamente che l'Intelletto, la Sentenza, & la Gnome seguono l'età dell'huomo: & secondo la vatietà di quelle vanno nelle loro operationi variando.

Che la Prudenza risperto all' Intelletto hà, secondo Aristotele, retta estimatione de principij: & come ciò si debba intendere secondo S. I homaso. Che sono tre sorti di principij, & de sini delle cose agibili. (ap. 62.

A dal passato discorso noi cauiamo vn altra cosa ancora impor-tantissima cioè, che seruendo questa facoità naturale, che Aristotele domanda Intelletto, alla Prudenza nel giudicare in quanto, che ella diviene forma di lui; & affaticandosi il giuditio dell' Intelletto intorno alle cose singolari & à principij delle cose agibili, come si è detto si dourà necessariamente concludere, che essa Prudenza si stenda con il suo giuditio, & alle cose singolari, & à i principij delle cose agibili. i quali principij perche altro non sono per opinione del Filosofo, come nel secondo abro su dichiarato, se non il fine : si doura parimente concludere, che questa natural' habilità serua alla Prudenza nel dar retto giuditio di esso fine. della quale gravissima questione, & si è trattato da noi nel precedente libro, & qui di nuouo conviene, che ne trattiamo, dimostrando in qual maniera questo Intelletto giudichi de principij, & del fine, & come porga in ciò aiuto alla Prudenza. il che faremo più facilmete, se andaremo intorno à ciò essaminado l'opinione di S. Thomaso, che meglio, & più altamente di ciascun altro hà trattato di questa materia. Diciamo dunque primamente, che si come egli dichiara nella Somma, nelle cose Morali, & agibili sono tre sorti di principij, & difini:percioche già habbiamo più volte detto, che il fine in esse è principio. I primi sono vniuersalissimi, & naturalmente noti; & tengono que l luogo nel syllogismo, & nella demostratione pratica, che fanno i primiprincipij nella speculatina. di questi parlò particolarmente S. Thomaso, quando disse, che si come nel discorso speculativo sono alcune cose naturalmente note, la cognitione delle quali appartiene all'Intelletto; & questi sono i veri principij: & alcune altre, che da esse ci si fanno nore, cioè le conclusioni; la cognitione delle quali appartiene alla Scien-21: cosi nel discorso pratico sono alcune cose, come principij naturalmente noti; & questi sono i fini delle virtù morali. percioche il fine nelle cose operabili è à guisa del principio nelle speculatine. & alcune altre ve ne sono à somiglianza di conclusioni: & queste sono le cose; che riguardano il fine: diciamo più chiaramente i mezi, i quali ne poniamo ad operare in virtu del fine . che cosi credo io, che volesse dir . S. Thomaso in quelle parole: Eiusmodi sunt ea, que sunt ad sinem.: on in que peruenimus ex ipsis sinibus. essendo allo incontro vna ve-

rità molto chiara, che noi perueniamo al fine per i mezi, & non a mezi per il fine. La seconda sorte di principij, & fini delle cose agibili,

fone

9. 2. 9. 47.ar.6. 6. 15.

2. 2. q. 47.ar.6. in corp. fono alcuni secondi principij vniuersali, dedotti da primi: & questi per natura non sono noti. La terza sono i fini particolari. Et questi secondi principij comprendendo noi per hora sotto vn capo solo; diremo contenersi sra i primi vniuersalissimi principij natoralmente noti; & i sini particolari. De secondi principij parlo S. Thomaso nella Somma

,, quando disse. Sed'alia principia vniuersalia posteriora siue sint rationis spe- 2. 2. 4.
,, culatius sius practice, non habentur per naturam: sed per inventionem secun- 47. art.
,, dum viam experimenti: vel per disciplinam. Parimente de terzi, & parti- 15. in

,, colari principij fauellò il medesimo nell'istesso luogo dicendo: Quan- corp., tum autem ad particularem cognitionem eorum, circa que operatio consistit;

", est iterum distinguendum: quia operatio consistit circa aliquid, vel sicut circa

,, finem, vel sicut circa ea, que sunt ad finem.

Si mostra quali sieno secondo S. Thomaso le tre sorti de principii, & fini sopradetti. Che la Prudenza per suo parere rispetto à primi sini, hà proproportione con la Scienza. (ap. 63.

Vi adunque vediamo chiaramente, che essendo l'operatione, & l'attione delle cose singolari, come nel terzo, & nel sesto della Etica insegnò Aristotele, & il senso istesso ne dimostra; & dicendo S. Thomaso che l'attione si può affaticare intorno ad vna cosa, come intorno al fine: viene necessariamente à porre questi fini particolari, che noi diciamo: oltre che ciò ne fa anche palese, quando " dice: Quantum autem ad particularem cognitionem. Per le quali parole ne dimostra, che parla della cognitione delle cose singolari: & de primi principij, cioè della prima sorte, haueua anche parlato questo grauis-" simo Autore poco di sopra nell'istesso luogo in quelle parole: Quantum ,, ergo ad vniuersalem cognitionem cadem ratio est de Prudentia, & Scientia se-,, culatina: quia viriusque prima principia vniuersalia sunt naturaliter nota. Essen pio della prima maniera de principij ne sia questa propositione. che all'huomo conviene di vivere, & operare secondo la retta ragione: la quale è primo, vniuersalissimo principio del discorso pratico (come anche nel primo libro fù auertito) & naturalmente noto. il qual prin-, cipio intese per auentura di spiegare Aristotele nel secondo della Etica " in quelle parole: Agere igitur secundum rectam rationem commune est, & C. 2. F » in presentia sumatur. Essempio de secondi principij, che sono, come conclusioni dedotte da primi, & perciò non sono naturalmente noti; ma come dice S. Thomaso ritrouati per mezo della esperienza, & della disciplina, cioè del discorso; ne possono essere queste prepositioni: che è cosa giusta il restituire il deposito, & simili: & quest'altra men.

vn1-

vniuersale, che non è giusto, ne conuiene restituirso à coloro, che volessero seruirsi del danaro in danno della Patria. Essempio de terzi principij, & fini, che sono particolari; ne può essere: che conuiene, & non conuiene restituire il deposito à Pietro, & à Francesco. Secondo (dichiarate queste differenze de fini, che si considerano, & si ritrouano nelle cose agibili) bisogna in oltre sapere quest' altra cosa; che secondo S. Thomaso, la Prudenza rispetto alla determinatione de primi principij, hà proportione con la Scienza. percioche si come questa non determina ne può determinare i primi principij nelle cose speculatine; ma l'Intelletto: cofi ne meno la Prudenza nelle pratiche: ma di essi per suo parere ne dà giuditio, & determina vna virtu naturale detta da lui Synderest, & rationaturalis. Et che questa sia dottrina di S. Thomaso, non possiamo dubitarne: percioche cercando egli nella Somma, se la Prudenza ordina, & determina il fine alle virtu Morali; risponde di nò, & che questo è vstitio della Synderesi: & eccole sie parole; Ad primum ergo dicendum quod virtutibus mo alibus prestituit finem ratio naturalis, que dicitur Synderesis; pt in primo habitum est : non autem Prudentia, " ratione iam diela. Et la ragione detta da lui pare che sia, perche essendo

3. 2. q,

ad 3.

2. 2. 9.

47.ar.6.

ad p.

C 2.

Scienza nel discorso speculativo convenga supporre i suoi principij conosciuti dall' Intelletto. La onde convenendo alla Prudenza di conoscere le cose, che tendono al fine, cioè i mezi quasi conclusioni, & questi
disporre, & determinare; non potrà determinare di esso fine, & questo
ordinare alle virtù Morali: ma ciò farà vstitio di vn' altro habito, &
virtù superiore, che è la Synderesi, & la ragion naturale, che perciò
dice S. Thomaso nell'istesso luogo, che ne meno le virtù Morali ordinano, & determinano il fine à loro medesime: & che'in questo senso no
si può dire, che appartenga loro il fine: mà che solo tendono, & inclinano al sine ad esse ordinato dalla ragion naturale: nel qual senso possi samo dire, che à loro appartenga il fine. Sed quia (dice egli) tendunt in

questo vniuersal fine, come primo principio naturalmente noto; conuiene, che conosciuto, & determinato da altra virtù sia supposto nella consulta, & nel discorso pratico dalla Prudenza, non meno che alla

morali, disponendo, & determinando quelle cose, che sono al since dirizzate. Oue conclude manisestamente per le ragioni sopradette, che la Prudenza ha proportione con la Scieza: la Synderesi con l'Intelletto: & ecco le sue parole. Vnde velinquitur quod Prudentia sit nobilior

" virtutibus moralibus, & moucat eas . sed Synderesis mouet Prudentiam, sicus

30 Intellectus principiorum Scientiam.

De!

Del significato di questa voce prestituere appresso S. Thomaso: & se las Prudenza prestituisca il fine alle virtù Morali, secondo lui. Cap. 64.

Erzo bisogna sapere, che appresso S. Thomaso il verbo prestituere, ha due significati: nell' vno vale l'istesso, che distare, & precipere, cioè ordinare, & commandare: il che può hauer luogo anche nelle cose, che per natura loro sono determinate: nel qual sentimento disse ,, perquello, che io stimo nella Somma: Et hic finis prestitutus est homini 2.2.9. " secundum naturalem rationem. Naturalis enim ratio dictat vnicuique, vt se- 47.ar.7. cundum rationem operetur. Oue vediamo, che egli prende per l'istesso in corp. prestituere, & distare: volendo. che l'ordinare, & determinare il fine, che sà la ragion naturale, & la Synderesi, altro non sia, che dettare di esso fine. il che, come è manifesto, hà luogo in cosa per sua natura determinata: essendo questo fine, cioè l'operare secondo la ragione, naturalmente all'huomo determinato: Nell'altro sentimento vale, si come io cauo dalla Questione, che egli sà, se la Prudenza sia data a noi 2. 2.4. dalla natura; determinare quelle cose, che per natura loro sono inde- 47. arto , terminate. oue dice. Fines autem relsi humang vita sunt determinati; & 15.in ideo potest esse naturalis inclinatio respectu borum finium, sicut supradictum, corp. est. quod quidam habent ex naturali dispositione quasdam virtutes, quibus inclinantur ad rectos fines: & per consequens etiam habent naturaliter rectum. iudicium de huiusmodi finibus. sed ea, que sunt ad finem, in rebus humanis non " sunt determinata: sed multipliciter diversificantur, secundum diversitatem per-,, sonarum, & negotiorum. Nel qual luogo vediamo (che egli dice chiaramente, che i fini retti delle humane operationi, auenga che particolari (percioche, come mostrano le parole, che precedono egliparla de fini particolari) sono determinati; & che di essi naturalmente si può dar giuditio: ma che i mezi, & le cose, che à i fini sono dirizzate; sono indeterminate, & riceuono molta diuersità, secondo che diuersi sono i negotij, che si trattano, & le persone: soggiundendo, che la cognitione de mezi non può farsi nell'huomo dalla natura, ò da altra natural virtù: perche l'inclinatione della natura sempre è à qualche cosa determinata: auenga che per disposition naturale possa vno esser dell'altro più atto à conoscerli, & à scegliere i migliori: si come vediamo anche accadere intorno alle conclusioni speculative. Dal qual fondamento mosso S. Thomaso, conclude, che la Prudenza, poi che non è del fine, ma di quelle cose, che sono al fine; non può esser' in noi virtù naturale. Quarto è da sapere, che altro è per mio parere secondo S. Thomaso ordinare, & determinare il fine: il che egli chiamò, come habbiamo veduto, prestituere sinem: altro il conoscerlo, & dar retto

Cc

15. in

corp.

giuditio di esso fine: percioche il primo negò; come si è veduto, esser vilitio della Prudenza, & appartenere à lei : il secondo pare, che gli conceda senza alcuna disficultà : volendo nella Somma, che la Prudenza applichi i principij vninersali, & la cognitione delle cose vniuersali. alle cose particolari agibili: che cosi sionano manisestamente quelle 2. 2. 9., sue parole: Respondço dicendum, quod sicut ex premissis patet, Prudentia. includit cognitionem, & vniuersalium, & singularium operabilium, ad que: 47. art. ,, ,, Prudens vniuersalia principia applicat. il che hauena anche non menchiaramente detto poco di sopra, one lasciò scritto. Ft corum (& inten-, de de mezi) est Prudentia, applicans universalia principia ad particolares. conclusiones operabiliu. Ma è dottrina dell'issesso, che non si può applicare vna cosa nel modo, che si richiede, ad vn altra, se non si cono-2. 2. 9. , scono amendue: & ecco le sue parole: Nullus autem potest convenienter. 47.ar.3., alteri aliquid applicare, nisi vtrumque cognoscat, scilicet, & id quod appliincorp. , candum est, & id cui applicandum est. Adunque se la Prudenza applica. i principij vniuersali à i particolari agibili, & alle particolari operationi; sarà necessario, che di essi habbia retta estimatione, & retto giuditio, & cognitione. il che pure disse in vn altro luogo chiaramente: oue parlando dell'incontinenza & riceuendo per vera quella dottrina. d'Aristotele, che l'incontinente sia più sanabile, & migliore dell' in 3. 2. q., temperante; ne adduce questa ragione. Quia saluatur in eo optimumo 356. ar. principium scilicet resta estimatio de sine. Nelle quali parole viene à porre, 3. 6d po che la retta estimatione del fine sia opera nell'incontinente della retta: ragione, che in esso è sana, il che tanto più sarà vero nel temperante in cui la retta ragione non solo è sana, ma è diuenuta vera Prudenza: & per conseguente viene à porre, che la retta estimatione del fine appartenga ad essa retta ragione, & ad essa Prudenza. Et altroue trattando della Synesi, che sà parte potentiale della Prudenza, lasciò scritto: 2. 2. q. > Et sic bonum virtutis iudicium consequitur babitus virtutum moralium; sed! 31. art. 200 circa fines: Synesis autem est magis circa ca, que sunt ad finem .. Oue intendendo per giuditio della virtu l'operatione de la virtu conoscente; & 3. ad po. hauendo di sopra detto, che cotal operatione riceue persettione per l'essercitio, & per la consuetudine (la quale persettione rispetto alle: cose agibili, altro non può essere, se non habito della Prudenza) viene

necessariamente à concedere ("ponendo, che questo giuditio sia del i

fine) che essa Prudenza dia giuditio del fine...

Si raccoglie, che secondo S. Thomasola Synderesi, & non la Prudenza. determina i fini alle virtù morali. Si paragona la sua con las dottrina del Filosofo. Come si acquisti la cognitione de principy pratici per sua opinione. (ap. 65.

Vesta è l'opinione di S. Thomaso; per la quale habbiamo, che il determinare i prinicipij delle cose agibili non èvilitio della Prudenza; ma della Synderesi: la quale, si come da vna parte reca molta chiarezza alle cose, che intorno à ciò hà scritto Ari. stotele: cosi pare, che dall'altra sia accompagnata da molte difficultà non mediocri: & che in alcuni capi possa stimarsi molto disterente dall' opinione del Filosofo. Et primamente è da sapere, che si come nelle cose speculatine; per quello ch'egli n'insegna nel secondo della Poste- Cap. 18. riora, & nel sesto dell'Etica, nascendo la cognitione, & disciplina da vna cognitione precedente; no possiamo hauere la cognitione de principij se non precede prima vn altra cognitione : la quale Aristotele dichiara esfere la cognitione sensitiua; per mezo di cui generandosi in noi la memoria; & da più memorie l'esperienza; & da più esperienze l'vniuersale; viene insieme à generarsi la cognitione de principij acquistata con il mezo dell' induttione: così auiene nelle pratiche ancora per sentenza dell'istesso il che dimostrò chiaramente, trattando di questa facoltà naturale detta Intelletto, quando affermò, che suo vsitio è di giu- Cap. 11. dicare l'estremo, & contingente, & l'altra propositione, cioè come habbiamo esposto à suo luogo, le cose singolari. percioche la seconda propositione nel Sillogismo pratico sempre è singolare: il che sà quest' intelletto congiunto con il senso, di cui è proprio di conoscere le cose singolari. che questo volle dire Aristotele in quelle parole: Quorums sand (scilicet singularium) habere sensum oprtet: is autem sensus Intellectus C.II. ? est. percioche in tal maniera nelle cose pratiche ancora si sà acquisto co il mezo della cognitione sensitiua, & della memoria, & dell'esperienza della cognitione dell' vniuersale per via dell'induttione: la quale, come afferma nell'istesso sesto libro di sopra, è principio dell'vniuersale. C.3. che questo è quello, che volle dire trattundo della Prudenza quando C.8. F. lasciò scritto, che ella, perche è delle cose singolari, hà bisogno della esperienza: col mezo della quale acquisti anche la cognitione di esse; & : ..... , che perciò i giouani non possono esser prudenti. Causa autem est, (dice egli) quia particularium est Prudentia, que ex experientia nobis innotescunt: , iuuenis autem expertus non est. experientiam enim temporis affert longitudo. Oue pure soggiunge, che la Prudenza è dell'estremo, & singolare di cui è il senso, & non la scienza: & perciò quanto à questo rispetto in vn

certo modo opposta all'habito dell'Intelletto: che nelle cose speculati-

ue considera i primi principij, de quali pure non si dà discorso ne scienza. che perciò dice in questo luogo, che hora ci affatichiamo di spiegare, trattindo delle cose singosarr, & delle seconde propositioni del ,, Sillogismo pratico, che pure sono singolari; He enim principia sunt, ipsi-6.11. , us, gratia cuius. ex singularibus enim vniuersale. & hà vosuto dire, otre l'espositione apportata di sopra, che la cognitione desle cose singolari acquistata da noi per mezo del senso, & dell'esperienza, ne cagiona nel modo esposto la cognitione dell'universale: & in tal guisa viene ad esser principio del fine, inteso da Aristotele, secondo il suo costume, per la particella, cuius gratia; in quanto che la propositione vniuersale viene ad essere, & à contenere esso fine, di cui è principio la cognitione particolare: si come esso vniuerfale, raccolto da particolari, è fine anche dell'istessa cognitione particolare; che perciò soggiunge: ex singularibus enim vniuersale: come, per essempio, che debbiamo, conformarci nell' operare alla retta ragione. il che disse S. Thomaso nella Somma esserfine delle virtu Morali, in quelle parole: Respondeo dicendum, quod hoc ipsum, quod est conformari rationi recte, est proprius finis cuiuslibet virtatis 47. ar - 7 . 33 Moralis. auenga che Aristotele, come le parole intorno à ciò da esso. in corp. addotte di sopra ne dimostrano; habbia più tosto voluto questo esser fine comune à tutte le virtu Morali, che proprio di ciascuna. Per questa cagione soggiunge, che l'Intelletto è principio, & fine: & ne rende. la ragione: percioche le dimostrationi pratiche si funno, & dalle cose raccelte da esso Intelletto col mezo della cognitione sensitiua, cioè dell'uniuersale, come da principio; & di quelle cose come di conclusi-6.31. F., oni: che cosi intend'io quelle sue parole; Ideo & principium, & sinis in-32 tellestus est. ex his enim demonstrationes fiunt. A che hauendo riguardo nel secondo della Posteriora. disse dell'Intelletto, che confidera i principij nelle cose speculatine, che egli è principio del principio, cioè quel principio, con cui conosciamo il principio, cioè l'vniuersale raccolto col mezo della cognitione sensitina, & della induttione. Quindi sog-

tione, che se da essi ne uenessero dimostrate: & ne rende la cagione:

C.11. F., quia nanque ex ipsa experientia visum habent; principia intuetur. con le quali
parole ne sà chiara sede, che in somma con il senso, con l'esperienza, &
con l'induttione si acquista la cognitione de principi pratici non meno
che de speculativi, che perciò sauellando di essi nel primo libro, disse

giunge nel luogo addotto, che à i detti, & alle opinioni de gli Esperti, & de Vecchi, & Prudéti debbiamo credere non meno senza dimostra-

Si

C. 7. F. Ex principis verò alia sunt que inductione, alia que sensui, non nulla que assuetudine quadam, alia que alio quodam modo considerantur. Si continuala medesima materia. Qual disferenza sia frà S. Thomaso, & Aristotele intorno alla cognitione de primi principii pratici. (ap. 66.

A supposta questa dottrina, noi vediamo, che si come Aristote-le volle, che la cognitione de primi principij nelle cose speculatiue, auenga che diciamo esser per se naturalmente noti; dipendesse nondimeno dal senso: & che l'Intelletto habito di essi, & che gli conosce, riceua questa cognitione col mezo del senso; & della. cognitione delle cose singolari; dell'esperienza; & della induttione: cosi volle ancora accadere l'istesso nella cognitione de primi principij pratici: intendendo, che à ciò serua alla Prudenza questa disposition naturale, che egli chiama Intelletto. da che segue, che secondo Aristotele, non si potrebbe sorse dire, che i primi principij ci sieno naturalmente noti con il mezo della Sinderesi, & ragion naturale senza. l'aiuto di altra cognitione sensitiua, & precedente: come pare, che , stimasse S. Thomaso nella Somma, dicendo: Oportet igitur naturaliter p. p. q. ,, nobis esse indita, sicut principia speculabilium, ita & principia operabilium; & 79. ars. poco dopo: Vnde, & principia operabilia nobis naturaliter indita non ferti- 12. nent ad specialem potentiam: sed ad specialem habitum naturalem; quem dicimus Synderesim: unde & Syderesis dicitur instigare ad bonum, & murmurare de malo, in quantum per prima principia procedimus ad inueniendum, & " iudicamus inuenta. Et in vn altro luogo manifestando quali sieno questi primi principij noti à noi per mezo della Synderesi, & ragion naturale, , disse: Naturalis enim ratio dictat vnicuique, vt secundum rationem operetur. 2.2.4. Percioche Aristotele hà per auentura stimato, come il passato discorso 47. ar. 7. ne sa fede, che ne anche questo primo principio, dato che per se natu- in corp. ralmente noto all' Intelletto; possa all'huomo manisestarsi senza la cognitione delle cose singolari, & senza il senso, & senza l'esperienza; alla quale cognitione hà inteso congiungersi quella dell'Intelletto: che vnito con il senso conosce, & giudica delle cose singolari. che à ciò riguarda quella vulgata propositione della Scola Peripatetica, veruna cosa essernell' Intelletto, che non sia prima stata nel senso: & questa natural dispositione dell' Intelletto pratico passino, & materiale; di cuisi parlò nel secondo libro, à conoscere, & dare retto, & vero giuditio delle cose agibili singolari, si chiama qui da Aristotele Intellotto dello estremo: il qual' Intelletto intende similmente che arrivi à raccogliere dalla cognitione delle cose singolari l'vniuersale ancora nel modo esposto; & à dare perciò retto giuditio di esso vniuersale; & per conseguente de principij. Il che s'io non sono errato, insegnò parimente nel Tex. 20. lettimo della Physica, quando dopo l'hauer detto: Secundum enim.

, nullam potentiam motis sit in nobis Scientia, sed cum exciterit aliquid exece , enim, que est secundum partem experientia, vn'uersalem accipimus Scientiam: soggiunse alquanto di sotto, che nell'istesso modo sacciamo acquisto ,, della Scienza, & della Prudenza, dicendo: Nam quia quieta est, residetq;

anima, Sciens sit, & Prudens. con le quali parole n'insegnò, che nell'istessa maniera facciamo acquisto della cognitione dell' vniuersale pratico, che facciamo della cognitione dell'vaiuerfale speculativo. il che non esser altro, che conoscere i primi principij, & appartenere all' Intelletto, haueua dimostrato nel secondo della Posteriora. che perciò dice anche nel sesto dell'Etica questo Intelletto, di cui parliamo, esser principio, & fine: intendendo esser principio, inquanto comincia dalle cose singolari: fine in quanto termina nel raccogliere, & conoscere l'vniuersale: come in fine di tutta questa operatione. che ciò volle significarne, quando disse: Ex singularibus enim vniuersale. di maniera che per questa disposition naturale, detta qui da esso Intelletto, haurd inteso non solo vn habilità di dar retto giuditio delle cose singolari; ma di raccogliere, & conoscere da esso l'universale ancora. Ma S. Thomaso, per quello ch'io stimo, intese nella Somma, che questo Intelletto non fosse vna dispositione, & vn habito naturale: ma acquistato da noi; & che fosse simulmente vna retta estimatione di qualche estremo, & singolar principio, che si prende, come per se noto: ne volle, che potesse arriuare alla cognitione dell'vniuersale, facendolo parte integrale delle Prudenza: & i principij vniuersali pratici stimò per auentura che fossero conosciuti dall'istesso habito, che conosce i primi principii spe-... culatiui, detto Intelletto. che ciò n'insegnò egli chiaramente, quando disse, che la ragione, & il discorso della Prudenza termina al particolare operabile, come à sua conclusone: al qual particolare applica la cognitione vniuerfale: & che fillogizandosi la conclusione singolare dalla propositione vniuersale, & singolare, è perciò necessario, che il discorso, & la ragione della Prudenza sia appoggiato à due Intelletti: l'vno con cui conosciamo le cose vniuersali: & questo è quell' habito, con il quale conosciamo i principij vniuersali così speculativi, come pratici: l'altro è quell Intelletto, di cui parla Aristotele nel sesto dell' Etica; il quale conosce solo l'estremo, & singolare, & si dice dal Filosofo essere della seconda propositione, che nel sillogismo pratico, & della , Prudenza sempre è singolare. Vnde oportet (dice S. Thomaso) quod ra-

, tio Prudentie ex duplici Intellectu pri cedat, quorum vnus est, qui est cognosci-, tiuns vniue salium; quod pertinet ad intellectum, qui ponitur virtus intel-

o, culatina; sed etra practica, sicut nulli esse malefaciendum; ot ex dictis patet.

8. 2. 9. 49.ar.2. \$3.

le Etu ilis, quia naturaliter nobis cognita sunt, no solu vniuersalia principia spe-

Si raccoglie, che secondo S. Thomaso l'istesso Intelletto considera i primi principij pratici, & speculatini. Si muone intorno a questa materia vna grane difficultà nella sua dottrina.

N questo luogo noi vediamo, che egli afferma chiaramente la co-L gnitione de principij pratici vniuerfali appartenere à quello habito, & à quella virtù dell'Intelletto, che conosce anche i principij speculatiui: il che per auentura volle S. Thomaso. percioche, come nel secondo libro si è veduto, stimò, che l'Intelletto pratico & il speculativo fussero vna sol potenza: il che nondimeno non riceue Aristotele: il qual volle, come si è veduto nel libro precedente, esser due parti, & due Intelletti materiali, & in potenza. onde affermò in più d'vn luogo, che l'Intelletto speculatiuo non intende veruna cosa delle pratiche: secondo il quale ne conuiene perciò dire, che l'istesso Intelletto, che nelle cose pratiche conosce il singolare, conosca anche l'vrisauerle. Intorno à che sorge nella dottrina di S. Thomaso vn dubbio à mio parere no mediocre, del quale altra volta ragionaremo: cioè se è vstitio della Synderesi, secodo lui di cooscere i principii pratici vniuersali; & questo è vn habito naturale fondato nel nostro Intelletto, come egli vuolle; adunque il conoscere detti principij non potrà esfer sfi tio di quell'habito, & diquella virtù dell'Intelletto, à cui appartiene la cognitione de primi principij speculariui: & seguentemente il discorso pratico, & dalla Prudenza, non verrà formato, & accompagnato da questi dui Intelletti. percioche l'habito, che conosce i principij speculatini, detto Intelletto, come vuole Aristotele nel sesto dell' Etica, & acquistato in noi dall'esperienza, & dalla disciplina non meno, che la Scienza, & la Sapienza; & non ci è dato dalla Natura. Oltre che se la Synderesi è habito naturale; & solo delle cose, & de principij pratici: pare, che debba anche esser fondato in vna materia proportionata. cioè in vn Intelletto, che di sua natura sia pratico solamete: come stimò Aristotele. Intorno à che nasce anche quest'altra graue difficultà; che se è vero il fondamento, per il quale si mosse S. Thomaso à porre la , Synderesi, spiegato da esso nella Somma in quelle parole: Oportet igitur 1.p. q. o, naturaliter nobis esse indita, sicut principia speculabilium, ita, & principia 49. arto operabilium. Prima autem principia speculabilium, nobis naturaliter indita, 12. nonpertinet ad aliquam Pecialem potentiam: sed ad quendam specialem habitu , qui dicitur Intellectus principiorum; vt patet in sexto Eticorum. Vnde, & prin-, cipia operabilium nobis naturaliter indita non pertinent ad specialem potentia: , sed ad specialem habitum naturalem, quem dicimus Synderesim: dourebbe parere, che fosse anche vero, che si come l'habito, che giudica de Cc princi-

C.1. C 3. C.2.

principij speculatiui naturalmente noti, è vn habito, come dianzi si diceua, & vna virtù da noi acquistata col mezo della disciplina, & della esperienza, per opinione d'Aristorele nel secondo e nel sesto dell'Etica; & non data dalla natura: che perciò nel secondo della Topica leggiamo scricto l'huomo estere vou nai emittifuno d'entinor, cioè intellectus, o scietie susceptiuu: cosi la Synderesi douesse esser un habito non naturale; ma acquistato: parendo che, se questa ragione hà luogo per vna parte, cioè che la Syaderesi sia habito, & non potenza; perche l'Intelletto, che giudica de principij speculatiui è habito, & non potenza; debba anche hauer luogo per quest altra cioè che la Synderesi sia habito acquistato, & non naturale; perche l'Intelletto, che de i detti principii dà giuditio, è parimente habito acquistato, & non naturale. Et se alcuno replicasse, che l'Intelletto, come habito, è fondato in vna potenza, facoltà, & habilità naturale, che ad esso corrisponde; qual ragione ne vieterà, che nondiciamo l'istesso auenire della Synderesi ancora; & che ella sia ò vn habito acquistato corrispondente ad una dispositione naturale à lei proportionata: ò se è questa istessa dispositione, & habitonaturale, come volle S. Thomaso: il qual perciò nelle quescioni disputate la fece lume dell' Intelletto agente: con cui disse darsi giuditio de , primi principij nelle cose speculative, & attive; scrivendo: Respondeo , dicendum, quod Synderesim extingui, intelligi potest dupliciter. Uno modo

Quest.
Synder.
ert. 3.
incorp.

on dicendum, quod Synderesim extingui, intelligi potest depliciter. Uno modo quantum ad ipsum lumen habituale: & sic impossibile est quod Synderesiis experinguatur: sicut impossibile est, quod anima hominis griuetur lumine intellectus agentis: per quod principia prima in speculatiuis. & operatiuis nobis innote fount; hoc enim lumen est de natura anime: cum per hoc sit intellectualis. se e (dico) In Synderesi questo istesso habito naturale, che ad essa sopraué gu vn habito acquistato, come diciamo nelle cose speculative dell'Intellecto.

Chel'offitio, che attribuisce S. Thomaso alla Synderesi, conuiene secondo Aristotele alla Prudenza. (ap. 68.

S Econdo pare che sia quest'altra disserenza sià l'opinione di S. Thomaso, & d'Aristotele, che se questa natural' habilità da esso chiamata nel sesso dell' Etica Intelletto, conosce, & determina è principij così vniuersali, come particolari; & la Prudenza e come habito, & persettione di essa; adunque vstitio della Prudenza sarà di conoscere, & determinare de' principij ancora: & quella operazione, che S. Thomaso attribuisce alla Synderesi, sara anche per parer d'Aristotele comune ad essa Prudenza: che si potrà dire come ladato, forma, & persettione

fettione di essa Synderesi: la quale per auentura su da Aristotele nel setto dell'Etica chiamata retta ragione; che, come si è veduto nel precedente libro, non èl'istesso che la Prudenza: ò diciamo anche intesa sotto nome di quest'habito naturale, che nomò Intelletto: se già non volessimo dire, che la Synderesi di S. Thomaso sia quell' dovia, cioè quella natural dispositione di giudicare rettamente del vero bene, & del b on fine; che ne sà à noi naturale l'appetito di esso buon fine: di cui parlò Aristotele nel terzo dell'Etica. Da che segue, che secondo lui la C. 7. L. Prudenza sia nelle cose Morali, & Ciuili, come vna Sapienza: & chehabbia proportione con quest' habito, giudicando de principij,& della conclusioni Morali: & non con la Scienza; come pare, che volesse S. Thomaso: quasi sia à guisa della Sapienza vn congiungimento dell'Intelletto, & della Scienza. percioche si come alla Sapienza appartiene di dar giuditio de principij ancora, & non solo delle conclusioni: cosi anche secodo Aristotele appartiene alla Prudenza di dar giuditio nelle cose agibili del fine, che risponde, come si è veduto, à principij nelle cose speculative; & non solamente de mezi per ottener detto fine, che rispondono alle conclusioni dedotte da principij; la onde quell' vstitio, che S. Thomaso assegna alla Synderesi rispetto à principij, come ad habito naturale; & alla Synesi, & alla Gnome; come ad habiti da noi acquistati; Aristotele attribui all'Intelletto, alla Synesi, & alla Gnome come ad habiti naturali: ma alla Prudenza, come ad vn habito acquistato, & che soprauenga à questitre occhi naturali dell'Anima nostra. che tali gli chiamò in più d'vn luogo, come si è veduto, & vedrassi più di sotto. Onde meritamente lasciò scritto, che la Prudenza giudica de principij, cioè del fine, & de mezi per ottenerlo: facendola necessariamête in cotal guisa vna Sapieza Politica. Il che hauer voluto il Filosofo, chiaro argomento ne può essere, il vedere che egli nel setto dell' Etica, in più d'vn luogo accompagna con la Sapienza la Prudenza: il che certamente non sà peraltro, se non per dimostrare questa somiglianza, che hanno insieme, & che la Prudenza altro non è che vna Sapienza Politica.

Della son iglianza, che secondo Aristotele ha la Prudenza con la Sapienza. Che la Prudenza hà retto giuditio de principi per opinione d'Aristotele, & di S. Thomaso. (ap. 69.

Vindi dopo l'hauere spiegaro quello che sia essa Sapienza, subito paragonandola con la Prudenza, come con casa conguntissima, & con la facoltà Civile, che sono, come egli dice,,

£. 8.

C. II.

Ø 13.

& da noi si è auertito, vn istesso habito; si assatica in manifestare le differenze, che sono fra loro: frà le quali non vediamo che assegni questa, che l'vna giudichi de' principij non meno, che delle conclusioni, l'altra non giudichi de' principij, ma de' mezi, & delle conclusioni solamente: la quale come principalissima non haurebbe tralasciata Aristotele, se no hauesse voluto, che esse in ciò habbino frà loro somiglianza; & poco dopò paragonando pure l'vna, & l'altra, cerca per qual cagione il giouanetto può diuenir Matematico, ma nonfaracquilio della Prudenza, & della Sapienza: & di sotto finalmente quasi voglia dimostrarne la conformità, & la somiglianza, che perciò hanno insieme; & che tutto il suo discorso della Synesi, della Gnome, & dell' Intelletto, & come seruono all'operatione della Prudenza, sia satto per ,, manifestare questa somiglianza; cosi conclude: Quid igitur Sapientia, & Prudentia sit; & circa que vtraque versetur, tum alterius alteram anime por-, tionis virtutem esse; dictum iam est. seguendo appresso di spiegare, come la Prudenza, dato che comandinella Città, non si dee perciò anteporre alla Sapienz 1. Da'quali discorsi tutti possiamo argomentare la somiglianza di queste due virtù eccellentissime, la quale debbiamo dire che sia in questo particolarmente; che l'vna, & l'altra dà tetto, & vero giuditio de principij. & delle conclusioni. il che si come della Sapienza non hà dubbio; così della Prudenza pare, che in alcuni luoghi concedesse anche S. Thomaso; come di sopra si è veduto, & possiamo qui confermare per quell'autorità, oue cosi parlando, attribuisce à i Prudenti, & , à i Vecchi retto, & vero giuditio del fine. Vnde (dice egli) in his, que ad Prudentiam pertinent, maxime indiget homo ab alijs erudiri: pręcipue ex

fenibus, qui sanum intellectum adenti sunt circa sines operabilium; nel qual luogo adducendo le parole d'Aristotele, oue dice, che il Prudente col mezo dell'esperienza acquista facoltà di giudicare rettamente de principij, l'accetta per vere. Et pure è chiaro, che in esse Filosofo, come i' passato discorso hà dimostrato, parla dell'habito della Prudenza, che intorno al retto giuditio de principij sopraviene all' Intelletto. Il che esser vero nella sua Scola, possimo anche provare con quest'altra ragione, à mio parere non leggieri, ne di poco momento: percioche Aristotele nel sesso dell' Etica pone solo cinque habiti acquistati, & non naturali, come à tatti è manisesto; cioè l'Intelletto, la Scienza, la Sapiéza, l'Arte, & la Prudéza; ma frà questi i primi quattro no posso no dar giuditio de principij delle cose agibili, come pure è notismo; aduque necessariaméte di essi darà giuditio la Prudéza: se però no vogliamo che rimanghino ingiudicati, & no conosciuti: che non èda concedere. Et se alcuno rispondesse, che essi dall' habito naturale, & non cedere. Et se alcuno rispondesse, che essi dall' habito naturale, & non

acquistato sono giudicati, cioè dalla Synderesi, & che questa basta: Diciamo che non è alcuna ragione, che ne persuada, che à cotal habito di natura nelle cose pratiche, come auiene nelle speculative, non possa, ne debba sopranenire l'habito acquistato, si come di sopra si è anertito. Ne da questa verità pare anche che si discostasse S. Thomaso nelle que-" stioni disputate: one trattando della Synderes, cosi lasciò scritto: Ad quintum dicendum quod actus Synderesis non est actus virtutis simpliciter: sed , preambulum ad actum virtutis: sicut naturalia sunt prean bula virtutibus gra-,, tutis, & acquisitis. Percioche se l'atto della Synderes è un preambolo, & vna preparatione all'atto della virtù, adunque la Synderesi è preparatione alla virtù. il che significò S. Thomaso chiaramente aggiungen-,, do: sicut naturalias nt preambula virtutibus gratuitis, & acquisitis. adunque si darà necessariamente vna virtù acquistata, di cui ella sia preparatione: & questa necessariamente darà giuditio de principij, intorno à quali è l'atto naturale della Synderesi: ma di niun'altra virtù può esser preparatione se non della Prudenza, come è maniscsto: conciosia che verun altro habito nelle cose pratiche sia in noi acquistato, & nonnaturale, se non la Prudenza: adunque la Prudenza dourà dar giuditio de principij ancora: la quale si può dire per quest'altro rispetto hauer molta proportione con la Synderesi; si che ella sia vn habito, che ad essa Synderesi sopranenga. percioche secondo S. Thomaso nel luogo Art. 30 allegato, vshitio della Synderesi è di applicare i principij vniuersali al incorpo particolare: come chiaramente dimostrano le sue parole, oue così ,, parla: Vis enim concupiscentie, vel alterius passionis ita rationem absorbet; " vt in eligendo Synderesis vniuersale iudicium ad particolarem actum non appli-, cet. Il che esser per sua opinione proprio della Prudenza, si è di sopra

Perche nella parte pratica dell'Anima nostra non sieno tre habiti distinti, come nella speculativa. Che la Prudenza determina i fini secondo Aristotele alle virtù morali.

dimostrato.

E se alcuno domandasse, perche nella parte, & facoltà pratica dell' L Anima nostra non si danno tre virtù, & tre habiti, come nella parte speculatina, che alla Scienza, all'Intelletto, & alla Sapienza habbino proportione: Rispondiamo ciò auenire per nostro parere dalla imperfettione delle cose agibili: per cagione delle quali non si considerado dall' Intelletto pratico nella Scienza Civile I vniversale rispetto à se stesso; ma sempre rispetto à particolari, come nel precedente libro si è veduto; viene necessariamente vnito il tutto in vn sol'habito, che è la

Prudenza, in cui la cognitione, & giuditio de' principij, & delle conclusioni quasi Intelletto, & Scienza si congiungono, come di sopra si è auertito: oue l'oggetto speculatino per la sua vniuersalità, & persettione considerandos in esso dallo Intelletto l'vniuersale rispetto à se stesso hà potuto amettere, & hà ricercato cosi ne principij, come nelle conclusioni habiti diuersi, & frà loro separati, & virtu distinte. Et se alcuno dicesse, che non è frà S. Thomaso, & Aristotele alcuna dinersità intorno alla cognitione, & retto giuditio, & estimatione de principij; poi che amendue hanno voluto, che ciò conuenga, anche alla Prudenza; ma che tutta l'importanza stà nella determinatione: rispondiamo per terza consideratione, che ne si rappresenta frà essi quest'altra importantissima differenza, sche l'vno vuole, che la Prudenza non possa determinare il fine alle virtù Morali: intédédo, che ciò sia vstrio della Synderesi, come si è veduto: l'altro intende, che questa operatione conuenga alla Prudenza, se pure èvero, che essa Prudenza, secondo lui, sia habito acquistato, che soprauenga alla Synderesi, come dianzi si diceua. Intorno à che, per esser meglio inteso, dico, che potendosi predere, come si è notato, il verbo prestituere appresso S. Thomaso in due sentimenti, cioè ò inquanto significa dettare, & dar precetto di vna cosa, auenga che per sua natura sia determinata; il che include, come à suoi luoghi si è detro, & dirassi anche di sotto; necessariamente, il retto giuditio ancora: ò inquanto significa determinare vna cosa, che per sua natura sia indeterminata: il che è molto disserente (conciosia. che possa l'Intelletto pratico, & hauere retto giuditio, & cognitione d'alcuna cosa, che in se stessa per sua natura sia determinata; cioè conoscerla nel modo, che ella èveramente: & possa questa cognitione esser in lui dettatiua, & ordinante: & possa poscia in oltre hauer cognitione di vna cosa per sua natura indeterminata per douerla determinare) esso S Thomasostimò, che nel primo modo solamente si possa dire che la Synderesi determini il sine alle virtù Morali . poiche, come con le sue parole istesse siè di sopra dimostrato, tutti i fini secondo lui, anche i particolari, sono determinati, & in determinatione; cioè il pocersi farquesto ò quest'altro, ò più in questo modo vna cosa che in vn. altro; conuiene solo à mezi, & alle cose, che tendono al fine. Ma Aristotele pare, che volesse nell'vno e nell'altro modo ciò conuenire alla Prudenza; mà però rispetto à diuersi fini. percioche se noi parliamo del fine, per cosi dire, vniuersale, & di quello, che èveramente, & assolutamente fine, & bene; come per atto d'essempio; che all'huomo connenga operare secondo la retta ragione; che alla virtù convenga di ritrouare il mezo; che la felicità confista nell'operare secondo la virtu;

questo fine è naturalmente determinato secondo lui; alla quale determinatione hauedo forse riguardo nel terzo dell'Etica, disse, il vero bene C. 6. L. esse semplicemente, & veramente oggetto della Natura: & nei disputa- C. 1. 3. tare contra l'opinione di coloro, che affermauano la virtù esser nell' 7. L. huomo spontanea, & volontaria, il vitio inuito, & contra volontà; pare, che concedesse il fine esser all'huomo naturale. La onde di questo fine come quello, che per sua natura è determinato, hà la Prudenza. vna cognitione solo dettatiua, hauendo per sua natura facoltà non di determinare, che questo sia lasciato, & seguitone vn altro; ma solo di dar di lui retto giuditio, & di ordinare che sia seguito. il che finisce nel precetto, & forma la cognitione dettatiua: la quale altro no è, che giuditio, & precetto insieme vniti. ne viagiungo la consulta, perche intorno al fine, non cade consultatione. Ma se noi parliamo de' fini particolari, & singolari di ciascuna virtù, questi secondo lui per la natura imperfetta delle cose agibili, che ammette tanta varietà, non sono determinati; & perciò possono determinarsi dalla Prudenza hora in villa modo, hora in vn altro, & hor questi, hor quelli. Onde ben disse Aristotele, che il mezo nelle virtu morali conuiene, che sia determinato dalla Prudenza.

Si continua à dimostrare che la Prudenza secondo Aristotele determina i fini alle virtù morali. Che l'iste so pare, che sentisse anche S. Thomaso. Si muone vna grane difficultà nella sua dotrina, & si risolue secondo il Gaetano.

E di quanto hora diciamo chiaro essempio, che il rendere il deposi-to è mezo nella giustitia, & fine di essa, & dissinito secondo la retta ragione: & non dimeno può auenire, che variato lo stato delle cose, sia mezo, & fine di essa giustitia, & stabilito dalla retta ragione il contrario; cioè il non rendere il deposito: come quando alcuno volesse seruirsi del danaro depositato in danno della Patria. & tali operationi in vn tempo, & in vn lnogo saranno secondo la Fortezza. & la Temperanza, & saranno il mezo in essa; che in altro luogo, & in altro tempo saranno eccessi. il che ne dimostra con quanta ragione esclamana il Filosofo nel primo dell' Etica, le cose giuste, & honeste ricenere tanta. varietà, & alteratione; che pare più tosto, che habbino origine dal precetto legale, che dalla natura: di che si è detto anche nel libro precedente. il quale considerando questa varietà del mezo nel secodo libro, & quanta diuersità possa riceuere rispetto alle circonstanze disse, spie- C. S. F.

3, gandone la sua natura: Nam quando oportet, & cb que & erga quos, & 32 4 1

, cuius causa, & vi oportet hec facere, medium est, atque optimum id quod est , ipseus virtutis. One vediamo, che facendo il mezo cosa ottima, viene à farlo fine della virtù: volendo nondimeno che in tutto dipenda dalle circonstanze. Questi fini adunque, come per lor natura indeterminati, determina secondo Aristotele la Prudenza nell'altro modo. alla. quale opinione pare nondimeno che si accostasse S. Thomaso nella Somma; oue trattando della superiorità della Prudenza sopra le virtu 55. ar 3. morali; affermò che essa Prudenza determina loro il fine: perche il fine di ciascuna di esse è di conseguire il mezo nel suo proprio, & particolar' oggetto: il qual mezo vien determinito dalla Prudenza: onde è più principale, & giustamente alle virtu morali superiore. Et ecco le sue ,, parole: Ad tertium dicendum quod Prudentia non solum dirigit virtutes morales in eligendo ea, que sunt ad finem: sed etiam in prestituendo finem sest autem finis vnius cuiusque virtutis moralis attingere medium in propria materia. ,, quod quidem medium determinatur secundum rationem rectam Prudentie: vt dicitur in secundo, & sexto Ethicorum. Il qual luogo hauendo considerato il dottissimo Gaerano; & hauendo con l'acutezza del suo intelletto conosciuto, ch' egli pare contrario à quato dopo stabili S. Thomaso di questa materia; cioè che alla Prudenza non appartiene, come si è veduto, di determinare il fine alle virtù morali, ne anche inquanto si dice ch'ella ritroua, determina, & diffinisce loro il mezo; si sforzò di leua-

2. 2. 9. 47.ar.6.

p. 2. 9.

ad 3.

p. 2. q. 66. sup. ert. 3.

, loquuntur.

Quali difficultà habbia la risolutione apportata dal Gaetano, Si conclude che la Prudenxa hà determinatione del fine rispetto alle virtù morale per parer d'Aristotele, & di Scoto.

re quelta difficoltà, dicendo, che, se noi paragoniamo la Prudenza con

le virtu morali in sieri (per vsare i suoi termini) in tal modo semplice-

mente è vero, che la Prudenza determina loro il fine, non primamen-

te, & assolutamente: ma applicando esso fine alla materia propria loro (il che tanto è à dire, che la Prudenza determini i fini particolari della virtu, ma non il fine in vniuerfale) & che in questo senso sono vere le parole di S. Thomaso: le quali, rispetto à questa determinatione del mezo, attribuiscono alla Prudenza, che determini il fine alle viitù mo-, rali. onde conclude: & non cont, adicunt superioribus, nec dictis in secunda , secunde, que de prima prestitutione finis, & de fine absolute virtutis moralis

A A questa risposta del Gaetano à mio parere hà due difficoltà: IVI I'vna, perche pare, che S. Thomaso volesse, che ne anche rispetto all'inuentione, & determinatione del mezo si possa dire, che la

Pru-

figa

Ekudenza determini il fine alle virtù morali. percioche, essendos dopò 2. 2. q. posto à cercare, se appartenga alla Prudenza di ritrouare il mezocalle 47.47 7. virtu morali: & hauendo dubitato, che potrebbe parer di no, perche il incerp. conseguire il mezo, è fine delle virtù morali; per la qual cosa se alla Prudenza non appartiene di determinar loro il fine, non pare che possa anche appartenerle di ritrouare loro il mezo, risponde in tal guisa: no. Naturalis enim ratio dictat vnicuique, vt secundum rationem operetur: sed qualiter, & per que homo in operando attingat medium rationis, pertinet ad rationem Prudentie, licet enim attingere medium fit finis virtutis moralis: tamen per rectam dispositionem eorum; que sunt ad finem, medium inuenitur: & per hoc patet responsio ad primum. Oue pare; come vediamo; che S. Thomaso voglia, la Prudenza in tanto ritronare il mezo, & il fine alle virtu morali, in quanto dispone; & determina quelle cose, che tendono al fine: si che ella non si dica propriamente determinare il mezo; & il sine: ma le cose, che ad essi riguardano. l'altra difficultà è, perche S. Thomaso volle, come anche di sopra si è veduto, che non solo i fini vniuersali; ma anche i particolari siano determinati: onde secondo lui non pare, che possa convenire questa determinatione del fine alla Synderes, se non nel primo de due modi esposti; cioè rispetto all'applicare l'vniuersale al particolare, & alla cognitione dettativa: ma non in quanto, che si determini; come cosa per sua natura indeterminata; & che possa sarsi hora in questo modo, hora in vn altro; come di sopra si diceua; il che pare contrario al primo suo detto, che la Prudenza determinando il mezo alle virtu morali nella propria loro materia, vega insieme anche à determinar loro il fine. la quale determinatione non pare, che si possa intendere, se non in quanto si determina cosa per sua natura indetetminata. che ciò potrebbe stimarascuno, che egli hauesse voluto dire, quando pure attribui alla Prudenza rispetto all'Intelletto parte di essa integrale, secondo lui; la retta estimatione de fini particolari ancora: quando cosi fauello: Unde intellectus, qui ponitur pars Prudentie, est que- 2.2.9. dam retta extimatio de aliquo particulari fine .. Hora riserbando ad altro 49. ar. 30 tempo il confiderare quello: che debba dirsi per leuare ogni apparenza: dicontradictione nella dottrina di S. Thomaso, & per intendere qual' sia intorno à ciò la sua veras opinione; & continuando; come è nostro intendimento in quello luogo di spiegare l'intentione del Filososo, diciamo esserchiaro dal patsato discorso, che se condo Aristotele la Prudenza; & determina, il fine alle virtu morali nel primo modo, cioè inquanto hà retta estimatione, & giuditio del fine vniversale, & hà di esso Dift. 36. cognitiones déttativas, applicandolos à particulari ; da che possiamos quinicas raccogliere l'opinione di Scoto ne l'erza delle sentenzes, che la Prudeza art.2.

D'stin.
36.7.
viici

a: .2.

fia detrativa de fini particolari delle virtù morali esser conforme à i principi de Filosofo, & nel secondo modo, cioè in quanto determina i sini particol ri, & il mezo alle virtù morali, che per natura loro rispetto alla varie à delle cose agibili, sono indeterminati, come di sopra si è detto. la quale Filosofia riceue per auentura Scoto nel terzo delle sentenza quando disse, che la consultatione non solo è de mezi, ma del, fine ancora, cosi scriuendo. Nec obstat quod dicitur Prudentiam esse habi-

,, tum consiliatiuum, & ita ad sines discursiuum: nam de sinibus proprys virtu, tum moralium distatur discurrendo à principio prastico sumpto à sine vniuersali, ad particulares; & i'le discursus est prima consultatio: licet communius dicatur

son fultatione che è per sua natura di cose indeterminate à fini particolari; & di endo, che tale consultatione è dettatiua, viene necessariamente ad attribuire ad essi fini l'indeterminatione; & che sieno dalla Prudenza determinati nel secondo modo ancora.

> Come la Prudenza preseriua, & determini il fini secondo alcuni Moderni, & quali difficultà habbia questa opinione. Come la. Prudenza sia più nobile delle virtù morale. (ap. 73.

Piccol.
Grad.5.
Cap. 36.

Vesto per mio parere è quello, che senti Aristotele intorno à questa disticilissima questione, se la Prudenza habbia tetta estimatione del fine, & se lo prescriua alle virtù morali. Ne mi è nascosto, che alcuni Moderni digran fama trattando sottilmente, & dottamente di essa, ne si discostando gran fatto da quello, che habb a. mo veduto hauer sentito il Gaetano; l'hanno risoluta in questa forma: che il comune, vniuersale, & vltimo fine non viene determinato, nè prescritto dalla Prudenza; ma da essa si riceue, comegiudicato, appronato, & desiderato: ma che il proprio, & particolar sine di ciascuna. virtù viene circonscritto, & determinato dalla Prudenza comune; & dalla comune retta consultatione: non però sotto ragione di fine; ma di mezo: in quanto che i proprij fini delle virtù morali, riferiti al comune, si vestono, & riceuono la ragione del mezo. Aggiungendo che perciò errò Scoto, quando scrisse, che la Prudenza prescriue il fine alle virtù morali, & che è dettatiua di esso fine, & che comanda all'apetito, che lo cerchi, & appetisca: conciosia, che essa Prudenza, come si è detto, non prescriua questo sine formalmente come sine, ma come mezo: à cui è accidentale, che sotto qualche consideratione dinenga. fine: & perciò non possa esser proposto all'appetito come tale. Ma qual sia miglior opinione, lasciaremo al giuditio di chi legge. Certacosa

cosa è che il dire, che la Prudenza prescriue questo fine sotto ragione di mezo, & non di fine; e dire anche; che ella non prescriue il fine: onde quando Aristotele le hà ciò attribuito, parlando del fine in quanto fine; non haurebbe errato mediocremente: & che la Prudenza determini, & prescriua i mezi, non è alcuno, che n'habbia mai dubitato per la qual cosa non pare, che per questa risposta venga risoluta la questione. Oltre che se questi Autori hauessero voluto intendere, che la Prudenza prescrive il fine in quanto mezo, riferito ad vn altro fine, perche prescrine il mezo alle virtù Morali; haurebbono (s'io non erro) commessa non picciola equiuocatione: essendo altra la significatione del mezo preso nel primo modo, altra di esso preso nel secondo modo: conciosia che nel primo dica quasi che instrumento ad ottenere il fine: come per atto di essempio, la medicina presa per ottenere la sanità : nel secondo importi il mezo rispetto à noi ne gli affetti, & nelle attiopi humane ritrouato, & prescritto dalla retta ragione. il che altro nonè, se non l'istesso fine. nel qual sentimento possiamo affermare ch'ella in tanto prescriua il fine alle virtù morali, inquanto loro prescriue questo mezo. Finalmente possiamo domandare à costoro qual facoltà sia quella, che giudica diquel fine comune, & vniuerfale, che essi dicono non giudicarsi: ma come giudicato, & approuato riceuersi dalla Prudenza: che come cosa importantissima no doueuano lasciar di spiegare. Per tanto sarà per auentura più sicuro l'affermare, che la Prudenza nel modo esposto sotto ragion di fine, & formalmente prescriua il fine: & che perciò il detto di Scoto, & che ella prescriua il fine alle virtù morali, & di esso sia dettatiua, & che comandi all'appetito, che l'appetisca è conforme alla dottrina d'Aristotele. Con il qual fondamento rispondendo molto meglio, che con qualunque altro, alla questione della superiorità, & preminenza sua rispetto alle morali; facilmente scioglieremo quella gagliarda ragione, che suole addursi, che se il fine è più nobile di quelle cose, che sono al fine, & de mezi; & la virtù morale è del fine, la Prudeza de mezi; adunq; la virtù morale sarà di essa Prudeza più nobile, & pricipale; pcioche douremo dire, che la Prudeza ancora è del fine, & molto più nobilméte inquato, che lo determina, & prescrine.

Che è falso la Prudenza in sieri non dependere dalla virtù morale, come stimò il Gaetano. Perche la Synderesi sia virtù nell'intelletto, & l'inclination naturale al fine nell'appetito non sia virtù. (ap. 74.

Veste cose tutte riceuute per vere; è chiaro, che le suppositioni fatte dal Gaetano pleuare la dissicultà sopradetta, haurano Dd molte

molte dubitationi nella dottrinà del Filosofo: & particolarmente quelle, che la Prudenza; mentre si genera, & come egli dice, in sieri, non dipende dalle virte morali, ma solamente dal fine di esse virtù, & dall' appetito retto di questo fine, che nasce dall'inclination naturale dell' appetito; la quale non e virtu, ma più tosto solo vn principo, & cominciamento di essa: Che la vircu morale dipende in fieri non solo dalla. Synderesi, & dalla retta intentione del sine, & inclinatione dell'appetito; ma dalla Prudenza ancora: le quali cose sono in tutto (com' io auiso) contrarie alla mente d'Aristotele, che volle, come contra Scoto nel libro precedente si èveduto, la Prudenza, & la virtu morale in fieri, o in fatto esse, dipender sempre l'vna dall'altra, & esser in tal maniera congiute per natura, che l'vna non possa ne generarsi, ne esser senza l'altra. il che hauer sentito Aristotele, si mostrerà unche di sotto pienamente. Et à quel dubbio, che moue il Gaetano, perche la Synderesi sia virtu, & l'inclination naturale al retto fine nell'appetito non habbia ragione di virtu; à che egli risponde, ciò anenire, perche l'appresione, & la cognitione tira le cose à se; & il giuditio si fà secondo l'essere, che elle hanno nell'Intelletto, & in noi; il che dinota maggior perfertione: onde l'ordination naturale in essa può hauere ragione di virtù; ma l'appetito all'incontro si moue verso le cose in se stesse. & secondo l'essere, che hanno in loro medesime, & ha la sua persettione nel conseguirle: il che dinotando impersettione; fà che l'inclination naturale, che è in lui, non può hauer ragione di virtù: Noi douremo dire per auentura primaméte che questa retta ordinatione nell'appetito su da Aristotele nel sesto dell'Etica, chiamata virtunaturale rispondente alla morale; secondo che quella dell'Intelletto, cioè la Synderesi, è più perfetta, & hà magior ragione di moto: perche nella sua scola esso intelletto è più perfetto dell'appetito: essendo vstitio della ragione il reggere, & regolare esso appetito, rispetto à cui ella si domanda il vero Architetto: come nel libro precedente si è veduto, & vedrassi anche di sotto. si come anche à quell'altro dubbio, che mosse altroue, cioè onde nasca, che nella parte intellettiua si pongano due virtù rispetto ad vna sola materia morale, cioè la Synderesi, & la Prudenza: quella rispetto alfine, questa rispetto alle cose, che tendono al fine: ma nella parte appetitiua, tanto del fine, quanto delle cose, che sono al fine, si pone vna sola virtù: come per essempio la Fortezza; alla quale dà l'istessa. risposta che dianzi s'addusse: noi debbiamo rispondere secondo i foudamenti di sopra esposti; che se la Prudenza soprauenendo, come habito acquistato alla Synderesi, è del fine; non sarà vero secondo Aristotele, che nella parte intellettiua sieno due virtu nell'appetitiua sia

3.2.9. 47. Jup. art. 6. vna sola, come stimò il Gaetano: ma nell'vna è nell'altra facoltà cosi intorno al fine, come intorno à mezi, vna virtù sola.

Che si come nella parte intellettiua è la virtù naturale, & acquistata, coss
l'istesse si ritrouano nella parte appetitiua. Che la virtù morale secondo
Aristotele è anche de mezi. Si conclude che la Perspicacia, Sentenza, & Intelletto sono habiti naturali, & non parti della
Prudenza per opinione del Filostso. Cap. 750.

Vesto tutto vedremo hauere molta probabilità, se considerenio,

che si come nella parte intellettina è la virtu naturale, & acquistata, cioè, la Synderesi la ragión naturale, o retraragione, che dir vogliamo; che suona l'istesso; la quale giudica, & del fine, & de mezi, & parimente la Prudenza, che soprauenendo alla. Synderesi hà il medesimo vstitio: così nella parte appetitiua è la virtu naturale, & la morale, che ad essa sopraniene, & de mezi, & del fine. conciosiache la virtu morale esser de mezi ancora, & non solo del sine n'habbiamo chiarissimo il testimonio d'Aristotele nel terzo dell'Etica: , one cosi fanella: Cum igitur voluntate appetibilis sinis sit; consultabilias C.s.F. ,, autem, & eligibilia que ad finem spectant : actiones que circa hec fiunt, & ex ,, electione, & spontance etiam procul dubio sunt at virtutum operationes circa , hec versantur. efficitur igitur vt. virtus quoque in nobis, & similiter vitium sit. Nel qual luogo, come vediamo, dice chiaramente, che cadendo il fine forto la volontà, & esendo consultabili, & elegibili quelle cose, che riguardano il fine; si dourà dire, che quelle attioni, che sono intorno alle dette cose, sieno sporanee, & fatte secondo l'elettione: & che perciò essendo le operationi delle virtù intorno ad esse; si dourà parimente dire: che la virtu, & il vitio sieno in nostro potere, & che sieno spontanei, & per elettione. dal qual discorso habbiamo, che la virtà riguardi con le sue operationi i mezi, & le cose che tendono al fine ine ciò è punto contrario à quello, che Aristotele scriue altroue, che la virtu è del fine, & la Prudeza de mezi: & particolarmete nel sesto dell'Etica: C.13. oue dice, che la virtu rende retto lo scopo, & la Prudenza i mezi: & che la virtu fà retta l'elettione, & che fà, che operiamo il fine, & la Prudenza le cose, che tendono al fine: come nel trattito della elettione, & della sede delle virtù morali si è dimostrato. Ma della Intelligenza, ò Intelletto, tanto basti per hora hauer detto : della quale, & de gl'altri due habiti appresso; raccogliendo quanto si è discorso; diciamo esser chiaro, che di essi trattò Aristotele, non come di parti della Prudenza: ma come di habilità, & dispositioni naturali; & che aiutano le . 47 opeoperationi della Prudenza, & il discorso pratico: riguardando le due prime, cioè la Perspicacia, & la Sentenza, il giuditio delle cose consiltate, & la conclusione del Sillogismo, & discorso pratico; l'vna in uni-uersale, l'altra rispetto all'equità: la terza, che è l'Intelligenza, il giuditio, che dà il Prudente de' principij, cioè del sine, & delle cose, che non si consultano: & perciò hauendo riguardo à i principij di esso Syllogismo, & discorso pratico, & non alla conclusione. La qual dottrina se èvera (si come io stimo) si faranno di gran lunga ingannati coloro che hanno pensato queste facoltà esser parti della Prudenza, ò potentiali, ò formali: & seruire inquanto tali, & non inquanto naturali habilità, al giuditio delle cose passate, ò delle suture, ò alla consultatina, ò alla giuditiale, ò al giuditio dato secondo il rigor della legge, ò secondo l'equità. le quali cose vediamo non poter hauer luogo, & esserin tutto repugnanti alla mente di Aristotele, & à quanto egli hà scritto di queste facoltà nel sesso delle sue morali.

Quello, che si debba trattare della Callidità. Si recano in mezo due bellissime questioni mosse nel sesto dell' Etica da Aristotele intorno alla Prudenza. (ap. 76.

TT Ora hauendo noi trattato à pieno delle Perspicacia, dalla Sen-L tenza, & dell'Intelletto: resta che trattiamo della Callidità, & che vediamo à qual'operatione della Prudenza ella rechi giouameto. in che non volendo partirci dall'ordine di Aristotele, & volendo trattare nel medesimo modo, & con la medesima occasione, che sece lui; n'andaremo discorrendo con il dire qualche cosa di quelle due bellissime dubitationi, ch'egli mosse; le quali risolute, ne discoprono à pieno la natura della Prudenza. Raccogliendo adunque Aristotele nel finedel sesto libro di hauer trattato della Sapienza, & della Prudenza; & di hauer mostrato quali sieno gli oggetti loro; & che sono virtù dell'vna, & dell'altra parte dell'Anima nostra; per aprire maggiormente la natura di essa Prudenza, moue intorno alle cose dette due dissicoltà: l'vna che potrebbe parer ad alcuno, che la Sapienza, & la Prudenza non fossero à noi di verun vtile: conciosia che la Sapienza non considera alcuna di quelle cose, per le quali l'huomo divien felice: & intendiamo della felicità humana, & artiua: la Prudenza, auenga che habbia questa coditione, non pare, che sia necessaria da esser appresa per conseguire la virtù, & la felicità. percioche non essendo ella altro, che vna cognitione delle cose giuste, & buone, conuegono all'huomo; & queste altro no non essendo, se non quelle, che sono operate dall'huomo da bene, &

C. 11.

virtuoso; ne segue, che nonsiamo resi più atri all'operarle per la cognitione, che di esse ne dà la Prudenza, di quello, che siamo nell'operare le cose, che appartengono alla sanità, & buona dispositione del corpo per la cognitione della Medicina, & della Gimnastica: cagionandosi, l'operar bene in esse, non dalla cognitione di queste facoltà, ma dall habito, ch'ènel corpo nostro. per la qual cosa vn Medico mal sano, con tutta la cognitione della medicina, non farà mai quelle operationi che fà l'huomo sano. Et se alcuno dirà, che la Prudenza è necessaria per farne diuentar buoni solamente; non per farne, buoni che siamo, ben' operare; adunque à coloro, che sono tali, ella non sarà d'alcun profitto. In oltre non pare, che à quelli, che non hanno la Prudenza, possa il non hauerla, recar danno alcuno nell'acquisto della virtù; non essendo differenza, ò se habbiamo noi cotal habito, ò se vbidiamo à chi l'habbia: si come volendo sare acquisto della sanità; non perciò impariamo la medicina: ma basta che siamo vbidienti al precetto del Medico. Et questa è la prima disticoltà mossa da Aristotele intorno alla necessità & all' vso della Prudenza. L'altra, ch' egli muoue, è intorno alla dignità di lei : conciosia che potrebbe parer inconueniente ad alcuno, che essendo la Prudenza, come da Aristotele si è dimostrato, inferiore alla Sapienza per sua natura: nondimeno ella sia più principale. - Et che sia tale, si raccoglie da questo; come anche nel primo libro dell' Etica è stato detto; che ella ordina, & commanda intorno à ciaschuna C.2. cosa nella Città quello, che debba farsi, & quello che suggirsi.

Che Aristotele risponde alla prima questione in tre maniere. Come la Prudenza sia pratica, & come ne renda operanti per parer dell'istesso. (ap. 77.

T Auendo Aristorele mosse queste due dubitationi: risponde alla Il prima in tre maniere; primamente, che la Sapienza, & la Prudenza ancor che non recassero alcun vtile à noi nell'operare, ne facessero alcuna cosa; sono nondimeno desiderabili persoro medesime: essendo virtù delle parti dell' Anima nostra. In ostre risponde, che all' operare ne recano non picciola vrilità: essendo cagioni delle nostre buone operationi, & della felicità: non come la medicina della fanità: ma come essa sanità nel corpo nostro delle sane operationi, & del corpo sano: cioè come habiti, forma, & perfettioni: & come cause formali rispetto alle parti dell'Anima, nelle quali sono: auenga che essiciente rispetto alle operationi. Da che raccogliamo, conforme à quello che si diceua nel secondo libro, che la Prudenza di sua natura è pratica & principio della praxi, etiamdio per se stessa considerata, & inquanto

è ha-

chabito dell' Intelletto pratico: & non rispetto all'unione solamente, che hà con l'appetito retto, & con la virtù morale, & rispetto ad esso appetito, come alcuni hanno voluto. che quello è quello, che intende spiegare il Filosofo in questa seconda risposta, degna perciò di somma ,, consideratione: & ecco le sue parole: Deinde etiam efficiunt quidem non

, tamen vt Medicina sanitatem : sed vt sanitas bone hibitudinis operationes, Terzo risponde, che al ben operare, & all'acquisto della felicità concorre la Prudenza, non solo per sua natura, & per se stessa: ma inquanto è vnita con la virtù morale ancora, & hà con essa essentiale dipendenza, che quest'opera marauigliosa del ben operare riceua la sua persettione da amédne afte virtu: & lo mostra divinaméte Aristotele con asta ragione (per la quale anche intéde principalméte di scoprirne, & questa necessaria dipedenza, & vnione, che hano insieme, & la cagione di essa) percioche al ben operare sono necessarie due cose : la prima che il fine sia retto, & buono: la secoda che i mezi per acquistario sieno pariméte atti, & buoni: ma al sine è dirizzato spetialméte l'appetito: cóciosia che com egli disse sin da principio, & nel terzo dell'Anima, l'appetito è del fine, & ogni appetito è alicuius gratia. il quale appetito non essendo retto, & ben disposto non appetirà mai retto, buono, & honesto fine: ma esso appetito si rende retto, & ben disposto per il possesso della virtù morale; che come habito, forma, & persettion sua, lo sa appetire retto, & buon fine. A'mezi è spetialmente dirizzata la Prudenza, il cui vffitio è di trouar mezi atti: & in oltre retti, & buoni per ottenere il buon fin proposto: il che sà, come si'è dichiarato, mediante la buona consultatione, & elettione.adunque la Prudenza per questo rispetto ancora, cioè inquanto si vnisce con l'appetito retto, & con la virtu morale; sarà pratica, & attiua, & sarà necessaria al ben operare: & ecco C.12. F., le parole d'Aristotele. Preterea opus, & ex Prudentia, & ex Morali vir-

C. 2.

Tex. 49.

3, tute persecitur: virtus enim propositum Scopum: Prudentia, que ad ipsum ten-, dunt, recta efficit : dalle quali habbiamo anche l'vnione della Prudenza, & della virtù Morale nelle operationi humane, & fatte secondo la virtu; & la cagione di questa necessaria dipendenza, & vnione, che hanno insieme. Il che intendendo di mostrar maggiormente Aristotele; & volendo con tutte le sue forze occorrere al dubbio mosso, che per il possesso della Prudenza non ci rendiamo niente più attini, ne più atti ad operare le cose giuste, & honeste; quasi spiegando con maggior chiarezza quello, che haueua derto, cioè & la Prudenza esser per se stessa, & di sua natura attiua, anche lasciata da parte l'unione che hà con la virtu morale: & che per rispetto di questa vnione ancora ella è tale; perchel'vna rende retto il fine, l'altra i mezi-foggiunge in questa forma.

A5

, At vero de eo, quod ex Prudentia ad agenda vel honesta, vel iustanihilo ap- C.12. F. , tiores sint bomines; paulo altius incipiendum est, boc sumpto initio. Quemadmodum iusta agentes non nullos non dum esse iustos dicimus: vt eos, qui ea, que à legibus precipiuntur, vel inuiti faciunt, vel ex ignoratione, vel ob aliquid aliud, & non ob ipsa: cum tamen ea agant, que oportet queque bonum virum decet: ita licet, vt quodammodo se habens quispiam, singula agat, vt bonus sit, idest ex electione, & ipsorum eorum cause, que aguntur. Electionem igitur rectam virtus facit, quecunque autemnatura comparatum est, vt illius caus , agantur non virtutis: sed alterius facultatis sunt.

Si continua l'istessa materia. che l'agente, & l'attioni deono esser qualificati secondo Aristotele. Si dimostra la necessaria congiuntione, che hanno insieme la Prudenza e la virtù morale. Che giouamento rechi la Callidità alla Prudenza. Cap. 78.

Ice adunque Aiistotele, che non basta per operare virtuosamete, cioègiustamente, & temperatamente, di operare le cose giuste, & temperate: ma esser di mestiero, che colui, che opera, sia qualificato, & disposto in vn modo più che in vn'altro. il che trattando l'istessonel secondo libro delle Morali altamente, & mostrando esser questa C.4.9 differenza frà l'operare secondo l'arte, & secondo la virtù, che nelle cose operate per arte cotal dispositione è nelle cose iltesse: ma nelle cose operate dalla virtù, ella ènell'operante ancora: onde auenga, che alcuno operi cola giuste, se non opera giustamente, cioè se non hà questa dispositione in se stesso: non si dirà esser giusto; cosi conclude. Que ,, vero secundum virtutes fiunt, non si aliquo modo ipsa se se habeant, continuo iuste, & temperanter aguntur : sed si etiam qui agit, aliquo modo affectus agat: primum si sciens: deinde si eligens, atque eligens propter ipsa: tertio si stabili ati, que immobili affectu pre litus agat. One vediamo, che egli ricerca questa qualificatione, detta da lui, 70 xor, & nell'agente, & nelle attioni . nell' agente rispetto à tre cose, prima, che sappia: secondo, che elegga, & à fine delle cose istesse: terzo, che operi con stabilità, & fermezza. Nelle attioni rispetto ad vna sola cosa, cioè che sieno tali, quelli operarebbe l'huomo da bene, & virtuoso: & quali prescriuerebbe la retta. ragione: il che abbraccia le circonstanze. Hora se questa dispositione, che necessariamente dee esser nell'operante, è, come dice Aristotele, l'elettione, ò almeno nasce da lei; cioè che quello, che si opera, sia operato per elettione, & per cagione della cosa istessa, che si opera: & l'elettione si fà retta dalla virtù morale: & per retta intende anche buona, come si è dimostrato à pieno nel trattato dell'Elettione; & si fa Dd buo-

C. 13.

buona, inquanto si affatica intorno à buoni mezi dirizzati à buon sine.

Questi mezi adunque: intorno à quali si affatica essa elettione, & per cagione etiandio de quali si dice esser retta, che come mostra Aristotele
altro non sono, se non quelle cose per natura loro atte ad esser operate
per cagione di essa elettione, cioè per generarla in noi tale; percioche
questo significano quelle parole. Que cunque autem natura comparatum,
est, vtillius (scilicet electionis) causa agantur, come anche espone Eustatio: questi mezi (dico) qual virtù gli sà retti? non la Morale: perche
questa consiste nell'appetito, & la elettione non è senza consulta, che è
opera della ragione, & dell' Intelletto: adunque gli sarà retti vn' altra
virtù: ma questa altra esser non può che la Prudenza; come anche di

opera della ragione, & dell' Intelletto: adunque gli farà retti vn' altra virtù: ma questa altra esser non può che la Prudenza; come anche di sopra si è detto; la quale per sua natura ne rende atti ad operare, & à conseguire operando detti mezi: adunque la Prudenza necessariamete concorrerà a renderne operanti, contra quello che di sopra le sù opposto. Il che volendo maggiormente spiegate Aristotele, & farne palese, che & per se stessa, & per la vnione, che sà con la virtù Morale, & con l'appetito, ella è tale; ne discopre primieramente la natura d'una facoltà, & dispositione naturale detta Callidità: con cui essa Prudenza hà proportione, & da cui riceuendo grandissimo aiuto, & à lei sopra-uenendo; ne rende atti ad operare, & conseguire le cose sopradette.

C.12. F., dice dunque Aristotele. Attendendum autem est, ac de his manifestius di-

, cendum. Est itaque facultas quedam, quam calliditatem vocant, ea est talis, vt que ad suppositum scopum conducunt, agere possit, atque essequi; atque hec

, quidem si propositum honestum sit ; est laudabilis; si prauum, versutia est . vnde ; , etiam prudentes callidos, & versutos esse dicimus. Prudentia verò hec facul- ,

, tas non est; non sine tamen facultate hac existit: sed habitus oculo huic anime.

,, non absque virtute acquiritur: sicut diximus, & perspicuum est. Et poco dopo, Quemadmodum in opinatiua parte due species sunt, Calliditas, & Prudentia:

,, ita & in morali due quoque sunt: quarum altera virtus naturalis, altera proprie

Hora ecco il benefitio della Callidirà, con la quale, come dice più di fotto Aristotele; & si vedrà da noi, essa Prudenza hà la medesima proportione, che con la virtù naturale la morale. & non è questa Callidità altro alla fine, si come egli mostra, se non vna facoltà naturale di poter operare, & conseguire i mezi, & le cose atte ad ottenere lo Scopo proposto: che cosi disse Aristotele in quelle parole. Ea est talis, vt que ad suppositum scopum conducunt, agere possit, atque essequi. Onde segue, che se il sin proposto sarà buono; cotal habito sarà lodeuole: se cattiuo, & vitioso; sarà biasimeuole.

Si discuopre la natura della Callidità secondo Aristotele, che ella non è parte della Prudenza. Che non serue, ne concorre se non all'operare. Si dichiara un luogo difficile del sesto della Topica. Si riprouano gli Interpreti. Come si debba intendere, che la Prudenza sia pratica. Cap. 79.

Al qual discorso tutto noi raccogliamo tre cose intorno alla natura della Callidità molto importanti: la prima ch'ella non sia parte della Prudenza ò integrale, ò potentiale, ò formale, che dir vogliamo; & che come di tale non ne tratti Aristotele: non solo per esser dispositione, & habilità naturale, come di sopra si è detto: mà anche perche può star con il vitio, & con il contrario della Prudenza, secondo, la qualità del fine proposto, ò buona ò rea: si come qui insegna apertamente Aristotele: il qual perciò disse nel settimo dell'Etica, che l'Inco- C. 10. tinente può esser callido: ma non Prudente: perche non può esser Prudente colui, che non è buono, & dotato dell'habito della virtù morale come di sopra si è detto, & anche diremo appresso. Onde Aristotele fà, come habbiamo veduto, la Callidità diuersa di spetie dalla Prudeza. Il che proua apertamente, che essa Callidità, essendo diuersa di spetie, non può esser parte della Prudenza: come altri hanno stimato: si come ne anche la virtù naturale della morale per l'istesso rispetto. Et è da notare, che Aristotele dice parte opinatina; perche, come habbiamo nel primo della Posteriora, l'opinione si assatica intorno alle cose C. 26. contingenti, che sono l'oggetto dell'Intelletto pratico, & della Prudenza. La seconda cosa, che raccogliamo molto importante della Callidità, siè, che questa facoltà non serue alla consultatione, ne al ginditio, ne al precetto della Prudenza, come le tre esposte di sopra, cioè la Perspicacia, la Sentenza, & l'Intelletto: ma serue all'operatione. Il che per esser nelle cose morali importantissimo; consistendo, come Aristotele hà detto tante volte, l'acquisto, & l'vso della virtu nell'operare, & non nel conoscere; con ragione quest' habilità più che le tre altre, chiama qui Aristotele occhio dell'Anima nostra: dicendo, che à quest' occhio soprauiene la Prudenza; senza la quale egli sarebbe cieco: essendo essa la sua vera luce, & perfettione: anzi l'istessa virtù visiua: non meno che dell'altr'occhio, detto virtù naturale, sia luce, perfettione, ,, & virtu visiua la morale . che cosi dimostrò Aristotele dicendo: Etenim C.13. F. ,, pueris, & bestijs naturales insunt habitus : sed sine intellectu, & mente esse noxy apparent. ceterum tantum inspici vident? qued quemadmodum in corpo-,, revalido, qued sine vist mouetur, conting it vt vehementer errit, propterea qued

visu caret: ita quoque hic euenit, si intellectum acceperit, in agendo differt: atque habitus licet similis sit, proprie tamen virtus tunc erit. Et questo è

quello

quello, che si diceua da noi di sopra, che grand'errore comettono coloro, i quali attribuiscono l'operationi della Pradenza d'queste facoltà
naturali: come vediamo hauer satto gli Interpreti della Perspicacia,
della Gnome, & dell' Intelletto: alle quali attribuiscono il giuditio: non
considerando, che come qui con l'essempio della Callidità, & della
virtù naturale n'insegna Aristotele; questi sono occhi naturali dell'Anima nostra (che perciò nel trattare dell' Intelletto, sece mentione della
virtù vissua, dicendo, che i Prudenti per l'esperienza acquistano facoltà divedere i principij) ma ciechi senza l'habito della Prudenza: che
quasi vera, & persetta virtù vissua, à loro soprauenga, & che con le
loro operationi aiutano le operationi di essa Prudenza, & che perciò
non sono il medesimo, che questo è quello, che leggiamo nel primo de
, Magni: oue Aristotele cosi parla: Quemadmodum vero se habet Calliditas
, ad Prudentiam: ita de cunstis virtutibus haberi putandum est. & poco dopò

C. 35.

,, Magni: oue Aristotele cosi parla: Quemadmodum vero se habet Calliditas, ad Prudentiam: ita de cunstis virtutibus haberi putandum est. & poco dopò, Naturalis igitur virtus, ea que circa rationem à ratione separata parua est, é, que laudatione digna nequaqua sit. Et di sopra haueua detto della Callidità specifica Aristotele, che ella non è l'istesso, che la Prudenza: ma che la Prudeuza nondimeno non può esser senza lei: & che perciò ella coopera, & porge aiuto all'acquisto di essa Prudenza.

Che la Prudenza secondo Aristotele per se stessa considerata, & inquanto habito dell'Intelletto pratico, è attiua. Che si danno virtù aggiunte ad essa così all'operare, come al conoscere per sua opinione. Cap. 80.

A terza cosa importantissima che raccogliamo della Callidità, & col mezo di lei della Prudeza è, che essendo ella, come dice Aristotele, dispositione, & facoltà n iturale della parte intellettiua; & porgendo aiuto alla Prudenza rispetto all'operare solamente, co ne di sopra si diceua: ciò è chiaro, & spedito argomento, che essa Prudenza per sua propria natura ancora (il che anche dianzi, & nel secondo libro si è auertito) & inquanto habito, & persettione dell' Intelletto pratico, lasciato da parte il considerare la congiuntione, che ella hà con l'appetito, & con la virtù morale; è operante, & principio del nostro operare, & della praxi: & che perciò con molta ragione pose Aristotele la particella pratico, nella sua dissinitione: con molta ragione disse, che in essa Prudenza non cade obliuione, come nel secondo libro sù dichiarato. onde non siamo in alcuna necessità per saluare che ella sia habito pratico, & che non habbia dimenticanza, di ricorrere all'appetito, & di affermare, come alcuni hanno stimato, ch'ella non è riposta nella sola cognitione: ma che si distende all'appetito aucora; di che si è da fola cognitione: ma che si distende all'appetito aucora; di che si è da.

noi detto nel libro precedente. oue si è anche dimostrato, che l'Intelletto pratico, secondo Aristotele, non solo è principio della verità: ma etiandio della praxi: & che la Prudenza per opinione dello istesso non. è virtù morale, non è habito dell'appetito: ma è virtù intellettuale, & habito dell'Intelletto pratico: cioè di quella parte dell'Anima nostra che egli domanda ragioneuole per se, & non ragioneuole per participatione; la quale nel sesto della Topica domandò con molta leggiadria C. 3.

τό πρώτον λογιστικ'ν dicendo la Prudenza esser virtù di esso in quelle pa-

role, πρώτου γάρ λογιστικοῦ άρετη ή ορόνησιο cioè primi enim rationalis virtus est Prudentia: chiamando, primum rationale acconciamente la parte ragioneuole per se à differenza di quella, che è irragioneuole, & si fà ragioneuole per participatione : che si dee perciò dire secundum rationale. Il qual senso non hauendo penetrato ne Boetio, ne il Perionio, ne il Carpentario, che fecero lattino questo passo; non hanno anche per mio giuditio espressa la vera mente d'Aristotele. poiche Boetio interpretò. Primum enim rationalis virtus Prudentia. il Perionio. Est enim primasedes prudentis in parte animi, que ratione vtitur. il Carpentario. Primum enim partis eius, cuius est ratio, Prudentia virtus est, Le quali interpretationi noi vediamo, che non hanno, che fare niente con quello, che ha voluto dire Aristotele. Ne perche si ponga da noi la Prudenza per sua natura, & inquanto habito dell'Intelletto pratico, esser attiua; rimossa anche la consideratione dell'appetito, & della virtiì morale; intendiamo perciò di leuare la necessaria congiuntione, che ella hà con essi & l'essentiale dipendenza, che hanno insieme: della quale si è di sopra detto, & si dirà appresso per opinione del Filosofo: & la quale hà spetialmente origine dall'essere l'appetito, & le virtù morali, che sono in esso, per suo parere, come nel libro precedente si è veduto, come instrumenti, & come manuali della retta ragione, & della Prudenza nell'operare virtuosamente onde si come l'agente non può operare senza l'instrumento, tutto che per sua natura sia operante, & non habbia ciò da esso instrumento; & si come l'agente, & l'instrumento inquanto tali, hanno insieme necessaria dipendeza: cosi la Prudeza, auenga che pratica per sua natura, & operatiua; no potrebbe nondimeno senza i detti instrumétioperare: rispetto à quali si può anche dire, che ella sia come forma: hauendo l'atto della poteza inferiore ragion di materia all'atto della superiore: come dichiara S. Thomaso nella Somma: inquanto la p. 2. q. potenza inferiore opera in virtu della superiore, che la mone; nel qual 15.ar.4. modo l'atto del primo agente hà ragion di forma rispetto all'atto dell' in corp. instrumento: ma solo intendiamo dire, che questa conditione dell'esser pratica riceuono primieramete la Prudeza, & l'Intelletto pratico dalla

2.2.9. 51.art. 3. ad p.

loro istessa natura: quasi che, si come, secondo S. Thomaso nella somma, la virtu apprensiua, & conosciente (possiamo per essa intendere l'Intelletto pratico) si dice esser ben disposta al conoscere in due maniere: l'vna, come egli vuole, dirette, cioè per propria sua natura, & per parte di lei stessa, inquanto che è informata di veri, & buoni concetti: l'altra indirette, cioè per buona dispositione dello appetito inquanto, che non viene turbata da suoi assetti: cosi debbiamo dire, che esso Intelletto pratico sia disposso all'operare, & sia operante, prima rispetto à se stello, & per propria sua natura: come con l'essempio della . Callidità qui ne dimostra Aristotele (il che diciamo anche della Prudenza) inquanto la verità ch'intende, come nel libro precedente si è detto, è principio della praxi, & dell'attione. secondo rispetto all'appetito, & alla virtù morale, che è in esso inquanto, come suoi instrometi, gli seruono all'operare, & à ciò gli sono necessarij. Il che tutto se è vero, & se la Callidità è facoltà, & disposition naturale dell'Intelletto pratico riguardante l'operatione: ne i vediamo, che con merauigliosa proportione si rispondono insieme la Synesi, la Gnome, l'Intelletto, & la Callidità: & come aiutano la Prudenza. percioche le tre prime le seruono al consultare, giudicare; & commandare : la Callidità all' operare per sentenza del Filosofo: & che se si danno facoltà naturali, che aintino la consulta, il giuditio, & il precetto; si dà anche facoltà naturale, che aintil'essecutione di esso, & l'operare. Il che se èvero: potrebbe parere ad alcuno, che ciò recasse qualche difficultà alla determinatione di S. Thomaso nella Somma: oue argomentando, che si il consegliare, & girdicare, & commandare sono operationi della Prudenza; & se l'istesso debbiamo dire dell'vsare, & del porre in vso esso precetto (il che altro non è che essequirlo, & operare) si come si danno alla. Prudenza virtù aggiunte, che seruono; & appartengono al configlio cheèl'Eubulia; & altre, che appartengono al giuditio, che sono la Synesi, & la Gnome: cosi si dourebbono dare alcune virtù, che seruissero , all'vso, & al precetto: in tal guisa risponde à questo argomento. Ad quartum dicendum, quod recte precipere, & ratione vti semper se comitantur, , quia ad preceptum rationis sequitur obedientia virium inferiorum, que pertinent ad vsum. Percioche oltre che alcuno potrebbe per auentura dire, che per l'istessa ragione non si deono dare alla Prudenza virtù aggiunte rispetto al consiglio, & algiuditio: cioè perche anche il consigliare, giudicare, & comandare rettamente sempre si accompagnano, & conseguiscono; noi vediamo, che quanto ad Aristotele (per lasciar hora da parte qual veramente intorno à ciò fosse l'intentione di S. Thomaso, la quale altra volta andaremo ricercando) egli pose queste virtù cost rispet-

2.2 q. "
48 ar.p. "

æd 4.

rispetto alla cognitione della Prudenza, come rispetto alla operatione: ma le pose però naturali, come si èveduto, & non acquistate: ne le pose parti di essa Prudenaa ò integrali, ò formali, ò potentiali, come altri hanno voluto. da che pomamo raccogliere quanto fia falfa l'opinione di Sebastiano Foxio nel suo Compendio della Filosofia Morale, lib. 3. quando sà la Synesi, & la Gnome parti della Prudenza. & intese, che Cap. 7. la Synesi, la Gnome, & l'Intelletto sossero habiti naturali, che seruissero alle tre operationi della Prudenza: le quali auenga, che dirizzate all'attione; si fermano però nel conoscere; che sono consiglio, giuditio, & precetto; & la Callidità fosse vna facostà naturale, che seruisse all'operare, come si èveduto. Hò detto Aristotele hauer voluto, che la Synesi, la Gnome, & l'Intelletto, sieno habiti naturali: la Callidità facoltà, perche con questi nomi vengono chiamate da lui queste quattro cose oue per mio parere domanda la Callidità Súrapio, cioè facoltà & non ê ¿10, cioè habito: perche ella può fare cose contrarie: il che pare, che sia proprio della facoltà, potendo effercitarsi in bene, & in male: come nel quinto dell'Etica insegnò Aristotele: ma l'habito, che opera per modo di natura, è dirizzato ad vna sol cosa. onde la Synesi, la Gnome, & l'Intelletto non possono seruire se non al giudicar rettamente. Il che considerando Eustratio, disse ne suoi Comentarij sopra il sesto dell'Etica, che ogni Perspicacia è habito buono, & che ella non può esser partecipe del vitio: & il che riproua, s'io non sono errato, l'error d'alcuni, che trattando della Prudenza humana, & diuidendola in vna Prudenza, che essichiamano spe; & semine, & in vn 2ltra, che appellano babitu, & forma; hanno detto, che questa si diuide in oltre in due maniere in Callidità, & vera Prudenza; & che la prima, di cui parlò Aristotele nel primo della Politica, si ritroua ne Fanciulli. conciosia che da passati discorsi è manifesto la Callidità non potersi dir habito, ne forma; ma facoltà: potersi perciò vsar anche in bene secondo il Filosofo, & seguentemente potersi domandar Prudenza spe, & semine, & ritrouare ne Fanciulli. Hò in oltre detto, che il precetto, tutto che riguardi l'operare, si ferma nella cognitione: perche secondo Aristotele. l'attione non è di essentia del precetto: in che forse S. Thomaso senti altrimenti, come di sotto vedremo à suo luogo. Hò finalmente detto, che al configlio giuditio, & precetto feruono la Synesi, la Gnome, & l'Intelletto; intendendo, che l'Intelletto serua al giuditio de principij, & del fine nel modo esposto; la Synesi, & la Gnome alla consulta, & al giuditio delle conclusioni: le quali deducendosi da principij, il che altro non è che fillogizare, discorrere, & consultare: quindi debbiamo dire, che qlle virtù naturali, che seruono al giuditio . . . . .

C. 35.

6-4.

di esse, seruono anche necessariamente alla consulta; il che della Synessi si da noi di sopra con il testimonio d'Aristotele auertito. onde leg,, giamo di essa nel primo de magni. Perspicar enim dicitur eò quod possiti

,, consultare, & reste indicare. Il qual luogo su che intendiamo quello che, egli volesse dire nel terzo della Politica in quelle parole. Ad bec, &

opinione del Filosofo, altro non è, come appresso vedremo, se non il consiglio, & giuditio già stabilito, & determinato, & in somma altro non è se non la conclusione del Sillogismo pratico: quindi parimente vediamo esser necessario, che quelle virtu naturali, che seruono al consiglio, & al giuditio, seruano anche al precetto.

Si mostra di nuouo la necessaria congiuntione, & dipendenza, che secondo. Aristo ele hanno insieme la Prudenza, & la virtù morale. Cap. 81.

in Emeliance

Vesta è secondo Aristotele la natura di quella facoltà, & dispositione naturale detta qui da lui Seviorno: & da Latini interpretata Calliditas: la quale meritaméte chiamò occhio dell'Anima, che rignarda l'operare: à cui però non soprauiene l'habito della Prudenza, come divinamente aggiunge l'istesso, senza la virtu morale. diche non altra dice effer la cagione, senon la sopradetta; la quale anche (com'egli auertisce) ne dimostra la necessaria congiuntione, che la Prudenza, & la virtù morale hanno insieme: & come nascendo ad vn parto, l'vna senza l'altra non può hauer vita: il che era suo principal' intendimento di farne palese con questa occasione. E adunque la cagione, che di sopra anche apportò, perche le consulte, & i Sillogismi pratici, operationi principali della Prudenza, che sono intorno à mezi, spetial'oggetto di essa Prudenza; hanno per loro principio il fine : essendo l'appetibile, che altro non è se non il fine; principio dell'Intelletto, discorso, & sillogismo pratico: come nel secondo libro si è dimostrato: ma queste consulte, & discorsi non possono esser retti, non. possono esser buoni, non possono in somma ersser prudenti, se il fine nonèbuono: ne b 1000 può esser il fine, se l'appetito sensitiuo buono non l'appetisce ene l'appetito sensitiuo tale può appetirlo, se non è informato della virtà morale: conciosia che esta sa retto l'appetito, & rendel huomo buono: à cui solo appare il buon fine, chi imato qui da Aristotele principio pratico. la cognitione del quale distorcono, come egli dice, il vitio, & la malitia; & fanno, che l'Intelletto s'inganni in dar giuditio di esso; il che auiene al vitioso: che in vece del buono, & honesto fine, se lo propone cattino, & inhonesto. della quale materia

siè pienamente trattato nel libro precedente. Adunque non può esser la Prudenza senza la virtù morale: adunque non può essere alcun Pru,, dente, che non sia buono: & ecco se parole del Filosofo: Ratiocinatio- C.12.F.
,, nes enim agendarum rerum principium babent quandoquidem eiusmodi est si,, nis, & quod optimum est, quodcunque illud suerit. sit enim verbi causa quod
,, inciderit, id nisi bono viro non apparet: propterea quod distorquet pranitas,
,, facitque vi circa actiua principia sallamur. Quare non posse quempiam Prude-

za senza la virtu morale: così non può essere la virtu morale senza la.

Dendo Aristotalo. En bioisitum que dista sent constat nonne.

" Prudenza. Onde Aristotele, Exhis igitur, que dictasunt, constat, neque C.13. F. " proprie bonum esse sine Prudentia, neque Prudentem sine morali virtute quem-" piam posse. Di che due sono le cagioni: l'vna, che possiamo trarre dalle cose dette, cioè perche senza i mezi non si può conseguire la virtù, & il fine: & questi bisogna, che sieno retti, & buoni: ma intorno à mezi, come si è detto di sopra, spetialmente si affatica la Prudenza; & suo vssitio è di scieglierli, & renderli tali. adunque senza essa Prudenza. non si può sar acquisto della virtù morale. L'altra espressa qui da Aristotele, & che abbraccia anche la prima; perche la virtù morale per consentimento di ogni-scrittore, è vn habito secondo la retta ragione: ma la Prudenza non è altro, come qui soggiunge Aristotele, se non vna retta ragione di cose tali, cioè de gli habiti, & delle virtù morali; adunque la virtu morale no potrà essere, ne ritrouarsi senza la Prudenza. conciosia, che gli habiti morali in tanto sieno virtù, inquanto consistono nel mezo: & questo mezo lo perscriua, & diffinsca la retta ragione, & la Prudenza, come nel secondo dell'Etica insegnò Aristotele. la onde C. 6. L. essa Prudenza viene necessariamente ad esser retta ragione di cotal'ha-

Che vuol' dir propriamente secondo Aristotele la virtù morale non solo non esser senza la retta ragione, desser secondo la retta ragione, ma esser in oltre con la retta ragione. (ap. 82.

biti, cioè di cotali mezi.

Perciò soggionge Aristotele in questo luogo, ch'in parte errò Soctate, quando disse, che le virtù morali sono Prudenze; in parte disse bene perciòche ancor ch'elle non sieno Prudenze; non sono però senza Prudenza. Onde, come egli auertisse, errarono meno coloro, che dissero le virtù morali esser habitisse condo la Prudenza: cicè se condo la retta ragione, che significa il medesimo: auenga che sia di mestieri passar vn punto più oltre, a non solo dire, che le virtù morali non sono sine resta ratione, ò se cundum restam rationem: ma aggiungere che sono cum resta ratione. il che vuol dire, s'io non erro, accompagnate sempre dall'operatione della retta ragione, & della Prudenza. Da che anche raccogliamo la disserenza appò Aristotele di questi termini: conciosia che se le virtù morali sossero rette ragioni, & Prudenze; sarebbono nella parte ragioneuole per se. Il che, come si è dimostrato da noi nel trattato della sede delle virtù morali, non vnos Aristotele: & se sossero solamente non sine resta ratione, ò secundum restam rationem: potrebbono esser senza l'operatione attuale, & concomitante (per cosi dire) della parte ragioneuole, & dell'Intelletto pratico: & nell'operate se secodo la virtù morale, non concorrerebbono s'Intelletto pratico, la

p. 2. q. 58. art. 4. ad. 3.

retta ragione, & la Prudenza: bastando per saluare, che vna cosa non sia senz'vn'altra, che l'vna habbia concorso con la sua operatione al suo nascimento: se bene poscia non concorre al suo operare: come per essempio, quando diciamo, che l'huome non nasce senza la virtù formatina, & senza il seme . ma aggiongendo Aristotele cum retta ratione viene à mostrare, che l'operatione della virtu morale, non può mai essere discompagnata, & disgiunta dall'operatione della retta ragione: & seguentemente della Prudenza. ò veramente diciamo con S. Thomaso che operare secondo la retta ragione altro non importa, se non inclinare à quello, ch'è secondo la retta ragione; cioè operare nel modo, che ordinerebbe anche la retta ragione: come per essempio, quando operiamo cose giuste, & temperate, & forti, ma non giustamente, temperatamente, & fortemente, non vi essendo il concorso della retta. ragione, & del'a elettione: come nel secondo dell'Etica dichiara Aristotele. che ciò pare anco: a, che ne dimostri significare propriamente l'operare secundum rectam rationem, vn luogo de Magni morali nel pri-, molibro, oue cosi leggiamo: At ne ita quidem recte aget, siquidem quif-, piam iusta nulla electione, nulla cognitione hone forum, sed irrationali aliquo 2, impu'su recte hec, & secundum rectam rationem, velut inquam recta iussistet , ratio, ita egit: attamen huiusmodi actio non hahet laudabile: quare melius vt ,, nos statuimus, esse impulsum cum ratione ad honestum. huis smodi enim tale, , & virtus, & laudabile. Dal qual luogo si raccoglie, che non bastando, come vediamo, l'operare secondo la retta ragione à formare la virtu;

perciò conuien' aggiungere, cum resta ratione, che importa, & operare nel modo, che comanda, & perscriue la retta ragione, & mentre lo comanda: perciò necessatiamente presuppone, & ricerca l'operatione di essa. Quindi argomenta divinamente il Filosofo della connessione di tutte le virtù morali: poiche delle naturali possiamo, come egli afferma, hauerne vna senza l'altri (il che diciamo anche hauer luogo nelle virtù naturali, che rispondono alla Prudenza; & ne dimostra, che elle

C. 33.

non

non posseno esser parti di essa) ma delle morali non è possibile : conciosia che hauendone vna; con la Prudenza ne rendiamo disposti à tutte onde possiamo dire di hauerle tutte : & la ragione si è, perche è già ben disposto l'appettito sensitiuo ad vbidire i precetti della Prudenza, & della retta ragione: & essa Prudenza, & retta ragione prescriue, come siè detto, il mezo à tutte: per la qual cosa tutte vengono in sua compagnia. Perciò disse Aristotele: Quin etiam ratio illa bine solui posset, qua C.13. P. ,, separatas esse inter se virtutes dissereret aliquis : eoquod idem ad omnes aptissi-

, mus minime sit: atque iccirco alias iam, alias non dum acquiscuerit. boc siqui-, dem in naturalibus virtutibus licet. in ijs verd, quibus absolute bonus vocatur , quistiam: non licet. simul enim cum Prudentia, que una est, omnes existent. Erqui mira quello, che egli disse sin da principio, & su da noi pienaméte esposto nel precedente libro; che l'elettione non può esser buona se la ragione non èvera, & l'appetito non è retto, percioche essendo la virtu habito elettiuo; ne potendo esser virtu one l'elettione non è buona; ne potendo esser buona l'elettione, se la ragione non è vera, & l'appetito non è retto; & generando la ragion vera la Prudenza, l'appetito retto la virtu morale; ne segue necesseriamente, che l'vna non possine prodursi, ne essere senza l'altra. Le quali cose se sono vere; non sò come possa stare il detto di Scoto nel terzo delle Sentenze, si come anche nel precedente libro si è auertito, che la Prudenza naturalmente sia prima della virtù morale; & che senza lei possa ritrouarsi : & quell'altro del Gaetano, di cui si disse pur dianzi; che la Prudenza in seri non dipendo dalla virtù morale. Ma ritornando à noi: dopò quest'altissimo & diuino discorso conclude Aristotele, che la Prudenza, ancor che non fosse attina; nondimeno per la ragion sopradetta: cioè perche rende perfetra vna parte dell'Anima nostra; è per se stessa desiderabile: tuttauia, che ella è attiua, per le ragioni già esposte; cioè perche dess'attione è principio l'elettione, & l'elettione non è rettu, ne buona non solo senza la virtu morale, ma ne anche senzala Prudenza: conciosia che, si come quella rende retto il fine, cosi questa i mezi: & fanno, che operando gli conseguiamo, che questo è quello, che egli volle dire in quelle parole, anche secondo l'espositinne del'Acciaiolo: Perspicuum autem C.13.F. est, & Prudentia esse opus, ctiam si non esset activa; propterea quod partis Anime virtus est. & sine Prudentia, & virtute esse electionem rectam non. posse; eo quod hec finem; illa; que ad sinem tendunt; ve agamus, facie.

entire the first of the second the street and the st

\$ 1 3 0

Qual risposta habbia data Aristotele alla seconda questione. Che proportione secondo lui habbia la Prudenza con la Sapienza. Si racciglie quanto si è detto nel presente libro. Si propone quello, che resti à dire. Cap. 82.

Opòla quale conclusione rispondendo Aristotele all'astro dub-Dio proposto intorno alla dignità della Prudenza, dice, che non perche essa Prudenza ordini & commandi nella Città; perciò è ella più nobile della Sapienza: si come la Medicina, ben che ordini le cose, che appartengono alla sanità; non si dice esser più nobile di lei. onde non si scrue della Sapienza, ma considera, & si affatica di trouare, & ordinare i modi, come ella possa acquistarsi. & perciò, come altamente dice Aristotele, Illius gratia precipit, non illi. Per la qual cosa l'affermare, che sotto l'imperio della Prudenza sia perciò riposta la Sapienza; altro non sarebbe, se non affermar anche la Politica esser sopra la Religione, & sopra Dio: perche ordini intorno à tutte le cose della Città,

C.13.F. " & intorno alle divine ancora. At vero (dice egli) neque presidet sapien-33 tie, neque melioris, quam ipsa, partis est: quemadmodum neque s'nitati medi-, cina neque enimipfa vtitur, sed vt fiat prouidet: quo circa illius causa precipit ,, non autem illi. Simile preterea illiud est, si quis ciuilem, propterea qued de om-

Alberg. nel Card. lib. p.

mibus precipit, que in Civitate sunt; Dis preesse, ac dominari etiam diceret. Sentenza veramente degna del divino ingegno d'Aristotele; & dalla quale, come anche huomini dottissimi dell'eta nostra hanno notato, si scopre con quanta pietà sentisse, & scriuesse Aristotele della Religione; & che non meno è contraria alla sua dottrina, che scelerata, & empia l'opinion di coloro, che stimano, la Religione douer servire, & accomodarsi al gouerno Politico, & non per il contrario. conciosiache qui Aristotele dica manifestamente, che la facoltà Politica, & la Prudenza Civile dicono commandare nella Città, non alla Religione, ma per cagione di lei : quasi ogni suo animaestraniento intenda riguardare. & esser dirizzato alla conseruatione di essa. che perciò nel settimo della Politica, annouerando le parti della Cirtà, disse della Religione, & del ,, Sacerdotio: Quinta, sed cunctis preferenda, rerum divinarum procuratio,

C. 8. S.

, quod sacerdotium nominatur. Per la qual cosa acconciamente hanno scritto alcuni, trattando pure materie Politiche, che le attioni del Principe che sogliono partorire, & imprimere nella mente de gli huomini vn efficace opinione, che egli non solo sia capace della presente fortuna, che tiene; ma che ci resti anche luogo per qual si voglia augumento, che potessero apportari tempi, & l'occasioni; sono quelle, che hanno forza di farlo conoscere Religioso nelle cose divine, & Prudente nelle humane: & che l'opinione di Religioso importatanto, che quando quella

quella è stabilita, pare, & con molta ragione, che tutte l'altre virtù debbano seguire di necessità: & che la Religione empie di riuerenza i Popoli, gli afficura da gouerno violento, & stà sempre alla guardia di quella porta, donde vogliono entrare gli incontienienti più pericolofi a gli imperij, & più dannosta Principi : i quali sono sempre poco sontani da qualche rouina, tutte le volte, che lostato della Religione in esti non sia fermo: di maniera che non debbiamo marailgliarcio se Ariforele nel luogo soprapolto, pone esta Religione per fondamento, & guida, per regola, & scopo della facoltà Civile, & della Prudenza: & se vuole, che di essa, & della Sapienza sia ministra, ancella: & come ottimamente leggiamo scritto nel fine de Morali Magni, a guisa di Maestro di camera, di Maggiordomo, cioè Mastro di casa di essa sapienza: acciò lenandoli gli impedimenti, possa con ogni comodità, & molto meglio, & più perfettamente attendere à godersi l'otio; & nell' otio essercitare la sua propria operatione senza alcundistirbo: con la quale divina sentenza noi vogliamo concludere il discorso di questa , in portantissima materia. Melioribus certe, vt Sapientia est, imperare vi-,, deri par non est : sed ea, vt dici solet, cuncta procurat, prescribensque domine est. ceterum forsitan pt in Edibus babet, Atriensis is namque pre est omni-, bus, dispensarque omnia; sed non dum idem imperat omnibus verum domino ,, ocium parat, ne is prepeditus rerum domesticarum necessitate, dissoluatur quo-, minus honesti quippiamy & officiofi agat: ita atque similiter Prudentia, tan-, quam Sapientie quidam Atriensis, et ocium parat, ot suum peragat opus, af-, fectus cobibendo, colque temperando. Hora noi (restringendo in breui parole i passati discorsi) habbiamo trattato della Prudenza ingenerale -quanto al nostro sine è bastante; & habbiamo veduto di qual parte dell'Anima nostra ella sia habito, & virtà; & qual siada suavera diffinitione; & qualiz & quanti le sue operationi: & discorrendo delle altrui opinioni intorno alla divisione di essa, & delle sue partis habbiamo dimostrate le difficultà, che ne monono a non seguirle, & come la parti subietriue, le spetie di lei non sono secondo il parer d'Aristotele quelle che alcuni hanno apportato; & che la Prudenza non ha parti potentiali, ne formali ne meno integrali; se non nel modo esposto: ma che l'Eubulia cioè il ben consultare è prima, immediata sua operatione: la Synesi la Gnome, l'Intelletto, & la Callidità habiti, dispositioni, & facoltà naturali, che ne aiutano, & dispongono à far'acquisto di essa Prudenza. Per la qual cosa ne resta concludere, che secondo Aristôtele la Prudenza non ha altre parti, se non le subjettine; cioè quelle, che sono di spetie frà loro differenti: le quali, fondati sopra quanto egli ne scriue chiaramente nel sesto dell'Etica, diciamo esser primieramente tre, Prudétia C. 8. Monastica d'Morale, Economica, & Politica; & la Politica dividersi in due altre spetie, cioè in Legislatrice, & in quella, che ritenendo il nome del genere, vien nomata Politica particolare: & questa pariméte dividersi in due altre spetie, cioè in Consultativa, & Giuditiale. Et che tal sia la vera opinione del Filosofo, sentiamone nel luogo addotto il testimonio delle sue parole, intorno alla divisione della Prudenza. , Morale, & della Economica. Acvero (dice egli) Prudentia ctiam ma-

G. 7. F.

» xime ea esse videtur, qua circa se ipsum, & vuum quispiam viitur: illarumo , autem alia familiaris &c. sentiamo della divisione della Prudenza Politica in Legislatrice & Politica particolare. Lius autem Prudentie, que circa Ciuitatem versatur; altera est vt architectonica & preses, que est Legislitrix. altera vi particolaris, que communi nomine Civilis appellatur. sentiamolo per vltimo della divisione della Prudenza Politica particolare nelle sue spetie, cioè in consultatiua, & giuditiale: Alia Ciuilis dicitur, atque buius altera Consultativa, altera Iudicialis. Il che se è vero, non potremo riceuere la diuisione fatta da alcuni moderni, della Prudenza secondo Aristotele; cioè che ella sia vniuersale, ò particolare: & che la vniuerfale sia principale, & architettonica, & si divida in Economica Legislatrice, & in quella Politica, che tratta d'instituire la Città: & che dell' Economica trattò nei libri Economici; della Legislatrice ne libre delle Leggi, che si sono perduti; dalla Politica ne libri Politici: & che la Politica particolare, che instituisce la Città, si divide in due parti, in consultatina, & in giuditiale percioche noi possiamo facilmente raccogliere da quanto si è discorso, che Aristotele per Prudenza Artchiettonica, & vniuersale, non intende altro, che la Legislatrice, è non l'Economica, & quell'altra Politica vniuersale, che essi agiungono: la quale dopò non si auedendo della contrarietà, che pongono, domandano particolare; dividendola in confultativa, & giuditiale . oltre che come vedremo à suo luogo, egli intese ne libri Politici parlar anche della Legislatrice. Hora se questa è la vera opinione di Aristotele intorno al numero delle parti subiettine, & delle spetie della Prudenza: ne. resterà per dar fine à questo terzo libro, di vedere qual fra esse sia veramente per suo parere da stimarsi più nobile, & principale . di che su nel secondo libro da noi dubirato: & il che all'hora fac linente conosceremo, che si sarà determinato qual sia di lei la più nobile, & principal'operatione : conciosia, che dall'oggetto (come habbiamo nel secondo dell' Anima, & altre volte si è auertito da noi) si conosca la natura dell'operatione; dall'operatione la natura; & nobiltà dell' operante... e right significant in the control of

Che di tre operationi attribuite da Aristotele alla Prudenza, cioè Consiglio, giuditio, & precetto, il precetto è la più nobile secondo lui, & principale. Si muouono contra questa determinatione tre difficili dubitationi, & si spiegalaprima. Cap. 84.

II Abbiamo veduto di sopra, che Aristotele nel trattare della Per-spicacia nel sesto libro dell'Etica, frà le operationi della Prudé- C. 10. za, preferil'ordinare, & il commandare al giudicare, & t ordine, & il precetto al giuditio: dicendo chiaramente, che il fine di essa Prudenza , è ordinare, & commandare quello, che sia, & non sia da operarsi. Pru-,, dentia enim (disse egli) preceptiva est; quid enim oportet agene, aut non age-, sinis est ipsius; Perspicacia vero iudicativa tantummodo. Que à quelle parole quid enim oportet agere, aut non agere; si come anche più chiaramente dimostra il Testo greco; si dee intendere precipere, & poscia soggiùgere finis est ipsius. il che è manifesto dal vedersi, che Aristotele adduce questa sentenza per render la ragione perche la Prudenza oltre il giudicare, sia anche ordinatrice: la doue se non v'intendiamo la voce. precipere; non verrebbe à prouare il suo intento; ma se noi riceujamo per chiaro, che fine della Prudenza sia l'ordinare quello, che debba. farsi, & quello, che fuggirsi; ne conuerrà senz'alcun dubio di confessare ch'ella sia per sua natura ordinatrice, & che commandi, non si fermando nel giuditio solo: & che sia principalmente tale; essendo questo il suo fine: il che era intentione d'Aristotele di voler prouare. Hora posto questo fondamento, non haura parimente dubbio, che quella parte della Prudenza, che ordina, & commanda, farà la più nobile, & eccellente. di che è la ragione, perche quella parte di lei si dourà dir più nobile, che haurà più nobile, & principal' operatione. ma quella si dourà dire più nobile, & principale operatione, che sarà per natura più vicina al fine di essa Prudenza: & se alcuna ve ne sarà, che contenga esso

terminate alla propria operatione, come habbiamo nel quarto delle C. 12. Meteore, cioè come più chiaramente si dice nel secondo del Cielo, es- Tex. 17.

il che si accenò anche nel fine del primo libro delle parti de gl'Animali;

sendo tutte le cose, che hanno qualche operatione, prodotte per cagione diessa, & perche debbano essercitare la propria loro operatione;

fine, anzi pure che sia l'istesso fine, questa sarà frà tutte nobilissima, & principalissima: ma ordinare, & commandare quello, che debba farsi, & fuggirsi, è tale: adunque sopra tutte nobilissima, & principalissima sarà quella parte, à cui cotale operatione appartiene. Ne rechi ad alcuno marauiglia, che dalla nobiltà dell'operatione si prenda argomento della nobiltà dell'operante: percioche essendo tutte le cose de-

C. 12.

quelle, che di più nobile operatione dotate sono; deono anche possedere maggior grado di nobiltà. Ma intorno à questa determinatione nascono tre gravissime dubitationi. la prima è perche Aristotele tratta nel sesto dell' Etica della Prudenza particolarmente rispetto ad vn... solo, detta perciò Monastica dalle scuole; la quale noi da qui auanti domandaremo per maggior chiarezza, Prudenza morale, per la qual cosa di essa in particolare haueua nel luogo sopradetto assermito, che ella è di sua natura nó solo giudicativa; ma ancora ordinatrice: & che questo è il suo fine. il che si comprende anche esser vero dall'have: noi detto di sopra che il ben consultare, giudicare, & commanda e, sonc operationi diessa Prudenza; onde non si possono separare da ki: & che leguentemente conviene, che si ritrovino in ciaschiduna parte subjettina di essa: & che perciò la Prudenza morale incora è partecipe di questa tale operatione detta precetto. ma questa conditione non pare, che possa verificarsi in detta Prudenza morale: conciosia che il commandare, l'ordinar teggi, & decreti habbia rispetto ad altri; adunque la Prudenza morale non sarà vera Prudenza; non potendo ottenere il suo fine, ne hauendo la propria, & principal' operatione, che alla Prudenza appartiene: ma sarà Prudenza equinoca, & indegna di questo nome. conciosia che, come nel quarto delle Mercore leggiamo scritto; quelle cose, che possono essercitare la propria loso operatione, sono veramente tali; come l'occhio se vede: quelle, che nonpossono esfercitarla, non sono veramente tali, ma equiuoche, come l'occhio di sasso, rispetto, all'occhio vero, di che pure nel primo della Politica altamente Filosofando lasciò scritto Aristotele, secondo l'in-C. 2. S., terpretation del Sepulueda. Cuntta vero opere, & potestate disfiniuntur. , itaque cum talia esse desierint, non eadem esse dicenda sunt, sed idem nomen sorcome vediamo hauer fatto il Sepulueda, & non ristette alle parti con-

, tita. Le quali parole si deono intendere per auentura generalmente, siderate rispetto al tutto, come sece l'Arctino, delle quali nelle parole precedenti si parlaua. Et dice Aristotele opere, & potestate ò facultate: perche come habbiamo nel luogo sopradetto del secondo del Cielo non tutte le cose dell'vniuerso hanno l'operatione, ma alcune la potenza, & facoltà sola; alcun altre, oltre questa anche l'attione. adanque Aristotele haurà comesso gran fallo hauedo attribuito questo per propria operatione, & per proprio fine alla Prudenza morale, di che ella in alcun modo non è partecipe. Et se alcuno dicesse, che egli intese. cotal fine esser solo della Prudenza Politica; non sarà huomo dotato (per mio parere) de fi mediocre ingegno, che ammetta questa risposta.

Percioche fauellando Aristotele nellucgo sopraposto della Prudenza

morale

nel

morale, come si è detto, principalmente; ò almeno della Prudenza in génerale in quanto abbraccia tutte le sue spetie; ne si essendo dichiarato di trattate dalla Politica solamente, & che quella conditione sia di sei sola; ne connerrà necessariamente confessare, che il fine sopradetto sia da lui assegnato, come fine della Prudenza in genere, & seguentemente della Prudenza morale ancora.

> Si spiegano le altre due dubitationi. Quello che habbia inteso Aristotele per precetto secondo S. Thomaso. Cap. 85.

A seconda dubitatione è, perche nel libro precedente non si sono A leconda dubitatione e, per ene ner noto precedente de la addotte da noi poche ragioni contra coloro, che hanno detto il fine della Prudenza esser l'applicatione all'opera; & che ciò importa il commandare; & che perciò la Prudenza Regnante, & Legislatrice, sono le parti più nobili di lei, & principali: & nondimeno se il commandare preso in questo sentimento è la propria operatione, & il proprio fine della Prudenza, come di sopra si è detto; hauremo errato noi in. rifiutare cotal'opinione, che sarà la vera, & conforme alla mente d'Aristotele. La terza dubitatione nasce perche, recando noi in dubbio nel secondo libro la comune opinione intorno alla divissone della Prudenza; dicemmo, che per sentenza d'Aristotele nella Politica, la Prudenza consultativa è la più nobile, & più eccellente frà tutte le parti, & spetie di essa. il che per il fondamento già posto si dimostra esser falso: conciosia, che questa Prudenza non habbia il fine di sopra assegnato essendo il consultare, & la consultatione, come è manifesto, & si èveduto anche à suo luogo, differente non solo dal commandare, che è la terza operatione della Prudenza; ma dalgiudicare, & dal giuditio. che è la seconda: la quale seguendo la consulta è parimente diversa dal commandare, & dal precetto. da che segue, che la Prudenza consultatiua, non solo non possa essere parte dell'altre più nobile, & principale: ma che ne anche sia degna di cotal nome; ne sia vera Prudenza, mancando della propria operatione di essa, per le ragioni addotte di sopra. Intorno à che sorge anche quest'altro dubbio, come pure si accennò nel secondo libro, che riceuuta per vera questa opinione, che la consultatiua ogn'altra auanza di nobiltà; Aristotele sarebbe contrario à se stesso: il quale nel sesto dell'Etica preseri à tutte l'altre la Legislatrice, nomandola perciò Architettonica; & ad essa sottopose la consultatione. E di tanto peso laprima dubitatione; che ne sforza, per risoluerla pienamente, à cercar con ogni diligenza (essaminando l'espositioni degl' Interpreti) quello, che veramente habbia inteso Aristotele Ee

nel luogo sporadetto per questa terza operatione, da lui chiamata ordine, precetto, & commandamento. il che spiegato da noi, si vedra anche chiaramente qual, sia la più nobile operatione, & per conseguen-2a la più nobil parte della Prudenza: & si haurà con ogni facilità la risolutione del dubbio proposto. S. Thomaso adunque considerando questo passo, & consentendo, come anche altroue si è auertito, che tre sieno le operationi dell' Intelletto pratico, consiglio, giuditio, & precetto; hà detto, che principalissima operatione, & come fine dell' altre due, è il commandare, & il precetto; & che questa sola è immediatamente opera della Prudenza. Cercando poscia quello, che veramente sia questa terza operatione nominata precetto; hà detto, che cotal operatione è propriamente dell'Intelletto pratico inquanto, che egli è operativo: di maniera che, secondo lui, il commandare della. Prudenza, altro non sarà, che operare, & diciamo essequire le cose-,, consultate, & giudicate; che perciò lasciò scritto. Ad secundum dicendum, quod iudicium in agendis ad aliud vlterius ordinatur. Contingit enim ali-, quem bene iudicare de aliquo agendo, & tamen non recte exequi: sed vitimum ,, complementum est, quando ratio iam bene precipit de agendis. Oue come ve-, diamo, pare, che prenda per il medessimo. exegui, & precipere. Et altrone disse. Ad tertium dicendum quod contingit quandoque id quod bene iudicatum est, differri, vel negligenter agi, aut inordinate. & ideo post virtutem, que est bene iudicatiua, necessaria est finalis virtus principalis, que est 3. ad 3. 3, bene preceptiua scilicet Prudentia. Que pure vediamo, che il disferire, & l'operare negligentemente, & inordinatamente, sono opposti al precetto. quasi che questo commandare altro non sia, che operare, & essequire nel tempo debito con ordine, & con diligenza le cose comadate.

> Si continua d'spiegare l'opinione di S. Thomaso intorno alla natura del precetto. Che questa operatione non è altro secondo lui se non applicarsi all'operare, & esseguire. Che la Prudenza si stende all'appetito per suo parere. Cap. 86.

Vindi affermò, come si èveduto nel secondo libro, che il commandare altro non è, se non l'applicarsi all'opera, & che questo è il fine dello Intelletto pratico: aggiungendo (il che desideriamo, come si è anche detto nel secondo libro, che sia notato con molta diligenza) cotale applicatione fursi dalla volontà: & ecco " le sue parole. Adrertium dicendum, quod laus Prudentis non consistit in. ,, sola consideratione: sed in applicatione ad opus: quod est finis Practice rationis 2) & ideo si in hoc defectus accidat; maxime est contrarium Prudentia: quia

p. 2.9. 57.ar.3.

2.2.9. St.ar.I.

3. 3. 4a

p. 2. 9. \$7.ar.6. in corp. O'in

vejp.ad2.

2.2.9. \$1. art. 27

2.2.9. 47.ar.3. ad 3.00

art. 8. in corp.

ILCHE

eflo

, sicut sinis est potissimus in uno quoque; ita & defectus, qui est circa sinem, est , pessimus. unde ibidem Philosophus subdit, quod Prudentia non est solum cum , ratione sicut ars. babet enim, ut dictum est, applicationem ad opus; quod st

, per voluntatem: Et quello, che egli habbia inteso quando ha detto, che la Prudenza non è solo della ragione, come l'Arte; perche hà l'applicatione all'opera; lo raccogliamo assai chiaramente dalle sue parole 2, 2, 4.

,, in vn'altro luogo, oue cosi fauella: Sed Prudentia non consistit in sola co- 47. ar.
,, gnitione, sed ctiam in appetitu: quia, pt distum est, principalis eius astus est 16. in

, precipere: quod est applicare cognitionem habitam ad appetendum, & operan-corp.

dum. Dalle quali pare, che habbiamo, & che la Prudenza sia habito dell'appetito ancora, & che il commandare principalmente da esso dipenda; ne altro sia, che l'esseguire, & applicarsi all'operatione che perciò altroue non sece disserenza frà il precetto, & l'vso di esso; dicendo, che il precetto, & l'vso, il commandare, & l'esseguire sempre si 2.2.9. consegeuono, & accompagnano: & ccco le sue parole degne di molta 48. are., consideratione in questa materia: Ad quartum dicendum quod reste pre- p. ad. 4.

,, cipere, & ratione vti semper se comitantur : quia ad precept um rationis sequi-

che no pare, che sia perciò in tutto il medessimo appò S. Thomaso qst' applicatione all'opera esser vstitio della volontà, & il non farsi cotal'applicatione senza l'appetito retto; come lasciò pur scritto cosi dicendo.

, Ad Prudentiam autem pertinet, sicut dictum est, applicatio recte rationis ad 2.2.4. , opus: quod non sit sine appetitu recto. conciosia che il non farsi quest' ap- 47. ar. 40 plicatione all'opera senza l'appetito retto hà inteso anche per mio pa- in corp. rere esser vero, inquanto presupponendo detta applicatione, & pre- 2.2.9. cetto il giuditio vero, & la buona consultatione; al qual precetto que- 47. ar. 6. ste due operationi sono dirizzate (che perciò disse nella retta ordina- in corp. tione al fine includersi queste tre operationi) & non potendo farsi la 2.2.9. buona consultatione, & il giuditio vero, se l'appetito non è retto; per- 49. art. che, come si è detto di sopra, & nel secondo libro, i principij del dis- 6. ad 3. corfo, & della consulta è nelle cose agibili il fine; il quale non può esser retto, non essendo retto l'appetito: & non essendo retto il fine, i prin- p. 2. q. cipij del discorso pratico, non saranno ne veri, ne buoni, come tante 58. ar. 4. volte ne passati ragionamenti si è auertito; onde non si potrà far buona in corp. consoltatione, ne dar buon giuditio: ne segue, che presupponendo il 2.2.9. precetto, & l'applicatione all'opera il giuditio, & la consulta; presup- 47.ar.6. ponga anche necessariamente l'appetito retto, come esso hà detto: ag- in corp. giungendo ancora che perciò rettitudo voluntatis, est de ratione Pruden- p. 2. q. tie; conciosia, che questa è la cagione, perche il vero dell' Intelletto 57. ar.4 pratico, come il medesimo hà scritto, si prende per la conformità di incorp.

P. 2.9. 57. art. -5. 21 30

esso intelletto all'appetito. ma che l'applicatione all'opera si faccia dalla volontà, pare che habbia in oltre inteso ciò esser vero inquanto che l'applicarsi all'operare altro non è se non l'operare istesso, & il mouersi, & l'essequire; stimando, che in questo consista il precetto. ma il mouere ad operare appartiene alla volontà; non però totalmento: perche essendo questo vn modo con ordine, & che presuppone il giuditio, & la consulta; apparterrà anche all'Intelletto. che cosi pare à me " che vuol'dire in quelle parole: Ad tertium dicendum quod mouere absolute

2.2.9. 47. art. ", pertinet ad voluntatem: sed precipere importat motionem cum quadam ordi-

natione, Fideo est actus rationis vt supra dictum est.

Che differenza sia secondo S. Thomaso fià questi tre termini ordinare, imperare, precipere; Che cosa sia imperio per suo parere, or in che consista. Cap. 87.

2.2.9. 47.ar.8. arg. 3. or in resp.adz.

T Ntorno à che, acciò meglio sia intesa (quanto comporta la debo-I lezza del mio intelletto) questa opinione; è da sapere, che ancor che si prend i in essa questi termini ordinare, imperare, & precipere per il medesimo: onde leggiamo in vnsuogo, Preterea precipere, vel imperare videtur pertinere ad voluntatem &c. Que nella risposta à questo argomento si presuppongono in tutto per l'istesso: parlando nondimeno più strettamente, vi è appresso S. Thomaso qualche disserenza. il che acciò che facciamo manifesto; bisogna considerare, che trattando esso la questione, se Imperare sit actus rationis, vel voluntatis; ha concluso, che l'imperare sia atto si, & operatione della ragione; ma però supposto l'atto della volontà di che è la ragione, perche potendo gli atti della ragione, & della volontà affaticarsi l'vno intorno all'altro, inquanto la ragione discorre di vole re, & la volotà vuole, che si discorra; auiene in ciò, che l'vno, & l'altro atto si preuegano: cioè che l'atto de la volontà sia tal hora preuenuto d'ill'atto della ragione; & à rincontro quello della ragione dall'atto della volontà: & perche la virtà dell'atto primo, & che precede, rimane nell'atto, che segue; accade tal'hora che si faccia alcun atto, & operatione inquanto virtualmente rimane in essa alcuna cosa dell'atto primo. In oltre perche frà le potenze dell' Anima il primo mouente à fare, che essercitino se loro operationi, è secondo lui la volontà, non mouendo il secondo mouente, se non in virtu del primo; la ragione che è il secondo mouente, se si mouerà ad imperare, ciò farà in virtù della voiontà, che è il primo motore, come si è detto, & inquanto rimane virtualmente in essa l'atto della volor tà. per la qual'cosa resta, che, come si dicena, l'imperare sia atto della

p. 2. 9. 9. ar.p.

ragione, presupposto l'atto della volontà, nella cui virtù essa ragione p. 2. q. mone, come elso dice per imperium ad exercitium actus. Supposto questo 17.ar.p. fondamento, conviene di supporre questo altro, che l'imperio, & l'im- in corp. perare sia essentialmente atto della ragione. di che è la causa, come egli dice, perche colui, che impera adalcuno, l'ordina ad operare. qualche cosa ò intimando, ò denuntiando: ma l'ordinare in cotal guisa per modo d'intimatione, è atto della ragione, & assolutamente, & semplicemente l'ordinare, è proprio atto di essa, come il medesimo p. 2. 9. auertisce. adunque l'imperare sarà essentialmente atto della ragione, 17.ar.2. come si diceua. Terzo è da supporte secondo l'istessa dottrina, che la incorp. ragione può in due modi intimare, ò denuntiare alcuna cosa; il primo p. 2 q. assolutamente, quando, per essempio, si dice ad alcuno esser necessa- 17. ar. p. rio, che faccia questo, ò quell'altro. il secondo, quando la ragione in corp. intima qualche cosa ad alcuno, mouendolo ad operare: come, per essempio, quando se le commanda, sa questo. Supposti questi tre sondamenti, noi diciamo, che dalle cose dette appare manisestamente l'ordinare esser più generale, che l'imperare: & l'imperare preso nel primo modo, cioè inquanto contiene l'intimate, assolutamente esser più generale, che preso nel secondo modo. nel quale sentimento perche importa molto, significa quello, che S. Thomaso dice precipere: il che come si èveduto ne discorsi precedenti, importa moto con ordine, & applicatione all'opera. percioche, si com'io cauo dall'istesso, mentre p. 2. q. tratta, se l'vso, & il sernirsi d'vna cosa, sia atto della volontà; l'applica- 16.ar.p. re le cose ail' operatione altro non è se non mouerle ad operare, & ser-incorp. nitsi in somma di esse: non importando altro l'vso d'una cosa, se non. l'applicatione di essa à qualche operatione, onde conclude che l'vso , Primo, & principaliter est voluntatis, tanquam primi mouentis: rationis , autem tanquam dirigentis: sed aliarum potentiarum, tanquam exequentium; , que comparantur ad voluntatem, qua applicantur ad agendum, situt instru-, menta ad principale agens. Quindi diffinisce l'imperare : imperare , est or- p. 2: q. , dinare aliquem ad aliquid agendum cum quadam intimatiua motione. & l'ini- 17. ar. 20 , perio. Imperium est actus rationis ordinantis cum quada motione aliquid ad in corp. " agendum, il qual'imperio disse anche esser con l'atto imperato simplici- & ar. 5. ter vnum, & vnum toto; ellendo l'atto imperato, come materia l'atto incorp. imperante, come forma di esso: essere multa secundum quid, & multas partibus. perchenen sempre all'imperio segue l'atto imperato: aggiugendo con bellissin a Filosofia, apportata anche da noi di sopra, che l'atto del primo mouente, è come formale all'atto dell'instrumento. per il qual detto, ne dimostra, che essendo l'atto imperato non altro, che applicatione alla opera, & in somma l'essecutione dell'imperio, &

dell'atto imperante; coloro, che essequiscono, sono come instrumenti rispetto à coloro, che commandano, il che hauer propriamente luogo ne Manuali rispetto all'Architetto, & in coloro, che vbidiscono alla. Republica rispetto à Conseglieri, & à Magistrati; & nell'appetito; & nelle virtù morali, rispetto alla Prudenza, & alla retta ragione; si è ne passati ragionamenti dimostrato. E dunque manisesto da quanto si è sin qui discorso, come, & per qual cagione questo atto imperare, & precisere appartenga per opinione di questo Autore alla volontà: & se più ad essa, che all'Intelletto sia da riferirsi: & quello, che veramente sia secondo lui l'applicatione all'opera.

Quali difficultà si faccia intorno alla sopra detta opinione. Siracconta l'espositione d'Auerroe, & di Eustratio intorno alla natura del precetto, & sirifiuta... (ap. 88.

T Ora questa opinione essendo di tant'huomo, non oseremo noi di I riprouare; ma diremo bene arditamente, che nella Scola Peripatetica ella è sotroposta à difficultà non mediocri. Primamente, che il consultare, & giudicare non sieno operationi immediate dalla Prudenza, ciò si è di sopra dimostrato, esser fasso. Secondo se il commandare & il precetto no importano al ro, che il mouerfi, & l'applicarfi allo op rare, & questo è secondo S. Thomaso principalissimo vstitio della volontà, come di sopra si è pienamente manifestato, & anche nel secondo libro si è detto: adunque non può esser propria, & principale. ope atione della Prudéza, & seguentemete non può esser sola sua operatione. Terzo non viene perciò risoluto il dubbio proposto, anzi più tosto si sà maggiore; percioche se il commandare, & il precetto, preso in questo sentimento è principale operatione della Prudenza; adunque questa sua operatione è rispetto ad altri, come l'operatione della giustitia. il che esso hà manisestamente dimostrato, dicendo, che l'impecare altro non è se non ordinare ad operare qualche cosa. che perciò disse anche la Legislatrice, & la Regnante esser le principali parti della Prudenza, perche in esse si conserua spetialmente la ragion'del reggere, & commandare, & del precetto; le quali operationi non hà dubbio, che riguadano altrui; adunque (come da principio si dubitò) la Pruden a morale, che hà riguardo ad vn solo, & à se stessa, mancherà della propria, & principal' oparatione della Prudenza. Quarto, & vltimo hauendo questa operatione detta precetto l'essenza sua secondo lui, come si è veduto, nell'attione, & nell'essequire; che perciò disse concorrere ad essa la volontà, & l'appetito (di che oltre quello, che siè detto

8.3.9. 50.ar.p.

alcuno

detto per suo parere n'habbiamo anche la ragione spiegata da Alessandro Aphrodiseo nel quarto libro delle sue questioni; oue n'insegna, che all'attione è necessario il concorso dell'appetito; non bastado per ope-, rare il giuditio solamente delle cose consultate) ne seguirà, che quella Prudenza, che non hà questa essecutione, non sia vera Prudenza come priua de suo fine, & della sua propria, & principale operatione; ma non sempre per testimonio del medesimo, segue all'imperio l'atto imperato; adunque non sempre segue questa essecutione: & ecco le sue , parole. Precedit enim quandoque imperium, & non sequitur actus imperatus. Il che pare anche contrario à quello, che di sopra per suo parere si è da noi determinato, cioè che sempre il precetto rettamente fatto, & l'vso, il commandare, & l'essequire; & diciamo (che ritorna nell'istesso) l'atto imperante, & l'imperato si conseguono; riprouato insieme dal precetto, che la retta ragione sà nell'incontinente, il quale vediamo non hauer esfetto; adunque il Consegliere, & il Magistrato, che nella Republica commanda, ne si assequisce il suo precetto, non sarà vero Prudente; il che pare assurda cosa d'affermare. Auerroe considerando questo passo espone la voce, preceptina, apprehensio agendorum, & nons agendorum. il che non hà che fare con quello, che vuol dire Aristotele, Eustratio, come si èveduto esplica, che quest'ordinare, & commandare altro non importi, che delle cose consultate ordinare quali debbano farsi, & quali fuggirsi. Tumid (dice egli) quod agi debet, agere; ab eo vero, quod non debet, abstinere iubet. il che se bene è dirizzato all'attione è non dimeno differente, & non include di necess tà essa attione, & l'operare, come la prima espositione. Non dichiara però Eestratio se quest'ordine, & commandaméto possa hauer suogo anche rispetto ad vn solo, & à colui, che possede l'habito della Prudenza; ò riguardi necessariamente gli altri, come mostrano la ragione, & il senso: vedendo noi, che il commandare, & l'ordinare è sempre dirizzato al governo altrui, & che propriamente hà luogo nelle famiglie, & nelle, Città. Hà vn altra oppositione ancora questa esposition d'Eustratio, che pernostro parere non è di poca importanza; conciosia che mentre " egli soggiunge, che la Perspicacia giudica se le cose consultate dalla " Prudenza sieno ben ordinate o no; cosi dicendo. Nam cum Perspicacia , omnis bonus habitus sit, qui quod consultatum ac mandatum à Prudentia est, , recte percipit, ac iudicat an bene consultatum, ac mandatum à Prudentia fuerit, or velmale ab Imprudentia; vt Perspicacia aliqua pravitatis partic ps inveniatur, feri nullo modo potest. Viene oltre le cose detre di sopra contra questa. . sua espositione nel trattare della Perspicacia, necessariamente à fare essa Perspicacia architettonica, & superiore alla Prudeza; non essendo

م عرال

virtà, & facoltà, ò habito, il cui vstitio è di giudicare sopra l'operatione d'vn'altra, se sia buona, ò rea; non si anche rispetto à quella superiore. & Architettonica; si come vediamo esser vstitio dell'Architetto il giudicare sopra le operationi de Manuali:

Si considera quello, che intorno al precetto scrissero S. Thomaso, l'Acciaiulo.

& Burleo ne Comentarij loro sopra il sesto dell'Etica. (ap. 89.4)

C An Thomaso esponendo questo passo ne suoi Comentarij, ne si al-Iontanando da quello, che habbiamo dianzi veduto, che egli ha detto in altri luoghi intorno à questa materia; pare, che intenda, che -lavoce, precipere importi, & il commandamento, che si fà altrui all' operare, & l'essecutione di esso: il che surà per auentura sottoposto alle medesime difficultà, che si sono mosse di sopra; percioche doppò l'hauer detto, che per intelligenza delle parole di Aristotele, conuiene di considerare, che nelle cose speculative, le quali mancano di attione, vediamo solo due operationi della ragione l'vna cereare, & inuestigare le cose, l'altra dar giuditio delle cose ritrouate; mache nella ragion. pratica, non solo si ritrouono queste due, operationi, cioè il cercare con il mezo della consulta, che appartiene alla Eubulia, & il darretto giuditio delle cose consultate, che è vstitio della Synesi; ma in oltre vna sterza operatione. cosi soggiunge. Non autembie stat ratio practica, sed , vlterius procedit ad agendum, & ideo necessarium, est tertium opus quasi fi-, nale, & completiuum scilicet precipere, quod procedaturad actum, & hoc , proprie pertinet ad Peudentiam: unde dicit quod Prudentia, est preceptina, , inquantum scilicet est finis ipsius determinare, quid oporteat agere; sed Synesis est solum indicatina. & pro eodem accipitur Synesis, & ei synesia, id est bonus , sensus; sicut & ijde dicutur synethi, eusynethi id est sensui; & bene sesati; quori , est bene iudicare. & sic patet quod Prudetia est eminentior, & Synesis, sieut, & , Synesis quam Eubulia; inquisitio enim ordinatur ad iudicandum sicut ad finem, , & iudicium ad preceptum. Il qual discorso riproua molto gagli irdamete l'opinion'd Eustratio, che il giuditio sia dopò l'ordine, & il precetto della Prudenza. & nel quale, come vediamo pare, che prenda per l'iltesso, procedere ad agendum, precipere quod procedatur ad altu. Oue è però da notare, che si pone per fine della Prudenza; & feguentemento per proprio, & principale vsitio, & operatione diesla, più tosto il determinare quid oporteat agere, che qued procedatur ad actum. L'Acciaiolo non lescostando gran fatto dall'esposition di Eustratio, dice che la Prudenza fà tre cole; cerca i mezi oportuni à conseguire il buon fine ( 11 | 1 ] pro-

proposto; cercatigli ritroua; trouatigli commanda; il che afferma. ester l'ultima, & più principale operatione della Prudenza; soggiungédo che la Perspicacia giudica sopra tutte tre queste operationi. Ma come vediamo questa interpretatione, oltre l'esser sottoposta quasi alle medesime oppositioni, che quella d'Eustratio, volendo, che la Perspicacia arrivi à dar giudițio anche sopra l'ordine, & precetto della Prudenza; & non ponendo, che si dia alcun giuditio delle cose consultate; non dichiara anche se il commandare s'intenda rispetto ad altri solamente; auenga che possa parere, che egli l'intenda in questo senso. Burleo seguendo l'interpretation posta da noi di S. Thomaso, che quanto; all'ordine di quesse tre operationi frà loro giudichiamo esser verissima cioè che prima sia la consulta, dopò il giuditio contra Eustratio, & l'Acciaiolo; terzo il precetto; vuole, che il precetto, & commandamento , altro non inportise non l'essequire. Sed rationis pratice (dice egli) sunt , tria opera silicet inquisitio per consilium, que pertinet ad Fubuliam; & iudi-» cium de consiliatis, quod pertinet ad Synesim; illi enim dicuntur Synesi idest , sensati, qui possunt bene iudicare de agendis nec stat ratio practica hic, sed vlterius procedit ad agedum; & ideo requiritur tertium opus quasi finale, & completiuum scilicet precipere quod procedatur ad actum; vnde consilium, seu inquistro ordinatur ad indicium, indicium ordinatur ad preceptum.

## Si apporta l'espositione di Giouanni Maggiore, & del Buridano, & si recano cotra essa alcune difficultà (ap. 90.

Jouanni Maggiore ne suoi Commentarij è dell'istesso parere; aggiungendo che il commandare, & l'imperare non lo può fare la Prudenza senza l'aiuto della volontà; & accenna esser stati alcuni, che hanno negato (forsi per questo rispetto) il commandare esser la pro-, pria, & principal operatione della Prudenza. Sed perspicuum (dice que-" flogrand'huomo) in Prudentia est precipere. video nonnullos, qui parum ,, olei in Peripateticorum dogmate consumpserunt; in hoc Diuum taxare Thomã; ,, per inde ac si ex eius fonte illa tempestas imperandi emanaret, cum cum illud in " littera Aristoteles assirmet. & poco dopò. Queremus itaque quomodo Pru-" dentis est precipere. cum nullum auctoramentum intellestus super appetitu ven-, dicet. Hanc questionem carptim extricare curavero. Dico igitur hanc vim ,, imperandi non à solo intellectu profluere, sed ab eo cum appetitu intellectivo con-, sentaneo est enim inter hasie virtutis connexus quidam, ac glutinium. itaque " Prudentia opem apetitui illi adiuncti implorat. In eo negocio duorum concure-», tium silicet Prudentie cum appetitione consentanca totius imperii vis stat. Su-» per hoc amplius capite finali huius libi dicere proponimus, cum de virtutum. COM-

onnexione loquemur. Nune autem compendio scribens dico consultationem, ad Prudentiam pertinere tanquam partem petentialem, & adminiculatiuam; , sagacitatem que solertiam, ac sententiam re ipsa esse Prudentias. Sunt enim

, resta indicia agibilium. ita Theosophi, ac morales capinnt. Veruntamen po, tissimum Prudentis munus est imperium, in hoc illius vigor relucet. Ma se il
commadare è opera comune all'appetito intellettiuo ancora, cicè alla
volotà aduq; come di sopra si dubitò, no sarà ppria, & sola operatione
della Prudenza, perche non sarà propria, & sola operatione dell'intelletto pratico, di cui ella è habito & psettione. & con cui esso intelletto pratico dice, & ritroua il vero nelle cose agibili; onde conviene che

to pratico dice, & ritroua il vero nelle cose agibili; onde conviene che quella sia sola, & propria operatione della Prudenza, che di sui è sola, & propria operatione; o vero essa Prudenza sarà habito della volontà ancora; il che è cotra tutta la filosofia morale d'Aristotele. In oltre che la buona consultatione sia parte potentiale della Prudenza, hà molta.

difficultà, come è noto per le cose dette di sopra; ma che la Solertia sia parimente parte di essa, & re ipsa l'istessa Prudenza, anzi pure spetie della buona consultatione, come vuol'quest' Auture poco di sopra cosi

" dicendo. Ecce solertiam bone consultationis sine Eubulie spetiem cum ipsa sa-" gacitate. ciò in tutto è contrario alla determination d'Aristotele, come ne i passati discorsi si è veduto; il quale hà dimostrato, che essa Solertia come spetie della buona coniettura è per natura opposta alla buona.

consultatione. Il medessimo possiamo dire della sagacità chiamata da noi di sopra Perspicacia, & della Sentenza; conciosia che per le ragioni addotte appaia manifestamente; che elleno non possono à patto alcuno esser reipsa la Prudeza istessa, ò parte di lei integrali, ò subietiue,

", come vuole quest' Autore dicendo in vn luogo di esse. Sunt enim partes, quast integrales, & subrectiue. & in vn altro poco dopò. Sagacitas re ipsa

mostra prendere per l'istesso le parti integrali, & subiettiue, no comette per auentura poco errore; essendo elle, come si è veduto à suo luogo con l'autorità di S. Thomaso, frà loro no poco disserenti. Giouanni Burid no nelle sue questioni sente l'istesso, che Burleo dicendo, che il commandare non importa altro, che precipere executionem; onde vuole che la propria, & principal'operatione de la Prudenza riguardi l'attione. contra la quale espositione hauendo già di sopra dubitato, come contra tutte le altre da noi riserite; resta che spiegando l'opinion nostra mostriamo, come per nostro parere si habbia da intendere questo passo, & quale veramente sia la principale operatione della Prudenza secondo Aristotele.

Qual' sia l'opinione dell' Autore intorno alla natura del precetto. Cap. 91.

Iciamo dunque noi risolutamente, che essendo la consulta diriz-J zata al giuditio, il giuditio al precetto, & al commandare; nonhà dubbio nella dottrina d'Aristotele, che questa terza operatione, come fine di tutte l'altre, è anche la più nobile, & principale operatione di essa Prudenza; della quale, come possa esser partecipe la Pruden--za morale, che si considera rispetto ad vn solo, & quello, che veraméte per questa operatione del precetto debbiamo intendere facilmente - conosceremo, se andremo essaminando quanto è stato accennato nel secondo libro da noi, ma pienamete discorso ne i due trattati della elettione, & della sede delle virtù morali intorno all'imperio della retta. ragione nello appetito, & come per natura à lei tocchi di commandare, & prescriuere ad esso appetito quello, che debba fare, & da quello che guardarsi; & in oltre di prescriuere perciò il mezo alle virtù morali; conciosia, che dai detti discorsi appaia manisesto, che Aristotele in questo luogo per le voci, precipere, ordinare, iubere, ò imperare, che dir vogliamo (le quali tutte rispondono al verbo greco emuna deu, vsato da lui per esprimere questa operatione) hà spetialmente, & primieramente inteso detto commandamento ancora, & imperio della retta. ragione sopra l'appetito. della quale operatione, volendo qui pure dir qualche cosa, ne basterà di addurre frà tante due sole autorità del primo della Politica, le quali rendono chiaro testimonio, & della sua natura, & di quello, che diciamo. Aristotele adunque dopò l'hauer mos- C.3. trato, che frà quelle cose, nelle quali hà luogo il commandare, & l'vbidire, si dà vna operation comune; & che cotal disferenza di commandare, & vbidire, si ritroua quasi in tutte le cose, anche in quelle, che non hanno anima; volendo manifestare questa differenza nell'huo-, mo; parla in questa forma. Vi igitur supra memorauimus, primum in animalibus imperium tum herile, tum etiam ciuile intueri licet; nam corpori anima " herili, appetitui vero mens imperio ciuili regioque preest. Oue chiaramente vediamo, che Aristotele assegna frà le parti dell'anima nostra questa. differenza del commandare, & dell'vbidire; volendo, che l'intelletto habbia nell'appetito l'imperio regio, & Politico. del qual luogo, molto difficile ad esser ben inteso, & ne sopradetti trattati si è à pieno discorso da noi; & nel quarto libro del Parto ottimestre trattando della dinersità de temperamenti de gli Animali, & dell'Huomo secondo la diversità de Elini, & della eccellenza di detto temperamento nel quarto Clima, & delle cagioni di detta diuersità, & eccellenza così nella lunghezza della vita, come ne gli altri accidenti: & di questo imperio dell' in-. 23 Ff

tel-

:11:3

telletto, & della ragione sopra l'appetito, cosi pure nello istesso libro C. 8.

, della Politica disse più di sotto Aristotele. Quippe in anima pars alteras ,, natura tenet imperium, altera est imperio subiecta; quarum diuersas virtutes

esse dicimus; eius dico, que ratione predita est, & eius que ratione vacat; vi , intelligatur eodem modo esse de ceteris rebus statuendum. Hora perche come si è veduto nel secondo libro, & si mostrerà anche nel seguente; da questo imperio della ragione sopra l'appetito, & da questa operatione nasce la falcoltà di esser signor per natura, & di poter commandar al seruo per natura; & di poter ordinare à chiunque dee vbidire, quello che debba fare, & quello, che fuggire, & seguentemente la facoltà di formare, & impor leggi, & decreti ad altri, & di gouernar in somma con questo mezo le Città, & le Republiche; quindi diainamente hà concluso Aristotele, che la Prudenza è ordinatrice, & che il suo fine, & la sua propria, & principal operatione sia di ordinare quello, che debba operarsi, & da quello che guardarsi. Et perche alcuno non stimasse. che questa operatione, & superiorità della retta ragione, & della Prudenza sopra l'appetito sensitiuo, & questo imperio non importasse comandamento; oltre che in tanti luoghi addotti da noi, & dell'Etica, & della Politica, ne sodetti trattati ciò si proua sufficientemente; ne quali Aristotele ha detto, che allo appetito conviene di lasciarsi persuadere, & di vbidire al precetto della ragione; non altrimenti che à quello del Maestro dee il Fanciullo esser vidiente; eccone frà molte vn autorità chiara del terzo dell'Anima recata, & esposta da noi (anche à questo fine) con ogni diligenza nel secondo libro) oue Aristotele fauellando con l'essempio dell' Incontinente, di questa operatione della retta ragione, l'esprime con l'istesso verbo emit d'air, che sà nel luogo sopradetto del sesto dell'Etica l'operatione della Prudenza, come gli

C. 11:

Tex. 47.

,, che assai chiaramente lo dimostrono. Amplius, & precipiente intellectu, ,, & dicente intelligentia fugere aliquid aut prosequi, non mouetur, sed secundum , concupiscentiam agit; vt Incontines. Et questo precetto nell'Incontinente non è senzà consulta, & senza giuditio; conciosia che come si è detto nel secondo libro, & pienamente dimostrato, & detto anche di sopra nel trattare della buona consultatione; nell'Incontinente è retta ragione, è retta consultatione, & giuditio, è retta elettione; & per conseguenza sarà retto il precetto ancora; auenga che & essa elettione, &

intendenti della lingua greca possono vedere: & ecco le parole latine,

esso precetto non ponga in atto.

Si muone vna difficile dubitatione. Che la Prudeza morale non può esser partecipe del precetto. Si adduce, & considera un bellissimo luogo del quinto dell' Etica. Che frà le parti dell'anima non possa essere ne giusto, ne imperio Politico. Si risponde alla dubitatione apportata. (ap. 92.

M A qui nasce vna bella, & difficile dubitatione; percioche se noi andaremo considerando quello, che Aristotele insegna nel quinto dell'Etica, vedremo che non può essere ne imperio, ne commanda. mento Ciuile ò Politico, ne meno vbidienza frà quelle cose, frà le quali non hà luogo il giulto Politico; che per questa cagione colui, che com-, manda si dice esser custode del detto giusto. Est autem is, qui pre est (dice C.10. L. , Aristotele) iuris Custos: quod si iuris ergo, & equalitatis. ma rispetto à se stesso, & le cose sue cotal giusto non hà luogo; & perciò veruno può à se stesso fare ingiuria; che così con altissima Filosofia nel luogo sopra-, detto insegna Aristotele dicendo. Non est igitur cuiquam in se ipsum in-, iustitie locus. Ex quo efficitur neque iniurie neque iuri Civili locum esse. Lege , enimius constare, in vsque locum habere, apud quos legem esse communem pati-, tur natura, dicebamus boc autem e Je docuimus, quibus est inter ipsos imperan-, di, & parendi equalitas.itaque.inter virum, & vxorem magisqua inter Patrem, , Sliberos, Dominumque & seruum iuris est communitas, hoc enim ius est ad , tuendam rem familiarem pertinens; quod aliud est à Ciuili. Adunque non potrà esser nell'huomo rispetto à se stesso, & alle parti della Anima sua il giusto Ciuile, & Politico, & seguentemente frà le parti dell'anim non potrà hauer luogo l'imperio, & il commandamento Civile, & Politico, come pure di sopra da noi si diceua con il testimonio d'Aristotele; ne meno potrà esfere cotal imperio propriamente parlando frà la moglie & il marito, frà il padre & il figlio, frà il Padrone & il seruo. per la qual cosa la Prudenza morale, che è rispetto ad vn solo; non sarà partecipe della propria, & principal'operatione di essa Prudenza, che è il commandare, & ordinare, contra quello, che parimente si affermana da noi dianzi per vero. Rispondiamo primieramenre, che concesso ancora che frà le parti dell'Anima per le ragioni, che adduce Aristotele, non potesse hauer luogo il giusto Politico, & per conseguente ne meno l'imperio Politico; non perciò seguirebbe, che frà esse non potesse cadere imperio, & vbidienza, & per conseguente la vera, & propria operatione della Prudenza; percioche altre sorti sono d'imperio, oltre il Politico poste dal Filosofo, come habbiamo ne libri dell' Etica, & della Politica, che si ritrouano nelle parti dell' Anima il

regio, l'economico, il paterno, il fignorile; & per saluar frà due cose

C. 3. S.

la ragion dello Imperio, & dell'vbidienza basta secondo lui, che stà esse sia qualche giusto; che cosi n'insegnò chiaramente nel fine del quinto della Etica parlando delle parti dell'anima, & dell'imperio, & vbidi-, enza, cheè frà loro in quelle parole. Sicut igitur Principi, & subdito, ita , hisquoque interse ius quoddam esse videtur. In oltre rispondiamo, che quanto all'imperio, & giusto Politico rispetto alle parti dell'anima; risolne questa bellissima dubitatione Aristotele nel fine dell'istesso quinto libro C.II.F., dell'Etica cosi dicendo. Vt pero per translationem, of similitudinem est ,, ius non sibi ad se ipsum, sed sibi cum quibusdam ex suis; quanquam non omne ,, ius , sed herile tantum, vel familiare. in his enim rationibus pars anime nostre rationis particeps ab ea, que est expers distat. ad que cum spectamus, esse iniu-Stitia quedam ad se ipsum videtur: quoni im scilicet sieri potest, vt in his aliquo modo preter suas appetitiones quispiam afficiatur . seuti igitur Principi, & sub-, dito, ita his quoque inter se ius quoddam esse videtur. Il qual luogo è degno di molta consideratione, & n'insegna in qual sentimento debbiamo prendere quella sentenza del primo della Politica addotta di sopra:

> Come il giusto Politico habbia, & non habbia luogo secondo. Aristotele nelle parti dell'Anima. Qual giusto propriamente per sua opinione vi si ritroui. (ap. 93.

oue frà le parti dell'anima si concede hauer luogo l'imperio, & seg. éteméte il giusto Politico; il che pare che qui espressaméte venga negato.

Ebbiamo adunque dire, che strettamete parlado, & perfettamete; il giusto Politico frà le parti dell'Anima, non può hauer luogo ma parlando comunemente, & per vna certa fimilitudine, come dice Aristotele, cioèmen persettamente vi hà luogo di che è la ragione, perche il giusto Politico, come nelle parole addotte di sopra dichiara l'listesso; cade propriamente frà quelle cose, frà le quali si dà vgualità d'imperio, & di vbidienza; cioèvicendeuole commandare, & vbidire; il che no può hauer luego nelle parti dell'anima, come nel primo della Politica leggiamo scritto, douendo naturalmente l'appetito soggiacer sempre all'imperio della ragione. Et è da notare nel luogo addotto del del quinto dell' Etica, che Aristotele quando dice ritrouarsi il giusto nelle parti dell'anima per vna certa similitudine; intende ciò esser vero rispetto al giusto Ciuile; cioè che il giusto che si ritroua in esse paragonato al giusto Ciuile sia più tosto vn certo giusto, & per similitudine; auenga che in se stesso considerato sia nondimeno vero, & proprio giu-Isto; che perciò, come anche di sopra si auerti, concede nelle parti dell' anima il giusto assolutamente, & non per similitadine in quanto parte-

, cipano dell'imperio, & dell'vbidienza, dicendo - Sicut igitur Principi, » & subdito, ita his quoque inter se ius quoddam esse videtur. Di che è la ragione, perche il giusto Politico è semplicemente giusto; onde rispetto à lui ogn'altro giusto si dice ius quoddam, es per similitudinem, ancor che in " se stesso giusto assolutamente; che cosi insegnò Aristotele dicendo. Non C.6. F. est autem ignorandum id, quod nunc querimus, & simpliciter ius, & Ciuile ius esse. hoc autem est quod communionem vita affert, vt liberis hominibus, & equalibus necessaria sufficiant, atque id vel proportione, vel numero. quare quibus hoc non adest, inter eos neque ius civile esse, existimandum est; sed ius " quoddam, & per similitudinem. Per la qual cosa quando disse, hauendo C.II. F. riguardo alle parti dell'Anima ritrouarsi per metafora, & similitudine il giusto non in alcuno rispetto à se stesso, ma rispetto alle cose sue; & non ogni giusto, ma il giusto Signorile, & Economico; debbiamo intendere, che egli dica, si come le proprie sue parole dianzi addotte ne dimostrano; non che questo giusto, che si ritroua in alcuno rispetto alle sue cose non sia vero, & proprio giusto, considerato in se stesso; ma che sia vn giusto per similitudine rispetto al giusto Ciuile, & ad esso paragonato. & questo veramente importano quei due termini per metafora, & similitudine appresso Aristotele in questo luogo; il che habbiamo voluto auertire accio alcuno non credesse che dicendo egli ritrouarsi per metafora & similitudine l'imperio, & il giusto nelle parti dell'Anima, habbia inteso, che detto imperio, & giusto si ritroui in esse impropriamente, & non veramente. & quindi argomentasse, che secondo il Filosofo la Prudeza morale non sia vera Prudenza, ma più tosto tale per vna certa similitudine, non participando veramente, & propriamente delle sue principal operatione, che è l'imperio, & il commandare. il che sarebbe contrario à quanto nel sesto della Etica, & nel primo, C.2. & fettimo della Politica si è intorno à queste cose da lui stabilito; alla qual dottrina questo luogo del quinto dell'Etica spiegato nel modo, che facciamo noi, non è punto ripugnante. Nel quale è anche (per leuare assatto ogni contrarietà) da notare, che egli dice la parte dell' Anima ragioneuole esser diuersa dall'irragioneuole secondo il giusto Signorile à Economico; non determinando secondo quali di queste due giusti nasca veramente la differenza loro; perche non è questo il proprio luogo, oue si dee diffinire questa materia. ma intende risferisi al primo libro della Politica nel luogo addotto di sopra, oue insegna C.3. come si è veduto, che il giusto, ò diciamo l'imperio (ch'importa l'istesso) Signorile si ritroua frà l'anima, & il corpo, & dimostra che la parte ragioneuole hà nella irragioneuole il giusto, & l'imperio regio, & Politiso; domandando regio, & Politico quel giusto, & quell'imperio, che Ff nel

C.4.5.

C.8.S.

nel luogo sopraposto del quinto dell'Etica domandò Economico; conciosia che l'imperio Economico, come nel primo della Politica dichiara l'istesso; rispetto alla moglie, & à figliuoli nel padre di famiglia sia regio e Politico: & l'imperio, & giusto Economico strettamente preso si distingue dal giusto, & imperio Signorile; il che non solo fece Aristotele nell'antedetto luogo del quarto della Etica in quelle parole, come , interpretiamo noi. Non omne quidem ius sed domini cum, vel Economicum. ma anche nel terzo della Politica, oue doppo l'hauer trattato dell'imperio signorile, tratta dell'imperio del padre sopra i figliuoli, & del marito sopra la moglie; dicendo che questo si domanda propriamente imperio Economico, auenga che largamente preso esso imperio Economico, abbracci anche il signorile; come volle l'istesso nel primo della Politica. Quello poi, che Aristotele voglia dire soggiungendo, che hauendosi riguardo alle parti dell' Anima divise in ragionevole, & irragioneuole; pare che alcuno possa far ingiuria à se stesso inquanto che egli auiene, che ciascuna di queste due parti patisce qualche cosa contra i suoi appetiti; facilmente sarà inteso se ci raccordaremo quanto nel secondo libro è da noi stato discorso della pugna de gli appetitifrà loro, nel Continente, & nell'incontinente. Que è da notare, che Aristotele dice à studio appetitionibus, come anche ha il testo greco, non appetitione, per significare i due appetiti, cioè il sensitiuo, & l'intellettiuo; riceuendo in vn certo modo forza, & ingiuria nell'operatione dell'incontinente l'appetito intellettiuo; nella operatione del continente il sensitivo; come si è mostrato a pieno nel secondo libro esponendo quel'bellissimo testo del terzo dell'Anima.

Sirisponde più particolarmente alla dubitatione sopradetta. Che la Prudenza Monastica, & Morale, è partecipe della principal operatione della Prudenza. Qual' parte si debba dir più nobile di essa Prudenza, & per qual ragione. Che l'intelletto pratico, & la Prudenza sono il vero Architto nell'opere Ciuili. (ap. 94.

R Ispondendo dunque più particolarmente al dubbio proposto; diciamo per opinion d'Aristotele; che nel modo, che le parti dell' Anima partecipano il giusto, & nel modo che in esse hà luogo la disserenza dell' imperio, & dell'vbidienza; nell'istesso anche hà luogo nell' huomo considerato, rispetto à se medesimo la propria operatione della Prudenza, che è l'ordinare; & commandare; & che perciò la Prudenza morale è propria, & vera Prudenza. Dalla quale rissolutione noi cauiamo questa dottrina importantissima, che la Prudenza considerata rispetto

rispetto à questa sua principale operatione è genere analogo, non vni--uoco delle sue spetie, & parti: & che perciò in esse si ritroua più, & meno persettamente; la onde quella parte di lei sarà più persetta, la quale sarà più persettamente partecipe di questa operatione. da che ne segue che la Prudenza Morale sia men persetta della Prudenza Politica; perche in essa men persettamente riluce cotal'operatione. ma segue però che sia vera Prudenza participando pure di essa, anenga che in modo enen perfetto; & ne partecipa in modo men perfetto; perche il commandare, & l'vbidire hà perfettamente luogo in coloro, ne quali hà luogo il giusto Politico perfettamente, & perciò riguada altrui più persettamente, che se stesso, se dee riceuere la sua somma persettione. conciosia che comunicando la Prudenza col mezo di cotal'operatione il bene ad altri, tanto maggiormente la rende perfetta; essendo il bene tanto più perfetto, quanto più si dissende, & comunica; che perciò la giustitia si dice essere vn ben'alieno riceuendo da questo la sua perfettione; cociosia che come lasciò scritto Aristotele nel primo delle " Morali. Contentus quidem esse etiam vnusquisque potest, si vni soli; pulchri- C.1. P. , us autem ac divinius, si genti, ac Civitati bonum efficiatur. E dunque la Prudenza Monastica da noi detta morale partecipe della principal' operatione della Prudenza, che è il commandare: perche l'huomo, & le parti della Anima sono frà loro partecipi di qualche giusto, & del giusto Politico ancora, come si è veduto, che nel primo della Politica C.3.8, affermò Aristotele; il che debbiamo però intendere nel modo esposto; & seguentemente sono partecipi della disferenza del commandare, & dell'vbidire. la qual cosa considerand' egli nel settimo della Politica, disse, che la Prudenza della Città, & la Prudenza d'vn solo hanno la medesima facoltà, & la medesima forma; il che non sarebbe vero se la Prudenza Morale non fosse partecipe della medesima operatione; cioè della propria, & principale operatione di essa Prudenza, che è il com-,, mandare. Fortitudo autem (disse egli) Ciuitatis, & iustitia atp Pruden-,, tia eande vim, & formam habent, quam ea quibus prediti singuli homines iusti C.1.3. , esse ac Prudentes, & temperati ducuntur. Hora se principal'operatione della Prudenza è il commandare; quella parte di lei, che di questa operatione più perfettamente sarà partecipe, sarà anche, argomentando dall'effetto alla cagione; la parte Architettonica, & superiore à tutte l'altre. di che se ne chiedi la causa; risponde Aristotele nel primo della Politica, secondo l'interpretation del Vittorio, megliore in questo luo-, go per mio parere di ciaschun' altra: Opus nanque simpliciter est Archi- C. .

,, tetti: ratio autem Architettus. Sentenza veramente degna del diuino ingegno d'Aristotele: dalla quale habbiamo, che semplicemente, cioè Ff 4

assolutamente, veraméte, & principalméte l'opera, che si sà, appartiene all'Architetto; si che egli dee spetialmente dirsene l'operante, & l'Au-

tore: auenga che realmente non operi con le mani, ma solo assista, & & commandi à gli operarij. & habbiamo di più che la ragione, cioè la retta ragione l'Intelletto pratico, & la Prudenza è il vero Arcitetto nell' opere Morali, & Civili. diche si è nel libro precedente ragionato, & se n'è resa la cagione. Conforme alla qual sentenza disse nel settimo della Politica in quel luogo non men bello, che oscuro, nel soddetto , libro da noi esposto; Che maxime agere dicimus, & dominos esse externa-, rum actionum, qui cogitationibus sunt Architetti. Et ha voluto dire in somma, come anche quiui si è assai pienamente dichiarato; che l'opera si dice principalmente appartenere all' Architetto: perche possedendone egli la vera ragione; commanda à gli operarij che operino, & regola, & gouerna le loro operationi: & che perciò si chiama Architetto; perche conosce la ragione, & la vera ragione dell'opera; & perciò commanda: che questo vuol dire la rigione essere il vero Architetto. il che risponde à quell'altro detto, cogitationibus Aechitesti: conciosia che il discorso dello Archittetto è la vera ragione dell'opera, che si fà; & la vera legge dell'operare: & nelle Morali, & Ciuili operationi l'Intelletto pratico, & il suo discorso è la retta ragione di esse : come pure nel precedente libro si è detto: non essendo altro il pratico discorso, se non. retta ragione delle nostre operationi: onde contengono la cagione di esse; & ne dettano, perche in quella guisa conuenga di operarle. per la qual cosa nelle operationi Ciuili veramente, Ratio est Architectus. & perche è il vero Architetto, cioè perche possiede la ragion dell'operare; perciò commanda. Quello poi che si debba intendere per opera in quel luogo della ragione, & dell'Architetto, si è nel libro precedente dichiarato.

Perche vna cosa rispetto ad vn altra si dica secondo il Filosofo esser Architettonica. Si considera intorno à ciò un luogo del primo della Metasisica. Cap. 95.

L'detto nel secondo libro) quello, che scriue Aristotele nel primo della Metassisca dell'Architetto; & perche sia detto tale: & indi anche cauaremo, perche alcuna cosa rispetto ad vn'altra sia detta Architettonica: & seguentemente intenderemo quello, che sia Prudenza Architettonica: & per qual cagione Aristotele con tal nome la Legislatrice domandasse: & quello, che per esse Legislatrice veramente intendesse.

6.3.

il che è sommamente à noi necessario per sapere quel ch'hora cerchiamo, cioè qual sia frà le parti della Prudenza secondo lui più nobile, & principale. Diciamo dunque, che mostrando Aristotele nel primo della Metafisica qual differenza sia frà l'Arte, & l'Esperienza; & dicendo, che gli Artefici sono riputati più sauij de gli esperti, perche sanno la cagione diquello, che si opera, gli esperti non la sanno; conclude che per questa istessa cagione gli Architetti sono più honorati de Man ali, & à loro preferiti, & sono stimati più sauij: sapendo essi la cagione delle cose, che si fanno; la doue i Manuali per consuetudine, & esperienza operando à guisa de cose inanimate, operano senza saperes la cagione. Con che ne dimostra il Filosofo esser perciò detti Architetti, diciamo, presidentidell'opera: perche ne intendono la cagione di , essa. Quare, & eos, qui in quaque re Architecti sunt, honorabiliores, & , doctiores, ac eis, qui manibus operantur, sapientiores putamus: quoniam cau-, sam eorum, que fiunt, sciunt: illi vero, sicut, & quedam inanimata, faciunt , quidem; sed nescientia faciunt ea, que faciunt: vt ignis comburit. Sed inani-, mata natura quadam horum singula faciunt, manibus laborantes propter con-,, suetudinem tanquam sapientiores sint, non prout activi sunt: sed prout rationem o, habent, causamque cognoscunt. Ecco dunque che per sentenza d'Aristotele gli Architetti si honorano, si reputano sauij, si dà loro il primato, & in somma si domandano tali, cioè Architetti, perche sanno la cagione. il che ne dimostrò anche nel secondo della Fisica, quando disse, Tex. 25. che l'Arte Architettonica è quella, che considera la forma, cioè la vera causa, & ragione della cosa, & che perciò commanda. & ecco le sue , parole da molti per auentura poco intese. Differt autem, quatenus hec , quidem, que formam cognoscit, Architectonica est: alia autem, vt effectrix , materie. Gubernator .n. qualis sit forma aliqua temonis cognoscit, & precipit. Oue dicendo, come vediamo del Gouernator della Naue, cioè dell' Arte Architettonica, che cognoscit; & precipit, cioè che conosce qual debba esser la forma del Timone: & perciò commanda, come debba esser fatto; ne viene chiaramente à dimostrare, che l'Architetto si domanda Architetto, & l'Arte si domanda Architettonica: perche conosce la forma, & la cagione; & che perciò commanda, perche la conosce.

Che Vitruuio spiegò molto bene la natura dell'Architetto. Chi sia veramente degno di questo nome, secondo Aristotele. Si auertisce intorno à ciò l'errore di alcuni, & in particolare di Eustratio.

Vindi habbiamo con qual fondamente Vitruuio dicesse che l'Ar- Lib. p. chitetura nasce, ex fabrica, & ex ratiocinatione: & perche Cap. p. nel

nel formare il suo Architetto desiderasse in lui l'Arte, & l'esperienza; aggiungendo che l'autorità sua, & diciamo la preminenza, & la no-, biltà dipende dall'Arte, & dalla cognitione. che perciò disse: Itaque Ar-, chitecti, qui sine literis contenderunt, vt manibus essent exercitati, non potue-, runt efficere, vt haberent pro laboribus auctoritatem: concludendo in somma che ciò non sia altro, che possedere, & intendere la cagiones la ragione della opera, domandara perciò da lui demostratione; che questo vogliono quelle parole. Ratiocinatio autem est, que res fabricatas solertia, as , atione proportionis demonstrare, atque explicare potest. & più di sotto. Cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in Architettura hec duo insunt, quod " significatur, & quod significat . significatur proposita res, de qua dicitur: hanc ,, autem signissicat demostratio rationibus doctrinarum explicata. Quare videtur vtraque parte exercitatum esse debere, qui se Architectum profitetur. Sara dunque quello Architetto in ciascuna cosa per sentenza d'Aristotele, che n'intende la cagione: & perciò sarà detto tale, & proposto à Manuasi: & perciò haura l'autorità di commandare loro. il che desideriamo. che sia sommamente auertito da chi legge: conciosia, che se questo è vero; sarà falso quello, che fin'à quest hora per verissimo da molti è stato creduto, & in particolare da Eustratio ne suoi Commentarij soprail sesto dell'Etica: che l'Architetto tale si dirà dal commandare: & che perche commandi; perciò sia Architetto. onde hanno stimato, che Aristotele domandasse la Prudenza Legislatrice Architettonica; perche commandi con il mezo delle leggi quello, che nella Republica, & nella Città sia da farsi, & da fuggirsi. & ecco le parole di Eustratio: fup. C. 8. " Nam sicut superius Prudentiam, que rationem absque experientia habebat, Ar-" chitectonicam appellauit, vipoteijs, qui circa singula agunt, presidentem, , modosq; agendi prescribente: ita hic Legislatrice, que in vniuersu regulas statuit, secundu quas illi, qui ciuiles res administrant, agere debent; Architectonica " vocat, eò quò d qua agenda sunt, agentib' precipit: ipsa vero quatenus eiusmodi, est, nullas res tractat. Ma noi diciamo à ricotro secodo il discorso fatto di sopra, che l'Architetto tale si domada, pche possede la ragion dell'opera: & perche la possede, perciò commada: & che seguenteméte quella. Prudenza si dice Architettonica, che possede la ragion dell'opera: & che perciò commanda, perche la possede di che è la ragione, perche Aristotele, come di sopra si è accennato, insegnò nel primo della Politica, che la facoltà del commandare nasce dall'vso, & operatione perfetta dell'intelletto pratico, & del discorso della ragione (come pure anche di sotto nel quarto libro dimostreremo) percioche colui, che hà cotal perfetta operatione, conosce, & possede perfettamente la ca-

gione, & la ragione dell'opera. & che atti à commandare per natura.

naf

alius

nascono coloro, che sono dotatida essa di cotal operatione. Da che cauiamo manifestamente, che quello, che commanda, perciò conmanda; perche ha l'operatione sopradetta, & non perche commanda; perciò la possede. onde la Prudenza è Architettonica, perche contiene la ragione dell'operare: & perche la possede; perciò commanda: & per l'istesso rispetto Architettonica su detta da Aristotele la Legislarrice: non essendo altro la legge, se non vna ragione delle cose, che essa commanda. Quindi Aristotele nel sesto dell'Etica, trattando della Prude- C.7. 2a, & dicendo, ch'ella dee conoscere non solo l'vniuersale: ma i parti-, colari ancora, se non vuol prendere errore; conclude: Erit autem que-, dam ctiam hie Architectonica. Intendendo per Prudenza Architettonica quella, che mira l'vniuersale ancora, & perciò possede la ragione dell' operare. & ben disse, che non volendo il Prudente pigliar errore; conuiene, che conosca non solo l'vniuersale, ma il particolare ancora; , percioche, com'egli insegnò più di sotto, Error in consultando, vel circa C.8.F. uniuersale, vel circa singulare contingit. vel enim omnes acquas ponderosas esse prauas, vel hanc esse ponderosam ignorat quispiam.

Perche Aristotele domandasse la Legislatrice Architettonica. Si dimostra intorno à ciò l'inganno di Eustratio. Che la Prudenza Architettonica, & vniuersale non può stare senza la particolare, & senza l'esperienza contra l'istesso. Cap.

D Er l'istesse ragioni, diuidendo la Prudenza Civile in vniuersale, & in particolare, domandò la Legissatrice Architettonica. conciosia che come riguardante l'vniuersale, conosce la ragione dell'operare: no essendo altro la legge, come di sopra si diceua, se non vna ragione delle cose, che commanda: & perciò dee dirsi Architettonica; & come tale, dee anche necessariamente commandare. la onde perche è Architettonica commanda: ma non perche commanda è Architettonica, come stimò Eustratio, se guito da molti altri. Quindi nel decimo dell'Etica ,, disse della legge, che ella non è altro, che ratio ab aliqua Prudentia, & C.9. », mente profecta. che tanto vuol dire, quanto ragione dell'operare. che perciò porta seco la forza, & la virtù del precetto, & del comandamento. Quindi affermò nel quinto libro, il che confermò anche nel secondo C.10. della Politica; che la legge riguarda, & abbraccia solo l'vniuersale, che C.6. come nel luogo addotto del primo della Metafifica insegnò l'istesso cotiene il scientifico, & la cagione. & nel decimo dell'Etica parlando pure delle leggi, replicò l'istesso, così dicendo secondo l'interpretatione del " Lambino: Sed Medicus, & exercendorum corporum Magister, & quisquis

Sup.

Sap.7.

3, alius optime singulorum curam, rationemque habuerit, qui genus vniuersum. ,, cognouerit, verbi gratia velomnibus, vel talibus esse vtile . rerum enim communium, atque vniuersarum, & dicuntur, & sunt scientis, & poco dopò: Nihilominus autem ei quidem, qui bonus artifex, & ad res percipiendas, & & contemplandas idoneus effici vult, ad genus vniuersum sit progrediendum; atque in illo cognoscendo quo ad eius sieri possit, elaborandum, in hoc enim. " scientias positas esse diximus. Intorno à che è da notare vna opinione di Enstratio, & di alcuni altri, che per mio parere non è da seguire. i quali hanno stimato, che la Prudenza Architettonica, & vniuersale possa stare senza la particolare, & senza l'esperienza, in somma senza operare: & che perciò essa Legislatrice non sia operante: quasi che al Legislatore per formar buone leggi, basti la sola cognitione dell'vniuersale, senza quella de particolari, che consiste nell'esperienza. che e, cosi suonano le parole di esso Eustratio nel sesto dell'Etica. Quoniana , Prudentiam dixit rationem esse que ve suretur circa particularia, atque ope-, rationem in actionibus ederet; ratio autem abstracta est à particularibus: id circo esse inquit etiam bic, id est in actionibus etiam Architectonicam: vs ostendat scilicet, quomodo se habeat racio, & vniuersale ad experientiam, & particulare. ratio siquidem, & vniuersale, cum non habet experientiam adiun-Etam, Architectonice statuit duntaxat, ac prefinit; agere tamen ob imperitiam non potest. cum vero adest experientia, vtrunque potest, tam definire, quam , agere; est que simul, & Architectonica & actiua. Et più id sotto in vn. ,, altro luogo. Nam sicut superius Prudentiam, que rationem absque experi-\$ 2.C. 8 entiahabebat, Architectonicam appellauit, Gr. Oue vediamo che dice chiaro, che quello, che ha cognitione del folo vniuersale, Architett nice 3 Statuit. ma per imperitia no può operare, no hauedo esperienza, & non , molto dopò parlando della Legislatrice disse. Architectonicam vocat eò quod que agenda sunt, agent bus precipit. ipsa verò quatenus huiusmodi est. nactiones nullas tractat. il quale perciò più di sotto assermò manisestap. C.8. ,, mente, che il Legislatore, in quanto tale, non è operante. Ex hoc prespi-, cuum est recte à nobis dict um esse eam facultatem, que Ciuilis proprie dicitur, id , est particolarem, civiles res tractare atque agere. Ecce enim nunc quoque d Philosopho idem dicitur. Administrare enim Civitatem Legislatores non dicimus; proptereaquod quatenus sunt Legislatores non agunt; sed regulas tantum, " quomodo trastanda Respubilca sit, tradunt. sed soli illi, qui agunt, administia-, tores, tractatoresque Ciuitatis appellantur. Nam si quis, & sit Legislator, " & agat; quatenus cst Legistator, erit Architectonicus, ac preses Civilis ad-, ministrationis: quatenus vero agit, erit Ciuilis administrator. quippe cum ,, illi quoque manuales Artifices sint, qui artes ipsas exercent, non qui, que

e, modo exercende sint, prescribunt, ac docent. Si enim aliquis sit, qui, & do-

e . . . . . . . . . . . .

"test quomodo exercende sint artes, & ipsas exerceat; in co quod docet, Archi"testus; in eo quod agit, ac tractat particularia, manualis, & artifex vocabitur.
La onde se tù domandi Eustratio perche la Legislatrice si domandi
"Civile, si risponde. Particolarem vero communi nomine Civilem appellat,
"que etiam iudicialis dicitur; que commune nomen proprie habet, propterea,
"quod ipsa est, que proprie Civitatem administrat, & agit particolaria. Nam
"tegislatrix Civilis ea de causa nominatur, quia constitutionis Civitatis in causa
"est. com nunes enim leges habentes homines, secundum eas inter se conveniunt,
" & congregantur; at que ita Cives, & Civiles evadunt.

Perche la Legi Intrice sia detta Ciuile contra Eustratio. Che non può separarsi dall'operare, & dall'esperienza. Perche sia Architettonica. Cap. 98.

Veste sono le parole di Eustratio, nelle quali vediamo, che egli vuole la Legislatrice dirsi Ciuile, non perche sia operante: ma perche col mezo delle leggi, sia cagione di formar la Città, inquanto gli huomini conuengono insieme per viuere ciuilmente ossernandole. Ma noi diciamo primieramente, che la Legislatrice, & il Legislatore, non phò separarsi dall'esperienza: & che il Legislatore, come tale, essendo Prudente, conviene che sia operante, & seguentemente conoscitore de particolari : & che perciò vien detto Ciuile: altrimenti la Legislatrice non sarébbe Prudenza; la quale per sua natura, come attiua, dee spetialmente conoscere i paritcolari, come insegnò , Aristotele nel sesto dell'Etica dicendo: Adde quod neque vniuersalium tantum Prudentia est : sed opus est pt singula etiam cognoscat . est enim actiua: , at actio circa singularia versatur. (& poco di sotto, fauellando della co-,, gnitione vniuerlale, & particolare: Prudentia vero activa est: quare vel " vtramque vel hanc potius (cioè particularem) habere oportet. di che nel · secondo libro si è à pieno da noi ragionato: dimostrandos, che questa èvna delle conditioni à les essentiali; & che convengono ad essa Prudé-21 in generale: & per conseguente à tutte le sue parti. la onde il Legislatore, doura per sua natura esser attino: & perciò conoscitore non solo dell'universale: ma de particolari ancora, se vorrà essere vero Prudente. In oltre diciamo, che la Legislatrice non sarebbe Architettonica, ne tale potrebbe domandarsi, se non fosse operante, poiche, come si eveduto nel secondo libro, & si è anche detto di sopra; l'operare, & l'opera per sentenza d'Aristotele si attribuiscono spetialmente, & prin-"cipulmente all'Architetto. Onde hanno con la Legist itrice coloro, che \*bidiscono alle sue leggi, quella proportione, che l'instromento con-"l'Artefice: i Manuali, & operarij con l'Architetto: à cui precetti sono

C. 13.

vbidienti: & quelli, che vbidiscono nella Republica à quelli, che commandano, & à Configlieri: i quali tutti (dico quelli, che foggiacciono all'imperio altrui) rispetto à quello, che commanda, hanno ragione d'instrumento, come nel libro precedente con l'autorità d'Ari-Rotele nel primo della Politica fii concluso. one afferma, che la facoltà Economica (& l'istesso debbiamo dire della Civile) à guisa dell'arti, hà mestieri per condurre à fine l'opera sua, de proprij instrumenti: & che i ministri rispetto all'Architetto sono tali; si come tale è (cioè animato instrumento) quello, che sede alla prora, & regge il timone rispetto al Gouernator della Naue: similitudine che esprime molto bene quello, di che trattiamo; per la qual cosa, si come l'operare de gli instrumenti de Manuali, & di quelli, che nella Republica vbidiscono, si riferisce all' Architetto, & à Consiglieri, come a vere, & principali cagioni:cosi al buon Legislatore, & alla Legislatrice si dee riferire quato si opera da Cittadini in virtù delle leggi. Di che chiaro testimonio ne sono quei due gra lumi della Grecia Licurgo, & Solone: à quali meritaméte si attribuisce quato di buono fecero mai Athene, & Sparta. la qual verità, pare à me, che dimostrasse chiaraméte nel sesto dell'Etica Aristo tele; qua lo nel trattare della Prudeza Politica particolare, rassomiglio coloro, che operano secodo essa nella Republica à Manuali: voledo pciò darne ad intédere, che ella è come vn instruméto della Legislatrice. la quale è il vero Architetto, & operante, non meno, che l'Architetto, rispetto à Manuali. Il che considerando S. Thomaso, ne suoi Comentarij disse, cheil Principe, & Legisl store nelle cose Ciuili sono à guisa dell'Architetto nelle artificiali: con che ne dimostrò, che il Legislatore è il vero operante. Ne perciò ponendo noi che la Prudenza Politica. particolare è come vn instrumento della Legislatrice, & che hà proportione con i Manuali; veniamo à porre cose contrarie, & à dire ch'ella conuenga à coloro, che vbidiscono: il che su di sopra da noi negato. percioche & l'instrumento si riduce, come è no o, al genere della causa agente; & in qual senso affermasse Aristotele, ch'essa habbia proportione, & somiglianza con i Manuali, già si è spiegato. Quindi si diceua da noi nel secondo libro con il testimonio d'Aristotele ne Morali Magni, & nella Politica, & di sopra si è replicato, che la Prudenza rispetto alle virtù Moraliè il vero Architetto: & che perciò essa Prudenza, & la Legislatrice, & la Consultatina, sono nella Republica i veri operanti. Il che volendo pure l'istesso dimostrare nel sesto dell'Etica, disse della

» Prudenza per farne palcse la sua superiorità. Efficiens enim imperat, & precipit circa vnumquodque. ne volle dire (come stimò Eustratio) che la Prudenza, perche opera, perciò imperi, & commandi. percioche tali

tali sarebbono i Manuali ancora: ma come il passato nostro discorso ne dimostra; & quello insieme, che intorno à ciò si è detto nel secondo libro; che imperat, & precipit efficiens, cioè che essendo Architettonica; & il vero Architetto viene mentre commanda, ad essere nel modo esposto il vero operante. Onde è gran meraniglia, come Eustratio, il quale nelle sue parole addotte di sopra confessa manifestamente, che il Legislatore, & la Legislatrice sono nella Città il vero Architetto, & la facoltà Architettonica; & che coloro, che operano nella Republica sono rispetto ad essi come i Manuali rispetto à gli Architetti: habbia non dimeno potuto negare, che il Legislatore, & la Legislatrice operino inessa: & che l'Architetto habbia alcuna operatione: stimando, che le Ciuili attioni sieno rispetto al Legislatore proprie di coloro, ch'egli chiamò administratori: & l'operar nell'Arte proprio de Manuali rispetto all'Architetto. conciosia cosa che per sentenza d'Aristotele l'opera, & l'operare, come si è veduto, si debba assolutamente attribuire all'Architetto, & esso dir se ne debba spetialmente l'operante. onde conuiene perciò affermare, che la Legislatrice, & il Legislatore spetialmente. operino nella Republica. Et intorno à questa materia è da sapere, che fù error de gli Antichi, riprouato da Aristotele nel decimo dell'Etica, come si vedrà di sotto, che potesse essere il Legislatore senza l'esperien-2a delle cose Ciuili, & particolari, & senza essere operante, & attiuo. & perciò riprende i Sofitti, che stimauano di poter insegnar la vera scienza di formar leggi, & la facoltà Legislatrice: mostrando con bellissimeragioni, che ciò non è permesso, se non al vero, & buon Politico, & attiuo; di che à suoi luoghi di sotto pienamente trattaremo.

Si dubita contra le cose dette, & si risolue il dubbio mosso. Che proportione habbino fra loro la facoltà del consultare, & del commandare, & il consiglio, giuditio, & precetto. (ap. 99.

A dirà alcuno, se è vero, che la Prudenza ordini, & commandi, & sia vero Architetto dell'opere Ciuili, perche possede la ragione di operare; & la Legislatrice è perciò detta Architettonica; adunque propria, & principal' operatione di essa Prudenza, contra à quello, che di sopra si è stabilito per vero, non sarà il commandare, non sarà il precetto: ma più tosto questa operatione dell'Intelletto pratico, che noi diciamo continere la ragion dell' operare, come quella, da cui dipende il precetto, & il commandare, & la podestà di essercitare cotal'operatione, come l'essetto dalla sua causa: Rispondiamo, che potendo per la dottrina del secondo della Fisica essere alcune cose mutue cause sra

soro: ma non perciò nell'istesso genere di cause; ma l'una come fine l'altra come efficiente; il possedere la ragion dell'opera, che consiste, nelle due operationi pcedeti, cioè nella cosulta, & nel giuditio, & nell' vso perfetto della cosultativa, & finalmete nella facoltà di ben cosultare; dalla quale riconosce l'huomo dinascer libero ò seruo per natura,

si come di sopra si è detto, & più chiaramente si dirà nel seguente libro; è à guisa di causa esticiente, & come dicono i Filosofi, principium vude motus del commandare: il che ne dimostro Aristotele nel secondo della Fisica, & nel quinto della Metafisica; quando frà le cause efficienti annouero il consultante, & la facoltà dei commandare: & rispetto alla. consultativa come causa finale, non altrimenti, che le facoltà, & parti, che conoscono, dell'Anima nostra, sono dette da Alessandro Afrodiseo nel suo libro dell' Anima, principio vi unde motus delle facoltà attine; & le attine principio, vt cuius gratia; & finis delle conoscenti: · mauendo la parte, che giudica, relatione all'operare, & all'attione dell'Animale quasi à suo fine : come afferma l'istesso. & perche principalmente dal fine si misura la nobiltà delle cose; & il fine è più nobile, & principale delle cose, che sono dirizzate à lui: quindi concludiamo, che il commandare è più nobile del consultare, & giudicare. Quando dunque si è detto di sopral, che la Prudenza ordina, & commanda, perche possede la ragion dell'opera, & la consultatina; si è inteso ciò esser vero rispetto alla causa essiciente: essendo all'incontro vero, che à colui, che commanda, è dato il possedere la ragion dell'opera; & la consultatiua, perche debba, & sappia commandare; & non il commadare, perche debba possedere la consultatina: si come l'occhio vede perche hà la ficoltà visua: essen lo nondimeno vna verirà all'incontro molto chiara, & rifoluta, che all'occhio, & all'Animale non è dato il vedere, perche habbia la virtù visiua: ma la virtù visiua, perche veda\_.. Onde questa operatione, come fine, si dice essere più nobile, & principale: & eccone il testimonio d'Aristotele nel Nono della Metafisica: Tex. 15. , Generatio vero gratia finis, finis vero actus, & buius gratia potentia sumitur. , non enim vi visum habeant animalia vident: sed vi videant visum habent. si-,, militer etiam edificativam vt edificent, & speculativam vt speculentur: non vt , speculatium babeant, speculantur: nisi qui exercitantur. Et ne Morali Magni habbiamo il medesimo, & nel fine del primo libro delle parti degli Animali. Sarà dunque il commandare come fine dell'altre operationi della Prudenza: & seguentemente più nobile, & principale: essendo il fine, come si è detto, sempre più nobile di quelle cose, che à lui sono

> dirizate, onde Aristotele nel primo dell'Etica lasciò scritto, che di quelle cose, nelle quali oltre le attioni il fine è l'opera, in esse l'opera

> > come

C. 29.

lib. p. Cap. 3. come fine, e per natura migliore delle operationi.

In che consiste il precetto della Prudenza Monastica, & Ciuile. Si mouono intorno à ciò alcune dificultà, & si risoluono. (ap. 100.

H Ora questa operatione, che diciamo commandare, consistendo I rispetto alla Prudenza Morale nell'ordine, & precetto, che sà la retta ragione all'appetito sensitivo; & rispetro alla Prudenza Civile nell'ordine, & precetto, che fà colui, che per natura tiene l'imperio, & dee commandare à colui, che per natura dee vbidire; consisterà anche nella operatione del folo intelletto pratico, & della fola retta ragione: di cui si è a bastanza nel libro precedente sauellato: si domanderà notitia pratica, regolatiua, & dettatiua della praxi; come à pieno si è dimostrato nel trattato di essa, & alcuna cosa ne diremo appresso. Onde si dourà dire, che sia il commandare immediata, & sola opetatione d'esso intelletto pratico, & atto elicito di lui; & che in esso non -habbia alcuna parte l'appetito. il che volendo dimostrare, nel terzo dell' Anima Aristotele disse: Precipiente, ac iubente intellectu, & dicente Tex. 43. cogitatione. nè fece di esso appetito alcune mentione, come quello, che non habbia, che fare nel precetto. Anzi parlando dell'incontinente, & del contrasto, che è in lui, mostrò in più d'vn luogo, che questa operatione si verifica nell' intelletto, & nella retta ragione, anche ripugnando esso appetito: non che egli vi debba concorrere, & consentire; come nel secondo libro si è veduto; ò esserne il principale Autore, come alcuni hanno stimato. che perciò disse più d'vna volta nel settimo dell' Eti-· ca. che esso incontinente si parte dalla retta ragione, & dalla consulta & decreto di lei (il che altro non è se, non il precetto) seguendo l'appetito, & la cupidigia: & chiariffimamente nel luogo sopraposto del terzo dell' Anima affermò l'istesso, cosi dicendo, come hà l'Interprete Anti- Tex. 47. co: Amplius, & precipiente intellectu, & dicente intelligentia fugere aliquid aut prossequi, non mouetur : sed secundum concupiscentiam agit, vt incontines. Oue', come vediamo pone in esso incontinente il precetto, che è la terza, & principal' operatione della Prudenza: di cui parlò nel sesso dell' Etica, esprimendola, come su auertito al suo luogo, co l'istessa voce iniταξισ: concludendo nondimeno che l'incontinente non la segue: ma si lascia guidare dall'appettito, & dalla cupidigia contraria ad esso precetto. Et se alcuno mi dicesse che nel Prudente concorrerà l'appetito ancora à quest'atto, & che non solo nell'incontinente, ma ne anche nel continente può essere questa operatione detta precetto, perche no in essila Prudenza; non essendo la continenza virtu; & essendo la.

incontinenza, se non vitio assoluto, almeno vna via ad esso vitio; & non essendo la Prudenza disgiunta dalle virtù morali; & essendo il discorso, & la verita pratica conforme all'appetito retto, come nel secondo libro, & di sopra pienamente si è veduto: Rispondiamo che il concorso dell'appetito nel Prudente è necessario in quanto la Prudenza no può esser separata dalla virtù morale: ma non inquanto che considerata essa Prudenza per se sola, & inquanto e per sua natura attiua, & si distingue dalla detta virtà, come rettà ragione, forma il precetto. In oltre diciamo che questo sarà vero nella Prudenza morale solamente, & rispetto ad vn solo: & ciò no perche l'operatione dell'appetito debba concorrere à formar questa operatione del commandare, detta precetto: ma perche esso appetito informato de gli habiti morali, vbidisce al detto commandamento Per la qual cosa la sua operatione concorrerà, formalmente parlando, all' vbidire, & non al precetto, & al commandare. il che esservero, ne dimostra che nella Prudenza Ciuile, la quale hà rispetto ad altri, & in cui molto più persettamente risuce questa operatione, il commandamento & precetto di colui, che pernatura de commandare, è vero precetto, & vera operatione della Prudenza: dato che non fosse anche vbidito da colui, che per natura dee vbidirlo. Et quanto alla continenza & all'incontinenza, diciamo che, come in essa è retta ragione; cost è anche Prudenza, & precetto, cioè imperfettamente: & che perciò l'vna non essendo vitio assoluto; l'altra essendo quasi virtu; possono in qualche parte rappresentarne la verità, che cerchiamo: & à sufficienza dimostrarne, che à formar il precetto non concorre l'appetito, partecipando esse della Prudenza, & di questa sua principale operatione detta precetto, nel modo, che partecipano della virtà. La onde l'opinion di coloro, che espongono il commandare l'applicatione all'opera, volendo che ciò sia principal' vstitio dell' appetito, & della volonta; non è da seguire: conciosia, che l'operare, che dipende spetialmente dall'appetito, sia disserente dal comandare, che principalmente dipende dall'intelletto, & che altro non è senon. prescriuere, & spiegare in somma quello, che sia da farsi, ò da fugirsi, come si è detto al suo luogo, per la qual cosa il commandamento rispetto à colui, da chi viene, non include, ò ricerca operatione àlcuna di esso appetito, si come include, ò ricerca l'operare, rispetto à colui, che si mone ad vbidire. il che non si può fare da lui senza il consenso di esso appetito. Sarà dunque il Precetto secondo Aristotele sola operatione dell' intelletto pratico, della retta ragione, & della Prudenza: ne vi concorrerà l'appetito sensitiuo necessariamente: & la volontà, in. tanto vi concorrerà, in quanto che nella Scola Peripatetica ella non è mai

mai, ne può essere discorde da esso Intelletto: come nel secondo libro si è veduto: & sarà esso precetto la più nobile, & principal'operatione della Prudenza, come per il passato discorso si è dimostraro. Ne vale il dire, che Aristotele nel sesto dell'Etica lasciò scritto, il consultar retta- C. 7. F. mente; Prudentis maxime opus effe: & nel decimo, che nella Prudenza, C. 9. F. rette iudicare est maximum: quasi che queste due operationi sieno le principali, & non il commandare. percioche segue bene da questo, che il consultare rettamente sia opera molto intima, & propria del Prudente; & che il dar giuditio delle cose consultate sia parimente cosa importantissima: ma non segue però, che paragonate queste due operationi con la terza, che è il commandare, elleno sieno più nobili di essa, & ទើនការសំណាម បានសម្រាប់នៅ ២០០០១ នៃនេះ ស្ថានប្រជាជាប្រជាជាប្រជាប់នេះក្រស់នេះ បានប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជ

Come il precetto, & il commandare spetialmente riluca nella Prudenza Politica. Si considerano due difficili luoghi del terzo della Politica. Se nel Popolo debba collocarsi la somma podestà della Republica secondo Aristotele, e come. (ap. 101.

Vindi Aristotele nel terzo della Politica assermò, come di sopra si èveduto; che fra tutte le virtù, la sola Prudenza è propria di coloro, che commandano: douendo l'altre esser necessa-", riamente comunia quelli ancora, che vbidiscono. Sed virtutum (diss' C.3. S. , egli) sola Prudentia est imperium obtinentis propria. nam cetere necessario co-,, munes esse videntur imperantibus cum is, quibus imperatur. Eius certe cui ,, imperatur virtus non est Frudentia, sed vera opinio. cui enim imperatur, is si-" milis est tibiarum Artifici: qui imperat is Tibicinem tibus rtentem emulatur. Oue pure vediamo chiaramente risplendere la verità di sopra spicgata da noi, cioè che la principal' operatione della Prudenza è il commandare: & che essa Prudenza è propria di coloro, che tengono l'imperio, & che commandano: perche è la vera, & retta ragione dell'operare. Onde qui è risomigliato quello, che commanda à colui, che hà l'Arte del sonar le tibre : à cui risponde essa Prudenza : quello, che vbidisce all'Artefice, che fà esse tibie. frà quali è quella proportione, che nel secondo della Fisica si diceua esser frà il Gouernatore della Naue, & Tex.25. l'Artefice, che sà il Timone. Quasi voglia dire Aristotele, che si come coloro, che suonano le tibie, perciò le sonano, & se ne seruono; perche hanno l'Arte del sonarle, & sanno vsarle, & seruirsene: così coloro, che tengono l'imperio, & il grado del Magistrato, & che commandano, perciò commandano; perche possedono l'Arte del commandare, che è la retta ragione, & la Prudenza; & sanno y sare esso Magistrato. da.

Gg 2

Bereit The

916 10

2 . . .

che

Parut.
lib. p.
Difc. p.
Lib. 3.
Polit.
C. 7.

che segue esser vero, che colui, che commanda, perciò commandi, perche posseda la ragione dell'operare, come di sopra da noi si diceua. & segue ancora, che perciò la ragione dell'operare, & la Prudenza sia propria virtu di coloro, che commandano: & che il commandare sia proprijssima, & principalissima operatione di essa Prudenza. Et questo luogo ne manifesta la vera mente del Filosofo in vn altro del terzo pure della Politica, molto difficile, & per auentura poco inteso da alcuni molto intendenti delle cose Politiche. Mouendo Aristotele quella bellissima questione in quale delle sei forme de Gouerni sia meglio di collocare la somma podestà della Republica: & cercando particolarmente se sia meglio di collocarla nel Popolo tutto, ò pure in alcuni pochi Cittadini frà gli altri per virtù, & Prudenza riguardeuoli: & risoluendo per alcune ragioni, che hora tralascio, & che si toccheranno anche nel seguente libro; esser più conveniente di collocarla nel Popolo: moue poscia vn'astro dubbio (dato, che la somma podestà habbia in esso da risedere) di quali cose sia espediente, che l'habbia: & risolmendo con l'autorità di Solone, che dee hauerla spetialmente di due, cioè del consultare intorno alla elettione de Magistrati, & di eleggerli, & di giudicare intorno alle operationi loro correggendole, oue ne sia il bisogno: moue per vltimo contra questa determinatione, & contra quest'ordine di Politia due altre dubitationi: l'vna intorno alla correttione de Magistrati. perche appartenendo, come è noto, il dar giuditio di alcuna cosa a gli intendenti di essa: come per essempio se alcuno medica rettamente, à colui, che hà l'Arte del Medicare, & che può render fano l'amalato, & questo è il Medico; non pare, che il Popolo ignorante, & chiamato da Aristotele in questo luogo ingiusto, & imprudente, possa dar retto giuditio intorno alle attioni de Magistrati, & corregerle; essendo coloro, che essercitano i più prudenti, & virtuosi della Republica. l'astra dubitatione mossa dal Filosofo è intorno alla elettione di essi Magistrati. in che cade il medesimodubbio: douendo hauer facoltà di eleggere vna cosa coloro, che di essa hanno cognitione: ma il Magistrato è nella Republica grado importantissimo, è tutto appoggiato sopra la Prudenza, & sopra le virtà, delle quali il Popolo è prino. per la qual cosa si dourà concludere, che la somma podestà di eleggere i Magistrati, & di giudicare, & correggere le attioni loro fia appresso il Popolo mal collocata. A questi dubbij risponde Aristotele in cotal forma secondo l'Inter-, pretatione dell'Aretino, mutate solo alcune poche cose: At cnim forsam , becomnia non bene dicuntur, tum propter superiorem sermonem, si sit multitudo non valde seruilis. erit enim mus quisque deterior iudex, quam i qui sciunt:

peruntamen simul omnes vel melius indicabunt, vel non deterius: tum etiam, quia de quibusdam quidem non solum is, qui secerit, neque melius iudicat, quam quicunque opera cognoscunt, quanquam artem non habentes. puta domum, non solum is intelligit, & iudicat, qui secit: sed melius is, qui vtitur. vti, tur autem Economus, & de Temone Gubernato, non Faber: & de Epulis, Conuiua, non Coquus. Hoc igitur dubium per hunc modum videtur sufficienter, solui.

Si espongono alcune parole oscurissime di Aristotele diversamente esposte da gli Interpreti. Che secondo lui non si può dire esser proprio del Popolo l'osare i Magistrati. (ap. 102.

T. Ora trattando alcuni Moderniquesta materia, & risoluendola Con l'essempio di Sparta; mossi, si come io stimo, da queste parole del Filosofo, & dalla comune espositione sopra esse de gli Interpreti; hanno detto, che si come in Sparta (che sopra tutte l'altre Republiche fù nel gouerno misto eccellentissima, & ottimamente temperata) il Popolo haueua potestà di eleggere i Magistrati: cosi ciò dece stimarsi benissimo fatto, percioche in tal guisa egli vien tanto à farsi del gouerno partecipe, quanto richiede la sua conditione: conciosia che hauendo egli ad vsare i Magistrati, pare che meglio possa conoscergli: come nell'altre arti veggiamo auenire, che meglio l'eccellenza dell' opera da colui, che ha da vsarla, che dal Maestro di esta vien conosciuta. ma se questo è vero, & se il Popolo è quello, che hà ad vsare i Magistrati; adunque egli è il vero Prudente; adunque è quello, che commanda nella Republica, & tiene l'imperio. percioche, come habbiamo dal primo luogo di sopra addotto, per l'essempio dell'vsare le Tibie & del seruirsi di esse; l'vsare, & il seruirsi del Magistrato appartiene nella Republica al vero Prudente, & à colui, che commanda, & tiene l'imperio: il che è manisesto esser proprio di coloro, che sono in esso Magistrato, & che non può in alcun modo al Popolo conueniente, che anche tutto insieme considerato all'imperio soggiace del Magistrato. Diciamo dunque noi, che Aristotele risponde in due maniere nelle parole dianzi addotte alle dubitationi da lui proposte. Primamente che il Popolo congregato insieme hà tanto di Prudenza, & di virtù, quanta ciascuno di quelli huomini eccellenti, che sono nella Republica, & forse più: & che perciò ne hà tanta, che basta per eleggere i Magistrati: no essendo, considerato tutto insieme, per auentura in ciò inferiore à ciascuno de quei pochi Prudenti, & virtuosi. In oltre risponde (& qui sta il punto per intendere il vero senso di questo luogo) che no per questo fegue Gg. 3

segue, che douendo il Popolo eleggere, & giudicare i Magistrati; debba, per far ciò, hauere, come pone la dubitatione, ò tanta, ò maggior Prudenza, & virtu, che non hanno gli huomini eccellenti nella Republica: che, si come sono atti per la virtù loro ad essercitar' i Magistrati: cosi sono da esso Popolo eletti à cotal grado. anzi che non è necessario, nè importa che il Popolo habia tanta Prudenza, & virtù per far questo giuditio, & elettione, quanta ne hanno coloro, che da lui sono eletti al Magistrato: ma che basta che ne habbia tanta, quanta ad esso in ciò è necessaria. auenendo intorno à questo l'istesso, che nella casa, & nelle altre opere dell'Arti auiene: le quali molto meglio sono conosciute da coloro, che hanno da vsarle, che da i medessimi Artefici, che le fanno. Per la qual cosa hauendo il Popolo, che vbidisce ad essi Magistrati, proportione con gli Artefici, che fanno le tibie, & la Casa; & gli huomininella virtu, & Prudenza eccellenti da esso Popolo eletti al Magistrato con coloro, che hanno ad vsare le Tibie, & la Casa: & il Magistrato con le Tibie, & con la Casa; si doura concludere non solo no esser necessario, che il Popolo habbia più cognitione, & maggior virtù, & Prudenza, che non hanno coloro, che ad esso sono elettià si alto, & importante grado, come il dubbio presupponeua: ma ne manco tanto di virtu, & di Prudenza, quanto ne hanno essi: bastando à lui d'hauerne quella parte, che è necessaria per far quest opera: si come ne gli Artesici, che fanno le Tibie, & la Casa vediamo auenire. Per la qual dottrina ne conuerra, parimente concludere, che non fia il Popolo quello, che vsi i Magistrati, come altri ha creduto: ma coloro veramente, che ad essisono eletti: iquali sono quelli, come dice qui il Filosofo, che ra ippa γινώσκουσι, cioè, che conoscono l'opere fatte dal Popolo; cioè il grado del Magistrato, & le sanno vsare: il qual Popolo è perciò inteso qui da Aristotele socto la voce momodo, non altrimenti, che il buon Economo, & Sonator delle Tibie: auenga che l'vno no habbia l'arte di far esse Tibie, l'altro di fabricar la Casa: ottimamente nientedimeno le conoscono, & sanno vsarle. Secondo il quale sentimento haueua anche detto poco di sopra Aristotele, che al Padrone basta di saper vsaril seruo, & che non è necessario, ch'egli habbia la scienza di far le cose, che sà il seruo. oue è da notare, che l'vso, & il seruirsi inferisce sempre superiorità & preminenza. A che hauendo riguardo l'istesso, disse nel sesto dell' Etica, che la Prudenza non è superiore alla Sapienza, ne la Medicina. alla sanità: perche non vsano queste cose, ne si seruono di di esse: ma solo hanno mira che sieno, & si faccino. oue, come vediamo, dall'vso argomenta il Filosofo la superiorità: per la qual cosa se il Popolo vsasse il Magistrato, seguirebbe, che ad esso fosse superiore. il che non gli con-

6 7 2 2 3

conviene, ne meno, come di sopra si diceua, tutto insieme considerato: poiche & tutto insieme considerato vbidisce al Magistrato; che creò. Nev de il dire, ch'egli lo crei, & elegga, & che lo corregga . percioche, come con l'essempio delle Tibie, & della Casa ne hà insegnato Aristotele, a'tro è il fare vna cosa, il prouederla, & apportarla; & altro... èvsarla, & seruirsi di essa. onde il popolo se ben fà, & crea il Magistrato: nó perciò l'ysa, & si serue di lui. & la correttione hà luogo dopò, che fini to il tempo, si vanno esiaminando le attioni di chi l'hà vsato, & essercitato il che rispetto al Magistrato, non inferisce alcuna superiorità, & preminenza. Quindi nel terzo dell' Etica, volendo dimostrare; che altro è il cercare, & fare gli instrumenti, altro l'vsargli; disse acconciamente: Queruntur autem aliquando instrumenta; aliquando eorum vsus. 1110go che mai non sara ben inteso senza la cognitione delle cose sopradette. & nel primo della Politica cercando se la facoltà diacquistare, & la pecuniaria sia l'istesso, che l'Economica; conclude dinò: perche Huius quidem parare est, illius vero vii. Parole, che fanno molto al nostro proposito, & ne dimostrano, che essendo diuerso l'apprestare vna cosa dal seruirsene, & dall' vso di lei; il Popolo, che con la pecuniaria hà proportione, facendo, & apprestando il Magistrato; non sarà perciò quello, che se ne serve, & à cui appartenga l'yso di esso, come alcuni hanno pensato. Ne à questa determinatione reca difficultà quello, che leggiamo nel primo dell' Economica, cle & la Politica, & l'Economica fanno la Città, & la Casa, & se ne servono. conciosia che non perciò segne, che questo istesso habbia luogo nel Popolo rispetto à Magistrati. oltre che il Filosofo afferma ciò esser' vficio della facoltà Policica, & Economica in generale: ma non perciò dice appartenere l'vno, & l'altro ad vna istessa parte di esse. Tale è (s'io non erro) la vera interpretatione di questo luogo: il quale inteso, come comunemente fanno gl' Interpreti, seguiti da alcuni Moderni, come si è veduto; conterrebbe vna dottrina totalmente contraria à quella, che fù nell'altro luogo altamente spiegata dal Filosofo.

Si continua à dimostrare, che il Precetto è la principal operatione della Prudeza. Che differenza sia frà queste τος ι άρχων, ἐπιταθων, κελέυων , τὸ κύρων. κ κκρία, & πολίτευμα, & quello, che signisichino. (ap. 103.

Dunque, per ritornare onde partimmo, propria, & principal' operatione della Prudenza il commandare; perciò Aristotele nel primo della Etica parlando della facoltà Politica, & dicendo, che è principalissima, & spetialmente Architettonica; quasi ne dichiarasse

Gg 4

2001. 1

l'ope-

G. 15.

l'operatione, che inquanto tale, come sua propria le conueniua: le attribui l'ordinare, & il commadare nella Città intorno à tutte le cose perciò nel quarto della Politica facendo mentione di tutte tre queste operationi, cioè del consiglio, giuditio, & precetto, in quelle parole, secondo che noi interpretiamo, Maxime autem, vt simpliciter dicam,

Magistratus dicendi sunt illi, quibus tribuitur de aliqua re consultare, iudicare, or precipere: & maxime hoc. enim vero precipere imperij Magistratusque na-

, turam maxime attingit: Affernio, come vediamo, che in questa terza operatione, cioè nel precetto, riluce massimamente l'imperio, & il Magistrato.dalle quali parole habbiamo ancora, che questa operatione ha spetialmente luogo rispetto ad altri: & che in ciò riceue la sua somma perfettione. La onde ben su di sopra detto da noi, che la Prudenza è genere analogo delle sue operationi, & delle sue spetie: conciosia che di assa è più persettamente partecipe il giuditio, che il consiglio; & più il precetto, che il giuditio: & più perfettamente partecipe ne è la Economica, che la Monastica; e la Ciuile, che l'Economica: & frà le parti della Ciuile quella, che commanda di quella, che consulta; & quella, che consulta di quella, che giudica. da che ne segue anche, che la Legislatrice, come quella, che commanda, sia veramente la più nobile, & principal parte di essa Prudenza: non essendo la legge altro, che vn precetto, & commandamento della retta ragione, & per conseguente della Prudenza: & hauendo perciò forza per sua natura di obligare, come si è detto. Il che considerando gli antichi Giure consulti, lasciarono scritto con l'autorità di Demostene, & di Crisippo, apportandone la sua diffinitione, come Papiniano nel primo libro delle diffinitioni, & , Martiano nel primo delle Institutioni, che Lexest comune preceptum vi-

natura Ciuilia sunt animantium, preceptrix quidem faciendorum; prohibitrix

chiaramente, che legis virtus est imperare. Alle quali cose consentendo Aristotele, nel quinto, & nel decimo dell'Etica attribuisce alla leggo spetialmente il commandare, & l'ordinare: quasi che ella sia il vero Magistrato, che non erra. Onde non è mera uiglia, se nel sesto dell'Etica pone la Legislatrice, come parte della Prudenza sopra tutte l'altre principalissima, domandandola Architettonica conciosia che in essa verissimamente, & perfettissimamente riluca l'operatione principale, & il fine della Prudenza, che è il commandare; & il precetto di quello che sia mestieri di fare, & di suggire: il che esser proprio visitio della legge, & della Legislatrice, lasciò scritto l'istesso nel quinto dell'Etica, dimostrando, che le leggi abbracciano tutte le virtù: & ecco le sue

f. de legibus l. legis virtus.

, parole: Nam pleraque fere iura legitima, ea officia sunt, que ab universa vir-, tute prescribuntur. vnicuique enim virtuti conuenienter viuere lex iubet, & vnis " quodque vitium sequi vetat. Cause autem esficientes virtutis vniuerse sunt ca omnia iura legitima, que legibus de disciplina ad rem publicam vtili compreben-, sa, descripta, & constituta sunt. Ma per concludere hormai questo ragionamento, resta che diciamo, acciò pienamente s'intenda la natura di questa operatione, esser manisesto da passati discorsi quello, che n la scola d'Aristotele propriamente signification queste voci, a xer, केलाम्बर्मीकर, प्रहार्थकर interpretate ordinariamente imperare, ordinare, precipere, iubere; & che ordine habbino frà loro. il che inteso, intendiamo anche quello, che sieno το κύριον, ή κυοία, το πολίτευμα, interpreta-Re summa potestas, Iussum, santtio. conciosia che, si come dimostra quato di sopra si è detto, dall'vso perfetto della consultativa, & in somma dal possedere perfettamente l'vso della retta ragione nasce il ro de xer, cioè l'ottenere naturalmente l'imperio sopra gli altri: & da questo l'inπάθαν, cioè l'autorità dell' ordinare, & commandare quello, che debba farsi. il che volendo insegnare Aristotele nel sesto dell'Etica doppo il verbo बेम्प्रम pose l'altro देनावनीम: attribuendo l'vno & l'altro alla C. 120 Prudenza, in quel luogo recato da noi di sopra, oue cosi parla, il yop கு சமையாக விறுவ , கவிச்சுருக்கின கூடிப் Exasor, Cioè efficiens enim imperat, & precipit circa puumquodque. Dalle imraffer nasce propriamente, & strettaméte parlando il 70 nenteur, auenga che spesse siate si prendano per il medesimo. conciosia che propriamente, si come io stimo, intrassur, cioè precipere, significhi quell'ordine dell'intelletto, che S. Thomaso nella p. 2. 9. sua Somma chiamo dottissimamente, intimare absolute; xerever, quell' 17. ar. pe ordine, & precetto, che l'istesso domandò intimare per verbum impe- in Corp. ratini modi: & da tutte queste operationi nasce il ro nuspior, detto nella Republica la somma podestà. Il che esser vero, raccogliamo da quelle parole d'Aristotele nel fine del primo libro de Magni Morali: oue par-Sando della Prudenza, dice nai nupia isi apportatioura. dalle quali habbiamo, che la Prudenza perciò è xupla, cioè signora: perche ordina, & commanda: & dal 70 nu prov nascono come instituti; ordini, & leggi supreme, alle quali conviene vbidire, quelle, che i Greci dicono nend pa & rodirevux, cioè Iussum, & Sanctio: come anche si dimostrera più 1 pieno nel seguente libro con il testimonio di Aristotele nella Resorica, & nella Politica.

Si continua l'istessa materia. Che il precetto non è altro che la natitia pratica, & che la notitia pratica è non solo regolativa, ma anche dettativa contra il Gaetano. (ap. 104.

Vesta terza operatione adunque della Prudenza detta comunemente precetto, è tale di sua natura, che contiene tutte queste operationi: non essendo altro il precetto della retta ragione, & della Prudenza, che imperare, precipere, iubere quello, che nelle nostre operationi debbiamo fare, & da quel'o che astenerci per operare secondo l'honesto: & seguentemente hauendo elle in ciò il 78 kupior, cioè la somma podestà, onde cotal suo precetto è veramente. Ruper, & Toxiteupa, cioè Iussum, & Sanctio. Il che ha luogo cosi nell' hiomo rispetto à se stelso, & le parti dell'Anima sua; come nella Republica frà coloro, che deono commandare, & vbidire: & il che se è vero, sarà anche vero; non essendo altro questo precetto, che il discorfo dell'intelletto pratico; & per conseguente non altro, che la notitia pratica (per aggiungere questa cosa importantissima tralasciata nel secondo libro quando di cio si trattò, per dirla in questo tempo) che essa notitia pratica sia dettatiua della operatione, che segue, ò diciamo noi della praxi, come volle Scoto: & non solamente regolatina, come contra esso si sforzò di prouare il Guetano: il che dimostrano chiaramentele due voci greche intraffer. & xerever, & le due latine, che ad esse tispondono, precipere, & iubere. percioche sequesta notiria pratica, precipit, & iubet, ad inque necessariamente è dettatiua; il che dimostro anche Aristorele nel sesto dell'Etica, quando disse, che il fine della Prudenza è commandare quello, che si debba, & non si debba fare. Ne la ragione del Gaetano, apportata da lui ne Commentarij sopra la prima parte della Somma di S. Thomaso, ne sforza per auentura à lasciare. questa opinione: cioè perche, com egli dice. Falsum est manifeste quòd notitia practica debeat effe dictatina ad operandum. Satis est enim quòd sit re-, gulatiua. Ars enim domificatiua non dictat domificandum esse: immo est indif-, ferens ad opposita, ut patet nono Metaphisicorum. La qual ragione vien sottilmente esposta, & confermata dal Sig. Giacopo Mazzoni, huomo di " grandissima dottrina, ne' suoi Presudij in cotal forma: Ars enim edifica-" tina, prittica dicitur, non quia diffet, inbeatque domum esse struendam: sed , quia canonem, regulamque eius artificiose erigende, & ad fastigium perducende babeat. potentia enim rationalis, qualis est procul dubio notitia practica. vt dicitur nono Diuinorum ex sui natura est ind: fferens ad opposita, determinaturque ab appetitu: non è contra. Percioche noi rispondiamo primieramente, che l'essempio dell'Arte con la notitia pratica non è simile, &

Ors. vit. "

Sett. 6.

C. 2.

che no può addursi, mentre stretamente & propriamente parliamo, & vogliamo scoprire, & insegnare la natura della notitia pratica: essendo questa habito dell'intelletto pratico, & non altro, che retta ragione, & Prudenza: & presupponendo l'appetito retto, se dee riceuere la vera perfettione: & l'Arte habito dell'intelletto fattiuo, à cui la rettitudine di esso appetito non è punto necessaria, come altroue da noi si è dimostrato. Secondo diciamo, che la notitia pratica non è potenza rationale presa nel sentimento, che essi intendono, & che parla Aristotele in questo luogo della Metafisica. percioche essendo ella retta ragione, & Prudenza, ne seguirebbe, che ce ne potessimo seruire non meno al vitio, che alla virtù: essendo che delle potenze rationali, come dice Aristotele, ci possiamo seruire à cose contrarie. il che non può essere, neè da dire della notitia pratica: la quale, come retta ragione, & Prudenza, essendo habito, & di quelle sorte de habiti, della quale fauellado Aristotele nel quinto della Metasissica, disse che bene nel male di- Tex. 340 sponunt babentem : come, per essempio, la sanità: à cui nel sesto dell'Etica viene perciò la Prudenza da Aristotele risomigliata: non possiamo C.13. di essa servirci à cose cotrarie che cosi testimonia di cotali habiti l'istesso nel quinto dell'Etica dicendo. Neque enimita se res habet in scientis, & C. 1. 4. facultatibus, seu potestatibus, vt in habitibus. facultas enim, seu potestas, & scientia eadem contrariorum videtur esse: habitus autem contrariorum non id? est: verbigratia à bona valetudine non aguntur contraria, sed ca, que sunt bone valetudinis propria dumtaxar. dicimus enim aliquem valenter ambulare, sum ita ambulat, vt is, qui bene valet.

> Si continua à dimostrare, che la notitia pratica è dettatiua Che ciò sentì ancora Platone. (ap. 105.

L'ationale; non sò come possano sos notitia pratica esser potenza della volontà: poi che essa volontà, strettamente parlando in quanto la facoltà appetitiua si distingue dalla intellettiua, non si dice potenza rationale. onde conuerrà, che ponendo ciò, confessino la notitia pratica esser più tosto atto elicito dell'intelletto. Terzo, & vitimo diciamo, che se bene Aristotele asserma in quel luogo, che le potenze rationali, come per essempio, le arti, sieno determinate dall'appetito, & dall' elettione: non perciò segue, che ciò auenga alla notitia pratica, & alla retta ragione ancora: non essendo. come si è detto, la medesima ragione dell'Arte, & della Prudenza: la quale, come notitia pratica, & tetta ragione, & dettatiua; determina l'appetito, & elettione: non è da

da essi de terminata; il che, come anche le altre cose sopradette ne basterà solo per hora di accennare; hauendo di esse pienamente discorso nel trattato nostro de Progresi, & Praxi. Ne stimo io esser vero, che Platone volesse la notitia pratica esser solo regolatina, come pensano alcuni, perche nel sesto della Republica, & nella Pistola à Dione, non voglia, che il suo Filosofo ciuile operiattualmente nella Republica. se non intempo di somma necessità; percioche, come habbiamo nel secondo libro dimostrato, & dianzi si diceua; basta che affaticandos col configlio, & col discorso; operi à guisa dell'Architetto col mezo d'al 11 per esser il vero operante. il che non nega Platone del suo Filosofo. Dourà dunque la notitia pratica senza dubbio dirsi nó solo regolativa. cioè che ne dia le regole, & gli ordini di ben operare, il che seguentemente dimostra il verbo देमानवनीला, che significa ordinare & precetto con ordine: ma in oltre dettatiua, cioè che ne commanda insieme & farlo: il che ne dimostra il verbo nenevor che significa inbere. & ciò ne conferma esser vero (quando altro non fosse) quello, che i Thoelogi chiamano distamen rationis: il quale fondato sù la synderesi; & detto dal gran Damasceno nel quarto libro de Fide Ortodoxa per auentura συνείδησιο, cioè conscientia & diffinita da lui νόμοσ του νοδο ήμων, cioè legge della mente nostra; altro certamente non è, se non quell'habito naturale, come di sopra si è mostrato, che si sottopone alla retta ragione, & à questa notitia pratica in quanto dice l'habito della Prudenza. Et S. Thomaso nella sua Somma dimostrò chiaramente à mio giuditio; che cotal notitia debba dirsi dettatiua: quando affermò, che l'imperare è atto della ragione, & dell'intelletto: & che ciò egli fà, come anche di sopra siè auertito, in due maniere: ò intimando absilute per verbum en dicatiui modi per vsari suoi termini, con e per estempio, hoc tibi est faciendum: il che altro non è che regolare: ò vero intimando per verbuns imperatiui modi come quando si dice fac boc: & questo è veramente. dictare, & inbere: il che conviene al precetto, che la retta ragione sà all' appetito sensitiuo, & alla Prudenza Monastica rispetto ad vn solo; & ad ello precetto confiderato rispetto al gouerno Ciuile: & il che esser proprio di questa terza operatione della Prudenza, & da passati discorsi, & da quanto si è detto nel precedente libro, stimo essere pienamente. manifelto. 

្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស ស្រាស់ ស្រាស

6.23.

p. 2. 9. E7. ar.p. in Corp. Si risponde al primo, & alsecondo dubbio principale. Si considera di nuouo l'opinione di S. Thomaso. Quello che prima connenga di trattare per risolutione del terzo dubbio principale. (ap. 106.

T T Ora hauendo noi mostrato qual sia la propria, & principale operatione della Prudenza, & in qual sentimento il precetto sia tale: non sarà difficile di risoluere il primo dubbio, che da principio sù proposto. conciosia che dalle cose dette di sopra è manifesto, che di questa operatione è partecipe la Prudenza Monastica particolare, & Morale ancora: potendo ella hauer luogo propriamente in noi medesimi, & nelle parti dell'Anima nostra, & perciò etiandio in vn solo senza rispetto d'altri: & che perciò la Prudenza Morale, & particolare è propria, & vera Prudenza; essendo partécipe della propria, & vera operatione, & del proprio fine di essa Prudenza: nel modo però di sopra da noi esposto: Alla seconda dubitatione rispondiamo, che se S. Thomaso nella sua espositione hauesse inteso per precetto solo il commandare ad altri, & l'applicarsi all'operare, & l'operation istessa, à cui concorra l'appetito: non pare à noi per le ragioni sopradette, che ella potesse hauer luogo nella Scola del Filosofo. conciosiache, & come si è auertito, questa operatione si dee préder anche rispetto ad vn solo senza riguardo d'altri: & dee hauer luogo nella Prudenza, Monastica, come si èveduto con l'essempio dell'Architetto, & di coloro, che sedendo al gouerno della Republica, sono con il configlio retta regola ad altri di operare. l'applicarsi all'opera, & l'operatione presa in questo sentimeto, no è necessaria per conseguire la propria operatione, & il fine della Prudenza: douendo costoro, come si è detto, se ben non operano, dirsi nondimeno de gli altri più operanti: & come si è mostrato con l'essembio del cotinente, & dell'incontinente, sia veramente il precetto operatione sola della retta ragione, & dell'intelletto pratico: ne habbia bisogno del cocorso dell'appetito. Ma se S. Thomaso hauesse inteso il precetto nel modo spiegato da noi di sopra, non sarebbe il nostro parere dalla sua espositione disserente, percioche questa operatione detta precetto, & commandamento converrebbe alla Prudenza Monastica ancora: ne per sua natura, & per se stessa considerata includerebbe nell'essenza di lei necessariamente il concorso dell'appetito, & l'applicatione all'opera, & in somma l'essecutione. & che egli hauesse questo pensiero, & che concedesse questa operatione alla Prudenza Monastica ancora, & rispetto ad vn solo; ne sà fede il vedere, ch' egli concede la spetiale, & per- 2.2.9. fetta ragione del regimento, & diciamo del precetto, anche in colui, 50.ar.p. o, che regge se stesso, come dimostrano quelle sue parole. Manifestum est in C orp ad 4.

" autem quod in co, qui non solum se ipsum habet regere; sed etiam comunitatem , perfect in Ciuitatis, vel Regni; invenitur specialis, & perfect a ratio Regimnis.

, à che hauendo riguardo, haueua detto in altro luogo, Dicendum quod 2.2.9. per Prudentiam bomo non solum precipit alij: , sed etiam sibi ipsi: prout seilie et 47 art. 12.ad ?. , ratio dicutur precipere inferioribus viribus. Con che ne dichiara manifesta-

mente, che la Prudenza Monastica ancora è partecipe del precetto, & che regge per mezo di esso, & finalmente che cosa egli sia, & come in essa habbia luogo: il che nel principio di questo libro dicemmo, che da S. Thomaso nel trattare della Prudenza Monastica, non erastato espressamente dichiarato: ma che nondimeno non era difficile raccoglierlo dalle sue parole, poiche habbiamo qui manisestamente, che questo precetto s'intende nella Prudenza Monastica non esser altro, senon il precetto della retta ragione all'appetito sensitiuo, come di sopra "noi ancora habbiamo esposto. in che nondimeno quanto alla dottrina di S Thomaso pare, che habbia luogo il dubbio mosso, cioè che detto précetto importi necessariamente per suo parere essecutione, secondo

2. 2. q., che, come egli dice, & di sopra fii considerato, Rette precipere, & ra-48. ar.p. " tione vi sempre se comitantur: quia ad preceptum rationis sequitur obedientia

" inferiorum virium, que pertinet ad vsum. il che è accompagnato da difficultà non mediocri: poiche, come si è detto, non sempre si accompagnano l'vso, cioè l'essecutione, & il precetto, come vediamo nell'incontinente: in cui essendo retto l'ordine, & il precetto, come futto dalla. ragione, che in lui è retta: non solo segue l'vbidienza delle facoltà inferiori, cioè dell'appetito sensitiuo: ma più tosto auiene il contrario, cioè che alle facoltà superiori conviene di seguir l'inferiori, tirando seco l'appetito sensitiuo la volontà, & l'intelletto: come nel iibro precedente si è veduto. Ma qual sia veramente in ciò l'opinione di S. Thomaso, & come debbiamo rispondere à queste difficultà in altro luogo & tempo andaremo ricercando. Per rispondere alla terza dubitatione, come difficilissima, & molto importante (come si vedrà di sotto) à quello, che trattiamo, ne conuerrà di vedere con ogni diligenza quello, che Aristotele habbia inteso nella Politica per la parte confultativa, & per Configliere della Republica, & che proportione per suo parere habbia questa parte con la Legislatrice, & se sia parte della Prndenza, & se sia l'istessa con la parte consultativa, di cui fece mentione nel sesto dell' Etica: li quali punti spiegati da noi, non solo sarà facile di risoluere il dubbio proposto; ma parendone di hauer pienamente discorso della Prudenza, & delle sue partiquanto appartiene al nostro proponimeto, cioè à conoscere la vera natura della Ragion di Stato; & à ritrouare il prossimo, & immediato genere di lei; imporremo fine al trattare di essa

Pru-

Prudenza, passando à discorrere di essa Ragione di Stato, & à manifestare (quanto per noi si potrà) la sua natura. & se nel risoluere le sopradette difficultà non sodisfaremo alla grandezza, & alla nobiltà della materia: douremo almeno in quello giustamente sodisfare a chi legge, che siamo stati i primi à destarle. conciosia che vernno Scrittore delle cose Politiche (ch'habbiamo letro) si sia posto sin à quest hora à confiderare quello, che habbia da fare la confultatiua, di cui parla Aristotele nella Politica, con quella, di cui fà mentione nel sesto dell'Etica: & che proportione ella habbia con la Prudenza, & con la Legislatrice: & come possa stare questa apparente contraditione nella sua dottrina, che essa Legislatrice sia Architettonica superione alla consultativa, & sia la parté più principale della Prudenza Politica; & seguentemente che tega nella Republica il primo luogo: il che Aristotele affermò nell' Etica: & che à rincotro alla consultativa nondimeno tocchi di formare, & leuar leggi, & che habbia somma podestà in essa Republica: il chedisse nella Politica: & il che facendo essa consultativa, viene necessariamente ad essere Architettonica, & superione alla Legislatrice.

## Che Aristotele alcuna volta sà la Legislatrice dinersa dalla facoltà Politica, alcun' altra l'istesso. Cap. 107.

T Y Abbiamo detto di sopra, che Aristotele hà diniso la Prudenza A Politica in Legislatrite, & in quella, che ritenendo il nome del genere, viene nomata Politica particolare: & che questa hà diuiso in Cosultatiua, & Giuditiale. Hora per mostrare se la Legislatrice, & la Con-! sultatina, & la Giuditiale, delle quali parla nell'Etica, sieno le medesime con quelle, delle quali parla nella Politica: & per vedere quale in somma di queste parti sia da Aristotele perferita: sarà necessario d'andare considerando con ogni accuratezza quello, che in alcuni luoghi egli habbia detto di ciascuna di esse: Et per cominciare dalla Legislatrice, io trouo intorno ad essa due notabili disserenze: l'vna è, che alcuna volta Aristotele la sà diuersa dalla scienza, & dalla faclotà Politica, alcun altra la fà l'istessa: l'altra è, che tal hora la fà superiore alla Cosultatiua, & tal hora inferiore. Ch'egli faccia la Legislatrice dinersa dalla facoltà Ciuile; si raccoglie primieramente da quel luogo del secodo li-" bro della Politica, oue cosi dice disputando contra Socrate: Opus aute C. 4. S. , de legibus maxima ex parte leges sunt: de Rupublica pauca disputauit. conciosia che qui, come vediamo, distingue le leggi, dalla Republica, & il trattare delle leggi dal trattar della Republica: ma il trattare della Republica ogn'vn sa, che è proprio vstitio della facoltà Politica: dicendosi dalla

8.4.

dalla voce greca. Polis, che vuol dir Città Politica, che suona Gouerno, & Republica, & secondo alcuni Ciuilità: & da questa, Politica, che segnatamente dice scienza, ò facoltà, che tratti, & insegni quanto, appartiene alla cognitione de gouerni, & delle Republiche: di maniera che, se il trattar delle leggi è dissernte dal trattare della Republica; sarà necessario di confessare, che la Legislatrice sia anche disserente dalla facoltà Politica. Et nel terzo libro leggiamo: Ceterum de tali Duce que-

C.II. S., facoltà Politica. Et nel terzo libro leggiamo: Ceterum de tali Duce que-

"fieri in omni statu Ciuitatis possit. Et nel quarto sorsi più apertamente che altroue, dopò l'hauer detto, che oltre alle cose attribuite all'huomo Ciuile, conuiene, che egli habbia sacoità ancora, & modo di recar giouamento alle Republiche del suo tempo. il che non potrà sare, se gli
sarà nascosto quante sorme di Republiche si ritrouino: ingannandosi
molto coloro, che stimano essere vna sola spetie di Democratia, & di
Oligarchia: che percio conuiene al buon Politico di sapere le dissereze delle Republiche frà loro, & in quanti modi insieme si compongano;

, loggiunge: Et cum hac ipsa Prudentia leges optimas, or que enique Reipublice coueniant, nouisse oportet. Nam leges ad Respublicas accomodari debent,

Per il qual discorso tutto vediamo, che Aristotele sà disterente l'huomo Ciuile, cioè, come più chiaramente si hà nel testo greco, il Politico dal Legislatore; & la Prudenza Politica dalla Legislatrice. & è da notare che dice douersi accomodar le leggi alla Republica, & non la Republica alle leggi: riprendendo (s'ionon sono errato) Platone, il qual sece vn trattato delle leggi, & non di stinguendo quale à spetie di Republica conuenissero; pare che cadessein questo errore di accomodar le Republiche alle leggi, & per il contrario, che questo è quello, che volle accennare nel secondo della Politica, quando disse, che Socrate nell'opera delle leggi poco haueua fauellato della Republica: ma che tutta la sua fatica era stata intorno ad esse leggi. Che poi Aristotele faccia.

C. I. S., tediosi, leggiamo quello, che egli scriue nel terzo della Politica. Cete,, rum (dice egli) viri Ciuilis, legumque latoris munus totum videmus in Ciui-

vediamo, che egli prende per il medesimo il Politico, & il Legislatore: attribuendo loro va istesso sine, & vstitio, che è l'assaticarsi intorno alla

"l'istesso in alcuni altri luoghi la Legislatrice con la facoltà Civile, è Politica, che dir vogliamo; lasciando tutti gli altri da parte, per non esser

One similmente vediamo, che sa l'istesso il Civile, & il Legislatore: anzi

che

che vuole la Legislatrice, & il forma leggi appartenere alla Politica.

Che Aristotele tal hora fà la Legislatrice superiore alla Consultativa. Cap. 108.

Arimente che tal hota habbia fatto la Legislatrice supériore alla Consistatina, eccone vn testimonio chiaro del quarto della Politi- C. 14. 8. ca. Omnium igitur Revump, tres omnino partes sunt, de quibus quod cuique Reipublice conueniat munus est probi legum latoris considerare, quibus parti-,, bus recte se se habentibus, ot Respublica recte habeat, necesse est, Resquepubli-1.1:3 , ce pro harum partium discrimine ipse differant interse. Harum trium partium ona est, que de rebus communibus consultat; altera, que Magistratus attingit: , id est quos esse Magistratus oporteat; & quarum rerum habere potestatem, & quomodo creari debeants. Tertia pars in indicibus confistit. Ma se al Legiflatore tocca di formaril Configliere i d'imporgli leggi ; adunque la la Legislalrice alla Consultatiua di gran lunga primiera. Ma quando al- , , , , , , , , , tro luogo ciò non prouasse, habbiamo il sesto dell'Etica che lo mani- c. 8. festa si chiaramente, che non vi è alcuna occasione di dubitare. oue facendo Aristotele, come si eveduto, la divisione della Prudeza Politica pone come Architettonica, & superiore à tutte l'altre la Legislatrice; fa la consultatina parce della Prudenza Politica particolare, che oppo-"ne ad essa Legislatrice, come spetie, molto à lei inferiore. Ma à rincotro, che la Côsultatina sia superiore alla Legislatrice, le parole del quar to della Politica addotte anche da noi nel secondo libro lo prouano con si gagliarda ragione, che à mio giuditio non vi è risposta Est autem C. 14. S. , (segue Aristotele) penes Consultores belli, pacisque arbitrium, & item belli-, cam societatem sederaque incundi potestas; & borum iudicio, ao voluntate le-, ges, & res capitales, atque exilium, bonorumque publicationes, & Magistra-, tuum correctiones temperantur. Nelle quali parole chi considera quello, ch'egli attribuisce di preminenza, & di valore alla Consultatina, pare che non possa in alcun modo risoluersi ad affermare, ch'egli habbia nell'Ética alla Legislatrice con pregiuditio della Cosultativa la ragion di precedere conceduta. perciòche se le leggi sono temperate, leuate, & poste ad arbittio de Consiglieri; adunque, come anche si disse nel · secondo libro; la Consultatina alla Legislatrice è superiore. Ne lasciò questas sentenza il Filosofo scritta in vn soldiogo. perciò che nel secondo libro dispurando contra Socrate, & facedo mentione de Consiglie - C. 4. 5. , ri in quelle parole: Exhis autem tertia Consulsorum existit: acciò non stesse per auentura sospeso chi legge, ne sapesie quello che sieno, aggiunge per dichiarare la natura loro. Et quorum arbitrio Respublica gubernatur.

Con che ne dimostra, che per suo parere la Cosultativa, & i Consiglio

ri, tengono nella Republica il primo luogo: quasi che risomigliando nel terzo con bellissima comparatione la Città alla Naue, & à Nochieri i Cittadini: quando così disse: Vt igitur Nauta vnus quidem est nauigandi sociorum: sic item Liuis vnus esse dicitur corum, qui Ciu lem societatem habent. Naute vero licet facultate sint dissimiles, hic remex, quidam curator prore, or alius alia quadam tali appellatione censeatur & c. habbia inteso il Nochiero principale, & il Gouernatore, & Timoniere di questa Naue Politica essere i Consiglieri, & la Consultatiua. Per la qual così, & nel sopradatte luogo del guesta della Politica i derè l'hourn discorse della di

detto luogo del quarto della Politica, dopò l'hauer discorso della diuersità de Consiglieri, secondo la dinersita delle Republiche: conclu-,, de l'istesso, dicendo: Ac de Consultoribus quidem, & ijs, quorum arbitrio ,, Respublica gubernatur, disservimus. One vediamo, che domanda la Con-

fomma potestà nella Republica. & nel principio del sesto diede.

8. 1. 3. pure ad essa il primo luogo, & ecco le sue parole. Quot, & que sint dif-

parti eius partis Cinitatis, que consultandi munere sungitur, queque summamo, habet Riepublice potestate &c. di maniera che no potrà cader dubbio alcuno, che la Cosultativa secondo lui non sia principalissima fra tutte le parti della Prudenza. di che la ragione è maniscsta, percioche hauendo ella per sua natura la somma podestà nella Republica, come si è veduto, che egli dice in tanti luoghi; & essendo questa somma podestà quella, che forma essa Republica, come si dirà nel seguente libro à pieno; giustamente viene stimata parte frà tutte l'altre principale di essa Prudenza. Come poscia, & per qual cagione sia tale, & perche in essa debba naturalmente risedere la somma podestà della Republica, si dità parimente nel libro; che segue.

Che non solo Aristotele, ma Hippodamo ancora volle che la somma podestà della Republica risedesse nella Consultativa. Che il Mureto ingiustamente riprese Aristotele nella relatione fatta da lui dell'opinione di esso Hippodamo. (ap. 109.

I Ntorno à che è da sapere, che non sù solo parer d'Aristotele, che la Consultativa hauesse nelle Republica la somma podestà: mà Hippodamo Milesio, antichissimo scrittore delle cose Politiche, come leggianio nel suo fragmento delle Republiche appresso Stobeo, sentil'istesso; conciossa che dopò l'hauer detto che consiene per sua opinione divider le Republiche in tre parti: & che la prima di esse è de buoni; i quali gouernano le cose publiche, & comuni: la seconda di coloro.

che

che auanzano gli altri di forza, & di arditezza: la terza di quelli, che si affaticano di apparecchiare le cose necessarie per il viuere: & che la prima si domanda Cosultatiua: la seconda Ausiliaria: la terza Mechanica: che i primi sono quelli, che viuono vna vita ingenua, & liberale: i terzi quelli, che con la fatica si acquistano il vitto: cosi soggiunge della Consultatiua: le cui parole apportiamo volentieri, come quelle, che, spiegano mirabilmente la sua natura. At Consiliariam quidem omnium. " prestantissimam, Mechanicam deteriorem, Auxiliarem verò mediam. Consilia-, riam porrò pre esse, & imperare oportet: Mechanicam imperio subijci: Auxiliarem verò, & imperare, & subyci imperio. illa enim quid faciendum sit prius consulit. & quello, che segue. Nel qual discorso vediamo, che Hippodamo dice, che la Consultativa tiene il primo luogo nella Republica. & nelle sue parri; & che è propria de buoni, & de Cittadini più Eccellenti: & che à lei appartiene il gouerno delle cose publiche: & che ella è ottima, & prestantissima: & che di essa è assolutamente proprio l'imperio; diciamo con Aristotele, la somma podestà. Que è da notare con diligenza nelle parole, che seguono, per quello che si dirà al suo luogo, la diuisione, che sà Hippodamo di essa Consultativa: volendo che habbia tre parti: & frà queste ve ne sia vna men nobile, & quasi che comune à tutri i Cittadini, differente dall'altre due parti: le quali dice, che per natura loro, president, & regunt. Ne perciò meritò Aristotele nota di singolare maluagità; perche adducendo l'opinione di esso Hippodamo nel secondo della Politica, non facesse mentione di questo suo discorso, & delle parti, ch'egli attribuisce in esso alla Republica: come scriue Marc' Antonio Mureto nel libro delle sue varie lettioni, huomo, per altro eccellente nella cognitione delle lingue: ma in questo poco aueduto, & troppo ardito: quali che egli à studio hauesse voluto celar il vero, & fur che Hippodamo dicesse quello che non pensò mai, per C. 6. riprenderlo, & biasimarlo à sua voglia. Ne è necessario per dissender' Aristotele da questa calunnia fingere più Hippodami, come purc'nel libro delle sue varie lettioni sece Pietro Vittorio: ò di assermare, come altri hanno fatto, che Aristorele riferisce la diussione fatta da Hippoda- Monte. mo della Città & non della Republica: diciamo più chiaramente delle ne Como parti Materiali, & non delle formali di essa Republica; il che parc molto cotrario allo scopo d'Aristotele; che è d'essaminare in quel luogo le forme delle Republiche poste da altri, & seguentemente da Hippodamo ancora: & perciò di apportarne la divisione delle parti di essa, formali, fatta da lui. Ma molto più facilmente lo diffenderemo à nostrogiuditio, se diremo, che Aristotele intende di essaminare quanto scriue quelto Autore dell'ottima Republica: come mostrano espressa-Hh

mente quelle sue parole, secondo l'interpretatione del Victorio: Cum vellet autem circa omnem naturam disertus esfe; primus omnium, qui non attigerant Rempublicam, eg gressus est aliquid de Republica optima dicere. 11 che partie ad Aristotele di douer fare tanto più necessariamente, quanto che com'eglidice, Hippodamo fuil primo frà coloro, che non hauenano haunti gouerni Ciuili, à trattare, & à copor libri dell'ottima Republica. della qual materia è da credere ch'egli facesse trattato, & discorso separato, & particolare: sir come separato discorso vediamo anche hauer fatto Aristotele dell'ottima Republica nella sua Politica: & che da elso sia tolto quanto riferisce Aristotele della sua opinione: & non di andar ventilando quanto egliscriue della Republiche in gemere: della cui opera è (com'io aniso) il fragmento, che leggiamo appresso Stobio: & che sia stato principal'intendimento del Filosofo di raccogliere da gli Autori, che furono manzi d lui, quelle cose spetialmente, che scrissero dell'Ottima Republica; ne fanno chiara fede le 3, sue virime parole del primo della Politica oue cosi favella: Et alio sum-2) pro principio, reliqua aggrediamur, & primum, que de optima Republica ab 2, alie tradita sunt, dispiciamus. Per la qual cosa non può giustamente riceuer Aristotele alcuebiasimo, se èdiuerso quanto egli riferisce d'Hippodamo, da quello, che se ne legge appresso Stobeo: essendo lontano da ogni probabilità il credere, che viuendo egli in quel tempo, che l'opere d'Hippodamo erano per le manid'ogn vno, hauesse voiuso nel riferire la sua opinione farli dire vna cosaper vn altra della quale difficultà, in luogo più commodo, & opportuno, più lungamente si trattara da noi.

Che Aristotele in alcuni luoghi fece la Consultatina, & la Giudi-

S Imilmente intorno alla Consultatiua, & la Giuditiale, non è pocavarietà ne libri della Politica: conciosia che Aristotele le facciaalcuna volta differenti, alcun' altra l'istesse, & tal hora voglia, che l'vna
all'altra sia superiore, la quale varietà desta nella sua dottrina questioni di non poca importanza. & ch' egli le stimi differenti; il luogo sopra
posto del quarto sibro, lo dimostra chiaramente; oue vediamo annouerata la giuditiale per terza parte della Republica. & la consultatiua
per la prima; & ecco le sue parole. Harum autem partium una est, que de
C. 14. S., rebus comunibus consultat: altera que Magistratus actingit. Tertia pars in iu-

,, dicibus consistit. Oltre che nel sesto dell'Etica sece come si è veduto, la consultatina, & la giuditiale disserenti serd loro, & due parti della

Prudenza Politica particolare. Dall'altro canto non sarà alcuno, che considerando quanto egli lasciò scritto nel settimo della Politica, non C. 8. confessi, che non le facci le medesime. conciosia che cercando quali sieno quelle cose, che necessariamete concorrono à sormare vna Città; & ponendo nel sesto luogo i Giudici delle cose commode, & giuste; è chiaro, che per Giudici intende insieme i Magistrati, & i Consiglieri: & che perciò sotto la Giuditiale comprende anche la Consultatiua, come se fossero l'istesso. altrimenti ne seguirebbe, che queste tre parti necessarie à tutte le Republiche, come nel quarto libro haueua affermato, C. 14. non fossero comprese frà quelle sei cose raccotate, & poste da lui, come necessarie ad ogni Città: non vi essendo altro capo frà li sei raccontati, se non questo, che le possa comprendere. Sextum (dice egli) iudicium, C. 8. 8. de commodis, & iustis interipsos. & poco dopo. Cum igitur per has operationes Civitatem consistere oporteat; agricolarum multitudinem, qui in cibo parando sunt occupati, artifices, manum militarem, locupletes, sacerdotes, & rerum necessariarum commodarumque iudices Ciuitatibus necesse est. & all' incontro in vn' altro luogo più di fotto, oue stabilisce quali frà le sei cose annonerato sieno veramente parti della Città (conciosia che si come nel tutto Naturale, cosi anche nel tutto Ciuile, & Morale, come egli afferma, non ogni cosa, senza la quale non può stare, & essere esso tutto, è perciò parte di lui) sotto la Consultatina, quasi non sia frà esse alcuna differenza, intende la Giuditiale ancora, & così dice. Sed cum Ciues bi- C. 9. 3. partiti sint, amis alteri, consultationibs alteri vacantes. & poco dopò. Que sunt igitur ea, sine quibus Ciuitas non consistit, & que Ciuitatis partes, exposuimus. Nam cum agrorum cultores, & opifices, & omne Mercenariorum ,, genus Civitatibus adesse necesse sit; partes tamen Civitatis Milites, & Consul-, tores sunt, & horum quodque genus diuisum est. quedam enim munera perpe-, tua sunt, quedam per vices geruntur. Oue vediamo, che Aristotele per Configlieri necessariamente intende anche i Giudici; chiamandogli Configlieri, non altrimentiche di sopra i Configlieri Giudici domandusse. Il che se non volessimo concedere, ne seguirebbe, che essi Giudici non fossero da lui riposti frà le parti della Città: conciosiache non potendo esser compresi sotto i soldati; bisogna dire. ò che sieno esclusi, & tralasciati, ò che sieno compresi sotto il capo de Consiglieri: & che sieno esclusi; ciò non si può affermare: altrimenti Aristotele sarebbe , contrario à se stesso : che poco di sopra haueua detto: Sed cum genus C.9.8. , Militare adsit, & item corum qui de rebus commodis consultant, & qui iudicia-

, les controuersias cognoscunt, & hi potissimum Ciuitatis partes esse videanso tur. Gc.

Che Aristotele fece alcuna volta la Consultatina superiore alla Giuditiale, alcun' altra inferiore. (ap. 111.

C. 14.

Noltre che Aristotele non solo habbia tal hora fatto la Cossistatina & la Giuditiale disserenti, tal hora le medessime, come si è veduto; ma che habbia anche voluto che l'vna all'altra sia superiore; parlando della Consultativa; si racoglie chiaramente nel quarto della Politica: oue, come di sopra è dà noi stato avertito, vuole che in essa riseda la somma podestà della Republica, & che dall'arbitrio suo dipendano le Leggi, la Vita, la Morte, la Pace, la Guerra, & in somma le cose più importanti di essa Republica. da che è manisesto, che se ella soprintende alle Leggi; tanto maggiormente doura esse superiore à Giudici, & alla Giuditiale, che dipende dalle leggi, & ad esse sottoposta. Dall'altra parte chi può legger quesso, che nel settimo della Politica è da lui stato scritto delle operationi della Città, & de Cittadini, & della divissonaloro; & no stimare che egli nou faccia la Giuditiale di gran lunga superiore alla Consultativa? Quis autem sit (dice egli) exuperantis magnituriore alla Consultativa? Quis autem sit (dice egli) exuperantis magnitu-

C. 4. S.

on dinis terminus, ex operibus intelligere in promptuest, nam Ciuitatis actiones, quedam imperantium, alie sunt imperata facientium. est autem imperantis, munus imperare, & iudicare. Noi vediamo che Aristotele in questo luo-

go attribuisce ad una parte de Cittadini il commandare, & il giudicare: & queste due operationi vuole, che appartenghino à coloro, che signoreggiano, & sopra gli altri tengono l'imperio, cioè, com'è noto, alla parte più principale della Città; & che della Consultatina non salcuna mentione. & perche si veda, che egli hà inteso veramente della Giuditiale; dichiarando quello, che habbia voluto per il verbo iudicare; soggiunge immediatamente: Ad iudicandum porrò de iustis, & Ma-

C. 4. 5.

, gistratus pro dignitate mandandos, & Ciues qualis quisque sit cognoscat inter, se necesse est. Ma il giudicare delle cose giuste è chiaro, che appartiene alla Giuditiale, per la qual cosa, come attribuita alla parte più principale della Città, che è quella, che commanda; & come posta insieme con i Magistrati, quasi in tutto alla Città necessaria, tralasciandosi la Consultatiua; non dourà hauer dubbio, che ella venga in questo luogo anteposta ad essa Consultatiua.

Quello, che veramente sia appresso Aristotele la facoltà Politica, & del significato di questa voce Politica. (ap. 112.

P Er risoluere la prima dissicultà intorno alla Legissatrice, & alla sacoltà Politica, & per intender bene quello, che sieno l'una, & l'altra

& che proportione habbiano frà loro; è primieramente necessario di Tapere, che appresso Aristotele questa voce Politica, Politico, & Politia (lasciando per hora da parte quello che del vario suo significato n'hà detto Plutarcho nel Trattato de vnius in Riepublice dominatione) si troua vsata per quello, che habbiamo osseruato noi, in tre sentimenti: l'vno vninersalmente in quanto che ella abbraccia tutta la Filosofia Ciuile, & altro non dice, che Prudenza Politica: & in questo modo la Legislatrice è séza dubbio parte di lei; si come tutte l'altre di sopra raccontate: & di esta in questo senso parlò per auentura Aristotele nel primo libro delle sue Morali, nomandola Politica, ò Civile, quando cosi C. 2. A. , disse: Talem autem sese offert ipsa Civilis facultas. hec enim, & quas scientias in Civitations esse, & quales quemque discere, & quousque oportet, instituere solet. & poco dopo: Cum igitur ceteris activis scientijs hec veatur, & , leges ferat, atque instituat quod quisque agere, & à quibus abstinere debeat: » buius finis ceterarum omnium facultatum continet fines. Et dell'istessa debbiamo stimare, che parlasse nel sesto libro, quando affermò, che la facoltà Ciuile, & la Prudenza sono vn' habito medesimo: & quando di- C. S. uise la Prudenza Ciuile nelle sue parti: & più di sotto quando dimostrò C. 12. essere l'istesso vstitio della Prudenza, che nel primo libro haueua detto & 13. esser della facoltà Civile; cioè di ordinare, & commandare quello, che nella Città debba farsi, & quello, che fuggirsi: & che non perciò si può dire superiore alla Sapieza. L'altro sentimento in cui prende Aristotele questa voce Politica, & Politico è particolare, inquanto significa persone artiue, & esperte nelle attioni Ciuili, & più tosto dotate di vna certa esperienza nelle cose singolari, che di cognitione delle vniuersali. secondo il qual sentimento disse Aristotele nel sesto dell'Etica, che C.s. Pericle, & altri simili erano reputati Prudenti, & che tali si domandauano Economici, & Politici. & più di sotto, che questi Politici erano detti πολυπραγμονες, cioè negociosi. la qual voce nel secondo della To- C. 8. F. pica interpretò Aristotele emorpayumes, cioè Amici del negotio, & dell' operare. & trartando nell'istesso luogo della divisione della Prudenza Politica, ritomigliò questi tali à gli Artefici, & Manuali, cosi dicendo C. 9. , Iccirco Ciuitatem administrare hi tantummodo dicuntur . hi enim per inde ac , Manuales Artifices soli agunt. De quali pure anche disse nel decimo libro si come interpretiamo noi, Ciuiles autem res sophiste docere prositentur: C.9. , cum tamen nemo ex ipsis agit, sed negociosi: qui quidem facultate potius quadã y & experientia, quam cognitione agunt. Il terzo sentimento si è, che per questa voce intende bene spesso Aristotele la cognitione, & la ragione delle forme diuerse de gouerni Ciuili, & delle Republiche: secondo il quale disse nel terzo della Politica: Ceterum de tali Duce querere ad legum magis C.11.S.

Hh 4 quant

6. 10

,, quam ad Reipublice rationem pertinere videtur: cum hoc sieri in omni statu Ci-, uitatis possit. Et poco più di sotto, secondo che interpretiamo noi, Qui

fignificato è proprio di questa voce Politica: & secondo il quale sù nel quarto libro nomato vero Politico da Aristotele, & accoppiato con il Legislatore quello, che hà cognitione, & della ottima forma della Republica assolutamente, & semplicemente considerata; & di quella forma, che è ottima rispetto allo stato delle cose presenti; & dell' ottima secondo le suppositioni poste.

Si continua l'istessa materia. Si considera un luogo del secondo della Politica. Che Aristotele in esso non secementione delle leggi constitutive, & essecutive. (ap. 113.

N questo istesso sentimento haueua già detto nel libro precedente.

6. 7. 6. Tesse le leggi sieno giuste ad ingiuste: & che non hà dubbio alcuno, che

conviene accommodare le leggi alle Republiche. il che anche sù danoi di sopra per suo parere avertito: & che perciò e necessario, che le buone Republiche habbino buone, & giuste leggi, & le vitiose similmente ingiuste, & vitiose. & nell' istesso quarto sibro più di sotto have-

mente ingiuste, & vitiose. & nell' istesso quarto sibro più di sotto haueua detto (il qual luogo è da noi anche di sopra ad altro proposito stato apportato) che bisogna sapere le disserenze delle Republiche frà loro,

& in quanti modi si compongano; & che à questa Prudenza conviene accompagnare la cognitione di ottime leggi, & di tutte le cose, che có-uengono, & possono recar gionamento alla Republica: douendosi ac-

commodar le leggi ad essa Republica, si come da tutti si accommodano; & non per il contrario la Republica alle leggi, di che è la ragione,

perche, essendo la Republica vn' ordine de Magistrati nella Città, & come sieno partiti, & appresso à cui di essi debba risedere la somma podestà, & qual sia il sine di questa adunanza; non possono perciò tutte le

leggi esser buone à tutte le Republiche; con il qual discorso, replicato da lui più volte auertimmo di sopra, ch' egli riguarda Platone. & po-

, scia concludendo, leges autem seiuntte sunt ab ijs, que Rempublicam decla-, rant: adquarum legum prescripta Magistratus suis muneribus singi debent, &

, ne ab alijs violentur cauere. Quo intelligitur oportere etiam ad leges ferendas

,, vt discrimina, & numerus cuiusque Reipublice teneantur. non enim possunt, eedem leges Rebuspublicis omnibus, que paucorum imperio gubernatur, nec om-

" ni statui populari conuenire; si multiplex est, non simplex status popularis, &

item paucorum dominatus. oue pure vediamo che la voce Politica signi-

fica

fica particolarmente la cognitione delle forme de gouerni. Nel qual luogo ingannati alcuni Espositori di nostra lingua (si come io stimo) da ,, quelle parole leges autem seunste sunt ab üs, que Rempublicam declarant scain is quasi che alla particella abijs, intenda Aristotele legibus; hanno detto Parafr. ch'egli qui fa mentione di due sorti di leggi frà loro no poco disferenti: altre che contengono, & manisestano il gonerno Politico; altre che sono circa l'essecutione di esse: & che queste asserma esser quell'altre separate, & distinte. la quale opinione noi non vediamo, che sia da " seguire: conciosia che Aristotele per quelle parole, Abis, que Rem-, publicam declarant, non intende le leggi in alcun modo: ma quella cognitione Politica ò, per der meglio, quelle cose, che sono oggetto di quella cognitione Politica, che di sopra hà distinto dalla Legislatrite, & con lei accompaganta, cosi dicendo: Itaque discrimina, quibus inter se Respublice different, & q o medis componantur, non decet ignorare; & cum bac ipsa Prudentia leges optimas, & que cuique Reipublice conueniat, nouisse oportet. Oue vediamo, che Aristotele pone vna cognitione delle disserenze delle Republiche, chiamandola Prudenza: la quale chiunque possiede è da lui poco di sopra detto anstuo montrino, cioè vero Politico: & pone in oltre vn altra cognitione, intornoalle buone, & atte leggi, & ciascuno sorte di Republica: la quale non è dubbio, che, come eglianche accennò di sopra, appartiene alla Legislatrice.

Qual sia il vero sentimento del luogo addotto di Aristotele. Qual cognitione sia necessaria al Legislatore. Che non può essere buon Legislatore chi nonè buon Politico. (ap. 114.

On dice dunque nelle parole sopraposte, ne può dire, che le leggi sono separate da quelle leggi, che manisestano la Republica come stimarono costoro, percioche non haurebbe posto il termine di leggi vniuersalmente: ma haurebbe necessariamente dato loro vn aggiunto, dichiarando quali leggi sieno quelle, che sono disserenti da quest'altre, che manisestano la Republica: ma dice, & intende, che le leggi sono separate da quelle cose, che dichiarano la Republica, cioè che altro è il sar leggi; altro il considerare qual sia la sorma della Republica, per cagione della quale si sormano dette leggi, si come di sopra hà dichiarato. Et questo essere il vero sentimento di questo luogo, ne dimostra apertamente l'hauer egli detto (come dianzi si accennaua) vniuersalmente, Leges autem sciunste sunt coc. nelle quali parole è manifesto, che comprende tutte le leggi: & che perciò non può trattare della disserenza delle leggi srà loro: ma della disserenza di esse leggi, & di

vn' altra cosa, che sia diuersa da loro: come è la cognitione delle forme dinerse delle Republiche. la quale cognitione è nondimeno, com'egli anche afferma, al buon Legislatore necessaria, per poter formar le leggi conuenienti alla forma, & allo stato di essa Republica: conuenendo di accomodar esse leggi alla Republica, & alla forma di lei, & non per il contrario. oltre che io non hò per vero assolutamente, che le leggi effecutive di vna Republica sieno disferenti dalle constitutive: conciosia che quelle da queste dipendano: anzi si dimostrano pure l'istesse: non parendo, che l'essequire sia altro, se non il porre in vso, & far che sia vbidita la legge constituente: di che, come di cosa, che non è à nostro proposito, lasceremo hora di trattare. E in oltre da ridursi à memoria per risolutione del dubbio proposto, quanto di sopra è stato stabilito: cioè che non può essere buon Legislatore colui, che non è parimente buon Politico secondo Aristotele: & che il Legislatore dee necessariamente hauer la cognitione di tutte le spetie de gouerni, & delle Republiche, & de particolari l'esperienza, ne si fermare nella cognitione. vniuersale: & che sù errore de Sofisti Antichi, riprouato da Aristotele nei decimo dell'Etica (di che si dirà anche più di sotto) il credere, che bastasse la cognitione vniuersale, senza l'esperienza delle cose Ciuili per formar buone, & atte leggi ad vna Republica, & per possedere la Legislatrice.nel qual sentimento presa essa Legislatrice altro non è se non l'istessa facoltà Politica, abbracciando tutte le sue parti.

Come si debba intendere che la Legislatrice sia il medesimo con la facoltà Politica, & da essa differente. Si dimostra la necessità della legge. (ap. 115.

Legislatrice disserente dalla facoltà Politica, & tal hora habbia voluto, che sieno il medesimo. conciosia che quando hà preso questa voce Politica, ò Politia, che dir vogliamo, nel secondo, & terzo sentimento, hà voluto, & giustamente, che sieno disserenti quando l'hà presa nel primo, le hà satte il medesimo: & nel secondo, & terzo sentimento sono state vsate queste voci da lui ne i luoghi addotti. primieramente nel primo sentimento nelle autorità, che seguono. onde non si può dire ché in esso surietà, ò contradittione alcuna. nelle quali autorità prende Aristotele veramente, se io non sono ingannato, la Legislatrice nel'suo proprio, & vero significato. conciosia cosa che ella non sia altro, che la facoltà Politica: di cui è proprio, & vero sine, & visitio di sormar leggi. il che considerando Aristotele, nel terzo dell'Etica po se

la

la Economica, cioè il compor buone leggi, fine del Politico. Quindi C. 5. L. nel primo delle Morali hauendo fatta mentione di esta facoltà Politica C.2. & nomatala principalissima, & Architettonica; aggiunse anche che ella è Legislatrice. quindi nel decimo libro raccogliendo quanto haucua. trattato ne libri precedenti, & concludendo, che nelle cose agibili il fine non confiste nel conoscere, ma nell'operare: & che non basta à conoscere la virtu, ma conuiene possederla, porla in vso, & seruirsene; dopòl'huer acconciamente dimostrato la necessità delle leggi & dalla natura de Gionani, che viuono alle passioni; & dalla mala consuetudi-, ne del volgo, la cui vita pende tutta da piaceri; dicendo che magna pars , hominum necessitati potius quam orationi paret, & pænis magis, quam hones-, to commouetur; & pervltimo dalla natura della cosa istessa, essendo coueneuole, anzi dirò necessario, che anche l'huomo de bene, nudrito, etiandio, & assuefatto alle operationi virtuose, viua, come dice Aristotele, secundum aliquam mentem, & ordinem rectum; & che questa mente, & quest ordine habbino in se forza; alle quali due cose dirizzando egli · il suo scopo, possa più facilmente, & diuenir tale, & diuenuto conseruarsi: il che è proprio della legge; della quale perciò dice Aristotele. ., Lex autem vim habet ad cogendum valentem, cum sit ratio ab aliqua Prudeno, tia, menteque profecta; quindi (dico) hauendo dimostrato per le sopradette cagioni la necessità della legge; soggiunse, che se essa hà questa · forza, & questa facoltà di far gli huomini buoni; farà necessario à colui diuenir Legislatore, che vorra rendergli con la sua cura, & diligenza tali, o pochi, o molti che sieno quelli, intorno à quali si propone di affaticarsi. La onde volendo dimostrarne che il trattare della Politica, che le restava, & della Republica, per dar compimento, & persettione alla Ciuil Filosofia, altro non è che trattare della Legislatrice; così " conclude, dubitando. V trum igitur deinceps videndum est, vnde, & quo- C. 10.L. " nom modo quis legibus ferendis idoneus esse possit? ma perche, come si è di fopra auertito, stimauano alcuni, che mai non si affaticarono ne gouerni, di poter insegnare altrui di esser buon Legissatore; perciò Aristotele volendo dimostrare quanto sia falsa questa opinione, dubita in co-, talguisa. An vt sit in ceter s artibus ab ijs, qui in Republica gerenda versan- C. 10.L. , tur, hanc facultatem comparaturus est? (iuilis enim pars esse videbatur legum " ferendarum facultas. An vero aliter se res habet in ratione Reipublice gerende, atque in reliquis tum frientijs, tum facultatibus? neeteris enim eosdem vide-, mus artem, facultatemque agendi tradere, & facultatis munere fungi, vt Medi-2005, & Pictores. At Rerumpublicarum administrandarum scientiam docere ac , tradere se prositentur sophiste: eorum tamen administrat Rempublicam nemo, >> sed i qui in Republica gerenda versantur : qui quidem, & facultate quadam. freiin

es fretisvsuque potius quam mentis agitatione ac ratione, hoc agere videri possunt.

A chi appartenga secondo Aristotele di compor leggi. Qual fosse lo scopo di esso ne libri della Politica. Si tratta della natura della Legislatrice. (ap. 116.

Vesta dubitatione risolue Aristotele con il mostrare, che appartiene in somma al Politico, & à colui, che hà esperienza de gouerni di ester Legislatore: si come ciascuno nel luogo sopradetto potrà vedere: concludendo che nella Legislatrice, come anche da noi si è di sopra contra Eustratio dimostrato, non può essere separata la cognitione vniuersale dalla particolare, se ella hà da esser posseduta perfettamente. Per la qual cosa proponendo quello che gli restana à trattare; conginnge con meraniglioso nodo il fine della Etica con il principio della Politica, così dicendo. Cumitaque Antiquiores negocium de legum latione imperuestigatum pretermiserint; melius fortasse est vi nosipsi id consideremus: atque omr ino de Republica: vi pro viribus Philosophia, que ad humanus res spectat, verficiatur. Quo circa si quod a veteribus recte dictum est, id con abimur recensere: de inde ex collectis rebuspublicis que nam sint ca considerabimus, que Civitates, & singulas Respublicas, & corrupunt, & conservant, quasque ob cars as alie bone, alie è contrario administ. entur. his enim consideratis, que nam optima Respublica sit, & quemodo vnaqueque instituta, quibusque legibus & moribus ptens, magis perspicere poterimus. Sumpto igitur hine inito dicamus. Dalla quale conclusione si raccoglie (s'ionon sono inganato) chiaramente, che la Legislattice comprende, & abbraccia tutta la facoltà Politica che perciò soggiunge Aristotele: Et omnino de Republica. quasi voglia mostrare i segnenti libri della Politica non effer altro per suo parere in questo luogo, se no vn trattato della Legislatrice! Quindi nel quinto dell'Etica mostra, che essa Legislatrice non è altro se, non la giustitia vniuersale, & cheabbraccia tutte le virtù. & la facoltà Ciule: dicendo esser cosa manifesta, che essendo ingiusto colui, che trasgredisce le leggi, & quello giusto, che le vbidisce; tatte le cose legitime in va certo modo sono anche giuste: & legitime debbiamo dir, che sieno tutte le cose diffinite dalla Legislatrice, & giusto ciascuna di esse: & che le leggi parlano, & determinano di tritte le cose in tal maniera, che si propongono quello, che conuiene, & torna comodo ò à tutti, ò à migliori, ò à quelli, che frà gli altri sono principali rispetto alla virtù ò altra cosa simili: & che quindi nasce, che in vn modo noi chiamiamo giuste quelle cose che hanno forza di cagionare, & di consernare la fesicità, & le sue partià tutta l'adu-

8. 3. L.

Radunanza Civile: commandando la legge, che il forte faccia le operationi à lui conucnienti: come per atto di essempio, che il luogo, & l'ordine assegnatogli nella Battaglià vilmente no abbandoni; che nonfugga; che non getti via l'armi : al temperante, che non commetta adulterio, ne stupro: al mansueto, che non batta alcuno, è dica male: & ficendo il simile intorno all'altre virtu, & vitij parte con il commandare, che si fuccia alcuna cosa, parte con il vietare, che non si faccia: & che perciò quella giustitia altronon è se non quella, che noi diciamo virtù perfettà: non però semplicemente, ma riferita ad altri. onde pare che sopra tutte l'altre virtu la giustitia sia ottima, & tenga il primo Juogo: & chene Espero, ne la stella matutina sia tanto risucente, & muoua chi la riguarda à maggior meraniglia con il suo splendore da che poscia è nato il prouerbio, Iustitia ma alias virtutes continet omnes. concludendo che ella è sommamete persetta, perche è vso di virtù persetta: & persetta debbiamo dire che sia, perche chiunque la possiede, sene può seruire pergiouamento d'altri, & non solo per se stesso. Nel qual discorso molto degno di esser tutto accuratamete considerato per ben'intendere la natura della Legislatrice; vediamo, che spetialmente quelle parole, Quo circa mo modo iura appellamus ea, que vitam beatam, einsque partes ciuili societati conciliare, & consernare possunt, dimostrano segnatamente la Legislatrice altro veramente non essere, se non la facoltà Politica, secondo Aristotele dicendo egli, che le cose giuste, che sono l'oggetto delle leggi (& aggiungiamo noi) le leggi istesse (diffinite perciò forse da alcuni, come habbiamo nel sesto della Topica, misura, & imagine del giusto naturale) producono, & conservano nella. società Ciuile la selicità, & le sue parti. il che essendo propria operatione della facoltà Politica; ne converrà di confessare, che Aristotele in questo luogo faccia l'istesso l'vna, & l'altra.

Qual sia l'offitio del Legislatore secondo Aristotele. Come la Legislatrice sia.

L'istesso con la facoltà Politica des come differente. (ap. 117.

Vindi affermo nel settimo della Politica esser vstitio del Legislatore di considerare, come convenga di comunicar la Républica à Cittadini, & glivssici publici, & quali sieno atti à comandare, quali ad vbidire. Que (dice egli) qua ratione siant; & quomodo sit Kepublica communicanda, munus est Legislatoris considerare. & poco più di sotto. Sed quoniam Ciuis, & imperantis eandem virtutem esse statuimus, quam viri optimi, eundemque parere prius oportere, deinde imperio
fungi; hoc legum latori providendum, & considerandum est, quomodo, & per

que

6.7.

C. 1.

C. I.

C. 1.

y que studia, & exercitationes viri boni siant, & qui sit vite optime finis. Oue vediamo che il Legislatore in somma tant' oltre distende i suoi confini nelle considerationi Ciuili, quanto il Politico. & poco di sopra haueua attribuito la medesima materia all'vno, & all altro, necessaria à coloro, che vogliono fondar Republiche. Sie homini Ciuili (disse egli) legumq;

latori apta, conuenien que materia adesse debet. Per la qual cosa vedendo noi ad ogni passo ne libri Politici così bene spiegata la natura, & l'vssitio della Legislatrice; non dourà recare alcuna meraniglia, se nel descimo dell'Etica disse, come di sopra su da noi anertito, che il proporsi di trattare della Legislatrice altro non era, che il proporsi di trattare della Politica, il che riprona l'opinione di coloro, che (come a suo loce go si è notato) hanno creduto, che il trattato della Legislatrice sia intuitto disserente dal trattato della Politica: & se perciò nel terzo dell' Etica, & della Politica, come pure di sopra si è veduto, attribuì al Politico, & al Legislatore il medesimo sine, & vssitio: & nel settimo disserimente, che appartiene al Politico di far se leggi in quelle parose addotte da noi ne passati discorsi: Ad hecigitur omnia spessanti viro Ciui-

C. 14. S., addotte da noi ne patsati discors: Ad hec igitur omnias pettanti viro Ciui"li condende sunt leges tum per anime partes, tamen per ipsarum actiones. Sart
dunque la Legislatrice, presa in questo sentimento, cioè in quanto abbraccia l'universale, & il particolare, la Cognitione, & l'esperienza, il

medesimo, che la facoltà Politica & questo (si come raccogliamo dal passifato discorso) particolarmente per due ragioni l'una perche, come

ha dimostrato Aristotele nel terzo, & nel quarto della Politica y le leggi si deono accommodare alle Republiche, & non se Republiche alle leg-

gi:ma non potranno essere accommodate le leggialle Republiche dal colui, che di esse Republiche, & delle sue forme non haurà essatta co-gnitione: ma la cognitione di esse appartiene al Politico: adunque non

potrà esser alcuno vero, & buon Legislatore, che insieme anche nonsia vero, & buon Politico. l'altra ragione è, perche, come habbiamo

parimente nel terzo, & nel quarto della Politica, la Republica none altro, se non vin ordine di coloro, che habitano nella Città e quest'or-

dine altro non è, se non la legge: come anche à suo luogo si mostrerà nel c. 4. 5. , seguente libro: che perciò disse nel settimo della Politica: Nam lex or-

nem. Ma à chiunque altro può appartenere di conoscere quello, che sia la Republica, & ordine di lei , & seguentemente la legge, se non al Politico? Che se poi vorremo pur dire, che la Legislatrice sia in alcuna sin a parte differente dalla sacoltà Politica; ciò sarà vero solamente inquanto, che nel sociamente de leggiscome di sopra si è accennato, & si dira nel seguente libro più pienamente al suo luogo; essa tralasciando il pates

tico-

& be

ticolare, non può hauer riguardo, se no all'vniuersale. La onde si dourà concludere, che la facoltà Politica, & la Legislatrice sieno vn medesimo habito in tanto nell' essenza differenti, in quanto, che la facoltà Positica dice sorse primamente, & per se esperienza, & attione, & cognitione de particolari; ma congiuta però con la cognitione de gli vi inersali: la Legislatrice primamente, & per se la cognitione de gli vi ifali; ma cogiunta però co la cognitione de particolari, & co l'esperieza.

Che la Legislatrice riguarda secondo Aristotele particolarmente la fondatione delle Republiche. Qual sia maggior cosa il sondatione dare, ò il conservare. Cap. 118.

A per far maggiormente nota la natura di essa Legislatrice; le alcuno domandasse qual' vshitio sia particolarmente il suo: Ris--pondo con l'autorità di Aristotele nel terzo della Politica, che egli è il formar da principio, & fondar la Republica, & ecco le sue parole. 3. Satius est igitur vt legum lator ab initio sic Rempublica constituat, vt nullum C. 9. S. 25 tale medicamem tum desideret, che perciò disse nel settimo libro. Atta- C. 14.S. men qui ex Grecis optimam Reipublice formam his temporibus habere putantur, > & legum latores, qui has Respublicas condiderunt & c. la quale autorità se hauesse confiderato Ciriaco Strozza nell'aggiunta, che fece alla Po-- litica d'Aristotele; non haurebbe, diuidendo la Politica dalla Legisla-. trice attribuito ad essa Politica la fondatione. Aggiungo, che suo vffitio non solo è il fondare la Republica: ma il conseruarla ancora. che cosi insegnò il medesimo nel quarto libro. Nam facultate preditum esse C. 1. oportet intelligendi data Respublica quo modo constitui ab initio possit, & qua ratione postquam suerit constituta, diutissime conservari. il che sa egli all'ho-6.3. ra, che con le leggi, che và formando, hà riguardo alla sua perpetuità, & conservatione. & questo è quello, che sù detto da noi nel primo libro contra coloro, che volendo diffinire la Ragion' di Stato, & dicendo no esser altro, che vna certa notitia di fondare, & conseruare le Republiche, & gli Stati; haueuano più tolto diffinita la Legislatrice. Et se alcuno domandasse qual sia maggiore di questi due, ò il fondare, ò il con-- servare vna Republica; risponde à ciò nel sesto libro Aristotele, così "dicendo; Est autem legum latoris munus, aceorum qui talem quandam Rem- C. 5. S. , publicam constituendam susceperint; non maximum opus strucre, nec strucre so-, lum, sed multo etiam magis rationem, qua diu conseruetur inire. nam vnu, at t , alteru, tresue dies qualemcunque Reipublice ratione conservari non est difficile. Dalle qu'ili parole habbiamo, che il cosernar la Republica è di gran luga più nobile, & importante attione della Legislatrice, che il fondarla.

Che proportione habbiala Legislatrice con la Consulta-

Ora hauendo noi dimostrato quello che veramente sia la Legiflatrice, & quale il suovstitio, & come sia il medesimo con la facoltà Politica, & come differente; è hormai tempo; che passando all' altra difficultà, vediamo, che proportione ell'habbia con la Confultatina, & quale in somma di queste due parti sia nel gouerno Civile, più nobile, & eccellente il che acciò possiamo più commodamete essequire, è necessario, che inanzi ad ogn'altra cosa, dicendo ancora due parole della Legislatrice, noi mostriamo, che proprianiente considerata, ella non è finalmente altro di sua natura, che essa Consultativa per sentenza d'Aristotele: se bene viò perauentura à mosti pareranubuo, & à prima vista forse anche fasso. Habbiamo dianzi detto, che la Prudenza, & la facoltà Politica sono vnistesso habito: habbiamo di sopra veduto al suo luogo, che l'operatione perfettà della Prudeza ècomposta diquelle tre operationi dette Configlio, Giuditio, & Precetto: & che: di questa sua perfetta operatione tutte le spetie di essa sono partecipi ac habbiamo veduto, che parte, & specie della Pradeza Politica e la Legiflatrice: finalmente habbiamo veduto, che la facoltà Politica & la Legislatrite sono l'istesso, & che non può essere Legislatore, chi non è Politico: hora da tiitte queste propositioni, ne caujamo due conclusioni importantissime: Evna, che il far leggi sia vstitio della Prudenza. conciosia che se il far leggi è vstirio della Legislatrice; & essa Legislatrice altro non è che Prudenza; ne seguita per necessaria conclusione, che alla Prudeza appartenga il forman leggi: & questa verità vediamo che nel decimo dell'Etica fù espressa da Aristotele chiaramente nel luogo di sopra apportato, quando disse, che la legge è vna ragione nascente da qualche mente; & Prudenza : L'altra conclusione è , che la Legista. trice è vna buona consultatione: & perciò, conte di sopra si è detto, di fua natura ; consultativa . conciosia che se la Legislatrite è vna certa. Prudenza, & èvna spetie diesla; & la Prudenza, come si è veduto, no può stare senza la buona consultatione, anzièvna buona cosultatione, & cialcuna spètie di les partecipa necessariamente di questa operatione; ne segue anche necessariamente, che essa Legislatrice sia vna buona consultatione, & di suanatura consultatina E di questa veritachiaroargomento il confiderare che la legge non è altro, se non il precetto, che esce dalla mente del Legislatore, & del Prudente: & che il precetto, come di sopra si è veduto, contiene necessariamente la consulta, & · il giuditio: che perciò disse Aristotele mel decimo dell'Etica esser necellaria

6.9.

Politico: non essendo le leggi altro, che opere Politiche; diciamo opere dell' Intelletto pratico del Prudente: & che in ciò consiste l'inganno de gli Antichi Sophisti: i quali non intendendo questo punto vanamete si diedero à credere di poter insegnare la scienza del compor leggi, & che il formarle sia molto facile: mossi da questa ragione, che non sia malagenole il scieglier le migliori, quasi che il dar giuditio di esse, & quali à qual Republica, & gouerno siano conuenenoli, non sia, come dice Aristotele, cosa importantisma, & sommamente difficile. il qual giuditio no può venire se non dal vero Politico, & Prudente, & dal buon Consigliere: conciosia che la Prudenza del ben consultare secondo Aristotele nel sesso dell'Etica consiste, come di sopra si è veduto al suo luogo, in quella vera estimatione, ò diciamo in quel vero, & retto giuditio, che dà esso Prudente delle cose ben consultare.

Si apporta en luogo del decimo dell' Etica. Che la Legislatrice è per sua natura consultante. (ap. 120.

M A sentiamo il discorso d'Aristotele nel decimo libro, che proua 6. 10.4 molto chiaramente la verità ch'io ragiono: il quale dopò l'hauer detto che i Sofisti, che stimano di saper insegnare altrui la sacoltà di compor leggi, s'ingannano in ciò di gran lunga: poi che mentre così dicono, mostrano veramente di non sapere ne' quello, che ella sia, ne' intorno à quali cose si affatichi. il che se fosse lor noto, non direbbono che questa facoltà nobilissima è l'istesso che la Retorica, & anche di minor pregio:ne stimarebbono esser cosa facile à coloro di formar leggi, i quali hauessero raccolto per commune opinione le migliori. perche (come esti dicono) di queste poscia potrebbono scieglier le più perfette: non potendo questo hauer luogo, perche la scelta delle migliori leggi appartiene alla Prudenza: & il dar sopra esse giuditio è cosa importantissi na, ne si può fare senza l'esperienza; dopò (dico) questo discor-" so, cosi conclude: Nam qui cuiusque rei vsu periti sunt, cum de artis operibus. , recte iudicant, tum quibus rebus aut quo modo ea, que par est effici, perficiantur: , o que quibus congruant, o concinant, sciunt. Imperiti vero preclare secuns ., agi putant, si non ignorent, reste ne an perperam opus effectum sit, quemadmoo, dum fit in pictura . leges autem opera Civilia videntur esse . quonam igitur pacte o, quis, aut ad leges ferendas aptus his effici, aut que sint, optime iudicare possit? ,, nam ne medicine quidem satis periti sieri videntur ex Commetariorum lectione. Sarà dunque la Legislatrice per sua natura consultante, & la legge vn' opera Civile, vna ragione, & vn precetto, che nasce dalla Prudenza,

C. 7.

& sarà esfetto della buona consultatione che à ciò per auentura riguandando Aristotele, disse nel sesto dell' Etica, che il buon configliere è quello, che può col mezo del discorso, & della consulta ritrouare quel-, lo, che è ottimo all'huomo. Bonus autem Consultor (dice egli) absolute ille ,, est, qui quod optimum homini ex agendis rebus est, coniectura assegui ratioci-

Ag. C.8.

, nando potest. il che sa egli spetialmente con il sormar la buona legge. Et perche non paresse ad alcuno, che sosse solo mio pensiero, che la Legislatrice sia consultatina, ecco oltre le ragioni addotte, l'autorità chiara di Eustratio nel sesto dell'Etica: oue cosi dice: De Prudentia diligentius ad huc considerat, de habitibusque ipsi cognatis, id est de familiari difpensatione, Legislatrice, & Civili . sunt enim he inter se cognate omnes, propterea quod omnes confultatine sunt; circa eaq; versantur, que homini sunt optima. nel qual luogo, come vediamo, afferma chiaramente che le parti della Prudenza sono congiunte fra loro: perche tutte sono consultative. da che segue necessariamente, che la Legislatrice ancora per sentenza di Eustratio sia consultativa. & l'istesso accennarono anche S. Thomaso, & Burleo ne Comentarij sopra il sesto dell'Etica: & 1. C.8., ecco le parole di S. Thomaso: Quedam vero dicitur Legispositio, id est Pru-

" dentia, ponendi leges: quedam vero est Politica id est Prudentia exequendi le-3, ges: & quelibet harum dividitur inconsiliativam, & indicativam . opor et .n. in agibilibus primo per inquisitionem consily invenire: secundo de inventis iudicare. & l'istesso dice Burleo ancora. la qual sentenza ancor, che possa patire difficultà rispetto à quello, che pone, la Legislatrice dividersi in consultatiua, & giuditiale; è però verissima quanto à quello, che pone, che essa Legislatrice sia in vn certo modo consultativa ancora.

> Che la Consultativa e di due sorti, & come s'intenda ch'ella sia uguale, & superiore alla Legislatrice. (ap. 121....

T Ora hauendo noi mostrato, che la Legislatrite è per sua natura L'consultativa; per sciogliere ogni dubbio, & per intendere à pieno intorno à ciò la mente d'Aristotele bisogna presupporre questa altra. verità, cioè che la Consultatina è di due sorti : l'vna vniuersale, che abbraccia tutte le cose più importanti della Republica, & perciò propria di coloro, che tengono in essa la somma Podestà: nel qual modo considerata ella è co npagna, & vguale alla Legislatrice, & tal nora anche. à lei superiore: come si dirà più di sotto, & questa è non meno persettamente della Legislatrice partecipe del precetto: non si douendo intendere, ne hauendo inteso Aristotele quando nell'Etica, & nella Politica di essa hà parlato, & satto mentione, che ella inutilmente si sermi

folo

folo nella consulta, & nella prima operatione della Prudenza: ma che pussando alla seconda, ch'è il giuditio, tutta si fermi nella terza, ch'è il precetto, come in suo vero fine che perciò Aristotele le dà facoltà di temperar le leggi, di formarne delle nuoue, & de risoluere in somma intorno alle cose più gravi della Republica quello, che si debba fare. la qual facoltà le sarebbe da lui data indarno, se ella fosse per sua natura riposta solo nel consultare, & non passasse al giuditio, & al precetto. oltre che si è di sopra dimostrato, che queste tre operationi della Prudenza configlio, giuditio & precetto, come quelle, che conuengono ad esta Prudenza in generale, sono necessartamente comuni à tutte le sue spetie. L'altra sorte di Consultatina è particolare inquanto, che supposte le buone leggi, & la Republica ben formata, & i Magistrati; si affatica à configliare intorno à cose singolari, & intorno ad alcuni particolari accidenti, che tutto il giorno vediamo nelle Città auenire: nella. risolution de quali non consiste la s'lute, & la conservatione della Republica, ne altra cosa graue, che ricerchi ò interpretation delle leggi fatte, ò introduttione delle nuoue, ò alcun'altro ordine, & prouisione importante: & questa si suol lasciare all'arbitrio de gli altri Magistrati della Città, ne quali non risede la somma Podestà. che così dimostrò Aristotele nel quarto della Politica, facendo, s'io non erro, assai " chiara mentione dell'vna, & dell'altra Consultativa quando disse: Con- C. 14. 8. ueniant autem comitiorum duniaxat, & ferendarum legum causa: & cum est de bello paceque deliberandum, aut Magistratus corrigendi sunt. cetera consilio Magistratuum, qui cuique negocio sunt prefacti committantur. Que vediamo, che pone i capi de' Comitij, delle leggi, della guerra, & della corretione de' Magistrati', come appartenenti alla Consoltativa detta da noi vniuersale. & delle altre cose poscia, che dice lasciarsi al consiglio de Migistrari, che sono preposti secondo il bisogno alle cure delle Città: ne si mentione, come de' capi, che noi diciamo appartenere alla Consultatina particolare: & di questa spetie di Consultatina fauellò anche à mio gi iditio nel sesto dell'Etica Eustra io, quando disse: Est autembec sup. C. .. activa consultativa, euguod consultans particularia agir, ad institutasque leges, au mores reducit. Et dell' istessa intese Hippodamo, facendola la terza spetie di essaconsistativa: & volendo, che sopr'intenda alle cose publi-" che della Città & ecco le sue parolenel fragamento sopradetto: Tri-, um autem harum partium singule rursus in tres dividuntur. Consultative enim , partis alia quidem est, que presidet, alia que regit, alia que de publicis negotifs " statuit. Atque ea quidem, que presidet ea est, que prior considet, & de rebus , deliberat, de quibus postes ad senatum refert : ea verò que regit ea nimirum est,

ni que nune regit , vel ian antea eo munere est defunctia. La autem que de publicis

ne-

veg otijs statuit, alia multitudo est, que à priori parte proposita excipit; suffragifque & autoritate sua ea, que indicio suo commissa sunt, confirmat.

Come si debba intendere, che la Legislatrice sia superione, Ginfeliore alla Comsultatina. Si risolue il terzo dubbio principale mosso di sopra. (ap. 122.

D Iceuuto adunque questo fondamento per vero; non sarà forse, difficile à noi di mostrare, che nella dottrina d'Aristotele non è intorno alla Consultatiua, & alla Legislatrice alcuna varietà: conciosia cosa che in tutti quei luoghi addotti di sopra, oue egli asserma, che nella Consultativa risede la somma Podestà della Republica, che in essa è l'arbitrio del moderar le leggi; hà inteso della Consultatina, detta da noi di sopra, per cagione di maggior chiarezza, vniuersale: non perche non consideri le cose particolari ancora: percioche queste considera spetialmente, come si mostrerà nel seguente libro: ma perche abbraccia gli assari più graui, & seguentemente si può dir il tutto della. Republica: riguardando anche l'vniuersale, oue ne sia il bisogno: come quando forma ordini, & leggi: mirando esse leggi, come si è detto, & si dirà nel quarto libro; solamente l'vniuersale: il che non sà la Consultatina particolare: & questa è l'istessa Legislatree, & anche nel modo esposto à lei superiore. onde non dalcuna marauiglia, se nella Republica, & fra le parti della Prudenza Politica occupa luogo si riguardeuole. Quando l'hà fatta inferiore ad essa Legislatrice, come spetialmente nel sesto dell'Etica, & l'hà accompagnata con la Giuditiale, volendo, che solo si affatichi intorno à singolari, & alle cose men graui, & importanti della Republica; hà inteso della Consultativa particolare. Ne rechi ad alcuno maraniglia, se nel sopradetto luogo del sesto dell'Etica, dividendo Aristotele la Prudenza Civile nelle sue parti, anteposte à tutte la Legislatrice: intendendo sotto il suo nome la Consultatina vniuersale ancora: & espresse solo la particolare: ne sece alcuna mentione, che essa Consultatiua fosse maggiore, ò vguale ad essa-Legislatrice: ò almeno hauesse alcuna autorità sopra le leggi. perciò che trattando iui Aristotele della Prudenza in generale, & appartenendo à i libri Politici non à i Morali di considerare questo capo, & che proportione habbia la Consultatiua con la Legislatrice; gli bastò di cóprenderla sotto essa Legislatrice: esprimendo la Consultativa vniversale con questo nome, che segnatamente significa il nobilissimo essetto suo seà tutti gli altri, & la sua principalissima operatione, che è il precetto. cioè il formare la legge: la quale, come precetto, & commandamento è il vero fine della Prudenza. & fece mentione della Consultatiua

C. 8.

ratiua particolare, come di cosa manisesta, & in cui non cade alcuna dubitatione. ne questo è mio pensiero, ma del divino ingegno di San. Thomaso d'Aquino: il quale nella Somma esponendo in questo luogo per Legislatrice Prudenza regnante, & adducendone la cagione, pers, che con tal nome Aristotele l'esprimesse; cosi dice: Ad tertium dicendu , quod Philosophus denominat regnativam à principali asturegis qui est leges , ponere, quod & si conueniat alus; non conuenit eis, nisi secundum quod participant aliquid de regimine Regis. Da tutto questo discorso si scioglie il terzo dubbio principale lasciato di sopra da noi in deciso, per risolutione del quale sù detto esser necessario di considerare quello, che Aristotele habbià inteso per la parte Consultativa ne suoi libri della Politica, & dell'Etica: & che proportione, & affinità habbia voluto hauere con la L gislatrice; il che hauendo noi essequito; rispondendo al dubbio sopradetto diciamo, che la Consultativa presa nel primo sentimento, & inquanto ella e il medesimo, & anche nel modo dichiarato superiore alla Legislatrice; è la più nobile, & eccellente parte della Prudenza Politica . ne ciò, come si è veduto, è punto contrario à quato dall'istesof si estabilito nell'Etica. Diciamo in oltre, che l'oppositione fatta ch' ella non possa esser tale; perche inquanto Consaltativa non è partecipe del fine, & deila propria, & principale operatione della Prudenza; non conclude, percioche come si è detto, per Consultatina nella Republica Aristotele non intende il consigliare, & il discorrere solamente ma intende, che sia accompagnata dalle altre due operationi, cioè dal giuditio sopra se cose consultate, & dal precetto, & commandamento sopra le giudicate: anzi diciamo, che questo è il solo, & vero fine della Consiltatina presa nel primo sentimento, come anche di sopra si è : ATT, TOOK, V with the state of the state of

Stratta della natura della seonda operatione della Prudenz adetta, Giuditio, & da Greci volsus; & come è genere dell'operatione della Giudiviale; & qual sia detta operatione. (ap. 123.)

A hauendo noi nel discorso precedente seuate se dissicultà, che hauendo mostraro che nelle parole d'Aristotele non è intorno ad esse alcuna varieta, ò contradittione: hauendo parimente risoluto il terzo dubbio principale; resta che per piena cognitione di quanto trattiamo si seui da noi ogni dissicultà, che potesse sorgere nell'animo di chi sege per se cose dette di sopra intorno alla Consultativa, & alla Giuditiate: avenga, che di essa Consultativa, & della sua eccellenza sia per

I1 3

trattarsi da noi pienamente nel seguente sibro. E dunque primieraméte da sapere, che la seconda operatione della Frudeza detta Ciuditio. & Giudicare, & da Greci xpioso & xciver : onde si dice poi anche Giudice, & da Greci, Apirno; considerata in vniuersale, è come genere, & abbraccia l'operatione dell'altre spetie di essa Prudenza, che consistono nel Giuditio: & inparticolare quella, che ritenendo il nome di genere si domanda Crisis, cioè il Giuditio sopra le cose cosultate: & l'operatione della ginditiale detta sin, cioè Giuditio, & più propriamente parlando, Sentenza (che così da qui auantila chiameremo per cagione di maggior chiarezza) data dal Giudice. il che è proprio della Giuditiale; nomata perciò da Aristotele Dicastica, & il Giudice Sinastis, & viene da, Sinany, che i Latini dicono ius, che è l'oggetto della Legge: che cosi insegnò chiaramente nel quinto dell'Etica Aristotele, chiamado il Giudice con leggiadrissima metafora. Ius animatum: quando dopò l'hauer detto, che il giusto, che corregge & emenda, è mezo frà il guadagno, & la perdita: & che perciò quando si contrasta di alcuna cosa, fi ricorre al Giudice: essendo l'andare al Giudice, andar al giusto: poiche il Giudice non pare che sia altro se non vn giusto animato: & che il cercare il Giudice non è altro, che cercare il mezo; onde alcuni lo chiamano peristor, come quello, che ritroni, & giudichi il mezo: quasi che sia facil cosa, che ciascuno ottega il giusto, che a lui conviene, se otterra il mezo. da che habbiamo, che il giusto è vn certo mezo, & che tale è il Giudice parimente: onde esso Giudice rende vguale ogni inegualità, non altrimenti che, essendo divisa vna linea in due parti ineguali; tutto quello, che supera la metà di essa, ne venga lenato, & aggiunto alla mi-, nor parte: dopò dico l'hauer tutto questo discorso così conclude: Toto autem in duas partes equales diviso, tum se suum dicunt obtinere, cum partes equales abstulerint. Est autem equale medium rei maioris, & minoris proportione arithmetica; propterque hanc adeo causam ius à Grecis Sixuor appellatur quia Sina istiv, id est in duo equalia divisu est: per inde ac si quis dixerit Sinauor: & Sixaorn's nominatus est, quasi dixaorn's, que vox eum significaret, qui rem in duas partes equales secat. Intorno al qual discorso, per intelligenza delle voci Nixa, & Sixasthis veggasi quello, che nel sesto della Topica ha scritto Aristotele: oue dice, che il dividere vna cosa, sixa, è dividerla in parti pari, & vguali: essendo questo termine tolto da suo, che è parti. Sarà dunque la seconda operatione della Prudenza detta usiono, cioè Giuditio, come genere della Dicastica, ò giuditiale: onde Aristotele nel quarto della Politica chiamò con l'istessa voce generica, l'operationi

delle tre parti poste da lui in quel luogo, come comuni ad ogni Republica: cioè de Consiglieri, de Giudici, & de Magistrati: & ecco le

C. 3.

C. 7. L.

C. 14. S.

fue

. 2

fue parole: Necesse est autem ve vel Ciuibus omnibus hec omnia indicia committe mittantur, aut quibus dam omnia &c. Il qual luogo approua anche quello che di sopra si disse, cioè che per Consultativa noi debbiamo intendere la Cosultativa accompagnata con il Giuditio, & con il consultare semplicemente senza il sine à cui è dirizzato.

Di chi sia propria la Giuditiale, & qual la sua natura secondo Aristotele.

Qual differenza sia frà l'Arbitro, & il Giudice. Cap. 124.

E pradetto del quinto dell'Etica, che la Prudeza Giuditiale è propria del Giudice, che hoggi si domanda Dottor di leggi: essendo detta Dicastica da Dicastes, & Dicastes da Diceon, come dianzi si diceua, das quale anche è detta suaosovo, che vuol dir Giustitia: & la propria operatione della Giuditiale è quella, che habbiamo detto nomarsi Nine cioè Sentéza: la quale necessariamente riguarda, & presuppone la Legge, che altro non è che il To Sinauor, cioè il Ius ridotto in scrittura, & in precetti. Et questa è la differenza, che è frà l'Arbitro, & il Giudice, che il Giudice è legato, & obligato alla legge, & alle sue parole: & secondo quelle couiene, che dia la senteza. Onde Aristotele nel primo della Re- C. 1. & torica voledo mostrare, che la natura della giuditiale è molto ristretta, , disse, che al Giudice conviene di lasciar pochissime cose. Maxime igit (dice egli) conuenit rette latas leges que cunque possunt omnia ipsas distinguen re, & quam paucissima relinquere ijs, qui iudicant. aggiungendo che di ciò primamente è la cagione, perche è più facile di trouar vno, che pochi ò molti, i qua i sieno veri Prudenti, & possano perre rette leggi. Secodo perche il compor leggi no si fa, se no co vna marura cosideratione, & di lango tempo: ma i giuditij prestamente, & in breue tempo si diffiniscono: onde con molta difficultà si hà in essi al giusto, & à quello, che con-, uiene quel riguardo, che si dourebbe. Terzo perche, come egli conclu-,, de, Quod omniu est max mu, Legistatoris iudiciu non est de rebus singularibus, nec de presentibus, sed de futuris, & de vniuerfalibus. At (oncio & Iudex de presentibus & definitis iudicant, quibus cum, & amor, & odium, & propria vtilitas coniuncta sepe numero est: ut non amplius possint perspicere satis id, , quod verum est sed obscuret indicium propria incunditas, vel molestia. Il qual discorso sopra ogn altra cosa discopre maranigliosamente, come vediamo l'imperfettione della natura della Giuditiale: & non meno anche quella della Legislatrice: si come si mostrera nel seguente libro, oue sono da notare appresso quelle parole. At Concio, d'Iuder &c. conciosia che per la voce Concio (che per auentura Bernardo Segni non interpretò bene Senato, & Senatori, & il Caro nella

sua versione men propriamente quelli, che determinano i Parlame nti) egli intenda à nostro giuditio la Consultativa, così vniuersale, co me particolare, di cui si è di sopra da noi parlato: facendola, come vediamo, differente dalla Giuditiale; & dice Concione hauendo riguardo all'vso di Athene, & dell'altre Republiche della Grecia: le quali hauenano per costame di consultare nelle Concioni, & di risoluere tutte le facende del gouerno, anche le grauissime, & quelle, che habbiano dette appartenere alla Consultatina vninersale. delle quali Republiche perciò disse Cicerone pro stauo, Grecorum tote Respublice sedentis Concionis temeritate administrantur. Per la qual cosa non si potrà vdire Enstratio se suoi Commentarij sopra il sesto dell'Etica, mentre volendo trattare di quella spetie di Prudenza particolare, che Aristotele domanda Consultatiua, & seguentemente della Cosultatiua particolare compagna della Giuditiale, ma perciò da lei differete, come pure vuole l'istesso Eustratio; le attribuisce nondinieno le Cocioni, che contengono, come si è detto la Cosultatina vniuersale ancora: & in oltre le Cosulte, & i Magis-1. C.8. " trati in generale, & ecco le sue parole. Altera autem inilis proprie, & , indiciaria dicitur, quia talis resipsa, & operatione est : tametsi metius est, ot 💦 🤙 55 cinilis quam iudiciaria appelletur: quippe oum non tam iudicia, quam confilia 2) quam Magistratus, quam Conciones, ceteraque omnia Civilia administret Et nodimeno è più vero che alcun altra verità, che le Consulte in generale, i Magistrati, & le Concioni, & finalmente tutte le attioni Ciuili; abbracciano anche la Consultatina\_vniuersale, & la Legislatrice, & non esprimono la Consultativa particolare solamente, di cui parlò in quel luogo Aristotele: come vedrà chi legge sensataméte le sue parole

> Si tratta pure della differenza del Giudice, & dell' Arbitro. Quello, che propriamente significhi la voce Sian secondo Aristotele Si apporta un luogo del primo della Politica. (ap. 125.

& di cui intese parlar Eustratio ancora ne suoi Commentarij.

Dunque (ritornando al nostro proposito) il Giudice in tutto obli-L gato alla Legge. L'Arbitro poi no folo non ha quest obligo: ma ponendosi l'equità inannzi à gli occhi, non può per sua natura, ne dee riguardare alle parole di essa Legge: ma solo alla mente del Legislatore: come si dirà nel seguente libro più à pieno. checiò insegnò Aristotele nel primo della Retorica frà molti altri luoghi, dichiarando quello che C.13.R. », sia equità: Et equum (dice egli) est quod preter scriptam legem sustum est.

, & poco dopò & humanis ignoscere equum est, & non ad legem, sed ad legis Christie

latorene

, latorem respicere. & più di sotto. Et ad Arbitrium magis quam ad sudicium. ,, velle ire . nam Arbiter equum intuetur, Iudex vero legem : & ob id Arbiter in-, uentus est, vt equum valeat. Et è talmente opposta la natura dell'Arbitrio ò secondo che alcuni dicono del Discreto, à quella del Giudice: che Aristotele nel secodo della Politica biasimò Hippodamo Milesio, per- C. 6. S. che hauesse nelle sue leggi ordinate, che il Giudice douesse ester Arbi-" tro. Illud quoque (dice egli) de iudicus perperam lege sancitum est, vt cau-, sa simpliciter intenta cognitor sententiam dividat, ex Iudiceque fiat Arbiter. Saranno dunque queste voci, & le cose per esse significate distanti secodo la priorità del tempo di questa forma: & prima to Sinauor il giusto legitimo, & Sinauovun, cioè la Giustitia, che è l'habito, che si affatica. intorno ad esso, come à suo oggetto: & da questo nasce il Smasno, cioè il Giudice, da cui viene la s'inn cioè la sentenza data secondo la legge: & da questa la parte della Prudenza detta Dicastica, cioè Giuditiale. Et. che questa operatione del Giudice detta Sin nasca dalla legge, & presuppoga essa legge; lo dimostrò Aristotele (se bene sarà inteso il suo pesiero) nel primo della Politica quando disse (secondo che noi confor-" me alla verità del Testo greco, interpretiamo) Natura quidem igitur om- C. 2. , nibus hominibus, in hanc societatem propensio est: & qui primus eam constituit, maximorum bonorum caufa fuit. quemadmodum enim homo perfectus omnium Animalium esto ptim us: sic & separatus à lege, & sententia omnium est pessimus. Senissima enim iniustitia est habens arma atqui homo arma habens, Prudentie nascitur, ac virtuti: quibus in contrarium maxime vti licet. quamobrem maxime iniquum est, & agreste, sine virtute; & ad venerem, & ad gulam pessimis. Iniustitia autem Civile est quoddam. enim vero sententia Civilis " societatis ordo est: sententia autem ipsius iuris iudicium. Hò detto secondo la nostra interpretatione, percioche se essa si conferirà con tutte l'altre, si vedrà esser molto differente: hanendo alcuni interpretato la voce Nun (replicata dal Filosofo in queste poche righe ben tre volte) Ius, altri, Iustitia, altri Iudicium, & iudicatio. anzi hauendola pure vn medesimo Interprete in si breue giro di parole, che Aristotele l'vsa, come si è detto, tre volte, con vna grandissima marauiglia variamente esposta: conciosia che nel primo luogo, oue egli dice separatus à lege, & d sententia; l'Interprete Antico hà à lege, & à Institia: & costil sepulueda, al Vittorio, & alcuni Moderni di non picciola fama, che hanno esposto il primo della Politica, & questa istessa lettione accettò S. Thomasone Moteses. sui Commentarij. l'Aretino hà dlege, & à ludicijs; concui consente l'Acciaolo. Dionisio Lambino, à lege, & iure. Nel secondo luogo oue Aristotele dice, enim vero sententia Ciuilis societatis ordo est, l'Interprete Antico ritiene la voce greça Sizu, & interpreta, DiKi enim Civilis commumitatio

nitatis ordo est. Sinn autem insti iudicium. Il Sepulueda Ius seguito dal Vistorio, & da alcuni altri: ma non gli parendo che fosse ben espressa la mente di Aristotele, aggiunge nel terzo luogo, Ius autem, atque Iudicin. L'Aretino accettò la voce Ius, & poi nel terzo luogo aggunse Iudicatio : & quindi alcuni hanno stimato, che nel secondo luogo sia posta per l'iltesso, che per la Legge. Il Lambino hà nel secondo, & nel terzo luogo. ,, Indieium, & interpreta cos: Nam indicium societatis Civilis ordo est: iuris autem disceptatio iudicium est. La qual varietà dimostra, che questo testo non è fin hora stato inteso; se pure è vero quello, che per verissimo riceuono communemente gli Espositori d'Aristotele, ch'egli invn medesimo luogo non vso vna voce istessa in dinersi sentimenti. re interpretation of the contraction of the contrac

> Bi continua à dimostrare il vero significato della voce Ninn. Si espone il luogo addotto del primo della Politica, & se riprouano gl'Interprets. Cap. 126.

Iciamo adunque noi, che questa voce Sinn, auenga che nel terzo della Politica sia posta a significare quello, che noi sogliamo dire giuditio, & causa: & in oltre, come nota il Budeo sopra la Pandette.

quella, che gli Antichi chiamarono la Dea de giuditij: significa nondimeno molto propriamente, come di sopra si è auertito, la sentenza, che da il Giudice per vigor della legge: per la qual cosa dipende, come si dicena, in tutto da essa legge. che così insegnò Aristotele nel primo 0.13 R., della Retorica nel luogo addotto da noi di sopra, dicendo: Nam Ar-, biter equum intuetur : Iudex verò legem. la onde nel quinto dell'Etica vo-, lendo diffinirla, l'accompagna con la legge, & cosi dice: Lex autem inter , eos est, inter quos est, & l'astitia: Sinn autem iuris & iniurie iudicium eff. One la voce indicium, che risponde alla greca visis dimostra la verità di quanto si è detto di sopra, cioè che questo termine Crisis è come genere rispetto alla sentenza, & all'operatione della Ginditiale. Perciò con sommo artificio, tutto che mal conosciuto da gl'Interpreti nel luogo sopra posto del primo della Politica dopò la Legge pone la voce s'an cioè la Sentenza, come nascente dalla Legge. Per la qual cosa hauendo detro, che la Giustitia è di sua natura Civile, per prouarlo dall' effetto, & dall' operatione di essa Giustitia; soggiunge, che la Sentenza è va ordine della società Ciuile: & che essa sentenza, come nel quinto dell'Etica haueua detto, altro non è se non vn Giuditio del Giusto:mail Giusto detto da Latini Ius da Greci Sincuor, è (come si è auertito più d'vna volta) oggetto della Giustitia: & ridotto in iscrittura, & precetto, non è altro, che la Legge istessa; che questo è il lus legitimum,

C. 6.

di cui si parla nel quinto dell'Etica : & vuol dire in somma Aristotele. che se la Sentenza è vn ordine della compagnia Ciuile: & essa Sentenza altro no e, che Giuditio del Giusto scritto, cioè della legge, oggetto della Giultitia, & per cofeguenza operatione nascente da essa Giustitia, di cui è proprio di affaticarsi intorno al suo oggetto; ne seguirà che essa-Giustiria sia cosa Civile, cioè che riguardi più persone, & non vn solo: & che perciò presupponga, & affetti compagnie, & adunanza Ciuili, & in esse solo si ritroui: conciosia cosa che la sentenza sempre riguarda, & presuppone l'interesse del terzo, & più persone: dichiarado quello, che sia giusto frà di loro. la onde con ragion si dice esser vn' ordine della compagnia Civile. che perciò Aristotele parlando nel primo della Retorica della Consultativa, & della Giuditiale: & mostrando qua- C. 1. to nella Republica fia più nobile essa Consultatiua, come nel seguente libro si auertirà al suo lougo, affermo, che la Giuditiale si affatica intorno à contratti. il che presuppone l'adunanza Ciuile, & l'interesse d'altri: & che nella Consultatina si giudicano delle cose proprie, ma nella Giu-" ditiale dell'altrui: & ecco le sue parole: In indicialibus vero id non sat est: C. 1. 3 , sed opers precium est arripere auditorem. de alienis enimiudicium est. Il che tutto se èvero, significarà bene la Giustitia, & la voce greca, che à lei risponde Sixuosum quell'habito che ènell'Anima nostra, & quella forma, per la quale noi operiamo non folo le cose giuste, ma anche giusta, mente: ma le operationi na scenti da cotal forma non saranno significate dalla voce Sixuo, come alcuni hanno stimato: dicendo questa segnatamére l'oggetto di esta Giustitia. Le regole però, & i Precetti ridotti in iscrittura, ò diciamo più chiaramente le Leggi; si possono, come si è a ertito, esprimere con tal voce:ma no già con quest altra l'inficome i medesimi hanno creduto. la quale tanto è lontana, che significhi la Legge, che, come si è detto, ella nasce da lei, & quella presuppone necessariamente. Il che voledo dimoltrare Aristotele asserma, che l'huomo separato dalla Legge, & dalla Sentenza: & vuol dire, che non habbia Leggi, ò hauendole, le rompa, & disprezzi: come disse dell'Incontinente nel settimo dell' Etica: cui risomigliò ad vna Città sornita de buone leggi, ma che non le vbidisca (il che all'hora fà l'huomo che non vbidisce alla Senteza data dal Giudice per vigor della Legge) è peggiore di tuttigli altri animali: soggiungendo quel bellissimo detto; & deguo d'esser scritto à lettere d'oro, che crudelissima, & apportatrice d' innniti danni è l'ingiustitia armata: & che l'huomo nasce, & hauendo l'armi, & alla Prudenza, & alla virtù, delle quali si può massimamente leruire in contrario. del quale difficilissimo luogo, & tanto variamente esposto da tutti gl'Interpreti, & qual sia la sua vera espositione seco-

do noi si ragionerà à pieno nel seguente libro . unique integnite il கூது, முற்று இண்டும் நிறு கொள்ளுக்கும் வரிக்கும் வருக்கும் இவர்கள்

- Che veramente secondo Aristotele la Consultativa è differente dalla Giuditiale. Si risponde à i luoghi, che juonano il contrario. ... (ap. 127.

สาขาบาราย (ประวัติการเกี่ยกราย) ในถอกการของ ของโครมาณ cho ena Ora ritornando al primiero nostro ragionamento, diciamo che fupposti li due fondamenti spiegati di sopra, sarà facile à leuare ogni varietà, & contradittione, che appariscanelle parole d'Aristotele - intorno alla Consultativa, & alla Giuditiale: & à mostrare, che proportione, & affinità habbino insieme: & qual di essa sia più nobil parte. Diciamo dunque primieramente, che secondo Aristotele la Consultatina è disserente dalla Giuditiale, si come egli testimonia & nel sesso andell'Etica, & nel quarto della Politica! Ne le parole apportate dellibro settimo turbano in parte alcuna questa verità conciosia che Arifotele dicendo Giúdici delle cose giuste, che poco di sotto chiamò necessarie, intese la parte Giuditiale: aggiungendo delle commode, & espedienti alla Republica, intese la Consultatiua. & si serui della voce Crisis: si come appare nel testo greco, come digenerica, &che abbraccia l'vna, & l'altra: si come di sopra si è auertito il che sece anche nell' istesso luogo del quarto della Politica: oue dopò i haver annouerate le tre partinecessarie ad ogni Republica, cioè Consiglieri, Magistrati, & Giudici : domanda le operationi nascenti da queste tre parti (il che pure ne passati discorsi si notò ) con la voce del genere infores giuditij: & ecco le sue parole. Necesse est autem vt vel inibus omnibus hec omnia iudicia committantur &c. Que Pietro Vittorio huomo per altro degno di fommalande nelle lettere greche, non sò per qual cagione partendosi da i termini comuni, & rice unti sinterpreti la voce milras, existimatio-- nes: & cofi faccia in ogn'altro beogo della Politica, oue Aristotele hib-... bia vsato questo termine. Non sara dur que vero, sche Aristotele facdeia il medefinio neli quarto della Politica la Confultativa, & la Ciudiviale: poiche, come si è veduto sle distingue: ma farà vero solamente, che eglicomprenda l'vna & l'altra: si come sà anche il Magistrato sotto questa voce comune. & vniversale whoes, cioè giuditio. il che pure 1. R. - vediamo ch'egli fecenel primo della Retorica: one cost l'operatione del Giudice, come di coloro, che configliaro, domando xpione, cioè giudity: Hic enim disceptator (dice egli) de principis indicati ot nibil alind opus sit nisi demonstrare remita se habere, ut ait is, qui consulit. in Iudicialibus pero id non sat est: sed opere precium est arripere auditorem de alienis enim iudicium est. Et non molto dopò vsindo pure questa voce del gene-

re, domando il Configliere koutho, cioè Giudice delle cose auenire, & il

C. 8. C. 140 # C. 8.

W . 16

Dicaste Giudice delle auenute: dicendo, secondo che noi interpretia, mo. Necesse est autem auditorem aut auscultatorem esse, aut iudicem: Six, dicem aut preteritorum, aut suturorum. est vero qui sutura iudicat, vi concionator: qui preterita, vi Dicastes. Il Consigliere adunque dà giuditio sopra le cose consultate, & d'auenire: & il Giudice sententiando, da parimente giuditio sopra le liti, & sopra cose passate. onde possono la
-Cosultatiua, & la Giudiriale comprendersi comodamente sotto questo
nome generico, & comune; potendosi ogni sentenza dir Giuditio,
nia non ogni giuditio sentenza, se propriamente parleremo, conciosia
che la sentenza (per lasciar hora molt' altre conditioni da parte) dipenda, come si è dimostrato, dalla Legge, & sia propria del Giudice.

Perche Aristotele habbia attribuito alla Consultativa il Giudicare - Che tutte le spetie della Prudenza sono partecipi delle tre sue operazion. Cap. 128.

NE rechi ad alcuno marauiglia, che ne luoghi sopradetti Aristote-le domandi l'operatione della Consultatiua, & il consigliare giuditio. percioche, come si è auertito per cosa importantissima più d'vna volta, egli intende per Consultatiua non la nuda consultatione: ma vn' operatione perfetta, & accopagnata dall'altre due: cioè dal Giuditio, & del Precetto. oue è da notare, che essendo tre le operationi della. Prudenza, & di ciascuna sua spetie, come si è detto à suoi luoghi tante volte, cioè Consultare Giudicare, & Commandare; Consiglio, Giudiditio, & Precetto; da queste tre operationi nascono le tre parti vecessarie à tutte le Republiche: cioè Consiglieri, Giudici, & Magistrati: in modo tale però, che ciascuna di esse le partecipa tutte: ma in si fatta maniera, che ciascuna di esse riluce maggiormente in ciascuna dello parti, che à lei corrispondono, & che con lei hanno proportione. onde hà perciò forza di darle il nome. conciosia che il Consigliere non solo consulta, ma giudica sopra le cose consultate : non solo giudica, ma ordina, che sieno esseguite: & nondimeno si resta con il nome di Consigliere, perche in esso riluce spetialmente l'eccellenza, & la forza del Consiglio, & di questa operatione, che noi domandiamo ben consigliare. Il Giudice parimente consulta prima, che giudichi, & dia la sentenza: & anche ordina, che sia essequita: & nondimeno si domanda segnatamente Giudice: perche il giudicare è il suo proprio sine, & in esso spetialmente riluce cotal operatione: & riceue, per cosi dire, la perfettione sua. Similmente il Magistrato no è senza consiglio; ne senza giuditio: ma perche in esso risplende spetialmente l'autorità, & il comandare: perciò si dice corrispondere alla terza operatione, che è il precetto. il che tutto è dottrina d'Aristotele nel quarto della Politica.

C.19., one rigionando de Magistrati. Maxime aurem, vt simpliciter dicam, Ma,, gistratus dicendi sunt illi, quibus tribuitus de aliqua re consultare, iudicare

precipere, & maxime hoc. enimvero precipere impery, Magistratusque natu-, ram maxime attingit. Ecco che al Magistreto attribuisce Aristotele il Configlio, Giuditio, & l'Imperio, è Precetto, che dir vogliamo, che sono le tre operationi della Prudenza Politica: come di sopra con il testi nonio pure diquetto istesso luogo, si è mostrato. ma spetialmente. gliattrib iisce il Precetto, dicendo che in questa operatione risplende massimamente esso Magistrato. Aggiungo di più (il che no trouo auertito da alcano) che da queste tre operationi della Prudenza nasce similmente la divisione delle parti di essa Prudenza, in Legislatrice, Cósultatina, & Giuditiale; rignardando la Legislatrice spetialmete il Procetto che riluce maisimamente nella Legge: come si è detto di sopra al suo luogo: la Giuditiale il Giuditio: & la Consultatina il Consiglio. Et se ilcuno dibitasse contra quanto si è detto intorno alla precedenza di queste parti, onde nasca che essendo il Giuditio più nobile operatione della Prudenza, che non è il Configlio; la Ginditiale non dimeno, che ad esso corrisponde, sia men nobile della Consultativa, che con la prima, & men perfetta operatione di essa hà proportione, cioè con il Consiglio: rispondiamo che dalle cose dette, & anche da quanto siamo per soggiungere, sara facile à chi legge intendere di coral varietà la cagione, & di cauare la solutione di questo dubbio. Quindi ne si apre la strada (per ritornare al nostro proponimento) da scioglier la disfic leà proposta, che Aristotele sotto i Consiglieri intendi i Giudici ancoranel settimo della Politica; conciosia che volendo egli in quel luogo ridarre le parti della Città à due C pi, si come di sopra haneua dimostrato, che l'adoperare le forze, & l'ingegno si con jengono à dinerse età, & persone; cio si acconciamente, esprimendo la Militare, & la Consultatina: abbracciando sotto essa Consultatina, come prima operatione, & inquanto ciascuna delle altre due parti, come si è detto, non è senzessa; li Giudici, & li Magistrati ancora. & che tatte le setie della Prudenza sieno partecipi delle tre operationi, di essa, si è detto di sopra: & che tatte le parri della Prudenza Politica sieno consultatiue: & ch inquanto tali sieno congiunte sca loro, si è anche di sopra confermato con l'autorità di Eustratio nel sesto dell'Etica: dalla quale cauiamo necessariaméte, che la Guditiale ancora si può in vn certo mododir Cófultari ia, la onde non polliamo perciò raccogliere da questo luogo, ch' eglifaccia il medesimo la Consultativa, & la Giuditiale: & che questa intenda sotto nome di quella; one pure vediamo l'vna dall'altra dinisa

C. 9.

, ben due volte: dicedo egli poco di sopra: Nam fieri potest vi emnes Agri- C. 9. 8, cole sint, & idem opifices, üdem Consultores, & idem Iudices. & appresso:

, Sed cum genus militare adsit, & item evrum, qui de rebus commodis consultant,

, & qui iudiciales controuersias cognoscunt; & hi potissimu partes Ciuitatis esse

pideantur, & c.

Si considera un luogo difficilissimo del sesto dell'Etica. Si apporta l'espositione di Eustratio se pea esso, & si riproua. (ap. 129.

D'Aquesto discorso habbiamo la vera interpretatione d'un luogo difficilissimo d'Aristotele, che ben inteso, dimostra chiaramente che per Consultatina appo lui, si possa tal' hora anche intendere la Giudiriale ancora il qual luogo è perciò necessario di esporre qui con ogni diligenza, & apportarne la sua vera interpretatione, il che saremo tanto più volontieri; quanto hauremo anche occasione di considerare alcane opinioni intorno alla divisione della Prudenza. Aristotele trat-- tando nel sesto dell' Etica della divisione della Prudenza Politica, cosi 😘 🐍 🧸 " fane!la: Eius autem Prudentie, que circa ('iuitatem versatur, altera est Ar-, chitectonica, & preses, que est Legislatrix: altera vt particolaris, que com-, muni nomine Civilis appellatur: atque hec activa est, & consultativa decretu , enim, vt poté extremum, agenda res est. Eustratio esponendo ne suoi Comentarij questo passo, & leggendolo senza la particella, &, atque hec actiuz est consultativa, & non come hanno comunemente i testi greci, seguiti dall'Interprete antico, dall' Argyropilo, & tutti da gli altri, Atq; bec attiua est, & consultatiua: si affatica di render la ragione, perche la Prudenza Ciuile particolare sia detta attina consultatina, & dice cosi. " Particularem vero communi nomine Ciuilem appellat, que etiam iudicialis di-" citur: que commune nomen proprie habet, propterea quod ipsa est, que proprie " Ciuitai em administrat, & agit particularia. & poco dopò. Altera autem. ,, ciuilis proprie, & iudiciaria dicitur, quia talis re ipsa, & operatione est : ta, " etsi melius est ve civilis quam iudiciaria appelletur: quippe cum non tam iudi-" cia quam consilia, quam Magistratus quam conciones, ceteraque omnia ciuilia ,, administret : est autem hec activa consultativa eò, quod consultans particula ia , agit, ad institutasque leges, ac mores reducit. Ma intorno à questa espositione sorgono molte difficultà. Primamente Aristotele in queste parole non sà alcuna mentione della Giuditiale: & quando di essa sà mentione più di sotto, non l'oppone alla Prudenza Ciuile particolare: ma facendo questa come genere, la divide poscia in dne parti, cioè in Confultatina, & Giuditiale. opponendo essa Giuditiale alla Consultatina. per la qual cosa non pare opportuna la fatica, che prende Eustratio in

dimostrare, come la Prudenza Civile si possa dir Giuditiale: avenga che Civile più propriamente. il che è quanto, se noi ci affaticassimo di mostrare, che l'animale si può dire animale, & huomo, se bene animale più propriamente; & è come vediamo, cosa vana di affermare. Secondo, se questa Pradenza Ciuile particolare comprende le Concioni & i Configli, & se consulta le cose particolari; adunque quanto à que. sto risperto si dee do mandar più tosto Consultativa, che Civile. Terzo dato che ella sia attiua, perche si affatica intorno alle cose singolari, delle quali propriamente sono le attioni, co ne poco di sopra haueua detto Aristotele, & anche nel terzo libro; certo, che ella sia tale, & di più consultativa ancora cioè attiva consultativa, perche consultando operi le cose particolari, & le riduca alle Leggi, & à costumi ordinarij della Città, come vuole Eustratio; non pare, che possa accettarsi, se intendiamo seguir Aristotele: il quale voeldo render la cagione perche la Prudenza Ciuile particolare sia attina, & consultatina, cosi soggiùge: Decretum enim, vt pote extremum, agenda res est. & ha voluto dire, che essendo il decreto vn ordine, che per sua natura abbraccia vna cosa. estrema, vitima, & singolare che si opera, & facendosi esso decreto con il mezo della Consulta; la Prudenza Ciuile particolare, di cui è proprio di fare il decreto, farà necessariamente attiua, & consultatiua.

## Si continua à riprouare la sopradetta opinione. Cap. 130.

fatto con consulta; l'hauena di già Aristotele mostrato nel quinto le libro dell'Etica nel trattato dell'equità. one hauena detto, che il decreto è fatto per emendare l'impersettione della Legge, che non puo abbracciare ogni cosa: mostrando perciò, che egli sia per sua naturain petiam non omnia secundum Legem sint: propterea quod ve de quibusdam lexsanciatur, seri nullo modo potest, quapropter decreto opus est, indesiniti enim indesinita etiam esse regula debet: sicut ediscationis Les plumbea norma, que ad lapidis siguram transmutatur, neque immobilis manet: sic decretum ad res ipsa accomodatur. Et che si voglia fate vn decreto sopra vna cosa partico lare; sciprima che si facci, che si cerchi se la Legge l'abraccia ò nò; se si decreto sia buono ò nò; è chiaro, che ciò non si può suresenza consulta; anzi che questo è visitio molto principale della Consultatiua: il che desideriamo, che sia auertito con diligenza, come cosa che ben intesa

discopre mara uigliosamente la natura della Ragione di Stato, si come se di leguente libro, & dimostra la necessità di concederla, &

di

di porta nella Republica adunque la Prudenza Civile particolare affaticandos intorno al decreto, sarà necessariamente attiua, & consultatina. Ma se questa ragione d'Aristotele è vera; surà necessariamente Russa quella di Eustratio, cloè che la Prudenza Ciuile particolare sia attiua consultatiua, perche consultando operi le cose particolari, & le riduca alle Leggi; come habbiamo detto. conciosia che all' incontro per parer d'Ariftotele ella sia tale, perche proueda con il decreto à quelle cose singolari, che non sono conprese; ne hanno potuto comprendersi sotto l'vniuersale della Legge. il che pare, che più tosto sia vn operare fuori di essa Legge, & vn ridurre le cose singolari ad vn2 cosa opposta per sua natura alle Legge (che è dell'vniuersale, & esso decreto del particolare) che vn ridurle à lei, ò almeno è cosa molto dimersa. & questa verità pare, che accennasse sottlissimamente Auerroe, nella sua Parafrase sopra il sesto dell'Etica, esponendo queste parole, " quando cosi disse: Dicitur verò Ciuilis eo, quod per istam Prudentiam sic ,, commersuratio, & emendatio peccati incidentis in constitutionibus, quas pro-,, mulgauit Dominus Legum, intendo positorem rerum vniuersalium inuentarum ", per Prudentiam vniuersalem. Dal qual luogo habbiamo, che se questa Prudenza emenda gli errori auenuti nel formar le Leggi, non opera in virtu di esse Leggi, ne riduce le cose alle Leggi, come stimò Eustratio.

Si considerano le espositioni di S. Thomaso, & di Burleo. (ae. 131.

C An. Thomaso seguendo l'Interprete Antico, che in luogo di decredum ò plebiscitum (voci, che rispondono molto propriamente alla. greca Indique ) hà sententia: hauendo fatte latine le parole del Filo-" fofo in cotal forma, Iosa autem actiua, & consultatiua. sententia enim. " operabilis, vi extrema; si affatica di mostrare, come la Prudenza Politica particolate sia attiua: & dice che essendo il Prencipe, & Legislatore \* nelle cose Ciuili, come l'Architetto nelle Artificiali: & paragonandosi · le Legginell' opere humane come gli vniuersali à particolari; si come la Legislatrice ordina, & commanda con il mezo delle Leggi: cosi la Prudenza Politica particolare è attiua, & essecutiua di quelle cose. che si pongono dalle Leggi: & che quindi è manifesto appartenere à questa Prudenza particolare la sentenza, la quale non è altro, che applicatione di ragione vniuersale al particolar operabile: & perche ogn' operabile è singolare; perciò dirsi la senteza d'alcun estremo, cioè di vn singolare, che si dice estremo: overo che la sentenza si dice anche extrema, perche è vn' applicatione della Legge vniuersale già posta al singolare operabile: onde inquanto si applica al singolare, che è vltimo, & eltreestremo, diviene anch'ella, & si dice estrema. Questa è l'opinione di S. Thomaso, che in parte sù prima di Eustratio, cioè inquanto, che in essa si afferma la Prudeza Politica particolare operare secodo la Legge & esseguire le cose da lei imposte : il che disse Eustratio, ridurre le cose particolari alle Leggi: & poscia tutta è stata puntalmente seguita da Burleo: il quale aggiunge però questo solo nell'espositione della particella seguente, che la Sentenza sia parte della Prudenza: volendo, che essa Prudenza si diuida secondo Aristotele in Prudenza d'vn solo, in. Economica, & in Politica, che riguarda la Città tutta: & questa in-Legislatrice intorno alle cose vniuersali, & in essecutiua delle Leggi intorno alle cose particolari: & questa dice esser la Sentenza: aggiungendo, che la Legislatrice si diuide in Consultatina, & Giuditiale. Et hò detto, che S. Thomaso parla della Sentenza, per dimostrare, che no parla della Scienza: come alcuno leggendo il suo Commento si potrebbe dare à credere, perche questa parte di esso è senza dubbio scorretta: douédosi leggere in vece di Sciéza in tutti i luoghi Sentéza, come è chiato per il testimonio del testo, che egli espone, oue non si parla della Scienza, ma della Sentenza, & del Commento di Burleo: il quale riferendo non solo l'opinione, ma le parole istesso di S. Thomaso, per quello, che si vede, ancor esso per tutto hà Sententia. Hora questa espositione, se il decreto secondo Aristotole è quale di sopra si è detto: sarà sottoposta alle istesse difficultà. conciosia che per il decreto nonsolo non sia applichi la Legge vniuersale à quel singolare, che si opera; non solo non si essequisca detta Legge: ma all'incontro si prouede per esso a quel'diffetto, che come vniuersale bene spesso l'accompagna. la onde si affatica intorno à quel singolare, che la Legge, auenga che vniuersale, non comprende. lascio da parte, che la Sentenza propriamente risponde alla voce Sinn, come di sopra si è auertito, che è operatione della Giuditiale, & non à quest'altra Inoispa, che significa il decreto: & pertiene alla Consultatina. Et quanto à quello, che aggiunge Burleo della divisione della Prudenza, per esser contrario al la veradottrina d'Aristotele; come da i passatidiscorsi si puo raccogliere, non non dirò altro; essendo manisesto che la Legislatrice si dividu secondo il Filosofo in Consultativa, & Giuditiale: ma che queste sono parti della Prudenza Politica particolare oppolta ad essa Legislatrice: & che la Sentéza, ò Decreto non può in alcun modo esser parte, & spetie dail'altre separata della Prudenza: essendo l'esseguire quanto da la Legge si commanda proprio effetto della Giuditiale, & tal'hora anchi della Cossiltatiua; & il Decreto opposto per sua natura in tutto à que-Ra effecutione, come si è veduto.

Come l'Acciaiolo esponesse il luogo sopradetto. Cap. 132.

Acciaiolo intendendo per Decreto quella risolutione, che si fa in L Senato, & nel Configlio; perciòche dice, che prima filconfulta, dopò si elegge, poscia si sà il Decreto, & per vitimo si esseguisce quello, che per il Decreto si ordinato; vuole che Aristotele domandi qui la Prudenza Politica particolare attiua, & deliberatiua; perche ella, quasi ministra della Legislatrice, hora facendo decreti, hora tenendo ragione, essequisce intorno alle cose singolari quelle cose, che sono com-" mandate dalle Leggi. Et addit Philosophus (dice l'Acciaiolo) quod i, ,, qui habent hanc Prudentiam Civilem versantem circa singula, dicuntur soli Rempublicam administrare, quales videntur esse Magistratus, qui ius dicunt, & de controuers ys decernant secundum que precipiuntur à legibus, vel in se-,, natu decemunt hoc, vel illud agere. & poco dopò. Hi autem secundi veluti Manuales (vt italoquar) Artifices respect u Architecti videntur esse quasi mi-,, nistri legum, exequendo ea, que precipiuntur à legibus circa singula, nunc de-, cernendo, nunc iudicando, & in singulis membris Rempublicam administrann do. ideo talis Prudentia Civilis dicitur activa, & deliberativa à Philosopho. Oue è da notare, che l'Acciaiolo pone, facendo, come vediamo mentione del tener ragione, che Aristotele intenda per questi dui termini attina, & consultatina le due parti della Prudenza Politica particolare, poste da lui manisestamente di sotto, cioè la Giuditiale, & la Confultatiua. che cosi pure dimostra chiaramente nelle parole che seguo-, no: Post hec Philosophus resumit illam facultatem; & dividit eam trifariam, , addendo vnum membrum, cuius antea non fecit mentionem: dicit enim quod ,, alia est peritia rei familiaris gubernande, alia conditrix legum, alia Ciuilis, ,, id est actina, & deliberatina: vel alia deliberatina, alia indicialis. Oucè chiaro, che se Aristotele non aggiunge nella divisione, che sà di sotto, come dice l'Acciaiolo, se non vna parte, di cui non haueua fatto di sopra mentione, & questa è l'Economica; adunque di sopra haueua. fatto mentione della Giuditiale: il che non possiamo dire che da esso sia stato fatto, se non nel termine attiua. conciosiache l'altro, consultatiua, esprime manisestamente quella parte, che si domanda di sotto con l'istesso nome: perciò dice l'Acciaiolo, volendo farne mag-, giormente palese il suo pensiero, Alia Ciuilis, id est actiua, & deliberati-, ua: vel alia deliberativa, alia indicialis. Oue la voce indicialis corrisponde alla precedente attiua. & quella ne espone, & dichiara: & hauendo riguardo à questo modo di parlar oscuro, aggiunge, che la divisione della Prudenza fatta da Aristotele in questo luogo, è confusa. Verum pre maiori (dice egli) declaratione huius partis, vt magis distinte appareas KK

-4-19

dinisio Philosophi, que quoquomodo videtur confusa; procedemus per himem. brem divisionem, ot innuitur à Philosopho.

Da quali dissicoltà sia accompagnata l'espositione dell'Acciaiolo. Cap. 133.

A questa interpretatione ancora è per mio parere sottoposta à molte oppositioni. Primieramente, che il decreto sia essecutione della Legge già si è di sopra risiutato, come cosa contra la natura di esso, & all'opinione del Maestro. Secondo se Aristotele per queste parole ne pone innanzi le due spetie da esso chiaramente poste di sotto cioè la Gioditiale, & la Consultativa, & per Consultativa intende, come vuole anche l'Acciaiolo, l'istella Consultatina, che nomina di sotto: adunque per atouah zura necessariamente inteso la Giuditiale, ma di quella parte attina proprio è il decreto, percioche Aristotele volendo render la ragione perche ella sia attiva; lo sa adducendo in testimonio esso decreto: il quale come estremo, & singolare, & per conseguéte agibile, la rende attina, ma il decreto secondo l'Acciaiolo è proprio della Consultatina. conciosiache egli opponga esso decreto al giuditio, & al'tener ragione, & per confeguenza alla Cindiciale: come potre facilmente védere chiunque legge il les Com nento indanque le asso decreto contiene alla parte atua secondo Asse casse. & secondo I Acciaiolo appartiene alla Consultationessara necessario, che ner artica. intendiamo la Consultatina, & non la Giuditiale, overoa ell' espostione di quelto Autore fara grandissima ripuguanza: convertdo. è che il decreto non sia proprio dell'attina coutra il folosofo; è che non sa proprio della Consultatina contra l'Acciaiolo: ò che parimente contro l'istesso per attiva non s'intenda la Gividitiale. Terzo che la divisso e della Prudeza fatta qui da Aristor le sia confasa, difettosa, & oscura; & che nel fare di sorto la divisione di essa Prodenza, replichi la già fatta, aggiungendo ad essa elso solo vi membro, che di sopra non fi era mosto, come vuole l'Acciaiolo; non è da dite à patto alenno. il che affernia quelto Autore, perche stimo, che in quelle due voci attiva, & consultatina si facesse, come si è veduto, la divisione della Pradenza Politica particolare in Giúditiale, & Consaltatina, percioche queste cose sono rutte (s'lo non erro) contra la mête d'Aristotele. il quale che non habbia in quelle parole inteso di dividere la Prudenza nelle sue spetie. due ragioni à mio giuditio, molto efficaci lo persuadono: la prima perche fa questa divissone di sotto: onde non è da stimare, che in esse voglia farla, & farla imperfettamente, tralasciando la Prudenza d'vn. solo, & l'Economica, per douerla appresso replicare contra il suo costu-Y' "

costume. il che ne dimostra anche, che non sarebbe stato tralasciato vn membro folo, come stimò l'Acciaiolo, cioè la Prudeza Economica: ma due, cioè la Monastica ancora. la seconda perche dato che per la particella consultatina si possa dire, che egli habbia inteso essa Consultatina; certamente che per l'altra attina, non hà potuto intendere la Giuditiale; si perche questa conditione è propria della Prudenza in genere, come l'istesso poco di sopra haueua dimostrato, concludendo, Prudentia vero actiua est. & si è veduto da noi nel precedento libro; si C. 7. perche questo termine non può significare la Giuditiale, spetialmente in questo luogo; ò molto meno può significare questa parte, che la Cosultatina. di che è la ragione, perche l'attione presuppone l'elettione, & l'elettione dice Cosulta: come nel trattato di essa si è dimostrato. la onde questa códitione cóuerra più tosto alla Prudéza, come Cósultatiua, che come Giuditiale. In oltre, come di sopra si è auertito. Aristotele per dimostrare, come la Prudéza sia attiua, ne pone innanzi il decreto il quale per sentenza dell'Acciaiolo istesso pertiene alla Consultatina: &, come habbiamo prouato noi, è opposto alla Legge, & seguenteméte alla Giuditiale, che dipende da essa Legge, & quella presuppone. Per la qual cosa non hà potuto Aristotele per la voce attiua intendere à modo alcuno la Giuditiale.

> Si apportano le espositioni di Giouanni Maggiore, del Iauello, di Hermolao Barbaro, di Bernardo Segni, & del Figlincci, & si ripronano. Cap. 134.

Iouanni Maggiore se ne stà in tutto con l'Acciaiolo, onde conuie-I ne, che l'vno di essi habbia tolto dall'altro la sua espositione. Chrisoltomo l'auello nel suo trattato sopra l'Etica segue l'Interpretatione lib. 8. di S. Thomaso, & di Burleo, & vuole, che Aristotele divida la Prudé- tratt. 30 za Politica in Legislatrice, & in essecutiua delle Leggi: intendendo per C.7. la voce astina, executina: & per il decreto la sentenza de Giudici. onde ,, dice; Cuius signum est, quod consilia & sententie Iudicium ad Prudentiam. " Politicam legis executiuam pertinent. sunt enim Consilia, & Sententie de ca-" sibus singularibus cum omnibus circunstantijs singularibus, & sicut Prudentia , legis positiua stat in mête Principis: sic executiua stat in mente Officialis Prin-, cipis. Ma quanto egli si sia ingannato, & quanto cotal espositione sia lontana dalla mente d'Aristotele le cose dette da noi di sopra lo fanno manifesto. Hermolao Barbaro nelle sue Epitome sopra l'Etica pare, lib. 6. ,, che senta l'istesso, dicendo: Sed Prudentia illa Ciuilis, & magis principaso lis, que hominem ad totius Reipublice vtilitatem accomodat, aut ponendis legib

, laborat, aut exequendo ea, que iubet lex. One come vediamo, per Prudenza Politica particolare, attiva, & cosultarina, & per Consultativa, & Giuditiale, che oppone alla I egislatrice ad immitatione del Filosofo: intede l'essecutina delle leggi. ma certo (per lasciar l'altre cose da parte) che se la Cosultatiua, come si è veduto, & più pienamete si vedra nel feguéte libro; molte volte altera, & rimoue esse leggi, & da loro si diparte; ella no potrà dirsi essecutiua delle leggi: oltre che quato aggiuge Aristotele del decreto, distrugge affatto questa espositione. frà gl'Interpreti di nostra lingua Bernardo Segni espone questo luogo in cotal , forma. Dinidesi adunque la Prudenza in Prudenza particolare, & in , Prudenza vniuerfale. & questa seconda si ridiuide in Prudenza Civile & in Prudenza familiare. & la Civile di nuovo in quella, che è architettonica, & che pone le leggi, & in quella, che essequisce i particolari di esse leggi. & appresso divide la facoltà onero Prudenza Civile in architettonica, & in quella, che è chiamata attina, & particolare; l'architettonica considera il ben publico in vniuersale; & l'attina, & particolare considera questo di ben metter' in atto: si come auiene alli Magistratinell'amministrar la giustitia: alli Giudici, & al Senato nel deliberare, & metter' in atto le facende appartenenti allo stato. & poco dopò, Ma poco di sotto il Filosofo diuidendo la facolta Civile le ag-, giunge vn membro, & questo è il gouerno familiare: il che non haucua. fatto da prima. Questa è l'espositione del segni alla quale non dimeno si fanno incontro non mediochri oppositioni. Primamente se la Prudenza si divide secondo Aristotele in particolare & vniversale; & questa seconda cioè l'universale si ridivide in Prudenza Civile, & in Prudeza familiare; & la Ciuile in Architettonica Legislatrice, & in essecutiva de particolari; adunque la Prudenza, che essequisce è vniuersale: ma ciò non solo è contra la ragione che ne dimostra conuenire, se questa. essequisce i particolari, che necessariamente sia particolare: onde non potrà esser riposta sotto il membro della Prudenza vniuersale: non. solo è contra l'autorità di tutti gli Interpreti, i quali, come si è veduto domandono particolare la Prudenza, che essequisce: ma è anche contra questo Autore istesso. il quale più di sotto afferma, che secodo Aristotele la Prudenza Ciuile si divide in Architettonica, & in quella, che è chiamata attiua, & particolare: oue si come è chiaro, per quello, che egli soggiunge; per la Prudenza attina, & particolare non intenda altro, se non quella, che essequisce, adunque ella non potrà essere in. modo alcuno vniuersale; & questa Prudenza artiua già sappiamo che Aristotele domanda pt singularis: volendo che si assatichi intorno al decreto, & all'estremo, che è singolare. In oltre si è detto di sopra che 12

La Consultatiua non solo tal' hora non essequisce le leggi, ma le rompe, se rimuoue adunque si trouerà vna Prudenza che non sarà sempre esse tutrice delle leggi. il che si proua anche per la natura del decreto, che aggiunge Aristotele. Terzo quello; che questo Autore afferma per vitimo, cioè che Aristotele più di sotto dividendo la Prudenza, se facoltà Civile, le aggiunga vn membro, che non havena fatto da prima; se intende, che prima l'habbia divisa, come intese anche l'Acciaiolo; ciò non si può ricevere, come contra esso Acciaiolo si e dimostrato. Il Figliucci volendo che la Prudenza Civile si divida in due spetie cioè in ordinatrice delle leggi, che è Padrona, se superiore; se in essecurice di esse leggi; che dice esser particolare, se sottoposta all'altra; se che questa stà continuamente nelle attioni, se consultationi; se esponendo per decreto le deliberationi gli ordini, se glissatuti, che si fanno nella Città; no cotiene nella sua espositione cosa che no sia di sopra risutata.

Si recala vera interpretatione del luogo sopradetto in qual senso la Giudit ale si può domandar Consultativa. (ap. 135.)

Ora se veruna delle Interpretationi addotte ne apporta à pieno la mente del Filosofo in questo luogo; diciamo adunque noi, che hauendo egli di lopra trattato della Prudenza in generale, & mostrato come ella sia differente di gl'altri quattro habiti, cioè dall'Arte, dalla Scienza, dall' Intelletto, & dalla Sapienza; & come essendo per sua natura attina, & suo proprio il ben consistare; conviene perciò, che il suo vero oggetto sieno i bem humani, & le cose agibili contingenti: & che ella si affarichinoit solo intorno à gli vniuersali ma'à partico'ari ancora, & incorno à questi sp tialmente perche la Prudenzi è, come si è detto, di sua natura attiva, & le cose particolari sono quelle, che cascano fotto l'attione: conditioni tutte, che convengono alla Prudenza generalmente considerata come nel secondo libro si è auertito, & perciò si richiedono à qualunque spetie di lei: & hauendo in oltre nel distinguere la Prudenza dalla Sapienza dimostrato, che essa Prudenza presa anche per la Scienza Politica stimata, & giustamente tanto ngbile,& degna; & dato che l'huomo sia più nobile di tutti gli altri animali; non si può tattania dire, che ella sia più nobile della Sapienza r & che essa Sapienza è differente da questa Scienza Politica, anenga che anche in alcune cose simile, come à suo luogo si è dimostrato: hauendo (dico) trattato tutte queste cose perche si era da lui fatto mentione della Scienza Politica, & si era questa facoltà accompagnata con la Prudenta; si propone opportunamente, anzi dirò necessariamente in questo luogo KK . 3.

luogo di voler mostrare quello, che habbiano da fare insieme la Prudenza, & la Scienza Politica: per poter poscia, stabilito questo punto, & seguentemente dato quasi fine à quanto gli occorreua dire della Prudenza in generale, venire alla sua divisione, & spiegarne le sue spetie. Per la qual cosa non divide Aristotele in questo luogo la Prudenza, come tutti gl' Interpreti hanno stimato: ma mostra che proportione, & affinità habbia la facoltà Politica con lei: & come essa facoltà Politica si possa dir Prudenza. Per questa cagione dice, che la Prudenza, & la Scienza Politica sono vn' istesso habito: ma quanto all' essenza differenti. & per dichiarare la natura di essa facoltà Politica, soggiunge, che ella & come architettonica Legislatrice, & come considerante le cose singolari, si rimane col nome comune di Politica: essendo per natura consultativa, & attiva. il che dimostra con l'essempio del decreto, che ad essa appartiene. le quali cose in cotal forma stabilite, viene per vltimo à dividere la Prudenza in tutte le sue spetie. la onde vediamo che nelle parole del Filosofo non è replica, non è confusione alcuna, come altri hanno stimato. Et qui è da notare come cosa importantissima, & disopra anche da noi auertita, che facendo Aristotele mentione della Legislatrice, & poscia del consultare, & dell' operare, & del decreto; viene con sommo artificio à far mentione delle tre operationi, ò per dir meglio, delle tre parti, che formano la perfetta operatione della Prudenza; cioè del Configlio, Giuditio, & Precetto; dimostrando per la Legislatrice, & per il decreto il precetto, per la Consultatina il consultare: le quali due operationi ponendo come estreme, necessariamente viene anche à pore il giuditio, che è nel mezo: aggiungendo opportunamente che essa Prudenza è attiua. conciosia che della attione sieno cause il Consiglio, il Giuditio, & il Precetto: & à queste tre operationi segua per sua natura essa attione. Per la qual cosa debbiamo cocludere, che tutte le coditioni assegnate qui da Aristotele in genere alla Prudenza, bisogna che necessariamente conuengano anche alle spetie tutte, che pone di lei, cioè il Configlio, Giuditio & Precetto, I hauer per oggetto le cose agibili contingenti, l'assaticarsi intorno alle cose no solo vniuersali, ma particulari ancora, & l'esser in somma consultante, & attiua. di maniera che & la Prudenza d'vn solo, & l'Economica, & la Politica, & di questa le sue parti, cioè la Legislatrice, & la Politica. particolare, & le parti di essa, che sono la Consultatina, & la Ginditiale, tutte sieno tali. che perciò sù detto da noi di sopra, che il Legislatore non può esser vero Legislatore, senon è attiuo, & senon hà l'esperienza, & la cognitione de particolari ancora: tutto che egli nel formar delle Leggi esprima il solo vniuersale. Così la Consultativa, & la Giuditiale, le.

se bene riguardano particolarmente le cose singolari; non sono senza la consideratione de gii vniuersali. & l'istesso assene nella Prudenza Economica, & d'vn solo: ma l'vna si dice vniuersale, l'altra particolare, in quanto che l'oggetto loro è primieramente ò l'vniuersale, ò il particolare. Hora dichiarate queste cose, ritornando al nostro ragionamento se quello, che conuiene al genere, conviene anche necessariamente alle sue spetie; conuenendo, come vuole Aristotele alla Prudenza Politica particolare in genere queste due conditioni di esser'attiua, & consultativa; adunque le spetie di lei ancora saranno tali, cioè la Consultatina, & la Giuditiale. adunque Aristotele in questo luogo haurà affermato, che la Giuditiale ancora è Consultatina. il che essedo vero, come verissimo si dee stimare; hormai penso esser manifesto à chi legge, con qual fondamento, & per qual cagione egli habbia nel settimo della Politica posta la Consultatina à comprendere, & signisicare la Giuditiale: come di sopra da noi si diceua hauer fatto: & che la Prudenza Politica particolare sia di sua natura attiua, & consultatina & per qual cagione, si è dimostrato di sopra. il che come conuenga alla Giuditiale facilmente vedremo, se andaremo considerando, che il Giudice non viene alla sentenza senza consulta: & che l'essecutione di essa consiste nell'attione. Nè perciò facendo qui la Giuditiale attiua, siamo cotrarijà noi medesimi che di sopra rispetto al decreto habbiamo ciò negato. percioche intendemmo dire, che per la voce attina veniua significato la Giuditiale solamente, comprendendosi in essa il decreto: ma non di negare che questa conditione non possa distendersi à lei ancora.

> Che fecondo Aristotele la Consultativa è superiore alla Giuditiale. Che il luogo del settimo della Politica addotto di sopra non reca à ciò difficultà alcuna. (ap. 136.

S In qui hauemo veduto che Aristotele non sà veramente, & assolutamente l'istesso la Consultatiua, & la Giuditiale: ancor che per le cagioni sopradette intenda tal' hora, che l'vna abbracci l'altra. resta che vediamo l'altro capo; cioè quale di esse saccia superiore. intorno à che diciamo, che à quei luoghi, che preseriscono la Consultatiua non si può dar risposta, contenendo essi il vero: conciosia che la Consultatiua come si è detto, & si vedrà anche nel seguente libro, è di gran lunga più nobile della Giuditiale. il che assermò anche chiaramente Aris-

,, totele nel primo della Retorica così dicendo; Hac enim de causa cum ea- C.I. R., dem sit via, & ratio in deliberatiuis, & iudicialibus; sitque, pulchrior, ac ciuiliar

11.10

,, cinilior deliberationis traditio, quam ea, que de contractibus est; de illa quidem , nichil dicant: at de litigando omnes conantur precepta tradere: quia minus p-, dest ea, que sunt extra rem dicere in deliberatiuis : ac minus maliticsa est con-, cio , quam de iure disceptatio, quia res communior sit. Oue, come vediamo antepone il deliberare, ò diciamo il consultare al giudicare: chiamadola cosa più nobile, & più civile. Et più civile intende per mio parere non tanto, che sia più vtile alla Città, come espone vn Interprete dinostra lingua; non si misurando dall vtile l'eccellenza, & la dignità d'vna cosa: ma perche sia partecipe della operatione più perfetta della Trudenza Politica: ò ne sia partecipe in modo più perfetto. da che cariamo questa conclusione, che frà le parti della Prudenza Politica essa Giudiciale in grado di nobiltà tenga l'vitimo luogo, & che non è perciò meraniglia, se regendo ella hoggi ilmondo, si scorgono nel gouerno Ciuile tanti disordini: come i contrasti litigiosi dinenuti hor mai immortali (per lasciar l'altre cose da parte) sanno ampia, & indubitata sede. Sarà dunque la Consultativa senz alcun dubbio superiore alla. Giuditiale Et à quell'autorità bellissimai; & molto degna di esser in que-- sto proposito auertita, che dimostra il contrario nei settimo della Politica, & la quale cosi esposta da S. Thomaso, può non mediocremete accrescere il dubbio proposto: operatio autem princidalis Civitatis atten-5, ditur secundum partem principaliorem in ea, que est ipse principans. operatio autem principalis, principantis est dirigere subditos secundum rationem, precipiendo, & distribuendo bona communia, & indicando recte: ad que pre-, exigitur cognitio Ciuium. Conciosiache, come vediamo questo gran. Dottore delle tre operationi della Prudenza, pone il commandare, & il giudicare per principali della Città, & solo conuenienti alla parte che in lei signoreggia strutalti indo la terza, cioè la Consultativa, & il configliare, contra quello, che nel quarto, & nel sesto libro della Politica, anzi pure nell'istesso settimo ha stabilito Aristotele; cioe che essa Consultatina, & i Consiglieri tengano nella Città, & nella Republica, il primo luogo, & che habbino la somma podestà di esta. disticultà certo degna che per la fua importanza da tanti nobili ingegni, i quali hanno esposti quei libri, fosse considerata: a questa autorità dico rispon-- diamo noi, che auertito lo Scopo d'Arustotele in quel luogo cessa ogni 

denza.

de la Cistà secondo l'opinione d'Aristotele. (ap. 137.

Ra da lui stato nelle parole precedenti proposta la questione della L grandezza della Città : era stato concluso con l'essempio della Naue, che dee la Città esser grande: ma non tanto però, che per l'immensa sua grandezza ne perda la sua vera for na, & perfettione: il che fà ella, quado perde la facoltà di poter essercitare la propria operatione. conciosia che essendo tutte le cose dalla Natura prodotte all'operare, come per sentenza dell'istesso è stato di sopra auertito; quelle, che ciò far non possono, non saranno veramente tali, ma ne hauranno solo il nome: come pure per autorità del medesimo si è nel sopradetto nogo stabilito. 'Quindi sogginnge acconciamente: Quis autem sit exu-, perantis magnitudinis terminus, ex operibus intelligere in promptu est. Dal poter adunque, & non potere la Città effercitare le sue proprie operationi, si dourà prendere la regola, & la misura della sua giusta grandezza. ma la Città, & i Cittadini sono divisi in due schiere, cioè in. quelli, che commandano, & in quelli, che vbidiscono: & cosi le attioni, altre faranno de primi, altre de secondi; che ciò volle dir egli in. , quelle parole: Nam Civitatis actiones quedam imperantium, alie sunt im-» perata fuientium. Ma le attioni di coloro, che signoreggiano consistono in due cose, cioè nel commandare, & nel giudicare: che cosi sog-, giunge egli, dicendo: Est autem imperantis munus imperare, & iudicare: & ha il testo greco initalio; & noisio: nelle quali parole certo abbraccia Aristotele tutta tre le operationi della Prudenza Politica, cioè il Configliare, il Giudicare, & il Commandare: & la voce Crisis è generalmente posta, & comprende, come di sopra si è prouato per tanti essempij, cosi il giudicare della Consultatiua, come il giudicare della Giuditiale. che perciò chiama egli più di sotto i Consiglieri, come pure si è auertito, Giudici delle cose commode nella Republica. ma perche di queste tre operationi il consultare si affatica più tosto intorno alle persone; & come per l'autorità del primo della Rettorica si è dimostrato, riguarda più le cose proprie, che le altrui; doue il Magistrato, che commanda conviene, che habbia cognitione di coloro, d quali commanda; & à quelli distribuisce i pesi, gli honori, gli vtili, & gli vshij della Republica secondo il bisogno; & parimente il Giudice, che dee giudicare frà due ò più persone è spesse fiate necessario, che di esse habbia notitia; &, come per il sopradetto luogo si è veduto, riguarda le cose d'altri non le proprie : quindi con sommo, & meraniglioso artificio Aristotele, lasciando la prima operatione della Pru-

denza Politica, come quella, che per la ragione sopradetta non faceua à proposito per diffinire la grandezza della Città, di cui parlaua. (ancorche conuenientissima à coloro, che tengono l'imperio sopra gli altri, anzi di effi sommamente propria, hauendo dall' vso di lei persetto la facoltà di commandare, come di sopra si è dimostrato, & si dirà anche nel seguente libro ) esprime le altre due, cioè il commandare, che appartiene à Magistrati; & il giudicare delle cose giuste, che appartiene à Giudici: concludendo esser necessario che per essercitare queste due operationi, i Cittadini si conoscano frà loro, & che perciò la giusta grandezza, & il giusto, & ottimo termine della Città si dee dir che sia vna grandisima moltitudine di persone, che à viuere vita sufficiente, facilmente si possino conoscer frà loro. Questo dunque è quello, , che Aristotele hà voluto dire in quelle parole: Ad iudicandum porrò de iustis, & Magistratus pro dignitate mandandos vt Ciues qualisquisque sit, cognoscat inter se necesse est. quod vbisieri non potest, necessario prana erit eorum qui iudicia, & Magistratus attingunt, conditio.

Si considera l'interpretatione d'alcune parole d'Aristotele nel luogo sopradetto dell'Interprete Antico, & de gli altri, ch' interpretano le dette parole in altro modo. (ap. 138.

A qui è da notare, che quelle parole. neu mpio vo reis apxas s'aveques IV L κατ' αξίων, sono state da tutti gl' Interpreti d' Aristotele prese in. questo sentimento, che si parli in esse del creare Magistrati. onde l'Interprete Antico traduce: Et ad distribuendum principatus secundum dignitatem. L'Aretino. Et Magistratus demandandos secundum dignitatem. Il Sepulueda: Et Magistratus pro dignitate mandandos. Il Vittorio. Et ad. mandandum Magistratus pro dignitate. & per vltimo Dionisio Lambino Ad indicium autem de rebus iustis faciendum, & ad Magistratus pro meritis, , ac dignitate distribuendos. Et S. Thomaso, & l'Accaiolo espongono, che si tratti in esse della creatione de Magistrati: aggiungendo, acciò che ella sia fatta secondo il bisogno, conuenire, che le persone da eleggersi à cotal grado sieno conosciute de coloro, che le eleggono. Da qualitutti, si come non osiamo diuertire, cosi no errerebbe per auentura di souerchio chiunque affermasse, che il pensiero d'Aristotele in. queste parole sia stato da questo non solo molto lontano ma forse anco in tutto contrario: potendo molto probabilmente parere à qual'ch' vno, che egli qui non tratti della creatione è elettione de Magistrati detta da lui nel quarto della Politica con acconcia, & molto propria. voce' de xuperia cioè elettione de Magistrati. il che in vn certo modo

appartiene più al fondate alcuna Città, ò à riformarla in quello, che hà bisogno, che ad esta Città già stabilità, & formata con tutte le sue parti: la quale tal presuppone in questo luogo Aristotele, trattando solo del termine della sua grandezza : ne dice, che coloro, che deono eleggerhal Magistrato debbano eser conosciutio il che in ogni luogo, & in ogni Città quantunque picciola è sempre necessario, ma all'incontro che esti Magistrati già eletti, & creati debbano per estercitare connene; undmente ildor' vificio, conoscer altri, & conoscergli tutti; il che nelle Città grandi fuori di misura non può avenire. & parla perciò dell' vflitio, & operatione di essi Magistrati detta di sopra da sui Epitaxis, che è il commandumento, & particolarmente il distribuire con l'autorità, & commandamento loro ineff. gli honori, i premij, & le pene nella Republica à questo se à quello secondo il bisogno il che esser vsticio di esti Magistraticlo dimostro Aristotele con parole tanto aperce nel quinto della Politica, che nonne possiano dubitare noue così disse secondo che noi coforme al tello greco interpretiamo: Item probas, ac presiantes C. 18. , viros sie bonorare, vi se non putent à siuis (ivibus, si liberi essent, plus honoris effe latures; & hos henores ipfe perfedistribuere; penas aurem per alios Magif-, trains, & Indices Que vedianos che Aristotele manifestissimamento actribuifee ad Magistantil abteiluire gli honori, iprenii, & le pene. il chuf coanche notification odelli Erica, lichiaramente dicendo, Exopti- C. 12.4 , marin por flate beig hung meaning principalism fire and i bario eorum qui , prefuntion paragores in satisfication burning prise the questo lungo forse westerzalisheg life l'il tempretatione che apportiumon conciena chi in ello si dica pure palesemente, che il distribure le cose della Cuta e ville to dicoloro, elie commandano, & de Magistration or exiderele incond mode music le figraposte; la onde fará il ensertition of Siegnaland a dimostrare le probabilità delli interson oros orno es minimal least a consulpressing read provided and consulpressing it one co so e de o Civafequeiqueffre mijura. Oucedanocare che la voce a Vroquello esteriaccompagnato da grandistima ragione, vedre-

Veto quello essento considerando, che il creare Magistrati non è benssesso operatione de' Magistrati ma il distribuire le cose so-pradette nel modo esposso è sempre operatione di esso Magistrato, anzi è sua propria: non essento essento con altro che un commandate. la qual cosaticercando necessariamente la cognitione di esso melle persone de quali si sà cotal distributione, p poter discentre i degni da gl'indegni; quindi giustamente argomenta Aristotele, che quando non vi sos segli hauesse inteso della creatione de' Magistrali; hauendo ciò luogo

tuogo ne Consiglieri ancorà, i quali per ester eletti secondo il bisogno e conuiene che necessariamente seno conosciuti; non douenano este Consiglieri per cotal cagione, ne potenano esser esclusi. ostre che par-

tando Aristotele de' Giudici, nella elettione de quali cade il medesimo rispetto; non dice cosa ascuna della creatione, & elettione loro: ne meno esser necessario che sieno per tal cagione conosciuti: ma presupponendogligià creati, & inatto; tratta della loro operationel, che c'il giudicare delle cose giuste: aggiungendo esser necessario che conoscano altri, cioè coloro, frà quali hanno da giudicare; onde si dee dir' à forza, che habbia voluto il medesimo de' Magistrati ancora. vstitio de quali essere il distribuire secondo i meriti, & quello in somma, che per il verbo Slaviner, & per la voce nari diflar habbia qui voluto Aristotele, all'hora pienamente intenderemo, che ci andremo raccordando quanto da lui èstato trattato nel quinto dell' Etica della ginstitia. distributiua; & che di essa è propria il distribuire secondo la dignità, C. 5. 2. , & merito di ciascuno; perciò che in vn'luogo hà detto: Eins auteminsti-, tie que vii pars subiecta generiest, iurisque eius, quod ei consentaneum est; vna , species est, que in distributione vel honoris, vel pecunie, vel aliarum rerum, , que inter eos dividi possunt, qui eiusdem Reipublice communione inter se con-, juncti sunt, versatur. in his enim est, vt alter cum altero equum, & iniquum Co Co Zo , consequatur. Et non molto dopò: Pretereaex eo, quod cuique pro sua di-3, gnitate tribuitur, hoc perspicuum est nam quod ius in distributionibus positum est, id facentur omnes pro cuiusque dignitate esse oportere. Questa giustitia distributiva adunque, di cui parla Aristotele nel luogo sopraderto, appartiene a' Magiltrati (si come la giustitia commutatina à Giudici) & di questa distributione si può molto probabilmente dire à nostro giuditio che Aristotele intenda nelle parole sopraposte; la onde sarà il enso loro secondo questa espositione. Et ad distribuendum Magistratus pro dignitate; cioè & pt Magistratus distribuant pro dignitate; necessarium 2) erit. vt Ciues se qualisquisque stt cognoscant. One è da notare che la voce : quales, risponde à quell'altra pro dignitate. conciosiache secondo, i meriti, & le qualità de' Cittadini si faccino da' Magistrati queste distributioni. Ma qual sia il vero senso di questo luogo; & che per esso non si proua la Consultatina esser inferiore alla Giuditiale, assai (s'io non. erro) siè dimostrato. Per la qual cosa imponendo fine à questo terzo libro; tanto basti hauer discorso delle parti della Prudenza, & della

IL FINE DEL TERZO LIBRO.

nobiltà & preminenza loro.

DELIA RACIO DISTATO ET DELLA PLUDENÇA See I de la laction de laction de la laction de la laction de laction de la laction de laction de la laction de laction de laction de la laction de lac



## RAGION DELLA DISTATO,

DELLA PRVDENZA

POLITICA.

## LIBRO QVARTO.

Che la Ragion di Stato appartiene alla Prudenza; & come babbia bisogno della virtu morale. Cap.



AVENDO noi trattato ne i due Libri prece-denti della Prudenza secondo l opinione d'Ariflotele, & delle parti di esta, & della nobiltà, & eccellenza loro; resta, che venendo hora al nostro principal'intendimento, mostriamo quello, che habbino da fare i passati discorsi con la Ragion di Stato: la cui natura, presupposti pure i principii d'Aristotele, tentiamo di manifestare. i principij d'Aristotele, tentiamo di manifestare.

Intorno à . che cercheremo, se la Ragion di Stato appartenga alla virtu Morale, ò alla Prudenza: & se alla Prudenza, à qual più delle sue parti & finalmente quel ch'essa sia: il che ne resta da esseguire nel presente libro. Diciamo dunque, che hauendo noi raccolto per quelle sei comuni propositioni poste nel secondo libro, che la Ragion di Sato appartiene alla Prudenza Politica, & alla virtù morale. & conuenendone di stabilire inanzi ad ogn'altra cosa à quale di questi due habiti ella sia principalmente da riferirsi; è intorno à ciò da considerare, che se la Ragion di Stato hà per vshtio suo principale di riguardare il Ciuil Gouerno, come è parimente manifesto per le sudette propositioni; si dourà senz' alcun dubbio concludere, che questa dinina virtù alla Prudenza Politica specialmente appartenga: & che intanto si riferisca alla virtù morale, & di essa habbia mestieri, in quanto non può la Prudenza, come per opinion d'Aristotele si è veduto, star senza lei : ne la virtù morale senza la Prudenza: & inquanto che il Prudente Politico hà bisogno della Giustitia, cosi vniuersale, come particolare, & ditutte le altre VITTU

virtu morali per far buoni i Cittadini, & render la Città felice. di che.

C.15. , Aristotele così disputò nel settimo della Politica: Cum igitur publice, prinatimque hominibus finis idem esse videat, eodemque modo vi um optimum, quo Rempublicam optimam definiri sit necesse: non dubium est, quin virtutes ad

, otium facientes desiderentur. V t enim sepe diximus belli pax, otium negotij sinis , est. Cetcrum ad otium, & vitam liberalem virtutes, tum quibus in otio, tum

,, quibus in negotio vtimur, conduncunt. & quello, che segue.

A quale spetie della Prudenza Politica debba riferirsi la Ragion di Stato, come à suo genere prossimo, & immediato. (ap. 2.

C Tabilito questo primo punto, come quello, che non hà difficultà alcuna; hauendo la Prudenza Politica trè parti subiettiue, & che possono essere considerate quasi spetie di lei; cioè la Legislatrice, & la Consultativa, & la Giuditiale, come si è dimostrato; è necessario di stabilire quest'altro punto ancora, cioè à qual di esse la Ragion di Stato debba riferirsi; per non cadere nell'error di coloro, riprouato da noi nel primo libro, che assegnarono à lei vn genere generalissimo in luogo del prossimo, & immediato. Intorno a che diciamo primieramente esser chiaro, che la Ragion di Stato no può appartenere alla Giuditiale, sdegnando l'eccellenza della natura sua di esser riferita alla mennobil parte della Prudenza Politica: anzi, per parlar più propriamente, ripugnando la sua natura in tutto alla natura della Giuditiale: conciosia che questa obligata alla Legge, non stendendo le sue forze più oltre, non può far' altro quasi sua ministra, & ancella, che giudicare secondo lei, & applicarla à quel particolar' accidente, che considera; la onde si affatica anche intorno alle cose singolari, & passate solamente: ma la Ragion di Stato a rincontro, per autorità concessale dal comune cocetto de gli huomini, essendo per sua natura sopra essa Legge; quella tempera, & interpreta, & oue ne fia il bisogno, annulla ancora; facendone delle nuoue secondo l'opportunità del tempo, per mantenere il buon gouerno, & per conseruare il ben' vniuersale della Republica, & de suoi Cittadini. il che con quanta ragione se le conuenga, & quanto in ciò il comune concetto si sia accostato al vero, si mostrerà più di sotto. Quindi riguarda non solo le cose particolari, & passate, come la Giuditiale: ma le vniuersali ancora, & future, non tralasciando le presenti. Non sarà dunque genere prossimo della Ragion di Stato la Giudiriale. ma ne meno à chiunque confidera con diligenza parerà degna di questo luogo la Legislatrice: auenga che parte nobilisima, & tanto riguardeuole della Prudenza Ciuile. perciò che questa, come

tale

tale, altro dinanzi non ci propone, che il formar Leggi: & perciò più riguarda l'vninersale, che le cose auenire: come nel primo della Retorica insegna Aristotele: & la fondatione d'vna Republica, & d'vn' Principato, che le cose particolari & presenti, & le passate, & la conseruatione di essa, senon quanto che nel comporre le Leggi, dee hauer mira principalissima, che elleno sieno tali, che faccino quanto è possibile alla conservatione ancora: come nel libro precedente si è veduto per parer d'Aristotele, & si accennò anche nel primo libro . la quale conservatione dipende spetialmente da particolari auenimenti, che dal Legislatore non possono esser preueduti: & quando ben fossero preueduti, non possono esser' abbracciati dalle sue Leggi: che per lor natura non esprimono se non l'vniuersale. onde con ragione diciamo, che la Legislatrice hà massimamente luogo nella fondatione, & che riguarda esso vniuersale: ma la Ragion di Stato non forma sempre Leggi, non rignarda il solo vniuersale, & presupponendo il Prencipe: & la Republica già in atto: vegghia. & attende spetialmente alla consernatione: prouedendo con mirabile accorgimento à quei casi particolari, che possono perturbarla. Adunque quando anche ella tal'hora si vestisse il pretioso manto della Legislatrice, non potrà nondimeno riferirsi à lei sola, stendendosi più auanti le sue forze, & essendo più ampli i suoi confini : oltre, che hauendo per vniversal consentimeto di sua natura la Ragion di Stato autorità di temperare, & annullare le Leggi, secondo il bisognio, si dourà necessariamente confessare, che ella si debba riferir à cosa, che sia in alcuna sua parte superiore ad essa Legislatrice, & che più oltre distéda i termini suoi . qual' dunque sarà questa? certamente, che ella sarà la Consultacina: conciosia cosa che anche niuna altra parte ne rin anga della Prudéza Ciuile, à cui possa da noi la Ragion di Stato riferirli.

Per qual cagione la Ragion di Stato debba riferirsi alla Consultatiua, come à suo genere prossimo, & immediato. Si dimostra che le conditioni, che conuengono alla Consultativa, conuengono anche alla Ragion di Stato. (ap. 3.

El secondo libro raccogliendo i comuni concetti della Ragion di Stato habbiamo detto nella prima propositione, che ella è vnhabito dell' Anima nostra, & che per essa s'intède vn modo di gouernare non ordinario, noto solo à gli huomini di molta Prudenza, & esperienza ne gouerni. Habbiamo posto nella seconda propositione, come cosa ricenuta da tutti senza contrasto, che per Ragion di Stato non

s'intende affolutamente la Prudenza Politica in generale, non i precetti Polirici, che leggiamo scritti da Platone, & da Aristotele nelle Leggi Civili. Nella terza propositione si è detto, che la Ragion di Stato riguarda spetialmente i particolari, & le cose presenti, & d'auenire, non tralasciando però l'universale, & passate, oue ne sia bisogno. Nella quarta, che ella non si affatica intorno ad ogni particolare, ò intorno all'applicatione di ogni vniuersale ad ogni particolare. Nella quinta, che suo vsitio è d'affaticarsi intorno alle cose più grani, & importanti, & intorno à maggiori beni della Republica, & ne quali consiste la conservatione, & riputatione di lei, & del Principe, che la gouerna, & in somma nelle cose grandi. il che nondimeno, come si debba intendere mostreremo più di sotto. Si è finalmente detto nella sesta propositione, che la Ragion di Stato non solo non è obligara alle Leggi; ma è à loro superiore: quelle temperando, e mutando à suo arbitrio, secondo il bisogno. Hora mostriamo, che tutte queste conditioni si ritrouano ad vna ad vna nella Consultatiua. il che fatto da noi, sarà chiaro à ciaschuno, che essa Consultativa ò è il medessmo, che hoggi chiamiamo Ragion di Stato, ò almeno, come s'affermò di sopra, il suo genere prossimo, & immediato. Si è posto la Ragion di Stato essere vn habito dell'Anima nostra percioche essendo tutto quello, che in essa si ritroua, vna delle trè cose; cioè à affetto, à facoltà, à habito, come dimostrò nel secondo delle Morali Aristotele: ne potendo la Ragion di Stato esser affetto, ò facoltà, perche da essa, come non disgiunta da gli habiti morali, sono coloro, che la possedono, nomati buoni, ò cattiui: ma per gli affetti, ò per le facoltà, come pure insegnò il medesimo nell'istesso luogo, non potranno esser dettitali: & perche nella Ragion di Stato hà sempre luogo l'elettione, & ne gli affetti non sempre: conciosia che potranno adirarsi, & temere senza elettione ancora; ne segue per necessaria conclusione, che, non potendo ella esfere affetto, ò facoltà, sia vn' habito dell'Anima nostra: ma la Consultatiua, (allaquale intendiamo, che sempre sia congiunia quella, che nel sesto dell' Etica Aristotele domadò buona cosultatione) essedo parte della Pruenpza Politica, come si e veduto nel terzo libro; è necessario, che sia habito dell' intelletto pratico, come pure ne passati discorsi si è mostrato.

Quello che per Cosu'tatina debbiamo intedere. Si cotinua la medesimo materia. Che la Consunatina per sua natura riguarda le cose grandi. (ap. 4.

Abbiamo detto, che alla Consultativa conviene, che sia congiunta la buona Consultatione: cioè, che questa parte della Prudenza

C.5.

fia sempre buona consultatione: perche altrimenti essa Consultatiua non potrebbe hauer luogo frà le parti della Prudenza, quando fosse erronea consultatione, ò anche quando fosse retta solamente, & non buona. di che la ragione si può raccogliere assai chiara da quanto nel terzo libro della buona consultatione si è trattato. si è posto che per Ragion di Stato non debbiamo intendere la Prudenza Politica in generale, ne i precetti, che lasciarono in iscritto i Filosofi Antichi: & molto meno le Leggi scritte, & Ciuili. ma queste conditioni hanno mosto propriamente luogo nella Consultativa, non si potendo per essa intendere la Prudenza Politica in genere, essendo vna spetie d'essa, & essendo altra la sua natura da quella de precetti politici, come appresso vedremo. Si è detto, che la Ragion di Stato riguarda spetialmente i particolari, & le cose presenti, & le future: il che essere parimente proprio della Consultativa, è assai chiaro per le cose dette nel terzo libro, quando si è trattato della buona consultatione conciosiache il consultare, come nel terzo libro delle Morali insegnò Aristotele, sia delle cose agibili, & delle presenti, & suture, & non delle passare, & sia delle attioni, & le attioni sieno intorno a singolari, come nel sesso libro dall' istesso sù insegnato: aggiungendo, che perciò la Prudenza non è solo delle cose vniuersali: ma che dee considerare le singolari ancora, & q este molto maggiormente. si è detto, che la Ragion di Stato per comune consentimento non considera ogni particolare, ma che il proprio vstitio sio è d'affaticarsi intorno alle grandi, & più importanti della Republica, nelle quali consista, & sia riposto il mantenimento, la conservatione, in somma la riputatione del Principe, & d'essa Republica. che perciò si può dire che ella sia in questo molto simile alla Concordia ,, di cui nel nono dell' Etica las iò scritto Aristotele: In ijs igitur quasub C. 6.

, actionem ven:unt concordia versa:ur, a:que harum in ijs, que magnitudine ex-" cellunt. Le quali parole ne dipingono al viuo il vero oggetto della Ragion di Stato ma tutto q'esto è proprio della Consultatina, la quale per sua natura, come dininaméte insegnò Aristotele nel terzo dell Eti- C. 5. L. ca, è dirizzata à cose dissicili, & grandi: ricercandosi all'hora maggiormente il configlio, che si tratta d'affari importantissimi; & ecco le suc ,, parole: Porrò ad res magnas confiderandas alios in confilium adlibemus nobis

, ipsis diffidentes, quasi minus ad eas dispiciendas, ac dijudicandas idoneis. Etè di tanta dignità il configlio, & il confoltare; & riguarda per sua natura cose si graui; che perciò si ricorre anche à Dio, come auerte 3, Alessandro Afrodiseo nel secodo dell'Anima, trattando della eccellen-

,, za della Consultatina. Consiliarios quoque (dice egli) quos videmus plus es aliquid nobis ad indicationem, & electionem propositi prodesse . I am vero de Li

maiori-

" maioribus, ac difficilioribus ipsos quoq; Deos cosiliarios aduocare no veremur.

Che alla Consultatiua, & alla Ragion di Stato appartengono le cose maggiori della Republica, per sentenza d'Aristotele. Si espone un' luogo del quarto della Politica. (ap. 5.

Vindi nel primo della Retorica trattando Aristotele della Consustatina, & di quali cose ella consulti, & risolua; pone cinque capi, nequali è chiaro, che consiste tutto l'essere, & il C. 4. R., ben'essere della Republica. Ferme enim (dice egli) de quibus consultant ,, omnes, & de quibus concionantur illi, qui deliberant, res maxime sunt quinque numero. Atque he sunt de apparationibus peccuniarium, & bello, & pace: " preterea verò de custodia regionis, & ijs, que importantur, & exportantur, , & legum latione. Oue, come vediamo, chiama queste cinque cose grandissime, ponendo frà etse il formar Leggi, & volendo, che alla Consultatina appartenga si nobil' visicio. il che ne dimostra, che per suo pare re essa consultagina si veste, quando è vopo del manto della Legislatrice: anzi che ad essa si sà tal'hora superiore: come di sopri si è auertito. Et bene domando Aristotele queste cinque cose grandissime, & le attribui alla Consultazine: percioche risedendo appò lei la somma podestà della Republica, come per sentenza dell'istesso si è veduto nel libro precedente; & formandosi la somma podestà dalla autorità sopra le cose grandissime d'essa Republica, come pure l'istesso hà detto nella. Politica; & essendo le cose grandissime della Republica apunto queste cinque; è necessario di cofessare, che la cosideratione, & determina-C. 14. tione di esse appartenga alla Cósultatina. Per la qual cosa non dourà recarne alcuna marauiglia, se nel quarto della Politica, trattado di essa, quasi voglia dimostrarci, che in lei risiede la somma podestà, come ne i libri precedenti hauemo accennato: & spiegarci insieme le sue parti; le attribuisce la consideratione, e determinatione delle cose maggiori della Republica: dicédo ch' ella hà la somma podestà sopra esse: le quali no sono per auetura molto differenti da i cinque capi annouerati nel primo della Retorica: come anche huomini dottissimi d'età nostra , hanno auertico, & ecco le parole d'Aristotele. Qua deliberat summa potes-

, tatë habet, q pertiner ad bellu, & pacë, & ad societatë bellica ineuda, & diri, mëda, & statuere de legibus, & de morte, & de exilio, & publicatione bonoru,

capi possimo pure comodaméte ridurre a cinque; se cocederemo, che la guerra, & la pace, il fare, & dissoluere le cofederationi appartégano ad vn istesso capo, come veramente appartengono: & l'essilio, & la pu-

blicatione

blicatione de beni parimete ad vn istesso. pcioche in tal guisa il cosultare in torno alle leggi sarà il terzo capo: intorno alla morte il quarto: intorno al riueder il coto à Magistrati il quinto. li quali si può dire, che sieno anche abbracciati dalli cinque capi posti nel primo della Retorica: il che della pace, della guerra, & delle leggi, no ha dubbio: cociofia che la publication de beni si possa ridurre allo apparecchio del danaro, detto acquisto da alcuni Moderni: l'essilio, & la morte alla guardia, & alla sicurezza del Dominio: si come anche il riueder' i conti à Magistrati. Oltre che possiamo anche dire, che in quel luogo della Retorica, oue era suo intendimento di porre solo quei capi, che appartengono al genere deliberativo; furono lasciati i capi della morte, essilio, della publicatione de beni, & della correttione de Magistrati, quasi cose più appartenenti al genere giuditiale. Sarà dunque spetial' vstitio della Consultativa di considerare le cose più gravi della Republica: & perciò sarà in questo vitimo simile alla Ragion di Stato. Finalmente si è posto, che essa Ragion di Stato per sua natura non è obligata secondo il comune concetto alle Leggi: anzi che ad esse è superiore. il che dalle cose dette pur dianzi è chiarissimo esser proprio del la Consultatiua: lu quale hauendo, come si è vedato, facoltà di moderare, temperare, & leuare le leggi secondo il bisogno, & farne delle nuoue, è cosu manifesta, che in questa parte è superiore alla Legislatrice: & perciò in quelto ancora molto conforme alla Ragion di Stato. Ma se la Consultutina è tale; se è tunto per sua natura simile alla Ragion di Stato; giustamente adunque surà posta da noi per genere prossimo di essa, & immediato, il che non hanendo altri fino à quest' hora (che io sappia) auertito, non è maraniglia se nel spiegare la natura sua, & nell'apportare la sua vera, & propria diffinitione, si sono di gran lunga scossati dal vero.

> Come se debba intendere che le cose grandi della Republica, sieno l'oggetto della Ragion di Stato. Sap. 6.

Ora perche di sopra si è detto che le cose grandi, & importanti della Republica sono l'oggetto della Ragion di Stato; ma che ciò hà bisogno di espositione; è da sapere che si dee intendere in questo modo, che delle picciole ancora, le quali trascurate possono divenir grandi, & turbar lo stato della Republica, ella habbia cura particolare. à che hauendo riguardo Aristotele, lasciò scritto nel quinto della " Politica: Igitur in Rebuspublicis benè temperatis providendum est in primis, C. 8. , ne quid preter instituta, moresque siat : sed maxime omnium, quod exiguem est

C.3.

C. Y.

lib. 3.

€070

caueri debet. Detrimentum enim latenter obrepit: quia non totum simul contrahitur. & poco di sopra haueua detto nell'istesso sentimento: Itaquetalibus malis initio occurrere, & Principum, Potentiumque discordias dirimere
oportet: quoniam peccatum est in principio: principium autem dimidium totius
esse dicitur. itaque paruus error in ipso proportione respondet in alijs partibus
Che per associatione delle spetie delle Republiche, & de temperamenti
loro, per poter auertire alle mutationi, & conoscere se vengono da
cause interne, od esterne: & in cotal guisa occorrere à principij, benche piccioli, & deboli del male, & à gli errori, che ossendono i principij

c. 3. della Republica: che cosi disse Aristotele nell'istesso libro: Neque enim

", principio, cognoscere. aggiungendo altroue esser cosa molto migliore, & più degna auertire, che da principio non nasca l'errore, che porgergli, il rimedio doppò, che sarà auuenuto: ancorche il medicare l'errore accaduto nella Republica, che appartiene all'emendatione, & alla correttione; non è forse opera minore della fondatione, & dell'instituirla rettamente. che così assermò l'istesso nel quartò libro della Politica, dicendo: Quantam non minus perotti est sempublicam emendare, quare

o, ca, dicendo: Quoniam non minus negotij est Kempublicam emendare, quam o, ab inizio constituere: vt dedoceri nihilo facilius est, quam à principio discere.

% in vn altro luogo haueua detto: Res autem maxima est correctio. Debbiamo dunque intendere, che la Ragion di Stato per sua natura riguardi le cose grandi della Republica: ma grandi nel modo esposto, cioè non solo quelle, che sono attualmente tali, ma quelle ancora, che picciole ne principij loro; possono nondimeno trascurate in progresso di tempo diuenire gradissime, & recare ad essa grauissimo danno. Di che chiaro, & fedel testimonio ne sono l'attioni di Cesare, & i modi tenuti da lui per guadagnarsi gli animi di ciascuno, le quali cose, come picciole, da principio disprezzate partorirono alla fine la ruina di quella potentissima Republica: che così anche testimonia Plutarco nella vita di lui, sa uellando in cotal forma: Iamque sensim cùm epulis, & commessationibus,

35 tùm splendidissimis in omni vita moribus non mediocrem sibi in Republica pote-55 tiam auxerat : quam principio invidi, desicientibus mature peccunijs, cum mox

s, exilem futuram arbitrarentur; florentem illam in plebe paruifaciebant. Cum s, vero ingens adeo vt non facile aduersari possent, increuisset; eam propalam ad

, res permutandas tendentem serò quidem intellexerunt. In tal modo adunque debbiamo intendere, che le cose grandi, & importanti della Republica, sieno il vero oggetto della Ragion di Stato.

Per qual cagione la Consultatina, & la Ragion di Stato habbino autorità soprale Leggi, & sieno alla Legislatrice superiori. Perche las Ragion de Stato sia da alcuni biasimata. i he la Legge non comprende se non l'uniuersale.

A dubiterà alcuno, come possa esser vero quello, che si è detto M di sopra, che la Consultatiua, & la Ragion di Stato habbino potestà sopra le Leggi, & sieno alla Legislatrice superiori: & per qual cagione: essendo l'autorità d'esse Leggi inuiolabile, & il mutarle (come si vedrà più di sotto) cosa per opinione d'huomini grauissimi molto pernitiosa alla Republica. Rispondiamo ciò auuenire; perche la Consultatiua, & la Ragion di Stato, sono la istessa Legge vera, & principalissima: & tali sono, perche sono l'istessa retta ragione; & la più nobile, & principal parte di lei: essendo parti della Prudenza. che, come Aristotele nel sesto libro delle sue Morali hà dimostrato, altro non. è, se non retta ragione delle cose agibili, & frà le parti della Prudenza le più nobili, & principali. il che non hauendo considerato alcuni Autori, che fin hora hanno trattato della Ragion di Stato; non hanno anche saputo assegnare la vera cagione della superiorità sua sopra le Leggi; & perche à queste non sottogiace, & può vagare à suo modo. & alcuni altristimando, che cotal imperio, & libertà non le conuenga per sua propria natura; che sia vna licenza attribuita à lei da Tiranni, & cattiui Principi, le hanno, per non intender la natura delle cose agibili, recato il partirsi tal' hora dalle Leggi à supremo biasimo.il che dee à lei nondimeno apportate suprema laude: rendendosi ellaper cotale autorità riguardeuole sopra tutte le parti della Prudenza, & atta, come si dirà appresso, à cagionare grandissimi beneficij alla Republica. Intorno à che (per dimostrare questa verità) è da sapere, facendoci da più alto principio, che la natura delle cose agibili è tale. che riguardando le cose singolari, le quali sono infinite, & indeterminate; non può essere pienamente compresa, & diffinita dalle Leggi:che per natura loro mirano, & comprendono il solo vniuersale. la onde segue necessariamente, che molte cose vengono in particolare, le quali come no abbracciate dalle Leggi, non possono anche col mezo dell'autorità loro esser disfinite. Tutto questo esser vero, ci dimostrò Aristote-" le nel quinto dell'Etica, cosi dicendo: Cuius rei hec causa est, quod lex C.15.L. omnis generalis est: de quibusdam autem rebus vniuerse, & generaliter recte

" pręcipi non potest. itaque quibus in rebus legis vocem vniuersam, ac generalem esse, necesse est: id autem non satis rette sieri potest. in eisid sumit lex, quod ple-

:, runqua solet euenire, quanuis id quod in hoc peccatur, satis intelligat. Hec

tamen

so tamen ideireo minus recte est non enim culpa legis est, neque eius, qui legene , tulit : sed nature rerum . earum enim ren m, qua in actionem cadunt, talis mave teria est .

Quante spetie di Giusto si ritrouino secondo Aristotele. Si dichiara un luogo del primo della Ketorica. Perche sia necessario di concedere il Giusto, che è suppletiuo della Legge per opinion dell'istesso. Si tratta della imperfettione della Legge. (ap. 8.

C. 13.R.

Vindinel primo della Retorica altamente Filosofando disse esser due spetie di Giusti, vna scritta, di cui parlano le Leggi: l'altra non scritta: & che de Giusti no scritti sono etiamdio due spetie: l'vna circa l'eccesso della virtà, & del vitio, donde vengono i vituperij, le lodi, gli honori, i pregi, & le rimunerationi: l'altra èvn' suppliméto della Legge particolare scritta: dalla quale spetie di Giusto hà origine quella virtu morale, che nel quinto dell'Etica Aristotele domandò Epicheia, cioè Equità, da alcuni nomata Discretione. Hò detto che da quelta seconda spetie del Giutto non scritto hà origine l'Equità, per dimostrare, che questa spetie di Giusto non si conuerte con essa. Equità talmente, ch'ella niente più abbracci di questa virtù: come alcuni Interpreti di nostra lingua hanno stiniato, che affermi Aristotele nel luogo sopradetto della Retorica: facendo quelle parole: Alteras autem iusti (scilicet non scripti) species est proprie legis, & scripte supplemen-

Car. nella Reih.

> tum. etenim equum videturius esse. in Lingua Toscana in questa forma: L'altra spetie è l'equità, à la Discrettione, che si possa chiamare: la quale

è quella, che supplisce à i mancamenti della Legge scrieta, percioche adduce ben qui Aristotele; come è noto à chiunque considera le sue parole, il testimonio dell' Equità, per prouare, che si dia vna spetie di Giusto, la qualessa sopplimento della Legge scritta: ma non dice mica, che q esto soppliméto della Legge scritta, & seguentemete questo Giusto, altro non sia, che l' Equità: come vogliono costoro. il che quanto sia importante, si vedrà più di sotto. Mà non per altro è necessario questo sopplimento, & questa spetie di Giusto, come l'istesso insegnò, se non perche la natura delle cose agibili è talmente infinita, & indeterminanata, che non può esser compresa dalla Legge, e dal Legislatorei & ecco le parole d'Aristotele nel primo della Retorica molto degne d'esser considerate: one dopo l'hauer satto il discorso sopradetto soggiunge: C. 13.R., Contingit autemboc partim inuitis, partim volentibus Legislatoribus. Inui-

" tisquidem cum eos latue it: volentibus vero cum minime possint distinguere: 3, sed necesse sit in pniversum dicere: non sit tamen ita, sed plerunque, or quecun-

, que non est facile distinguere propter infinitatem, pt vulnerare ferro, & ,, quanto, & quali : deficeret enim tempus eum, qui enumeraret. Si igitur sit in-, definitum, oporteat autem legem sancire, necesse est simpliciter dicere. Concludendo che essempio delle cose dette, ne può esser, che se alcuno hauendo vn'anello di ferro nel dito, darà vna percossa, verrà ad hauer' contrafatto alla Legge, che vieta il percuotere altrui col ferro, & così haurà fatto ingiuria: auenga che veramente non l'habbia fatta, & che questa è l'Equità. la quale imperfettione della Legge, accenò anche nel " terzo della Politica, cosi dicendo, Ceterum ex superiore questione, nihil C. 7. S. ,, eque declaratur, ac recte sancitas leges dominari oportere. Qui autem Impe-,, num tenent sine vnus, sine plures, horum arbitrio res eas permitti, de quibus leges perfecte constituere nequeunt, propterea quod vniuerse de omnibus explim care non facile est.

> Si continua à dimostrare per molte autorità d'Aristotelee. l'imperfettione della Legge. (ap. 9.

D Arimente più di sotto nell'istesso della Politica mouendo L quella bellissima questione, se è meglio, che la Republica sia amministrata co l'autorità di ottime Leggi, ò pure da vn' ottimo Principe no sottoposto all'Imperio delle Leggi; à fauore di questo secodo capo, pone in mezo, accettandola per vera, l'imperfettione sopradetta delle " Leggi rispetto alla materia, che comprendono. Qui ergo (dice egli) regium imperium probant, his leges vniuersale duntaxat precipere, non autemo ,, ad ea, que accidunt, precepta dare existimantur. Et poco dopò dice, che quello, che commada, fenza dubbio dee essere Legislatore, & che l'autorità di esse Leggi dee rimaner salda in quelle cose, che abbracciano solamente: ma; qua verò parte à recto deflexerint, infirma; aggiungendo che di quelle cose che ò no sono comprese dalla Legge, ò no sono comprese à bastanza; si reca in dubbio, se sia meglio, che soggiaccino all'imperio d'vn solo per virtù riguardenole, ò di molti. & di sotto scriue ,, nell'istesso sentimento: Nam que constituere lex potest, de his ambigit ne- C.12. S. ,, mo : sed quoniam res quasdam leges completti possunt quasdam non possunt, ,, hinc controuersia, & dubitatio nascitur, vtrum optimarum legum, aut optimi " viri imperso ciuitatem administrari prestet . nam de quibus rebus deliberatur . " he sunt, de quibus leges ferri non possunt. non est igitur dubbiu, quin hominem " esse necesse sit, qui de rebus huiusmodi iudicium ferat. Li quali luoghi tutti saranno più di sotto con diligenza considerati, & dimostrata l'importanza loro nel spiegare la necessità, & la natura della Ragion di Stato. Et dell'istessa materia nel secondo libro disputando contra Hippoda-

C. 1. R.

mo, & trattando quella bella, & graue questione, se sia bene il mutar tal'hora le Leggi, della quale parleremo di sotto à suo luogo computamente; dopò l'hauer detto, che può recar danno al Ciuil gouerno il nó mutar le Leggi: perche come nelle altre arti, così nella dottrina Politica non possono essere tutte le cose scritte perfettamente: soggiunge, rendendo di ciò la cagione: Nam leges vniuerse scriptas esse necesse est, astiones in singulis versantur, quo palàm sit, leges quasdam, & quandoque villiter, mutari. della quale proprietà, & imperfettione delle Leggi, vediamo nel primo della Retorica spiegate per auentura le cagioni in quelle parele del Filosofo: Atque quod omnium est maximum, quia Legislatoris iudicium non est de rebus singularibus, nec de presentibus: sed de futuris, & de vniuersalibus. at Concio, & sudcx de presentibus & desinitis iudicant. Oue la voce Concio hà riguardo alla Consultatiua: come dall'istesso primo

Si dimostra la necessità di porre la Consultativa, & la Ragion di Stato nel governo Politico, & la cagione della superiorità loro sopra le Leggi. (ap. 10.

libro della Retorica, & dal quarto della Politica chiaramente si raccoglie: il che desideriamo, che sia con diligenza auertito da chi legge.

T T Ora da tutti questi luoghi degni di somma consideratione, non-I lolo si conferma quello, che si è detto di sopra, cioè che la Legge rispetto alla natura delle cose agibili, no può compredere tutte le cose: ma si raccoglie anche quest' altro capo importantissimo: cioè esser necessario, che naturalmente nel gouerno ciuile per emenda, & sopplimento di questo dissetto, vi sieno persone, & vi sieno facoltà a loro concesse, le quali, quasi Legge viua, habbiano autorità di risoluere, & determinar quelle cose, che tuttania anengono, & non sono, ne possono anche per la sopradetta ragione esser comprese dalle Leggi, ò comprese persettamente nelle quali se occorrerà per la chiarezza, & evidenza del fatto, temperare la pena, & il rigore di esse Leggi, come con l'essempio posto da Aristotele di sopra di colui, che hauendo l'annello di ferro & percotendo alcuno, viene à caderenella pena imposta dalle Leggi à coloro, che percuotono altrui con il ferro: questo apparterrà al Giudice, & all' Equità spetialmente, & all'Arbitro. ma se queste cose, che accadono, saranno tali per qualche circonstanza, che conuenga di accrescere, & sar maggiore il rigore di essa Legge; ò se saranno dubbie, & perciò sarà mestieri dell'interpretatione: ò finalmente se non saranno comprese, ò non comprese a bastanza dalle Leggi, onde conuenga formarne delle nuoue: à chi douranno elleno appartenere? certamente non all'Equità, come è manisesto, & si dirà anche più di sotto. Hora-

€CC0

14

ecco il secreto, ecco la necessita di pone la Ragion di Stato. Rispondo in due parole, che apparterranno alla Consultatina, & se saranno importanti à quella, che hoggi si appella Ragion di Stato. il che non essendo da molti considerato, non si può anche da essi considerare la vera cagione della podestà sopra le Leggi della Consultatiua, & della Ragion di Stato: di che di sopra si dubitana, concessa loro come il pasfato discorso ne dimostra, dalla natura imperfetta, della I egge, & delle cose agibili: della quale perciò, & dell'oggetto variabile dello Intelletto pratico, & della Prudenza, fii con tanta accuratezza trattato da noi nel secondo libro, & dimostratosi, che da essa ha necessariamente sua origine la Ragion di Stato: non si può considerare la necessità di porre queste virtu eccellentissima. ma essendo stato, & auertito, & conosciuto da gli Antichi scrittori delle cose Politiche, sù ar che conosciuta da loro questa virtù diuina: se bene non espressa con tal nome: & eccone vn chiarissimo testimonio d'Aristotele nel luogo sopradetto del terzo della Politica; auenga che apportato per modo di dubitare.

" Sunt autem (dice egli) hoc quoque tempore Magistratus, qui de rebus quibus- C. 13. S.

, dam arbitratusuo iudicant, vt Iudex de ijs, que lege definiri nequeunt; vt lex ,, non optime imperare, ac iudicare posse videatur. ma non dice egli qui, che vi erano al suo tempo alcuni Magistrati, che à guisa di Giudici haueuano la somma, & libera podestà di giudicare intorno à quelle cose, che non erano comprese dalla Legge: le quali sono per il più non l'vniuersali & d'auenire, & per consequenza indissinite: ma le presenti singolari, & diffinite, come habbiamo dal luogo dianzi addotto del primo della Retorica, che perciò dicessimo esser degno di molta consideratione: quantunque la Côsultatiua, & la Ragion di Stato abbraccino, & le cose future, & le vniuersali ancora, come si è detto non paragona egli manifestamente questi Magistrati à Giudici? dicendo che nou altrimenti che si faccia il Giudice, essi giudicauano delle cose non comprese dalla Legge? oue per Giudice senza dubbio intende in questo luogo quello, che riguardando l'Equità, emenda il rigor della Legge. & così dicendo, non mostra egli manifestaméte (il che da noi nell'esporre il luogo della Retorica fù di sopra auertito) che oltre i Giudici, i quali riguardano l'equità, vi erano alcuni altri Magistrati, che dauano giuditio sopra le cose che accadeuano, non comprese dalle Leggi? con le quali è necessario di confessare, che non habbia, che far l'Equità; onde ben di sopra sù detto da noi, che il Giusto non scritto non si conuerte con essa.

Che la Consultatiua, che posero gli Antichi, è quella, che noi hoggi domadiamo Ragion di Stato. Qual sia l'oggetto d'essa Ragion di Stato. Si apporta la sua dissinitione. Cap. 11.

A che diremo noi, se andaremo considerando, che questi tali Magistrati non surono altro se non i Consiglieri, & la Consultatina? Ecco le patole, che seguono all'autorità sopradetta, che ciò di-C.II.S., mostrano. Nam de quibus rebus deliberatur, he sunt, de quibus leges ferri ,, non possunt: & di sopra haueua detto: sed pro lege (inquis) commodius de , rebus singulis consultabit. & questi chiamiamo hoggi noi Consiglieri di Stato: questa Ragion di Stato: quando le cose, intorno alle quali si affatica, sono importanti, & tali, che in esse consista la conservatione, & la salute della Republica. Da che ci si sà manifesto con quanta ragione habbiamo assegnato noi alla Ragion di Stato per genere prossimo essa Consultatiua Perche adunque non solo acca sono cose particolari, che non possono esser comprese dalle Leggi; nelle quali non può hauer luogo l'Equità per la ragione sopradtta, & per quelle, che di sotto si diranno; ma varia anche in tal modo spesse siate la conditione delle cose, & lo Stato della Republica, che conviene mutare per falute d'essa alcune Leggi; quindi giustamente diede autorità Aristotele di far ciò à essa Consultatina, come, & nel terzo libro, & di sopra da noi si è vedato. In oltre perche l'essercitare quella spetie di Giusto non scritto, che dicessimo dianzi per parer d'Aristotele nel primo della Retorica hauer cura di quelle cose, che mostrano ne gli huomini eccesso di virtù, & di vitio, è importatissimo nella Republica: essendo noto à ciascuno quato possa recare di giouamento l'aministrare, & distribuire à suoi tempi i vituperij, le lodi, gli honori, i pregij, e le remunerationi à Cittadini, il riconoscer' i benefattori, il render de beneficij, il fauorire gli amici, & cose simili; onde alcuni hanno scritto, che la retta amministratione della Giustitia distributina è vno de maggiori instromenti, & più atti à mantenere lo Stato, di quanti possa h'unere l'arte del regnare: & che senza questa, che comparte gli vtili, distribuisce gli honori, & proporciona le grandezze, il Principe ne tempi quieti sarà stimato Tiranno, & ne turbulenti sarà forza, che ruini. Quindi diciamo anche, che la Consultatina ha particolarmente per oggetto le due spetie del Giusto nonfcritto: seruendosi di quella parte ancora, che appartiene all'Equità: conciosia che, co ne parte della Prudenza Politica à cui seruono tutte le virtù morali, se ne può valere secondo il bisogno à sua voglia. Et perche la Ragion di Stato (come è hormai noto à chi legge questo nostro

discorso) è la più nobile, & la più eccellente parte di essa Consultatiua;

& nel secondo libro, & di soprà si è detto, che per sua natura ella ha solamente luogo nelle cofe più importanti della Republica: si doura concludere, che l'vffitio di essa sia spetialmente di mutar le leggi secondo il bisogno, & di affaticarsi intorno alle cose, che appartengono alle due spetie del Giusto non scritto : non però intorno à tutte, ma solo intorno alle più grani, & che riguardano la salute, & il mantenimento d'essa Republica. La quale conditione, come differenza propria, & formale della Ragion di Stato, la ristringe, & sà disserente, & da tutte le altre parti, & spetie della Prudenza Politica, & da essa Consultativa ancora: che, come più generale, & come suo genere, si stende à molt' altre cose della Republica: le quali per l'humiltà, & bassezza loro, sdegna la Ragion di Stato di riguardare. Di cui se noi finalmte vorremo (raccogliendo quanto fin qui di essa si è discorso) breuemente spiegare la propria natura; douremo dire necessariamente, che ella non è altro se non vn habito pratico di ben consultare, & risoluere secondo la retta ragione le cose più importanti della Republica, non obligato ad altra ragione. ò veraméte che ella è vn habito pratico con vera ragione intorno à maggiori beni del gouerno Civile non obligato ad altra ragione. & se vorremo, esprimendo il genere prossimo & immediato di lei, & la propria sua disferenza, apportare la sua vera diffinitione; douremo dire, che la Ragion di Stato è vna buona consultatione intorno à maggiori beni del gouerno Politico, non obligata ad altra ragione; & qui ricordiamo à chi legge, che per buona cosultatione noi intendiamo la Consultativa inquanto che, come di sopra si auertì, essa Consultativa, douendo esser parte, & spetie della Prudenza; conuiene, che necessariamente sia buona consultatione: & presa in questo sentimento, diciamo esser genere prossimo della Ragion di Stato.

Si recano in mezo per meglio discoprire la natura della Ragion di Stato due grauissime questioni, mosse da Aristotele nel terzo della Politica. Si dichiarano alcune sue parole. Qual sia veramente l'oggetto della Ragion di Stato, & qual' il suo particolar visiio. Per qual ragione secondo Aristotele il gouerno obligato alle Leggi non sia buono. Cap. 12.

A perche si è detto di sopra, che la Ragion di Stato trahe sua origine necessariamete da due cose; l'vna perche sà mestieri esserui vna facoltà, che risolua quei casi, che dalla Legge per la natura imperfettissima delle cose agibile no possono esser diffiniti, ò no diffiniti à bastaza: l'altra perche tal'hora couenedo mutar le Leggi, è necessario, che nella

C. II.

nella Prudenza Ciuile sia vna parte, che habbia questa autorità; è da sapere che dalle dette due cose nascono due bellissime, & grauissime questioni, mosse da Aristotele nel terzo della Politica: l'vna (della. quale dicemmo pur dianzi) se sia meglio alla Republica, poscia che le Leggi sono accompagnate da cotal' imperfettione, di esser gouernata da vn ottimo Principe non obligato alle Leggi : ò pure se se à lei sia per tornar più commodo il gouernarsi con ottime Leggi, & da Principe obligato ad esse. percioche cosi intese Aristotele questo secondo membro della questione, & non come mostrò stimar Giouanni Caso ne suoi Commentarij, dalle sole Leggi senza l'assistenza del Principe, ò Magistrato: il che non solo non disse Aristotele (come pure si vedrà di sotto) ma non può anche hauer luogo nella natura delle cose. l'altra questione è, se sia ben fatto di mutar tal'hora le Leggi nella Republica. le quali due questioni, perche discoprono mera uigliosamente. & l'eccellenza della Consultatiua, & della Ragion di Stato; sarà messieri, che da noi sieno trattate con ogni accuratezza: & che ne sia apportata la risolutione, che ne hà di essa dato Aristotele: & insieme considerate quelle cose, che nel ragionare di dette questioni furono scritte da. lui, le quali ne dipingono al viuo (per quello, che facilmente giudicherà ciascuno ) la natura della Ragion di Stato: intorno à che non lasceremo anche di toccare al suo luogo l'opinione di Platone. Et p cominciare dalla prima questione, essendo ella stata mossa da Aristotele nel luogo sopradetto del terzo della Politica; noi leggiamo esser da lui dimostrato, che sia meglio il gouerno d'ottimo Rè, & Principe, non obligato alle Leggi; con questa ragione: perche abbracciando le Leggi solamente l'vniuersale, non vengono à prouedere intorno a casi particolari, che hanno forza non folo di alterare la Republica, ma tal'hora anche di mutarla: i quali perciò Aristotele domandò (s'io non erro) con voce molto propria, προσπίπτοντα, non altrimenti, che Theofrasto nel trattato de Venti, volendo esprimere la turbatione, che recano i Venti a quelle Città, che da effi sono ricoperti, & con quanta forza sogliono assalirle; conciosiache, scendendo da altissimi monti ruuinosamente, recano loro grauissimi danni, apportando alterationi, & malatie non mediocri; lo fa seruendosi del verbo somigliante eunialen: come ciascuno potrà vedere. Questi improuisi & particolari accideti, mentre sono importanti, & tali, che quasi rabbiosi venti venendoda altissima parte, possono scuotere & perturbare questa Naue Politica, & apportar danno, & ruina alla Republica, se ad essi non si prouede con opportuno, & presto rimedio; diciamo noi esser il vero, & principal'oggetto della Ragion di Stato; stimarono gli antichi Filosofi, che scriff ero

6.11.6 12.5.

Tex. 33.

scrissero della Filosofia Ciuile, appartenere alla Consultativa, & alla buona consultatione: la onde si può dire, che sia molto proprio di questa dinina virtù il conoscere l'opportunita del tempo, & il momenro dell'occasione (detta da Greci naupor) nell'operare quelle cose, che essa ad ogn'hora va pensando per salute della Republica. di che ", nel secondo dell'Etica cosi lasciò scritto Aristotele. Eos autem, qui in re- C. 3. L. bus agendis versantur, semper oportet temporis opportunitatem intucri, atque observare: quemadmodum in arte medendi & gubernandi sieri videmus. Di che si è detto nel secondo libro, & resane la cagione: cioe la natura. variabile delle cose agibili: affermandosi, che da questo fondamento in particolare si dimostra la necessità della Ragion di Stato. Et nel primolibro dell' Etica hauena detto, accennado quello, che sia gsta op- C. 3. L. portunità: Et in tempore occasio. & poco dopò dimostrando, che ella hà luogo in tutte le arti: Nune autem scientis plures sunt etiam eorum, qua vni categoria subiecta sunt. vt occasionis in bello a s imperatoria: in morbo medicina. Il che esser proprio della Ragion di Stato stimò anche Platone come si dirà al suo luogo. conciosia cosa che si come i rimedij dati à tempo dal prudente Medico, recano la sanità all'amalato; la doue se si porgeranno intempestiui, lo menano à morire miseramente: cosi la Rragion di Stato, che è il vero Medico del corpo publico, ne mali, che à lui sopranengono, non porge se non in tempo opportuno i suoi rimedij. il che quanto sia importante nel gouerno Politico lo dimostrò Polybio nel terzo libro della sua Historia, cosi di ciò altamente filosofando: Cum sepenumero ea, qua factu optima videntur, nisi opportune siant, ingentes afferant iacturas.

Si conferma la ragione di sopra apportata. Che la cognitione delle cose singolari, & l'esperienza è in tutto necessaria secondo Aristotele nel gouerno Politico. (ap. 13.

II Ora ritornando alla questione proposta dopo l'hauer Aristotele addotta questa ragione, segue esser perciò parere comune,
che sia cosa da pazzo il reggersi in ciascun'arte secondo i precetti scritti,
& vniuersali solamente: & dà l'essempio de Medici d'Egitto, oue la.
Medicina si essercitana con molta strettezza: à quali nondimeno, ancor che non sosse permesso di dare inanzi al quarto giorno, se non à
rischio loro alcun medicamento all'amalato, suori de precetri vniuersali, che hanenano in iscritto: era però lecito, passato questo termine,
di porger rimedio anche secondo il giuditio loro oltre quello, che haueuano nelle regole scritte: cocludendo, che perciò l'ottima Republica
M m

C.10. L.

DELLA RAGION DI STATO, non può esser quella, il cui gouerno s'appoggia alle sole Leggi. Quindi nel decimo dell'Etica ne dimostrò quanto l'esperienza, & la cognitione delle cose particolari sia necessaria nell'operar senza errore. il che ne conferma la debolezza de precetti vnineriali, & come non sono bastanti al buon gouerno: applicando tutto il suo discorso alla formatione delle Leggi. percioche dopò l'hauer detto, che gli esperti gindicano rettamente dell'opere delle Arti, & come,& con quali cose conuenga. recarle à perfettione, & quelle cose, che à ciascuno sieno conuenienti: della quale facoltà sono privi coloro, che mancano d'esperienza, à quali pare, che sia assai il sapere solumente, se l'opera fatta stia bene, ,, ò male; come vediamo auenire nella Pittura: così soggiunge: Leges autem opera Civilia videntur esse, quonam igitur pacto quis aut ad leges feren. das aptus his effici, aut que sint optime iudicare possit. Nam ne medicine quidem , satis periti sieri videntur ex commentariorum lectione. Concludendo, che auenga che coloro, che scriuono le cose di Medicina, si sforzino non solo di spiegare i generi delle cure: ma con quali rimedij conuenga di curare gli amalati, & come sia da essercitare la Medicina: parimente della temperatura, & habitudine di ciascun corpo: queste cose nondimero possono recargiouamento solo à gli esperti: ma non già à quelli, che muncano d'esperienza. & poco di sopra haueua detto, mostrando pure l'imperfett: one dell'vniuersale rispetto all'applicarlo al particolare, & quato sia necessario il congiungere con la cognitione vniuersale

,, la particolare, & à rincontro con la particolare l'universale: Preterea, vero singulares, & private institutiones à communibus etiam different, quem, admodum evenit in Medicina. V niverse enim ei, qui sebri afficitatur, inedia

,, & quies vtilis est: atiuci autem fortasse inutilis: & is pugil, qui docendi fa-, cultatem habet, fortasse non in eodem pugne genere discipulos omnes exercet.

concludendo, che colui sarà meglio per conseguire la cognitione delle cose singolari, il quale aggiungerà vna propria, & particolar diligenza, con il cui mezo potrà più facilmente ottenere quello, che gli è vtile, & & opportuno. auenga che all'incontro, & il Medico, & il Gimnastico, & ciascun'altro Artesice sia per conseguire ottimamente la causa, & la ragione delle cose singolari, se haurà cognitione dell'vninersale: come per vn modo di fanellare, che vna cosa sia vtile à tutti, ò vero ad alcuni tali. conciosia che delle cose comuni, & vninersali sono le Scienze. Che nondimeno non è alcuna cosa, che vieti, che non si ritroui alcuno, il quale per l'esperienza, che potrà hauere, possa anche recargiouamento ad alcun' huomo particolare, non altrimenti che vediamo certi poter ottimamente medicare se medesimi, i quali nondi meno ad altri non possono recargiouamento. che tuttauia à colui, che amera

di

l'Are-

di esser buono Artefice, è necessario di hauer riguardo all'vniuersale. cóciosia che nella cognitione d'esso è riposta la Scienza. I quali discorsi di Aristotele ben intesi, & paragonati con quanto si è detto nel secondo libro della natura delle cose agibili, & delle oggetto dell'intelletto pratico, & della Prudenza, & à quanta mutatione sia sottoposto; discoprono marauigliosamente la natura della Ragion di Stato, & prouano la necessità, che hà di lei il gouerno Politico. conciosiache ci si faccia. palese per le cose sopradette esser per succedere grandissimi disordini nella Republica, se non vi è vna facoltà, che nelle cose più graui applichi à suo arbitrio l'vniuersale della Legge al particolare, secondo il bisogno: & che à suo arbitrio proueda à quelle cose particolari, che non sono comprese, ò non à bastanza da esso vniuersale: & finalmente, che à suo arbitrio moderi, temperi & muti l'istessa Legge ancora quando ne sia mestieri. il che tutto diciamo esser proprio visitio della Ragion di Stato.

Come risponda Aristotele alla ragione addotta, perche sia meglio il gouerno del Principe no obligato alle Leggi. Si adduce un luogo difficilissimo del terzo della Politica. Si apportano, & recavo in dubbio le interpretationi de gli altri. Si dubita quello che per ragione vniuersale debbiamo intendere appresso Aristotele. (ap. 14.

Questa ragione che sia meglio il gouerno del Principe senza Legge, perche essa, come vniuersale no prouede à sufficienza à particolari auenimenti: risponde per l'altra parte Aristotele in tal modo " secondo l'interpretatione del Sepulueda. At qui ratio illa vinuersalis lib. 3. Remplublicam moderantibus adesse debet quod autem omnino caret affi Elibus Polit. potius est, quam cui natura sunt insiti : quod malum vt legibus abest, sic bu- C. 11. manis omnibus animis adesse necesse est. Le quali parole altretanto difficili quanto degne, anzi necessarie per la materia, che trattiamo, di esser confiderate con ogni accuratezza: & paragonate da me con fomma diligenza al testo greco, & alle interpretationi di tutti gli altri, mi fanno star molto sospeso: conciosa che da vna parte io non persuma tanto di me stesso, chio stimi di veder quello, che tanti grandi huomini non. hanno veduto: & dall'altra il seguire il senso apportato da loro mi paia malageuole: essendo (s'io non sono errato) molto le ntano dal scopo " d'Aristotele in questo luogo. Ha l'Interprete Antico. At vero illum. , sermonem universalem oportet existere Principibus: valentius autem cut non. ,, adest quod passionale omnino, quam cui connaturale legi quidem igitur bic

non inest: humanam au: em animam necesse hoc habere omnem. Interpreta. Mm 2

, l'Aretino: At qui, & illam adesse oportet gubernantibus vniurrsalem rationem. Et melius certe cui non adest turbatio aliqua omnino, quam cui natura-, liter inest . hac autem turbatione lex varet, mens verò humana non caret. Traduce il Victorio: At qui illam etiam opus est vniue salem rationem inesse , ijs, qui imperium habent. satius autem est cui non adest omnino quicquam. turbulentum quam cui natura insitum est-legi igitur hoc non inest: animum autem hominis omnem necesse est hoc habere. Il Lambino finalmente dice cos: Veruntamen etiam universa illa ratio is. qui civitates moderantur suppetere debet. Melius autem est id, in quo nulli insunt animorum motus, atque , affectus, quam id, cum quo vna nati sunt. At lex quidem omnis affectu vacat: , animus autem humanus omnis necessario, perturbationibus concitatur. Ma se questo è il vero sentimento delle parole d'Aristotele, io domando primieramente à chi legge, quello, che per ragione vniuersale debbiamo intendere, & habbia veramente inteso il Filosofo, percioche in ciò consiste tutta l'importaza del fatto, & la vera intelligenza di questo luogo; & ben'inteso, ne sa palese la natura della Ragion di Stato. S. Thomaso non lo chiarisce. L'Acciaiolo interpreta questa vniuersal ragione la cognitione, & disciplina delle cose vniuersali, in quanto è distinta dalla cogitione delle cose particolari; delle quali si parla nel sesto dell'Etica. & è in ciò seguitò da vn' espositore di nostra lingua, che per ragione vniuersale interpreta l'vniuersale, che è proprio delle Leggi: & il medesimo hanno voluto il Sepulueda, & Pietro Vittorio: i quali dicono, che questa ragione vniuersale della Legge dee esser nota à coloro, che amministrano la Republica: & che il Principe senza la cognitione di questo vniuersale determinato dalla Legge, non haurebbe à qual cosa dirizzare i suoi cossigli. da che mosso per auetura Theodoro Zuingero Autore riprouato, intende nelle sue tauole per ragione vniuersale la Legge istessa, chiamado la Legge vniuersale, ò sia scritta ne cuori, ò nelle carte: cioè la Legge scritta, & non scritta: aggiungendo, che il Principe senza la Legge, ben che vniuersale, non può governare, ne signoreggiare.

Si continua l'istessa materia. Si apporta l'interpretatione del luogo addotto secondo l'Autores. (ap. 15.

Noltre domando, se per ragione vniuersale debbiamo intender sa Legge, come la maggior parte de gl'Interpreti consentono; che cosa habbia da fare questo discorso d'Aristotele per prouare, che sia migliore l'imperio dell'ottime Leggi, ò dell'ottimo Prencipe obligato all'ottime Leggi, che dell'ottimo Principe no obligato alle Leggi, percioche

Scain.

noi risponderemo no esser vero, che questa vniuersal ragione, ò questa Legge scritta sia necessaria à coloro, che hanno l'imperio: bastando loro solo la ragione di conoscere secondo il bisogno, & dar rimedio in... vniuersale, & in particolare à i casi, che occorrono. la onde l'argométo d'Aristotele non haurà alcuna forza. & il medesimo si potrà dire del secondo argomento spiegato nelle parole, che seguono: per il quale non vediamo tolta, ò risoluta la dissicultà mossa di sopra. conciosia che se bene è meglio, assolutamente parlando, quella cosa, che è libera da gli affetti, & dalle paffioni, di quella altra, che da esse è molestata; & che la Legge sia tale rispetto al Principe: nondimeno non segue, che sia migliore rispetto al gouerno publico: in cui essendo importatissimo, come hà detto Aristotele, di por rimedio à casi, che auengono: ne potendo ciò fare la Legge, come quella, che considera l'vniuersale solamente, & perciò molti di essinon comprende; ma potendo far'il Principe; ne seguirà, che esso, auenga che sottoposto à gli affetti, sia più atto à render migliore il Civil gouerno, che la Legge. Hora noi no apportaremo qui il Testo greco, per non fastidir chi legge: ma diciamo arditamente, che da chiunque ha cognitione delle lettere greche, & attentamente vorrà considerare questo luogo, si vedrà esser necessario , di far in lingua latina le parole d'Aristotele in questa forma: At enim , vero, & rationemillam universalem oportet inesse imperantibus: satius aute , inesse, cui non adsunt omnino affectus, quam cui sunt congeniti legi igitur af-», sectus non adsunt: omnem verò humanam animam necesse est illos haberes Haueua Aristotele addotto di sopra vn gagliardissimo argomento per l'opinione contraria, cioè che sia meglio l'imperio del Principe non. obligato alla Legge, che l'Imperio della Legge: & questo era perche essa Legge considera l'vniuersale solamente; ma non può ordinare, ne commandare, ne porre rimedio à casi particolari, che occorrono, ne anche à molti vniuersali, che per la determinatione de casi sopradetti conuerrà tal'hora hauere in consideratione. le quali cose, come di sopra si è auertito, furono acconciamente significate da lui per la voce, προσπίπτοντα, & nelle quali si è detto consistere la salute, & la conseruatione della Republica. il che potendo fare il Principe; ne segue, che sia migliore il suo imperio, che quello delle Leggi. oue è anche da notare per quello, che si dira più di sotto, che Aristotele pone in questione così della Legge, come del Principe, se debba imperare, & commandare ò l'vna, o l'altra: paragonando insieme amendue questi imperij. che " perciò distinguendo manisestamente dice più di sotto: Eego qui legem

imperare iubet, is Deum, & leges iubet imperare: qui vero hominem, belluam

Mm

es adiungit.

Si

Si dichiara la vera mente d'Aristotele nelle parole sopraposte del terzo della Politica, & quello che egli habbia in esse inteso per ragione vniuersale. (ap. 16.

A le parole sopradette delle quali è il sentimento, che se quella ragione vniuerfale, (di cui si è da noi fatta mentione di sopra) che occorreà particolari auenimeti; & seza cui pciò no si può sar cosa buona nel gouerno; dee effer necessaria con pagna di quelle cose, che tegono l'imperio; sarà molto meglio di accompagnarla con l'imperio delle Leggi, cioè del Principe obligato alle Leggi (che suona l'istesso) che con l'imperio del Principe senza Legge. il che facedosi verra à liberarsi la Legge da quel diffetto, che se le attribuiua di non potere, come vniuersale, por rimedio à casi particolari: & di ciò è la ragione: perche la Legge è senza assetti, & tale anche perciò rende il Principe, che la prende per sua scorta: acciò il camino gli dimostri. onde quello, che non sa vsare questo vtile rimedio à si gran male : sorgendo in esso, come huomo, naturalmente le passioni: conviene che a forza sia da loro molestato. il che se accettiamo per vero; ne conuerrà di confessare, che sia tanto migliore l'imperio del Principe con Leggi, che del Principe, ò del Magistrato senza Legge; quanto è migliore l'imperio di coloro, che gouernano senza passione, di quelli, i quali accecati dall'assetto, torcono spesse fiate nel giudicare, & commandare le cose dal dritto sentiero. Etè , da notare, che con molto artificio dice Aristotele. & oportet inesse im-, perantibus, & non imperanti. percioche hauendo posta (come di sopra si auerti) la questione di due cose, che tégono l'imperio: & di due imperij, cioè di quello della Legge, & di quello del Principe: hà voluto comprendergli amendue: che perciò segue, facendo dell' vna, e dell'altra mentione, & de gl'imperij loro. Ma qui nascono due dubitationi, l'vna è, perche hauendo detto Aristotele di sopra, che la Legge considera, & commanda solo l'vuinersale, pare, come di sopra si diceua, che inquesto luogo per ragion vniuersale, habbia inteso essa Legge: che inquanto spiega l'vniuersale, si sà molto propriamente degna di questo nome; & non quella facoltà di conoscere i casi, che occorrono, come habbiamo esposto noi. la quale asfaticandosi intorno alle cose singolari; dee più tosto esser nomata ragion particolare, che vnioersale. Il che forse hà mosso gl'Interpreti ad intendere per questa ragione vniuer, fale non altro, che la Legge. L'altra dubitatione è, perche non par che si possa accompagnar questa ragione con la Legge, come si accompagna con il Principe: il quale viuo, & regnante si dice esser la legge, che

parla, & l'anima della Città: la doue essa Legge altro non è, che vn Magistrato mutolo, & vna regola, & instrumento, che senza esser maneggiato dall' Artefice, che è il Principe, non vagliono nulla. Noi rispondiamo alla prima dabitatione, che Aristotele qui domanda questa ragione vniuersale, in quanto che abraccia l'vniuersale, & il particolare, & in somma tuttigli affari della Republica, & spetialmente i più importanti: intendendo della Consultativa: come chiaramente dimostrano quelle parole, che seguono appresso, & addotte da noi di sopra: ,, Sed pro lege, inquis, commodius de rebus singulis consultabit. La quale Consultatina (come si è veduto) considera cosi le cose vniuersali, come le particolari: & come quella, che sopra intende à tutte le cose della Republica, & in particolare alle più graui, degnamente vien detta ragion' vniuersale:si come per l'istesso rispetto Consultativa vniuersale doversi domandare su da noi auertito nel libro precedente. All'altra dubitatione rispondiamo, che quando Aristotele dice, che debba imperar la Legge: non intende della Legge sola (come di sopra contra Giouanni Caso si è auertiro) seza il Principe; perche ciò sarebbe espressa pazzia: non potendo la Legge per se stessa, come è noto, valer cosa alcuna senza il Principe, & il Magistrato, che la faccino essequire: ma intende del Principe obligato alla Legge. Onde in tanto afferma douer essere, & poterfi fare compagna quetta ragion vniversale di essa Legge, in quanto risedendo nel Principe obligato alla Legge, & che si prende essa. Legge per sua guida; viene anche ad vnirsi necessariamente con lei, & à farsi sua compagna.

Si riprouano le Interpretationi di sopra apportate. Che per ragione uniuersale non possiamo intendere quello, che intesero gli Espositori. (ap. 17.

Iciamo dunque, che se tale è il vero sentimento di questo luogo; non solo errò l'Interprete Antico, ponendo sermenem vniuersalem, in vece di rationem vniuersalem: non hauendo che sare l'vna con l'altra in questo passo, come è noto: non solo errò l'Aretino dicendo Mens verò humana non caret, per, anima verò humana non caret. percioche l'Anima rispetto all'appetito sessitivo parte di esta irragione uole, è quella, che è per se partecipe de gli assetti: & non la mente secondo Aristotese, che è la parte di lei ragione uole: ma erratono (se non sono errato so) gli altri tutti dal Vittorio impoi, sacedo vna secoda parte, & vn secodo mebro, di questo periodo quelle parole: Quod autem omnino caret assendi so, potius est coc. Et volendo, che contengano vna cosa, & vna ragione diuersa da quella, che Aristotele ha spiegato nelle parole precedenti:

M m 4 essendo

essendo nondimeno manifesto, che elle contengono l'istesso senso, & sono vna continuatione dell' argomento, & della ragione già proposta. ne si sono aueduti, che alla voce potius, satius, melius est, è necessario di supplire dalle parole di sopra il verbo inesse, come habbiamo fatto noi, & come chiaramente dimostra la frasi greca. il che facendo, si varia necessariamente tutto il sentimeto. Hò detto, che errarono tutti ecetto Pietro Vittorio: perche egli n osolo lasciò la medesima ambignità nella sua Interpretatione, che si vede esser nel testo greco :potendo-, si commodamente supplire. Satius autem est inesse, cui non ad est omnino , &c. ma esponendo queste parole cosi ne suoi Commentarij: Cum verd , sine illo (& intéde in vniuersum iuberc) nihili commede administretur satius , est ipsum est, vbi penitus turbidi motus nulli sunt, huiuscemodi autem est lex », &c. viene appertamente à dimostrare, che Aristotele assermi per suo parere questo vniuersale douersi riporre in quella cosa, oue non hanno luogo le passioni, & che tale è la Legge. da che ne segue, che per sentenza del Vittorio Aristotele dia questa vniuersal ragione per compagna ad essa Legge: come diciamo noi. il che nondimeno non potrebbe hauer luogo, se intendessimo con lui l'vniuersale della Legge, & la Legge istessa. percioche Aristotele afferma, che questa ragione vniuersale 2, oportet inesse imperantibus: & dice imperantibus, non imperanti: come di sopra si è auertito: perche tratta dell'imperio di due cose, & seguentemente di due imperij: cioè dell'Imperio della Legge, & dell'Imperio del Principe.ma se questa ragione dourà esser compagna di quelle cose che tengono l'imperio, & frà queste è la Legge: adunque dour à necessariamente esser compagna di essa Legge. Il che se è vero; non si potrà in modo alcuno per ragione vniuersale intender da noi l'vniuersale determinato dalla Legge: come vogliono gl'Interpreti, & in particolare esso Pietro Vittorio, & il Sepulueda. percioche non essendo questo vniuersale altro, che l'istessa Legge: non sarebbe per lui alla Legge aggiunto cosa alcuna differente da lei. & in oltre non arrivando a determinare i particolari; no si supplirebbe per la sua giuta, come pure vuole Aristotele, à cotal mancamento. il che rifiuta spetialmente l'espositione. dell' Acciaiolo. conciosia che questa ragione vniuersale, come di sopra anche si auertì, non è qui detta da Aristotele vniuersale, perche riguardi l'vniuersale solamente: percioche così aggiungendosi alla-Legge, ella non supplirebbe al suo diffetto, come egli vuole, che supplisca. Per l'istessa cagione non possiamo accettare l'interpretation del Zuingero: il quale intendendo per ragione vniuerfale non altro, che la Legge, in tal modo verrebbe Aristotele à dire, che la Legge fosse compagna della Legge, che è cosa sciocca, & incoueniétissima d'affermare.

Si dichiara più pienamente quello, che nel luogo addotto per ragione vniuersale intendesse Aristotele. Che questa ragione vniuersale è quella, che domandiamo Ragion di Stato, & per qual cagione. (ap. 18.

He dunque intenderemo noi per ragione vniuersale; se non possiamo intendere la Legge, ne quell' vniuersale, che ella comprende? hora ecco il bellissimo secreto nel gouerno Ciuile della Ragion di Stato. cóciofia, che noi debbiamo intédere per questa ragione vniuersale & per nostro parere intese Aristotele, come di sopra si è auertito; quella facoltà detta da gli Antichi Consultatiua: la quale, come si è veduto à suoi luoghi, & poco sà si disse, abbraccia tutti gli affari della Republica, & confidera, & configlia cosi intorno alle cose vniuersali, come intorno alle particolari; onde viene qui detta da Aristotele, come più volte si è affermato, vniuersale; & non perche riguardi l'vniuersale solamente; cioèvna ragione, & vna cognitione, che abbraccia vniuersalmente tutte le facende del gouerno Civile, & tutte le cose cosi vniuersali; come particolari: la cognitione delle qualiè necessaria p ben amministrar la Republica: & alla cognitione delle quali no arriva tal' hora la Legge: & la quale quado farà di cose importati, sarà anche alla. che noi propriamete diciamo douersi domadare, & che domanda l'età presente, Ragin di Stato. Questa è adunque quella ragione vniuersale per nostro parere, che Aristotele sà in questo luogo compagna della Legge, cioè del Principe obligato alla Legge, & dell'ottimo Principe non obligato ad alcuna Legge, & seguentemente diuersa da amendue. loro: & la quale (risoluendo il dubbio proposto) conclude esser meglio per la ragione sopradetta, cioè perche l'huomo non è libero da gli affetti, che sia compagna della Legge, & del Principe obligato alle Leggi: tutto che da gli Auersarij si potesse dire, che per contrapeso de gli affetti, habbia il Principe facoltà in virtù di questa ragione vniuersale di poter ben consultare, & risoluere intorno alle cose particolari, che non hà la Legge. percioche questo vuol dir egli in quelle parole addotte anche poco fà di sopra da noi. Sed pro lege (inquis) commodius de rebus singulis consultabit. & ecco la risolutione d'Aristotele. At insum haud dubie legum esse conditorem oportet, & legesad esse, quarum auctoritas in rebus ceteris rata sit. qua vero parte à resto deslexerint, insirma. nelle quali parole sono da notar tre cose dette da Aristotele, che rendono molto probabile la nostra espositione: la prima, che il Principe debba esfer Legislatore: la seconda, che vi debbano esser le Leggi, l'autorità delle quali si debba seguire nelle cose da loro abbracciate: la terza, che detta autorità delle Leggi non si segua nelle cose, che non abbracciano: ma che

che ad esse si proueda per altra via . che ciò vuol dir qui Aristotele: aggiungendo, che l'autorità di esse Leggi, oue mancano, dee esser nulla. Hora io domando di qual facoltà sarà vstitio, & di far Leggi, & di terminar quelle cose, massime le più graui, & importanti, alle quali l'autorità delle Leggi poste non arriua, ò non arriua à bastanza? certamente, che ne conuerrà rispondere di niun' altra facoltà esser vstitio, se non di quella ragione vniuersale, che Aristotele hà detto douer esser compagna del Principe, & delle Leggi: diciamo noi della Ragion di Stato, per virtu di cui hà il Principe d'esser vero Legislatore: anzi pure d'esser la Leggeviua, & di porget rimedio à casi particolari, non compresi dalle Leggi, con sommo benesitio della Republica conciosiache fatto questo miracoloso misto della Ragion di Stato con le Leggi, & con il Principe, riceue il gouerno Politico la sua persetta forma, & la sua vera persettione. & da queste parole raccogliamo in particolare, che Aristotele hà inteso, come di sopra si è detto, il gouerno della Legge accompagnata dal Principe esser migliore di quello del Principe senza la Legge, & non che il gouerno della Legge senza il Principe sia da preferirsi al gouerno del Principe seza Legge: come si è detto hauer inteso Giouanni Caso: le cui ragioni in fauor del Principe senza Legge, considerato questo fondamento, non concludono.

Come si debba intendere secondo Aristotele, che la Legge sia impersetta. Che per sua opinione il gouerno del Principe deue esser obligato alle Leggi. Si apporta vn luogo dissicile del quarto della Politica. (ap. 19.

Anco in questo luogo da considerare, che non dice Aristotele, che le Leggi quasi habbino in se dissetto. & impersettioni, à resto dessettant, come vuol qui il Sepulaeda: ò come l'Aretino, transgrediantur: ò come il Vittorio à resta via migrent: ò pure come il Lambino, qua exparte à resto aberrent, ac dessettant percioche elleno in tal maniera non potrebbono esser ottime Leggi, come suppone Aristotele; ma intéde per il verbo, nasensaimos, che esse, mêtre no possono se so esprimere l'universale, si partono necestariamente dalla cognitione, & determinatione di molti particolari, che da gli un'uersali dissiniti dalle Leggi non possono per la natura delle cose agibili esser compresi: il che come egli accèna nel primo della Retorica; ma insegnò chiaramente nel quinto dell' Etica, non è errore, ò mancamento delle Leggi, ò del Legislatore; ma della cosa istessa. Nece tameni di circo (dice egli) minus resta est: non enim culva legis est neque sins qui legem tulit: (ed nature revum eavum enim revum culva legis est neque sins qui legem tulit: (ed nature revum eavum enim revum

C.15. L.

,, culpa legis est, neque eius, qui logem tulit; sed nature rerum. earum enim rerum ,, que in actionem cadunt, talis materia est. Et questo è quello, che sù detto

da

da noi nel primo libro contra alcuni, che veramente, & propriamente parlando, non riceue la Legge dall'Equità, ne da altra virtù, ò facoltà

correctione alcuna: non essendo in essa vernno errore: ma che questa. correttione si dee intendere rispetto alla natura, & alla materia delle cosea zibili, quasi venga corretto il disfetto di questa, & non di essa Legge: & che perciò non si può anche dire, che la Ragion Ciuile sia corret-\* tione della Naturale, ne altra Ragione della Civile. Ma ritornado alla proposta questione; dice dunque Aristotele esser molto meglio, che il il Principe (ancor che ottimo) habbia per sua guida la Legge. di che habbiamo anche la ragione nel decimo dell'Etic: oue si dimostra, la C. 9. L. Legge esser necessaria à gli huomini buoni ancora, come regola, ordine retto, mente, & ragione della vita loro, & delle loro operationi: & come fidiffima scorta del lor camino: & intende (come si è detto) Aristorele del Principe accopagnato dalla ragione vniuersale; di cui però di sopra hà fatto mentione. percioche così resta in virtù di essa à lui facoltà di consultare, & risoluere le cose particolari, che non sono comprese dalle Leggi. che ciò volle dire egli, quando soggianse, che le Leggi deono hauere la somma podestà (che cosi suona il Testo greco) nell' altre cose; cioè in quelle, che comprendono; ma non però deono hanere la somma podestà in quelle, che non comprendono, ò non le comprendono à sufficienza, & inquanto si rartono dalla determination loro. à che potrà supplire il Principe con il mezzo della ragione vniuersale sopradetta, da cui hà anche di esser Legislatore, come si è auertito Perciò no rispode Aristotele all'oppositione fatta, che il Principe se ben sarà senza Legge: potrà nondimeno consultare à rincôtro più commodamente delle cose singolari: il che la Legge per se stessa non può fare. conciossa che accompagnato dalla sopradetta ragione, potrà ciò sare & seguendo la Legge nelle cose, che ella abbraccia, & diffinisce, segue vn' ottimo rimedio contra le passioni. che per questa cagione haueua " detto in proposito simile nell'istesso libro poco inanzi: Non rectum est C.7.5. , (inquis) hominem, quem affectus animi sollicitant, & non potius legem in Republica dominari. La onde meritamente conclude con la contraria. C.12. S. opinione, che la Legge dee signoreggiare, & che chiunque ordina, che commandi la Legge, ordina insieme, che commandi Dio, & la Legge. ,, Prestat igitur (dice egli) legem dominari quam vnum quempiam ex ciuibus. ,, eademque ratione si quos imperare satius est, hilegum custodes, atque admi-" nistri constituendi sunt . & appresso, Ergò qui legem imperare iubet, is Deum, ,, & leges inhet imperare : qui vero hominem belluam adiungit : huic enim similis , est cupiditas: & ira magistratus etiam optimos viros peruertit. itaque lex est " mens sine appetentia. A che pure hauendo riguardo, haueua detto nel secon-

C. 8. 5., secondo libro: Que omnia rectius ex lege, quam exvoluntate hominum, que c. 4. 5., periculosa norma est, essicerentur. & nel quarto libro replicò: Nam Respu, blica nulla est, vbi leges non tenent Imperium oportet enim, vt lex rerum om, nium imperium habeat: Mag stratus autem, & Respublica de singulis decer-

", nat. luogo che sà molto à proposito per quello, che trattiamo: & perciò degno che da noi sia esposto con ogni dilig nza, essendo massimamente da non picciola dissicultà, accompagnaro.

Si riprouano le interpretationi de gli altri intorno al luogo addotto. (ap. 20.

Dunque in esso da notare, che poco fedelmente (com io auiso) è L stata apport ita da gli Interpreti la mente del Filosofo in quelle parole: O ortet enim vt lex rerum omnium imperium habeat. conciosia che se tale è il sentiméto, & se la Legge dee h suer l'imperio di tutte le cose, & frà tuite le cose necessariamente si comprendono ancora le cose singolari; come hà dunque potuto Aristotele congiungere senza nota di somma inauertenza: Magistratus autem, & Respublica de rebus singulis decernat? percioche il determinare, & prouedere intorno alle cose singolari, altro nó è, se nó hauer l'imperio sopra loro: essedo del Magistrato proprio l'imperio, come al suo luogo si èveduto. ma se la Legge dec hauer l'i nperio sopra tute le cose; adunque lo dee anche hauere sopra le singolari. il che se è vero, no rimarrà l'imperio di esse al Magistrato, & alla Republica: come pure vuol Aristotele. Ho detto, che tutti gli Interpreti hanno apportato poco fedelmete il setimeto di questo luogo: », perche l'Antico espone cosi. oportet enim lege principari omniu: de singula-,, ribus aute principatus, & politia iudicare. l'Aretino. Na lex dominari omni-, bus debet: in particularibus aute Magistratus, & Respublica providere. Pietro Vittorio. Oportet enim leges imperiu habere in omnes res. Magistratus autem " ac Republica existimare de singulis rebus. nelle quali interpretationi tutte veggiamo cadere la medesima difficultà, pcioche qui il dar giuditio del Magistrato sopra le cose singolari, altro no è se no hauer l'imperio sopra di loro, essendo ciò proprio di esso Magistrato: come di sopra si e detto. Questa disficultà considerando per auentura Dionisio Lambino, huomo dottissimo sece in tal guisa le parole d'Aristotele in lingua lati-, na. Oportet enim legem quidem ciuibus omnibus Magistratus vero singulis imperare, & Politiam, seu Reipublice administrationem iudicare. Oue vediamo, che egli scostandosi dal sentimento seguito da tutti gli altri, riferisce queste parole à Cittadini: volendo che Aristotele dica, che la Legge tiene l'imperio sopra tutti i Cittadini: il Magistrato sopra ciascuno di essi: & la Republica, ò Politia giudica. Ma io domando se

ala voce singulis, dice appò lui tutti i Cittadini insieme, ò pure ciascheduno di essi considerato separatamente: secondo il qual sentimento disse " di sopra nell'istesso libro Aristotele: Nā multi no vt singuli sed vt vniuersi , summa potestate obtinent. Se accettiamo il primo, non sarà alcuna disterenza frà l'imperio della Legge, & del Magistrato: poiche i Cittadini considerati insieme constituiscono il tutto. Se accettiamo il secondo; primamente non essendo il Magistrato se no la Legge viua; & hauendo (come è noto) ogni sua forza da lei; non può, ne dee esser diuerso, quanto à questo rispetto, l'imperio suo da quello della Kegge. In oltre non sò vedere quello, che voglia dire, & come verificarsi, che il Magistrato tenga l'imperio sopra ciascun Cittadino in particolare, & non sopra tutti. Di più è manifesto à chiunque considera il testo greco, che Aristotele hà voluto dire, che il Magistrato, & la Republica, ò Politia, giudicano delle cose singolari: ma il Lambino dice ben, che la Politia giudica: ma non aggiunge di che cosa: rendendo impersetto, & disettoso il parlar del Filosofo. Finalmente è chiaro, che Aristotele nonparla de Cittadini in questo luogo: onde le sue parole non si possono in alcuna maniera riferir'à loro.

Si dichiara il vero senso del luogo sopradetto. Quello, che significhi la voce, omne, appresso Aristotele. (ap. 21.

Diciamo adunque noi, che se andaremo considerando quello, che Aristotele nel trattare la questione sopraposta se è meglio l'imperio, & il gouerno delle Leggi, o del Principe; hà detto di essa Legge, & della sua natura, che riguarda il solo vniuersale: & dell' vstitio del Magistrato, (diciamo del Principe, che importa il medesimo) intorno à lei; non sarà per auentura difficile d'intendere qual sia la sua intentione in questo luogo. la vera interpretation del quale acciò possediamo più apieno, è in oltre da sapere, che la voce, omne, appò lui; come si raccoglie nel quinto della Metafisica, significa tal hora il mede- Tex. 31. simo che totu, & vniuersale. di che no ricercado più lotano, n'habbiamo l'essempio del primo della Politica in quelle parole poco auertito da C. 1.5. gli Interpreti,& perciò fatte da noi fedelmente latine in questa forma: " Quemadmodum enim in alijs compositum vsque ad incomposita necesse est di- C.8.5. ,, uidere, he enim minime partes sunt ipsius omnis. & nel quinto libro vediamo parimente accoppiata in quelle parole la voce, omnia, con quest' altra, totum, quasi significante vniuersale, & che à guisa del tutto, co-, prenda sotto di se molte cose. Ab his enim rebus decipitur intelligentia, vt

🖚 ratio illa captiosa est. Si vnumquodque paruum est, erunt & omnia parua : quod

" est quodammodo verum, quodammodo secus. Nam totum, & omnia, non, " sunt res parua: sed ex paruis costituuntur. Secodo il qual sentimeto disse Tex. 31. " Aristotele nel quinto della Metasissica. Ipsum enim universale, & quod

Supposti questi due sondamenti diciamo, che egli niente altro intende dimostrare in queste parole, se non, che la Legge per sua natura tiene l'imperio, & giudica sopra le cose vniuersali: Il Magistrato, ò diciamo la forma della Republica (conciosia che, come si dirà più di sotto la Republica riceue la forma, & il nome dal sommo Magistrato, in cui ristede la somma podestà delle cose: il che volendo qui dimostrare. Aristotele aggiunge dopo la voce Magistratus, & Politiam) tiene l'imperio, & giudica sopra le cose singulari, secondo il qual sentimento furono proferite da lui nel primo della Retorica quelle parole addotte, anche da noi di sopra. Atque quod omnium est maximum, quia Legislato,

, anche da noi di lopra. Atque quod omnium est maximum, quia Legislato, ris iudicium non est de rebus singularibus, nec de presentibus, sed de futuris, od de uniuersalibus. Nel qual luogo veggiamo chiaramente affermarsi

che la Legge cossidera il solo vniuersale: & prendersi per il medesimo, il giuditio del Legislatore, & della Legge: per il medesimo il giuditio, & l'imperio: conciosiache il giudicare della Legge, & de Magistrati, sia imperare.

Si continua l'istesso. Si tratta pure della natura della Legge, & della necessità della Ragion di Stato. (ap. 22.

Vesto dunque hà voluto dire Aristotele nel luogo sopradetto, accennando quello, che chiaramente haueua spiegato nel libro precedente: cioè che là Legge giudica delle cose vniuersali solamente, & sopra esse tiene l'imperio, & che perciò è necessario di dare vna facoltà nel Prencipe, & Magistrato, che oltra le cose vniuersali, & fature, giudichi sopra le particolari, & presenti: applicando ad esse la Legge, one hà luogo, & per se stessa giudicando quelle, che la Legge uon comprende, ò non comprende à sufficienza, perciò diceua che la Legge è vna mente senz'appetito, cioè senz'assetti: conciosa che giudicando di cose vniuei sali, & sature; non può nel suo giuditio ca ler assetto alcuno: si come può sicilmente anenire à Magistrati nel giuditio delle cose singolari, & presenti: intorno alle quali hà luogo il Decreto, ò Plebiscito detto da Aristotele, & da Greci, Anguspa. di

4. Polit., cui percio dice egli nell'illello 14090, opponendolo alla legge: Allua (filicet status popularis genus) vi cetera sint eadem: multitudo tamen, non lex dominetur: hoc autem sit cum decreta dominetur, non lex. & poco dopo:

Nullum

" Nullum enim decretum votest esse vniuersale. Et nel quinto dell'Etica, di- C.15. L' mostrando done habbia sua origine, & risomigliandolo alla regola.

, lesbia: Hec enim causa est, cur non omnia lege sint comprehensa, quod de qui-, busdam lex ferri non potest. plebiscito igitur opus est. Rei enim non definita,

,, oujuam tex ferri non potest. pleotycito igitur opus est. Ket enim non desinita,
,, infinita quoque regula est: vt & structura lesbia regula plumbea est. nam ad
,, lapidis figuram torquetur, & inflectitur, neque regula eadem manet. sic & po,, puli scitum ad res quotidianas accommodari, & transfarri solet. Et nel sesto

detto esser la vera cagione, che necessariamente produce la Ragion di Stato: cioè il disetto, & l'impersettione della natura delle cose agibili: che accompagnando la Legge, sà, che con l'vniuersale, à cui mira, non può abbracciare gli accidenti auenire. Conuerrà dunque di sar le parole d'Aristotele apportate dal quarto della Politica, latine in questa

" forma: Vbi enim lex non imperat, non est Respublica. oportet enim legem " imperare vniuersalibus: de singularibus autem Migistratus, & Rempulicam

il Sepulueda ne suoi Scholij: auega che nell'interpretatione dimostrasse altrimenti. Oporret (dice egli) vi legi in omnibus, que vniuersaliter lege
cauentur, pareatur, preceptis eius vniuersalibus obtemperetur. & poco dopo: De singulis autem rebus, qua preter vniuersalem legis rationem accidunt,
pe legibus comprehendi non possunt; Migistratus, Respublica, Princeps, seu
Rex, quod iustum ese, pad bonum publicum interdum etiam singulorum, pertinere videatur, decernere.

Che non si può dare l'imperio della Legge senza l'imperio del Magistrato secondo Aristotele, & del Principe; & all'incontro si adduce intorno à ciò l'opinione di S. Thomaso, quello, che sia Ragion distato secondo lui come s'intende appresso Aristotele, che oue non è l'imperio dalla Legge, non sia Republica. (ap. 23.

E T in questo luogo è d'auertire, che Aristotele dimostra non mendichiaramente, che si habbia satto nel terzo libro, che non si può dar l'imperio della Legge senza l'Imperio del Magistrato, & del Principe: come di sopra sù da noi contra Giouanni Caso considerato; conciosia che il giuditio delle cose singolari, & presenti, alle quali conuiene di applicar la Legge; se vi arriua, ò non vi arriuando, di supplire con nuo-uo Giuditio à cotal dissetto: rimarrebbe, non vi essendo Il Principe, & il Magistrato, senza potersi essercitare. onde ne seguirebbe la distrutione del Gouerno Ciuile, & della Republica. & si come non si può dare nella buona Republica per sentenza d'Aristotele il Principe senza la

Legge

lib. 4. Polit. ket. 4.

Legge: cosi non si può dar in essa la Legge senza il Principe. & questo hà luogo secondo lui, come si è detto di sopra, & come auertiscono alcuni Interpreti, in tutte le forme delle Republiche, anche nella Regia. di che nondimeno dubitando S. Thomaso ne suoi Commentarij; & stimando, che Aristotele habbia voluto nella Monarchia, & nel Regno pieno, & assoluto, darsi l'imperio del Principe, senza l'imperio della Legge; sisforzò di sciogliere questa dubitatione in questa forma adombrando (se io dirittamente stimo) la Ragion di Stato, & la sua natura. , Sed aliquis argueret contra illud, quod dicit, quod vbi leges non preualent, non ,, est Respblica: quia Monarchia Regalis Politia est: tamen non est principatus . secundum legem, sed secundum voluntatem, & rationem principantis. Ad hoc posset aliquis dicere breuiter, quod quedam est Politia Monarchicha, in qua vnus dominatur. Alia est Politia Polyarchicha in qua plures principantur. In Politia polyarchicha non corrupta principatus est secundum leges: & de tali loquitur hic Aristoteles, in alia non. aliter dicendum est, & melius, quod in omni Politia recta principans dominatur secundum leges: quia in omni Politia principatur aliquis secundum aliquam regulam, quam dicimus legem. Sed in quibusdam illa regula est interior existens in voluntate, & ratione: in quibusdam est extra in scripto. In Monarchia regali Monarcha habet istam regulam, que est in voluntate, & ratione eius: in Politia polyarchica est extra in scripto: quod ergo dicebatur quod vbi est Politia, ibi est principatus secundum legem: verum est vel intrinsecam, vel scriptam. Hic autam intelligit de scri-,, pta: & ideo non multum differt à prima, sed eam declarat. Secondo il qual discorso noi possiamo dire, che quella regola, & Legge interiore non scritta riposta nella volontà, & nella ragione del Principe, mentre riguarda le cose più importanti del Gouerno, sia la vera Ragion di Stato & più comunemente presa la Consultativa. Dice poi Aristotele, che oue non èl'imperio della Legge, ini non è Republica, ò Politia. perciòche la Politia, com'egli hà più volte detto ne libri Politici, altro non è se non vn ordine de Magistrati, & Cittadini srà loro; & l'ordine, come egli afferma nell'ottauo della Fisica, altro non è, saluo che ragione: & l'ordine, & la ragione non sono se non delle cose vniuersali, & disfinite & non delle singolari, & indefinite: & finalmente queste cose vniuersali, & diffinite nella Republica, altro non sono, che la Legge per la qual cosa se la Politia è ordine, & ragione di cose diffinite, & vniuersali; & la Legge è tale; ne seguirà, che oue non è Legge, non sia ne ordiue, ne ragione alcuna: & one non è ordine, ne ragione, non sia anche Politia, ne Republica. Il che volendo dimostrare Aristotele, & volendo far palese la cagione, perche oue non è Legge, non sia Politia; soggiunge: Oportet enim legem imperare miuersalibus. Et ha voluto dire, che

mentre

auto-

mentre la Legge riguarda l'vniuersale, diuien anche ordine, legge, & ragione: & diuenendo tale; forma, & constituisce la Republica: la quale poscia formata, & constituita, giudica delle cose singolari. che secondo questo sentimento sù detto da noi nel libro precedente la Legissatrice, & la Facoltà Politica per opinion del Filosofo esser l'istesso. Tale è dunque per nostro parere la vera espositione di questo luogo oscurissimo: le disticultà del quale ne Giouanni Caso, ne Theodoro Zuingero, che vitimamente si sono affaticati nell'espositione de libri Politici, hanno punto auertito.

Che ne la Legge, nè il Principe possono stare senza la ragione pniuersale. Che questa ragione vniuersale non è altro, che la Consultatiua, & la Ragion di Stato. Dell'eccelleza di essa Cosultatiua. (ap. 24.

N On possono dunque (ritornando onde partimmo) nel buon go-uerno sur cosa di prositto ne la Legge, ne il Principe per sentenza d'Aristotele; come si è veduto, senza questa ragione vniuersale, nomata da lui in questo luogo segnatamente xòpos, cioè ratio: che marauigliosamente, come nel primo libro fu detto, corrisponde à questa voce Ragion di Stato, & pienamente esprime la sua natura. Quindinel quinto dell'Etica, hauendo forsi à ciò riguardo, dopò l'hauer disputato alquanto della Legge, lasciando scritto che noi non permettiamo, che signoreggi l'huomo per rispetto delle passione; come nel terzo della Politica haueua detto, ma la ragione; mutò, s'io non erro, la voce di Legge in ragione, per abbracciare oltre essa Legge questa ragione vniuersale ancora, sua necessaria compagna: senza cui non può la Legge far nel Gouerno Politico cosa buona. Et certamente il tutto per grauissime cagioni: poscia che conuenendo tal'hora (come si è detto) mutar alcune Leggi; & spesse fiate risoluer quelle cose, che da essa Legge ò in tatto non sono comprese, & giudicate, ò non comprese, & giudicate à bastanza; è stato necessario per salute del Gouerno Politico, come di sopra fù auertito, che vi sia nella Prudenza Ciuile vna parte, la quale vegghiando, & attendendo à si fatti accidenti, come superiore ad ogn' altra, habbia autorità d'apportar loro il rimedio opportuno secondo il bisogno: & questa è la Consultatiua, & la Ragion di Stato. ben detta ragione, cioè discorso, & consulta: perche in ciò consiste l'essenza, la persettione, & l'eccellenza dell'huomo, & la libertà delle sue operationi secondo il Filosofo: come nel secono libro si è auertito: non essendo questa altro, che il retto discorso dell'intelletto paatico, & seguentemente la retta ragione. Onde giustaméte è à lei da Aristotele concessa

Nn

autorità suprema: il quale (come nel terzo libro si è veduto) hà in più d'vn luogo assernato nella Politica, che nel Gouerno Civile la somma podestà risiede appresso la Consultativa. è detta anche per questa cagione dall'istesso ragion'vniuersale, cioè superiore à tatte le parti della Prudenza Politica: come quella, che secondo il bisogno dinien Legislatrice, determinando le cose vniuersali: & fassia lei saperiore, rimouédo Leggi, che non sono conuenienti; & formandone delle nuoue: & si trasforma in Consultativa cosi vniversale, come particolare, configliado, & risoluendo sopra tutte le cose della Republica; & spetialmente sopra le più gravi: & si serve, come insegnò Aristotele nel primo dell' Etica, di tutte l'altre scienze attiue: prescriuendo, & commandando quel, che debbiamo operare, & da quali cose ne habbiamo da astenere; & qualiscienze, & arti debbiano esfere nella Città; & quali apprendersi da ciascuno, & quali prohibirsi, & sino à qual termine ciascheduna si debba vsare. Da che possiamo comprendere la dignità, & l'eccellenza della Consultatiua & della Ragion di Stato nel Gouerno Civile. conciosia che essendo sua impresa il consigliare, & ordinare sopra tutte queste cose, & frà esse sopra le più graui; è manifesto, che ella è la vera facoltà Politica, & l'Architetonica, & che forma quel vero Politico, di cui fà spesso mentione Aristotele; & che à tatte le altre è superiore; in modo tale, che frà il Configliero, & Filosofo Ciuile, & Morale, & vero Politico non sia in grado di nobiltà alcuna di ferenza: non potendo esso Filosofo Civile in qualunque operatione egli si faccia nella Republica, essere se non Legislatore, ò Consigliere, ò Giudice, secondo le trè parti della Prudenza Politica: delle quali nel libro precedente a pieno si è discorso: ne douendost dire, che appresso Aristotele il Filosofo Civile fignifichi vn' habito, & facoltà vniuersale separato dalle tre partisopra dette.

> Si continua à dimostrare l'eccellenza della Consultatiu. sécondo Aristotele, & Alessandro. (ap. 25.

Vindi considerando l'eccellenza del consultare nel sesto dell'Etica assermò, che quel principio, che noi domandiamo Elettione (la quale noi nel trattato di essa habbiamo dimostrato esser composta di consulta, giuditio, & appetito) non è altro, che
l'huomo istesso: quasi acennar' vollesse, che in essa consiste l'essenza sua.
Lit Alessandro Asrodisco nel suo libro del Fato, trattando della facoltà
del consultare concessa all'huomo, disse, seguendo il suo Maestro, che
in ciò consiste l'essenza di lui, & l'esser egli vero principio delle sue

C.2. F.

F. 2.

C. 90

operationi, & la libertà del suo arbitrio: & che chiunque viene à toglier dall'huomo il discorso, & la consulta; viene à togliere l'huomo istesso: & di ciò esser la cagione, perche l'hauerriposto in se stesso di esser principio di quelle cose, che si operano, è proprio dell'huomo: non essendo altro à lui l'esser rationale, se non l'hauer in se stesso la ragione inuentrice, & giudicatrice delle cose rappresentategli dalla Fartasia: & in somma delle cose che dee operare: aggiungendo, che perciò gli Animali irragionevoli, i quali cedono, & vbidiscono alle sole imaginationi: in esse hanno riposte le cagioni de gli assensi loro, & del muouersi ad operare. ma che l'huomo delle cose, che esternamente. gli sono offerte dalla Fantasia, hà intorno alle cose agibili la ragione, che di esse dà giuditio: della quale seruendosi, và essaminando ciascuna delle cose offertegli, se ella veramente sia tale, quale gli appare: & se trouarà cercando secondo la ragione, & consultando, esser diuersa l'essenza in else dall'apparenza; non perche tale gli appaia, & sia à lui rappresentata, la segue: ma perche con la ragione conosce non esser tale, la rifiuta. Il che è cagione, che non rade volte lasci quelle cose, che gli recano vtile, & piacere, aucorche l'appetisca. Che questo è quello, che fù detto da noi nel secondo libro, la libertà del nostro arbitrio per opinion d'Aristotele, & d'Alessandro esser primieramente riposta nell' intelletto, & nella consulta, & nella ragione, & in virtù di lei, nella volontà: perche è libero in noi il consultare, & l'assentire alle cose consultate; di che ne apportammo anche chiaro testimonio dalle parole di esso Alessandro. Onde non è marauiglia se conclude, che l'assenso ragioneuole nasce in noi dalla Consultatiua, & che in ciò consiste l'essenza dell'huomo, & l'esser principio delle sue operationi, dicendo: , Si itaque quod in nobis est, in rationali assensu, qui per consultationem gignitur , hi vero in a Tensu, & impulsu, qui etiam absque ratione sit, it sum ponunt; aper-, tissime ostendunt dictis suis se rudius de eo, quod in nobis est, pertractare, nec , dicere quodnam ipsum sit, nec in quo siat. nam rationale esse nihil aliud est, , quam actionum esse principium. nam quemadmodum alij aliud est esse: animali quidem in impulsorio: igni vero in calido, & calefaciendi vimbabente: ali , autem in alio: ita, & homini in ipso rationali: quod tantumdem est, ac ipsum , habere principium aggrediendi aliquid, & non aggrediendi. Et secundum idem , ambo, quapropter qui hoc tollit, hominem tollit. Noi vediamo in questo discorso, che secondo Alessandro l'essenza dell'huomo consiste nel cosultare, & giudicare, che sa la ragione delle cose agibili: & che l'assenso rationale nasce in lui pure dal consultare: & che ciò è l'esser principio delle sue attioni, & hauere la libertà dello arbitrio: & che l'huomo non consente, come gli altri animali, à quello, che gli rappresentano

il senso, & la fantasia (il che pure sù prouato per autorità dell'istesso nel secondo libro) ma che è in suo porere di consultare, & discorrere sopra le cose rappresentate: & con il mezzo della ragione, & della consulta ritrouare, & giudicare se sono veramente tali, ò pure paiano & di prestare, ò non prestare quell'assenso, che Alessandro domanda. assenso fatto secondo la ragione, & giuditio. il quale è molto disserente dall'assenso sensitivo. la onde con molta ragione l'istesso Autore nel secondo dell' Anima domandando questa facoltà di consultare principalissim' opera della natura nell' huomo; parlò di essa in questa forma: , Esse enim aliquid in nostro arbitrio, hinc etiam colligi potest, si modo in euiden-, tibus demonstrationes adducende sunt . Primo quod nihil eorum, que à natura , precipue fiunt, frustra fiat. In hominibus autem est consultatio naturaliter, & >> precipuum etiam nature opus . Siquide ea maxime videtur homo à reliquis animalibus distare : certe frustra, & temere facta crit, si consultans nihil ex consilio eligere potest. V'erum tanquam id in nostra potestate sit, nos ipsi de rebus nobis agendis, consultamus: non autem assensi imaginationibus, vt alia irra-, tionalia animalia, eas sequimur. Intorno à che leggissi poco di sopra, & si vedrà, che Alessandro afferma no p altro rispetto esser l'huomo in osto maraniglioso Teatro del Mondo inferiore sopra tutte le opere della. natura nobilissimo, & principalissimo, se non perche solo hà la faceltà ragioneuole, con cui può consultare, & cercare intorno à quelle cose, che dee operare: & perche soto può dopo l'imaginatione offertagli cósultare, & cercare d'alcuna cosa se dee farla, ò nò: & solo pnò liberamente affentire, & dissentire. nel qual luogo raccogliamo, che secondo Alessandro all'imaginatione segue la consulta, assa consulta il giuditio, al giuditio l'assenso, all'assenso l'inperio, & appetito (le quali tre cose si è detto da noi formar l'electione nel trattato, che di essa habbiamo fatto) all'impero, & appetito l'attione. sopra che veggasi ancora l'istesso Autore nel quarto libro delle sue questioni Naturali. Dal qual discorso tutto habbiamo la vera cagione, perche Aristotele nel primo dell'Historia de gli Animali disse dell'huomo che solo fra tutti gli animali è Bouleutinos, cioè consultatiuo: & non come interpretò Theodo-, ro Gaza, che vnus ex numero animalium omnium vim obtinet cogitandi: es-

sendo frà queste due sacoltà, & operationi non poca disserenza, come à suoi luoghi si è veduto. Il che certo sece il Filosofo per esprimere la più eccellente dote, che in esso, in quant'huomo, si ritroui: dato che egli hauesse potuto anche dire, che solo frà tutti gli animali, hà la ra-

C. 29.

C. 48.

C. 46.

C. I.

gione, ò la mente.

SI

Si prona l'istesso per l'autorità di Gregorio Nysseno, & di Damasceno; & siaggiungono intorno à ciò altri testimonij d'Aristotele. (ap. 26.-

Vesta verità considerando il dottissimo Gregorio Nisseno, disse nel settimo libro della sua Filosofia della Consultatiua, seruendosi dell'istessa ragione di Alessandro,& chiamandola la migliore, & più pretiosa parte, che sia nell'huomo: Amplius si nullius, est actionis principium homo, ex superfluo habet unde consultet. ad quod enim vtetur consilio, nullius existens actionis dominus ? optimum autem, & omnium, que sunt in homine, preciosissimum, superfluum dicere, quam maxime erit ,, inconveniens. si ergo consultat, propter actionem consultat. omne enim consi-,, lium actionis gratia, & propter actionem est. Il che pure tutto non solo su accettato per vero dal grandissimo Damasceno: ma espresso conle medesime parole, quando nel secondo libro de side Orthodoxa, cosi ,, lasciò scritto: Sin autem nullius principium actionis est homo, superflue id C. 2. S. babet vt confultet. nam ad quid vtitur consilio, si nullius sit actionis dominus? omne enim consilium alicuius actionis gratia est. at qui optimum, & honorabilissimum eorum, qua in homine sunt, asserere superfluum, absurdissimu pro-" fectò fuerit. si igitur consultat, actionis gratia consultat : nam consilium omne ,, actionis gratia, & propter actionem. Ecco dunque oltre l'autorità d'Alessandro per testimonij di questi due grandi huomini ancora (i quali hauendo trattate per quello ch'io m'auedo, & diffinite le materie morali, non solo con il parere, ma con le parole istesse d'Aristotele; sono veramente degni di tenere nella Schola Peripatetica i primi luoghi) scoperta, & fatta manifesta la dignirà della Consultatina, & come ella è sta tutte le cose, che sono nell'huomo eccellentissima, & degna di grandissimo honore; di maniera che non douremo maravigliarci, se Aristotele nel primo della Politica dall'essere, onon essere di lei parteci- C. 8. 3. pe, come anche ne discorsi precedenti si diceua; prende la regola di stabilire qual sia seruo per natura, & quallibero, & signore: cosi di-3, cendo: Pleraque igirur natura imperium tenent, & sunt imperio subiecta. a'i er enim liber imperat seruo, aliter mas femine, virque puero: & omnibus insunt anime partes, varieq; tamen insunt. Namseruus omnino vacat vi consultandi: Mulier, & puer habent quidem eam facultatem: sed illa insirmam, puer imperfectam. Que vediamo, che egli domanda seruo per natura quello, a cui manca la dispositione, & habilità di consultare: come - nel secondo libro pienamente si è veduto: aggiungendo con sommo artificio, che il fanciullo hà cotal facoltà imperfetta, come quella, che in esso con l'età si riduce a petsettione: la donna l'hà debole, & manca, perche in lei non vieue in progresso di tempo alla sua persettione. da Nn 3

che nasce poi secondo Aristotele; come anche ne i libri precedenti si auerti, il modo diverso de gl'imperij secondo i gradi di persettione, & d'impersettione della facoltà consultativa: essendo per questa cagione altro l'imperio dell' Anima sopra il Corpo; del Signore sopra il Servo; del Marito sopra la Moglie: del Padre sopra il sigliolo; c'ella Mente sopra l'Appetito: & frà Cittadini di sillo, che comada sopra sillo, che vbidisce: le quali cose perciò tutte accoppiò Aristotele nel terzo della Politica così dicedo: Vt enim animal protinus ex anima, so corpore: anima ex ra-

\*\*C.3.S. , tica così dicedo: V t enim animal protinus ex anima, & corpore; anima ex ra,, tione, & appetetia: domus ex viro, & vxore: possessio ex domino, & seruo: sic
, ciuitas ex his omnibus, & alijs preterea dissimilibus generibus consistit.

Si tratta pure della dignità della Consultativa. Si espongono intorno.

S Imilmente nel settimo libro trattando quali huomini sieno per natura atti al gouerno Politico, & come debbano essere naturalmete disposti i Cittadini; dice apertamente, che deono essere animosi, & intelligenti: non essendo buoni à dissendersi coloro, che non sono animosi, & à conservarsi in libertà: & essendo quelli, che non sono intelligenti, alieni dalla Republica, & dal gouerno: one intende per intelligenti, come mostra la voce greca, diana, l'intelletto, & discorso pratico, & in somma la Consultativa. che così ne insegnò più di sotto quando affermò, che i Cittadini erano stati divisi da lui in Soldati, & ,, Consiglieri. & ecco le sue parole: Sed cùm cives bipartiti sint, armis alteri , consultationibus alteri vacantes. La quale divisione non si trovando, che Aristotele habbia satto di sopra in altro luogo; è necessario di consessare ch'egli intedesse haverla fatta nel luogo sopradetto, one divise i Cit-

Cittadini tutti in due parti; cioè in quelli, che sono atti all'essercitio militare: & in quelli, che sono atti alle consulte: concludendo nell'istefso. S. S. Città, & de Cittadini nell' commandare, & nell' vbidire; coloro frà gli huomini liberi, & frà Cittadini, deono commandare, che più vagliono no nella intelligenza, & nel consiglio: & che perciò sono più prudenti.

il che, come egli dice, è proprio de Vecchi: & il che ben inteso, ne dimostra con qual sondamento Liuio nel ventesimo secondo libro introducesse Minutio à dare il primo luogo alla Consultativa: quando così disse à suoi soldati: la quale sentenza tolse da i versi d'Esiodo recitati da Ari-

tadini in animosi, & intelligeti: voledo, che l'animo serua alla guerra, l'intelligenza al gouerno Politico. il che altro non è, se non dividere i

32 stotelenel primo dell'Ética. Sepe égo (inquit) audiui, milites, eum primo

, este virum, qui ipse consulat, quid in rem sit : secundum eum qui bene monente , obediat : qui nec ipse consulere, nec alteri parere scit, eum extremi ingenij esse. & con quale parimente Plutarco affermasse, che Romolo era nato all' imperio, & alla signoria quando così di esso lasciò scritto: Romulus tamen precellentior consilio, & ciuili prudentia habebatur: in pascendo, venandoque vicinis, quibuscum haberet comercium, magnam de se opinionem prebens, ad imperandum, se quam ad parendum natum potius esse. Oue vediamo che Plutarco come buon Peripatetico, dall' ccellenza del consiglio dimostrata da Romolo, sa spedito argomento, che egli sosse dalla natura prodotto per commandare altrui. & veraméte il tutto con giustissima cagione: poiche, si come gli animali irragioneuoli sono fatti per l'huomo, & per seruirlo, non per altro: come possiamo trarre da Aristotele nel primo della Politica, se non perche l'huomo hà la ragio- C.3.3. ne, essinon l'hanno: così per l'istesso fondamento bisogna concludere, che frà gli huomini quello, che hà men perfetto l'vso della ragione, & seguentemente, che manca della facoltà di consultare, sia fatto per seruir quello, che l'hà più persetto: & che frà quelli, che hanno cotale facoltà; tengono naturalmente coloro il primo grado nella Republica sedendo al gonerno di lei, che più perfettamente ne sono dotati; perciò che, come S. Thomaso nella Somma lasciò scritto, il reggere, & il gouernare propriamente è della ragione. onde coloro, che saranno di essa ragione maggiormente partecipi; deono essere maggiormente partecipi del reggimento, & del gouerno: & per conseguente deono hauere l'imperio sopra gli altri. Dal qual discorso tutto raccogliamo in somma, che dalla facoltà del consultare, dee riconoscer l'huomo, che possa moderare, & rasfrenare i suoi affetti, che nasca libero, & non seruo; che frà i liber commandi, & signoreggi; & finalmente, che habbia l'arbitrio delle sue operationi, & che sia huomo.

Si dimostra la dignità, & eccellenza della Ragion di Stato nel gouerno Politico. Che Isocrate, & Plutarco conobbero, & espressero molto bene la sua natura. (ap. 28.

On dee dunque recare alcuna marauiglia, se la Ragion di Stato, parte stà tatte nobilissima & principalissima di essa Consultatina è per sua natura vina virtù si rara, & eccellente, che satta anche alle. Leggi superiore, & alla Legislatrice, quasi veramente anima del Módo Politico; vinisica la Republica, & la conserua; & disende da qualunque corruttione, & da ogni contrario anuenimento, & mutatione, che le sourasti: senza la quale in vn momento ella rimarrebbe incenerita

80

gitico, quasi ne volesse rappresentare la vera imagine della Ragion di,, Stato: così lasciò scritto: Nec enim alia ciuitatis anima est, quam Politia, que vim eandem habet, quam in corpore Prudentia. Si quidem hec est, que, de rebus omnibus consultat, que & res secundas tuetur, & culamitates euitat.

& distrutta. il che dininamente considerando Isocrate nel suo Atcopa-

Oue Isocrate, come facilmente conoscerà, chi legge quel luogo, per Politia intende il modo di gouernare, & quella facoltà, la quale hauendo la somma Podestà nella Repualica; dà ad esta la sorma, & il nome: & questa dice chiaramente ester la Consultatiua; volendo, che faccia nella Città quell'vssitio, che sà nell'huomo la Prudenza, & che sia superiore alle Leggi, & ad ogn altra cosa, il che hauere spetialmente lougo nella Ragion di Stato; dalle cose dette è manisesto. & il tutto con molta ragione: conciossa che ella, si come se detto, in quanto Consultatiua, è l'istessa Legge, l'istessa retta ragione: & è quella viua Legge, che molti (non sapendo l'importante secreto, che proferiuano) hannolasciato scritto, risedere nel cuore, & nella mente del Principe: per virtù di cui esso Principe è sciolto dalle Leggi. Il che vediamo si be espresso al Plutarco nel suo trattato ad Principem ineruditu, co queste parole: Quis ergo Principi Princeps erit? Lex omnium Rex mortalium, at-

, que immortaliu: vt ait Pindarus. no ea foris scripta in libris, aut lignis insculpta:
, sed viua in ipsius corde ratio, seper vna habitas, atq; excubas, er animu nuqua esse principatus vacuum. che io non sò, se altra sentenza d'alcun antico Scrittore ne possa spiegar meglio la natura della Ragion di Stato. Il qual luogo adducendo il dottissimo Budeo nelle sue Annotationi sopra le Pandette; mentre cerca per qual cagione il Principe sia libero dall' inperio delle Leggi, & ad esse non sia tenuto; non caua à mio giuditio di ciò la vera cagione, per non intendere, & riconoscer in esso il secreto della Ragion di Stato: da cui hà veramente il Principe, & non da niun altra cosa, che sia sopra le Leggi: & per rispetto di cui disse giustaméte Vipiano, Princeps legibus solutus est. Dirò di più, che ella è quella Legge non scritta, che è sopra tutte l'altre humane Leggi, & sopra le Leggi scritte: à cui conviene, che il Principe sia sempre violiente.

percioche di essa, & non delle Leggi scritte si verificano quelle parole: Digna vox est maiestate regnantis legibus alligatù se Principem prositeri. cóciosia che questo sia il vero Principe del Principe, di cui parla Plutarco.

della quale Legge non scritta, si come anche del Giusto scritto & non-

scritto, de Precetti scritti, & no scritti, in tati luoghi sece metione Aris-

totele: come nell'ottauo dell'Etica, nel terzo della Politica, & nel pri-

mo della Retorica: additado (s'io no erro) spetialmete la Cosultarina,

L. Prin. ,,

ff.de leg.

& Senat.

confid.

C.IS.L.

C. 12. S.

C. 10.

13.6

is 9.

14. R.

8

& la Ragion di Stato. cociosia cosa che se bene per Giusto no scritto,& per Legge, & Precetti non scritti, egli habbia inteso il Giusto naturale, & la Legge di natura; la quale interpretatione pare, che riceua Aleffandro, nel secondo dell'Anima, oue tratta del Giusto naturale, così " dicendo: Quodsi quoniam apud alios aliud ius est; propterea negent ipsum C. 42. ,, esse natura: certe id natura dicent esse, quod apud omnes idem est. Et si ius " scriptum, quoniam scriptum est!, per constitutionem, & non nature esse dicët; certe necesse erit, vt natura non positione fateantur id, quod non inscripto vins habet. sunt que huiusmodi pleraque, que appellare solemus ex ipso affectu leges non scriptas, que communes omnibus hominibus sunt, nisi sint exceçati. Reuereri enim seniores, colere Deum, honorare, atque observare parentes, & pre-,, stantiores viros, sunt iura quedam nonscripta, & communia, que naturaliter ,, apud vniuersos homines retinentur: possizmo nondimeno, & debbiamo arditamente dire, che Aristotele insieme con la Legge di natura, per Legge non scritta intende anche la Consultatina, & la Ragion di Stato: la quale come retta ragione altro no è che l'istessa Legge di natura : diuenedo in tato Ragion di Stato, in quato che applicado ne particolari auueniméti l'vniuersale al singolare : ò risoluédosi sopra qualche particolar caso; moderando anche, alterando, & annullando secondo il bisogno le scritte Leggi; prouede con rimedio opportuno fuori delle vie ordinarie alla salute della Republica: quasi che habbia in lei veramente luogo quel detto rispetto al gouerno consueto, & spetialmente à quello de Giudici, & Dottori di Legge, che intutto dipende da esse Leggi scrtte. non sunt vie mee vie vestre. che ciò ne dimostrò chiaramente Aristotele nel sesto della Politica, cosi dicendo: Itaque C. 5. S. ex ijs preceptis, que supra ad salutem, vicissimque Rerumpublicarum perniciem pertinentibus dedimus, diligenter oportet presidium, tutior sit Respublica, comparare, vitandis ijs, que labefactare solent, & legibus tum non scriptis tum etiam scriptis ferendis, que Keipublice presidia salutaria maxime contineant.

Che per Legge non scritta debbiamo intendere appresso Aristotele la Consultativa, & la Ragion di Stato. Che la Legge di natura si trasforma in esse, & per qual cagione. (ap. 29.

In questo luogo se noi domandiamo quello, che per Leggi non scritte, che riguardano la salute della Republica, si debba intendere; le quali vuole Aristotele, che il Legislatore habbia in consideratione (della quale domanda gli Espositori non dicono cosa alcuna; non essedo veruno di essi, che dichiari, che cosa debbiamo intendere per Leggi

non

non scritte) pare à me, che non possiamo risponder altro se non, che

per Leggi non scritte Aristotele intenda non solo la Legge di natura, inquanto abbracci le virtù, & i buoni costumi, introdotti nelle Republiche da gli ottimi Legislatori: i quali nel terzo della Politica domandò. Leges que moribus continentur: contraponendoli alle Leggi scritte pomate da lui nell'istesso luogo Leges, que litteris cottinetur: i quali costu-

dò. Leges que moribus continentur: contraponendoli alle Leggi scritte nomate da lui nell'istesso luogo Leges, que litteris cotine tur: i quali costumi, & le quali Leggi non scritte, tal' hora anche domandò Leggi scritte; come nel quinto dell'Etica, quando disse, che le Leggi parlano del her comune. Es che contengono i precetti di tutte le virti i il che

c. 3. L. te; come nel quinto dell' Etica, quando disse, che le Leggi parlano del ben comune, & che contengono i precetti di tutte le virtù; il che senza dubbio altro non è, che vn spiegamento del giusto naturale; nel qual sentiméto parlò anche di este nel sesto dell'Etica: ma che debbiamo intendere spetialmente la Consultativa, & la Ragion di Stato son-

mo intendere spetialmente la Consultatiua, & la Ragion di Stato sondata sopra il giusto naturale, & sopra essa Legge di natura, inquanto, che nel modo già tante volte esposto, provedendo à particolari accidenti secondo il bisogno, riguarda la salute, & conservatione della Republica: sacendo questa bellissima trassormatione di Legge di natura in Consultativa, & Ragion di Stato; giustissimamente nomata Legge non scritta: perche provedendo alle cose singolari, che giornalmente avengono, & che sono infinite, & indeterminate; non può cadera sotto scrittura, & dissinitione alcuna. La onde si può dire, che la Ragion di Stato è sembiante per questa cagione della regola Lesbia, & del Decreto; & hà con essi grandissima proportione; delle quali due cose lasciò scritto nel quinto dell'Etica Aristotele in tal guisa: & è luogo tanto più degno d'esser considerato, quanto da esso, come anche altrove

lasciò scritto nel quinto dell'Etica Aristotele in talguisa: & è luogo tanto più degno d'esser considerato, quanto da esso, come anche altroue si è auertito, possiamo assai chiaramente raccogliere la necessità di porre la Ragion di Stato. Hec enim (diceegli) causa est, cur no omnia lege sint, comprehensa, quod de quibusdam lex ferri non potest, plebiscitò igitur opus est.

, rei enim non definite infinita quoque regula est, rt & structura lesbia regula, plumbéa est inam ad lapidis figuram torquetur, & infleditur, neque regula.

, eade manet: sic & populi scitum ad res quotidianas accommodari, & transfer, ri solet. conciosiacosa che essendo proprio, & particolare quest' visitio
ancora della Ragion di Stato, si come di sopra si è detto, di correggere, & supplire il mancamento della Legge, in quanto che con il diffinire le cose vniuersalmente, è necessario che pretermetta infiniti particolari; ella diviene in questa gnisa quasi vna regola indissinita di cose indissinite, accomodandosi alla natura delle cose, che giornalmente accadono, grani però, & per loro natura tali, che appartengono al mantenimento dello stato: non altrimenti che il Decreto alle cose particolari se la regola Leshia alla sorma delle pietre vediamo accomodarsi:

lari, & la regola Lesbia alla forma delle pietre vediamo accomodarsi: quali che esto Decreto in quanto riguarda le cole, che sono di mometo nella

Inella Republica, come anche altroue si è auertito, sia opera molto propria di essa Ragion di Stato. Il che dicendo, non siamo perciò contrarij a noi stessi, mentre nel terzo libro habbiamo affermato, che il De-"creto per sentenza d'Aristotele nel sesto dell'Etica appartiene alla Prudenza Civile particolare, & seguentemente alla Consultativa particolare: la doue la Ragion di Stato si pone da noi come Consultativa vnimersale, & che habbimper vstitio particolare di mutar la Legge: percioche rispondiamo, che la Ragion di Stato si dice Consultatiua, & Ragion' vniuerfale per la cagione sopradetta: non perche non consideri il particolare: & che Aristotele in quel luogo del sesto dell'Etica non sà disferenza, come altroue si è detto, frà Consultatina, & Legislatrice: ne frà Consultativa vniversale, & particolare. onde essendo il Decreto sempre di cosa particolare, l'attribuisce, senza venire ad altra distintione alla Consultativa particolare il cui manto si veste essa Ragion. di Stato nel far il Decreto. In oltre rispondiamo, che non ogni Decreto appartiene alla Ragion di Stato: ma delle cose grani solamente, come osi è detto: & che non ogni Decreto contiene supplimento, ò mutatione , della Legge: potendo esso Decreto, come più comune, esser di cosa, oue non sia Legge. Finalmente rispondiamo, che non ogni supplimen-C. BIN to, non ogni mutatione di Legge appartiene alla Ragion di Stato. conciosiache l'Equità sia sempre supplimento: ma non sempre Ragion di Stato: & che la mutatione della Legge possa accadere in cosa non tanto importante, che sia degna d'esser riserita à questa virtù eccellentissima. Ne prenda alcuno maraniglia, che di sopra si è detto da noi, la-Legge di natura altro non essere, che la Ragion di Stato, & quella in questa trasformarsi.percioche l'huomo è per sua natura animal Politico, come nel primo libro della Politica Aristotele hà dimostrato: & C. 1.3. tanto à ciò disposto, & inclinato, che come egli dice nel terzo libro, C.4. ancor che non hauesse bisogno di aiuto alcuno da vn'altr huomo: non dimeno desidera sommamente di viuere in compagnia: & essendo per natura tale, con molta ragione quella che à lui è Legge di natura, diuiene perciò Legge Politica, & seguentemente Legge, percosidire, consultante, & Ragion di Stato. à che hauendo riguardo Aristotele nel quinto dell'Etica, fece il Giusto naturale parte, & spetie del Giusto Po- C.10.L. litico. & perche dal Giusto, come da suo oggetto, hà origine la Legge; si dourà dire, che egli sacesse seguentemente la Legge naturale parte ,, della Legge Politica: & ecco le sue parole. Ius civile autem aliud naturale ,, est, aliud legitimum. Naturale, quod vbique gentium idem valet, non quia ,, ita vel decretum sit, vel non decretum : legitinium autem quod ab initio, boc , an illo modo fiat, nihil refert: cum constitutum fuerit verò, tunc demum refert. 0 . 2 .

refert. Oue come vediamo, fà Aristotele il Giusto naturale parte del Politico, & lo contrapone al Giusto legitimo: intendendo per esso quelle Leggi, che non sono fondate nel Giusto di natura: & perciò non sono comuni à tutti, & consistono nella volontà, & conuentione di coloro, che le fanno, & che le riceuono. le quali ordinariamente, & propriamente sogliono anche domandarsi Leggi scritte : se bene, come si è detto, la Legge dinatura ancora si può domandare, & si domanda Legge scritta.

Si apporta un dubbio importante mosso da Aristotele nel terzo della Politica. Si conferma la necessità della Ragion di Stato nel gouerno Politico. (ap. 30.

A ritornando onde partimmo; è dunque opinione d'Aristotele, che le buone Leggi debbano preualere, & che secodo esse si habbia da amministrare la Republica: accompagnata però da quella ragione vniuersale, della quale habbiamo discorso: & che ciò sia meglio che il gouerno di vn buon Principe non obligato alle Leggi. Intorno alla quale determinatione, nasce pure vn'altro bellissimo dubbio, mosso da lui nell'istesso luogo del terzo della Politica: il quale conice nou alieno dalla materia, che trattiamo, non conuiene di trapassare con silentio. Eil dubbio, dato che il gouerno delle buone Leggi habbia da anteporsi al gouerno del buon Principe senza Leggi, se delle cose, che elle non abbracciano, & non detterminano à sufficienza, sia meglio, che ne habbia l'arbitrio vn solo, ò molti: & ecco le parole d'Aristotele: Ceterum quibus de rebus lex, aut omnino, aut certe reste sta-, tuere non potest, in his vtrum magis è re fuerit, vnum optimum virum tenere , imperium, an multitudinem, controuersia est. Dalle quali, come anche

più chiaramente si raccoglie dal testo greco, non caviamo le due cagioninecetsarie spiegate di sopra, che dimostrano douersi dure la Ragion

11 6 4. 10 0

C.II. S.

di Stato. l'una perche si trouano di quelle cose, che le Leggi non abbracciano per la cagione sopradetta: il che significò per la particella. omnino: & fotto questo capo si comprende per mio ginditio il far nuoue Leggi, & l'annullarne delte vecchie: poscia che ciò apunto si sà nelle cose, che non sono comprese daile Leggi già accettute, & oue queste non fanno à proposito: l'altra perche ve ne sono alcun' altre, che le abbracciano si, ma non in maniera, che secondo esse Leggi possano essere rettamente terminate. il che egli dimostrò con l'altra particella rette. Hora di questi due generi di cose (per confermare maggiormete quato di sopra si è stabilito) qual facoltà, qual parte della Prudenza Politica. des considerare, & determinare ? non la Legge, ne la Legislatrice:

perche ciò niega espressamente Aristotele, & in questo consiste il mancamento; come tante volte di sopra si è detto: oltre che nello spiegar le Leggi, ella per auentura finì il suo vsitio: non la Giuditiale, si come è manifesto per le cose discorse intorno à lei nel libro precedente: conciosia che essa non determini cosa fuori della Legge, resta dunque che elle appartengono, come ne passati discorsi si è risoluto, alla Consultatiua: & essendo di momento, & importanti, & che riguardino la salute, & la conservatione della Republica, alla Ragion di Stato: di cui è veramente proprio το προσπίπτοντα επιτάθων, cioè di occorrere con i configli, con gli ordini, & commandamenti suoi à cotali particolari aunenimenti, che non sono compresi, ò non compresi à bastanza dalle Leggi: & che soprauenendo con grandissima forza, possono turbare il bene, & il riposto publico. il che, se bene consideriamo, attribuì Aristotele nel terzo della Politica à quella sua ragione vniuersale in- C.11. & trodotta da lui à sopplire questo mancamento delle Leggi. Oue è da notare, che se il verbo ἐπιτάθαν, cioè precipere, & ordinare, ne dinota la propria, & principale operatione della Prudenza Politica, come nel terzo libro a suoi luoghi si è veduto; & questa operatione conviene, come vediamo, spetialissimamente, & nobilissimamente alla Ragion di Stato; ne bisogna concludere, che ella perciò frà tutte le parti di essa Prudenza, tenga il primo luogo.

Si risolue secondo Aristotele il dubbio di sopra apportato. Per qual cagione sia meglio il gouerno di molti per suo parere, che di vn solo. Si adduce, & si considera un luogo di Polybio. Sap. 21.

A tornando al dubbio proposto, Aristotele si risolue à dire esser meglio il gouerno di molti bioni, che d'vn solo, che sia buono. percio dà l'essempio, che à consultare, à conoscere le cause, à giudicare, noi vediamo radunarsi insieme viù persone: perciò soggiunge, che essendo la Città composta di molti, è sembiante d'una cena, la quale riesce molto migliore, & più lanta, & copiosa, molto più bella, & splendida, essendo fatta da molti, de quali ciascheduno porti la sua parte, che da vn solo: concludendo, che unus, quicunque fuerit separatim, multitudini comparatus, minus volet: & che multitudo melius multa quam quiuis vnus iudicat. Intorno à che adduce Aristotele quest'altra ragione, che la moltitudine è men sottoposta alle corruttioni, & à lasciarsi guidar da gli afferri, che i pochi, ò vn solo: non altrimenti che l'acqua più copiosa maggiormente si conserua: essendo cosa molto difacile, che tutti ad vn tratto si lascino vincere ò dall'ira, ò dalla cupidi-

gia, & caschino in errore. alla qual ragione hauendo riguardo, haue-

ua detto di sopra, oue diede principio à quelta bellissima questione, recando vn dubbio in quale spetie di gouerno de sei da esso raccontati, " si debba dire, che la somma Podestà sia meglio collocata. Oportere au-C. 7. S. tem vt multitudo porius domina sit, & moderatrix, quam optimi quique; sed tamen pauci; solui posse videtur, & quandam habere controuersiam, ac forsità etiam verum est. sieri enim potest vt multi, quorum quisque non est vir probus,

> si conveniant. sint paucis'illis potiores: non singuli singulis collati. sed omnibus omnes: vt cena ex multorum contributione constructa, lautior esse solet, quam que fuerit ex vnius sumptu parata. Sant enim multi, & juam quisque partem

habet virtutis, atque prudentie: & fieri potest, vt cum fuerint in vnum. congrega:i, multitudo fiat quasi vnus homo mulipes (vi ita loquar) & mul-,, timanus, ac multis sensibus, multisque moribus, & intelligentus præditus. Et che sia vera questa sentenza d'Aristotele, che il Popolo mescolato có i Sauij, dia tal'hora miglior consiglio, che non fanno i Sauij soli; allaguisa, che il cibo impuro, & men nobile, come nel sesto della Politica affermò l'istesso, mescolato con il sincero, & più nobile, rende il nutrimento al corpo più vule, che il poco cibo, auenga che pretiosissimo sia; chiaro testimonio ne può esser quello, che Polybio granissimo Historico racconta nel primo libro, che i Mamertini primieramente rimasti priui dell aiuto di vna legione de Romani, dopò affetti, e ridotti à mal termine per la passata battaglia; essendosi perduti d'animo, per la maggior parte; ricorsero all'aiuto, & alla protettione de Cartaginesi, dando in lor potestà se stessi, & la fortezza: altri di essi mandando Ambasciatorià Romani, gli offerirono la Città, domandandogli aiuto, come ad haomini della medesima stirve: & che i Romani lungamente andarono confultando la risolatione, che done uano prendere: parendo loro da vna parte cosa molto biasimenole, che queili istessi, i qu'ili poco pri na ha ieuano con tanta se ierità castigati i proprij Cittadini,

perche haueuano contra la fede occupato Reggio; porgessero horaainto à Mamertini, che erano rei della medesima colpa: dalla altra. parte, persuadendogli ad vdire i lor priegin il vedere, che i Carraginesi non contenti dell'imperio dell'Africa, haucuano occupati moltidaoghi della Spagna, & Isole del Mar Thirreno, & di Sardegna; & che perciò

donena essere giustamente molto pericolosa. & sospetta alla Republica Romana la lor vicinanza, quado si fosseto impadroniti della Sicilia ancora: il che facilmente sarebbe accadato, se non si aiutauano i Mamertini: conciosia che presa Messina, che gli venina offerta; non era

dubbio, che subito non hauessero anche occupata Siracusa: essendo spetialmente in lor potere il rimanente della Sicilia. che queste cose

C. 7. S.

tonsiderando i Romani, stimanano necessario di conservar Messina, & porger ainto à Mamertini, & di non comportare, che con l'acquisto di essa i Cartaginesi si facessero come vn ponte per passar à lor voglia ,, in Italia . dopò il qual discorso, cosi conclude Polybio: Diu tamen hec. ,, res in senatu agitata, tandemque, cum iuuare Mamertinos turpius esse, quam commodius, ob patrata scelera videretur, rem infectam senatus dimisit. At Populus Romanus, cum tot bellis defatigatus, atque contritus, iam quietes aliqua egere videretur; & simulostendentibus ducibus viilitatem, & commo dum, quod ex care proueniri poterat; prestandum Mamertinis sub sidium iudi-,, cauit: arque ea sententia per plebem consirmita, confestim alterum ex Consuli-, bus Appium Claudium traducere in Siciliam exercitum, & Mamertinis ferre ,, suppetias inbent. Oue come vediamo, & come è noto per il discorso di Polybio, su molto più sano il consiglio del Popolo di porger ainto à Messina, che quello del Serato: il quale mosso da vu souerchio appetito digloria, & ritenuto da vana paura, stimando biasimenole quello, che veramente non era; conciosia che à Romani non appartenesse di riconoscere, & castigare i falli de Mamertini; prendendo contrariarisolutione, ò ritardando l'aiuto, era per cagionare alla Republica di Roma, anzi all'Italia tutta graviffimi mali. Le quali cofe confiderando Liuio, vero padre dell'Historia, introduce nella quarta Deca Seruio Sulpitio Console à lodare il sopradetto configlio: dicendo che ciò sù cagione, che la guerra non si conducesse in Italia. Quis enim dubitat (dice Sulpitio) quia si Saguntinis obsessis, sidemque nostram implorantibus, impigre tulissemus opem, sicut patres nostri Mamertinis tulerant, totum in Hispaniam auersuri bellum fuerimus, quod cunctando cum summa clade nostra in Italiam , accepimus?

Si continua à dimostrare per qual cagione il gouerno di molti sia migliore, che quello de pochi, ò d'un solo. Della mutatione delle sorme de gonerni secondo Aristotel. (ap. 32.

A tornando alla questione mossa, è d'auertire, che Aristotele intende la sopradetta moltitudine atta à gouernare, douer essere d'huomini liberi, & buoni, & nella virtù pari, ò non molto dissei, renti: che cosi conclude egli in quelle parole: Sit igitur multitudo liberi lib. 3.

homines preter legem nil agentes, nisi circa ea, in quibus necesse est legem ipià Polito
desicere: intendendo, come dimostra il discorso, che segue, per huomini C.11.
liberi, huomini in bontà, & virtù vguali: nel qual luogo vediamo pure
posto il fondamento, che necessariamente introduce la Ragion di
Stato: cioè il dissetto, & mancamento della Legge intorno à molte
cose.

. 3

cose. Ne è questa dottrina discorde da quello, che leggiamo nel primo della Retorica spiegato in cotal forma, oue potrebbe per auentura pac. 7 R., rere, che si assermassa il contrario. Primum quia facilius est vnum habere,

,, & paucos, quam multos, quibene existiment, & possint legem ferre, & ius C. s. s., formare. anzi pure nel terzo della Politica in quelle patole: Nam vnum, aut paucos virtute prestare facile est: vt autem plures perfette omni virtute pre-

, diti sint, difficile. Dalle quali mosso alcuno potrebbe dire, che essendo più facile trouar vn huomo sauio, & eccellente in virtù, che pochi, ò molti, saria anche più facile per conseguente, & migliore il gouerno d'vn solo, che di molti. percioche noi rispondiamo, che se bine è più facile di ritrouar'vno in virtù eccellente, che molti; non segue però, che quest' vno sia migliore di tutti i molti insieme considerati, & che sia più atto di tutti infieme al gouerno: se bene sarà più atto di ciascuno de gli altri considerati separatamente: che in questo sentimento, come vedrà chi legge, parla Aristotele. Ne vale anche il dire, che sarà forse difficile il trouar tanti buoni in vna Città. percioche replica il Filosofo, che almeno ve ne saranno tanti, che tutti adunati insieme, saranno più atti al bon gouerno, & men sottoposti alle corruttioni di quel solo. Ne hà parimente luogo, se diciamo, che fra queste essendo più d'vno, & molti; può facilmente nascer discordia: la done vn solo non può esser discorde da se medesimo. percioche si rispode, che viri prebi animo erunt tanquam vnus ille. per la qual cosa frà edinon potra nascere discordia. alcuna. Dal qual discorso ne cana Aristotele questa conclusione, che l'imperio di molti buoni altro non essendo, che Aristocratia, l'imperio d'vn solo non altro, che Regno: quelle Città, che sono composte di molti Cittadini simili nella virtù, & vguali, douranno elegger più tosto l'imperio, & gouerno Aristocratico, che il Regio: aggiungendo, che il gouerno Regio nacque da principio: perche essendo le Città piccole, & gli habitatori di esse in poco numero; era cosa molto rara, il trouar huomini molto disterenti da gli altrinella virtù: i quali ritrouati per qualche gran beneficio, anche ricenuto da loro, erano eletti alla dignica Reale. ma crescendo poscia il numero de Cittadini pari nella virtù; non velendo questi star sottoposti, naqque il governo Aristocratico, & diciamo come vna forma di Republica: nella quale in progresso di tépo, dandosi i Cittadini al guadagno, è cosa ragioneuole, che nascesse l'Oligarchia: da cui hauendo sua origine la Tirannide; da questa è poi nara la Democrația. Sentenza bellissima, & degna di esser molto osseruata; & dalla quale habbiamo, che naturalmete dal Regno si sà mutatione all' Aristocratia, & Republica; da questa all'Oligarchia; dall'Oligarchia alla Tirannide: dalla Tirannide alla Democratia. il che come

fia

La vero, & come per l'Historie venga approuato, altra volta ragionaremo: dimostrando che questo luogo non è punto contrario à quello
dell' ottauo dell' Etica, & del terzo, & quarto della Politica: oue sacuellando pure Aristotele delle spetie delle Republiche, pare, che voglia, che, si come naturalmente l'vn contrario si muta nell'altro; così il
Regno l'Aristocratia, & la Timocratia, ò Politia che dir vogliamo, sacciano naturalmente mutatione nella Tirannide, nella Oligarchia, &
nella Democratia lor contrarij: & non come di sopra si diceua, che dal
Regno si trapassi all'Aristocratia, & Politia; da questa all' Oligarchia;
dall' Oligarcia alla Tirannide; da questa alla Democratia.

Si adduce, & si riproua l'opinione di Nicolò Machiauelli intorno alla mutatione delle sorme della Republiche (ap. 33.

T se è vero questa Filosofia; non sò vedere, con che sondamento Nicolò Machiauelli Autor riprouato, trattando ne suoi discorsi sopra Liuio delle varie forme de gouerni, lasciasse scritto, ch'elle nacquero frà gli huomini à caso: & che prima fù il Principato, & questo nel più forte, & robusto; poscia nel più giusto, & prudente; dopò sù ne successori del Principe la Tiranide; da questa nacq; l'Aristocratia; dall'Aristocratia l'Oligarchia; dall'Oligarchia lo stato Popolare, & la Politia; dalla Po litia la Democratia, & la liceza Popolare; & da ofta finalmete il Principato: & che tale è il cerchio, in cui girado tutte le Republiche, si sono gouern ite, & si gouernano. Que anche dice, che trè sono le buone forme di esse, Principato, Aristocratia, & Politia, ch'egli falsamente chiama Popolare. trè altre le pessime. Tirannide, Oligarchia, & liceza Popolare: & che le prime auenga che buone in loro medesime, sono nondimeno si facili à corrompersi, che vengono ancora ad esser pernitiose . le seconde cioè le forme ree, & vitiose, dipendono dalle buone, & ciascuna di essa è vn modo simile à quella, che l'è propinqua : che ficilmente saltano dall' vna all'altra, trappassando senza difficultà il Principato in Tirannide; l'Aristocratia in Oligarchia; & la Politia in. Democratia; & che perciò se vn ordinatore di Republica ordina vna delle trè forme buone sopradette, ve l'ordina per poco tempo: perche nessun rimedio può farui à fare, che non sdruccioli nel suo contrario, per la similitudine, che hanno in questo caso la virtù, & il vitio. le quali determinationi tutte sono, come vediamo contrarij ad Aristotele, & à i veri fondamenti della Filosofia Ciuile. conciosia che il nascimento frà gli huomini delle varie forme de gouerni posto da Aristotele, & da noi dianzi raccotato; & il giro, in cui elle nacquero, & natural mente

si riuolgono, & deonsi riuolgere, sia molto più proprio. & più accompagnato dalla ragione di quello, che si sogna il Machiauello: come altra volta con migliore occasione speriamo di mostrare. il quale stimando, per quello ch'io cósidero, che, come hebbero origine in Roma (oue ad vn Re forte, & fiero, che fu Romolo, successe vn Prudente, & Legislatore, che sù Numa ) cosi auenisse anche nel principio del Modo; & cosi debba naturalmente sempre auenire; diede al nascimento. loro quell'ordine, che hebbero in Roma, & tale slimò essere à loro naturale. Chè poi le forme buone de gouerni sieno per natura loro si facili à corrompersi; che debbano perciò stimarsi, anche come tali introdotte, al tatto pernitiose; questo nella Filosofia Ciuile è vn mostro troppo grande: come ciascuno, che à fatica habbia odorato i primi principij di essa, può facilmente giudicare, di che è chiaro testimonio la debolezza, anzi la falsità della ragione, che ne adduce: conciosia che ne vn contrario si possa, in quanto tale, dir simile, ò propinquo ali'altro: se pure è vera la diffinitione, che diessissi apporta, che i contrarij sieno quelli, che sono frà loro sommamente distanti: se non vogliamo dire, che il bianco sia propinquo, & simile al nero, & l'acqua al fuoco: ne per cagione della somiglianza, & della propinquità un contrario si muti nell'altro: ne sia vero, che la mutatione fra contrarij si faccia facilmente: & per conseguenza, che le forme delle Republiche frà loro contrarie, sieno simili, & propinque, & che per cotal rispetto trapassino con facilità I vna nell'altra : & molto meno sia vero, che chiunque ordina vna Republica con alcuna delle semplici forme, ciò saccia prr poco tempo; & che à si gran male non sia alcun rimedio: & finalmente falsissimo sia, che la virtù con il vitio in quanto tali, & spetialmente in questo caso, habbia alcuna similitudine. delle quali cose per hora non diremo altro, si per esser note per loro medesime: si perche ne riserbiamo la proua ad altro tempo. Ne ci è nascosto, che huomini di moltafama nelle cose Politiche, seguendo altr' ordine di mutatione nelle forme delle Republiche da quello, che habbiamo assegnato noi di sopra per opinion d'Aristotele; hanno detto, che si come nelle generationi naturali, non da ogni cosa, si sa ogni cosa, ma da materia determinata, vna cosa determinata: cosi nella generatione delle cose Civili non da ogni Stato, si può formar ogni Stato: & che perciò da gli Ottimati si passa all'Oligarchia; da questa alla Democratia; & dalla Democratia finalmente alla Tirannide; della quale opinione similmente in altro luogo ragioneremo.

Million Was to a line VI Was Consider Long Land

Si apportano altre ragioni, perche secondo Aristotele sia migliore il gouerno di molti, che d'un solo. Si considerano alcune parole oscure del terzo della Politica. (ap. 34.

M A ritornando alla questione proposta, adduce Aristotele quest' altra ragione, che è la terza, per mostrare, che sia molto migliore il Principato di molti, che d'vn solo: in vna Città però di Cittadini in virtù simili, & pari, ò poco differenti. percioche se eleggeremo il Regno per migliore; hauendo il Refiglioli, che faremo di loro, degenerando dalla virtù paterna? Che se tù rispondi, che hauendo il buon Rè ogni cosa in suo potere, non lascerà il Regno à loro come cattiui: ciò (com'egli aggiunge) è difficile à credere, & sopra la virtù humana. Conclude adunque Aristotele, che frà simili di natura, cioè frà coloro che sono nati liberi per natura, & pari di virtù, il gouerno regio non è , à proposito, & ecco le sue parole. Nam qui natura similes sunt, hos ne- Lib. 3. ,, cesse est eodem iure, cademque dignitate esse lege nature. Vt igitur corporibus Polit. ,, pernitiosum esset, si cibo, aut veste pari homines impares vterentur: sic est de C.12. So ,, hominibus statuendum. Eodem igitur modo preter ius nature fuerit, ot paribus impar tribuatur. Itaque pares ot Imperio non prasint magisqua subsint, sed sit " inter eos imperandi, & parendi vicissitudo, iustum est. hoc autem iam lex est, " cum ordo lex sit. Prestat igitur legem dominari, quam vnum quempiam ex ciuibus eademque ratione si quos imperare satius est; hi legum custodes, atque " administri constituendi sunt. nam Magistratus quosdam esse necesse est: vt au-, tem hic vnus sit; cum omnes similes habeantur, iustum esse negant. Nelle quali parole vediamo anche confermato quanto di sopra si è detto, cioè esser senza alcun dubbio più espediente, che la Legge signoreggi;& che secodo essa si dia à quelle cose determinatione, che da lei si coprendono, & sono determinate. Ma nasce qui vn dubbio di non mediocre importanza per quelle parole, che seguono. Ceterum que diffinire lex non " potest, hec nec homo quidem cognoscere valeat. Nelle quali parole pare, che Aristotele contra quello, che tante volte hà di sopra determinato, nieghi, che l'huomo possa dar giuditio diquelle cose, che dalla Legge non sono comprese; & contradicendo à se stesso, & à quello, che hauena riceunto per vero, & stabilito della Ragione vniuersale, cioè esser necessario, che ella sia congiunta con la Legge, & che si diano i Magistrati, che in virtù di essa risoluino le cose soprad. rte, & esser meglio, che sieno più di vno; venga à mostrare, che inutilmente sieno posti: conciosia che non possano arrivare à risoluere, & disfinire quello, à cui la Legge non arriua. Questo dubbio è stato di tanto peso appo alcuni, & in particolare appo l'Aretino, che si è risoluto di leggere il Testo di

Aristotele con l'affermatina; seuando contra l'autorità di tutti gli Essemplari greci, che hò veduto, & dell'Interprete Antico la negatione: , & hà fatto in lingua latina questa sentenza in questa forma. Quacunque , tamen videntur per legem quidem terminari non posse, per hominem vero cogno-3) sci posse &c. A che pare, che ne suoi Commentarij consenta l'Acciaiolo cosi dicendo: Quecunque lex determinare non posse videtur; homo cognoscere potest: tutto che il testo, che pur pare dell'Aretino, il quale và impresso con essi Commentarij, habbia la negatione.

> Si espongono le parole sopradette. Si apporta un luogo di Liuis intoro alla mutatione delle Leggi. Cap. 35.

Diciamo dunque noi, che Aristotele in questo luogo (ben'esposto, com'io auiso frà tutti gli Espositori, da Pietro Vittorio solamete) sà come vn' instanza, dubitando contra la risolutione posta, che sieno necessarij i Magistrati; i quali giudichino sopra quelle cose, che la Legge non comprende: & è il sentimento, che cotal risolutione non par buona, ne vera; non essendo verisimile, che quello, che non può determinar la Legge fatta con tanta consideratione, & prudenza, che per-G. 1. R., ciò fù detto dall'istesso nel primo della Retorica, Legum lationes ex lon-33 ginqui temporis considerationibus fiunt: possa l'huomo per se stesso conoscerlo, & determinarlo. Alla quale instanza risponde Aristotele, mostrando come sia possibile, & sia vero, che l'huomo ciò possa fare: & seguentemete, come sia necessario il porre la già detta vniuersal ragione, & Magistrati, che diano giuditio di cose tali. & ecco le sue parole sec ondo l'interpretatione del Sepulueda, mutate alcune poche cole, solamente, dignissime in vero di molta consideratione, & dalle quali raccogliamo pure molto chiaramente la necessità di porre la Ragion di , Stato. At enimverò lex cum sufficienter erudierit: reliqua imperantibus ,, relinquit iudicanda iustissimo iudicio. tradita proterea facultate si quid rerum 6.12. S., psus presentibus legibus commodius ostenderit, corrigendi: Oue vediama, che Aristotele rispondendo all'instanza fatta, dice che la Legge suffici: entemente insegna, cioè l'vniuersale: & che nel rimanente, oue ella non può arriuare, lascia, che di queste cose il Principe ne dia giuditio: à cui anche dà in oltre autorità di mutar quelle Leggi, che l'esperienza dimostrasse non esser buone, & conueneuoli allo stato della Republica & alla salute, & conservatione di essa: & che perciò è falso quello, che si è posto, che l'huomo non possa determinare, & conoscere quelle cose, che la Legge non aggiunge à conoscere. dal qual fondamento mosso Liuio, introduce Lutio Valerio à dire quella bella, & vtilissima. sen-

Lib. 2. Polit.

fentenza contra Portio Catone, che per dissendere la Legge Oppia riprendeua la mutation' delle Leggi: Ego enim quemadmodum ex his legibus que non in tempus aliquod, sed perpetue vtilitatis causa in eternum late sunt, nullam abrogari debere fateor: nisi quam aut vsus coarguit, aut status aliquis deipublice inutilem secit: sic quas tempora aliqua desiderarunt Leges mortales (vt ita dicam) or temporibus ipsis mutabiles esse video, que in pace lata sunt, plerunque bellum abrogat: qua in bello, pax: vt in nauis administratione alia in secunda, alia in aduersa tempestate vsui sunt.

Si considerano alcun' altre parole d'Aristotele del terzo della Politica, & si dimostra, che spiegano le cagioni, che necessariamente producono la Ragion di Stato. Quello che si potrebbe dire, che sia la Ragion di Stato secondo S. Thomaso. (ap. 36.

M A nelle parole del Filosofo non vediamo noi espressi i due capi posti, & auertiti di sopra tante volte, da quali, come da due fonti scaturiscono necessariamete l'acque salutari della Ragion di Stato? dalle quali bagnata questa terra Ciuile, produce frutti nel benpublico di marauigliofa vtilità, & bellezza: & senza le quali, quasi priua del suo vitale humore, squalida, & secca, resterebbe insieme priua di vita, & dal suo vero ornamento? Ha dal primo capo, che ella possa determinare quelle cose, oue la Legge non aggiunge; & se par pare, che vi aggiunga, non vi aggiunge a sufficienza: da che nasce, che la Ragion di Stato alcuna volta risolue in modo, che pare che ella sia, ò diuerla, ò contraria alla Legge, à coloro, che non bene intendendo la natura delle cose agibili, giudicano secondo la corteccia di fuori, & l'apparenza loro: del tutto ignoranti quanta sia la forza, quanta l'autorità di questa virtù eccellente; & quanto habbia ampli i confini della sua giurisdittione. di che nel presente luogo fauellando pure " Aristotele cosi disse: Sed quoniam res quasdam leges completti possunt, quasdam non possunt; binc controuersia, & dubitatio nascitur, vtrum optimarum legum, an optimi viri imperio ciuitatem administrari preser: n.m. de quibus rebus deliberatur, he sunt, de quibus leges ferri non possunt non est igitur dubium, quin hominem esse necesse sit, qui de rebus huiusmodi iudicium , ferat. One vediamo confermata questa verità, & mostrata la necessità di conceder quest' huomo adorno di cotal virtù, & della già detta vniuersal ragione; in somma questo Consigliero di Stato, ò diciamo più veramete questo Principe: il quale col mezo di essa risolua le cose non comprese dalle Leggi: attesoche, come dice Aristotele, le cose, delle quali noi consultiamo; quelle sono apunto, de le quali non si può dar Legge

Legge, & alle quali essa Legge non arriua. Hà poi dal secondo capo la Ragion di Stato di poter anullar le Leggi, & formarne delle nuoue. il che pure da coloro, che non intendono la sua natura, & le sue marauigliosi doti, & la natura delle cose agibili, le vien attribuito à somnio biasimo. oue, come di sopra si è detto, dee recarsele à somma laude. al qual capo appartiene la seconda questione, di cui appresso discorreremo, cioè se sia bene il mutar alcuna Legge nella Republica. il che si diceua esser vstitio della Ragion di Stato. Et intorno à questi due capi S. Thomasone suoi commentarij sopra la Politica, non sentendo diver-, samente da quanto n'habbiamo stabilito noi, cos lasciò scritto: Inprima dicit, quod ella, quecunque non possunt terminari per legem, uec homo secundum se porcst facere nota, & manifesta, nist per Prudentiam multam, & longam experientiam: lex vero de particularibus nibil ordinat secundum se: sed tantum in pniuersali est enim counciatio pniuersalis: & ideo dictum est ipsa desicere in aliquo particulari, & talia dimittit Principi, que oportet ipsum disponere, & iudicare secundum rectum sententiam. Iterum si aliquid inueniatur secundum rationem melius quam Lex posita determinet; istud dimittendum est Principi, vt ipse ordinet pro lege, ita quòd duo dimittuntus Principi: V num est iudicare, & disponere recte particularia per legem; phi possibile est hoc sieri per legem: secundum est, quod vbi lex scripta deficit in aliquo cosu particulari, dirigat; & hoc est per virtute ipsius propria. vel si lex posita no sit bene ordinata , secudu ratione; dimittitur Principi: vt illa dimissa inueneat meliore vel per se, vel de consensu multitudinis, & ordiner per legem. Questo è il discorso di S. Thomaso, nel quale quello, che egli domanda virti propria del Principe, diciamo noi esser propriamente la Ragion di Stato, in virtu della quale esso Principe hà autorità sopra i due capi sopradetti.

Come, & quando si debba intendere esser vero secondo Aristotele che sia meglio il gouerno di molti, che d' vn solo. Che l'Ostracismo per sue parere era lecito contra alcuni moderni. (ap. 37.

Però da sapere per intiera risolutione del dubbio vltimamente, proposto, & determinato, cioè che sia migliore il gouerno di molti, che d'vn solo; che ciò s'intende esser meglio secondo Aristotele solamente frà Cittadini in bontà. & virtù simili: come di sopra si è detto. conciosiache se alcuno se ne trouarà frà essi di gran lunga à gli altri superiore; il gouerno di questo solo, & seguentemente il gouerno regio, viene per sentenza dell'istesso perferito senza alcun dubbio al gouerno, de molti: si come egli risolne in questo luogo, così dicendo: Si quod igitur genus totum, aut vir puus singularis virtute tant' opere prestet, ut virtus

Lib. 3.
Polit.

C. 12. S.

eius

" fit, & is mus regno cum summa rerum omnium potestate potiatur. aggiungendo che ciò giustamente auiene, come di sopra haueua detto, non solo per rispetto di quel giusto, che i formatori delle Republiche sogliono perserire così quelli, che introducono l'imperio de gli Ottimati, ò l'Oligarchia, come quelli, che fondano lo Stato Popolare: i qualitutti sti stimano, che sia da collocar l'imperio in quella parte, in cui si ritroua maggior eccellenza: auenga che tutti non la ripongano in vna cosa istessa: ma per quest'altra ragione ancora; perche non è conueniente che vn'huo no di tanta virtù sia fatto morire, ò mandato in essilio, ò trauagliato con l'Ostracismo: ne meno che mai ad altri sia sottoposto, & per natura vbidisca: la quale non permette, che la parte al tutto sia preferita. il che auuerebbe, se colui, che auanza tanto gli altri di virtù, soggiacesse all'altrui imperio: onde conclude: Superest igitur modo, ve

,, huic ceteri pareant: & idem non vic sim, sed simpliciter dominetur. Di che pure haueua di sopra altamente filosofato, dicendo, che se si ritrouasse alcuno, ò anche più persone; ma non però tante, che potessero riempire, & formare tutta vna Città, i quali per eccellenza di virtù di cotanto auanzassero gli altri; che la virtù del rimanente de Cittadini, & la scienza ciuile non fosse da paragonare con quella; che senza alcuna dubbio questi talinon sarebbono da porre parte della Città, ma superioci à tutti, perche surebbe cosa inginsta, che gli altri ad essi volessero aguagliarfi, da quali sono nella virtu, & nella facoltà ciuile tanto auazati: onde vn tal'huomo sarebbe da simare come vn Dio frà gli huomini: soggiungendo che di qui caniamo, che le Leggi necessariamente ricercano per lor natura di esser poste frà i pari: & che in huomo di tanta virtu, & eccellenza la Legge non hà luogo: essendo essi Legge à loro medesimi. Et poco di sotto ripetedo l'istesso dice, esser gravissima questione nell'ottima Republica se alcuno auanzarà gli altri Cittadini non ne gli altri beni, come in richezze, in gloria, vella potenza, nell'amicitie & parentele; ma nella virtu: che partito si debba prendere di lui, & qual configlio sia da vsare. poiche non pare, che si possa vn huonio tale mandar in essilio, ne meno sottoporlo all'imperio d'altri: perche ciò sarebbe appunto come se si chiamasse Gione ad vbidire. il che detto

" conclude: Superest igitur id quod iustim esse videtur, lege natura; vt om-" nes huiusmodi viro libenter pareant, sic vt talcs viri perpetui Reges sint in ci-

flotele, che in questi huomini in virtù si eccellenti, non dee hauer luogo l'Ostracismo; viene à concedere, che egli possa vsarsi contra coloro,
che priai di questa eccellente bontà) sono per potenza, richezze,

6. 9. 5.

Q. 6.

parentele, & fauor del Popolo nella Republica cosi grandi, che potrebbono turbare, & alterare lo Stato di esta : si come haueua anche di sopra chiaramente dimostrato in quelle parole: Itaque in ear, de quibus constat excellentias iure quodum ciuili nititur ostracifmi ratio. Il che come cosa importantissima; & appartenente alla Ragion di Stato, è qui da noi auertita; di cui è proprio il conoscere in qual tempo, & con quali persone conuenga nella Republica per sua salute, & conservatione vsar simili rimedij: & il che se è vero; hauranno alcuni per auentura men che peripateticamente filosofato; i quali trattando questa maceria, si sono risoluti à dire, che l'Ostracismo non solo non è vtile, & conueniente rimedio all'immoderata potenza de Cittadini ma che è anche cosa ingiusta. di che altre volte si ragionerà da noi: bastandone per hora qui di auertir chi legge, che il Filosofo lo concede, & approua. Questa è l'opinione d'Aristotele per mio parere, intorno alla questione, cioè se, data questa impersertione nella Legge che ella non può abracciare tutte le cose, sia meglio il gouerno del Principe non obligato alle Leggi. Ne sia alcuno, che dica, che hauedo egli trattata questa materia nel terzo della Politica per modo di disputare, & consensi contrarij; non si può raccogliere, ò molto difficilmente il suo pensiero: percioche noi rispondiamo che hauend' egli nel fine del suo ragionare accettato in parte quanto haueua per opinion d'altri apportato, come dimostrano quelle parole: Atque hec quidem fere sunt quibus Regium im-, perium à dissentientibus oppugnatur. sed fortasse in quibusdam itasse res habet, in quibusdam secus: non farà difficile à chi llegge il suo discorso con attentione di conoscere, che la vera sua mente intorno à quella bellissima

Se sia ben futto di mutar tal hora Leggi nella Republica. Che Aristotele mone questa questione, masecondo gl' Interpreti non la risolue. (ap. 38.

& grauissi na questione, è quella, che di sopra è stata da noi spiegata.

II Ora venendo all'altra questione, che ne restaua, se sia ben satto mutar tal'hora nella Republica alcuna Legge; il che come si è veduto, è vffitio della Ragion di Stato; diciamo breuemente, che Aristotele mouendo questo dubbio nel secondo della Politica, mentre disputa contra Hippodamo; non pare, che la risolua: conciosiache dopo l'hauer poste quattro ragioni, che sia bene il mutar le Leggi antiche nella Republica, quando non sono à proposito: la prima, perche in tutte le Arti. & facoltà vediamo, che sempre con il mutare i primi instituti, esse sono venute à maggior perfettione; onde nell'Arte, & facoltà ciuile ancora, conuien dire, che debba auuenir il medesimo : la seconda. 160 %

per-

perche noi vediamo, che le Leggi antiche erano molto rozze, molto se plici, & barbare; per la qual cosa è stato necessario di mutarle: la terza , pche alla fine, omnes (com'egli dice) no quid traditu sit à maiorib': sed quid bonu sit, querunt. il qual fondamento riceuuto per vero, dourà il buon Politico ha er riguardo non à conservare l'antiche Leggi; ma quando queste non sieno buone, & atte, à formarne delle moue : la quarta, fondata sopra la natura delle cose agibili, che non possono tutte esser comprese dalla Legge, che solo esprime l'uniuersale, è spiegata da lui , con queste parole: Ad hec scriptas leges immotas relinquere non conducit: ,, quia vt in ceteris artibus, sic in doctrina civili sieri non potest, vt omnia perfecte ", scriptasint. Na leges vniuerse scriptas esse necesse est: actiones in singulis versã-, tur. quo pala fit, leges quasda, & quadoq; vtiliter mutari. Dalla quale ragione, come di sopra pure si è notato, noi raccogliamo la necessità di porre la Consultatiua, & Ragion di Stato: dopo (dico) l'hauer poste queste quattro ragioni; argomentando per l'opinion cotraria, foggiunge, che dall'altra parte intorno alla mutatione delle Leggi, conuiene di camimare con molt'auertenza, & di bilanciare accuratamente, & contrapefare il commodo, & bene, che per la mutatione di esse ne risulta alla. Republica, con il danno, che essa ne ricene: anezzando perciò i suoi Cittadini a non vbidire alle Leggi (secondo il qual sentimento sù detto du lui nel quarto della Politica, che il primo buono effetto della Legge, C. & si dee stimar che sia l'vbidire alle Leggi poste) & rendendo per conseguenza debole la virtu, & la forza di esse Leggi, che tutta è riposta, quanto all'esser vbidite, nella consuetudine di osseruarla: concludendo perciò ester meglio di soffrir qualch'errore ne Legislatori, & in coloro, che commandano, commessi da loro nel formar la Legge impersetta; che con la mutatione render à Cittadini disprezzabile l'autorità delle " Leggi. & ecco le sue parole: Ceterum aliter repugnantibus magna forsitan cautione opus esse videatur. Nam cum parua commoditas inuitauerit, quia no-, cet Reipublice, vt cines affuescant facile Leges antiquare, hand dubie satius o, fuerit peccata quedam legum latorum, & magistratuum permittere. Nec enim tantum legis mutatio pro fuerit, quantum consuetudo imperantibus non parendi , nocebit. Soggiungendo che la somiglianza dell'Arti con le Leggi non è vera: non essendo l'istesso il mutar l'Arti, che il mutare la Legge: conciosia che tutta la forza dell'vbidire le Leggi è riposta nel costume; il quale non nasce in noi se non dopo lungo spatio di tempo. onde il partirsi dalle prime Leggi, & riceuerne delle noue, rende debole l'autorità, & potenza di esse Leggi. Dopo il qual discorso concludendo cosi: . Preterea si mutande sunt, dubium est vtrum omnes, & in omni Republica, mu-• tari debeant, an secus: & vtrum à quouis, aut à quibus, magni enim refers.

Mõtecat. ne Lõm.

occasione à gli Interpeti di stimare, ch'egli non sit missam faciamus: hà date occasione à gli Interpeti di stimare, ch'egli non risolua la questione. la onde alcuni huomini dotti de nostri tempi, hanno detto, che questa parte manca à i libri della Politica: altri, che egli si rimetta à libri Esfoterici, & Encyclij: ne quali trattando delle Leggi, determina il dabbio proposto.

Che Aristotele risolue la sopradetta questione, & come, & doue la risolua per opinion dell'Autore. Cap. 39.

C.11. & 12. G.14. A noi crediamo, che Aristotele, & ne accenni in questo luogo la risolutione, & si rimetta al terzo, & al quarto della Politica: oue chi ben considera, vedrà pienamete determinato da lui questo dubbio la risolutione, ch' egli apporta qui, si contiene (s'io non erro) in quelle, parole: Nam cum parua commoditas inuitauerit; quia nocet Reipublice, ve

, Ciues assuescant facile leges antiquare: hand dubbie satius fuerit percata quedam , legumlatorum, & magistratuum permittere. Nelle quali affermando, che se l'vrile, & commodo, che nasce d'illa mutatione della Legge, è poco, ella non si dee mutare; senza dubbio afferma ancora, che essendo à rincontro il commodo, che nenasce alla Republica grande; si dee senza verun timore, senza verun induigo venire alla mutatione di essa. il che come di sopra si è detto, è nobilissimo, & principalissimo vstitio della Ragion di Stato: toccando à lei, che sempre attende alla salute, & conseruatione della Republica, di considerare, & risoluere, se sia bene, ò nò mutar le Leggi. Gli altri due la oghi, oue è risoluto parimente questo dubbio: sono l'vno nel terzo della Politica; oue tratta do se sia migliore il gonerno del Prin ipe obligato, o non obligato alle Leggi; parla anche quando le Leggi sieno da mutarsi, come di sopra si è veduto. l'altro è nel quarto libro, oue pure dà facoltà alla Conseltatiua; & à Consiglieri di moderare, temperare, & mutar le Leggi. il che tutto si dee intendere con la conditione da lui espressa nel presente luogo. Per liquali discorsi tutti, se da noi saranno accuratamente considerati, vedremo risoluta la sopradetta questione in ciascuna su a parte; cioè se sia bene di mutar tutte le Leggi; se in ogni Republica; & se da ogn'yno deono mutarsi, & da quali persone. il che sù da lui nel luogo sopradetto del secondo della Politica, lasciato in dubbio: conciosia che ezli habbia mostrato nel terzo, & nel quarto libro, che non è cosa da

ogn'vno il trattare della mutatione delle Leggi: ma che ciò appartiene alla più nobile, & eccellente parte della Pradenza Politica, cioè alla Consultatina; aggiungiamo noi alla Ragion di Stato: & che non s

C. 11.

C. 14.

non esser conueneuoli, & visi also Stato della Republica, & che sinalmente ciò dee hauer luogo in ogni Republica. poiche, come da lui nel C. 14. quarto libro viene dimostrato, la Consultativa à cui questa grand'opera appartiene; è vna parte, che è commune à tutte le Republiche.

Si cerca qual fosse l'opinione di Platone intorno alle due questioni trattate di sopra: & se egli hà conosciuto la natura della Ragion di Stato. Qual sia il genere della Scienza Politica, & Reale secondo lui. (ap. 40.

Ora hauendo noi veduto quello, che sente Aristotele intorno à queste due bellissime, simportantissime questioni; la risolutione delle quali, come ciascuno, che legge, haura potuto conoscere, era molto necessaria per intender à pieno la natura della Ragion di Stato: intorno à che discorrendo, habbiamo dimostrato, che da Aristotele ella è stata molto ben conosciutà: resta, che sopra l'istesse questioni cerchiamo il parer di Platone: considerando anche al suo luogo, se egli con la divinità del suo ingegno è in alcuna parte arrivato à conoscere la natura di questa virtù eccellentissima, Diciamo adunque noi, che Platone (per lasciar tutti gli altri luoghi da parte) ha dell'una, e dell'altra questione trattato altamente nel suo Politico: oue non meno per auentura, che si habbia fatto Aristotele, ne ha proposta innanzi a gli occhi la vera, & perfettissima idea della Ragion di Stato, & mostratare la necessità di concederla: la quale, se noi leggeremo accuratamente quel Dialogo; vedremo, che domanda Scienza, & Acre Regia, Scienza & Arte Civile, vera Politica, vera Scienza, & Arte Regia, & Politica, Mente, & Prudenza: facendola di cotanto superiore alle Leggi, che l'huomo reale, & il Principe, che la possiede, non vuole, che habbia bisogno d'alcuna Legge. Ma mostriamo più breuemente, che si potrà il tutto parte per parte; non lasciando però in cosa tanto grave, & importante, di recare in mezo passo per passo le parole ittesse di Platone: auenga che per la lunghezza loro bene spesso con tedio per auentura di chi legge. Volendo dunque noi intender quello, che sia secodo Platone quest'Arte vera del gouernare, questa vera Scienza Reale, & Politica; è primieramente da sapere, che dividendosi ogni scienza in pra-,, tica, & conoscente: com'egli afferma in quelle parole: Hos. Hastenus " igitur omnes scientias divide: vt pnam quidem agentem, alteram cognoscente " appellemus: questa Scienza Reale non appartiene alla spetie pratica per suo parere, ma alla conoscente: oue è da notare, che Platone in questo luogo, come vediamo, intéde per scienza pratica gli Artesici, & Manuli, Hos. \*\* \*\* \*\*

Hos. Vin'ergo (dice egli) dicamus, Regem ad conoscentem illam scientiam, , quam ad eam, que manuum fit ministerio, omnemque vniuersim attuosam acce-, dere propius? Et perche questa nobilissima scienza non sia pratica, ma conoscete; rende la ragione, percioche il Re, con operar le mani, & il corpo, poco vale per prouedere alla salute del Regno: ma con il consiglio, & forza dell'animo vale assaissimo. la onde acconciamente la ri-, somiglia all'Architetto; cosi dicendo. HOSP. Etenim Architectus ,, non ipse quidem manuum ministerio viitur: sed operis ipsis preest. SOC. certe. , 1103 P. dum nimirum cognitionem iudiciumque adhibet, non ministerium. , SOC ita. il che esser conforme al vero, chiaramente lo dimostra quello, che si è discorso da noi nel secondo, & nel terzo libro per sentenza d'Aristotele dell'Architetto: & come se ben non si affatica con le mani l'opera nondimeno si dee principalmente attribuire à lui: & che l'stesso si dee dire di coloro, che commandano rella Republica. la qual cosa ne manifesta quanto in ciò sia conforme la dottrina di questi due gran. Filosofi: auenga che nel significato di quella voce, pratico, come qui possiamo osseruare, sia frà essi grandissima disserenza: negando Platone, che la Scienza Reale, & Ciuile sia pratica : & l'Architetto pariméte: perche non opera con le mani; quali che pratico, & fattino, appo luisuonino l'istesso: oue Aristotele, si come i passati discorsi hanno dimostrato, vuole che la Scienza Reale & Civile sia massimamente pratica, & no conoscente, come dirizzata alla praxi, & non alla sola cognitione: & l'Architetto similmente tale, se bene non opera immediatamente. & quella Scienza, & Arte, che ricerca l'vso delle mani, domanda non pratica, ma fattiua: come quella, che riguardi non la praxi, ma l'effettione detta da Greci moinous, diversa per suo parere digenere dalla.

Che la Scienza, & Arte Reale si condo Platone, e causa, & non concausa: & che abbraccia il giuditio, & il precetto. (ap. 41.

praxi: come pure à suo luogo si è veduto.

In oltre da sapere che dividendosi secondo Platone tutte le Arti, & Scienze conoscenti in due parti; l'vna, che giudica; l'altra, che commanda, & intorno al precetto, & imperio si assatica; che così insegnò egli in quelle parole: HOSP. si vero omnem illam cognoscentem artem in duas partes distribuerimus, imperantem vnam, alteram iudicantem, aptè ne, & congruenter facere videamur? SOC. reste mea quidem sententia. Et essendo parimente, secondo Platone, intorno alle cose, che si fanno due sorte d'Arti; l'vna che si domanda assolutamente causa; l'altra con causa, che così suona quella sua sentenza. Hos. in primis Artes geminas circa

20 circa omnia, que siunt, consideremus; Soc. Ecquas vero? Hos. vnam qui-

,, dem generationis, vi ita loquar, concausam ipsam: E (dico) da sapere, che quest'Arte Regia conoscente per suo parere è cansa delle cose, che opera, & non concausa: & che abbraccia il Giuditio, & il Precetto: essendo però dirizzata particolarmente al Precetto, & all'Imperio, come à suo principalissimo fine; & à quell'Imperio, che per cost dire, dipende da se stesso, non hauendo altra cosa superiore: onde con nuoua si, ma molto propria, & significante voce, è da lui nomata questa -Scienza Reale, autenitantini, cioè che per se stessa commanda, & per ,, propria virtil: & ecco le parole di questo gran Filosofo: HOSP. Agè " verovtra in arte harum duarum Regium statuemus? in ea ne que in iudicio vei-,, satur, vt si ttanquam spectator, & Arbiter? an potius in ea, que in imperan-,, do occupatur; & quidem cum dominio, & potestate? THE. Quidni vero, ,, in illa oltima. & poco più di sotto: HOSP. Quidigitur Regiam ne art? , ona commiscebimus cum Interpretum, secialium, vatum, legatorum, & mul-, Itis alus cognatis artibus, qua una imperandi auctoritatem habeni? an vis po-, tius ad exemplum nominis illius à nobis instituti, nunc quoque nomen quoddam ,, accomodemus? quandoquidem, & pene caret nomine genus illorum; qui per fe , aliquod precipiunt. & hactenus quidem hec distinxerimus. Regium quidem ,, genus in autepracticen i. in eam dignitatem, que per se imperat, &c. Oue & da notare, che se bene egli dice, che la Scienza Reale riguarda il Precetto, & l'Imperio; non però intende, come di sopra si accennò, che sia discompagnata dal Giuditio: percioche cosi è da lui dichiarato mani-, sestamente più di sotto. HUSP. Regiam dignitatem vnam quandam sci-, entiarum esse diximus ? SO. Diximus certe HOSP. Nequa in quouis scientig , genere illam locauimus. E multis quippe facultatem illam, que indicat fimul " precipitque, selegimus. Il qual luogo se sarà con diligenza considerato da noi, & conferito con il discorso fatto di sopra nel terzo libro intorno alle parti della Prudenza Politica per sentenza d'Aristotele: si vedrà, che il Discepolo sarà stato in ciò ottimo interprete, & imitatore del Maestro: non si potendo (s'io non sono ingannato) ben intendere in questo luogo la mente di Platone, senza la cognitione delle cose sopradette.

Si dichiara più picnamenne l'opinione di Platone, & si dimostra, che ella è concorde con le cose scritte da Aristotele. (ap. 42.

F V da noi dimostrato, che tre sono le operationi della Prudenza, anzi pure tre parti, che essa operatione sormano, & compongono, Consultare, Giudicare, Commandare, sù perciò aggiunto, che il

( - - 1

Consultare riguarda in tal modo il Giuditio; il Giuditio l'Ordine, & il Precetto detto d'Aristotele entra ; che il Cosultare senza il Giuditio dellecose consultate, & il Giuditio senza il Precetto, è opera vana, & di verun frutto. su detto finalméte, che tre sono le parti della Prudéza Politica; la Legislatrice, la Consultatina, & la Giuditiale: & che la Consultatina vniuersalmente presa, contiene la Legislatrice: anzi à lei è superiore. Ecco adunque, che non essendo altro questa Scienza; & Arte Regia, la cui natura vuole scoprirne Platone nel suo Politico; che Prudenza Ciuile, & frà le sue parti la più nobile, & eccellente: meritamente è à lei da tant'huomo attribuito il Giuditio, & il Precetto: meritamente è attribuito il Precetto in particolare, & in esso questa preminenza, che ella sia veramente quella, che sola commandi per se stessa. Que è da notare, che Platone per Giuditio intende anche senza alcun dubbio il Configlio: volendo, che questa facoltà nobilissima delle tre parti della Prudenza Politica ne contenga due; la Confultativa, inteface da lui sotto nome di Giuditio (il che hauer più volte fatto Aristotele, si è di sopra nel terzo libro dimostrato) & la Legislatrice: separando da lei, come parte men nobile, quella che ne passati disorsi si è nomata da noi per sentenza d'Aristotele Giuditiale, & Dicastica. Che della Legis-, latrice, facendola in vn certo modo sua parte, cosi luscio scritto. Con-3). Stat autem que dammodo legum lationem ad regiam scientia pertinere: & della ,, Giuditiale separandola da lei: H . P. eade ratione, o nos videmur à ci-, uili scientia res plane alias, & proffus inimicas seiunxisse: cognate vero, & » pretiosa videntur relinqui. Harum de numero est Imperatoria, Iuditiaria, ,, oratoria dignitas cum regia auctori ate coniuncia, dum quod iustum est, per-, suadet, & cum illa publicas res gubernat. que si quis modo quopiam facile se-, greget ; nudumiam , ac solum illum, quem querimus , Cuilem nobis exhibebit: & poco dopo, HOSP, Age vero, Indicum, qui iuste indicant, munus. vimque animo contemplemur 50 C. omnino. HO: P. Nunquid longius patet, quam et circa contractus omnis genesis quod iustum quod non consideret, & ad normam Legum quas Kex ipse condidit; respiciens de singulis iudicet propria virtute semper adibbita; per quam neque muneribus, neque minis, neque misericordia, neque odio, neque amore victa, prater Legislatoris ordinem mutuas accusationes dissoluat? SOC. Nequaquam sed non aliud certe, quam nunt abste dictu, Indicis est officium H. S.P. Comperimus igitur vim illam iudicum non e Je regiam illam scientiam, sed legum custodem, Regiequ's " ministram. SO. apparet. Que pure vediamo confermato quello, che da noi sù detto di sopra nel terzo libro della natura di essa Giuditiale; cioè che ella presuppone la Legge, & dipende in tutto da quella. 

quanta autorità habbia nella Republica: & come ella è l'istesso che la Ragion di Stato. (ap. 43.

M a passando à considerare più adentro la natura delsavera Scien-za, & Arte del buon gouerno secondo Platone, diciamo, che hauendo egli posto di sopra detti fondamenti; cioè che ella sia consultativa, & ordinatrice; viene anche à fail inperiore alle Leggi: affermando, che il Principe dotato della vera Scienza Politica, non hà mestieri di Legge alcuna scritta per ben gouernare: anzi che ad huomo si eccellente sono le Leggi per il buon gouerno più tosto d'impedimento: & ecco quanto al primo capo, cioè che à cotal huomo le Leggi non sian ,, vopo, le sue parole. HOSP. Necesse est igitur eam maxime, ac solam rec-, tam existimare Rempublicam, in qua Magistratus vera sint imperandi scientia instructi: sine legibus, seu absque legibus dominentur, sine volentibus, sine inuitis: vel etiam si pauperes sint, vel diuites. nihil enim ex his quicquam statuendum est ad restam gubernandi rationem pertinere. SOCR. Preclare. HOS. Neque vero quicquam interest siue capitalibus penis, & exilis quibusdam, communis boni gratia ciuitatem purgent, seu colonias tanquam apum eximina emittant, populumq; comminuant, sine aliunde homines facturos cines, advocent ciuitatemq; amplificent. quatenus enim scientie, & iustitie duttu, & aufricus " ex deteriori meliorem pro viribus ciuitatem efficere instituunt, atque conseruare " hactenus rectam appellare Rempublicam volumus: & in eo ipso dumtaxat desi-" nitionem recte gubernationis constare. Hora non dice qui Platone apertissimamente, come anche più pieno dimostrata il testo greco, che sola quella Republica, solo quel gouerno è retto, nel quale coloro che si-" gnoreggiano, sunt vere scientes, nec videntur solum esse tales? non dice che pollono gouernare cosi senza Leggi scritte, come con essez non da loro in virtu di cotal Arte, & Scienza autorità sorra cose grandissime nella Republica de cioè sopra la vita, & la morte; sopra l'estilio; sopra il scemare il numero de Cittadini, & mandarne suori della Città à guisa d'Api, le colonie intiere; sopra l'ampliarlo, con il chiamar di faori nuovi huomini alla Citta dinanza? & tutto questo a fine del ben comune, & per render la Città libera da vitij, & far migliori i Cittadini: le quali cose tutte esser quelle appunto, che appartegono alla Ragion di Stato; è manifesto da passati discorsi. Ma non ci rincresca d'intedender quel ch'intorno al capo delle Leggi egli risolia più pienamente conciosia cosa che dal suo discorso apparira non men chiara la necessità di porre la Ragion di Stato, che si sia di sopra mostrato apparere dalle parole d'Aristotele.

Quello

Quello, chesentisse Platone intorno alla natura, autorità, & mutatione delle Leggi. (ap. 44.

T Auendo dunque Platone introdotto Socrate à dubitare intorne I alle cose dette in tal modo. SOC. Catera quidem, hospes, probes , dicta videntur: istuc verò quod ais gubernationem sine legibus rectam ese posse, hand facile admitti potest: fà che l'Hospite gli dia la seguente risposta. HOSP. Me sane, Socrates anteuertisti paululu hac tua interogatione. era enim percotaturus, viru hac admittas omnia, an quicquem aliter statuas: nunc autem constat, nos velle de ijs, qui recte sine legibus presunt, disserere. SOC. Quod ni? HOSP. Constat autem quodammodo legum lationem ad scientiam regiam pertinere: illud verò etiam esse optimum, non leges quidem auctoritatem omnem obtinere; sed hominem Prudentem, & Regium. huius ne dicti rationem intelligis? SUC. quatenus id ais. HOSP Quoniam videlicet lex non potest id, quod optimum omnibus est, & iustissimum, ita accurate completti, vi id quod opera precium est, constanter iudicet. personarum enim actionunquem dissimilitudines; & quod (vt ita dicam) rerum humanarum, conditio nunquam certo loco consistat; non patitur simplex quicquam in re quaquam de omuibus vniuersim, quod per omne tempus eque valeat, artem quamlibet constituere posse. ista ne damus ? SOC. plane. HUSP. Legem però cernimus ad hoc ipsum niti quasi hominem quendam pertinacem, & imperitum, qui nibil, quam quod ipse constituerit, fieri permittat: sed nec rogari, etiam si quid noui preter illius ordinem melius alicui videatur. SOC. Vera loqueris, ita enim vt aiebas lex hominem cogit. HOSP. At sieri non potest, ot simplex quedam, & vniformis ratio valeat in his rebus que varie semper sunt, atque multiplices: vnius modi vero nunquam. SOC. Videtur. HOSP. Inuenienda igitur cavsa est, cur leges ferre necesse sit: quandoquidem lex ipsa optimum atque rettissimum non sit. Grauissimo discorso, & degno di Platone, nel quale, come vediamo, discoprendo egli non l'imperfettione della l'egge, ma delle cose agibili, che ricevono ad ogn'hora tanta variatione; dimostra esser necessaria via Virtu, vn Arte, vna Scieza nella Republica; la quale come vniuerfale, Architettonica, di somma autorità, & superiore à tutte l'altre, anche alla Legislatrice, & alle Leggi; possa secondo il bisogno, quasi medicina salutare, occorrere à gli improvisi accidenti; che come mali importantissimi, cercano di leuar la sulute, & la vita al nobilissimo corpo della Republica: la quale Arté, & Scienza detta da Platone vera Arre, & Scienza Reale, & Politica, viene da noi, anzi pure dall' Età présente giultamente chiamata Ragion di Stato . (1) in Principality character anothrate apparent dalle parollar

In qual senso sia vero secondo Platone, che il gouernar secondo le Leggi non sie bene. Come, & à chi esse Leggi per suo parere, non sieno necessarie. Cap 45

Dunque opinione di questo gran Filosofo, non che il gouernar sen-L za le Leggi scritte sia molto meglio: ma che il gouernar totalmete fecondo loro senza la guida, senza il lume di questa vera scienza Politica, chiamata da Aristotele, come si èveduto, ragione vniuersale, che le interpreti, moderi, temperi, & anche annulli secondo il bisogno; non sia per le cagioni sopradette da riceuersi, che perciò risomiglia le Leggi scritte ad vn huomo ostinato, & indisciplinabile, il quale non permetre, che si esca à parto alcuno da gli ordini suoi, & che se ne pongano de nuoui, auenga che si conosca esser migliori di gran lunga. perciò più di sotto domanda le Leggi scritte (che è il secondo capo, che con le parole di Platone ne restaua à prouare, cioè che all'huomo in virtu eccellente, sono nel gouernare le Leggi più tosto d'impedimento) ostacoli, & ritardamenti al buon governo: cosi dicendo: HOSP. Quanquam si quis eorum, qui hanc regiam, ciuilemque scientiam solide amplexi sunc fingularum circunstantiarum, rationem habere posset; haud quaquam sibi tot, & tantas exceptionum moras poneret, quibus leges, qua ab illis quotidie scribuntur, sunt reserta Non intende dunque Platone, che le Leggi scritte non si habbino à porre, & vbidire nella Republica. perciò che questo è quello di cui intendeua ricercar la cagione nelle vitime sue parole del luogo sopraposto: cioè perche, tutto che le Leggi non sieno cosa ottima, & rettissima: sia nondimeno necessario di porle, & vbidirle nella Republica: ma intende che si habbino à riceuere con il detto temperamento. oue è da notare, che per i, foraror, & areuperor, egli intende la vera Arte Ciuile, che noi domandiamo Ragion di Stato, veramente la più retta, & più eccellente cosa, che sia nella Republica: come quella, che è principaliffi na cagione di conservarle la beatitudine. Ma quando anche Platone affermasse, che il gouerno senza le Leggi fosse migliore, & più eligibile nella Republica, non perciò sarebbe discorde da Aristotele: conciosia che egli intenda ciò hauer luogo in quell'huomo eccellente sopra tutti gli altri nella virtù: di cui disse anche Aristotele nel terzo della Politica, come di sopra si è veduto, che egli è legge à se stesso: & che ne per se, ne per altri ha bisogno della Legge scritta. del qual huomo fauellando Platone nel nono delle Leggi, parlo in questa , forma. Profecto si quis hominum divine sortis fauore, & natura preditus esset, , rt cognosceret publicum bonum, ad idque generose, ac semper intenderet; nullis , legibus sibi dominaturis, egeret: quoniam nulla lex, nullus ordo scientia melior, os prastantiorque habetur: nec fas est mentem alicui subijci, ac seruire: sed potius, Pp

fe ita vera, liberaque sit, omnibus dominari. Nunc verò nusquam hac reperiture, sed minimum quid ipsius apparet. Quare quod secundo loco est, eligere decet, ordinem, atque legem: à quibus plurima quidem perspiciuntur; omnia verò videri nequeunt. sed his horum, gratia propositis, statuamus iam quid pati, vel soluere debeav, qui alium vulnerauit, vel aliter obsuit. cui que enim facile est, singula huiusmodi reste comprehendere: vtrum videlicer quis vulneraucrit, an non; quem qua in parte, quo pasto: hec enim singula innumerabilia pene sunt. En interse maxime disserunt. hec autem iudicio cunsta, vel nihil horum committere, impossibile est, quippè illud vnum in omnibus committere necesse est: vtrum fastum vnumquodque horum sit, an non. Nihil etiam de mulsta iniuriantis committere: sed magna, paruaque omnia lege determinare impossibile, est. C.L. Quomodo igitur post hec divendum est? A.T.H. Hic vtique quod quada iudicio concedere Legislator debet, quada non debet, sed ipse determinare.

Perche sieno necessarie le Leggi, & chi sia da esse sciolto secondo Platone.

Perche sia necessario di porre nel gouerno Ciuile la Scienza, & Arte

Regia, & la Ragion di Stato per sua opinione. (ap. 46.

N' questo luogo, come vediamo, Platone fà la Scienza, & la Mente, & l'Huomo in virtù eccellente, superiore ad ogni ordine, & ad ogni Legge:accettando essa Legge per l'humana impersettione. oue è anche da notare, che per la medesima ragione, per la quale mostra in questo luogo la necessità di porre l'Equità ne Giudici necessaria lor copagna; hà mostrato nel Politico (come in parte si èveduto) la necessità di porre la vera Arte, & Scienza reale, & Politica, diciamo noi la Rugion di Stato, di gran lunga, come si vedrà di sotto, dall'Equità differente, & à lei superiore. Da questa impersettione dunque, che si scorge ne gli huomini, è nata la necessità della Legge: sono nate quelle voci approuate da Aristotele, che chiunque pone, che l'huomo senza Legge fignoreggi; pone, che signoreggi vna siera: chiunque pone, che signoreggi la Legge; pone che signoreggi la Legge, & Dio: & che la Legge èvna mente senza cupidigia: & quell'altre voci raccontate da Platone , nel Politico. Non oportere quicquam legibus sapientius esse. & vti ciuium nemo prater leges quicquam audeat committere: & quisquis audet, morte, extremisque omnibus supplicis multtetur. Di che pure filosofando egli nelli istesso Dialogo, lascio scritto: HOSP. Quum igitur moleste ferrent homines illius vnius imperium, dissiderenta; talem virum aliquando reperiri posse tanto imperio dignum, qui & posset, & vellet virtute, & scientia imperando sancte, & iuste suum cuiq; ius tribuere: scd potius pertimescerent, ne Vir mut licentiam nactus, quemlibet pro libidine violaret, & opprimeret, atq; necaret &

id-

ideireo aliam quandam Reipublica formam moliti sunt. quoniam si talis quide qualem descripsimus, existeret: amaretur profectò eius administratio, qua sola omnium rectissima est, conducetque ad bene, beateque viuendum. SOC. sane. HOSP. Hunc autem postquam non nascitur Rex talis in Ciuitatibus, qualis inter apum examina, statim à principio tam corporis, quam animi habitu cateros antecellens: necesse est homines in vnum conuenire, & communi consilio instituta conscribere, vestigiaq. verissima Reipublica illius exquirere. SOC. sie apparet.

Si continua l'istessa materia. Qual sia la più eccellente forma di gouerno secondo Platone. Che le Leggi per suo parere non possono stare senza l'Arte, & Scienza Reale. Dell'autorità, & superiorità di detta Arte nel gouerno Politico sopra le Leggi. (ap. 47.

Ora questo discorso reca molta chiarezza à quello, che si è da noi apportato di sopra dal nono Dialogo delle Leggi: & spiega insieme la cagione; si come egli si era presupposto di voler fare, perche non essendo la Legge cosa ottima, & rettissi na nel gouerno Civile; sia nodimeno necessario di porre le Leggi: la quale cagione altro non è secondo Platone, come vediamo, & come anche il luogo addotto del nono Dialogo delle Leggine fà chiara fede; se nó l'imperfettione de gli huomini, che non permette ritrouarsi vno frà noi si raro, & eccellente nella virtù, & in tal maniera dotato della vera Arte Reale del gouernare, à cui non sia mestieri d'alcuna Legge per sua guida, percioche questa è fratutte la verissima, & rettissima forma di Republica secondo Platone, & ad ogn'altra primiera; la quale poscia che per la sopradetta imperfettione non può hauer luogo: segue à lei come seconda, il gouerno appoggiato alle Leggi: che così affermò l'istesso in quelle parole: Id autem est secundo loco rectissimum, atque bonestissimum, primo nanque in , loco ponendum quod nunc est dictum. Que intende per quello, che è rettissimo, & honestissimo nel secondo luogo, l'imperio guidato dalle Leggi: per quello, che è rettissimo, & honestissimo, nel primo luogo, l'imperio guidato dalla Scienza, & Arte Reale senza le Leggi. & intende Platone, come di sopra si è auertito, che alla guida delle Leggi sia compagna la Scienza Reale: non altrimenti che si sia dimostrato hauer voluto Aristotele nel terzo della Politica quella sua ragione vniuersale esser compagna di esse Leggi: anzi intende Platone, che essa Scienza Reale riseda quasi Gouernatore, & Timoniere della Nave Politica al Gouerno di lei. onde dice nell' Euthydemo, che ad essa veramente conuiene quel detto d'Eschylo, cioè che ella sola sede nella Pp 3 poppa

poppa della Città, tutte le cose gouernando, sopra tutte tenendo l'imperio, & tutte co sonina vilità amministrando. la quale non obligata all'imperio delle Leggi proueda nelle siere tempeste al suo scampo, & alla sua salute, quelle temperando secondo il bisegno: il che quando non segua quanto nella Republica non sia questo misto miracoloso, afferma esser necessario, che auengano in essa moiti mali, & disordini:

. & ecco le sue parole: Et miramur, Socrates, in gubernationibus huiuscemodi, mala, que videmus, euenire, & tot tantaque oboritura? illo nimirum substrato

fundamento, non scientia, sed quibusdam scriptis moribusque niti tantum, ad res agendas. Il che conferma anche quello, che dianzi per sua opinione si dice ua dell'impedin ento, che reca la Legge al buon gouerno. Quindi poco di sopra haueua detto nell'istesso sentimento, dimostrando quanto sia necessaria questa vnione della Scienza Reale con le Leggi; & quanto necessario l'imperio di lei sopra esse Leggi; HOSP. At qui

(si meminimus) ciuilem reuera hominem atque eius artis cognitione cumulatum di cimus supra, multa sepe ex arte fasturum nulla hibita seriptorum rati ne,

92 quoties prastantius quiddam preter ea, qua scriptis mandarit, & absentibus quibusdam reliquerit se invenisse a bitretur. Conciosia cosa che si come, persentenza dell'istesso, it buon Medico, douendo partirs, & andar lontano; lascia à coloro, che sono commessi al suo gouerno, alcuni precetti in scritto, secondo i quali si habbino da reggere; & nondimeno il medesimo ritornando, se per la mutatione de tempi, ò per improwiso accidente, conosca esser neccessarij altri rimedij; questi adopera senza dubbio, & ligià scritti sascia in abbandono; & se non lo facesse sarebbe pazzo: così il saggio Principe, & posseditore della Ragion di Stato, che è la vera Arte Ciuile, la vera Scienza del buon gouerno; la vera Arte, & Scienza Reale; alle turbationi della Republica, à gli accidenti, che auengono, dee arditamente oltre le Leggi scritte, anzi contra le Leggi scritte fare opportuna provisione: che così conclude questo gran Filosofo nel Dialogo sopradetto. Et verd qui iusta, & iniusta, honesta, or turpia, bona, & mala, sine scriptis legibus sine non scriptis moribus, hominum gregibus, quicunque in Civitase ad legum scriptarum. normam vinunt, tulit; non fas suerit alia quæpiam præter ea, quæ, scripta suns agere? neque si ipse idem, qui ante conscripsit, revertatur, neque si quis

alius eius similis veniat? an potius superioris legis abrogatio, buiusmodi non mi-

vus, quam illa superior revera ridicula videretur?

the il solo imperio delle Leggi non è da concedere secondo Platone: he le cose maggiori della Republica sono l'oggetto della Scienza Reale per sua opinione, & della Ragion di Stato. (ap. 48.

Vindi argomenta esser la Città, & la Società Civile cosa stabilissima per natura: poscia che essendo molte, che si gouernano al solo imperio delle Leggi, senza la compagnia di quest' Arte Reale; durano nondimeno molto tempo. Aut illud fortasse (dice egli) mirum magis v deri debet, quam firma res natura Civitas sit. nunc enim Civitates nonnulle infinito quodam tempore sic affecta, hisque incommodis exagitate, permanent nihilominus, neque corruunt. Multe tamen, nauium instar, submerse perierunt, pereunt, & peribunt, ob gubernatorum, nautarumq; improbitatem: qui in rebus maximis, extrema quadam ignorantia detinentur: quippe qui cum rerum ciuilium prorsus ignari sint, in ijs tamen plurimum sibi sa-», pere videntur. Oue ben dice in rebus maximis: percioche, come di sopra si è da noi auertito, il vero oggetto della Ragion di Stato (il quale come vediamo fà Platone oggetto della vera Arte Regia) sono le cose grandissime della Republica; cioè le più importanti, & nelle quali confiste la salute, & conservatione sua. di che pure disse in vn'altro luogo: Quippe cum Regie ai tis officium in eo versetur, vt non ipsa quidem agat, sed ve ijs, qui agere possunt, imperet; cognoscantque imperium, & vim eorum que in Civitate maximam habent auctoritatem; quid decorum; quid opportunum sit quid contra. Ceteras vero facultates mandata obire oporteat. Oue vediamo, che l'oggetto, secondo lui, di quest' Arte Regia, è di considerare la forza, il dominio, il poter delle cose grandissime della Republica: & quello, che è di somma importanza, d'intendere l'opportunità del rimedio, & del tempo d'applicarlo; che questo è il sentimento di quelle parole, ignusias re rese nai anassius. Le quali ne rendono chiarotestimonio che Platone stimò esser molto proprio di questa sua Arte Reale, che noi chiamiamo Ragion di Stato, di conoscere l'opportunità del tempo, & il momento delle occasioni. il che si disse da noi di sopra hauer sentito Aristotele, & che ssi mostrerebbe à suo luogo hauer parimente sentito Platone. percioche con questo mezo particolarmente prouede la Ragion di Stato à quel gravissimo, & pericolosissimo male, , di cui disse pure l'istesso Platone in vn' altro luogo: In maximis autem rebus malum fit omnium Ciuitati grauissimum. & nelle parole addotte dianzi è da notare, che mentre Platone dice, esser' vssitio dell' Arte Reale, pt non ipsa quidem agat; sed vt ijs, qui agere possunt, imperet: viene chiaramente à dimostrare la verità di quanto si è da noi discorso nel se condo, & nel terzo libro intorno all' Architetto, & alla somiglianza, che con-

Pp

esso ha il vero Prudente, & Consigliere: & come, auenga che non operise nondimeno nella Republica il vero operante da quali luoghi possiamo anche raccogliere quanto sia falsa l'opinione di coloro, che hanno stimato la notitia pratica non esser dettatiua secondo questo gran Filosofo, ma regolatiua solamente.

Si raccoglie l'opinione di Platone intorno alle due questioni antedette. Cap. 49.

Vesta è adunque (per dar fine hormai al nostro discorso) la sentenza di Platone, niente discorde da quella d'Aristotele; cioè che il Gouerno senza Leggi (dato l'haomo in virtà eccellete) sia migliore: che nondimeno rispetto alle impersettioni humane, & al dominio, che gl'affetti hanno in noi, sieno necessarie le Leggi: le quali però conuenga mutare secondo il bisogno. Da che habbiamo la risolutione delle due questioni proposte di sopra; che in oltre sia neceslario presedere alle Leggi l'Arte Regia, & Ciuile, che le temperi, & interpreti, che accresca, & scemi la forza, & autorità loro, secondo che richiederà lo stato, & commodo della Republica. la qual'Arte chiamò Platone anco Legge, Prudenza, & Mente in vn'altro luogo, così dicedo. , HOSP. Nunquid si diues est, qui cogit, inste coactiones sunt; si pauper , autem, iniuste? An potius sine persuaserit; sine non persuaserit; sine pauper sit, siue diues; & secundum scripta, vel prater scripta, modo vtilia iudicat; dicendum est hanc veram esse recte gubernationis civilis disfinitionem. qua ratione vir sapiens, & bonus gubernabit semper ita, vt subditorum salu->> tem respiciens: vt ad nautarum, nauisq. incolumitatem respicit gubernator. ,, Nam vt ille non scriptis, sed arte quasi lege quadam, seruat : ita vt vin ille , verè ciuilis, & apud eos, qui ita dominari possunt, recta est rerum ciuilium. administratio, vim artis legibus potiorem adhibens. Denique, vt rem in pauca contraham, quicquid prudentes Magistratus agunt; baudquaquam peccant, , quàmdiu vnum hoc potissimum observant, vt mente, & arte quod iustissimum ,, est, ciuibus distribuant, atque prascribant: atque adeo possint eos conservare, ,, melioresq. ex deterioribus, quoad fieri potest, prastare. Che questo e quello, che haueua detto non molto di sopra, spiegando meglio quello, che qui scriue, vim artis legibus potiorem adhibens, esser' ottima cosa, che non signoreggino, nè habbino la somma autorità le Leggi: sed virum cum. prudentia politicum: del quale è proprio vstitio di tesser quella bellissima tela nella Republica, di cui tanto lungamente parlo Platone nel suo , Politico: & di cui alla fine così concluse: Hoc autem vnum, & integrum 2) regia textura opus est, vi nunquam moderates mores seorsim à fortibus esse

patiatur : sed vtraque ingenia innicem per opinionis einsaem consensionem, per , honores, vituperationesque, per alterna coniugia contexens telam ex his leuem optimeq. coharentem efficiat : hisq. communiter semper civile, magistratus muneraq. committat. Et di sopra ne haueua detto: eadeni ratione regia scientia maiestas mihi videtur omnibus ijs, qui ex legum prascriptis constituendi, educandiq, munus gerunt; ita summo quodam, meroq, imperio præesse, ve nihil finat ipfos exercere, quod ad ipfius temperamentum non apte pertineat, atque aded mores hominum decoros efficiat . hac nimirum sola prascribere videtur, atque mandare, qua institutione, & disciplina perdiscantur. Los porrò, qui forticudinis temperantiane aut ceterarum virtutum vim assequi non pos-, sunt, sed pravitate natura ad impietatem petulantiam, iniustitiamq. per vimo trabuntur, è catu ciuium exterminat, exilioq. & morte, & extremo plettit opprobrio Il qual discorso tutto ben' inteso da noi, ne sa palese quello, che intendesse Aristotele per quella sua ragione vniuersale, che nel terzo della Politica diede per compagna al Principe, & alle Leggi: & della quale à lungo si è di sopra da noi trattato. mà quello che Platone habbia sentito delle due questioni sopraposte: & come habbia ben' intesa, & spiegata à noi la natura della Ragion di Stato, & mostrate le cagioni necessarie di concederla, & insieme la nobiltà, & eccellenza sua; è (s'io non erro) munifesto dal passato discorso.

> Se la Ragion di Stato sia il medesimo che l'Equità, & della somiglianza, che hanno insieme. (ap. 50.

Alle cose dette di sopra è assai chiara la necessità di concedere la Ragion di Stato: & la proportione che ella hà con le Leggi: & l'vifitio suo intorno à loro: & se sia obligata alle Leggi, ò nò: & se ad esse superiore, è inferiore: & se possa mutarle, & far cosa alcuna contra esse Leggi. Resta hora a vedere per maggiormente discoprire la natura diquelta eccellente virtii (perche si è detto, che ella supplisce al mincamento delle L'eggi; & ciò nel quinto dell'Etica si dimostra esser' vssitio dell'Equita) se la Ragion di Stato è l'istesso con questa virtù, è se C.15. L da lei è disterente. Et nel vero, che considerando noi l'origine dell'Equità, & la sua eccellenza; pare che ella sia vna cosa istessa con la Ragion di Stato conciosia che ella habbia, come di sopra si è auertito, il medesimo vstitio, & nasca per la medesima cagione. & ecco nel quinto dell'Etica il testimonio d'Aristotele, che lo dimostra: il quale, dopò l'hauer detto, che intorno all' Equità nasce dubbio : perche, dato che C.15. Li ella fia il giusto; non è però quel giusto contenuto dalle Leggi, & il giusto legitimo; ma vna correttione di questo giusto. di che è la cagione,

J. 78.3

2 4 76

Pp

per-

perche ogni Legge è generale: & nondimeno di alcune cose non si può in generale, & vniuersalmente dar retta determinatione. la onde in quelle cose, nelle quali è necessario, che la Legge parli vniuersalmente, ne ciò si può sare rettamente; prende in esta la Legge quello, che per il più suole auenire: ancorche conosca il necessario errore, che le conuien di fire. onde non è perciò men retta: poiche questa non è sua colpa, ne del Legislatore: ma della natura delle cose agibili; delle quali, tale è la materia: così conclude. Cùmigitur lege generaliter locuta aliquid, euenit postea prater genus vniuersum: tunc par est, qua prætermisit aliquid la-

, tor legis, & peccauit in eo, quòd absolute locutus est; id quod deest, quòdque omissum est, corrigere; quod etiam lator legis, si illic adesset, ita loqueretur, & de quo legem tulisset, si prasciuisset. Ecco dunque chiaramente, che

l'vffitio dell'Equità è di supplire al mancamento della Legge, che vniuersalmente parlando, no può comprender la determinatione de particolari, che sono infiniti. Ecco manifestamente, che l'Equità hà sua origine dalla natura imperfetta delle cose agibili: & che perciò conuiene necessariamente di porre questa virtù nella Republica, che ponga rimedio à si fatta imperfettione: della quale parlarono, nel nono delle leggi Platone, & Aristotele nel primo della Retorica lungamente. ma l'vffitto della Ragion di Stato non si è detto da noi di sopra esser l'istesso? non si è affermato, che ella necessariamente nasce da questa. medesima cagione? da che ancora sorge quek' altra difficultà non mediocre contra quello, che si è detto, che Platone, & Aristotele habbino conosciuta la natura della Ragion di Stato. conciosia che si possa stimare, che ne luoghi sopra posti essi habbino parlato dell'Equità, & non di essa Ragion di Stato come da noi si voleua. poscia che ella ha pure il medesimo vstitio, & nasce dall'istessa cagione, & corregedo la Legge, si parte dalla sua vbidienza: in ciò anche somigliantissima alla Ragion di Stato; che per questo rispetto ricene da alcuni, come si è detto, non piccol biasimo: il che vediamo esser'all'Equità similmente auenu-

6.15.L., to. di cui disse perciò Aristotele nel luogo sopradetto. Interdum ratio, nem sequentibus, absurdum videtur, equum bonum, cum sit vnum quoddame

, nem sequentibus, absurdum videtur, equum bonum, cum sit vnum quoddane, diure diuersum, esse laudabile. Nam vel ius non est bonum, vel equum be-

num non est bonum, si à iure aliud, ac diversure est : vel se verunque bonum s

control of system in the commence throughout

os est sidem est.

G.13.R.

Che la Ragion di Stato non è l'istesso con l'Equità. In quali cose conuengano insieme. Cap. 51.

Noi rispondiamo, che l'Equità con la Ragion di Stato hà vera-mente molta proportione, & molta somiglianza: mà che sono nondimeno frà loro virtu molte diuerse. Hà con la Ragion di Stato fembianza l'Equità quanto alla causa, all'vffitio, & all'oggetto, percioche nasce, come si è detto, dalla medesima cagione; cioè, perche la Legge non può comprendere i particolari: & hà anco il medesimo vstitio, che è di sopplire al mancamento di essa Legge. Hà il medesimo oggetto, cioè il giusto naturale; che è detto semplicemente, & assolutamentegiusto, percioche di esso intese Aristotele nel quinto dell'Etica in C.15.2 ,, quelle parole: Itaque cum equum bonum ius sit, tum quodam iure melius est, , non eo quod absolute ius est. Per la qual cosa San Thomaso trattando se 2.2.9. sia sempre da giudicare secondo la Legge scritta; disse che il giusto ò è 60.ar.5. naturale, ò positiuo: & che le Leggi scriuono dell'vno, & dell'altro giu- in corp.es sto: con questa differenza però, che il giusto naturale lo contengono so- ad 1. 6 lamente: mà non lo formano, ò producono. percioche il giusto natura- 2. le non hà forza dalla Legge scritta: mà dàlla Natura. Onde non può essa Legge, ne leuare l'autorità sua, ne renderla minore: mà il giusto positiuo lo contengono, & quasi lor parto lo producono, & instituiscono, riceuendo egli ogni sua forza & virtù dalla Legge scritta: che nodimeno perche anche le rette Leggi per le cagioni già dette, macano in alcuni casi, & il seruarle sarebbe contra il giusto naturale; è per questo rispetto introdotta l'Equità. dal qual discorso habbiamo chiaramente, che il suo oggetto è il giusto naturale, come di sopra si diceua. & in vn' altro luogo trattando di questa virtù, l'istesso Autore lasciò scritto, che ella non abbandona quello, che è semplicemente, & assolutamente 120 art. giusto: mà solo il giusto legale: & che la giustitia legale si regge, & go- 1. 42. uerna dall'Equità, come da regola à lei superiore nell'humane operationi. & altroue parlando della Gnome, ouero Sétenza: la quale come 1.2.9.57 habbiamo detto nel terzo libro, hà il medesimo oggetto, che l'Equità; a.6. ad 3 disse che la Synesi, e la Gnome sono due virtù, alle quali appartiene il giudicare: mà che la Synesi giudica delle cose agibili secondo la Legge: diciamo secondo la giustitia legale: la Gnome giudica di esse secondo la ragion naturale, in quanto contengono quelle cose, nelle quali manca la Legge comune. A che hauendo riguardo questo gran Dottore, trattando pure della Gnome, lasciò scritto, che ella dipende da più alti principij: & che giudica di quelle cose, che sono suori dell' ordine de' 51.ar.4. principij, & delle cause inferiori. il che tutto quadrando mirabilmen- in corp.

ic

te alla Ragion di Stato, come è manisesto per il di corso satto di sopra di cui è proprio di non caminare, come si èveduto per le vie ordinarie; potrà di qui ancora alcuno, confermando il dubbio dianzi mosso, fare spedito argomento, che quanto si è intorno à ciò posto da noi in mezo della dottrina di Platone, & di Aristotele per manifestare la sua n itura sia da loro stato scritto rispetto all'Equità, & non ad altra virtu, che sia necessaria nel Ciuil' Gouerno, & nella Republica. che perciò forse trattando esso Aristotele nel terzo della Politica di questa materia, sece mentione della Gnome, ò Sentenza, che dir vogliamo (la quale come si è auertito all'Equità hà riguardo) se noi attenderemo il testo greco. quando cosi disse: At enimuerd lex cum opportune erudierit; Magistratibus iustissima gnome cetera indicanda, & administranda relinquit. La quale opinione io vedo effere stata abbracciata da huomini dotti, & inparticolare dal Budeo nelle sue annotationi sopra le Pandette: nelle quali adducendo questo luogo d'Aristotele esposto da noi, oue egli parla della ragione vniuersale; stima appartenere all'Equità tatto il suo discorso.

In quali ce se sieno differenti l'Equità, & la Ragion di Stato. Che all Equità non conviene l'interpretatione delle Leggi. Cap. 52.

A con tutta questa somiglianza, noi diciamo esser l'Equità vna virtù molto diversa dalla Ragion di Stato. conciosia che se bene hà il medesimo oggetto, cioè il giusto naturale, il modo però di considerarlo è molto differente. Et primieramente l'Equità dipende (per così dire) dalla Legge, & dalla giultitia legale: & come auertisce San-Thomaso, rispondendo à lei, è in vn certo modo contenuta da essa, & in vn certo modo l'eccede, & contiene: percioche, se noi domandia mo la giustitia legale quella, che riguarda non solo le parole della Legge; mà l'intentione ancora del Legislatore : così l'Equità, è parte di lei: ma se intendiamo la giustitia legale quella, che vbidisce la Legge secondo le sue parole solamente; in questo sentimento l'Equità è parte della giustitia vniversale, & opposta alla legale. Quindi caniamo vn'auertimento di grandissima importanza, & che dimostra esser molto disserente l'Equità dalla Ragion di Stato: cioè che essa Equità no è secondo quest'Autore interpretativa della Legge: come nondimeno alcuni hanostimato; mà solo essecutiva: & perciò è virtù comune à tutti, non. propria, & sola del Principe. & hà luogo nelle cose chiare, & manifeste, oue non è bisogno d'interpretatione. & ecco le parole di questo gran. Dottore: il quale dopo l'hauer così dubitato: Praterea ad Epijchiam.

2. 2. q. \$30.4.3

2. 2. 9. 2 3 20.a. 1

videtur pertinere, vt attendat ad intentionem Legislatoris; vt Philosophus dicit in quinto Ethicorum: sed interpretari intentionem Legislatoris ad solumo Principem pertinet. unde Imperator dicit in Codice de Legibus, & Constitutionibus Princip. inter áquitatem, iusque interpositam interpretationem nobis solis, & oportet, & licet inspicere. ergo actus Epijcia non est licitus. ergo Episcia non est virtus: dopo dico l'hauer così dubitato, risponde in tal modo. Ad tertium dicendum, quod interpretatio locum habet in dubijs, in quibus non licet absque determinatione Principis à verbis legis recedere: sed in ,, manifestis non est opus interpretatione, sed excusatione. Oue vediamo chiaramente secondo S. Thomaso, che l'interpretatione delle Leggi è differente dall'esecutione: & che è sola operatione del Principe, venendo da superior virtu, & molto più sublime, & eccellente, & che hà luogo nelle parole dubie solamente della Legge, alle quali non arriua l'Equità; che per sua natura s'affatica solo in essequire nelle cose manifeste più la mente del Legislatore, che le parole. di che similmente parlando l'istesso Autore in altro luogo; & cercando se colui, che soggiace alla Leg- 1.2 9.96 ge, può tal'hora operare contra le parole di essa ( oue pure con dottis- a.s ad 3 simo discorso dimostra la nocessità di porre l'Equità; il che, & molto maggiormente noi diciamo hauer luogo nella Ragion di Stato) conclude, che l'interpretar la Legge, appartiene solo al Principe: & che l'operare, aggiungiamo noi il giudicare contra le parole della Legge in quei casi, ne' quali per l'euidenza (com'egli dice) del documento, è manifesto, che il Legislatore intese altrimenti (il che diciamo non esser' vstitio dell'Equità) non è interpretar la Legge.

Che la interpretatione, & mutatione delle Leggi, è propria della Ragion di Stato. Si tratta di nuovo dell'autorità, & reffitio di essa, & dell'Equità. (ap. 53.

MA all'incontro la Ragion di Stato, come Arte, e Scienza Regia, è propria virtù del Principe, & participata in coloro solamente, che rappresentano l'autorità di esso: & perciò si affatica nell'interpretatione ancora delle Leggi: anzi come viua, & vera Legislatrice, & superiore ad esse l'eggi; quelle muta, & altera sempre, & corregge secondo il bisogno: il che non può sare l'Equità: & perciò non presuppone esse Leggi necessariamente, & le cose contenute dalle Leggi: mà hauendo oggetto molto più degno, & vniuersale; si affatica intorno à tuttigli affari importanti del Ciuil Gouerno, se bene non sono contenuti dalle Leggi: & hà per oggetto solo le cose grandi della Republica: & hà spetialmente luogo nelle dubbie: essendo per sua natura, come si è detto con-

consultante, & la parte consultativa di essa Republica: ladove l'Equità riguarda le mediocri & le picciole, & si affatica intorno alle chiare, & evidenti. Secondo, l'Equità è tutta posta in mitigare, & temperare il rigor della Legge, & in ciò consiste l'essenza sua che così insegnò Aristotele nel quinto dell'Etica, spiegado qual sia l'huomo dotato di que, sta virtà. Ex hoc autem (dice egli) etiam apparet, quis sit vir equus, & bonus. 'Nam qui consilium huiusmodi capit, ve hac sequatur; quique ad ex

", ipsa agenda aptus est: & qui non est iuris interpres in sua causa durior, neque, in deteriorem partem propensus, atque implicatus: sed de suo iure concedit potius, etius, etiam si legis auxilio niti possit; is est equus, & bonus: & hic habitus aquitas appellatur: qua iustitia quadam est, non alius habitus. Oue vediamo, che

egli dice manifestamente, che l'huomofornito d'Equità, è colui, che è elettiuo, & pratico delle cose dette di sopra; & che non è essecutore esquisito della Legge, che così conuiene d'interpretare con l'Argyropi-10, & con il Feliciano la voce greca anpisos inques, per la ragione addotta di sopra da San Thomaso: & non come qui fà il Lambino, mosso forse dall'autorità del Budeo interprete del giusto, & della Legge: no toccado, come si è veduto, all'Equità l'interpretatione. il che tanto è à dire, che non segue il rigor delle parole della Legge, mà lo rimette,& diminuisce: auenga ch'ella sia in suo fauore, & aiuto. che à ciò anche riguarda quella diffinitione dell Equità raccôtata da Aristotele nel sesto della Topica, che ella sia, rerum iustarum imminutio: & quello, che l'istesso lasciò scritto nel primo della Rettorica, che quelle cose, che meritano remissione, & perdono; sono l'oggetto della Equità: dichiarando ai ... presso quali sieno le cose, oue l'equità hà la sua parte. Quod si quod diximus (dice egli) equum est, apparet qualia sint aqua, & non aqua, & quales non aqui homines. Nam in quibus oportet veniam dare, aqua ea sunt : & crrata, & iniurias non iudicare dignas aquali pana: nec errata, & infortunia. Aggiungendo, che gl'infortunij ò sciagure, che dir vogliamo, si chiamano quelli accidenti, che vengono fatti imperfettamente, & senza malitia: gli errori quelli doue concorre il pensiero, & non la malitia: le ingiurie che si funno con pensamento, & con la malitia. conciosia che quelle cose, che nascono dalla cupidigia, nascono ancora da malitia: & che all'Equità appartiene di perdo sare alla fragilità de gli huomini; & haner l'occino non alla Legge, ni i al Legislatore: non alle sue parole, ma alla sua intentione: non al a attione, mà all'elettione: non alla parte d'una cosa, mà al tutto: di considerare non qual sia hora la persona di chi si parla, mà qual sia stata sempre, ò la più parte della sua vita: & ricordarsi più tosto del bene, che del male, che gli sia stato fatto: &

del bene più tosto, che hà ricenuto, che di quello, che hà fatto ad altri:

che

C.13.R.

C.15.L.

Dell'oggetto pure, & vffitio dell' Equità. Si adducono alcun' altre differenze frà essa, & la Ragion di Stato. (ap. 54.

Vesto è il discorso d'Aristotele intorno all'oggetto, & all'vssitio dell'Equità: dal quale chiaramente comprendiamo, che " l'essenza di questa virtu consiste nel rimettere il rigore, & la pena della Legge: qualiche ella in ciò ad essa Leggessi contraponga. Ma all'incôtro la Ragion di Stato non folo rimette il rigore della Legge; ma quando ne sia mestieri, lasciando ogni rispetto dell'Equità da parte; l'accresce: & con nuoui, improuisi, & seneri castighi porge rimedij proportionati à imaliache sourastanno alla Republica. Il che non solo è particolar' vificio della Ragion di Stato; ma vediamo tal ho--ra operarli anche dalla Legge: la quale ammaestrara da essa Ragion di Stato, con offesa dell'Equità: tutto che cio conosca; nel diffinire alcune pene, segue il rigore di che chiariffico essempio ne diede Pittaco con la sua Legge contra gli Ebriach, à quali se hauessero percosso alcuno, ordinò maggior pena, che à i Sobrij: tutto, che siano più degui diperdono, che en proprio oggetto della Equita vil che fece hanedo riguardo, come anerti Arifiotele nel secondo della Politica, all'vtile, & commodo publico; & al ben commune. Nam quia (dice egli) plures temulenti, quam sobrij contumeliam inferunt; non ad veniam spectauit, , que potius est danda temulento; sed ad vilitatem. La qual'visità congiunta con l'honesto, già si è detto da noi esser l'oggetto della Ragion di Stato. Onde se ciò sa la Legge; molto maggiormente potra farlo essa Ragion di Stato, che alla Legge è superiore. Quindi Platone l'attribui non solo, che potesse accrescere il numero de Cictadini con il chiamarne di faori: ma che potesse anche scemarlo, mandandone in estilio le colonie intiere: che dal suo arbitrio dipende non solo la vita; ma la morte ancora: & stendendo più oltre i suoi confini, che l'altre cose importantissime della Republica si risoluano col suo giuditio: che sua ministra sia l'Arte Militare: che in somma à lei appartenga la consideratione, & determinatione delle cose più graui del gouerno. Et Aristotele habbiamo dimostrato, hauer nel primo della Retorica, & rel quarto della Politica fatro il medesimo, parlando di essa Ragion di Stato. sotto nome di Consultativa: & hauer voluto, che la Guerra, la Pace, 4. . 7

la Triegua, le Confederationi, la Morte, la Vita, l'Effilio de Cittadini, la publicatione de beni, la correttione de Magistrati, dipendono dal suo giuditio: cose le quali non sarà alcuno, se non è pazzo, che dica appartenere all'Equità. Terzo, non essendo l'Equità altro, che vna certa giustitia, ne essendo habito diuerso da lei, come nel quinto dell' Etica afferma Aristotele; ella è anche per conseguente virtu Morale, & habito dell'appetito sensitiuo: in cui noi crediamo, che secondo lui sia da riporre la giustitia ancora: ma la Ragion di Stato non essendo, altro che vna certa Prudenza, & buona consultatione; & essendo parte nobilissima frà tutte l'altre, & principalissima di essa Prudenza; non è virtù Morale, ne habito dell'appetito: ma dell'intelletto pratico, auéga che elettino, & attino, come elettino, & attino èl'habito della Prudenza di che si è à sufficienza ne precedenti discorsi ragion sto. Quarto; l'Equità hà luogo solo nelle cose presenti, & particolari : ma la Ragion di Stato à guisa di Legislatrice, anzi pare come l'istessa Legis-

Si dimostra, che per la medesima cagione per la quale si pone l'Equità, per l'iftesfa, anzi per molto più importante i necessario di porre la Kagion di Stato. Che Aristotele, & Platone non intesero dell' Equità solamente ne feritti loro: ma della Ragion di Stato ancora ... Cap. 55. -uniformitation of the professional and seither of the contraction of

A dunque (per finire il nostro ragionamento) l'Equità con la Ragion di Stato molta proportione, come si èveduto, & molta

confidential colors in a safe calculation of the confidence and accompanies of the confidence and colors and c

somiglianza ma è anche da essa molta differente. & perciò ne conuiene di confessare, che per la medesima cagione, che necessariamente si pone l'Equità; cioè perche le Leggi, come vniuersali non possono abbracciare inte le cole; perquelta istessa, anzi permolto maggiore, & piùnecestaria cagione sia dibisogno porre, & concedere la Ragion. di Stato nel Civil Gouerno & che si come l'istessa Legge, dà autorità di hauer riguardo alla mente sua, & non alle parole, & di temperare il fuo rigore, acciò il fommo giusto non dinenga somma inginità; chiamato da Cicerone nelle sue orationi iniquità: oue dice, che in questo caso non si deono vibidire i Giureconsulti di che pure cosi viene detergibus, l., minato ne Digesti da Modestino: Nulla iuris ratio, aut aquitatis beni-Nulla.l., gnitas patitur, ve que salubriter pro hominum villitate introducuntur, ea si seruu. ,, nos du ore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad seueff. de ver , ritatem . Et da Paulo similmente con l'autorità di Celso, riprendenbor oblig , do il cominune errore de Dottori di legge: Hanc enim quast onem de Segtur. > bono, & aquo, quo in genere plerunque sub auctoritate iuris scientia perni-

ciose.

6.15. L.

eiose, inquit, erratur. che perciò disse Aristotelenel primo della Retori- C.13.R. ca, parl indo dell' Equità, come di sopra si è auertito; che suo visitio è d'hauer l'occhio non alle Leggi, ma al Legislatore, non alle sue parole, ma alla sua intentione; così intenda anche didar la medesima autorità d'accrescere il rigore, & la pena, quando ne sia mestieri. I da che segue parimente, che Platone, & Aristotele ponendo quell'Arte & Scienza Regia, quella ragione vniuersale, quella Consultatiua, in cui risede la somma podesta della Republica, & dando ad essa autorità, non solo di mitigare i rigori, & se pene, ma di accrescerse, secondo il bisogno; habbino certamente inteso di porre altra virtà, & diuersa. dall'Equità; essendo l'oggetto, se ben l'istesso quanto all'essere il giusto naturale; molto più nondimeno, come si è detto, vniuersale quello del-Le Ragion di Stato; quello dell'Equità molto più ristretto, & angusto. Aggiungiamo à quanto si è fin qui discorso, che si come non si può dire, che nell'Equità riseda la somma podestà della Republica, la qual conditione la fa sommamente diversa dalla Ragion di Stato: così havendo perciò essa Ragion di Stato antorità sopra le Leggi; quindi ne si manifesta l'altra principalissima cagione, oltre la sopradetta, diporre essa Ragion di Stato, che è sua propria, & non comune all'Equità, della quale pure di sopra si è parlato, cioè la necessità di mutar tal'horale Leggi. il che non solo è molto diverso dall'essequirle nel modo esposto (il qual' vstrio habbiamo detto conuenire all'Equita) ma dall' interpretarle, & moderarle ancora, che si è mostrato appartenere alla Ragion di Stato... Non hauranno dunque Platone, & Aristotele ne scritti loro inteso ne luoghi sopradetti dell' Equità: alla quale è chiaro, che non possono conuenire in tutto le conditioni da essi attribuite, all'Arte, & Scienza Regia, & alla ragione vniuerfale, che hanno introdotto nel gouerno Politico. Nè il luogo apportato del terzo della Politica è per auentura d'alcun momento: percioche primieramente di- C. 12. % ciamo, che intesero dell'Equità ancora ne loro discorsi Platone & Aristorele: & vollero che questa real virtu abbracciasse anche l'Equità, & di essa si seruisse secondo il bisogno, come di tatte l'altre virtù Morali, & Politiche: essendo suo visitio per far migliori i Cittadini, & migliore il gouerno, & per conseruare la Republica, di sernirsi di ciascuna virtu, & facoltà civile, & soprintendere a tutte. In oltre diciamo, che per Gnome, & Sentenza Aristotele no intende sempre la Gnome propriamente detta: cioè quella, che essendo compagna dell'Equità, rimette il rigor della Legge: ma quello, che diciamo generalmente giuditio, come in questo luogo: di che, per non ricercarpin lontano, n'habbiamo rn chiaro essempio nel secondo della Politica: oue disputando Aristo- C. 9. 212 - 1

tele

tele contra gl'Instituti di Lacedemone: & riprendedo il modo di eleggere il Magistrato de gli Ephori, & la troppa autorità data loro; dice, che sarebbe stato meglio, che essi hauessero giudicato non αυτογνώμονας, ma secondo le Leggi scritte; one la voce αυτογνώμονας, & seguentemente la Gnome, significa generalmente, come vediamo, il giuditio di qualunque cosa, dato secondo il proprio arbitrio.

Quanto sia grande la necessità di porre nel gouerno Rolitico la Ragion di Stato. Si adduce intorno à ciò un bellissimo luogo di San Thomaso, & si espone. Cap. 56.

Ti veramente, che se per rimedio d'alcune poche cose, oue man-La cala Legge scritta, cioè one haurebbono forza, & luogo le parole dilei, contra la mente di chi la formò; fu necessario di dare nel nobilissimo stuolo delle virtu morali all' Equità sì degno juogo, per temperarquesto rigore; & per rimedio à tale inconveniente; & che perciò dilei, & della Gnome sua compagna diste S. Thomaso Dottor di somma autorità, che elleno dipendono da più alti, & eccellenti principij, che l'altre virtù non fanno: paragonandole in vn certo modo alla virtù celeste, & alla diuina prouidenza. di che così leggiamo altamente , hauer filosofaro: Responder, dicendum, quod habitus cognoscitiui distin-,, guuntur secundum altiora, vel inferiora principia: sicut sapientia in specu-,, latiuis, altiora principia confiderat, quam scientia, & iden ab ea distinguitur: E itactiam oportet ese in activis. Minifestum est autem, quod illa, qua sunt prater ordinem inferiori, principi, siue causa, reducuntur quandoque in ordinem altioris principij: sicut monstruosi partus anim d'um sunt , prater ordinem virtutis activa in semine; tamen cadunt sub ordine altioris , principy, scilicet celestis corporis, vel olterius Prou dentie Diume. Contin-, git autem quandoque aliquid esse faciendum præter communes regulas agendorum: putacum impugnatori Patria non est depositum readendum rel ali-, quid aliud hungmodi: & ideo oporter de hungmodi indicare secundum aliqua altiera principia, qu'um sint regula communes, secundum quas indicat , Synesis. Et secundum illa altrora principia exigitur altior virtus, iudicatiua, , qua vocatur Gnome, qua importat quandam perspicacitatem iudicij. Dottrina veramente degna di si eccellente, & sublime ingegno, quale sù S. Thomaso d'Aquino. Se dunque la Gnome per le sopradette cagioni è non solo necessaria: mà si dee dir che nasca da più alti, & nobili principij; chi sarà colui, che ardisca di negare, che non solo in quelle cose oue mancano le parole della Legge; ma in quelle ancora, che essa. Legge non contiene, & abbraccia, o non abbraccia a sufficienza rispet-

3 Thom. 9

ert.4. in

to

to al stato presente della Republica; anzi pure intorno alle Leggi istef se; convenendo tal'hora per salute publica, come si è detto, temperarle, alterarle, & mutarle; & intorno à tanti casi importanti, che a tutte l'hore vediamo auuenire; non sia necessario di porre fra le parzi della Prudenza Politica vn i parte, & vna virtu, che in questo Mondo Civile nascendo da più alti principij che il gouerno ordinario delle Leggi scritte non nasce; come vera maestra della vita Politica, & come vero Architetto di questa maravigliosa fabrica, del quale si disse ne i libri precedenti; con molto più proprio significato, quasi emula, & imitatrice della virtù Celeste, & della Divina Providenza: rammemorado le cose passate, considerando le presenti, preuedendo le fature, vegghi sempre, & intenda alla salute, & conservatione della Republica: provedendo con profondi, ma giustissimi consigli ignoti in tutto al volgo ignorate, alle cose più importanti del gouerno Politico per vie no ordinarie; & le ordinarie a suo arbitrio temperando, & ponendo in vso: con l'occhio delle quali, chi dà giuditio di cotali operationi, le reputa non meno mostruose nella Republica, che si faccino coloro, che lasciate le cause superiori, cioè le virtù Celesti, & la dinina prouidenza, alle inferiori riuolgendosi, giudicano secondo la virtù del se ne, & della natura particolare, essere mostruose quelle cose, che sono prodotte dal Creatore, non solo a bellezza, & ornamento del mondo, matal'hora a suo nonmediocre giouamento, & perfettione.

Si continua la medesima materia. Si scuopre maggiormente la necessità, & eccellenza della Ragion di Stato nel gouerno Civile. (ap. 57.

Ggiungiamo a tutto questo, che non essendo il gouerno Civile, come pur vogliono i Sauij, se non vn'imagine, & vn ritratto di questa gran Politia dell'Vniuerso; che perciò su nel duodecimo della. Metassisca concluso con l'autorità di Homero. Non bonus plurium principatus, vnus ergo Princeps: Si come è necessario di dar'in esso questa virtù superiore, che lo gouerni; & si come per secreto, & divino consiglio di essa fuori delle vie consuete, & ordinarie, le quali altro non sono, che le Leggi scritte del Mondo; moltissime cose avengono per benesitio dell' vniverso; onde maggiormete riluce la Sapienza di Dio Signore, le quali nondimeno conducono spesse fiate il pazzo a dire, non est Deus: così (additando la Natura maestra con quest'esempio la verità ch'io ragiono) è necessario di porre nel Mondo Politico, vna virtù superiore (la quale noi chiamamo Ragion di Stato) che lo gouerni: & così non rade volte in esso auiene, che il saggio, & prudentissimo Principe per Ragion

non però mai dalla retta ragione; prouede con salutisero, & necessario consiglio alla salute, & alla conservatione della Republica. dalla quale consideratione mosso San Thomaso, argomenta nelle parole disopraddotte, doversi dire il somigliate haver luogo nelle cose agibili, & ciuili: & altrove per provare vna parte della Prudeza Positica disse chiaro, quò de a qua secundum artem, & rationem aguntur, conformia esse oportet his, qua secundum naturam, qua à ratione divina sunt instituta. Per la qual cosa si può dire che la Ragion di Stato, quas Natura, & Anima voiver-

\$0.a. 4. ,, encorp.

cosa si può dire, che la Ragion di Stato, quasi Natura, & Anima vniuersale del mondo Politico, dia, come di sopra si scrisse, vita, & perfettione à ciascuna parte del gouerno Civile: che sempre armata, & contra-Rante con merauigliose forze, & accorgimento, s'opponga à qualunque cosa cerchi d'offendere, & di turbare il ben comune: che sia quel vero Monarca, di cui parlando Aristotele nel libro del Moto de gli Animali, & giustamente risomigliandolo all'Anima, si come la Città instituita con buone Leggi risomiglia all'Animale; dice esser la vera cagione dell'ordine nella Città, & delle buone Leggi: & che ciascuna parte di lei faccia al dounto tempo, & perfettamete la sua propria operatione: oue accoppiando il Monarca con le Leggi, & risomigliandolo all'Anima: vediamo per esso rappresentata acconciamente quella ragione vniuerfale, di cui parlò nel terzo della Politica, che da lei habbia il Principe, che il suo volere sia Legge. Onde su detto: Quod placuit Principi, legis babet vigorem: & altroue: Ius, quod Princeps constituit, vim legis habet, etsi no interuenerit populi consensus. Finalmente, che come di sopra si auerti, sia sciolto da ogni Legge. Il che però s'intende, come dichiara S. Thomaso, che in tanto la vosontà del Principe si dice hauer forza di legge, in. quanto è regolata dalla retta ragione: & sarà ella cosi regolata, quando il Principe sarà posseditore di questo pretioso thesoro della Ragion di Stato: di cui però di sopra si affermò con l'autorità di Plutarco, che ella è il Principe del Principe, & la propria, & vera sua Legge. la quale, & come parte principalissima della Prudenza, & come Cosultatina, è la vera retta ragione, & la vera regola, con cui si deono misurare le attioni Ciuili: & di cui essendo il Principe priuo; non solo non è vero Principe; ma ne anche degno di si pregiato nome: essendo quella vera virtu, & Pedia τοῦ ἀρχοντος: quella vera ἀρχική ἀρετή, della quale fa mentione Aristotele nel terzo della Politica: & in virtù della quale, com'egli raccota, disse colui appresso Euripide. Μή μοιτα κόμι, άλλ' ων πόλει δεί; cioè, Non mibi speciosa; sed ea quorum Ciuitas indiget: & da cui mosso Giasone, diceua che non regnando, si moriua di fame; non sapendo esser priuato. & meritamente, conciosia che ella formi il vero Iasone, il quale di

p. 2. q. 90. a.1, ed 3.

C.3.

ef-

essa adorno, ogn'altra cosa hauendo à vile, & ogn'altr'arte disprezzan do; quella solo riguarda del Principaro, della quale solo è degno; ne sa se non commadare. Laonde si come in altro luogo sù detto, che la Ragion di Stato accomodandosi alla natura delle cose, è simile alla regola Lesbia, & di piombo: cosi per la sopradetta cagione si può dire, che misurando le attioni ciuili, secondo l'ottimo fine, che si propone della salute publica & del ben comune; & quelle accommodando alla sua misura,& à sua voglia temperando; sia all'incontro simile alla regola di ferro, che accommoda le pietre alla sua forma. Onde si può dire, che nel Mondo Politico la Ragion di Stato sia quel vero Nomisma, di cui lasciò scritto nel quinto dell'Etica Aristotele; che res inter se dispares C.S. Lo

, apta quadam compositione, & convenientia concordes efficit: & che, nihil est

, quod non metiatur.

Che la Ragion di Stato e di più spetie. qual sia la più perfetta. Perche il gouerno Regio sia il più nobile. Che la Ragion di Stato secondo la diuersità sua cagiona diuerse forme di Kepubliche. Cap. 58.

T Ora noi crediamo d'hauer hormai spiegata à pieno la natura H della Ragion di Stato; se sarà aggiunto à quanto di sopra si è di lei discorso, che ella è di più spetie: & che co la varietà delle forme delle Republiche, và anco variando la sua forma: essendo altra la Ragion di Stato, che conviene al gouerno Regio: altra all'Aristocratico: & altra al Politico, per cosi dire: & altra alle Republiche miste; secondo che nella mistione predomina la forma. One è d'auertire, che, si come vna spetie di gouerno, è più nobile dell'altra; & sopra tutte la Regia è nobilissima, & principalissima: così auiene delle spetie della Ragion di Stato: fra le quali nobilissima, & principalissima è quella, che riguarda il gouerno Regio: in cui essa Ragion di Stato, per hauer in vn solo vnita, & ristretta la sonima podestà, & le sue sorze; ha particolarmente luogo, & riceue la sua assoluta perfettione. Il che volendo dimostrar Platone nelsuo Politico; chiamò questa eccellente Virtù, Arte, & Scieza Reale. che quindi anche auiene per auetura, che il gouerno Regio è il più perfetto, & più secondo la natura di ciascan'altro. percioche diuidendosi in più persone questa somma podestà; ella viene quasi in vn certo modoad indebolirii, & poco meno, che à perder la sua forza, & la sua natura. di che altamente pure filosofando Platone nel suo Politico, così , dise: Caterum multorum administrationem omnibus in rebus debilem, atque . insirmam, vtpote qua ad alias comparata, nil magnificum sine bonum, sine malū

efficere possitipropterea quòd imperandi auctoritas, atque potestas exiguis can-

Qq

cellis circumscribitur: quum in multos quasi frustratim divisa est, atque . comminuta. Da ciò mosso Plutarco nel suo trattato delle spetie della Republica, dopo l'hauer detto, che le forme di essa sono la vita della Città, & del Popolo: conclude, con l'autorità di Platone, la forma reale esser per l'istesso rispetto fra tutte la migliore. Qued si ei (dice egli) detur optio formam Reipublice tanguam musicum instrumentum suo arbitratu capessendi; nullam profectò delegerit aliam quam Monarchiam, Platonis sin dem secutus. Eachim sola potest perfectum istum, & orthium, sue rectum. , virtutis tonum, & contentionem sustinere, & vilitatem, neque necessitatis, neque gratie causa inflectere. Reliqua id habent, quod fere is, qui imperat, sub imperio, & potestate est; & qui gerit eas, ipse geritur, ferturque, quòd non habet , vim solidam, & Stabilem, qualis est in Monarchia : sed sepe cogitur Aeschileum

, illud exclamare, quo vsus est Demetrius Polio cetes amisso imperio,

Tu me creasti, tu fers exitium mihi. Et questo medesimo mosse per auentura Herodoto nel terzo sibro 2 preferire il gouerno d'vn solo all'Oligarchia, & alla Democratia. Habbiamo detto effer varia la Ragion di Stato nel gouerno Regio, Aristocratico, & Politico: perche queste sono le buone forme della Republica, & la vera Ragion di Stato non ha luogo, se non in esse che della rea, & cattina, & come ella non è degna di questo nome; & che similmente secondo la differenza de' gouerni è differente, si dirà più di sotto. Que è da notare, che la Ragion di Stato non è dinersa secondo la diversità delle spetie delle Republiche; perche da essa dinersità di Republiche riceua la fua differenza: ma più totto perche ella secondo la diuersità sua, rende di aerse esse Republiche. il che esser anche stato pensiero di. Isocrate, fu di sopra da noi accennato: essendo essa quella, che con ilmodo suo di gouernare, dà veramente loro la forma & il nome. conciosia che caminando con le massime, & regole della forma Regia; rende Regio il gouerno: con le Aristocratiche, lo rende Aristocratico. di che è la ragione, perche nella Ragion di Stato, in quanto Consultatiua, anzi pure in quanto principalissima parte di lei, risiede, come si è detto, la somma podestà della Republica, nomata da Aristotele 70 nú-101, ma questa somma podestà, questo Cyrion dà la forma alla Republica, che , cosi insegnò Aristotele nel terzo della Politica dicendo: Est aute Respu-

C.4. S.

, blica ordo Civitatis, cùm aliorum Magistratuum, tùm eius maxime, cui tradita , est summa rerum omnium potestas, & arbitrium, est enim vbique ciuitatis sum-» ma potestas penes administrationem ciuile: administratio verò ciuilis est Respu-

, blica. Exempli gratia, in Rebuspuplicis popularibus summa potestas est penes » populum: in paucorum dominatibus è contrario penes paucos. his autem Repu-

blicam diuersam esse dicimus; qua eadem est caterarum ratio. Que vediamo,

che Aristotele dice, la Republica essere spetialmente vn' ordine di quel Magistrato, in cui risiede la soma podestà. di che rende la ragione, percioche il Cyrion, & la Somma podestà è il Politeuma della Città. la qual voce interpreta il Sepulueda, Administratio civilis: & per Politeuma intendo io, come nel terzo libro hò dichiarato; quelli ordini, & decreti, che si vbidiscono nella Republica: i quali, acciò sieno vbiditi; è necessario che venghino da chi hà in essa la somma podestà. Adunque essendo la Politia, & il Politeuma l'istesso, come poco di sotto afferma Aristotele, & il Polyteuma il 70 nupur; & questo non altro, che la Ragion di Stato, in quanto riguarda, & prouede alle cose graui della Republica; ne seguirà, che secondo la disferenza sua sieno varie necessariamente le Republiche, & differenti.

Si difende Aristotele da Giouanni Bodino intorno alle Republiche miste. Si espone un luogo del primo della Retorica. Cap. 59.

Vesta verità se Giouanni Bodino hauesse intesa, & auertita; non sarebbe stato così facile in biasimare Aristotele, perche habbia poste, & accettate le Republiche miste, che non possono, nè deono porsi spetialmente per questa ragione non considerata dal Filosofo: perche riceuendo le Republiche forma da quello, che tiene in esse la somma podestà (che il Bodino domanda Ivs Maiestatis, & diffinisce non esser' altro, che vna somma podestà ne' Sadditi, & Cittadini, sciolta dalla Legge) questa, come per sua natura indivisibile; non. si può dividere, ne participare. laonde se risederà in vn solo; non potrà esser la forma della Republica, se non Regia: se in pochi; se non Aristocratica: se in molti; se non Democratica. Conciosia cosa che, comequi vediamo, Aristotele conobbe, & insegnò molto bene, che le Republiche variano di spetie, secondo la varietà della Podestà somma; cioè secondo la varietà dell'oggetto, che ella ricerca, & in cui per- C.S.R. ciò risiede. il che affermò anche si chiaramente nel primo della Retorica; che non lasciò luogo alcuno di dubitare: & ecco le sue parole: " Maximum autem, & potentissimum omnium est, vt possimus persuadere, & egregiè deliberare, Kespublicas omnes assumere, & vniuscuiusque mores, & instituta, ac villia distinguere. Persuadetur enim apud omnes eo, quod viile est; viile vero est, quod Ciuitatem conseruat. Praterea dominatus est domini enunciatio: ac dominatus secundum Respublicas distincti sunt. quot enim Respublica, tot etiam dominatus sunt. Atqui Respublica sunt quatuor, Democratia, Oligarchia, Aristocratia, Monarchia: quare dominatus, & id , quod iudicat, harum erit particula, aut totum harum. Nel qual luogo (come

C.4. S.

me meglio intenderà chi ricorre al Testo Greco) diffinisce ra nupra, cioè gli ordini, che vengono dal 70 nupur, & dalla somma podestà (detti dall'Interprete Dominatus) & da alcuni altri più propriamete Legge Suprema, & Editto de' Superiori) vna enunciatione della somma. podestà: cioè di colui, che tiene la somma podestà; & finalmente di colui, chetiene l'imperio: nascen lo, come nel terzo libro si è veduto, dallo imperio l'ordine, & precetto; da questo il commandamento; dal commandare il το κύοιον, & la fomma podestà; & da questa τὰ κυρια, & मार्गासंद्र. la quale enunciatione domando Politeuma nel terzo della Politica: & vuole, argumentando dall'effetto alla causa, che quante sono le spetie delle Republiche, tanto sieno ancora le spetie delle Podestà Somme: concludendo finalmente, che questa somma podestà no soloè parte di esse, aut totum harum, ma il tutto: come quella, in cui consiste l'essenza di essa Republica. Che tale crediamo noi essere il vero senso di queste parole, aut totum harum, & non quale communemente n'apportano gli Espositori sopra questo passo. Al qual senso hauendo riguardo nel nono dell'Etica, disse, che la somma podestà, Maxime ciuitas esse videtur: cioè il tutto, come disse nella Retorica: non altrimenti, che l'huomo, Maxime est intellectus. sentenza veramente degna del divino intelletto d'Aristotele. Et aggiunge: & id, quod iudicat; per significare la Consultativa, intesa da lui spesse siate sotto nome di giuditio: come si è veduto nel terzo libro, nella quale Consultatina asfermò più d'vna volta ne' suoi libri della Politica, risedere questa somma podestà: come pure à suoi luoghi si è auertiro.

Si cotinua à spiegare il luogo addotto del primo della Retorica. Quanto sia grãde l'utilità, che apporta la Ragion di Stato al Gouerno Politico. Cap.60.

T qui è anche da notare, che quel το συμοέρον, che nelle parole addotte del primo della Retorica l'Interprete traduce vtile, & che Aristotele aggiunge consernare la Città; è il vero, & proprio oggetto della Ragion di Stato; & dice quì, & in ogn'altro luogo appresso Aristotele, come pienamente si è dimostrato, l'vtile, & commodo congioto con l'honesto, & non da esso separato, ò che può separarsi: chiamato dall'istesso xonousov: di cui si parlò da lui ne! settimo della Politica. Il che habbiamo auertito, acciò che alcuno non stimasse, che Aristotele affermi nelle parole sopraposte conservar la Citta l'ytile disgiunto dall'honesto, che è l'oggetto della rea Ragione di Stato: il quale nonfolo non la conferna, ma totalmente la diffrugge: come pure in altro luogo si è auertito. & ben dice Aristotele, che per tal' vtile, & commo-

do la Città viene consernata. percioche la vera Ragion di Stato, affaticandosi intorno ad esso, come à suo proprio oggetto, & quello secondo il bisogno ponendo in atto; quasi vera anima della Republica, & della Città, di cui è proprio l'inuecchiarsi non meno che del corpo, & dell'Animale per sentenza dell'istesso, ritogliendola alle ingiurie del tempo; la conserua sempre nel fiore della età sua più vigorosa :essendo suo vero vstitio di consigliare, giudicare, & commandare a' Cittadini quello, che debbano fare, & sostenere per sua salute, & conservatione: che come altamente insegnò Aristotele nel terzo della Politica, è la commune operatione de' Cittadini, & alla quale essi deono dirizzare le proprie, & particolari loro operationi, in quella maniera apunto, che le virtu, & operationi de' Marinari nella Naue, benche fra loro diuerse: conciosia che altri al timone, altri alle vele, & altri ad altrecose habbia riguardo: tutti nondimeno concorrono nella salute del nauigare, come in commune loro scopo, & intendimento. alla quale commune operatione dirizzando la principal sua mira la Ragion di Stato; regola nel modo esposto le particolari operationi de' Cittadini. Onde sola, come di sopra si è detto, forma quel vero Politico, di cui nell'Etica, & nella Politica fece più d'vna volta mentione; & sola forma. quel vero Artefice nella Republica, che se non sà gl'instrumenti atti à conservarla, & à recare le cose à gli effetti determinati; certamente à suo luogo, e tempo se ne serue : al quale Artesice risomigliò nel terzo della Politica Aristotele la Prudenza, & quella virtù, che è propria di C 3. S. coloro, che gouernano, & sopra gli altri tengono l'Imperio: come nel ,, terzo libro si è veduto. le cui parole non ci è graue qui di replicare. Sed virtutum sola Pudentia est imperium obtinentis propria. nam catera neces-,, sario communes esse videntur imperantibus cum ijs, quibus imperatur eius certe, cui imperatur, virtus non est prudentia, sed vera epinio: cui enim impe-, ratur, is similis est tibiarum artifici: qui imperat, is tibiciuem tibijs vtentem amulatur. il che esser proprio di quella parte della Prudenza Politica, che noi domandiamo Ragion di Stato, da passati discorsi è manifesto. Anzi pure dirò, che ella produce quel vero artefice, che non solo adopera; ma si forma anche gl'instromenti sopradetti. conciosia che essendo suo vssitio, come si è veduto, di render sempre migliori i Cittadini,& di conseruare perciò la Republica: nó altrimenti, che il Vecchio se prendesse l'occhio del gionane, vedrebbe per senteza d'Aristotele nel secondo dell'Anima, à guisa del gionane: così ella viene per cotal modo ad apparecchiarsi, & à rinouare gl'instromenti, & à préderne de nuoui, per poter operar perfettamente; & à conservar perciò la Republica alle future età, & alla lughezza, & all'eternità del tépo auenire.

Q9 4

Si continua à difendere Aristotele dall'oppositioni del Bodino. Di quali cose debba hauer cognitione la Ragion di Stato. Cap. 61.

A ritornando al nostro proponimento: Conobbe dunque Ari-stotele contra il credere del Bodino, & insegnò, che le Republiche si fanno differenti di spetie, secondo le differenze della somma. podestà. Ma se conobbe, & insegnò questo; conobbe anche, & insegnò, (contro pure à quello, che stimò il Bodino) che ella può diuidersi, & che di sua natura è divisibile, come composta di più parti, & di più capi, annouerati da lui spetialmente nel primo della Retorica, & nel quarto della Politica: si come si èveduto: & che perciò può partici--parsi, & dinidersi in maniera, che renda le Republiche miste: sicome nell'istesso quarto libro dimostrò della terza spetie della Politica, conl'essempio della Republica di Sparta. la quale terza spetie è da coloro, che poco intendono l'artificio, & la mente sua annouerata fra le semplici forme delle Republiche: stimando, che nel terzo della Politica. egli intendesse di porre, & raccontare le tre forme semplici, quando le diuise nel Regno, Aristocratia, & in quella, che ritenendo il nome comune, vien detta Politia. di che, & se Aristotele conceda le Republiche miste, altra volta sarà tempo di ragionare. Diciamo dunque, ritornando al primiero ragionamento, che la Ragion di Stato è varia, secondo le varie forme delle Republiche anzi che reca varietà ad esse Republiche nel modo esposto. Per questo rispetto (prendendo di qui principio à considerare quelle cose, che la Ragion di Stato dee conoscere) diciamo primieramente essere à lei necessaria vn' esatta cognitione di tutte le forme de gouerni. di che ha anche bisogno per diuenir tal'hora Legislatrice, come si è veduto. la quale non può formare rette, & buone Leggi, se non conosce la forma della Republica, à cui le compone: douendoss per opinione d'Aristotele, come nel libro precedente si è auertito; accommodar le Leggi alla Republica, & non per il contrario. la onde è necessario ch'in essa sia quel marauiglioso, & nobilissimo congiungimento della esperienza, & cognitione delle cose singolari detta particolarmente Politica, come si è à suo luogo auertito; & della cognitione delle cose vniuersali. lequali conditioni formano la perfetta Prudenza, che si ricerca necessariamente alla Ragion. di Stato, come parte, & spetie di lei; & al Principe, di cui ella è propria; & à Configlieri di Stato, chiamati in aiuto dal Principe à sì grand'opera; i quali in tanto partecipano della Ragion di Stato, in quanto che rappresentano, & partecipano l'autorità di esso Principe: detti acconciamente Consiglieri, per esprimere la forza della Consultatina prin-

cipalissima parte della Republica. anzi pure, che è la medesima Ragion di Stato, come si è veduto. Per l'istesso rispetto appartiene alla Ragion di Stato vna perfetta cognitione delle cagioni, & principij, da quali nascono le mutationi, corruttioni, & conservationi delle Republiche. anzi, essendo suo principalissimo fine la conservatione, come tante volte si è auertito; à questa dottrina dee ella hauere particolar riguardo, insegnata, & trattata divinamente da Aristotele nel sesto della Politica. oue mentre hà spiegate le Regole di conservare ciascuna spetie di Republica; hà insieme insieme spiegate per nostro parere, & insegnate le Regole della Ragion di Stato, & delle spetie, & formes diuerle di essa: delle quali per hora non tratteremo, non essendo nostro intendimento, come si è detto da principio, se non di trattare della Ragion di Stato in generale.

Che alla Ragion di Stato è necessaria la peregrinatione, & l'Historia, & perche. Si dichiarano alcuni luoghi della Retorica, & delle Meteore. Cap. 62.

M A oltre le cose sopradette, che bisognano alla Ragion di Stato, cioè la esperienza, & vn' esatta Scienza Politica, & d'intendere ottimamente le cause delle mutationi, corruttioni, & conservationi delle Republiche; à lei, come à Legislatrice, & à chiunque la possiede, èmolt'vtile, & quasi necessaria la peregrinatione. che così insegnò Ari-, stotele nel primo della Retorica, dicendo: Vtile verò est ad legum lationes, non solum intelligere, qua Reipublica prosint, cum ex prateritis aliquis C.4.R. contemplatur: sed etiam qua sunt apud alios scire, quales qualibus congruant. Quare manifestum est ad legum lationem terra peregrinationes viiles esse. hinc ,, enim accipere licet gentium leges. Hò detto peregrinatione, stimando io più proprio questo sentimento, come anche Daniel Barbaro, il Maioragio, il Piccolomini, Bernardo Segni, il Caso, & finalmente il Riccobuoni hanno stimato, che l'assermare con il Vittorio, & con il Mureto, che Aristotele per la voce Periodi habbia inteso quei libri, & quelle tauole, nelle quali si descriuono i paesi, i costumi, & le Leggi de Popoli. conciosia che il peregrinare, & vedere con gl'occhi proprij, come auenne ad Vlisse; di cui perciò cantò Homero nell' Odissea: Dic mihi musa virum capta post mania Troia, Qui mores hominum multorum vidit, & Vrbes: & non il leggere, & cercar'il mondo con Tolomeo; reca quella cognitione, & esperienza, di cui ha mestieri il Legislatore. Ne il luogo, che adduce il Vittorio del primo delle Mereore per prouare la sua in- C.13. sentione, è per auentura d'alcun momento; al quale possiamo anche

C.5.

C.4. Rs

foggiungere vn'altro simile del secondo libro : oue pure Aristotele sa mentione de' Periodi della terra. perciò che nell'vno, e nell'altro volendo mostrare, che per Periodi non intende altro, se non le Topografie, & le tauole. dice, che furono descritte, & dissegnate. Ma in questo luogo della Retorica, dicendo semplicemente Periodi, nè facendo métione alcuna di scrittura, ò descrittione, viene anche necessariamente a significare per cotal voce la peregrinatione. Ha dunque bisogno la Ragion di Stato, come Legislatrice, della peregrinatione: come poi à Consultatina se le richiede necessariamente la cognitione dell'Historie. che così pure nel medesimo luogo del primo della Retorica inse-,, gnò l'istesso, così dicendo: Ad civiles verò deliberationes eorum, qui de ac-,, tionibus scribunt historias. omnia autem hac Politica, sed non Rhetorica munus sunt. Di che possiamo trar la cagione da quello, che poco di sopra dice Aristotele, oue trattando della Guerra, & della Pace, capo pure appartenente alla Consultativa, & alla Ragion di Stato; come si è detto; afferma esser necessario per ben consigliare intorno à questo, di considerare non solamente le Guerre proprie, ma quel e degl'altri, & l'esito, che hanno hauuto. percioche da cose simili sogliono massimamente auenir simili effecti : & (cco le sue parole. Necessarium veid , est harum quoque rerum caussa, non solum propria bella animaduertisse, sed etiam aliorum, quem eventum habuerent. Nam vt ex similibus fiant similia , natura comparatum est. di maniera che apportando la lettione dell'Historie vna piena cognitione di cose & di casi simili, apporta ancora occasione di salutifero consiglio alla Republica: & per la cognitione, chedà delle cose successe, aiuta molto à regolar'il presente, & à prenedere il suturo; effetto principale della Ragion di Stato; potendosi lei da casi simili augurar naturalmente finali avenimenti: & perciò rittouar rimedio, & risolution' opportuna al bisogno presente.

Si continua l'estessa materia. Qual frutto rechi la lettione dell' Historia secondo Polybio. Si d'chiarano alcune sue parole. - Cap. 63.

Vindi volle Aristotele nell'istesso luogo, che la lettione delle Historie susse necessa a la Consultativa per il capo de gli acquisti ancora, così dicendo: Atque hac non solum ex rerum pri,, uatarum experientia contingit conque i sed necessarium est eorum, qua alij inuenerunt, historicum esse ad eam, que de his habetur, deliberationem. le quali cosè tutte ne dimostrano con qual sondamento Polybio Autor grauissimo lasciasse scritto nel primo libro, che coloro, i quali lodano i Historia, si seruono di questo, come per principio, e per sine nel lodarla;
che

-che la cognitione, che nasce da lei, sia la vera maestra, ped/a, & essercitio delle attioni Ciuili. Sed omnes (dice egli) hoc principio, hocq. fine vtuntur; vt verissimam padiam, & exercitationem ad Liviles actiones essential dicant disciplinam, qua ex historia lett. one oritur. Et perche aggiungesse nel secondo libro, che l'Historico non dee à guisa del Tragico, descriuendo poeticamente le maggiori calamità de mortali, cercar di monere gli affetti: ma non tacendo anche le cose mediocri, attender la nuda verità del fatto. conciosia che il fine dell'Historia non solo non sia l'istesso con quello della Tragediá: ma più tosto a lui contrario: procurando questa col mezo delle cose probabili, & false di commouer gli animi de Spettatori, & dilettargli per quel solo tempo, che stanno presenti: quella col mezo delle cose vere insegnare per ogni tempo, a chi legge, che cosi suonano veramente le parole di Polybio: auengache il Perotto più tosto Parafraste in questo luogo, che Interprete, le habbia di maniera recate in lingua latina, che potrebbono apportar non mediocre occasione di dubitare, che Polybio nel determinare il fine della Tragedia, fosse stato poco intendente dell'arte poetica: & che da douero, come altri hanno scritto, non hauesse mai veduti i scrit-,, tid'Aristotele. Finis enim historia (dice egli, secondo che interpretiamo noi) & Tragedia non est idem, sed contrarius. in illa enim oportet per probabiles sermones, commouere, & delectare pro eo tempore, qui adsunt, auditores: in hac autem per veram orationem, & facta docere ad omne tempus, , & irrigare cos, qui scire cupiunt. One pone il fine della Tragedia opposto al fine dell'Historia, in quanto che la Tragedia riguarda le cose probabili, false, & vniuersali, & col mezo di esse moue gli animi a misericordia, & terrore: & l'Historia le cose vere, & particolari: hauendo per fine d'insegnare a chiunque legge, come in casi simili debba gonernarsi; & non di mouerlo ad alcuno affetto.

Se la Ragion di Stato, & la Prudenza possono secondo Aristotele vsarsi malamente. Si apporta intorno à ciò vn' oscurissimo luogo del primo della Polit ca; & l'interpretation di esso dello Interprete Antico, & l'ispositione di S.I homaso, & del tauello. (ap. 64.

H Ora hauendo noi veduto quello, che sia la vera, & la buona Ragion di Stato; & come ella è l'anima della Republica, & del gouerno ciuile, & come forma l'ottimo, & vero Principe; & di quali cose habbia basogno; resta che consideriamo, se essa può vsarsi malamente, si che molte cose, che leggiamo hauer satto alcuni maluagi PrinciC.3.

pi in danno alt ui; si debba dire, che à ciò sieno stati indotti, & persuasi dalla vera Ragion di tato: & a questo dubbio dà grandissima occasione Aristotele nel primo della Politica, oue cosi fauella, secondo la interpretation del Sepulueda: Importunissima est enim armata iniustitia. vt homo prudentia, & virtute armatus est à natura, quibus maxime potest ix res contrarias vti. Ma se l'huomo a cose contrarie può seruirsi della Prudenza, & della virtù, armi dategli dalla Natura; & seruendosene rappresenta l'ingiustitia armata; & la vera Ragion di Stato è parte, & parte principalissima della Prudenza; adunque si potrà servire della vera Ragion di Stato ancora a cose contrarie: & seguentemente tutte le maggiori ingiustitie, che i maggiori Tiranni habbino mai fatte per conservarsi in stato, saranno da essi potute farsi secondo la vera Ragion di Stato. Per risolutione di questo bello, & importante dubbio, essendo il luogo d'Aristotele, one è fondato, molto difficile, & variamente esposto da huomini grandi, che intorno ad esso hanno faticato; & hauendo perciò bisogno di esser considerato con ogni diligenza; primamente consideraremo le interpretationi, & le espositioni de gli altri. Secondo, dimostraremo, che elle non s'accostano alla vera mente del Filosofo. Terzo, apportaremo quella interpretatione, & espositione delle sue parole, che ne pare più conforme al vero. Quarto, & vltimo, sciogliendo il dubbio mosso, mostreremo, che nè egli qui dice, che della virtù, & della Prudenza l'huomo possa servirsi a cose contrarie; nè per suo parere di esse, & della Ragion di Stato possiamo servirci in mala parte. L'Interprete Antico adunque (per cominciare dal primo capo) cosi ha fatto in lingua Latina questo passo. Homo autem ha-, bens arma nascitur prudentia, & virtute: quibus ad contraria est vti moxi-3) mè. le quali parole spiegando San Thomasone' suoi Commentarij, dice, che Aristotele in esse intende di render la ragione, perche il primo institutore della Città, fusse cagione all'huomo di sommi beni: laquale è, perche l'huomo è migliore di tutti gli altri animali, se egli farà acquisto della virtù, a cui ha naturale inclinatione: & tal' acquisto fa viuendo nella Città, & secondo la giustitia, & gli ordini Ciuili: ma se viue senza legge, & giustitia, è sopra tutti pessimo. di che parimente è la ragione, percioche l'ingiustitia tanto è più crudele, & nociua, quanto più abonda d'armi: cioè d'aiuti a far male. Ma (segue San Tho-, maso) homini secundum suam naturam, conuenit Prudentia, & virtus. ,, qua de se sunt ordinata ad bonum: sed quando homo est malus, viitur eis quasi quibusdam armis ad male faciendum &c. Et l'istessa espositione ac-

Li.1.tra >> cetta Chrisostomo Iauello nella sua Epitome sopra la Politica, dicen-Etat. 1.C. . do: Sauissima enim est malitia, & iniustitia tenens arma : idest babens

multa deservientia malitiæ suæ. sed homo sine lege habet rationem, & Pru-,, dentiam, & ingeniositatem: quibus viitur in malum. ideo est maxime no-,, ciuus.

Come Leonardo Aretino habbia interpretato detto luogo, & come l'habbino esposto l'Acciniolo, & il Sepulueda, & Celio Calcagnino. Cap. 65.

T Eonardo Aretino esprime cosi il senso di questo luogo. Homo verò arma tenet per innatam prudentiam atque virtutem, quibus plurimum. valet in contrarium vti. Le quali parole esponendo l'Acciaiolo, dice che l'huomo secondo il parere del Filosofo in questo luogo si rende perfetto con le operationi della virtù, & della giustitia, & che si come ridotto à perfettione con questo mezo, & regolato con la virtù, è il migliore di tutti gli animali: cosi lontano dalle leggi, & dalla giuslitia, è fra tutti il peggiore. percioche crudelissima cosa è l'irgiustitia armata, & senza I evirtù . ma confiderando poscia che questa espositione par contraria alle parole d'Aristotele, le quali sonano, che l'huomo armato della Prudenza, & della virtù, può essere ingiusto, & sar grandissimi mali:pô-,, derando quella particella, per innatam prudentism, atque virtutem, per figgire questo logilo; cosi soggiunge. Hic accipitur prudentia non pro habitu, sed tro aptitudine naturali, quam habilitatem vocant. Similiter innata virtus, non pro habitu, qui dicitur proprie virtus: sed pro naturali accommodata ad sissipiendum habitum. Et hac distinctio maxime percipi potest per Philosophum sexto Ethicerum. Il Sepulueda hauendo recata l'interpretatione di questo luogo, che si è veduta; dubitando come sia vero quello, che qui dice Aristotele, che l'huomo possa servirsi della Prudenza, & della virtu à cose contrarie, cioè in bene, & in male: atteso che nel secondo libro de Magni Morali egli habbia scritto non poter'esser mai, che alcuno della virtù si serua malamente. onde ò lascerà d'esser virtù, ò non potrà esser mal vsata: & il medesimo si dee dire della Prudenza: risponde, che la virtà si prende in due maniere, ò per vera, & propria virtù diffinita nel secondo dell'Etica: & di questa non può l huomo seruirsi in mala parte: ò per virtù impropriamente detta, di cui l'huomo seruendosi; può sure alcuna di quelle operationi, che fanno gl'huomini forniti di vera virtù; come astenersi da piaceri del corpo, donare liberamente, esporsi à pericoli, & cose simili: & che il medesimo ha luogo nella Prudenza; che pure di due sorti si ritruona; l'vna che è vera Prudenza; l'altra che più tosto è vn habito, & vna virtù naturale; di cui parlò Aristotele nel sesto dell'Etica. & che di questa virtù, & Prudenza impropriamente dette, & naturali; intende qui Aristorele dicendo, che

di

di esse l'huomo può servirsi à cose contrarie: cioè in bene, & in male; la medesima espositione pare, che segna Celio Calcagnino nella sua, Parafrase sopra il primo della Politica, dicendo: Atqui hominis neque, arma unquam sunt per innatam virtutem, ac Prudentiam defutura; quibus, perperam, atque improbè uti possit.

Si apportano le interpretationi, & le espositioni del Vittorio, del Lambino, del Zuingero, & del Caso. Cap. 66.

P Ietro Vittorio interpreta cosi. Homo autem armis munitus nascitur, Prudentia, & virtute, quibus ad contrarias res vii licet maxime. Et ne suoi Commentarij esponendo questa sentenza, dice, che hauendo Aristotele affermato, che l'huomo lontano dal bene, vince ogn'altro animale di sceleraggine & maluagità; & hauendolo prouato con l'aggiugere, che l'ingiustitia armata è sommamente nociua; intéde di mostrare nelle parole sopraposte quali sieno queste armi, & come, & onde l'huomo possa hauerle: dicendo che cotali armi sono la Prudenza, & la , virtù, & che gli sono date dalla natura. Qua vero arma (dice egli) in-,, telligat, statim ostendit, & quomodo mortalis aliquis ipsis ornatus esse va-, leat: à natura verò eum illa habere: nasciq. ipsis munitum, tradit: sunt enim ,, ipsa Prudentia, & virtus; qua natura homini non prebuit, vt ipsis ad perni-,, ciem aliorum vteretur: sed vt ope ipsorum, & sibi, & cateris prodesset. verior , enim magisq proprius hic est vsus eorum: qui tamen mala consuetudine corru-, ptus illis abutitur. Dionisio Lambino, che pure sece in lingua latina con non mediocre sua laude i libri della Politica, interpreta questo passo , in tal guisa. At homo armis instructus nascitur Prudentia, & virtute, qui-, bus ad res contrarias maxime vtilicet. Oue Theodoro Zuingero Autor riprouato apporta tre interpretationi: due ne suoi Scolij; che possiamo intendere per virtu, & Prudenza quelli estremi, che tal' hora si vanno nominando con il nome della virtù: come quando diciamo, che vnº audace sia forte, vn'astuto prudente: ouero la virtù, & la Prudenza naturale, & che di queste l'huomo può seruirsi in mala parte. La terza. nelle Tauole, oue per armi date all'huomo dalla natura intende l'appetito, & la ragione: & vuole, che Aristotele sillogizzi in questa forma. , Improbitas armata est perniciosissima. At improbitas si in hominem cadat, ,, armata est. deducitur: homo enim arma ad agendum à natura consecutus est, ra ionem, & appetitum: illam regit prudentia: hunc moderatur virtus moralis. quibus armis, & iuste, & iniuste homo potest vii erga alium. ergo im-, probitas si in hominem cadat, est perniciosissima. Giouanni Caso nel suo trattato sopra la Politica, tralasciando questa bellissima disficultà; di-

ce solo, che l'huomo vitioso, per non esser'altro, che vn'ingiustitia armata, è dannosissimo: ma non manifesta quali secondo lui sieno queste sue armi, & come possa stare questo detto del Filosofo. Et ecco le sue ,, parole. Attamen (inquit) vt homo omnibus suis numeris absolutus, animal ,, est omnium animalium optimum: ita qui à lege, & ciuitate semotus, sine cau-,, sa pietatis, aut necessitatis, viuit; omnium animalium deterrimum haberi de-,, bet. Talis enim armatus est ad omne facinus. at quanta pernicies armatam malitiam sequitur? Accenno però in vn luogo questo Autore, che per Prudenza, & virtù debbiamo intendere l'intelletto, & la volontà, con. " le loro prime operationi . Verba Aristotelis in calce huius capitis, quod ,, homo natus sit Prudentia, & virtute preditus me monent, vt existimem, non ,, solum nudas facultates intellectus, & voluntatis; sed etiam illarum actus primos, quales funt ratio, & oratio, homini inesse à natura.

In qual maniera il luogo antedetto fosse interpretato, & esposto dall' Accoramboni, dal Caualcanti, dal Figliucci, & dal Scaino. (ap. 67.

Elice Accoramboni nelle sue Annotationi sopra questo luogo, sacendolo cosi latino: Homo verò critur arma habens, prudentia, & virtute, quibus ad contraria vti licet maxime: & avertendone essere apertissima repugnanza fra queste parole, & quelle del primo della Retorica, oue Aristotele afferma, che tutti gli altri beni possiamo vsar male, dalla virtù in fuori; dice, che per leuare questa contrarietà, bisogna intendere per Prudenza, il discorso della Ragione; per virtù la robustezza, & forza del Corpo. & che Aristotele habbia inteso di queste, & non della virtù, & della Prudenza propriamente prese, egli medesimo lo dimostra, dicendo. homo oritur prudentia, & virtute; il che sarebbe falso, non nascendo alcun' huomo Prudente, ne virtuoso: ma facendo acquisto di questi habiti con il mezo delle buone operationi. Ma che l'huomo nasca con il discorso, & con la forza del corpo, le quali cose vsando male, può recare insieme molto danno; è cosa manifesta. aggiunge l'Accoramboni, che noi possiamo anche dire, che Aristotele habbia inteso qui per virtu quella libera facoltà, che habbiamo di operare il bene, & il male, della quale sono privi gli altri animali. Bartolomeo Caualcanti huomo dottissimo, & di molto nome nella Filosofia Peripatetica, ne suoi trattati de gi'ottimi regimenti sa vn discorso sopra questo suogo, & interpretandolo cosi in nostra lingua. L'ingiustitia armata è im- Tratt. Jo portunissima, & l'huomo è armato dalla natura della Prudenza, & della virtu, le quali e'può vsare à contrarie operationi. & toccando la

contrarietà avertita da gli altri; conciosia che la Prudenza, & la virtu

non si possa vsar male; segue l'espositione dell' Acciaiolo, & dice, che per virtu, & Prudenza, debbiamo intendere la Prudenz, & la virtu naturale: di cui si parla nel sesto dell'Etica, & nel primo de Magni; le quali possono esser vsate à cose contrarie. Il Figliucci pare che rechi due interpretationi: l'vna, che l'ingiustitia à colui, à cui sono concesse le armi di operare abondantemente, è cosa rea: & che l'huomo per sua natura è nato tale, che egli hà in se stesso la Prudenza, & la virtu(cioè che è atto per natura ad esser Prudente, & virtuoso) le quali può vsare cost bene, come male: & che vsandole bene, è animal perfettissimo, ma vsando male, & ingratamente le armi à lui concesse per esercitare la giustitia, che sono le virtu, che possede (le quali non essercitando, ma in vece di quelle adoperando i vitij)ne segue, che sia più di tutti gli altri animali noceuole, & dannoso: oue vediamo, che per armi intende prima la Prudenza, & la virtù; poscia la disposition naturale à riceuerle. terzo i vitij in luogo di esse virtù. La seconda espositione è l'istessa con quella del Sepulueda: cioè, che per armi, & per Prudenza, & virtù debbiamo intendere quelli habiti, che hauendo faccia di virtù, & essendo impropriamente tali;ne fanno operare quelle cose, che con la propria, & vera virtù, & Prudenza tal'hora operiamo. Il Scaino nella sua Parafrasi, seguendo l'vltima espositione del Figliucci, sente l'istesso: esponendo per fuggire ogni difficultà, per Prudenza, & virtù, no la Prudenza, & virtù propriamente prese, & che sono veramente tali: ma quegli habiti, che loro risomigliano. 'onde dice esser' il senso, che non si può credere quanto sia graue l'ingiustitia armata di quell'armi, che risomigliano quella prudenza, & virtù (non essendo però veramente tali) alle quali l'huomo è nato per natura. Et nelle sue questioni sopra la Politica maggiormente dichiarandofi, dice che Aristotele, come quello, che segui in quelli libri vna forma di parlar popolare & accommo : dato à gli orecchi del volgo; per Prudenza, & virtù intese quelle qualità dell'animo, che nel sesto dell'Etica, oue filosoficamente, & sottilméte vsò di fauellare, domada fagacità, & vna certa potenza naturale: no altrimenti, che nel settimo libro della Politica per l'istesso rispetto attribuisce la volontà a' fanciulli, ne' quali negò esser ancora l'intelletto: intendendo sotto nome della volontà il spontaneo, che è comune anche alle siere. ilche strettamente preso sarebbe falso, & contrario alla. sua dottrina, che pone risolutamente la volotà esser quell'appetito, che segue la cognitione intellettiua. da che segue, che se nel fanciullo non

è operatione dell'intelletto; non possa anche essere operatione della

Li.1. c.3

Quest.5.

volontà.

Si reca sopra l'istesso luogo l'interpretatione. & l'espositione del Monte Catino. (ap. 68.

Ntonio Monte Catino di non piccola fama a'giorni nostri nessa filolofia d'Aristotele interpreta questo luogo ne' suoi Commentarij sopra il primo della Politica in questa forma. Infestissima enimo eniustitia arma habens : homo autem habens arma, nascitur ad Prudentiam, . & ad virtutem quibus in contrarium vti maxime facultas datur: Poscia penetrando con l'acut zza del suo intelletto à quello, che per l'adietro tanti valent'huomini non hanno penetrato, auertisce, (& à mio parere con molta ragione) che gl Interpreti nel far latina questa sentenza; hanno comello vn grauissimo errore: apportandone questo senso, che l'huomo nasce hauendo l'armi, cioè la Prudenza, & la virtù; delle quali può spetialmence seruirsi a cose contrarie. onde hanno posto in necessità gli Espositori di andar questionado se l'huomo possa vsar'anche male la virui, & la Prudenza: la done, come dimostra espressamente il testo Greco, Aristotele dice, che l'huo no nasce alla Prudenza, & alla virtu; & nasce hauendo l'armi, delle quali può seruirsi à cose contrarie. il che se è vero, sarà anche falso, che egli affermi in questo luogo, la virtù, & la Prudenza potersi vsar male. Et se domandiamo il Monte Catino quello che per armi habbia inteso Aristotele, risponde, che può hauer' inteso due cose, ò la virtù naturale, & la Callidità, delle quali facoltà mancano le Fiere: il che habbiamo veduto hauer posto l'opinion commune de gl'Iuterpreti; ò la ragione, & l'appetito; il che volle il Zuingero nella seconda sua espositione. Et ecco le parole del Monte , Catino: Pudendus in bic pirte error Interpretum sic verientium, homo habet arma, nimirum Prudentiam, & virtutem, quibus maxime vti potest in contrariam partem. & quello, che segue: oue dopo l'hauer con alcune ragioni dimostrato, che questo senso non può stare; conclude: Tu igitur per hac arma vel intellige illas anima facultates, quas supra diximus, ideft, solertiam, & virtutem naturalem, qu'bus bellux carent: vel illas intellige , quarum ista sunt partes, hoc est rationem, & appetitum. Questa è l'opinione del Monte Catino: la quale, come ciascuno potrà vedere, è disferente dalle già recitate in tre capi. il primo, quanto al senso delle parole nel modo, che si è veduto: il secondo, perche vuole che per Prudenza, & virtù intendiamo la Prudenza, & la virtù propriamente prese: il terzo, perche vuole, che per armi intendiamo cose dinerse da essa Prudenza, & da essa virtù. & questo per tre ragioni. la prima, perche " Aristotele segne appresso: P, oinde iniquissimum, & maxime agreste est , sine virtute. De che segue, è che non possiamo intender per armi la RE

virtu, & la Prudenza; perche in tal guisa l'huomo non sarebbe armato, nè potrebbe seruirsi di dett'armi à cose contrarie, & vsarle male. percioche non hauendo, come dice Aristotele, la virtù, non haurebbe anche l'armi sopradette, ò che Aristotele haurà in poche righe vsato variamente questa voce, virtù. il che non è da dire; percioche in quest' vitime parole significherebbe la virtù propriamente detta, di cui dice esser priuo l'huomo scelerato: & nelle precedenti; la virtù presa impropriamente. la seconda, perche se la virtà, & la Prudenza (prese in. qual si voglia modo) fossero poste à significar l'armi; sarebbono da Aristotele poste nel quarto caso, come surono da lui poste le armi; & non nel terzo: dicendo, come suona il testo Greco, Homo arma habens, nascitur prudentia, & virtuti. La terza, perche ricenuta l'interpretatione sopradetta, non si può trar senso commodo da questo luogo. percioche Aristotele dice, che l'huomo nasce hauendo l'armi alla Prudenza, & alla virtù: ma costoro espongono, che l'huomo nasca hauendo le armi, le quali armi sono la Prudenza, & la virtù. ma no potranno quest' armi esfer la Prudenza, & la uirtu, se sono armi ad essa Prudenza, & ad essa virtu: come pare, che dica Aristotele, secondo il Monte Catino.

Si considerano le interpretationi di sopra apportate, & si riprouano.

Cap. 69.

Auendo noi trattato il primo capo appartenente al raccontare le interpretationi, & espositioni de gli altri intorno à questo luogo; trapassando al secondo, che è intorno alla consideratione di esse; diciamo arditamente, che cosi gl'Interpreti, come gli Espositori, ma specialmente questi, si sono di gran lunga discostati dal suo vero sentimento. Et venendo à confiderare le interpretationi di coloro, che furono inanti al Monte Catino; è cosa manifesta, che riceunta la consideratione fatta da lui pervera, si come à mio parere debbiamo riceuere; essi hanno grauemente errato in sar' in lingua Latina questo passo, se hanno inteso di esprimere quel senso, che loro attribuisce esso Monte. Catino: cioè, che l'huomo nasce armato della Prudenza, & della virtù, delle quali si può seruire à cose contrarie. percioche Aristotele veramente non ha voluto dir questo à modo alcuno. Et più grauemente hanno errato coloro, che l'hanno maggiormente espresso: come il Sepulueda, & il Caualcanti. conciosia che gli altri possono pure ridursi à senso tolerabile: havendo nelle parole lasciata quell'ambiguità, che si vede essere nel Testo Greco. percioche si può nell'Interprete Antico, nell'Aretino, nel Vittorio, & nel Lambino riferire la particella,

quibus, non meno alla voce arma, ò armis, che si habbino detto; che alla Prudenza & alla virtù: come si può anche nelle parole Greche riferire la particella oss, così alla voce oπλα, che significa le armi, come alle due φρονήσει, & αρετώ, che significano Prudenza, & virtù: di maniera, che sia il senso, Aristotele hauer affermato dell'armi, che l'huomo possa seruirsene à cose contrarie, & non della Prudenza, & della virtù. Ma nel Sepulueda ciò non ha luogo. percioche hauendo egli interpretato, At homo Prudentia, & virtute armatus est à natura, quibus maxime, me, oc. non possiamo riferire la particella, quibus, se non alla Prudenza, & alla virtù. da che segue, che l'armi date dalla natura all'huodenza, & alla virtù. da che segue, che l'armi date dalla natura all'huo-

denza, & alla virtù. da che segue, che l'armi date dalla natura all'huomo sieno la Prudenza, & la virtu; & che di este egli può seruirsi à cose contrarie. Sentenza non meno falsa, che repugnante à tutta la sua dottrina, & al vero senso di questo luogo. Et l'istesso diciamo del Caualcante, che interpretando l'huomo esser' armato dalla natura della virtù, & della Prudenza, le quali e' può vsare à contrarie operationi; viene à cadere nell'istesso errore, & à fare, che Aristotele ponga duc propositioni, & false in loro medesime, come pur dianzi si diceua, & contrarie a quello, che altroue ne ha insegnato. la prima, che la Prudenza, & la virtù sieno date all'huomo dalla natura : il che è contrario à quant'egli determino nel secondo, & sesto dell' Etica; dimofrando che la virtu, & la Prudenza non sono date all'huomo dalla natura, ma sono habiti acquistati da lui col mezo delle sue operationi. la seconda, che l'haomo possa vsar male la Prudenza, & la virtù: ilche è contrario à quanto ha detto, & nel primo della Retorica; oue lasciò scritto, che la virtu non si può malamente vsare; & nel secondo de Ma-,, gni, & nel terzo della Politica: oue disse pure nell'istessa sentenza: At

positori per leuare quest' aperta contrarietà, à dire, che Aristotele intende qui della Prudenza, & della virtù impropriamente prese: cosa, che da chiunque vuole ingenuamente filosofare, non può riceuersi à patto alcuno: non essendo verisimile, che Aristotele contra i proprij suoi precetti. cadendo in quello, che ha ripreso in altrui, ricorra à studio, per ingunar chi legge, all'improprietà delle voci; & in brieugiro di parole le vsi in diuerso sentimento, senza venirne alla distintione. Ottre che non trouere no mai, che egli ne' libri Morali, & Politici, vsando semplicemente, & assolutamente questi due termini, Prudenza, & Virtù, come fa in questo luogo; si i habbia presi, se non nel proprio luogo significato. Ma, come vediamo nel sesto dell'Etica, quando per virtù ha inteso quella facolta, & dispositione data à noi dalla natura, che ad essa corrisponde; sempre vi ha aggiunto

Rr 2

la voce naturalis; & la facoltà naturale, che risponde alla Prudenza

fempre anche ha chiamato Senons, nè mai Prudenza, ch'io mi fappia, ò habbia osseruato. Onde il ricorrere à sì satte interpretationi, altro non è, se non sar dire ad Aristotele ciò che à noi pare, & turbare tutta la sua dottrina. Quanto poi all'Aretino, che alquanto diuerso dalle altrui interpretationi, ha detto: Homo verò arma tenet per innatam. Pridentiam, & Virtutem: se egli ha inteso, che la Prudenza, & la Virtù sieno queste armi; non è da seguire: ma se ha inteso, che l'huomo per la Prudenza, & per la Virtù, cioè, perche ha la Prudenza, & la Virtù, & perche è dalla natura prodotto à sare acquisto di cotali habiti; ha anche da essa le armi, delle quali può seruirs, massimamente à cose contrarie; la sua interpretatione si potrebbe dissendere, come meglio si vedrà di sotto. & tanto basti hauer detto intorno alle interpretationi addotte.

Che le ragioni del Monte Catino contra l'esposition commune non concludono. Si riproua la sodetta interpretatione per alcun' altre ragioni. (ap. 70.

Ora venendo all'espositione, è cosa manisesta à nostrogiuditio, che elleno non si possono sostenere, percioche lasciando da. parte le tre ragioni del Monte Catino contra la commune espositione, & accettata quafi da tutti; poste à dimostrare, che per armi debbiamo intendere, & habbia inteso Aristotele cosa diuersa dalla Pruden-2a, & dalla Virtù; & che per Prudenza, & Virtu non debbiamo intédere, nè habbia inteso Aristotele Prudenza, & Virtù impropriamente prese: le quali per auentura, come à debole, & arenoso fondamento appoggiate, non sarebbe difficile di riprouare. conciosia che alla prima potrebbe dir'alcuno, che per l'aggiunto, innata, espresso dall' Aretino, & contenuto nel verbo Greco queza, Aristotele ne dimostrasse, che per Prudenza, & Virtu intendeua le facolià naturali ad esse corrispondenti. il qual'aggiunto perciò non replicò di sotto, perche intendeua seruirsi di questa voce, Virtu, nel suo proprio significato: & che per quelta cagione non vi è varietà, nè difficultà alcuna: hauendo molto chiaramente dimostrato Aristotele in che senso si seruina di queste voci. Alla seconda, che, dato che egli non ponga la Prudenza, & la virtu nel quarto caso, one pone l'armi: può nondimeno trarsene il medesimo senso, dicendosi, che l'huomo nasce alla Prudenza, & alla virtà: hauendo perciò l'armi (cioè essa Prudenza, & virtà alle quali nasce) delle quali si può servire à cose contrarie. da che si caua anche la risposta alla terza ragione: lasciando (dico) da parte per

hora queste ragioni: noi crediamo, che per altre, per auentura più gagliarde questi due termini, Prudenza, & Virtu, presi in qual si voglia. sentimento, ò proprio, od improprio; non possano esser poste da Aristotele à significare le armi à patto alcuno : si come gli Espositori hanno pensato. Et prima che no possano ciò fare nel proprio sentimento, è manifelto, perche Aristotele sa disserente l'armi dall'ingiustitia: ma le fa però congiunte con essa, & come di lei ministre, & instromento à , nocere altrui, dicendo: Iniustitia enim arma habens. Ma se la Prudenza, & la Virtù fossero quest'armi; adunque sarebbono congiunte con essa ingiustitia: adunque la victù sarebbe ministra, & instrumento del vitio: adunque vn' huomo istesso sarebbe ingiusto, & nondimeno Prudente, & Virtuolo: le quali cose non possono essere. Di più (& ritorna nell'istesso) Aristotele intende qui, come è chiaro, per giustitia la legale, & vniuersale, che abbraccia tutte le virtù; & per ingiustitia l'habito à lei opposto, che significa il vitio vniuersale. ma queste due voci Prudenza, & virtù, comprendono la ginstitia vniuersale. ancora; adunque seguirebbe, che vn'istesso huomo fosse giusto, & ingiusto, & che due contrarij in vn'istesso punto fossero in atto nel medesimo soggetto: cose al tutto impossibili. Finalmente di quest' armi, (il che fu tocco dal Monte Catino, & prima da gli altri Espositori) si serue l'huomo à cose contrarie per sentenza d'Aristotele, cioè le può vsar bene, & male: ma se la Prudenza, & la virtù sono cotali arn'i; adunque possono dall'huomo esser' vsate anco male. il che, come si è veduto, è ripugnante alla sua dottrina.

> Si continua à riprouare la sopradetta espositione. Cap. 71.

E T se noi prendiamo questi due termini impropriamente; na-scono le istesse dissicultà, se non sorse maggiori. percioche, se La Prudenza, & virtù dicono qui facoltà, & virtu naturali, senza l'habito della virtù Morale, & della Prudenza, delle quali parlò il Filosofo nel setto dell' Etica, & si è anche ragionato da noi nel libro precedente; che sono, come quiui si è veduto, la Callidità, rispetto alla Prudenza, & quelle naturali virtù, che alle morali corrispondono; queste senza gli habiti sodetti, che le reggano, & gouernino, si trasformano nel vitio, & nell'ingiustitia. percioche così n'insegnò chiara-" mente Aristotele nel luogo sopraposto, dicendo: Etenim pueris, & be- C.13.F.

,, stijs naturales insunt habitus: sed sine intellectu, & mente noxijesse appa-, rent, & quello, che segue. oue dimostra, che questi habiti naturali senza l'habito della virtù Morale, & della Prudenza tralignano nel

vitio. il che tanto maggiormente sarà vero nel presente suogo: done Aristotele gli congiunge con l'inginstitia. perche significano per sen-, tenza de gli Espositori le armi, & egli dice: Iniustitia arma habens; ma questi habiti trasformati nel vitio, altro non sono, che l'ingiustitia iltessa: adunque non sarà differenza alcuna fra esse armi, & l'ingiusti; tia; come pure vuole manisestamente Aristotele, che dice, l'ingiustitia hauer l'armi, & non dice, che ella sia l'armi istesse. & se alcuno dicesse, che questi habiti naturali, & questa facoltà, in quanto tali, sono pur differenti da i morali, & che perciò possono significar quest'armis rispondiamo, che essi rispetto à gli habiti morali, sono in luogo di materia; come nel libro precedente si è accennato: & gli habiti morali in luogo di forma. onde facendo vn composto, rappresentano posciala virtu, & il vitio, secondo che l'habito, che soprauiene è buono, ò cattiuo. per la qual cosa non potranno significar le armi, che sono instrumenti all'operare: non si potendo dire, che la materia in quanto tale, sia instrumento all'operare della sua forma: & essendo necessario, che la forma, & la materia insieme habbino vn' instrumento per mandar fuori le loro operationi, altrimenti conuerrebbe confessare, che la materia diaenisse, agente : riducendosi l'instrumento al genere della causa efficiente; & che contra il parere del Filosofo nel secondo della Fisica, ella conuenesse in vno con l'altre tre cause, il che non può essere. nè mi si adduca all'incontro l'essempio del corpo. cheè materia, & infieme instrumento dell' Anima nell'operare; percioche il Corpo, & le sue parti sono instrumento dell' Anima, non inquanto ella è forma; ma causa efficiente delle sue operationi. & non è instrumento dell'Anima, ma delle sue poteuze: & è tale non inquanto dice materia, à cui come in potenza per sua natura non conviene. L'attione, che è propria delle cose, che sono in atto. il che tutto dimo-Ara esser necessario, che le armi sopradette sieno disserenti da questi habitinaturali ancora. In oltre vediamo, che Aristotele si come da l'armi all'ingiustiti, volendo perciò, che da essa sieno differenti : co-,, sì le dà anche alla Prudenza, & alla Virtù, dicendo: Homo nascitur pru-, dentia, & virtuti arma habens: & per conseguente alla giustitia: non essendo altro la giultitia vniuersale, di cui intende parlare qui Aristotele, come di sopra si è detto, se non tutte le virtu: & seguentemente non altro che la Virtu, & la Pradenza. Adunque, si come vuole, che siano differenti queste armi dall'ingiustitia: così vuole anche, che sieno differenti dalla giufticia, & dalla Prudenza, & dalla virtù. & perciò non possono questi due termini esser posti à significare le armi: hauendo Aristotele inteso per esse vna cosa dinersa dall'vna, & dall'altre;

Fex.70.

& atta ad esser congiunta con amendue. che perciò soggiunge poter esser vsate à cose contrarie, secondo che con cose contrarie saranno corgiunte. & volle dire, che se quest'armi saranno congiunte con la Prudenza, & con la Virtù, & seguentemente con la giustitia; saranno dall'huomo ben'vsate, & saranno gioucuosi: se con la ingiustitia; saranno da esso mal' vsate, & saranno noceuosi. che perciò aggiunge poco di sotto, l'huomo esser crudelissimo, & sceleratissimo senza la virtù. le quali parole ne sforzano à confessare, che pervirtù, & Prudenza egli non ha potuto intendere le armi. conciosia che quando l'huomo è scelerato, & crudele, ha le armi, & non la virtù; come qui dice Aristotele: ma se essa virtù secondo lui sosse quest'armi, l'haurebete, & non l'haurebbe in vn' istesso punto; il che non può essere.

Quali difficultà habbiano particolarmente le espositioni del Iauello, del Vittorio, dell'Acciaiolo, del Caualcanti, & del Zuingero.

Cap. 72.

A che la virtù, & la Pruderza presa propriamente, ò impro-IVI priamente non possano in questo luogo significar le armi, delle quali parla Aristotele; crediamo esser'a pieno manifesto dal passato discorso. il che se è vero; sarà anche vero, che non haurà poca difficultà l'espositione di coloro, che dicono, la Prudenza, & la virtù per lor natura eller' ordinate al bene: ma che quando l'huomo è maluagio, si serue di esse quasi di armi à far male: auenga che si dichiarino d'intender per Prudenza assutia, & virtù il tolerar fatiche, fame, & sete, & cose simili. Et Chrisostomo Iauello, quando dice, che l'huomo separato dalla Legge, si serue della Prudenza, come di armi in male; è chiaro, che commette vn grauissimo errore. poiche, nè ciò ha detto Aristotele, nè la Prudenza può qui significar le armi, come · Mi è veduto, nè può essere mal vsata. nel qual'errore vediamo anche esser caduto Pietro Vittorio, mentre che senz altra distintione affermando le armi date all'huomo dalla natura essere la Prudenza, & la virtu; & che queste può l'huomo abusare per la mala consuetudine; viene à mostrare, che prende questi due termini in proprio significato. nel quale presi, non sarà mai vero, che sieno congiurti con l'ingiustitia, & con l'huomo maluagio, & che per mala consuetudine, ò per qualfinoglia altra cagione possano esser mal' vsate. Parimente all'espositione dell'Acciaiolo, che per Prudenza, & virtù intende gli habiti naturali, seguito dal Caualcanti, & da Theodoro Zuingero Auator riprouato, nella seconda sua espositioné; quello, che sia da dirsi,

& quello, che non sia da riceuersi, dal passato discorso è manifesto. Quanto all'espositione del Sepulueda, tolta in parte da San Thoma-So, che per virtù intende gli estremi, & seguentemente i vitij, che alla virtù risomigliano; la quale su anche seguita dal Zuingero, dal Figliucci, & dal Scaino; è da considerare, che intendendo poscia per Prudenza l'habito naturale, non pare che possa hauer luogo: essendo cosa simile al vero, che nel medesimo sentimeto sieno stati vsati amendue questi termini da Aristotele: ma l'habito naturale in se stesso non è noceuole, non è cattino, se non quanto ò non regolato dall' intelletto reca danno, ò informato dell'habito morale divien vitio: onde bisogna dire, che signisichino amendue ò gli habiti naturali; il qual. senso di già si è ripronato: ò gli habiti morali buoni; il che facendo, non possono dinotar le armi, come si è veduto: ò gli habiti morali cattiui: & cotal' espositione surà à giuditio d'ogn'vno (s'io non sono ingannato) molto dura, & violenta; non vi essendo (ch'io mi creda) essempio, nè ragione, che ne dimostri hauer Aristotele con il nome delle virtù il vitio appellato. Lascio da parte essersi à sufficienza prouato, che questi due termini non possono, presi in qual si voglia sentimento, fignificar l'armi, che Aristotele attribuisce all'huomo,& alla giusticia: & questo istesso può bastare per rifiutar l'interpretatione del Calcagnino, che intese la virtà, & la Prudenza significar gli habiti naturali, & le armi date all'huomo della natura. La terza espositione del Zaingero Autor riprouato, che per armi intende la ragione, & l'appetito; ha questa difficultà à mio parere non picciola; che l'armi immediatamente dinotano, come è manifesto, instrumento, & instrumento vitimo, & immediato dato all' huomo per operare. ma la ragione, & l'appetito dinotano immediatamente nell' huomo forma, & rispetto all'operatione, causa efficiente, che si serue di esso instrumento: anzi pure dicono l'huomo istesso: onde non potranno in alcuna maniera esser quest' armi. & dato che velessimo dire, che la mente, & per conseguenza la ragione sia instrumento dell'Anima; mossi dall'autorità del Filosofo ne' Problemi; è nondimeno chiaro, ch'ella non può significare l'vltimo, l'esterno, & immediato instrumento all'operare, di cui parla Aristotele in questo luogo, & che perciò, non può esser da noi intesa sotto nome d'armi, che, come è manifesto, significano vn tale instrumento. Et se noi consideriamo la ragione, & l'appetito, in quanto l'vna riceue l'habito della Prudenza, l'altro l'habito della virtù morale; è cosa chiara, che rappresentando in questo caso la natura del soggetto, et della materia; tanto maggiormente si allontana dalla natura dello instrumento poiche al a materia, come di sopra si diceua, in quanto tale, non conuiene l'operare, & è opposta all'efficiente; doue l'instrumento riguarda l'operatione, & si riduce alla causa efficiente, percioche
ciascuna cosa opera in quanto che è in atto; & su atto si rende per cagione della forma.

Che l'espositioni del Caso, dell'Accoramboni, del Figliucci, del Scaino, del Monte Catino, non possono hauer luogo.

(ap. 73.

Inalmente, che Aristotele dica in questo luogo, che l'huomo nasca fornito di Prudenza, & di virtù, quasi habbia quest' habiti 'dalla natura, come vaole Gionanui Caso; non è da concedere. poiche altro sù, & molto da ciò diuerso il suo pensiero, come si è veduto, & si dirà di sotto. oltre che questa sentenza è falsa, & contra la sua dottrina. Et che per Prudenza, & virtù habbia inteso l'intelletto. & la volontà; è pure molto contrario al suo cossume : il che soggiunge il Caso (s'io no erro)per saluare che possano esser date queste sacoltà all'huomo dalla natura, & vsate da esso in bene, & in male. oltre che per le ragioni addotte contra il Zuingero, non possono queste esser quell'armr, deile qualifauella Aristotele. Finalmerte, che i primi atti della ragione, & volontà sieno nell'huomo dalla natura, ciò si potrebbe conceder : ma che i primi atti di queste due potenze sieno ratio, & ciatio, come eglidice; stimo, che non sia vero. poiche la prima operatione dell'intelletto non è ratio, cioè il discorso, ma simplicium apprebensio, ò dicianio l'intendere: della volontà il volere, & non oratio, cioè il parlare. All'espositione dello Accoramboni diciamo, da-- to che si concedesse, che per Prudenza Aristotele intenda il discorso della ragione; il che sarebbe nondimeno più dissicile à prouare, che altri non crede, che egli per la voce de etn, habbia inteso in questo la ogo la forza del Corpo; non è da concedere. percioche questa vien detta da lui logue, come potrei dimostrare per molti essempij dell'Etica in particolare, & de Problemi, che per breuità tralascio, & la voce de li ne' libri Morali, & Politici massimamente, posta senz'altro aggiunto, sempre significa appresso Aristotele le virtu Morali, ò Intellettine. di che, come di cosa, che non ha dubbio, non dirò altro. Nèquello, che si addace in prouar questo, ha forza alcuna. conciosia che Aristotele dica, che l'huomo nasce alla Prudenza, & alla virtù, come naturalmente disposto, & inclinato à far' acquisto di questi habiti: & non che nasca dotato della Prudenza, & della virtù, come altri stima. Finalmente queste operationi (dico il discor-10, & la forza del Corpo) propriamente, & strettamente parlando, nascono da facoltà nell'huomo, che hanno bisogno dell'instrumento per operare, & non sono instrumenti: ò se tali anche si volesse dir che fossero, non sono, come dianzi si auertì, parlando della ragione, & dell'appetito, vltimo, esterno, & immediato instrumento, quali vediamo esser l'armi. le quali cose rifiutano la seconda espositione ancora, che per Prudenza, & virtù si debba intendere la libera facoltà dell'huomo all'operare. Della espositione del Figliucci già si è detto. la quale è anche (per mio parere) accompagnata da quella. difficultà, che mentre espone per armi della giustitia le virtu; per armi dell'ingiustitia i vitij; pare che si discosti da Aristotele; il quale havoluto; che l'ittesse armi, con le quali l'huomo nasce, possano esser'vsate da lui à cose contrarie : cioè ad operare il bene, & il male : & seguentemente, che l'istesse sieno acco npagnate con il vitio, essendo l'huomo scelerato, & con la virtu essendo buono. il che riceuuta questa espositione, non surebbe vero, nè potrebbe essere: percioche si seruirebbe di diuersi, anche di contrarij instrumenti, & armià cose contrarie, cioè della Prudenza, & della virtù al bene; & del vitio al male. & l'istesso serue à quanto si è apportato dal Scaino. Che poi Aristotele habbia vsato vn parlar popolare nella Politica, seruendosi delle vo i in altro senso, di quello, che vuole ne gli altri suoi libri di Filosofia: non mi risoluerei di affermare sì risolutamente: & che egli non habbia vsate queste due voci impropriamente; sard minifesto per il seguente discorso, oltre che per esse non intese vna cosa istessa, cioè la Callidità potenza naturale, ò Sagacità, che dir vogliamo: ma due cose distinte, cioè la Prudenza & la virtù morale : & sene Fanciulli e senza alcun dubbio qualche lume, & fintilla di ragione, auenga che imperfetta, & di quella parte dell'anima, che gl informa; come per mille esperienze è manifesto, inalzandosi 12 cognitione de Fanciulli di gran lunga sopra la cognitione delle fiere; sarà anche necessiriamente in essi ilcun' atto di volontà. Ma quando Aristotele niegaritrouarsi in lorol'intelletto, e la ragione; intende secondo l'vso perfetto di ess. onde non possono anche esser partecipi dell'elettione: come il medesimo lusciò scritto nel terzo dell'Etica, che ricerca l'operatione perfetta dell'intelletto, cioè la consulta. di che in altro luogo compitamente parleremo. Delle due espositioni addotte dal Monte Catino, già si è parlato: delle quali la prima su dell' Acciaiolo, & de gli altri detti di sopra; la seconda di Theodoro Zuingero Autor riprouato. Si

Si presuppongono alcuni fondamenti per la vera espositione del luogo sopradetto. Che la natura non mancò nella produttione dell' buomo secondo Aristotele, & perche gli habbia data la mano. Cap. 74.

H Orahauendonoi de i quattro capi propossi da principio, ri-I soluti il primo, & il secondo; resta che venendo al terzo rechiamo in mezo, quale ella si sia, la nostra espositione. Diciamo adunque primieramente, che non s'intenderà mai questo luogo, se prima non s'intende quali sieno secondo Aristotele le armi date all'huomo dalla natura: il che fatto manifesto, ogni cosa sarà facile ad intendersi. Alcuni antichi Filosofi poco intendenti del divin modo di or perare della natura nostra benignissima madre, detta perciò arte divina da Alessandro Afrodiseo; l'accusavano gravemente, perche nella produttione dell'huomo perfettissimo sopra tattigli altri animali, si sia più tosto dimostrata crudelissima matregna, sacendolo nudo, & senz'armi per combattere, & in somma di peggior conditione, & stato di tutti gli altri. La pazzia di costoro volendo sur palese Aristotele nel quarco libro delle Parti de gli Animali, & manifestare quanto sia C. 100 inguisti cotal querela; dimostra prima quanto fosse grande l'errore di Anassagora: il quale disse, che l'huomo è sopra tutti gli altri animali prudentissimo, perche solo fra tutti ha la mano. doue, come eglidice, conuien' affermare il contrario: cioè, che l'huomo, perche è più prudente di tutti gli altri animali, perciò ha la mano; di che è la ragione, perche la mano è l'instrumento: ma la natura à guisa dell'huomo prudente, dà le cose a coloro, che di esse possono, & sanno seruirsi. onde con molto maggior ragione si darà la cetra ad vno che sappia sonarla, che ad vn'altro, che hat esse la cetra, l'arte del sonare : essendo costume della natura di aggiungere le cose di minor pregio & nobiltà alle più nobili, & pregiate: & di fare, & produr prima le più principali: percioche cosi è meglio, & non per il contrario. per la qual cosa se la natura, one può, sem pre opera il meglis si dourà concludere, che l'huomo non per rispetto della mano, sia da essa sopra gli altri animali fatto prudente: ma perche è prudentissio, sopra tutti; gli sia da lei data la mano. cenciosia che quell'animale, che è prudentissimo, può anche semirsi bene di più instrumenti : ma " la mano, come dice Aristotele: Videtur non vnum instrumentum, sed multa · & instrumentum aute instrumenta. che perciò nel terzo dell' Tex-38. Anima, paragonando ad essa il senso, & l'intelletto, la domandò instrumento de gl'instrumenti. adunque a quell'Animale, che può sar

4. · 2 .. . 2

acqui-

C. IO.

acquisto di molte arti, ha dato la mano, che è vtile a maneggiare molti instrumenti. Posto questo fondamento, è manisesto, che la querela di coloro, non è d'alcun momento, che così dimostra Aristote, le con altissima Filosofia, dicendo: Qui autem hominem non benè, sed deterrimè omnium animalium constare aiunt: nudum enim atque inermem, creatum reserunt: non reste ij sentiunt. Cetera enim animalia vnum au, xilium habent; idque nullo pasto possunt permutare: sed quasi calceata, semper dormire, ac omnia agere, nec vestitum unquam deponere pleniorem, neque arma mutare, qua semel acceperint, necesse est, at homini multa habere auxilialicet, atque subinde mutare, arma enim qua velit, & vbi vestit, capere potest, manus enim, & vnguis est, & vngula, & cornu, & hasta, & ensis, & quoduis aliud genus armorum, aut instrumentorum; quippe qua omnia hac sit, quoniam omnia & sumere potest, & tenere.

Che l'huomo fu dalla natura perfettissimamente formato, & quali sieno le armi, che clla gli ha dato. Si manifesta la vera mente del Filosofo nel luogo addotto del primo della Politica.

Cap. 75.

D sciamo dunque, rispondendo all'accusa satta secondo Aristo-tele, che sell'huomo, perche è prudentissimo, & può riceuer molt'arti, & seruirsi di molti instrumenti, ha la mano dalla natura; cioè vn'instrumento atto à maneggiare & diuenire tutti gl'instrumenti; & se douendo riceuer molte arti, & sar molte cose non douena, ne poteua hauer' vna cosa sola, & vn sol'aiuto, & instrumento, di cui douesse servirsi in vn sol modo, come gli altri avimali: ma vna cosa, & vn' aiuto, che seruisse per molti, & da mutarsi se ondo il bisogno: adunque falsa sarà quell'accusa data da gli antichi Filosofi alla natura, che l'huomo formato da essa in tal guisa, sia peggiormente formato di tutti gli altri animali: anzi sarà più persettamente sormato, & dipiù, & migliori armi, & ainti pro jeduto, & armato cheverun' altro. la quale Filosofia accettando Galeno per vera nel primo libro dell'vso delle parti del Corpo humano, ancor che tacesse il Maestro, , da cui la prendeua, lasciò scritto: Homini aurem (sapiens enim est hoc , animal, & solum eorum, qua sunt in terra divinum) pro omnibus simul desensoriis armis manus dedit : concludendo dopò con molte parole scritte pure da lui, per dimostrare l'arte della natu a nel formare. , l'huomo, contra coloro, che l'accusauano. Talia quidem homini ad , fortitudinem arma sunt manus. Ma da questo discorso non ha dubbi, che noi raccogliamo chiaramente quali sieno le armi date all'huomo dalla

dalla natura, con le quali nasce, & le quali, rimanendosi pure l'istesse, può vsare à cose contrarie. percioche se la mano èvnghia, corno, hasta, spada, e finalmente ogn'altra sorte d'armi; & è data, come vediamo, all'huomo dalla natura nel suo nascere; certaméte ella è quelle armi, delle quali parla Aristotele nel luogo sopradetto del primo della Politica. il che non hauendo auertito gl'Interpreti, & gli Espofitori; ne hauendo confiderate le parole addotte da noi del quarto libro delle Parti de gli Animali; si sono à mio parere di gran lunga, per ispiegare il suo senso, discostati dal vero. Hora inreso, che habbiamo quali sieno queste armi, delle quali parla il Filosofo; veggasi di gratia, come ogni cosa corrisponde, & come all'apparire della chiara luce del vero, si dileguano tosto le tenebre di tante difficultà, & dubitationi apportate da gli Espositori. Haueua Aristotele di sopra dimostrato, che l'huomo è per nat ira sommamente inclinato alla Ciuilità: haueua dimostrato, che la Città è cosa naturale: & da questo discorso haueua con molta ragione concluso, che colui, che prin a formò la Città, richiamando gli huomini dalle selue al viner ciuile, fu Autore di sommo bene. La verità della qual conclusione intendendo di far palese; soggiunge, che si come l'huomo riceunta la sua persettione, à cui è prodotto dalla natura (& intende, che sia dicentro buono col mezo del-· la virtu) è migliore di tutti gli altri animali: cosi separato d illa Legge, & dalla sentenza; cioè dal vinere secondo i precetti della Legge, è peggiore di tutti: & intende che diuenga cutti lo col mezo del vitio. percioche, come nel quinto dell'Etica ha dimostrato, le leggi commandano, che si viua secondo le virtù. onde l'hnomo separato dalle Leggi, è anco separato dalle virtù: & per conseguenza ripieno di ogni vitio. ma viuendo l'huomo vita ciuile, viue secondo la Legge, & la Giu-, stitia. che ciò suonano q elle parole più di sotto: Iustitia autem ciuile or est quoddam. enimuero sententia civilis societatis ordo est: sententia autem o, ipsius iuris iudicium. Adurque colui, che su autore di cotal vita, facendo con essa l huomo buono, & congiunto con la Legge, & con la Giustiatia; su autore à lui di sommo bene; non posendo ricever l'huomo maggiorbene, che facendo acquisto della virtu, riceuer la sua vera perfettione.

Si continua l'espositione del detto luogo. Come l'huomo sia migliore, G peggiore di tutti gli altri animali. (ap. 76.

TI Ora perche Aristotele haueua detto, che i huomo separato dalla Legge, & dalla Sentenza, & seguentemente diuenuto ingiusto, stitiam ad iniustum hominem quispiam conferat. vtrunque enim aliquo mo-

, do peius est millies. plura enim mala homo malus, quam bestia perpetra, ret. Il qual luogo dichiara molto bene quello, che hora trattiamo:

,, & nel secondo de' Magni Morali: Enimucro vter plura mala patrauerit, ,, Leo ne aliquis, an Dionysius, siue Phalaris, aut Clearchus, aut aius quis ex

, istis improbis hominibus? An perspicuum est istos? intende in quelto luogo, che cerchiamo di esporre, di rendere di ciò la cagione, cioè perche l'huomo separato dalla Legge, & dalla Giustitia, sia peggiore di tutti gli altri animali. per la qual cosa soggiunge, vsando la particella enim, secondo il suo costume; seuissima enim iniustitia est habens arma, cioè, che crudelissima cosa è l'ingiustitia, che habbia l'armi da poter nuocere, & operare: ma l'hnomo (segue divinamente il Filoofofo) che è prodotto dalla natura per far acq iisto della Prudenza, & della virtù; se per il contrario viuerà senz'esse, & farà acquisto del vitio; altro non diviene, se non vn' ingiustitia armata. perche nasce con l'armi, le quali può vsare à cose contrarie; cioè & bene, & male; & nasce con l'armi, perchenasce con la mano, che à lui è in vece di molt'armi, & di molti aiuti. onde vsandola bene, può far molto bene, & vsandola male, può far molto male: adunque l'huomo diuenendo vna inginstitia armata; sarà peggiore di tutti gli altri animali; &, come conclude Aristotele, maxime iniquum, & agreste: il che era suo proponimento di prouare. & secondo questo sentimento, il quale noi cre diamo esser' il vero, & diritto di quasto luogo, si deono le parole sue far latine in quest i forma: Seuissima enim iniustitia est arme habens, a qui homo prudentia nascitur. de virtuti; arma habens: quibus

in contrarium maxime vii potest. quam ob rem maxime iniquum, & agre-

ragione, che l'huomo nasce alla Prudenza, & alla virtù; si come nel primo della Retorica disse anche, che egli nasce sufficientemente inclinato al vero, & che nella più parte delle cose lo conseguisce: percioche la natura intende sempre il più persetto: onde ha prodotto l'huomo naturalmente atto, & inclinato à sar' acquisto della Prudenza, & della virtù, & de gli habiti dell' intelletto, & in somma di tutte quelle cose, che lo possono render tale, da che segue, che naturalmente anche sia inclinato alla vita Civile, da cui riceue tanta persettione, il che era principale intendimento di Aristotele di confermare in questo luogo. Ne à questa dottrum cioè, che l'huomo naturalmente sia inclinato al vero, al bene, & alla vittà, è contrario

quello, che Aristotele scriue nel decimo dell'Etica, non esser possibile, che la moltitudine sia eccitata, & promossa all'honesto, & al bene dalle parole solamente: & che ella non è atta per natura divbidire alla vergogna, ma al timore: & che vbidisce più tosto alla necessità, & alle pene, che alle persuasioni, & allo honesto: percioche egli intende de gli huomini volgari, & del popolazzo, assuesatto di viuere a' suoi piaceri. onde leggiamo nel sesto della Politica appo l'istesso; name vulgo dissoluta gratior est, quàm temperata vita: & perciò corrotto nella mala consuetudine, come esponendo se stesso, dichiara manisestamente.

Si apportano, & rifiutano alcuni errori del Machiauello intorno all' unclinatione dell'huomo al bene. Si conclude che ne la Prudenzi, ne la virtù, ne la Ragion di Stato possono vsarsi malamente. Cap. 77.

T se questa Filosofia è vera, che l'huomo sia naturalmente in-clinato al bene; sarà non meno empia, che falsa, la filosofia di Nicolò Machiauello: il quale lasciò scritto ne' suoi discorsi sopra Li- C. 3. uio, che gli huomini non operano mai nulla bene, se non per necessità: & che bisogna presupporre totti gl'huomini cattini:& che quini è maggior virtù, doue l'electione ha meno autorità; in che dimostrò di non hauer pure gustati i primi principij della Filosofia Morale insegnata da Aristotele: nella quale se hauesse letto le cose sopradette, & la dissinitione della virtu: & che ella è habito elettiuo; non haurebbe scritto quella pazzia, iui esser maggior virtù, doue è meno elettione; douendosi dire à rincontro da chiunque vuoi sentire con il Maestro, & conil vero, che non può esser virtù, doue non è elettione: & che iui è maggior virtà, doue ha più autorità il luogo d'elettione. Ne haurebbo detto, che tutti gli huomini sono cattiui, & che non operano il bene se non per neceilità. conciosia che essendo l'huomo naturalmente inclinato al bene; non per necessità, & per forza: ma per propria natura, inclinatione, & volontà opera bene: & che perciò bisogna presupporre tutti gli huomini buoni. il che conoscendo Pompeo Magno molto bene; dopò quella famosa impresa de' Corsari, mosso da più vera filosofia, & contraria in tutto a questa del Machiauello, approuara anche, & riceuuta da Plutarcho, come leggiamo nella vita, che egli scriue di lui; fece quella nobile, & generosarisolutione di daz , loro la salure, & condurgli a vita Civile, & honesta: Reputans autem n (dice Plutarcho) hominem natura neque nasci, neque esse indomitum animale

mal, vel ferum: sed efferari, se vitis se prater naturam dederit. consuc-, tudine verò, locorumque, & vita commutationibus cicurari: vel belluas vi-Etus vsu mitioris feritatem, & sauitiam deponere: & quello, che segue. -Hora spiegate le parole d'Aristotele in questa goisa; pare à noi, che cessino tutte le disficultà poste inanzi da gli Espositori: di che, come di cosa da i discorsi fatti disopra manifesta, non diremo altro: aggiungendo solo, che se l'huomo, perche è prudente, ha la mano, & per conseguente l'armi dalla natura, come si è veduto; si potrà facilmente sostenere l'espositione dell'Aretino, che esso huomo per innatam prudentiam, & virtutem armateneat; se intenderemo esser'il senso, che dalla natura habbia l'armi, perche ha detta virtù, & Prudenza: come Aristotele disputando contra Anassagora nel luogo addotto del quarto libro delle Parti de gli Animali, ha dimostrato. conciosia che il stimare, come io vedo hauer fatto alcuni moderni, mossi da questa interpretatione dell'Aretino, che Aristotele qui fauelli della Prudenza. che essichiamano spe, & semine, & vogliono ritrouarsi ne i Finciulli, della quale dicono anche, che si parla nel sesto dell'Etica; è per mio parere lontano da ogni probabilità: come da i paffati ragionamenti facilmente possiamo raccogliere. oltre che questa loro Prudenza, mentre dice cosa, & dono di natura; èl istesso, che la Callidità, & non da lei distinta: come nondimeno questi pensano. Ma hauendo risoluti i tre primi capi proposti da principio; venendo il quarto, & vltimo, diciamo, che da quanto si è discorso, è à nostro parere manifesto. che Aristotele nel primo della Politica, non disse mai, l'huomo potersi seruire della Prudenza, & della virtù à cose contrarie, & in male: & che perciò non può il Principe in modo alcono servirsi della vera. & biona Ragion di Stato in mala parte, conciosia che in tal caso come la Prudenza, & la virtù restano di estertali, così la vera Ragion. di Stato resterebbe distrutta, nè sarebbe più vera, & baona Ragion. di Stato, nè degna di questo nome.

Quello che sia la vitiosa Ragion di Stato. Se il vero Prencipe dee secondo Aristotele hauer riguardo solo al benesitio de' sudditi, non curando il suo proprio. Cap. 78.

A hauendo noi trattato della buona, & della vera Ragion di Stato, & hauendo veduto, che ella non può esser vsata malamente, resta, che alquanto discorriamo della rea: & che mostriamo, che ella su a pieno conosciuta da Aristotele. Intorno à che diciamo

pri-

primieramente, che intesa da noi la buona Ragion di Stato, s'intenderà anche necessariamente la cattina, & i suoi effetti: essendo la disciplina de' contrarij l'ıstessa, & apportando i contrarij cose contrarie, come nel quinto della Politica insegna Aristotele. Ma si è detto, che C. 8. la vera Ragion di Stato è la vera virtù, & Scienza Regia, & che formal'ottimo Principe, & riguarda il benefitio della Republica; hauendo per fine di render sempre migliori i Cittadini; adunque la cattiua Ragion di Stato formarà il Tiranno, & sara vn' Arte, & Scienza Tirannica, tutta dirizzata all vtile proprio di chi la possede. percioche in questo è differente il vero Principe dal Tiranno, come volle Platone nel suo Politico, seguito dal Discepolo nel quarto della Politica; oue cosi di-, ce: Tertium genus est Tyrannid's, que maxime Tirannis esse videtur; que- C.10. S. , que negno est opposita : quam Tyrannidem Monarchiam necesse est : que sine prouocatione in similes, atque meliores omnes imperium tenet; ipsumque ins , suam, non in eorum quibus præest, ptilitatem refert : ac pro nde inuitis im-, perat. Nemo enimingenuus tale imperium sua voluntate ferat. il che con-, fermò nel quinto libro, in quelle parole: Pertinet autem ad Regis offi- C.10.8 , cium cautum, ac providentem esse: vt nec divites iniuria nec populares con-, tumelia afficiantur. Tyrannis, vt sapedictumest, nullam habet boni publici , rationem, praterquam compendy sui gratia. est autem Tyrannicum proposi-, tum voluptas, Regium autem honestas. Intorno à che hò sempre hauuto vn dubbio nell'animo, che mi ha recato non poca molestia. conciosia cosa che se il vero Principe dee riguardare il benefitio de' soggetti, & il ben d'altri, & non hauer cura alcuna di se stesso, & dell' vtile, & commodo proprio: adunque quasi seruo publico viuerà altrui, & vna virtù tant'eccellente, quanto è quella, che forma l'ottimo Principe, à se stessa no haura alcun riguardo: & sara vna cosa più degna fatta per vna men degna: & sarà quello, che dee commandare, satto per quello, che dee vbidire, contra l'ordine della Natura. che in questo sentimento parue che Aristotele ciò prendesse nel terzo della Politica; dicendo che C. 4. l'imperio libero, è per se tutto dirizzato all'vtile, & commodo di coloro, che vbidiscono; per accidente all' vtile, & commodo di coloro, che commandano. non altrimentiche il Gouernator della Naue, mentre prouede alla sicura nauigatione di coloro, che sono in essa; viene anche à prouedere per accidente alla sicura nanigatione di se stesso. Le nondimeno se l'imperio Civile, come pur vogliono i Saui, & di sopra si disse, è sembiante dell'Ererno, & Dinino; si dourà dire, che la Republica, & i Cittadini sieno fatti per l'ottimo Principe, & à lui dirizzati, come à loro principalissi no fine; sicome nell'imperio dell'Vniuerso, ciascuna cola creata, per natura sua propria riguarda il Creatore.

Come per opinion d'Aristotele si debbia rispondere al dubbio sopra posto.
(ap. 79.

C.12. L.

Vanto dubbio toccò, s'io non erro, Aristotele nell'ortauo dell' Etica, & ne diede la risolutione; ò almeno parlò in modo, che non è dissicile à noi di trarla dalle sue parole. oue trattando delle spetie delle Republiche, & dicendo, che le rette, & buone sono tre, Regno, Aristocratia, & Timocratia, detta comunemente Politia; le declinanti, & quasi corruttioni di esse, come contrarie, tre altre; la Tirannide, l'Oligarchia, & la Democratia: & parlando del Remo, & della Tirannide, così dice: Harum autem omnium Regnum est potima. ex censu potestas, deterrima: declinatio d'Regno, Tirannis est. in

y vtraque enim penes vnum summa rerum est potestas. sed plurimum tam inter se different. Tirannis enim suam, Rex eorum, quibus imperat, vtilitatem spectat. Etenim Rex non est, cui sua non satis sunt, quique non omnium honorum copia antecellit. At qui talis est, nihil praterea desiderat. Itaque

, non sua, sed eorum, quibus præest commoda in uebitur, sibique proponet.

Nam qui talis non fuerit, Rex quidem sortitò factus videatur. Soggiungendo, che à questo è contraria la Tirannide: la quale non cerca se non quello, ch'èvtile à lei; & che quindi è maggiormente manifesto, la Tirannide esser fra tutte le spetie de' Gouerni, la più vitiosa: essendo all'ottimo contrario il pessimo. & che dal Regno si degenera, & fa. mutatione nella Tirannide: essendo essa vn vitio della Monarchia: poiche il maluaggio Rè, nonè altro che Tiranno. oue vediamo, che hauendo Aristotele detto, che il Tiranno cerca il commodo proprio, il Rè, & il vero Principe quello de soggetti; quasi volendo occorrere alla difficultà mossa da noi, risponde soggiungendo, che non è Rè quello, à cui non sono bastanti le cose proprie; & che non a: anza gli altri nella copia di tutti i beni: & che chiunque è tale; non ha altra cosa da. desiderare. onde haurà riguardo non al commodo proprio di che non ha mestieri, ma solo à quello di coloro, che soggiacciono all'Imperio dilui: & che quel Rè, che non è tale, è vn Rè fatto a caso, & per sotte, & non vero Rè. Dalla qual risolutione noi cauiamo queste due conclusioni: l'vna che il Rènella perfetta Republica, & per natura. ben disposta, non può, nè dee hauer bisogno di alcuna cosa: essendo à se stesso sufficiente, & à pieno proueduto de beni interni, & esterni; de' beni dell'animo, del corpo, & della fortuna: & che perciò, come tale, non può, nè deue cercar' altro; che il commodo de' soggetti, & de" Cittadini: non hauendo bisogno di affaticarsi intorno al commodo proprio. L'altra conclusione si è, che, se per qual si voglia humano acaccidente, il Rè, & l'ottimo Principe hauesse alcun bisogno; all'hora il commodo, & vtil suo, come tale, dee esser preserito senza alcun. dubbio à quello de' Cittadini. che in questo senso ha detto Aristotele nella Politica (come egli espone se stesso in questo luogo) che il Rè dee riguardare il commodo de' soggetti: cioè presupposto che egli nonhabbia verun bisogno. Nè è d'alcun moniento quello, che si soggiunge, che hauendo il Rè bisogno; sarà fatto à caso, & per sorte, & non per natura. perche questo s'intende quando ogni Rè, & in ogni tempo fosse tale. Habbiamo detto. che il commodo del Rè, come tale, cioècome Rè, dee esser preserito al commodo de' Cittadini, quando ne sia mestieri. percioche noi possiamo considerare il Rè, come Rè, ò come persona particolare; & così il suo commodo. & la medesima distintione hà luogo ne' Cittadini; potendo essi ancora esser considerati come tali, & come persone particolari. & si come venendo in contrasto il bene, & commodo del Rè, con quello de Cittadini, considerati anche tutti insieme; dee esser'anteposto il commodo del Rè al comodoloro, perle ragioni sopradette: essendo egli in virtù, & bonta di gran lunga à essi superiore: & seguentemente il bene, & commodo suo di maggior pregio nella Republica. così se questo commodo sarà. del Rèinquanto Pietro, ò Francesco; doura posporsi à quello de' Cittadini come tali: & all'incontro il commodo del Rè, come persona particolare dour à essere anteposto à quello d'vn particolar Cittadino, cosiderato per se stesso, & non come Cittadino. a' qualifondamenti hauendo riguardo la Ragion di Stato, apporterà in cotali accidenti della Republica quélla provisione, che sarà al giulto, & all'honesto conneniente; & al publico bene. laonde non si dourà dire, che Aristotele nel luogo sopradetto del terzo della Politica, ò altroue, che ne fauel- C 4. 5. II, sia contracio a questa dottrina: mentre asterma, che il commodo del Principe ne viene per accidente. percioche egli suppone il fondamento gia spiegato nell'ottauo dell'Etica: cioè che il Principe non hab- C.12. L. bia bisogno di cosa alcuna.

Che molte sono le specie della vitiosa Ragion di Stato: & come ella fosse nomata da Aristotele. Si espone vn luogo oscuro del quinto della Politica. Cap. 80.

M la cattilla Ragion di Stato è il piacere, & commodo proprio del Principe, & in ion audichi tiene nella Republica il primo luogo-per la qual cosa ella è vu'Arte, & vua Scienza Tirannica di con-

· 28 %

Lib. 5. c. 80. & 18 8. . Semarsi in Stato con questo fine , & si come le forme vitiose della Republica sono molte: così molte sono le spetie della cattina Ragion di Stato; le cui massime, & regole surononel quinto della Politica accennate da Aristotele: mentre tratio del modo di conservar le Republiche. il che altro non è, come di sopra si è auereito, se non trattare della Ragion di Stato. ma ragionò spetialmente il Filosofo di esfa, quando trut ò della conferuatione della Tiranvide: chiamandola Arte in quelle parole, degne molto d'esser considerate in questo proposito: quando dopò l'hauer detto che nella Tirannide si ritrouano i mali dell'Oligarchia, & della Democratia: hauendo ella dall'Oligarchia il proporfi per fine le ricchezze: conciosia che senza esse non porrebbe mantenere le guardie, & gli aiuti, che le bisognano, & vinere a' piaceri; & l'hauer sospetta la moltitudine : il che è cagione di leuar l'armi al Popolo. Parimente il trauagliare, & opprimere la Plebe con varia incommodi, & non volere, che habiti in luoghi più forti della Citta; così soggiunge: Ex populari verò habet bellum gerere cum nobilibus, essan que tum latenter, tum palam interimere, & in exilium mittere, tanquam. Artis anulos; & deminatum impedientes. Ab his enim insidia parari so-, lent, dum quidam corum imperaic volunt, ali feruire recufant. Vnde conof filium natum est, quod Periander Thrasibulo dedit, ot spicas eminentes man tilaret, tanquam simper oporteat prastantieres Cives è medio tollere. Oue è da notare, che quello, che dice il Sepulueda Artis amulos, è nel Te-Ro Greco avinizvos. Hora noi vediamo, che Aristotele dice, la Tirannide participar de mali, & delle imperfettioni dell' Oligarchia, & della Democratia. percioche il proporsi per sine le ricchezze; l'hamer sospetta la moltitudine; & il leuarle l'armi; s'opprimer la Plebe con varie incommodità: non permettere che habiti ne i luoghi più forti della Città; sono cose, che conuengono al gouerno dell' Oligarchia. Mal hauer continua guerra, & contrafto con i Nobili, & virsuofi Cittadini; & il far loro, & di nascosto, & in palese acerbisime persecutioni fino alla morte; il mandargli in essilio; & in somma vsando il scelerato consilgio di Periandro di tagliare le spiche eminenti; il leuar di vita quelli, che nella Republica per la virtu, & valor loro. si dimostrano sopra gli altri riguardenoli; sono cose proprie del gouerno Popolare. Onde ben disse Aristotele nel luogo addotto, che la Tigannide è sopra tutte l'altre spetie di gouerni pernitiola a' soggetti, come composta di due cateine Republiche, & partecipe degli errori, & de' mali di amendue. Ma se noi consideriamo le parole d'Ari-Rotele; nelle quali espone la cagione, perche il Tiranno discaccia, & vecide i buoni, & inobili Cittadini; tosto vedremo, che la cattina Ra-

gion di Stato, viene da lui nominata in questo luogo, Arte del Tiranno di conservarsi in stato: la quale, perche teme, che da Nobili, & Virtuosi Cittadini sia conosciuta; perciò insidiando alla vita loro, come contrarij à cotal'arte sua, & che gli recano impedimento al dominare; & come professori di arte contraria; se gli leua dinanzische questo è quello, che vuol dire la voce antiréxious in questo luogo, & non Contra Machinantes, come hà tradotto l'Interprete Antico; ò, come l'Aretino, Machinatores; & molto meno come il Sepulueda, & il Vittorio, Artis amulos: ouero amulos solamente: ò per vitimo come Dionisio Lambino; I anquam de eadem arte certantes Artisices. conciosia. cosa che il machinare, & conspirare contra la persona del Principe, non si esprime appo Aristotele conquesta voce: oltre che non è sempre vero, che gl'huomini grandi, & riguardeuoli per virtù, & valore nella Republica, tendano insidie alla vita del Tiranno. & molto meno èvero, che essi sieno emuli à lui nell'arte sua, & contrastanti dell' istessa. percioche come buoni, & amatori dell'honesto, non possono dirizzar l'animo ad arte si maluagia: ma l'emulo nell'arte, & colui, che contrasta d'vn'arte medesima : conviene necessariamente che la posseda, & ne faccia professione. Intende dunque Aristotele, come chiaramente dimostra la particella durité xeous, che significa contrarietà; che sieno a rincontro professori d'vn'arte opposta: & perciò odiati dal Tiranno. la qual' arte non può essere se non dirizzata alla Virtu, & all'honesto; si come quella del Tiranno al Vitio.

Quante, & quali sieno le massime secondo Aristotele della vitiosa Kagion di Stato, che corrisponde alla prima spetic di Firannide. Cap. 31.

DI quest' Arte Tirannica dunque, che è la maluagia Ragion di Stato, parla nel luogo sopradetto Aristotele, & pone di esta in tutto (chi ben considera le sue parole) cinquantadue massime, & non trentasette solamente, come hanno raccolti alcuni moderni: le quali MoteCabreuemente non lasciare no qui di raccontare, spetialmente per due tin Tab. cagioni (ancorche nostro proponimento sia di trattare, come si è deto, della Region di Stato solo in generale, senza descendere alle sue litico spetie, & discorrere intorno alle massime; alle quali este si appoggia no) si perche hauendole poste, & spiegate Aristotele, & essendo per la cognitione d'un contrario noto l'altro; verremo à conoscere quali sieno le massime della buon a Region di Stato secondo sui: ò almeno quelle della spetie più persette: si perche si conosce, che Nicolo Machia-

S[ 3

Ralcuni altri, mentre hanno creduto formar' il suo Principe, Ralcuni altri, mentre hanno creduto formar' il Principe, hanno formato il Tiranno: & delle regole, che scriuono, tanto ammirate da gli indotti; non ne hanno apportata alcuna di nucuo: ma sono tutte, ò almeno le più importanti, tolte di peso da questo luogo: & anco da i scritti di Platone, & di Senosonte nel suo Tiranno. auenga che per la poca cognitione della Filosofia Civile, non habbino saputo discernere le buone dalle ree; le Regie dalle Tiranniche, ch'io non voglio già credere, che con singolar essempio di maluagita habbino à studio scelte le cattive, per corromper gli animi de Principi, & auvelenar' il mondo con sì pessima dottrina. Sono dunque le Regole, & Massime della cattiva Ragion di Stato poste da Aristotele nel luogo sopradetto.

Deprimere gli huomini grandi nella Virtù, & che sono in buon concetto del Popolo. Vccider quelli, che sono di grand'animo, & arditi.

3 Non permettere adunanze, ò sieno nel cenare, ò nelle compagnie, 4 ò in qual'altro si voglia modo. Non permettere le discipline, & le

5 lettere. Auerti e particolarmente, & con ogni diligenza, che i Cittadini non operino quelle cose, che sanno sia toro nascere considenza,

6 & animo. Vietare i spessi ragionamenti, & totte quelle adunanze, 7 oue i Cittadinistanno otiosi. Procurare, & ssorzarsi, che essi fra lo-

8 rosieno meno amici, & conoscenti, che sia possibile; percioche la cono-9 scenza genera fra essi maggior sede. Havere spesse, & continue spie

to per tutto. Cercar di saper quello, che faccino, & dicano ciascun Citte tadino. Operare, che i forastieri, che arrivano nella Città, vadino

fempre in luoghi publici: percioche in tal modo non potrà star nasco-

12 sta se haueranno qualche mala intentione. Introdurre nimicitie, & accuse fra Cittadini l'vno contra l'altro, così de gli amici fra loro, come de gli huomini bassi con i Nobili; & de' poueri con i ricchi, & de' ricchi fra loro, & mettergli in somma alle mani l'vno con l'altro.

83 Ridurre i Sudditi in pouertà: acciò oppressi dalle fatiche, & dal bisogno, non resti loro tempo, nè forze da insidiare. il che si fa ne gli agi

ta la moltitudine: come fecero in Egitto con le Piramidi: & i succeffori di Cypselo, & di Pisistrato con fabriche di tempij maranigliosi. il
che pure serue à ridurre in pouertà i sudditi; & a fare che suggano
15-l'otio. A che riguarda anche l'imporre spessitributi, & il tener occu16 pati i popoli in qualche guerra.

Si continua ad annouerare le Massime sopradette. Cap. 82.

87 C Ono di più Massime di questa Ragion di Stato. Non sidarsi sopra tutte le cose de gli amici: conciosia che à loro sopra ogn'altro sia 8 facilissimo di spegnere il Tiranno. Dare alle donne ardire, & licen-19 za di viuere a lor modo, & di andare per le case de' Cittadini. Dar libertà, & far carezze à serui loro: & tutto questo per saper più fa-... colmente i pensieri de' Cittadini: conciosia che nè le donne, nè i serui conspirino mai contra il Tiranno: anzi allettati dalla licenza del 20 viuere, sono contenti del suo gouerno. Hauer'appresso huomini cat. tivi, & adulteri, secondo questo detto. Improbi ad res improbas villes 21 sunt; & secondo quell'altro. Clauus clauo truditur. Non compiacersi della connertatione, & amicitia di huomini grandi, & di animo libe-22 ro. Chiamar' alle cene, & a' piaceri più tosto i forastieri, che i proprij Cittadini: & honorargli, & confidare più in loro. di che dipingendo con molt'altre cose appresso la miseria del Tiranno, disse Hie-, rone appo Senofonte: 1am verò metuere turbam, metuere solitudinem, , metuere sitellitis absentiam, metuere ipsos etiam custodes, ac ne inermes illos velle habere, apud sese, nec armatos videre libenter; an non res est misera? Tum au em, & pregruis potius quam Ciuibus fidere, ac Barbaris potius qua Grecis? Postremo huc compelli, vt pro liberis habere cupias seruos: & ex , seruis cogaris facere liberos? Annon tibi videntur a gumenta, animi terroo, ribus a toniti, perculsique ? Vltimamente perche i fini del Tiranno per conservarsi in stato, sono tre; ad essi si riferirà in ogni sua operatione la mala Ragion di Stato. Il primo, che i sudditi sieno di animo vile, & abiett): percioche coloro, che sono disposti in tal maniera, non tendono insidie al Tiranno. Il secondo, che non habbino fra loro confidenza; conciefia che non prima si conuenga nella ruina del Tiranno, che si trouino alcuni, i quali habbino fra loro confidenza; & quindi auiene, che i Tiranni odiano gli huomini da bene, & cercano loro di nuocere sì acerbamente: hauendo questi come vn'ostacoloall'imperio loro: non folo perche ricufano di vbidire feruilmente: ma perche sono & fra loro confidenti, & con gli altri: nè accusano se stessi, nè g'i altri. Il terzo, & vltimo fine del Tiranno per conseruarsi nel dominio, si è di ridurre i Cittadini in stato tale, che non possano, quando anco vo effero, fargli alcun male. percioche non mouendofi veruno à far quello, che conosce di non potere; non sarà di essi alcuno, che conspiri alla sua ruina. Questi dunque sono i tre fini, a' quali si riferisce la rea Ragion di Stato, & l'Arte del Tiranno: cioè, che nonhabbino i Cittadini confidenza fra lorosche non habbino animo gran-

de: che non habbino forze da poterli nuocere. Et questa Ragion di Stato è propria di quella Tirannide, che, come dice Aristotele, non sodo ètale, ma vuol anche per tale esser conosciuta. per la qual cosa, si come ella è in supremo grado di malitia: così è l'Arte, & la Ragion di - Stato, che l'accompagna. della quale perciò disse Aristotele nel luo-" go sopradetto: Hac igitur, & talia Tyrannica sunt, & Tyrannidem tuentur. quibus tamen nihil improbitatis abest. Et di questa Ragion di Stato parlarono Platone nell'ottano Dialogo della Republica, & Senosonte nel suo Hierone. la quale chiunque vsa, da quanta infelicità sia accompagnato; chiaruffimo essempio ne sono gl'Imperadori Romani, che seguirono dopò il buon' Augusto: i quali caminando nel gouerno con queste Massime, come si raccoglie particolarmente da Cornelio Tacito; in luogo di conservar se stessi lungamente; perdereno con estrema miseria & la vita, & l'Imperio in vn momento Onde ben mostrò Hierone a Simonide appo Senofonte quanto sra grande l'infelicità del Tiranno. Et Platone introducendo molto più vera trasformatione, che non surono quelle della fauolosa Circe; lasciò scritto, che questa Ragion di Stato, quasi vera Circe, trasforma l'huomo in lupo.

Quante, & quali sieno le Massime secondo Aristotele della vitiosa. Ragion di Stato, che corrisponde alla seconda spetie di Tirannide. Cap. 83.

Vn'altra sorte di Tirannide, come pure insegna Aristotele, che L'honestando il male, et coprendolo con la vette del bene, et della virtù; camina per vie contrarie: etvsando Regole, et Massime opposte, cerca di conservarsi. che questo è quello, ch'egli volle dire nel Li.c. Po, principio del fuo discorso. Tirannides duobus modis maxime contraris lit.c.11., conservantur. Et à questa Tiramide conviene per conservarla vn' Aste, et vna Ragion di Stato contraria alla sopradetta. di cui il sondamento è di procurare con ogni forte d'industria, che il gouerno appaia a' riguardanti più di forma Regia, che sia possibile, solo ritenuta quella conditione, et quella proprietà, che come vltima, et formale disferenza, constituisce il Tiranno; cioè di Signoreggiare i Cittadini contra lor voglia. il che leuato, si leua anche la Tirannide. conciosia cosa che Tiranno non può esser quello, al cui imperio volontariamente soggiacciono tutti i Cittadini. che così chiaramente afferma Aristotele in questo lucgo: spiegando insieme il fondamento, à C.11.S., cui s'appoggia questa Ragion di Stato. Nam vt euertendi Regnum vnus 2, modus est, si stat imperium magis Tyrannicum: sic est Tyrannidi salutare,

p, ipsam reddere magis Regiam, pno duntaxat retento, potentiam dico, non so-

" lum volentibus, sed etiam inuitis imperandi: quippe quo amisso, Tyrannis amittitur. Hoc igitur vt stabili fundamento iacto, & conseruato, cateras partim facere debet; partim speciem ostentare, callide regiam administra-, tionem simulans. Che perciò haueua detto di sopra, parlando del Re-, gno. Nam si non volentibus imperet; protinus desinet esse regnum. Tyrannis ,, autem etiam inuitis dominatur. Et le Massime, secondo Aristotele, con le quali, supposto il detto fondamento, procede questa Ragion di Sta-1 to, sono, Mostrar molta cura delle cose del Publico. Et guardarsi 2 dallo spendere, & donare largamente in quelle cose, & à quelle persone, in che si offende, & sdegna la moltitudine: mentre vede esser dato a meretrici, forastieri, & inutili artefici, senza ritegno, quello, che con continue estorsioni riscuote il Tiranno da lei, ch'a fatica con a soltenere moltidisagi può darlo. Voler che si riuedono i conti dell' entrata; acciò sia manifesto, che il danaro riscosso da' Popoli, non si spende, se non vtilmente, & nelle cose necessarie. il che è opera più di 4 buon Padre di famiglia, che di Tiranno. Non leuar le ricchezze, & i danaria' (ittadini, accumulando gran thesoro: che in ogni modo, quando gli ne verrà voglia, hauendo la somma Podestà di tutte le cose; potra spogliarli facilmente di quanto hanno. oltre che occorrendo al Tiranno di far lunghi viaggi; leuerà l'occasione a quelli, che restano alla guardia del Fegno, & del Thesoro, di tentar novità, & 5 mancar difede. Et douendo far viaggio, cor dur seco i Cittadini più 6 potenti, & de qualihauesse sospetto Imporre i tributi con tal destrezza, & anedimento, che paia a tutti, che egli cumuli danari per i bisogni publici, & necessarij: come guerre, od altro, & non per lui; 7. & portarsi in ciò di maniera, ch'egli più testo risomigli vn custode, & & dispensatore de' danari communi, che de' proprij, Non mostrarsi sip perbo, & disficile con i Cittadini: ma più tosso graue.

Si raccontano alcune altre Massime corrispondenti alla sopradetta si etie di Kagion di Stato. Cap. 84.

Sono in oltre Massime di questa Ragion di Stato, Procurar di non generar timore in coloro, che vanno a parlargli: ma più tosto veneratione. ilche non auiene ficilmente a colui, che si rende per le sue to attioni disprezzabile a ciascuno. Astaticarsi, non hauendo le altre virtù, di esser almeno intendente delle cose Pelitiche, & de' Gouerni: & ti di generare tale opinione di se ne' Cittadini. Auertire, che non solo sui, ma tutti i suoi più cari, & domestici, si astengano da far' ingiurie,

et recarvituperij a' sudditi : et che il simile faccino le donne loro an-12 cora. Ne' piaceri del Corpo, & nelle recreationi, portarsi con ogni moderatione; & procurar di generar ne gli animi de' Cittadini opinione di molta temperanza. conciosia che coloro, che sonosobrij, & vigilanti, non danno occasione di esser' assaliti, & disprezzati. il chefanno quelli facilmente, che sono dati al Sonno, & alla Crapula. di che disse Hierone appo Senosonte: Vinolentiam verò, & somnum non. 13 aliter quam insidias habeo suspectas. Le cose della Città, & quanto à gli ornamenti di essa, & quanto ad ogn'altro capo, trattar più tosto come 14 Padre, & Difensore, che Tiranno. Mostrarsi sommamente Religioso. conciosia che i Cittadini non temono di ricever mai ingiurie, & cattini portamenti da huomini tali: quan lo vedono che il Principe 15 sia Religioso, & che habbia il timor di Dio. Honorare gli huomina da bene, & stimati per la virtù loro sopra gli altri; in modo che essi non pensino di esser meglio trattati, & più honorati da'loro proprij 86 Cittadini, quando tutti fossero liberi. Gli honori, gli vtili, i premij distribuir per se medesimo; le pene, & castighi per mezo d'altri suoi. Ministri. di che pure parlando Simonide appo Senosonte, disse: Itas fit protinus, pt in his quod gratiosum est per Principem sit factum: quod ve-17 rò contra, per alios. Hauer riguardo a quel comune auertimento di ogni Monarchia, di non far veruno troppo grande, ò certo farne più d'vno. perche così si osseruano l'vno & l'altro quello che vanno facen-18 do. Et quando pure il bisogno, & lo stato del Principe richiedesse di chiamar' alle Grandezze vn solo; conuiene di non chiamarni coloro, che sono arditi, & di grande, & audace animo: perche tali costumi 19 sono atti in ogni attione à fare delle violenze. Et quando sia bisogno di abassar' alcuno già fatto grande, non leuargh l'autorità tutta in vn tratto: ma à poco, à poco.

## Si continual'istessama ecia. Cap. 85.

Ono parimente Massime a questa istessa ragione appartenenti;
20 Guardarsi da tutte le cose, che apportano ingiuria, & infamia a' Cittadini; ma particolarmente dalle percosse del Corpo, & dall'in21 giuria libidinosa: & ciò spetialmente con gli ambitiosi. Auertire, che pene tali non sieno imposte a Cittàdini: & quando pure bisognasse; mostrare che ciò venga piu tosto per legge, & costume della Patria,
22 che per suo volere, & per disprezzo de' Cittadini. Se si sarà recato alcun pregiuditio nell'honore à qualche Cittadini. Se si sarà recato alcun pregiuditio mell'honore à qualche Cittadini; risarcir questo dan23 no con honori molto maggiori. Guardarsi da certa sorte d'huomini, qua-

i quali non stimano la salute, & la vita loro, pur che vecidano alcuno, 24& ottengano il loro proponimento. Hauersi molto ben cura da quel-8; li, che stimano essere stati da lui offesi, & ingiuriati. Et essendo la Città composta di diverse parti; cioè di ricchi, & di poveri; oprar di modo, che ciascuna di esse stimi di esser conseruata sotto il suo impe-26rio. Et auertire, che l'vna parte non facci ingiuria all'altra. Con-27 ciliarsi gli animi in ogni maniera di coloro, che in ciascuna delle parti sopradette saranno potenti: acciò che possa secondo il bisogno vnirsi l'vna contra l'altra, che hauesse in animo di tentar mutatione, & nouità alcuna, senza esser posto in necessità di dar di mano a' rimedij o-28 diosi: come il dar libertà a' serui, ò leuar l'armi a' Cittadini. Conuersar con i Nobili, & trattar' i bassi, & il Popolo con ogni piaceuolez-2, za. Mostrarsi adorno di buoni costumi, almeno mezo buoni, & in. 30 qualche vitio, che non gli venga fatto, d'astenersene; Mostrarsi almeno non in tutto cartino, & vitioso. In somma sforzarsi di parer'vn buon Principe, & vn Padre di famiglia, & non vn Tiranno: & non vn' assoluto Signore, ma quasi vn Presidente, & Ministro, vinendo moderatamente in ogni cosa, & suggendo gli eccessi, & estremi. il che fara seruendosi delle Massime in tutto contrarie all'altre spiegate di sopra. che così insegna Aristotele nel luogo sopradetto, dicendo: Sunt- C. 12. , que opposita is, que supra diximus, facienda. Queste sono dunque le Masfime, & le Regole della cattina Ragion di Stato - particolarmente di quella spetie, che forma il Tiranno; per le quali facilmente conosceremo le Massime, che conuengono alla vera, & buona Ragion di Stato, che risponde alla forma Regia. fra le quali, ancorche ve ne sieno alcune buone i er se stesse, come si è veduro nelle Regole conuenienti alla seconda sorte di Tirannide: nondimeno, come dirizzate à mal sine; dinengono cattine, & vitiose. Fra queste, chi ben considera, vedra spiegate quelle, che con tanta laude del Machiauello, appresso coloro, che sono per auentura poco inclinati al ben' operare, quasi sue inuentioni, si vanno predicando: come l'ostentare della Religione: il feruirsene per dominare, & similialtre. il che pure non solo ne' luoghi sopradetti; ma nel duodecimo della Metafifica fu espresso da Ari-" stotele con queste parole: Tradita autem si nt quadam à Maiocibus nostris, Tex. 50. , & admodum antiquis, ac in fabula figura posterioribus relicta: quod hi Dij , Sunt, universamque naturam divinum continet. Catera verò fabulose ad mul-

, titudinis persuasionem, & ad legum, ac eius, quod conferat, opportunitatem, n iam allata sunt.

Si ritorna à fauellare della vera, & buona Ragion di Stato. Con quali massime debba spetialmente caminave secondo Aristotele quella spetie di essa, che corrisponde alla forma Regia. Cap. 85.

M A ritornando à parlare della vera, & buona Ragion di Stato:
èchiaro, come si è a certito, che molte Regole poste nella seconda spetie di Tirannide, sono proprie a lei: almeno a quella spetie, che corrisponde al Regno. conciossa che essa emulando la forma Regia, come si è detto; & procurando in apparenza di mostrarsi tale, è posta in necessità di servirsi di molte propositioni convenienti al Gouerno Regio. del quale hauendo Aristotele detto esser proprio fine l'honesto; espone qual sia anche il proprio suo vsticio, così dicendo: Pertinet autem ad Regis officium cautum, ac providentem esse: vt nec divites 2) iniuria, nec populares contumelia afficiantur. il che farà l'ottimo Principe, ottenendo perfettamente il suo intento; quando si servirà delle Regole buone esposte di sopra à buon fine, & vsarà Regole in tutto contrarie a quelle della prima spetie di Tirannide. che perciò dice Aristotele, parlando del Regno quasi ne dia le Regole della Ragion di Stato à lui conveniente; che il governo Regio all'hora si conservarà lungamente, che si conterrà entro i' termini della mediocrità: & che andarà ristringendo la somma autorità sua a meno cose, che sia possibile. conciosia che in tal maniera sarà l'imperio suo men seruile. & i costumi più simili à quelli de' Cittadini, & più piaceuoli, & da con-, citarsi minor inuidia. Et ecco le sue parole: Consecuantur autem ( s. Monarchia) haud dubie, ve pniuerse loquar, ex contrarijs: singulatim però Regna si ad mediocritatem magis reuocentur. Nam quò pauciorum rerum sum. mam potestatem habet, hoc diuturnior est omnis principatus: quoniam ipse , minus funt heriliter imperiofi, moresque aquabiles magis, ac humaniores in-, duunt, & subiectorum inuidiam minus con rabunt. Il qual fondamento supposto per vero, saranno anche le vere Regole, & massime di questa spetie di Ragion di Stato, che fra tutte è la migliore. La prima, che è fondamento di tutte l'altre, effere sommamente Religioso: & mostrarsi tale con ogni studio a' Cittadini; & tali procurare che sieno ancor ess, con tutte le sue forze. La seconda, & principali ssima, vegghiare, & attendere con ogni naggior cura à gli accidenti interni, che possono perturbare la Republica: conciosia che il Regno, meno di tut. te l'altre spetie digouerni, possa esser commosso, & abbattuto dalles cagioni esterne: ma dalle interne nasca a lui ogni pericolo di mutatione. & questo in due maniere, come insegna Aristotele nel quinto del-

, la Politica, così dicendo: Regnum à causis externis on nium minime deleof tun: quare diutius consernatur. sed plurima pernicies intrinsecus existunt; id-, que duobus modis. vno per Regni sociorum seditionem: altero si Reges Ty-, rannice magis imperare conantur; cum plura suo arbitratu, ac grater leges p. gerere velint. Il che come possa ester vero rispetto alla sua perfettione; conciosia che vn corpo ottimamente temperato, non possa; nè debba ragioneuolmente temere dell'interna seditione de gli humori: & ogni são male, come mostra l'esperienza, nasca da cause esterne: per la qual cosa il Regno, come forma sopra tutte l'altre persettissima, & temperatissima, non dourebbe delle cause interne hauer alcun timore, ma solo delle esterne: altra volta sarà lucgo di ragionare. Da queste due Massime necessariamente nascono l'altre: che tutte, chi ben. considera, cauate dal discorso d'Aristotele, arrivano al numero di quaranta. delle quali per hora non dirò altro, sì per non replicare le cose dette; potendosi ageuolmente comprendere da ciascuno; sì anche per imitare Arittotele, a cui parue, che bastasse di esprimere le contrarie: accioche il Principe più facilmente potesse guardarsene. & finalmente perche, come si è au rtito; nestro proponimento è solo di : trattar nel presente discorso della Ragion di Stato in generale, & cercarciò che ella sia, senza venir alle sue spetie, & à spiegar le Regole · , a ciascuna di esse convenienti. Intorno alle quali nondimeno, si co-· me intorno a ciascun'altra, cade questa i nportantissima consideratione, che essendo per il continuo mouimento delle cose humane, come i passati discorsi hanno dimostrato, tanto varia la natura dell'oggetto agibile; elle possono riceuere non piccola varietà: & che perciò per la maggior parte non deono accettars per così certe, che non si stimi, vamato lo stato delle cose, non poter riceuere molta alteratione.

Quanto giouamento rechi à i Principi il caminare secondo le Massime della vera Ragion di Stato. Delle landi de i Signori d'Vrbino. cap. 87.

Tè certa cosa, che i Principi, che si reggono con questa ottima spetie di Ragion di Stato, congiungendosi con strettissimo nodo di amore gli animi de' soggetti; viuono sommamente selici, senza eserci inuidiati. di che, come disse il buon Simonide a Hierone appo Senosonte, non può l'huomo posseder cosa in questa vita mortale, ne più bella, nè più beat i il quale perciò volendo insegnare ad esso Hierone qual sosse la vera Ragion di Stato; disse nel principio del suo ragionamento, che ella non è altro, che vna disciplina, la quale posseduta dal Principe, opera che non solo l'imperio non gli sia ostacolo all'esser

amato: ma che esso in ciò superigli huomini di vita priuata; & ecco le

عام ورسياس

, sue parole. Ego tamen videor mihi posse docere te rationem, qua siat, vt non , solum imperium, nihilofficiat, quo minus a neris, verum eriam binc superes sta-, tum vita prinatum. La qual disciplina, & Ragion di Stato (per non ricercar più lontano, & non per mendicare essempi esterni, oue ne abondanoi proprij) vediamo essere stat i ottimamente appresa, & posta. in vso da i gloriosi Principi della Città d'Vrbino: i quali con il far benefitio à ciascano, conl'aggran lire i virtaosi, & meriteuoli, chiamandogli da tutte le parti del Mondo; con l'abbellire la Città di fabriche, oltre ogni grado di magnificenza riguardeuoli; con il premiar'i buoni, & castigar' i cattini; con il donare liberalissimamente; con l'introdarre, & fauorire le Arti, & le Scienze; con il solleuare la pouertà; con il promouer gl'ingegni secondo le loro inclinationi; procurando commodità a quelto, & a quello di afficicarli, & apprender quelle facoltà, alle quali si rendeuano atti; hanno mostrato a manifesti segni (smantellando infino le fortezze) di conoscer molto bene, che la vera Ragion di Stato, secondo il detto di Simonide, consiste nel far'acquisto dell' amor de Popoli: & che le vere, & inespugnabili fortezze, & i veri, & ine sausti Thesoridel buon Principe sono i cuori de' sudditi. onde hanno sforzato Autori di grandissima fama (ne mica soggetti, ma forastieri, ne' quali non può cader sospetto, che il proprio interesse gli habbia mossi) ad annouerar fra le felicità della mia Patria questa, per principale, che per lungo tempo sia stata dominata da ottimi Signori: & a dire apertamente, che dal Caual Troiano non vscirono mai tanti famosi Heroi, & virtuosi Signori, & Canalieri, quanti in ogni tempo sonovsciti dalla Corte d'Vrbino. Con la qual'Arte, veramente Arte, & Scienza Regia; & vera Ragion di Stato si sono talmente conciliati gli animi de'soggetti, che veruna esterna tempesta quantunque siera, & crudele, & da potentissima mano cominossa, è stata mai bastate à suellere la lor Signoria: & la qual'Arte, con ogn' altra Regia virtù appresso direi, che in somma persettione si ritrouano in V. A. se la modestia. sua, & l'ingenuità mia, che non permettono, scriuendo à lei, ch'io affetti occasioni delle sue laudi; non lo vietassero.

Perche della Ragion di Stato sieno nate contrarie opinioni. Quello, che si debba rispondere à coloro che la biasimano. Quando la Ragion di Stato nou può contrauenire alle Leggi. Cap. 88.

M'A ritornando al nostro ragionamento; se la vera Rugion di Stato è tale, qual da noi di sopra si è dipinta; sarà hormai chia-

sa a ciascuno la cagione (il che per vitimo ne resta a dimostrar di lei) perche di questa rara virtù, ne sieno nate ne gli animi delle genti contrarie opinioni di suprema laude, & di supremo biasimo: come nel secondo libro della sesta propositione si è auertito. Alcuni adunque vedendo ch'ella trapassa molte volte le Leggi humane, & positiue; & che non camina per le vie ordinarie nel gouernare; hanno detto, che la Ragion di Stato è disprezzattice di esse Leggi: & perciò cagione di infiniti mali, & indegna per conseguenza d'hauer luogo fra le virtù attiue: & che postergato l'honesto, & l'vso delle Virtù Morali; no riguarda semon l'vrile, & il piacere di chi gouerna; & che con questa i Principi honestando il male, rendono qualfiuoglia artione loro ragioneuole; contrauenendo sotto il pretesto di essa infin' alle Leggi divine: non che alle humane. A costoro noi rispondiamo secondo il discorso fatto di sopra, che essendo la vera Ragion di Stato come Consultatiua, vera Legislatrice, & vna Legislatrice delle Leggi non scritte: anzi pure vna Legge non scritta del buon Gouerno sopra le Leggi scritte; & superiore in somma per sua natura a tutte le Leggi scritte, ordini, & Decreti della Republica; & à cui per natural sua dignità appartiene la somma podestà delle cose in essa Republica, come a pieno di sopra si è dimostrato: & essendo quella vera Scienza, & Arte Regia, & Politica del Principe, con la quale ne' casi, più importanti si prouede anche sopra le Leggi ordinarie, al commodo, & alla salute publica; non può, nè dee recar' a lei alcun biasimo, che secondo il bisogno tranfgredisca le Leggi, le Consuetudini, & i Coltumi della Città; chiamati da Platone Leggi non scritte, nel suo Politico; conciosia che ciò tu tto siè dimostrato esser suo vero, & necessario vssicio nel Gouerno Cinile; concesso a lei dalla natura imperfetta delle cose agibili: nè quesio è honestare il male, ò contrafare pur'in minima parte alle virtu Morali, & Civili, & transgredir l'honesto: anzi è vn' operare con più alti, & perfetti principij, come si è mostrato, secondo esso honesto, & secondo la Virtù più persettamente: supplendo perciò a quelle cose, oue non arrivano le Leggi scritte, & i precetti vniversali. conciosia che essendo la Ragion di Stato retta ragione, & seguentemente Prudenza, che è il vero Architetto delle opere Civili, & Morali, & delle virtuose operationi; ella non può mai contrasare alla Virtù, & all'honesto in alcuna sua attione.

Chela Ragion di Stato non può contrauenire alla Religione. Qual proportione ella habbia con le Leggi iuili, & humane. Si apporta vn' altra cagione, perche di essa sieno nate contrarie opinioni. Cap. 89.

**5.Tho 1.** 2.9.91. **6.1.6** fc. guent.

M Olto meno può contrauenire alla Religione, & transcendere le Diuine Leggi, come altristima. percioche essendo la vera Ragion di Stato retta ragione; & la retta ragione fondata sopra la ragione, & Legge di Natura; anzi pure l'istessa Legge di Natura; & questa non altro, che vna participatione della Legge Eterna, come Dottori di somma autorità hanno insegnato, & si è detto anche da. noi nel primo Libro; & la Legge Eterna quella ragione in Dio di gouernare tutte le cose dell'Vniuerso (percioche si come la ragione di gouernare nel Principe, ha ragione, & forza di Legge: così la ragione di gouernar le cose in Dio Principe dell'Vniuerso ha ragione di Legge: che si dice poi Eterna, perche la Divina ragione non ha concetto temporale, ma eterno) & essendo la Legge dinina quella, col mezo della qualegli huomini si rendono in modo più alto, & perfetto, partecipi della Legge Eterna, come gl'istessi Dottori hanno dimostrato: non. potrà la Ragion di Stato transcendere le Leggi Diuine nè operare cosa alcuna contra quelle, se non vorrà in vn punto medesimo distruggere, & transcendere se stessa; & operare contra se medesima, & da. le stessa ester discorde: il che non è possibile, che auenga. Oue è da notare, che (come io auiso) ha quasi la medesima proportione la Ragion di Stato con le Leggi scritte Civili, & humane; che la Legge Diuina con la Legge di Natura: percioche si come sù di bisogno oltre la Legge di Natur i participatione dell'Eterna, & côtenuta in alconi precetti comuni della retta ragione, che dirizza l'huomo solo ad vn sine, che non eccede le sue forze naturali; di dar'a lui la Legge Dinina. che lo dirizzi al fine sopranaturale, à cui è prodotto: con il mezo della quale viene l'huomo in modo più nobile, & perfetto à farsi partecipe della Legge eterna, & della retta ragione: onde riguarda, anzi introduce in esso vno stato di maggior perfettione: così, & non altrimenti nel gouerno Politico, che, come tante volte si è detto, è sembiante del Diuino; oltre le Leggi scritte nelle quali si partecipa la retta ragione in vn modo comune, & imperfetto per la natura imperfetta delle cose agibili: per le quali perciò non si possono dal Gouernatore condurre i Cittadini, se non ad vn grado imperfettissimo (per così dire) di Felicità: ne si può da esso, se non con modo molto impersetto, attendere alla salute, & alla conservatione loro: così (dico) nel gouer-

no Politico su necessario di dar' vn'altra Legge, per mezo della quale participando chi gouerna della retta ragione più perfettamente, & altamente; potesse, supplendo à i difetti già esposti, condurre se stesso, & i Cittadini quasi à più alto, & persetto fine, alla selicità persetta, alla salute, & conseruatione publica, & alla perpetuatione del dominare. Ma per vn'altra ragione ancora non può la vera Ragion di Stato transgredire la Divina Legge. percioche essendo ella parte della Prudenza Politica; & la Legge Diuina la vera Sapienza; è vsficio della Prudenza Politica (come a suo luogo si è veduto) d'introdurre, & conseruare nella Città essa Sapienza, & di commandare non à lei, ma per sua cagione: onde non può, nè dee contrafare à gli ordini suoi. L'altra cagione, per la quale si sono generate opinioni contrarie della Ragion di Stato nell'animo di alcuni; hà origine, s'io non erro, della falsa, & cattina Ragion di Stato: secondo la quale, come raccogliamo dall'Historie, hauendo molti operate cose sceleratissime, & calpestando l'honesto, & la Religione, contrauenuto ad ogni Legge Divina, & Humana; si è creduto da molti, che non possa darsi Ragione di Stato, che non si dia, & conceda insieme nel Gouerno Civile questa abomineuole & scelerata licenza. il che si come è falso; così è manifesto, che ciò non dee alla vera Ragion di Stato giustamete recar'alcun biasimo.

Che alla Ragion di Stato, non solo non è lecito di operar' il male semplicemente: ma nè anche d'operarlo à sine di qualche bene. Si tratta la questione, se si possa à buon sine operar cose vitiose. Cap. 90.

M dirà alcuno, dato ch'alla vera Ragion di Stato non sia lecito di operar' il male per cagione dell'istesso male; non sarà egli lecito almeno à lei di operarlo per cagione di qualche bene? il che non pare che possa esser negato da coloro, che haueranno letto appresso Platone nel secondo delle sue Leggi, esser lecito al buon Legislatore di mentire per recar' vtile a i Gionani: & appo Eustratio Espositor di Aristotele così graue, ne' suoi Commentarij sopra le Morali, esser lecito per insidiar' il Tiranno, di commettere l'adulterio. Rispondiamo, che sono stati alcuni di molta sama a tempi nostri, i quali toccando questo dubbio, hanno detto, che tutti gli Antichi Filososi si diede-sett. 1.60 ro a credere, scossandosi in cio di gran lunga dalla vera Theologia; 50 non solo la menzogna detta a sine di gionare esser lecita, & sodenole, nominata da essi menzogna materiale; ma l'altre cose ancora vitiose. & cattine potersi operare a buon sine, con somma laude: come quelli,

Tt

che

chestimarono quel mule in quanto è dirizzato al bene, spogliarsi la. propria sua imperfettione, & trasformarsi nella natura del bene. Et adducono in testimonio l'autorità d'Eustratio, che sepra il secondo " dell'Etica lascio scritto: Neque moueri quispiam debet, si quandoque in-, cidit, vi adulteria quadam lande digna effe videantur: quem adn.cdum si quis 6. cum Tiranni vxore rem habeat, eaque ratione ad Tirarnum interficiendum. Patriamque liberandam sibi viam patefaciat. non enim adulterium existiman-, dum. la quale sentenza io trouo replicata dall'istesso Autore altre volte. percioche della bugia in particolare egli lasciò scritto sopra il se-Super c. ,, Its libro. Potest eni n iliquando de falso quispi im recte consultare, vt dedi-9. ta opera mentiatur: vel apud inimicum, quò in errorem ipsim inducat vel apud , amicum, quò eum à male aliquo, & calamitate eripiat, ac liberet. Et questa Filosofia si può dire, che per auentura seguisse Polybio nel secondo li-, bro delle sue Hiltorie, quando scrisse: Quod si proditorem Patria, aut Ty-, rannum quispiam obtruncarit, non ab omnibus laudabitur? ita in omni re finis, & intentio hominis spectari debet. la quale opinione pare approuata dall'autorità d'Aristotele nel settimo della Politica, oue così fauella: C.14. S. ,, Caterum imperata quadam non operibus differunt, sed fine. itaque multa. , , qua seruilia opera esse videntur honeste ab ingenuis adoloscentibus obeuntur. ,, actioens enim honesti, & inhonesti discrimine, non tam per se, quam ex sine a, distinguuntur, cuius gratia fiunt. Percioche se le humane actioni si deono dire honeste, & inhoneste dal fine, per cui sono operate, & non per se stesse; adunque l'adulterio, & simili attioni operate à buono, & honesto fine saranno honeste: & se tali; saranno anche necessariamente lecite. Il che si conferma con la dottrina de' Scrittori di somma autorità: anzi pure dalla commune sentenza de' Saui: i quali dicono, che le attioni humane riceuono forma dal fine. Onde Santo Agostino nel 35 libro de Moribus Ecclesia, secundum quod finis est culpabilis, rel laudabilis; , secundum hoc sunt opera nostra culpabilia, rellaudabilia. Et Boetio sopra il C. I.

, terzo della Topica: Cuius finis bonus est, ipfum quoque bonum est: & cuius

finis ma us est, ipsum quoque malum est.

## Quello che sentisse Aristotele intorno alla detta questione. Cap. 91.

Ondimeno, s'io deuo dir liberamente quel ch'io sento, non tro-uo in Aristotele que sta dottrira. il quale nel secondo dell'I tica lusció scritto chiaramente, che non tutti g'i affetti, & le attior i humane C. 6. L. ammettono la mediocrità, & pellono du enir brone: ma che ve ne sono alcune, le quali, come appare dal nome istesso, hanno per natura talmente congiunta la malitia, che per veruna circonstanza possono trasfer-

trasformarsi nel bene, & nella virtù: & nomina espressamente l'adul-, terio. Verim (dice egli) non omnis actio, nec omnis perturbacio mediocri-, tatem recipit. Sunt enim quadam quorum nominibus statim vitium est im-, plicaium. vt maleuolentia latans alieno malo, impudentia, inuidentia; & in , actionibus adulterium, furtum, cades . Hac enim omnia, & qua sunt buit s 3, generis, sic appellantur, quod ipsamala sint, non eorum immoderationes, aut paucitates. Nunquam igitur fieri potest, vt in his recte fiat, sed semper 3, peccatur: neque in talibus recte, ac non recte faciendi vis in eo posita est, ve cum qua, & quotempore, & quomodo adulterium facere oporteat, animac-, uertatur: sed simpliciter, & abselute quid vis horum admittere, peccare esto Ecco che dell'adulterio dice in spetie, che sempre opera vitiosamente chiungre lo commetre, & non mai secondo la virtu: & pone le circonstanze: intendendo per queste tre, che esprimono la persona, il tempo, & il modo; le altre ancora, che tralascia; & per conseguenza quella del fine. & l'istesso si dee intendere dell'altre simili attioni. La onde non sarà vero, che per vecider'il Tiranno, si possa commettere l'adulterio, come stimò Eustratio, senza errare, & senza operare vitiosamente: nè la glosa sua, come è manifesto, può hauer suogo: cioè, che questi non sono da stimarsi adulterij: & che Aristotele non intende qui parlar di essi. Quindi Giouanni Maggiore famosissimo Theologo ne' suoi Commentarij sopra il secondo dell'Etica, dice, che colui, che dorme con la Moglie del Tiranno per veciderlo; pecca, & commette il vero adulterio. & inanzi a lui il medesimo affermò Burleo nell'espositione pure di questo suogo. Et quanto alla bugia è comune dottrina de Theologi nel terzo delle Sentenze, conforme à quella di Sant'Agostino nel libro de Mendacio, che ella uon possa, nè debba dirsi per niun rispetto: & che veruna circonstanza, nè meno quella del fine, può scusar dal peccato. secondo quel detto delle sacre lettere, che non sunt facienda mala, vi eueniant bona. dalla cui autorità mosso il dottissimo Gaetano disse ne' suoi Commentarij sopra la terza parte della Somma, che acius malus ex suo genere non potest recte sieri ex adiuncto bono fine. & concludono in somma i Theologi, che quello, 37 er.8 che è intrinsecè, & ex suo genere malum ( per vsar'i termini delle schole ) il che B irleo nel secondo dell'Etica domandò malum in primo modo; & Aristotele par che domandi coniuntium, velipso nomine, & implicatum cum malitia: & ipsum malum, non ipsius excessus. & defettus: diciamo noi più chiaramente per se, & ex sua na: ura malum: non può per ni na circonstanza, per niuna cagione diuenit buono: & non deco operarsi per qual si voglia rispetto: & qui prendo le circonstanze latgamente, in quanto che non solo significano accidente; ma in quan-

\$ Tho.1. 2. q. 18. 4.5. ad 4

6.1.

to ancora, che possono significare, & diuenire disserenze essentiali dell'oggetto, specificando l'atto morale, sicome Dottori grandissimi hanno insegnato.

Si continua la medesima materia. Si espone un luogo del settimo della Politica. Cap. 92.

D Erciò il grandissimo Aristotele nel terzo dell'Etica, quando tratto delle attioni miste, dono l'hauere altamente dibitato, se quelle attionissi debbanostimare spontanee, è inuite, le quali si fanno per timore di maggior male, ò per cagione dell'honesto: come, per atto di essempio, se alcun Tiranno, nelle cui mani sia riposta la vita del Padre, & de' Figliuoli, commanda che si facci alcuna cosa brutta, & vitiosa; minacciando la morte de' suoi, se ella non si farà; Rispon-, de divinamente in questa forma: Iam verò intalibus actionibus homines interdum landibus effecuntur, cum magnarum, atque honestarum rerum. e, causa turpitudinem, aut melestiam aliquam subierint, ac pertulerint, quod , si aliter faciant, vituperantur: soggiangendo, che il soffrire cose bruttissime per cagione di cosa, che non sia honesta, è atto di huomo cattiuo, & vitioso: & che sono anche alcune altre cose, le quali operando, non conseguiamo laude; ma più tosto meritiamo perdono. il che auiene quando facciamo quelle cose, che non debbiamo, spinti da tali accidenti, che auanzano la natura humana, & che veruno sopportarebbe. che nondimeno sono alcune cose, le quali non debbiamo operare per qual si voglia necessità; ma più tosto patire ogni tranaglio più graue, & la morte istessa. essendo degne di riso quelle cose, che indussero Alemeone appresso Euripide ad ammazzar sua Madre. One è da notare, che à studio muta il verbo agere, nel verbo subire, & perferre: & non disse assolutamente, che per timor di maggior male, ò per conseguir maggior bene, & a fine dell honesto: come per essempio, per saluar la Patria, debbiamo operar cose di lor natura vitiose, & biasimeuoli: ma piu tosto sostenere con sorte animo cose, che al nostro corpo recano dolore, & vergogna: come battiture, & cose simili; il che è molto differente. aggiungendo anche essere alcune attioni che I huomo non dee fare sforzato da qual si voglia.

necessità: ma più tosto eleggere vna gloriosa morte, & di patire qualunque più grave tormento. Et quanto al luogo del settimo della-Politica, degno di molta consideratione in questa materia; non-

volendo io intrare hora à discorrere, come s'intenda, che le attioni humane riceuono specie, & sorma; bontà, & malitia dal sine, per

C. 14.

effer questione molto difficile, & truttata da Theologicon molte difficultà; & che richiederebbe molta lunghezza; dirò solo, che Aristotele in quel luogo non dice, che tutte le cose commandate, ò diciamo entre le attioni, riccuono disserenza rispetto al fine: madice, quedam, il che non è di peca importanza; & è forse posto per dimostrasne, che vi sono cose, coè le vitiose ex suo genere, le quali ricenono la disferenza, operibus, & non ex fine. & la comune propositione, che soggiunge per confermat questo detto, non contiene assolutamente, che le attioni humane si distinguono per il fine, rispetto alla malitia, & la bonta: ma che ricenono distintione più dal fine, che considerate in se stesse. il che è molto disterente, & non ripugna à quanto si è da noi affermato di sopra per vero: & ciò ha detto Aristotele, perche quelle attioni, che per loro medesime sono buone; dirizzate à mal sine, divengono cattive: & le cattive dirizzate à buon fine, perdono alquato della mahtia loro: come alcuni Theologi di gran fama a' tem- Medina pi nostri hanno dimostrato.

1.2.9.19 Supera.7

Si tratta pure dell'istessa materia, & si risolue secondo il parere di Aristotele, & di Platone. Cap. 93.

NE perciò segue, che quelle cose; che di natura loro sono catti-ue, non siano sempre tali, avenga che a buon fine dirizzate. diche la rugione si è, come insegna S in Thomaso, perche, bonum cau 1.2 q. 3 satur ex integra causa. onde le attioni h mane non si possono dir sem- art. 40 in plicemente, & assolutamente brone, se non vi concorrono tutti i corp. & gradi di bontà, che à loro si ricercano: che, secondo San Thomaso ad 30 sono quattro, cioè, rispetto al genere, alla spetie, alle circonstanze, & al fine. per la qual cosa l'attione cattica, & vitiosa dirizzata à buon fine, auenga che habbia quesso grado di bene rispetto al fine: mancando nondirreno di quell'altro grado, che si considera rispetto à se stelsa, & che directe dall'oggetto, & si dice, come egli nota, bonum ex genere; non si dourà dir sen plicemente buona, ma cat- 1 2.9.18 tiua, & vitiofa. conciosa che ogni disetto singolare cagioni il male: art 2. in la doue il bene, come si è detto, ha sua origine solamente da cau-corto sa intiera, cioè dal concorso di tutte le cagioni, che sono necessarie per formarlo. da che habbiamo anche la risposta alle autorità addotte di Boetio, & di Sant'Agostino & habbiamo insieme la ragione (cosa per certo degna di marauiglia) perche vna cosa buona dirizzata a mal fine, divenga cattina; tutto che vna cattina dirizzata. 2 buon fine non possa buona diuenire. Non sarà dunque verò, che Arillo-

Aristotele habbia voluto, che si possano, senza commetter' errore. operar cose di lor natura vitiose per alcuno honesto fine. Et se vogliamo con la bocca di Platone intorno a ciò ragionare; oltre che egli nel Critone, oue tratta de eo quod agendum; conclude per mezo di Socrate, che si deono sostener tutte le pene del Mondo, prima che deuiar' vn minimo punto dal retto, & dalla ragione: chi ben considera le sue parole nel terzo Dialogo della Republica, & nel secondo delle Leggi, vedrà ch'egli riceue due sorti di bugie solamente: l'vna rispetto a' nemici; & queste sono l'insidie, che sono lecite, come vedremo di sotto: l'altra rispetto a' Cittadini, inquanto si narrano da Legislatori, & da Magistrati alcune cose fuolose, col mezo delle quali si genera, & eccita ne gli animi de' Cittadini qualche virtuoso affetto. che così dice egli, esponendo chiaramente se stesso, nel secondo delle Leg-2 gi. ATH Esto. At enim Sidonis fabulailla, & si nibil verisimilitudi-» nis habuit; facile nihilominus persuasit : aliaque permulta similiter. G L. , Oue nam? ATH. Quod à dentibus quondam satis armatimilites nati sint. . Mignum enim id Legislatori exemplum est , posse animis luuenum quodcun-, que velit, persuadere. Quapropter nihil aliud scrutari debet, quam quibus " rebus persuasione acceptis, maximum bonum conferat Ciuitati: ad .dque om-» ni incumbere studio, vi Ciuitas valuersa de his rebus valum, atque idemo , quam maxime, ac semper in cantibus, fabulis, & omni sermone decantet." » Equidem ita sentio. Et queste sono quelle sorti di bugie, che concede Platone à gli huomini publici nel terzo della Republica. il quale dopò l'hauer mostrato quante bugie si dicono da' Poeti, & quante cose si fingono, che lette, & vdite da' Cittadini, introducono in essi esfetti » vitiosi; così conclude: Quin etiam pluris facienda veritas est. Si enim. , reste paulò ante dicebamus, Dis inutile est mendacium, hominibus autemo » pro medicamento est ville. Quare publicis Medicis concedendum, prinatis » autem hominibus minime attingendum. Patet igitur Rempublicam admini. 5) Strantibus pracipue si quibus alus mentiri licet, vel hostium, vel Cinium. 9, causa ad communem Ciuitatis vilitatem; Reliquis autem à mendacio abstinendum. aggiungendo esser maggior errore se alcun priuato dirà bugie al Principe, che se l'ammalato, ò quello che impara gli esserciti del Corpo, le dicessero al Medico, & al Gimnastico: ò se quelli, che sono nelle naui, occultatsero il vero al Gouernatore di essa nelle cose, che appartengono alla salute loro: & che perciò se si ritrouarà alcuno Artefice nella Città, che dica bugie, ò sia Medico, ò Indouino, ò Legnaiuolo, dee punirsi seueramente, come quello, che introducanella Città, & nella Republica cosa tale, da cui in breue sia per se-

gaire la sommersione, & la ruina di essa. Nel qual luogo noi leggia-

mo ancora chiaramente vietata la bugia a' particolari fra loro. On le non sò come Marsilio Ficino habbia potuto dire nell'Argomento: Licet autem Gubernatoribus interdum vii mendacio salutis publice gratia: e priuato quandoque erga priuatum solum gratia mali cuiusdam grauissimi deuitandi.

Q ali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali no. Se si possa mancare della promessa. Cap. 94.

T Ora tornando or de partimmo; se le cose per se stesse, & diloronatura catture, & vittose non sono da operarsi per verunacagione, nè possono rendersi buone per alcuna circonstanza; è chiaro, che per Ragion di Stato non sara concesso di operare cose vitiose anche per buon fine: & che in somma non sarà lecito a lei sottoqual si voglia pretesto, & per qual si voglia sine operare quelle cose, che s no per se, & secondo la natura loro vitiose, & cattiue. Ne perciò ristringiamo noi i suoi confini, che di sopra habbiamo detto esser così ampli conciosia che essendo molte cose, le quali possono essere & per il fine, al quale si operano, & per le persone, che le operano, & peraltre circonstanze, è buone, o cattine; come per essempio, l'vecidere vn' huomo, il mancare della promessa, l'operare molte cose, che nell'apparenza loro si dimostrano cattive, & biasimevoli; come il contrafare alle Leggi scritte, & alle consuetudini, & costumidella Republica: in queste tili cose, hauendo la vera Ragion di Stato il mero, & assoluto imperio, ergendosi quasi cosa Divina, sopra le ordinarie Regole Legali, & Politiche; & di gran lunga à loto superiore; mostra quelle cose esser dirittamente operate, che secondo le Regole appaiono essere manischamente empie, & ingiuste. onde non sa lecite le cose, che non sono lecite per lor natura; come da molti si crede poco intendenti della natura sua ma quelle, che secondo le sopradette Regele non sono lecite; dimostra & insegna, guidata da più alti principij, estere veramente lecite per più alta, & vera Regola, & Ragione. di che essempione sia à noi, che il rendere il Deposito, è opera dounta, & di giustitia, secondo l'obligo, & la promessa fatta: nondimeno se colui, che lo ridomanda, vuol servirsene in danno della Republica, con solo non si sa cosa ir giusta, se non si restituisce: ma è somma ir giustitia il restituir'a. Et cor questo fondamento si può forsi dire, che molti Principi mossi da vera. Ragion di Stato habbiro mancato delle promesse, & alle conventioni fatte nelle Leghe: conciosia che elle ritornavano oss. ruate in rui2. 2. q. 88. a.3. ad I. 2. 2. q. 110.a.3 ad 5. 2.p.sum. tit.10.c. na della Republica. Onde, se bene il mantener la sede, & sa promessa è di ragion naturale, come assermano i Theologi: non si può nondimeno dire, che alcuno manchi della promessa satta: come nota San Thomaso nella Somma, ricenuto da Sant' Antonino, se variate, & mutate le conditioni delle persone, & de'negotij; lo stato della cosa ne inuita à più sano consiglio. & risolatione per la salute publica: douendosi seruar la promessa, intese sempre le debite conditioni: & quando tutte le cose rimangono salde, & senza alcuna varietà, & mutatione. Et certamente, che se non osseruar' il patto di restituire il suo ad alcuno, è lecito per salute del ben publico, come vogliono i Filososi, & i Theologi; sarà molto maggiormente lecito di non seruarlo in dar le cose proprie, & spetialmente le publiche in danno proprio.

Si apportano in confermatione delle cose dette alcuni luoghi di Polybio, & si considerano. Cap. 95.

Vindi Polybio Autor grauissimo, non solo non biasima, ma pa-re, che più tosto laudi nel primo libro Hierone Siracusano: re, che più tosto laudi nel primo libro Hierone Siracusano: dicendo ciò essere stato cagione della sua felicità: & nominandolo soprat uti chiarissimo, & felicissimo essecutore de' suoi consigli: perche mancando alla confederatione fatta con Cartaginesi, & quelli abbandonando per salute del suo Regno; si riuolgesse alla pro-, tettione de' Romani vincitori. Interea temporis (dice egli) Hieron ob-, latam sibi opportunitatem ratus ad expellendos, fugandosque è Sicilia Bar-, baros, qui Mossanam tenebant; percusso cum Carthaginensibus fædere, Sy-, racusis profectus. & non molto dopò. Hieron cum iam Sicilia populos , cecidisse animis cerneret, & simul Romani Exercitus multitudinem, ac vi->> res adauctas; tutius sibi fore ratus Komanorum, quam Carthaginensium , partes sectari: Legatos ad Consules mittit, qui de pace, atque amicitia tra-3, Etarent. Romani, quod Carthaginenses undique maria tenentes cernebant: 3, & ne aliquando intercludi commeatus possent, verebantur: commodissimam , fore huic rei Hieronis amicitiam rati, &c. & poco dopo. Hieron Kex iams 3, sub Romanonum tutela sponte constitutus, auxilys, & commeatibus, quotics necessarium fuit, Populo Romano abunde subministratis, reliquum atatis 2, sua felicissimus Gracorum omnium, fortuna issimusque perceit. etenim hic , mihi inter cateros clarissimus videtur faisse, & consilijs suis omnibus diri fe-, liciter vsus tum publicis, tum prinaris in rebus. Le quali cose non haurebbe detro Polybio se hauesse stimato quest'attione per biasimeuole in Hierone: cui tanto haueua anche da principio celebrato in quelle

parole: Duces sibi creauere Artemidorum, & eum, qui postea rex suit e, Hieronem, admodum quidem adoloscentem; sed ita vinuersis natura, atque ingenij dotibus ornatum, vt nihil sibi regium prater regnum deesse videres cur. Ma che la Ragion di Stato, giudicando con occhio più diritto, concero mostri esser lecite molte cose, che nell'apparenza loro paiono accompagnate da somma ingiustitia; essempio chiaro ne sia l'occidere il nemico con insidie, & inganni. Intorno à che intendiamo discortere alquanto, come di materia, che abbraccia molti capi dependenti dalla Ragion di Stato; & perciò molto congiunta al Trattato di esse.

Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose incorno all'Arte Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.

Dunque primieramente da sapere, sacendoci da più alto prin-cipio, che l'Arte Militare, come nel terzo libro si disse, è serua-& ministra per opinione d'Aristotele, & di Platone della Prudenza-Politica; & perciò ad essa sottoposta, & in particolare alla Ragion di Stato; comequella, che essendo la parte Consultativa della Pruden-22 Politica, & fra le parti della Consultativa principalissima: suo visitio è di risoluere le cose della Guerra, della Pace, della Tregua, & fraqueste le più importanti; & il modo di maneggiarle: per la qual cosa non sarà anche da seguire l'opinione di coloro, che stimarono la Ragion di Guerra esser parte della Ragion di Stato. E in oltre da. sapere che la Ragion di Guerra (s'io non sono ingannato) ha quella proportione con l'Arte Militare, che la Ragion di Stato, con la Prudenza Politica: con l'essercito, & con le battaglie ha quella proportione, che ha essa Ragion di Stato con la Città, & con la Republica: & che perciò, la Ragion di Guerra non è (propriamente parlando) il modo di eleggere, & essercitare i soldati nuoui, ò di formare, & ammaestrare vn'Essercito, detto ordinariamente per auentura disciplina, & Arte Militare: di che tratrò Vegetio nel secondo libro. Ne meno dice, ò fignifica quella confideratione, che si suole hauere intorno alla Guerra, prima che s'imprenda, se ella è giusta, & lecita, ò nò: il che è vflitio più del Politico, & del Theologo, che del Capitano dell'effercito. la quale consideratione non appartiene anco aquello, (come alcuni hanno stimato) che da Cesare, ò da Liuio si domanda Bus belli: conciosia che il ius belli appò costoro (che preso alquanto più largamente nel Decreto, vien detto con il testimonio d'Isidoro, EMS

Lus militare) presupponendo già la Guerra in essere, si stende à consis

derare due cose sole ; s'10 non erro; cioè quello, che secondo le Regole dell'i disciplina Militare conuenga di operare, mentre dura la Guerra, al perito Capitano del combattere; & quello, che ad esso sia lecito difure contra gl'inimici, & mentre combatte, & dopò che gli ha vinti: il che io stimo esser principalissimo viticio del Giusto di Gnerra. & inquesto vitimo senso disse Ariouisto appresso Cesare nel secondo , libro de Bello Gallico: Stipendium capere sure belli, quod victores victis im-" ponere consueuerint: & nel libro settimo egli medesimo: afar nunciis ad Ciuitatem Aeduorum missis, qui suo beneficio conservatos docerent, quos iure belli interficere potuisset; & il buon Camillo appresso Liuio: Nons ad similem tui, nec populum, nec Imperatorem scelestus ipse cum scelesti mune e venisti. Nobis cum Faliscis, que pacto sit humano, societas non est: quam ingenerauit natura, ptrisque est, eritque sunt & belli, sicut & pacis, iura: iusteque & non minus, quam fortiver, didicimus gerere. Arma habemus non aduersum eam atatem; cui etiam captis prbibus parcitur; sed aduersus armatos, & ipsos, qui nec lassi, nec lacessiti à nobis, castra Romana ad Veios oppugnarunt. Eostu, quantum in te fuit, nouo scelere vicistiz ego Romanis Artibus, virt te, opere, armis, sicut Veios vincan. Dal qual luogo habbiamo anche affai chiaramente, che quello, che noi diciamo Ius belli, non può, nè deue contrauenire alla Ragion di Natura, come alcuni hanno pensaro: dicendo Liuio per bocca di Camillo, che quella società, che ha generata la Natura, cioè l'istessa Ragion di Natura, deue rimaner salda, & inniolabile iure belli, anco nella guerra. & nell'istesso sentimento disse Marcello nel Senato di Roma, diffendendo le cose fatte da lui, contra Siracusani: Sed non quid ego , fecerim, in disquisitionem venit; quem quisquid in host bus feci, ius belli de-, fendit, &c. & appresso. Qua autem singulis victor aut ademi, aut dedi, cum belli iure, tum ex cuiusque merito satis scio me fecisse.

Quello, che veramente sia Ragion di Guerra, & che proportione habbia con la Ragion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Vegetio. Cap. 97.

D' meno fignifica la Ragion di Guerra questo ius belli, di cui habbiamo parlato: ma à tutte le cose sopradette di gran lunga superiore, dice vn' arte, vna dottrina, vna disciplina di terminare vittoriosamente le battaglie, con somma laude del vincitore. laonde riguarda due cose, la consèruatione, & salute dell' Essercito proprio, & la distruttione dell' Essercito nemico: il che altro non è, che la Vit-

Poria: à cui, come à vero fine, & felicità dell'Essercito, riguarda la Ragione di Guerra, tutta fondata sù la virtù, & eccellenza del consiglio (onde diciamo anco configlio, & configlier di guerra) non altrimente, che si sia detto da noi, la Ragion di Stato tutta appoggiata. al configlio, & alla Consultativa, ester con questo meza cagione della laude, del sommo bene, & della felicità della Republica. il che confiderato da Polibio, non men famoso Filosofo, che Historico, lodando Xantippo Lacedemone, & in esso il consiglio con il testimonio d'Euripide, & la Consultativa; disse di lui, come di ottimo posseditore dalla Ragion di Guerra: Praterea quod olim ab Euripide sapientissime dictum ferter; unicum rectum consilium magnam militum mani m vincere, hoc tempore ex issdem operibus sidem acceperit. Siquidem unus homo, atque , vna sententia multitudinem, qua antea inuicta semper, atque insuperabilis 9, fuerat, vicit, si perauitque, ac profligatam vibem, & collapsos tot virorum animos instaurauit, atque erexit. Et di questa Ragion di Guerra ( per quello, che à me ne pare) trattò Vegetio nel terzo libro, chiamandola con acconcio nome, Ars praliorum, & Doctrina, Disciplina, & Peritia Praliorum: facendola diversa dalla virtù, & felicità de' soldati nelle battaglie, detta da lui, Res Militaris. la quale Ragion di Guerra, vuole che hauesse sua origine da i Lacedemoni, & della quale ben' instituiti Xantippo, & Annibale, stima che l'vno la già vinta Republica di Chartagine perciò rendesse vincitrice: l'altro tante volte rimanesse vittorioso contra Romani: & la quale possiamo anche dire, che sia gli altri possedessero ottimamente Fabio Massimo, Cesare, & Sertorio. Et ecco le parole di Vegetio degne di molta consideratione in. , questa materia: Athenienses, & Lacidamones, ac Macedonas rerun poli-, tos priscitestantur annales. unde apud Athenienses non solum bell care:; sid etiam diuers rum artium viguit industria. Lacedamonijs autem suit pracipua cur. bellorum. primi namque experimenta pugnarum de euentibus collegentes, artem praliorum scripsisse firmantur vsque eò, vt rem militarem, qua virtute, solaq. felicitate creditur contineri, ad disciplina, peritizg. studia reuocarent: ,, ac magistros armorum, quos tacticos appellauerunt, inuentutem suam vsum, , varietatema. pugnandi praciperent edoceri. & poco dopo. Quantum at tem in praly's Lacedamoniorum profuerit, pt omittam catera, Xantippi declaratur exemplo: qui Attilium Regulum, Romanumq. Exercitum sape victorem cum arthaginenfibus non virtute. sed artis solo fere auxilio prostratis exercitilus, , capit, ac domuit; pnoq. congressutriumphans bellum omne confecit. Nec minus Annibal petiturus Italiam Lacedamonium doctoren. quasiuit armorum: o, cuius monitis tot consules, tantasq. legiones inferior numero, ac viribus interean mit .

Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'Arte Militare secondo lui. Si continua d spiegare la natura della Ragion di Guerra. Cap. 98.

N questo suogo, come vediamo, vuol Vegetio, che, oltre l'Artes Militare detta da lui Res Militaris, & oltre le sue parti, nelle quali già fu diuisa, che sono la virtù, & la buona fortuna de' soldati; vi sia vn'arte diuersa da queste due (che perciò dice di Xantippo: Non virtute, sed artis solo fere auxilio) vna peritia, vna disciplina di vincere, & dirizzata alla Vittoria vna dottrina. che perciò foggiunge d'Anniba-. le. Nec minus Annibal petiturus Italiam Lacedamonium Doctorem quasiuit armorum: attribuendo (cosa degna di sommo auertimento) tutte. le Vittorie di Annibale al configlio di costui. la quale dottrina noi diciamo, che propriamente si domanda Ragion di Guerra, propria del Cipitano, & di coloro, da cui egli dipende: non altrimenti che la Ragion di Stato si è detto risedere in quelli per sua natura, che hanno la somma podestà delle cose. onde gran fallo è di coloro, che stimano, che ella conuenga anche a' foldati. Et qui è da notare, che questo luogo di Vegetio dichiara alcune parole di Polibio nel primo libro della sua Historia, non ben' intese dall'Interprete : le quali raccontando il samosissimo fatto di Xantippo, di cui parla Vegetio, fanno anco piena. fede di questa verità, che la Ragione di Guerra sia nata da' Lacedemoni, come esso Vegerio testimonia. Scriue dunque Polibio: Redieras , forte ea tempestate Carthaginem quidam ex ijs, qui principio ad conducendos mercenarios milites missi in Graciam à Carthaginensibus fuerant. hic secum magnum militum numerum adduxerat: inter quos fuit Xantippus quidam Lacedamonius, vir rei militaris peritissimus, & in bello non mediocriter exercitus. is audito Carthaginensium conflictu, & quemadmodum, quoue loco, aux tempore id accidisset: cognito, considerato praterea Carthaginensium apparatu, equitatumque atque elephantorum multitudine, confestim ad amicos conuers sus, minime, inquit, hanc à Romanis cladem acceperunt Carthaginenses: venum ipst à seipsis ob suorum Ducum imperitiam. Oue è da notare, che quello, che l'Interprete dice rei militaris peritissimus, è nel testo Greco, Laconica institutionis, & rationis peritissimus; per le quali parole non vuol dimostrar' altro Polibio, se non quella Arte di Guerra, che Vegetio domanda nel luogo sopradetto voctrina Lacedamoniorum: alla cui eccellenza intende il prudentissimo Historico di riferire la cagione del glorioso fatto di Xantippo, che con la virtù del suo consiglio ben' in-Arutto di questa dottrina, solleuò la Republica di Carthagine: la quale dai valor Romano abbattuta, era condotta in somma miseria, &

disperatione. il quale artifitio, & scopo di Polibio per l'interpretatione comune di questo luogo, non si può conoscere. Questa è adunque quell'Arte, che noi diciamo esser propriamente Ragion di Guerra: la quale perciò è superiore per sua natura à turte le Leggi militari, & à tutte le consuetudini ordinarie della Guerra, sopraintendendo al-I'vno, & all'altro capo, che habbiamo detto abbracciare il Giusto Militare: non meno che la Ragion di Stato alle Leggi scritte, & à i costumi ordinarij della Republica sia superiore. Di cui è proprio vstitio di temperare all'arbitrio suo, di alterare, di mutare secondo il bisogno titte le Militari Leggi, & consuetudini sopradette; non meno, che si sia dimostrato esser' vstitio della Ragion di Stato di sar l'istesso nella Republica, intorno alle Leggi scritte. La onde chiunque attentamente considera, vedrà che la Republica di Roma negò per Ragion di Guerra. quello che non doueua per le Leggi ordinarie della militia, & contravienne alle dette Leggi: ar. zi (quello, che è più) al patto del Dittatore: à cui nondimeno era concetta somma autorità in ogni cosa, non volendo somministrar' i danari da lui promessi, per riscuotere i prigioni di Annibale, & i proprij Cittadini il che fu fatto, come accenna Plutarco, con ottimo configlio: conciosia che fosse allhora necessario per lo stato delle cose, di render' i Soldati disposti à vincere, ò morire ostinacamente, senza hauere speranza di riscatto. di che non manchereb. bono altri essempij, se non fosse nostro proponimento di tralasciare nel presente discorso l'historie, & il mostrar con esse la verità delle cose, che trattiamo. Et se tale è la natura della Ragion di Guerra; non si potrà riceuere l'opinion di coloro, che trattando di essa, la confondono con la peritia, & disciplina militare.

Si presuppongono alcun'altre cose. Quali sieno le cause giuste del guerreggiare secondo Aristotele. Cap. 99.

lecitamente, se ella non è giusta; & giusta non è se non per due cagioni: l'una per dissendere se stesso, & la dignità sua: il che riguarda alla conservatione della Republica & alia Guerra dissensiva: l'altra per vendicarsi delle ingiurie riceuute: & ciò mira all'ampliatione, & alla Guerra offensiva. Et dissender se stesso il Principe, & Guerra dissensiva intendiamo, cos quando per mantenere la maestà del suo Imperio, vsa l'armi contra sudditi proprij, che non vogliono vbidire, ò che tentano novità alcuna; come contra sorastieri, che l'assalissero. offendere propriamente, & Guerra offensiva, quando per cagione d'in-

giuria riceunta, muone l'armi contra gl'alieni. & se ad alcuno paresse. che la gierra tanto diffenfiaa, quanto offenfiua fi potessero considerare l'vna, & l'altra in due maniere, cioè rispetto à Sadditi, & à Forastieris non cotradico. Et qui lasciando da parte la sottigliezza d'alcuni, & che fanno differenza fra Guerra giust 1, & Guerra lecita, prendiamo il giusto, & il lecito nell'istesso sentimento; cociosia che, come huomini dot-

tissimi hanno auertito, quella Guerra, che veramente, & assolutamenti ha la giustitia della causa dal suo canto, si domanda giusta per se: &

quella, che fatta la debita diligenza stima d'hauerla, non vi concorren-

do ignoranza vincibile, & affettata, si domanda parimente giusta, co+

me fatta in buona fede. Alle due cagioni sopradette possiamo aggiungere la terza secondo Aristotele, che è di soggiogare, & muouer gierra à coloro che nascono servi di natura, come a Burbare Nationi, & per il modo di viuere, & per i costumi inhumani più simili alle sier che à gl'huomini : Le due prime cagioni farono dall' istesso Arastotele

Wittor. deiure belli mu. 32.

sap.8.V

chiarissimamente poste (s'ionon erro) nel settimo della Politica, in. , quel luogo, oue cosi fauella. Tertium autem arma qui communicant enim ipsa necesse est, & inseipsis habere arma; & ad imperium propter eos, qui parere nolunt, & aduersus eos, qui extrinsecus iniuriam facere aggrediuntur. le quali vltime parole si deono intédere per nostro parere, che l'armi sieno necessarie, & lecite contra coloro, che fanno ingiuria alla Republica, non solo per diffendersi quando assalissero: ma per offenderli ancota, & dar loro quel castigo, che richiede l'ingiuria riceuuta. La terza cagione con la prima pose Aristotele più di sotto in quelle parole. Bellicas autem exercitationes non ideireo meditari homines debent, vt in seruitutem redigant ca conditione indignos, sed primum ne ipsi alijs seruiant: dein-

7 post.c. .. 140

de vt principatum quarant, quo subiectorum vtilitati consulant non vt in omnes dominatum exerceant; tum vt seruitute dignis dominentur. Ancorche se noi consideraremo attentamente questo passo, vedremo, che Aristotele assegna pure tre cagioni, & forsi non altre, che le tre sopradette, di far gierralecitamente. La prima, & manifesta, per difesa, contenuta in , quelle parole: Primum ne ipsi alus seruiant. La seconda nelle parole, , che seguono: tun vt Principatum quarant, quo subiectorum vtilita i con-

, sulant. le qualino i è facile di considerare, che cosa vogliono dire. San Thomaso ne' suoi Commentarij non pare che accetti, che Aristotele tratti in esse della Guerra, & delle cagioni lecite di guerreggiare: ma vuole che egli segua pure à riprendere le Leggi de' Lacedemoni: on de , interpreta così: Secundo, si appetant principatum, appetant insum propter

btilitatem subditorum, non propriam, nec propter hoc vt principentur eis domie

E. . . . . 1

native.

Si riprouano alcune espositioni sopra un luogo del settimo della Politica; oue si tratta delle cause giuste di far Guerra. Cap. 100.

M A è troppo chiaro lo scopo del Filosofo, & troppo manisesta-mente si propone da lui quello, che con l'occasione di riprendere le Spartane Leggi, vuol trattare in queste parole: il che altro non è, se non per qual cagione sia conveniente d'introdurre nella Republi-, ca l'vso dell'armi, & sia lecito mouer Guerra. Bellicas autem (dice egli) o, exercitationes non idcirco meditari homines debent, pt in servitute m redigant en éa conditione indignos. L'Acciaiolo sene stà con San Thomaso. Il Sepulueda se la passa sotto silentio. Pietro Vittorio, conoscendo pure, che in questo luogo si ragiona delle cagioni, per le quali è conueniente alla Republica di far Guerra; & che le cagioni, che si adducono sono , trè; l'espone in questa forma. Inquit enim nullo modo oportere Ciues exero, ceri in militaribus laboribus, vt subigant, seruireq. sibi inuitos cogant mini-, me dignos, quibus iugum imponatur, sed alijs de causis: quai um prima est, ne ipsi, quod ignauis contingeret, superatisque in bello, cogantur parere alijs. Al-, teraverò, vi nitantur sibi comparare summum locum in studio illo, virtutene que militari, pt profint socijs, ijsque omnibus, qui sunt in imperio ipsorum; non , vt studeant liberis tanquam manciq ijs dominari, & omnes gentes armis illis , premere. Tertia inquit, est dominari apud cos, imper umq. herile exercere, qui ,, digni sunt, qui seruiant. Ma Aristotele nel spiegare la seconda cagione, -parla, come è manifesto, della Republica in se stessa. & di quelli, checommandano, & vhidiscono nell'istessa Republica:non parla de gli a-, mici, & confederati di essa: dicendo chiaramente: Deinde vt principa. , tum quærant, quo subditorum vtilitati consulant: ma i compagni, gli amici, i confederati, non sono soggetti, anzi talhora possono essere molto maggiori per la Signoria, & per l'Imperio. Vn' Espositore di nostra Scain. L. lingua, confessando questa verità, che si tratti qui delle cause del guer- 4. c. 17. reggiare, dice, che la seconda cagione della Guerra lecita spiegata da della pa-Aristotele in queste parole, è per conservarsi il Principato sopra i Po- raf. della polise ggetti solo per il benefitio, & per la conservatione di essi, & non. Polito già per auidita di dominare à tutto il mondo. Ma se Aristotele ha ciò inteso; io domando quello che dobbiamo intender noi per questa conservatione del Principato sopra i l'opoli soggetti solo per il benefitio, & per la conservation loro: conciosia che essendo messieri per cotal conservatione di vsar l'armi, & la Guerra; ne converrà di confessare, ò che l'Imperio, & i Popoli sieno assaliti da altri, ò che essi, ò parte di loro con il ribellarsi, tentino d'innouar le cose, & di far. mutatione. ma amendue questi capi (se attentamente consideriamo) vengono &

Principe, o la Republica da chiunque l'affalisce, ò sia forastiero, ò de proprij; altro non è certamente, se non il non lasciarsi condurre in seruità, oltre che Aristotele presuppone concordia, a vnione fra i soggetti a il Principe a coloro, che gonernano: dicendo che la guerra si dee prendere da soro per vtile di esti soggetti, per la qual cosa restando che egli parli di ester la Republica affalita da armi aliene, a forastiere; è chiaro, che ciò appartiene al capo della dissesa, a alla prima cagione. In oltre à che sine soggiunge Aristotele, che non sidee mouere questa Guerra per auidità di dominare tutto il mondo; poiche se la Guerra è del Principe con parte de' suoi, quesso non è à proposito: se con forastieri, che assaliscono il suo dominio; molto meno: non si potendo nè per l'uno, nè per l'altro rispetto mostrare quest' auidità.

Si espone il luogo apportato del sertimo della Politica. Si dimostra, che tre sono le cause giuste del guerres giare secondo Aristotele. Cap. 101.

D Iciamo adunque noi, che que so lucgo prò ricever due espossra lecita, appartenente alle ingiurie, ma oscuramente, secondo il suo costume: & dica, che si dee prender Guerra con altri, non per soggiogargli, & fignoreggiargli Tirannicamente, & con imperio del Padione verso il seruo: ma solo per vtile de' soggetti, cioè per vendicargli dalle offese riceuute . il che non sarà (ch'io mi creda) alcuno, che nieghi non appartenere, & grandemente all'vtilità loro; & così la voce, omnes, si riferirà à forastieri, & non à Sudditi. L'altra espositione (che quadra molto per mio parere, alle parole Greche) è, che Aristotele, trartando dell'vso dell'armi, & della Militia nella Republica, & à quai fini dee essere dirizzata: dica che non dee hauer rignardo di signoreggiare, & foggiogar' altri ingiustamente, & dilatare, & ampliar l'imperio (con il qual fine haueuano i Lacedemoni introdotto, & nodrito I effercitio dell'arminella lor Republica) ma che deue riguardare à tre fini: il primo già esposto, di conservarsi dalle incursioni altrui, per mantenersi in libertà, & non cadere miseramente in seruitù. il secondo, di seruirsi della militia, non per opprimere i proprij sudditi, & anche gli altri, & foggiogargli tutti d'Imperio Tirannico, & tenergli co il timor dell' armi in servitu, come è l'Imperio del padrone verso il seruo: ma per vtile di essi Sudditi. il che può abbracciar molti capi, & inparticolare quello di mantenergli in vbidienza, & reprimere, & casti-

gare i disubidienti: si come abbraccia senza dubbio quello delle inginrie ancora, che vengono fatte a'-foggetti, & alla Republica da gl'esterni. & secondo questo sentimento la voce, omnes, si dourà riferire non solo à i Sudditi, ma à gli altri ancora. & questa espositione rende assai probabile il considerare, che Aristotele poco di sopra con l'esempio di Pausania, che tentò di farsi Signore assoluto di Sparta; riprende il Legislatore di essa, perche hauesse introdotto l'vso dell'armi in maniera; che non solo vecideuano i vicini, & forastieri; ma si apriua anche la strada di soggiogare la propria Patria: & che dopo l'hauer detto in , questo luogo, Et principatum quarant, quo subiectorum vtilitati consulant; il che altro non è, se non dire, che i soggetti deono esser trattati dal Principe, & da coloro, che gouernano con Imperio Regio, & Civile, , & in somma libero; soggiunge : non pt in omnes dominatum exerceant. Que il testo Greco ha la voce, Despotia, che significa l'imperio del padrone verso il seruo; il quale riguardando solo l'vtile di chi commanda, è perciò Tirannico secondo Aristotele, & in tutto alieno dal gouerno Ciuile. Quafi voglia dire, che non si deono vsar l'armi per signoreggiare in questa forma, & i proprij Sudditi, & gli altri, & senza occasione opprimergii: ma che si deono mouere per vtile di essi Sudditi; il che auuerrà spetialmente per i due rispetti sopradetti, cioè per contenere in vifitio i suoi, & per vendicare l'ingivrie, che vengono fatte da gli alieni. & questo sentimento dell'ordinare la militia in modo nella. Republica, che habbia riguardo a' Forastieri ancora, parue, che spiegasse Aristotele nel secondo della Politica, disputando contra Socrate, car , quando così disse. Nec enim solum armis vii necesse est, que vsui sint in 2, suis finibus, sed qua ad externa loca possunt accommodari. Quod si quistalem vitam, nec singulorum prinatim, nec publice Cinitatis probet; tamen nihilominus hostibus oportet, non solum cum fines inuadunt, sed etiam cum ab-3) ierint esse formidabiles. La terza cagione poi della Guerra lecita si riferisce al soggiogar coloro, che nascono per natura serui, & è espotta. chiaramente da Aristotele in quelle parole: Tertio vt seruitute dignis

Sel'Imperio de' Romani fu giusto: Come nondimeno fu loro lecito di segiogare tutto il mondo. Si presuppongono due altre cose per risolutione del dubbio proposto. Cap. 102.

dominentur.

Vindi habbiamo la ragione, perche essendo stato l'Imperio de Romani giusto, come vuole Sant' Agostino nel quinto libro della Città di Dio, riceuuto da San Thomaso nel terzo libro

Vitt. de iure bell. n.56. & Relect.5 de Ind.

21.17.

de Regimine Principum, à che consentono San Girolamo, & Sant' Am-»brogio ancora, come notano alcuni famosi Theologi: possa nondimeno stare con la giustitia dell'imperio loro, l'hauer debellate tante Nationi, occupatitanti Regni, & soggiogato in somma tutto il Mondo: non essendo lecita la Guerra offensiua, se non per le due cagioni sopra-Adette . percioche noi diciamo, che essi Romani, come si raccoglie dall'Historie, non mossero mai guerra ad altri, se non in vendetta di qualche ingiuria riceuuta da loro, ò da loro amici, & confederati (il che si · riferisce al medesimo capo, come Dottori grandissimi hanno dimostrato) ò per sottoporre alla lor Signoria Nationi Barbare, nate per . natura à seruire, ne quali casi su loro lecito di ampliar l'Imperio, occupando per Ragion di Guerra le Città, & le Prouintie de gl'Inimici, da' quali haueuano riceunto ingiuria, come affermano gl'istessi Dottori: & di quei Popoli Barbari, & fieri, che erano naturalmente degni di esser da loro signoreggiati. Avenga che quest' vltima cagione non sia in tutto riceuuta da alcuni: i quali affermano, che Aristotele, quando disse nascere alcuni huomini serui; non intese, che questi tali non fos sero, nè douessero essere naturalmente padroni di se medesini, & delle cose loro: & che fosse lecito l'occupare i loro patrimonij, & far' in somma il tutto venale: ma intese esser' in essivna necessità naturale, per la quale hanno bisogno di esser retti, & gouernati da coloro, che nascono

per natura prudenti, ò disposti almeno di fare acquisto di tal'habito; & che è bene, & commodo di essi, l'esser' à costoro sottoposti. Il che, ancor che sia detto da questi grand'huomini conforme al vero; conciosia che Aristotele nel primo della Politica assernii, che al seruo per natura è vtile, & commodo di esser sottoposto al Signore per natura; &

Vitt. nel

6.3.04

cap. 3.

che ciò è giusto: & ecco in vn luogo particolarmente le sue parole.

"Non est igitur dubitabile quin homines quidam ad libertatem nati sint alij ad speruitutem, quibus hoc ipsum vt serviant, commodum est, atque iustum: non-dimeno non risolue la difficultà, se sia lecito il mouer lor guerra per sargli soggetti, & se questa Guerra sia giusta: percioche noi non vediamo, che nè i Romani, nè gli altri, che soggiogavano le Provintie, & i Regni intieri, spogliassero i Popoli de' patrimonij, & della robba lor proprie: ma solo, che gli secero tributarij. oltre che per il Giusto di Guerra, sarebbe anche stato loro lecito di farlo, in virtù di cui si acquissa piena autorità sopra i vinti, come di sopra, parlando di esso, si è veduto; ò sieno servi per natura, ò liberi; & nell'hauere, & nella vita.

Di bbiamo dunque per sentenza d'Aristotele rispondere alla questione proposta; che si può, & si dee fare questa Guerra, & che ella è giusta, dicendo egli chiaramente: Tertio, vt servitute dignis dominentur;

ma degni di seruire appo lui, altri non sono, se non i serui per natura, & contra questi vuol'Aristotele, che sia lecito l'vso dell'Armi. Quarto, è da notare per risoluere il dubbio proposto, che nella Guerra giusta il Principe dinien Giudice ipso iure, de'nemici, & può condannargli, & punirgli nell'hauere, & nella vita, secondo la qualità dell'ingiuria riceuuta. conciosia che si come non ogni inginria, che si riceue, per leggier che sia, è cagione di giusta Guerra; ma solo le gravi, & grandi : così non ad ogni ingiuri i si dee la medesima pena. Quinto, è da sapere, che nella guerra giusta è lecito al Principe di far tutte quelles cose, che sono necessarie per difesa, & conservatione del ben publico: Sesto & vitimo, è parimente da tener per chiaro, che nella Guerra giu-Ra sono lecite l'insidie, & gl'inganni: il che von solo viere affermato da Dottori di somma autorità; ma ne habbiamo sì spessi essempij nelle S. Th. 2. Sacre lettere, che ciò non è punto da rinocare in dubbio.

2.9.410 A1. 30

Si risolue quanto di sopra si era proposto, & si dimostra esser lecito l'uccidere si nemico con infidie, & inganni. Si reca una opinione contraria a questa determinatione, & si riproua. Cap. 103.

H Ora posti questi fondamenti, noi diciamo, che per Ragion di 1 Stato, & di Guerra, è lecito in guerra giusta vecidere il nemico con insidie, & inganni. conciosia che insegnando la Ragion di Stato di prouedere alla difesa, & alla conservatione della Republica per quelle vie più breui (purche sieno honeste) che ritrouar si possano; & dimostrando la Ragion di Guerra, che dipende dalla Ragion di Stato di caminare nella istessa maniera alla vittoria; l'vna, & l'altra di queste due gran maestre dell'attioni humane insegnano, che offerendosi pronta occasione di vecidere il nemico, si può prontamente abbracciare, mentre l'attione sia honesta. Che sia honesta l'occidere il nemico nel modo esposto, è chiaro; perche è giusto; & l'esser giusto nasce dalla giuftitia della Guerra. Ma perche alcuni hanno scritto disconuenirsi sommamente, il procurare la morte del nemico per altra via, che di giusta Guerra, & per giusta Guerra si dichiarano d'intendere e le battaglie; è necessario di considerare per istabilimeto delle cose già dette, se ciò sia vero; & se quello, che essi adducorio renda non meno probabile la noîtra opinione.

Diciamo dunque primieramente, che mentre costoro stimano, che la Guerra giusta sia il medesimo, che il combattere s'vn Campo contra l'altro, prendono vna grandissima equitocatiore. conciessas che per giusta Guerra si debba intendere la giustitia della causa,

& non battaglia aperta; cioè, che per giusta cagione il Principe habbia mosse l'armi, come di sopra trattando delle cagioni, che rendono la Guerra lecita fu detto. Laonde, senella Guerra giusta, come di sopra si è auertito, sono lecite le insidie, & gl'inganni, & i trattati, come vediamo nell'espignationi delle Fortezze, altrimenti li Stratagemmi militari non sarebbono leciti, sommamente nondimeno lo lati in tutti i tempi, & da tuttigli Scrittori: onde Agesilao samosissimo Rè di Sparta disse, che l'ingannare gli nemici è cosa non solo giusta, & lodeuole; ma inoltre di molto piacere & guadagno: douremo cofessare, che in guerra giusta sia lecito vecidere il nemico con insidie, & inganni. La ragione Theologica è come di sopra si è dichiarato, perche il Principe nemico est nocens, cioè reo, & colpenole, perche ingiustaméte guerreggia contra l'altro Principe: onde fa guerra ingiusta: & perche l'ha grauemente ingiuriato disprezzandolo, & operando contro di lui, & la dignità sua; per la qual cosa l'offeso, & inginitato acquista ragione contra l'ingiuriante, & fassi come Giudice, come dicono i Theologi; onde non meno legitimamente, che il Giudice si faccia della morte d'un colpeuole, può l'offeso, & ingiuriato, come si è detto fatto Giudice dell' ingiuriante, procurare la morte del nemico. La Ragion Politica, & di Stato, & di Guerra è, perche come di sopra si è detto, è vtile, & commodo publico, & honesto, che si termini, & vinca la Guerra quanto prima. laonde à fine di questo che e maggior bene, si può sopra le Colite vie vsar questa lecitamente, ricercandolo il bisogno.

Si considera quanto vacliano gli essempi apportati dalla contraria opinione contra la risolutione data di sopra: & prima quello di Pirro, & di Fabritio. Cap. 104.

Iciamo inoltre, che costoro in luogo di ragioni, per prouar que sio loro intento, adducono essempi, i quali se bene nelle cose Morali, & Politiche sono di molto peso, quado vengono tratti da huomini riputati di valore, & da bene: è nondimeno da considerare, che se non sono approuati dalla ragione; ò sono contra essa, & non hanno luogo ne' casi, de' quali si tratta; non sono d'alcuna sorza, come per gli essempi addotti da costoro sacilmente si può mostrare: i quali dal venire, come diciamo, lodato sacilmente si può mostrare: i quali dal venire, come diciamo, lodato sacilmente si può mostrare: i quali dal venire, come diciamo, lodato sacilmente si può mostrare: i quali dal venire, come diciamo, lodato sacilmente si può mostrare: al suo Medico, che si osseriua di trarlo dal mondo col veleno: ma lo rimandò nelle mani di esso Pirro, scuoprendoli il suo tradimento: dall'essere. Adgandestrio Principe de Catti, ripreso dal Popolo Romano per la

offerta fatta di auuelenar' Arminio: Dall'essere grandemente biasimato da Liuio, & da Plutarco Quintio Flaminio, perche essendo Ambasciadore al Re Prusia, procurasse la morte di quel tanto già glorioso, quanto allhora infelice Capitano Annibale; concludono non essere anche da dubitare per l'ammaestramento di questi essempij, che non sia lecito per altra via, che di battaglia in Guerra giusta procurare la morte del suo nemico. Ma noi rispondiamo primieramente. che altro è il considerare, se vn'attione sia degna di maggior, ò di minor laude; altro se ella è lecita. Rispondiamo in oltre, che altre attioni conuengono à coloro, che nelle Guerre intendono di operare principalmente per la gloria; altre à coloro, il fine de'quali è di vincere & acquistarsi la vittoria per tutte quelle vie più facili, che possono honestamente. Hora supposte queste cose, quanto al fatto di Pirro ci si dimottra chiaro, che il suo essempio non ha luogo nel caso no-Aro: poiche non è alcuna maraviglia, se i Romani, che si erano proposto per principalissimo fine la gloria, non vollero accettare l'offerta diquell'empio, e scelerato Medico, ò fosse questa sola risolutione di Fabritio, e del Compagno, come nella vita di Pirro racconta Plutarco, & nel decimoterzo libro testimonia Lutio Floro; ò fosse del Senato, come narra Valerio Maisimo nel sesto libro. Et che per il solo fine della gloria si astenessero da ciò, si raccoglie manifestamente dalla lettera di Fabritio à Pirro riferita da Plutarco; nella quale leggia-, moqueste purole: Hac autem uon tui gratia nota facimus tibi, sed ne , mors tu i nobis calumniam afferat; quasi virtute nequiremus, dolo te superan re contendisse. Nelle quali parole vediamo, che il biasimo di cui temea Fabritio, era, che potesse parere ad alcuno, che à Popolo si valorofo, e guerriero, fosse mancato l'animo di vincerlo à battaglia aperta. Che in questa sentenza disse Valerio Massimo. Memor Vrbem à flio Martis conditam armis bella non venenis gerere debere. Nel qual seno possiamo anche dire, che à Romani postisi con il Mondo in questa obligatione di mostrare supremo valore, & ardire in ogni attione di Guerra non fosse lecito caminare per altra strada; che perciò soggiunse forse Valerio Massimo nel luogo sopraposto. Quianec hostem. malo exemplo tollere, &c. intendendo effer mal' effempio a' Romani, rispetto al modo dellor' operare, & al fine, che si erano presupposto.

Lib. 2.

Si confermi quanto di sopra si è detto intorno all'essempio di Pirro, per l'autorità di alcune cose narrate da Liuio di Martio, & di Attilio. Cap. 105.

T che dobbiamo intendere essere in questo sentimento proserite de' Romani, & queste, & simili parole da gle Historici; chiaro essempio ce ne sia quello, che leggiamo appresso Liuio nella quinta Deca, intorno all'ambasciaria di Martio, & d'Attilio: i quali essendo mandati dal Popolo Romano in Grecia, acciò scoprissero gli animi di quei Popoli per cagione della Guerra, che si andaua preparando contra Perteo Rè di Macedonia; il quale violando la confederatione fatta con la Republica, l'haueua con mille sceleratezze, & ingiurie grauemente offesa, & prouocata; tentando fin di vecidere con il veleno C. Valerio, pure Ambasciadore in quella Provincia; le quali cose mossero Liuio à dire: Hac ad ea, qua ab Eumene delata erant, accessere, quo maturius hostis Perseus ind caretur: quippe quem non modo instum , apparare bellum regio animo, sed per omnia clandestina grassari scelera lacro-, ciniorum, ac veneficiorum cernebant. & nel ritorno loro, rifferendo al Senato in Campidoglio quanto hauevano operato in sere igio della Republica; che fù in somma di conceder triegua, & dare speranza di Pace à quel Rè, che la chiedeua, promettendo di mandar'à Roma per discolparsi: & perciò con singolar prudenza di metter tempo in me-20, perche la Republica per ancora non ben proveduta delle cose che bisognauano per far la Guerra, hauesse commodità di farlo; & poscia apparecchiato il tutto potesse volgere i suoi consigli, ò alla Pace, sodisfacendo Perseonel modo, che conueniua; ò alla Guerra, non sodisfa-, cendo secondo il Decreto del Senato; di cui disse Livio. s. C. inde fa-, Etum est, vi Consules inter se Provincias Italiam, & Macedoniam compara-, rent, sortirenturue. Cui Macedonia obuenisset, vt is Regem Persea, quique eius sectam secuti essent nisi P.R. sa isfecissent, bello persequeretur. Fu nondimeno il tutte, come narra l'istesso grandemente biasimato da i più vecchi Senatori, & ricordeuoli dell'antico costume de' Romani. Fe quello, che è più, Liuio medesimo apportandone il suo giuditio, domanda gli viilissimi , & prudenti consigli di Martio nuoua sapientia. concludendo, che la sua attione era statavtile, ma non honesta. Hac , seniores, quibus noua hac minus placebat sapientia. Vicit tamen ea pars Se-, natus, cui potior vtilis, quam honesti cura erat; vt comprobaretur prior Le-2, gatio Marcii. La qual nuona sapienza, che tal hora fosse vecchia &

non rade volte seguita anche da gli Antichi Romani, sacilmete potreb-

bono stimar coloro, che leggeranno appresso Polibio queste parole.

Ves

Perum enimuerò quemad modum in transfietatione Sicilia non violatum d Romanis iusturandum ostendimus: ita poh hac per summam iniuriam indictum Carthaginensibus à Populo Romano bellum facile quisque perspexerit, tums, cum fædus de Sardinia percusserunt : siquidem nulla ratio eius belli assignari potest: sed manifeste deprehenditur Carthaginenses prater omnium fade um. iura iniquitate temporum coactos, & Sardinia excessisse, & auxisse stipendia. Et quest'altre appresso Plutarco nella vita di Scipione: Erant per id tempus quadam contentiones de finibus Imperij inter Massinissam, & Carthaginenses exorta, ad quas componendas Scipio, duoque alij Legati d Senatu missi cum causam discordia cognouissent, rem totam integram, atque su pensam reliquerunt. Atque eo consilio id factum dicunt, vt Pani domesticis contentionibus occupiti tene entur; neue alijs negotijs vacare, vel ad spem пона-, rum rerum erigere animo possent. Et nondimeno esso Martio pregato da Perseo, gli concesse la triegua, hauendolo consegliato di mandare Ambasciadori al Senato, non solo per dar' occasione alla Republica di valersi del benefitio del tempo; ma perche ella potesse anche rappacisicarsi con esso Perseo, secondo il Decreto satto, quando hauesse dato le sodisfattioni conuenienti. & ciò tutto sece, inuitato dalle sue parole, che domandauano & Pace, & Perdono, & offeriuano l'emenda d'ogna errore, come l'istesso Liuio testimonia.

# Si continua l'istessa materia. Si considerano alcuni luoghi di Liuio. (ap. 106.

" T E parole di Linio sono queste: Conscius mihi sum (disse Perseo 3 Martio) nihil me scientem deliquisse, & si quid secerim imprudentia ,, lapsus, corrigi me & emendari castigatione hac posse. Nihil certe insanabi-, le; nec quod bello, & armis persequendum esse censeatis, commissi: aut scu-, stra clementie, grauitatisque vestra fama vulgata per gentes est, si talibus de ,, causis, que vix querela, & expostulatione digna sunt, arma capitis, & Re-, gibus socijs bell infertis. Et segue poi Liuio. Hac dicenti, tum asensus Marcius autor fuit mittendi Romam Legati, cum experienda cimnia ad plii-, mum, nec prætermittendum spem vllam censuisset. Reliqua consultatio erat " quonam modo tutum iter legatis esset. Ad id cum necessaria petitio induciarum videretur, cuperetq. Marcius, neque aliud colloquio petisset, grauate, & , in magnam gratiam petentis concessit. Nihil enim satis paratum ad bellum , in prasentia habebant Romani, non exercitum, non ducem: cum Perseus, ni 3) spes vana pacis occacasset, consilia, omnia praparata, arque instructa haberet, , & suo maxime tempore, atque alieno hostibus incipere bellum posset. Ma per intender bene, & pienamente il tutto; è da considerare la relatio-

ne fatta da Martio, & Attilio nel Senato, raccontata da Liuio, & 1 giuditij contrarij de Senatori intorno ad elsa. il quale dice, che elsendo colloro arriu iti à Roma, riferirono in Campidoglio la lor' Ambasciaria: nella quale di niun' altra cosa più si gloriavano, che di hauer ingannato quel Rè con la triegua, & sotto speranza di Pace; il quales haueua in pronto tutte le cose, che erano mestieri per la Guerra: oue i Romani erano senza alcun' apparecchio; di modo che poteua facilmente prima occupare tutti i luoghi opportuni, che l'Esercito Romano fosse passato nella Grecia. Ma che fraposto lo spatio delle triegue. non era il Rèper venire con più apparecchio; & i Romani erano per cominciar la Guerra dopo l'apparecchio di tutte le cose necessarie; che con l'istesse arti haueuano in tal modo disgiunti i Boeti da i Macedoni, che mai più erano per conuenir' insieme! & conclude Liuio do-, poquesto discorto: Hes ve summa ratione acta magna pars Senatus appro-, babat; Veteres, & moris antiqui memores, negabant se in ea Legatione Ro-, manas agnoscere artes. Non per insidias, & nocturna pialia, nec simula-, tam fugam, improvisosq. ad incautum hostem reditus, nec ot astu magis, , quam vera virtute gloriarentur, bella maio es gessisse. Indicere prius quam , gerere solitos bella, denuntiare etiam, interdum locum finire, in quo dimicaturi essent. Eadem side indicatum Pyrro Regi Medicum vita eius insidiantem: eadem Faliscis vinctum traditum proditorem liberorum Regis. Hac Romana esse non versutiarum Punicarum, neque calliditatis Graca, apud quos , fallere hostem quam vi superare gloriosius fuerit. Interdum in praseus tem-, pus plus profici dolo, quam virtute: sed eius demum animum in perpetuum , vinci, cui confessio expressa sit, se neque arte, neque casu, sed collatis cominus viribus iusto, ac pio esse bello superatum. Hac Seniores. Sigloriauano adunque Martio, & Attilio di hauer' ingannato Perseo con la Triegua, & con la speranza della Pace: ma certamente quest' inganno non si poteua dire illecito, & ingiusto per le sopradette cagioni. perciò la maggior parte del Senato approuò il tutto, affermando esser fatto con somma ragione: nè i più vecchi Senatoristima rono quest'attione illecita, & ingiasta: ma perche all'antico costume de' Romani si conucniua, che ogni loro operatione fosse non solamente legitima, buona; n. a laudabile insieme. & generosa; fosse non solamente lecita, & conceduta; ma commendata insieme, & ammirata. perciò essi con l'essempio di Pirro, & di Fabritio la riprouarono; non contenti, che ogni fatto, che da quella Republica venina, si potesse come giusto diffendere; ma sommamente desiderosi, che convenisse à sorza lodarlo: rifintando per quelta cagione, come indegne di esser riposte fra le ricchezze della chiarissima gloria loro, le insidie, le battaglie notturne,

le fighe simulate, gl'improuisi assalti: le quali cose nondimeno surono sempre in ogni Guerra, & sono grandemente commendate; non che come lecite, & giuste riceuute. La onde il parer di Liuio, che l'attion di Marcio sosse vtile, & non honesta, non si dourà per auentura.
stimar molto sicuro. se però egli non volle dire, che vincesse quella
parte del Senato, à cui era più à cuore l'vtile, che l'honesto, cioè le
cose più vtili, che honeste: intendendo, non che l'attione di Marcio
non sosse l'utile, ma che in essa più rilucesse l'vtile, che l'honesto: si
come all'incontro nelle attioni di Fabritio, & di Camillo risplendeua
assai più l'honesto dell'vtile, nel qual sentimento prese le parole di Liuo, si potranno à nostro giuditio riceuer per verè.

#### Si ritorna d considerare l'essempio di Pirro. (ap. 107.

T Ora ritornando al nostro proponimento, è manifesto per il pas-Il sato discorso, che da Romani sù risiutata l'offerta del Medico à fine di maggior gloria; giudicandola cosa indegna della grandezza, & magnanimità loro. Ma entrando in vn'altra cousideratione, diciamo in oltre, che chiunque leggerà la vita di Pirro, scritta da Plutarco, si vedrà facilmente, che per Ragion di Stato, & di Guerra sù forse altretanto più vtile, quanto era più lodeuole il partito preso da quel Senato prudentissimo di risiutar l'osserta del buon Medico; & che ciò sù fatto non tanto sorse affine di maggior gloria, quanto per conseguire, & in più brieue spatio di tempo, & più facilmente con questa via più sicura quello, che per altra molto incerta, & fallace per tante cagioni, era molto dubbioso, che conseguissero. Era Pirro in grandissima opinione, come narra Plutarco, del valore, & delle forze dè Romani; si perche dopo l'esser stati superati nella prima battaglia, non riuocarono Albino, ne fecero alcun segno di voler pace con lui; si per la relatione datagli da Cynea, dopò il ritorno dalla sua ambasciaria; onde era perciò disperato di poter espugnar Roma; che cosi testimoon nia Plutarco in quelle parole. Non enim esse presentis potentie sue Vrbeme , Romanam capere posse. Et Cynea nel riferire gli disse per testimonio di esso Plutarco. Cum alia multa, tum Senatum Romanum multorum Regum o, sibi consessum videri. De multitudine autem Populi formidare se, inquit, ne o, aduersus quamdam Lerneam Hydram pugnare videantur. supra duplum enim , plures, quam antea pugnassent, Consuli decretos, & multicuplos insuper ex o, his, qui arma ferre possunt, superesse: Onde Plinio secondo, racconta nel suo libro de gli huomini Illustri, che hauendo Pirro osseruato nella prima battaglia i Romani morti, tutti esser seriti nella parte dinanzi, disse queste parole: Ego talibus viris breui orbem terrarum subigere potuis, sem. Et Plutarco scriue, che nella seconda battaglia, sacendo la rasse, gna de savi soldati, esclamò, si alia item pugna Romanos vicerimus, omnino perismus. diminiera che quanto ammiraua la virtù di quella Republica, altretanto inclinaua a comporre con lei, che per tantar sopra ciò l'animo suo haueaa mandato Cynea a Roma.

Si continua la consideratione dell'essempio di Piero. Si considerano gli essempii di Adzandestrio, & di Quintio Flaminino. (ap. 108.

Ssendo adunque ben noto, spetialmente per l'andata di esso Cynea

quest' animo di Pirro à quel prundentissimo Senato, & il gran concetto, ch'egli haueua della virtù, & valore del Popolo Pomano; & considerandosi per quentura da lui, che l'osferta del Medico poteua essere vn tentatiuo fatto con saputa di esso Pirro; & che quando sosse statavera, poteua per molte cagioni riuscir vana; elesse (per mio parere) la più sicura parte, che su, rissutando, di palesare più tosto quello, ché era malsicuro, al Nemico; confermandolo nel suo concetto della grandissima virtù loro, che occultarlo accettandolo, & correr rischio di prouocarsi maggiormente, quando non ne sosse seguito l'efsetto, l'ani no altiero, & superbo del vincitore, & di quel valorosissimo Capitano, salito per la passata vittoria in grande estimatione di tutto il Mondo. La onde io stimo, che quest'attione de Romani non fosse frà le vitime cagioni della partita di Pirro d'Italia, che era l'intentione, & il fine del Senato. La medesima risposta serue all'essempio di Adgandestrio: percioche tutto sù fatto dal Senato Romano, & da Tiberio, à fine di acquistare maggior laude. che ciò accennano le parole di Cornelio Tacito nel fine del secondo libro, Responsumque esse (dice 93 questo Autore) non fraude, neque occultis, sed palam, & armatu, Populum » Romanum hostes suos vicisci. qua gloria equabat se Tiberius priscis Imperaes toribus, qui venenum in Pyrrum Regem vetuerant, prodiderant que. Le quali parole ne dimostrano, che il Senato, & Tiberio insieme risposero. di non voler caminar con le insidie, & con la fraude, & occultamente. alla ruina di Arminio; & tutto questo per fine di maggior gloria. Quanto all'vitimo essempio di Tito Quintio Flaminino, se da noi sara. ben considerato, facilmente vedremo, che fauorisce non poco la nostra opinione; tanto è lontano, che in alcuna parte à lei sia contrario. Et primieramente diciamo esser fasso, che Liuio, & Plutarco biasimino l'attione di Quintio, come costoro presuppongono per vero: conciosia che quelle parole, che essi adducono, nelle quali con l'essempio

pio di Pirro si danna questo satto, non sono di Linio; cioè non sono dette da sui per darne il suo giuditio, come mostrano di stimare: ma sono raccontate, come proferite da Annibale nell'atto di prendere il veleno: il che nó dee recar biasimo à Quintio: come no recano ancora se querele de gl'interessati, che parlano co assetto delle cose proprie, & spetialmente di quelle, che non vorebbono. Le parole di Liuio sono queste nel libro trentesimo nono: Venenu si multo ante preparatu ad tales, habebat casus, poposcit; so liberemus, inquit, diuturna cura Populu Romanu; quado morte senis expectare longue esent. nec magna, nec memorabile ex inermi proditoq; Flamininus victoria feret. Mores quide Populus Romanus quatumu, tauerit, vel hic dies argumeto erit. Horu patres Pyrro Regi hosti armato exercitu in Italia habeti, vt à veneno caueret, pradixerut: hi Legatu cossilare, quue stor esset Prusie p scelus occidedi hospitis miserut. Excreratus deinde in caput regnumqua Prusie, hospitales Deos violate ab eo sidei testes inuocans, poculum exhaurit. Hic vite exitus suit Annibalis.

Che Liuio, & Plutarco non biasimorono l'attione di Quintio. Cap. 109.

C Arà dunque d'intelletto molto médiocre, chi non raccoglierà de Questo luogo chiaramente, che quelle sono parole d'Annibale, & non giuditio di Liuio sopra l'attione di Quintio: che perciò soggiunge esso Liuio nel fine, volendo distinguere il suo dal parlar d'Annibale. Execratus deinde in caput &c. Etse alcuno desidera sapere quello, che tanto Historico di ciò sentisse; legga più di sotto il paragone, che sa dell'indegno fine di quei due fame si Capitani, & vedrà, che non biasima ne Quintio, ne il Senato Romano, ma solo il Rè Prusia, cosi dien cendo: Exul Annibal proditus ab Hospite. Ma perche cercar più il giuditio d'altri, quando l'istesso Annibale, chi ben considera le sue parole, nota di sceleraggine Prusia, ma nongià Quintio, ne il Senato di Roma: & però dice che non era per acquistarsi Quintio gran vittoria d'vn tradito, & disarmato. perciò soggiurge, che i costumi del Popolo Romano erano mutati: non volendo in somma biasimarli in altro con l'essempio di Pirro, se non che non dirizzanano à fine di maggiorgioria le attioni loro, come i Padri di essi hauevano fatto, però volge tutte le sue imprecationi Annibale contra Prusia, ma non contra i Romani. L'istesso, s'io non sono ingannato, cauiamo da Plutarco: il quale nella vita di Quintio, adducendo il testimonio di Livio, raconta le medesime parole, come dette da Annibale: & di correndo sopra questo fatto, dopò l'hauer addotta l'opinione di coloro, che in Roma biasimauano Quintio; racconta la contraria di quelli, che di ciò gli dauano laude con mediocre: & co l'essen pio di Aristonico, di Mitridate, di C. Mario, Xx

mostrauano quanto sosse stato veile per la Republica, & lodeuole il suo consiglio: dalle quali ragioni mosso Plutarco, quasi à quelle acconsentisse, cosi concluse. Quas ob res nonnulli hec à Tito haud sponte facta, compemorant: quin missum propterea cum Lucio Scipione, ve de Annibalis nece tantumodo tractarent. Di maniera ch'io non veggio, come costoro possano si arditamente affermare, che Plutarco, hauendo compassione, che asta macchia sosse simputata al Popolo Romano, s'ingegna di rouersciare tutta la colpa addosso à Quintio, poiche, come si raccoglie da quanto si è addotto di sopra; ò sospende tanto Autore frà la contratictà de pareri, in questa cosa il suo giuditio: ò senza dubbio inclina per noi, il che facilmente sarà per consessare chiunque leggerà quel luogo con auertenza.

#### Che l'attione di Mutio Scenola approva la determinatione gid fatta (ap. 110.

H Ora perche auedendosi costoro, che l'essempio di Mutio, & di Iudit fanno molto contra il lor parere, si sono ssorzari di mostrare, che non approuano punto l'opinione, che noi seguiamo; I'vno de quali sotto mentite insegne, volle amazzar Porsen, si come è noto; l'altra fingendosi amica vecise Holosorne; onde è chiaro, che vsarono insidie, & nontennero la via di battaglia aperta; li quali essempij approuano grandemente la nostra opinione: è necessario di vedere con qual risposta cerchino di sbrigarsi da questa difficultà, & quanto vaglia quello, che rispondono. Dicono dunque essi, che l'attione di Mutio Sceuola, non hà da fare con il caso, di che si tratta, essendo vn pensiero caduto nell'animo d'vn priuato senza participatione del Principe: & che si vede da Liuio chiaramente, che Mutio non communicò la cosa col Senato: se ben Dionisso racconta altrimenti questa. historia: & che di Iudit si può rispondere il medessimo; cioè (per quel ch'io stimo) che sosse attione particolare, & non palesata à Sacerdoti, ò fatta col consenso loro: concludendo all'affine, che gli essempij delle Sacre Lettere, come pieni di misterij, & di altissimi sacramenti, no sono da accomunarsi co' nostri. Et che perciò ristringendoci al solo essempio di Mutio, possiamo dire, che fosse à lui, come à soldato conceduta, anzi come à particolare, vna certa honorata fraude, douendo il nemico accorto guardarsi da soldato forastiero, che vien à trouarlo: il che non può far colui, il quale è assalito con insidie, & inganni. Ma per il vero queste ragioni non stringono, perche se sù lecito à Mutio Bentar d'yccidere senza l'assenso del suo Principe insidiosamente Porsena l'ilche non hà dubbio, che alle persone priuate, & particolari senza la publica autorità, sempre su vietato, & biasimeuole) si doura necessariamente concludere, che molto più lecito sia à quello, che per ordine, & consentimento del Principe si pone a cotal impresa. Et quel Principe potrà ciò ordinare leggitimamente, che per ragione di giusta Guerra, si sarà fatto Giudice del suo nemico, ne importa à dire che si vsino inganni, & insidie per ottener questo fine : percioche essendo lecito il fine; come per essempio al nemico di vecidere l'altro. di cui per ragion di giusta Guerra è divenuto Giudice; vengono anche ad honestarsi i mezi, che s'adoprano per conseguirlo, quando per lor natura non sono tali, che ripugnino à questa mutatione. onde gl'inganni, & le infidie; che dirizzate à mal fine sono biasimeuoli, & non honeste, vengono per il buon fine ad honestarsi; non essendo del numero di quelle cose, che sono per se stesse, & assolutamente cattive & che per niuna circonstanza possono divinir buone. Ne questo è mio pensiero, ma d'Aristotele nel settimo della Politica, come di sopra siè C. 14.5. veduto: oue ne dimostra con l'essempio delle opere seruili, che alcune cose considerate rispetto ad vn fine non honeste, diuengono honeste per cagione di vn altro fine, à cui sono dirizzate.

Che l'attione di Mutio fu con saputa, & consenso del Principe. Cap. 1180

A A diciamo di più, che l'attione di Mutio sù con saputa, & con-IVI senso del Principe. il che, come pure essi affermano, scrisse Diomisio, & per auentura acennò Liuio si chiaramente, che non se ne può dubitare ancor che essi stimino il contrario. Et certamente chi sara colui, che reputi cosa degna di quel prudentissimo Senato, il vedere che vn Giouane di spirito, & nobile, in tempo di tanto sospetto chieggia licenza di passar al Campo nemico, & che senza volerne saper altro gli la desse ? Chi è si grosso d'ingegno, che dalle parole medesimes dette appresso Liuio da Mutio à Padri, non raccolga, & facilmente 1'intentione di esso Mutio ? Transire Tiberim, inquit, Patres, & intrare, , si possim, castra hostium volo, non predo, nec populationum inuicem vitor: maius, si Dijiuuant, in animo est facinus. Nou vuol Mutio predare, non vuol'vecidere, & rubar'i soldati scendendo al Campo nemico: ma commettere vn'atto degno di eterna laude. qual dunque poteuano i Padri imaginarsi, che douesse essere, se non che con felice arditezza centasse di vecidere il Re? & perciò segue Liuio. Approbant Patres. & fù lecito à Mutio di farlo, riceuutone il consenso, perche era nemico. che questa ragione volle accenar Liuio, quando sece dir'a Mutio: Hostis hostem occidere volui. Ma consideriamo più oltre se Liuio dice

che

3

S. 2.

che il Senato approuò l'andata di Mutio al Campo nemico per far'ali cun fatto egregio in genere; approuò adunque in spetie necessaria. mente quanto fece contra Porsena. Mutio dunque co participatione del Principe, & con autorità publica operò il tutto; percioche Liuio dice chiaro. Approbat Patres. & che ciò sia vero l'esfetto lo dimostrò a raccontando l'istesso Liuio, che come di honoratissima, & virtuosissima attione Mutio ne hebbe il premio. Patres C. Mutio (dice egli) virtutis causa trans Tiberim agrum dono dedere. La doue è da tener per certo, che se non vi fosse stato il consenso del Senato; & se Mutio haueso le trasgredito gli ordini, in luogo di premio, hautebbe riceuuto seuccissimo castigo: si come per testimonio de gl'Historici era costume di quel prudentissimo Senato di dare à disubidienti: quantunque degne di eterna laude operationi si facessero. Ma sentiamo le parole di Dioaisio Halicarnaseo nel quinto libro delle origini Romane, & tosto vedremo, che quanto operò Mutio non solo su con saputa, & approuaer tion del Senato; ma con suo commandamento. Mutius videns alterumo enenturum; vt aut inopia coacti tandem decedant de proposito, aut pertinaciter obstinati miserrimo genere mortis percant: impetrata à coss. adeundi Senatus es potestate quasi allaturo aliquid necessarium; ita locutus est. Patres conscripte andax facinas cogitans, &c. & poco dopo. Transfuge specie castra Hetruor scorum accedam, vt st suspectum me occiderint unus tantum civis decedat vef en tro numero. Quod si intromitti contigerit, Regem hostium interfecere vohis polliceor. & quello, che segue. & finalmente. Senatus collandatum l'uneneme ire iussit bonis auibus. Ecco dunque, che il Senato Romano non solo seppe, ma approuò il pensier di Mutio; non solo approuò, ma lodò; non solo lodo, ma commando, che egli ponesse ad efferto la generosa sua sisolutione.

#### Che l'attione di Indit è d'fauere della determinatione fatta di fopra. (ap. 1120

L medesimo possiamo dire, che habbia luogo nel caso di Iudit: la quale è fassissimo, che senza publica autorità occidesse Holoserne 8 poiche hausedo Ozia con gli altri approuato in generale il suo pensiero 8 l'andata sua al Capo nemico; veniua anche ad approuare ogni particolare attione, che da lei procedeua. Et dixit uzias. (narra il Sacro Testo) Principes Iuda, uade in pace. Dominus sit tecum in vitionem inimico rum nostrorum. Ne debbiamo recar' in dubbio, che gli essempij delle Sacre Lettere in questa, & in ogn'altra humana attione sieno tanto da stimarsi sopra gli Ethnici, & profani; quanto per autorità, & dignita gli soprauanzano: conciosia che leggiamo nelle istesse tutte le cose o che vi sono scritte, esserui scritte à nostra eruditione. anzi ardirò di asserbe vi sono scritte, esserui scritte à nostra eruditione. anzi ardirò di asserbe de vi sono scritte, esserui scritte à nostra eruditione. anzi ardirò di asserbe de che vi sono scritte, esserui scritte à nostra eruditione. anzi ardirò di asserbe es partire de la cost de leggiamo nelle istesse tutte le cost di asserbe est sono scritte a cost de leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est su su con conciosi a che leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est su conciosi a che leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est su conciosi a che leggiamo nelle istesse conciosi a che leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est su conciosi a che leggiamo nelle istesse conciosi a che leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est su conciosi a che leggiamo nelle istesse conciosi a che leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est su conciosi a che leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est se conciosi a che leggiamo nelle istesse anzi ardirò di asserbe est su conciosi a che leggiamo nelle istesse est se conciosi a che leggiamo nelle istesse est su conciosi a che leggiamo nelle istesse est se conciosi a che leggiamo nelle istesse est se conciosi a che leggiamo nelle iste de leggiamo nelle istesse est se conciosi a che leggiamo nelle

fer-

Ermare, che debbiamo seruirci di questi sopra ogn'altro; & che non. Elibro, che più forse insegni del Gouerno Politico, & della Ragion de Stato, & di Guerra. Onde pazzia espressa su di coloro, per non dir bestemmia, i quali lasciarono scritto, che la Religione Christiana, & l'Historia sacra, rende gli huomini imbelli, & non atti al gonerno Politico; poiche chi bene la considera, supposta la virtu, & l'honesto, molto più concede, & molto più insegna à gli huomini per diuenir prudenti, & bellicosi, che ogn'altra Historia. Ma ritornando al nostro proponimento, che Iudit procedesse infidiosamente, & con inganno; anzi che mentisse, lo dice chiaro S. Thomaso nella sua Somma. Se poi le sosse 2.2.4 lecito il mentire, come le sulecito l'insidiare; poiche la bugia, come 110. as fiè detto di sopra, non è mailecita secondo i Theologi; & è certa re- 3. ad 30 gola, che non si dee fare il male, acciò ne nasca il bene; & di che veramente la valorosa Iudit riportasse laude; non è qui luogo di ragionare. balti solo al nostro proposito, che da quanto si è discorso, si vede manisestamente esser lecito vecidere il nemico con insidie nel modo, che si di sopra tante volte dichiarato.

Si raccoglie come in Epilogo quanto si è detto ne passati discorsi della Ragion di Stato. (ap. 113.

T T Ora hauendo noi à pieno (se io non erro) dimostrato, che quell' I attione di vecidere il nemico nel modo esposto, ancorche ingiusta in apparenza; confiderata nondimeno fecondo la Ragion di Stato, & di Guerra, è giusta. il che diciamo auenire di molte altre simili attioni, che essaminate secondo l'vso ordinario delle cose, & nella correccia di fuori riguardate paiono ingiuste: ma pesate con le bilancie della Ragion di Stato sono giuste, & necessarie da operarsi per la conservatione del ben comune : resta che ripigliando il nostro primiero ragionzmento, diamo hormai fine al presento Discorso. Diciamo dunque, che hauendo essaminate intorno alla Ragion di Stato le opinioni de glà altri, & dimostrato inquelo, che per nostro parere si discostano dal vero: hauendo veduto in che cosa per concetto commune ella confifte; & che appartiene ala Prudenza Politica, non disgiunta dalla virtù Morale: hauendo trittato della Prudenza in genere quanto era necessario à noi, & delle parti di essa con ogni diligenza: hauendo mostrato à qual parte di lei la Ragion di Stato si riferisca, come à suo genere profimo, & immediato: hauendo detto, che questa è la Consul-Batiua: hauendo trattato della natura, facoltà, & eccellenza di effa-Consultatina, & della Razion di Stato: hauendo mostrato che proportione ella habbia con la Legislatrice, & con le Leggisseritte, & non

\$. Th. 1.
3. q.90.
art. 1.
feq. &

scritte, & con la Consultatina, & co le altre parti della Prudenza Politica; & quale le partidiessa Prudenza frà loro: hauendo detto, che la Ragion di Stato è la vera Legislatrice, & la vera, & viua Legge, che risiede nella mente del Principe; quasi che esso Principe altro veramente nó sia che vna Ragion di Stato animata; conciosia che richiedendosi alla Legge, perche sia propriamete Legge due cose; l'vna che vengadalla retta ragione, anzi che pur sia l'istessa retta ragione, che è la vera regola, & misura delle humane operationi; l'altra, che venga da persona publica, come Dottori di somma autorità hanno dimestrato; la Ragion di Stato, che non hà propriamente luogo se non nel Principe, & che è nobilissima, & principalissima parte della retta ragione; è anche necessariamente quella viua Legge di esso Principe, con cui gouerna, & conserva con sommo artificio il ben commune, & la Republica: hauendo esposto quali cose sieno lecite di operarsi secondo essa, la quali nò: hauendo finalmente apportata al suo luogo la diffinitione della Ragion di Stato, dicendo, che ella è vna buona consultatione intorne à maggiori beni del Gouerno Politico non obligata ad altra ragione: hauendo dico trattato di tutte queste cose con ogni diligenza possibile; pare à noi di hauer insieme scoperta, & spiegata & pieno (il che fu il nostro primo, & principale proponimento) la nacura di questa diuina virtù, che hoggi con si bel nome donandiamo Ragion di Stato; per cui la Greca, & Latina lingua hanno giustamente da inuidiar' alla nostra, essendo state in ciò da essa di gran lunga superate: poiche ne gli Scrittori Greci, & Latini non trouiamo voce, non solo che si propriamente esprima la sua vera notione, come questa: ma ne meno, che l'adombri pur da lontano.

Si dichiara più pienamente la diffinitione di sopra apportata della Ragion de Stato. Che gli antichi Filosofi conobbero la sua natura. Cap. 114.

Resta dunque che per dar fine al nostro trattato, discorendo al quanto intorno alla diffunitione apportata da noi, diciamo; che si posto in essa questa particella, buona consultatione, come genere prossimo, & immediato; di che si è di sopra detto à bastanza, & che per buona consultatione debbiamo intendere la Consultativa. Et appresso non la buona consultatione separata dal Giuditio, & Precetto, ma in quanto contiene queste due operationi ancora, & il Precetto in particolare, come principal' operatione frà esse della Prudenza Politica; à cui è la Ragion di Stato dirizzataper sua natura; essendo la viva Legge, che risiede nella mente del Principe, come si è detto; & essendo perciò questo suo proprio, & particolare visitio di ordinare in-

torno

como alle cose più importanti della Republica, & nelle quali confisse la salute, & conservatione sua; quello, che si debba fare, & quello, che suggire, in che è manisesto, che riluce persettissimamente la dignità, & l'eccellenza di questa terza operatione detta Precetto, ò Legge, ouero Ordinatione. Que e anche da notare, che riguardando la Consultatina, & buona consultatione spetialmente i mezi, si come anche l'Elettione; essa Ragion di Stato sarà per sua natura dirizzata al medefimo oggetto. Diciamo in oltre, che debbiamo intendere questa Confultatina, & buona consultatione che poniamo come genere prossimo della Ragion di Stato, non rimanersi nella sola cognitione, ma trappassare all'Attione, & alla Praxi, come ad vltima, & principalissima sua operatione; si che ella, & per suo mezo la Ragion di Stato nelle cose, che ad esta appartengono, si dirà esfere il vero operante. il che per sentenza d' Aristotele conuenire alla Prudenza in generale, & per conseguente ad ogni sua spetie, si è nè passati discorsi, contra la comune opinione de gli Scrittori delle cose Morali, dimostrato. L'altre due particelle, cioè intorno à maggiori beni del gouerno Politico; & mon obligata ad altra ragione, si sono poste in suogo di formal disserenzaldella Ragion di Stato, dalla quale dipende la sua essenza, conciosia che queste due conditioni, cioè l'affaticarsi ella intorno à maggiori beni della Republica, cioè intorno alle cose più grandi, & importanti; & queste, ò tali in atto, ò se ben picciole in apparenza, tali però da cagionare grandi auenimeri, come si è detto; & il no esser obligata à seguire altra ragione; cioè, è le Leggi scritte, è le consuctudini, & i coltumi della Republica; la formano, & conflicuiscono Ragion di Stato; & facendola differente dalle altre parti della Prudenza Politica, la rendono sopra autre per eccellenza dinatura, & per eminenza di autorità riguardeuole. & siè detto intorno à maggiori beni del gomerno Politico, intendendosi non che la Ragion di Stato segnatamente si affatichi intorno à tutte le cose grandi della Republica : perciòche in tal guisa ella non sarebbe tal'hora altro, che la Legislatrice, ò la Consultativa in generale; alle quali appartiene spesse fiate di determimare cose grauissime; nelle quali nondimeno non haura suogo la Ragion di Stato: ma che frà le grandi, riguardi le più importanti, & in. somma quelle, nella risolutione delle quali consiste la conservatione. & salute della Republica. onde mezitamente frà le cose grandi, & importanti si doniandano maggiori. Si è finalmente detto non obligata adaltra ragione, intendendoss, che non sia obligata, se non alla sua propria, & 2 se medesima, & adessa buona consultatione: la quale non à altro, che ragione, & retta, & vera ragione, conciosia, che il confultare sia discorrere, come nè libri precedenti si èveduto. onde escendo la buona consultatione retta consultatione, viene anche necessariamente ad essere retta ragione. le quali conditioni tutte hauere assai chiaramente accennate di essa Ragion di Stato Platone, Socrate, Aristotele, Senosonte, Plutarco, & altri, si è dimostrato à suoi luoghi; quasi che spiegandone la vera sua natura, habbino (come disse Arrstotele nel sesso dell'Etica de gli Antichi, trattando della virtù Morale) tutti indouinato, che ella èvn habito, vna virtù, vna ragione, & vna Legge non scritta, che non dipende se non da se stessa; ne è obligata alla Legge se scritta, ne ad altra ragione nel gouerno della Republica. La onde alla questione, che sù mossa sin da principio, se gli Antichi Scrittori delle cose Politiche habbino conosciuta la Ragion di Stato, & se n'habbino trattato, & come, & sotto qual nome; quello, che debba rispondersi, è hormai chiaro da passati discorsi.

Qual sia la Causa Essiciente, Finale, Formale, & Materiale della Ragion di Stato. Si divide secondo l'opinione dell'Autore la Prudeza. Si conclude che la Ragion di Stato è la più nobile, è principal parte di essa. (ap. 115.

T da questa diffinitione apportata da noi, possiamo anche assai sa-Cilmente trare la Causa Efficiente, Materiale, Formale & Finale della Ragion di Stato; conciosia che essendo ella buona consultatione, & questa non altro, che retta ragione, & Prudenza; & la Prudenza habito dell' Intelletto pratico; debbiamo dire, che la Causa Efficiéte della Ragion di Stato inquanto habito, sieno quelle operationi, che cagionano l'habito di lei in esso Intelletto: si come le prudenti operationi cagionano l'habito della Prudenza; & le operationi giuste temperate, & forti, sono cagioni efficienti de gli habiti Morali. Causa Materiale della Ragion di Stato sono quei maggiori beni, quelle cose più importanti, che noi habbiamo detto contenere la salute, & conseruacione della Republica; se vorremo prendere la Causa Materiale, per quell'oggetto, che riguarda come suo proprio la Ragion di Stato: la quale se vorremo considerare in quanto forma, & habito dello Intelletto pratico, à cui ella reca tanta perfettione; esso Intelletto pratico si dourà dire la Materia, & il Soggetto, in cui ella è ripolta, & si ritroua. La Causa Formale è l'habito contratto di essa nell' Intelletto pratico: ò diciamo anche, che rispetto all'oggetto, à cui ella riguarda, è l'istesso Configlio, Giuditio, & Precetto della cosa, intorno alla quale s'af-Estica: & finalmente l'istessa Attione, che da lei nusce la quale operatione, rispetto al Precetto, potremo acconciamente domandare Politeu-

siteuma; cioè quella risolutione delle cose più importanti della Republica, che esce dal Magistrato, in cui risede la somma podestà: dato che sotto altra consideratione, questo potesse nomarsi operatione & effetto della Ragion di Stato, confiderata in quanto habito dell' Intelletto. Per vitimo la Causa Finale è il commodo, la salute, & la conservatione della Republica, dè Cittadini, & del ben publico, inquanto da essa per il suo modo di operare sopra le vie ordinarie vien prodotta: & questa Causa Finale è da noi manifestamete espressa nella diffinition , mentre diciamo, che la Ragion di Stato è vna buona confultatione, essendo la buona consultat one dirizzata à cotal fine, come nel precedente libro si è veduto. La onde se pure è vero, come è verissimo, che quello, che è nella natura della cosa, di cui si tratta, consente sempre con il vero; & che il vero prestamente si conosce esser discorde dal falso, come lasciò scritto Aristotele nel primo dell' Etica; essendo manisesto per i passati discorsi, che tutte le cose, che si sogliono cercare, & dire della Ragion di Stato, si contengono nella diffinitione di sopra. apportata; si dourà stimare, che essa sia la vera, & propria sua dissinitione. Il che tutto, se è cosi, facendo noi (conosciuta, & spiegata la natura di questa virtù diuina) migliore per auentura, & più acconcia dinisione della Prudenza, douremo concludere, che ella si dinide in Prudenza Monastica, Economica, & Politica; la Politica in Consultatina vninerfale, & Consultatina particolare, & Dicastica; la Consultatina vninersale in Ragion di Stato, & Legislatrice; & che frà queste la più nobile, perfetta, & eccellente, è la Ragion di Stato: essendo fra le parti di esta Prudenza quello, che è l'Occhio nel Corpo, & la Mente mell' Animo.

Horecco Serenissimo Principe, che dal suo cenno commosso, oltra quello ch' al mio debole ingegno conuenina, satto ardito, hò spiegata à V. A. la natura della Ragion di Stato, & dimostrata la necessità, s'eccelleza, & la dignità di lei nel Gouerno Civile: & se ad alcuno, che leggerà questo mio Discorso, paresse, ch'io non habbia in elso sodisfatto ne alla nebiltà, & bel'ezza del commandamento, ne alla grandezza, & alla dottrina di chi l'hà commandato; cosa ch'io non ardisco di desiderare, non ch'io stimi, che me si convenga; spero, che considerando à chi da messi scrive, & appresso la no cità, & dissevultà della materia, facilmente sarà per scularmi.



# TAVOLA DE CAPITOLI DEL PRIMOLIBRO.

| 4  | The second of the state of the second of the |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | I racconta l'opinione d'alcuni intorno alla Ragion di Stato, & si ripros<br>Si dimostra, che la Prudenza Politica, & la Legislatrice si possano d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ses. |
|    | mandar notitie di fondare, conservare, & ampliar lo Stato. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I    |
|    | carie 1, and the state of the s | a    |
| 5  | i dubita se la Rogion di stato conuenga alla fondatione, & si riproua la di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ffi- |
| •  | nitione antede ta, con alcun' altre ragioni. Cap. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
|    | he la diffinitione apportata può anche conuenire all'Arte Militare , & alla r<br>Ragion di Stato: & che non sia vero, la Ragion di Stato dirsi spetialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | quelle cose, che non si possono riderre à ragion' ordinaria. Cap 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    |
| 2  | uello che sia Ragion di Stato secondo l'opinione d'alcuni altri; & che ella è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | di   |
|    | due sorti; & del genere prossimo di lei. Cap. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 2  | uale sia il fine della Ragion di Stato secondo la sopradetta opinione, se ella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fi   |
|    | distenda d gli huomini prinati; & se i Principi debbano gouernarse con sa. Cap. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ej.  |
| Si | rifiuta la sopradetta opinione, che la Ragion di Stato non è in tutto l'iste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tie  |
|    | con la prudenza Civil; & l'appare te in tutto ad essa contraria. Cap.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 0  | nde habbia origine quella opinione, che i Principi si seruono dell'apparente R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| •  | gion di Stato; & che questa non può dirsi diritta regola. Cap. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8    |
| 31 | i dubita intorno à quanto si e detto del vero significato di questa voce, retta,<br>diritta; & si risolue la dubitatione proposti. Cap. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0    |
| 0  | he la Pedia non può essere genere med: ato, ne immediato della Ragion di Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|    | Si apportano due diffinitioni di esa Pedia. Cap 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   |
|    | i dichiara la mente d'Aristotele nel primo libro delle Parti de gli Animali i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|    | corno alla Pedia: che altro è la Pedia del a ofa, altro la Pedia della scienza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    | espongono alcuni lunghi della Politica, dell' Etica, & della Metafisica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| •  | Cap. 10<br>he cosa sia la Pedi i della scienza secondo Aristotele. si apporta la vera dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fi.  |
|    | nitione di essa Pedia. Cap. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14   |
| 5  | i considerano l'altre parti della diffinitione sopraposta; & si dimostra, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la   |
|    | differenza formale in essa assegnata della Ragion di Stato, non può hauer li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| -  | go. (ap. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    |
| C  | he la Ragion di Stato propriamente non hà luogo ne Ministri de Principi. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) ( |

#### TAVOLA

|    | non st distende de li huemini privati. Che la vera Ragion di Stato, non l'app                                 | a           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 1100                                                                                                          | 16          |
| Si | racconta una terza opinione intorno alla Ragion di Stato: ma prima si dichi                                   | a-          |
|    | ra quello, che sieno secondo Isa, Ragion di Natura, Civile, di Guerra, & de                                   | lle         |
|    | Genti Cap. 14.                                                                                                | 17          |
| Q  | uello che sia Ragion di Stato secondo l'opinione de sopradetti Autori.                                        |             |
|    | Cap 13 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                              | 9           |
| Si | i riproua l'opinione sopradetta, & prima si dimostra, che la Ragion di Sta                                    | it <b>o</b> |
|    | non si può domandare ragione, & legge nell'istesso sentimento, in cui si                                      | to-         |
|    | mandano la Ragione di Natura, Ciuile, & delle Genti. S'espongono due li                                       | 10-         |
|    | ghi di Platone. Cap. 16. he a statto a statto a statto a statto a                                             | 20          |
| C  | be non è vero niuna differenza di grado, è di nobiltà esser sia gli huomini s                                 | er          |
|    | legge di natura. Che ne anche nel stivo dell'innocenza sarebbono stati gli hi                                 | 10-         |
|    | mini fea loro di vgual perfectione. Si dichiarano alcuni luoghi di S. Thoma                                   |             |
|    |                                                                                                               | 2           |
| C  | bela Ragion Civile non è contraveutione della naturale. Quello che sia legge                                  |             |
|    | Natura, & come possa, & non possa riceuer mutatione. onde habbia origi                                        | ne          |
|    |                                                                                                               | 14          |
| 2  | lual differenza sia fra l'intelletto pratico, & speculativo nel conoscere i prin                              |             |
| •  |                                                                                                               | 25          |
| 4  | Per qual cagione, & in qual sua parte sia mutabile la legge di natura; & co                                   |             |
|    | assolutamente parlando, ella sia immutabile. Si dichiara vii luogo del qui                                    |             |
|    |                                                                                                               | 20          |
|    | i dimostra con l'autorità di Aristotele, & con la ragione, che la lègge di Nati                               |             |
|    | e immutabile. Si conclude che la legge Ciuile non e derogatione, & contraux<br>tione della naturale. Cap. 21. |             |
| 6  |                                                                                                               | 27          |
|    | The la Ragion delle Genti non ha sua origine dalla Ragion di Guerra. Si dich                                  |             |
|    | ra on luogo d'Alessandro nel secondo dell'Anima. onde veramente habbia o                                      |             |
|    | gine la Ragion delle Genti, & quello che sia. Cap. 23.                                                        |             |
| E  | be alla Ragion di Stato non possono conuenire le disfinitioni addotte da costor                               |             |
|    | & prima che ella non è contrauentione di Ragion ordinaria. Cap. 24.                                           |             |
|    | i moue pnadubitatione intorno alle cose dette, & si risolue. Si conclude, che                                 |             |
|    | Ragion di Stato non può esser contrauentione di Ragion ordinaria, ò non ser                                   |             |
|    | pre: & che non è vna cosa opposta al privilegio. Cap. 25.                                                     | 32          |
| 5  | i rifruta la terza di finitione della Ragion di Stato. Si dimostra, che la legge o                            | ra          |
|    | dinaria e la Ciuile mira! pniuersale. Cap. 26.                                                                | 4           |
| S  | i riprouano le altre tre diffinitioni della Rugion di Stato. Cap. 27.                                         | 15          |

# C A P I T O L I DEL SECONDO LIBRO.

| IN qual modo, & con qual methodo convenga procedere per ben intenderes                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La la natura della Ragion di Stato. Cap. 1.                                                                                                                  |
| Si raccolgono sei propositioni intorno al com ne concetto che ha l'Etd presente della                                                                        |
| Ragion di Stato. Per qual cagione ella fogl a esser molto biasimata. Cap. 2. 138                                                                             |
| Che la Ragion di Stato appartiene alla Prudenza Politica, & alla virtu Morale:                                                                               |
| si apporta la diu sione aella Prudenza secondo gl'Interpreti, & Aristotele.                                                                                  |
| Cap. 3.                                                                                                                                                      |
| Si considerano le parole di Aristotele intorno alla sopradetta divisione. Si racco-                                                                          |
| glie l'opinione de gl'Interpreti, risiutandosi il parere di alcuni di essi intorno al-                                                                       |
| l'Economica. Cap. 4.                                                                                                                                         |
| Che la divisione apoortata della Prudenza è siguita da Theologi ancora. Quali                                                                                |
| sieno le parti integrali, potentiali, & subiettine di essa Prudenza secondo Sans                                                                             |
| Thomaso, & qu'e frie se la più principale. Cap. 5.                                                                                                           |
| Se il command tre detto da S. Thom iso præripere; si toperatione secondo lui dell'                                                                           |
| intelletto solamente à auche della volontà, & quello che importa. Cap 6. 45                                                                                  |
| Quello che veramente habbia inteso San I homaso per il verbo praripere, & per                                                                                |
| Quello che veramente habbia inteso San Ihomaso per il verbo praripere, & per l'operatione della Prudenza detta precesso. Si recano in mezo contra esso alcu- |
| · ne oppositioni, & contra la nobiltà delle parti della Prudenza, secondo la co-                                                                             |
| ne oppositioni, & contra la nobiltà delle parti della Prudenza, secondo la co-<br>mune opinione. Cap. 7.                                                     |
| Si comincia à cercare la natura della Prudenza secondo Aristotele; qual sia lo                                                                               |
| si opo di esso nel sesto dell' Etica. Che l'intelletto pratico, & speculatino sono due                                                                       |
| potenze secondo lui. Cap. 8.                                                                                                                                 |
| Si apportano le parole di Aristotele intorno alla differenza dell' Intelletto pratico,                                                                       |
| & speculativo. & si considerano. Si rifiutano le interpretationi del Feliciano.                                                                              |
| del Lambino, dell' Argyropilo, & del Perionio. Cap. 9.:                                                                                                      |
| Si racconta l'opinione di San Thomaso interno alla differenza dall'intelletto prati-                                                                         |
| co. & speculatino. (ap. 10.                                                                                                                                  |
| In qual modo rispondesse San Thomaso al luogo del sesto dell'Etica contrario alla                                                                            |
| sua opinione. Si apportano tre altre ragio i di esso in confermatione dell'istessa.                                                                          |
| & la dichiaratione di Burleo, & del sauello. Cap. 11.                                                                                                        |
| Che la prima risposta recata di sopranon è appronata da Burleo, & dal Iauello, &                                                                             |
| per qual cagione. Cap. 12.                                                                                                                                   |
| Si apporta la Jeconda risposta di S. Thomaso al luogo dell'Etica riceunto da Bueleo.                                                                         |
| & dal Iauello, & insieme la dichiarationeloro. Cap. 13.                                                                                                      |
| Che Scoto intorno alla differenza dell'intelletto pratico, & speculativo nen                                                                                 |
| ·                                                                                                                                                            |

# TAVOLA

| fu discorde da San Thomaso. Capita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Che Eustratio; & Auerroe furono contrarij alla sopradetta opinione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or che       |
| con essa par che conuenga Aristotele. Cap. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61           |
| con essa par che conuenga Aristotele. Cap. 15.<br>Si adducono alcuni altri luoghi della Filosofia morale in confermatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | della me -   |
| te del Filosofo. Cap. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 ?          |
| Si recano alcuni testimonij della Filosofia Naturale, & insieme l'autorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | à di Ales-   |
| sandro per proua che l'intelle to pratico sia differente di sfetie seco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ondo Ari-    |
| Stotele dal speculativo de la per 1700 de la la constitución de la con | 190064       |
| Si dimostra per alcuni altre luoghi di Alessandro l'istes, o, & che secon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do lui so-   |
| no due intelletti materiali, & in potenza. Cap 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | toing 1. 6.5 |
| Che l'antedetta opinione della différenza pecifica fra l'intelletto pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | of pecu-     |
| latino è stata seguita da Gregorio Ny seno, & da Gionanni Damase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eno. Ter-    |
| che San Thomaso seguisse l'opinion contraria . Lap. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Si ri ponde alle cose che fanno in contra io & prima, che Aristotele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.4.79       |
| mai l'intelletto speculativo farsi pratico per estensione. Che non è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| le all'oggetto dell'in: lletto pratico l'ordinarsi all'attione. ap. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Che all'oggetto dell'intelletto pratico è essentiale l'ordinarsi all'action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Aristotele. Si considerano, & espongono alcuni luoghi oscuri de'libri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| dell'Anima, & del libretto del moto de gli Animali. Cap. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Come s'intenda, che l'oggetto dell'intelletto pratico sia una verità con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| appetito retto. Si dichiara un luovo del terzo dell'Anima, & del se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | condo del-   |
| appetito retto. Si dichiara un luogo del terzo dell'Anima, & del se<br>la Metasissica. Cap. 22.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72           |
| Che il vero conforme all'appetito retto, è il ben' agibile, & contingente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si mani=     |
| festa la natura dell'oggetto dell'intelletto pratico. Si esfongono alc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| de i libri dell'Anima, della Metafisica, & dell'Etica. Cap. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Dell'vso, & vero significato della particella annos appresso Aristote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| il bene, & il vero si prendono in due maniere. Si spiegano alcuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| terzo dell'Anima, & del terzo, & del sesto dell'Etica. Cop. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74           |
| Si dichiara un luogo del secondo dell'Etica, per il quale si confermano le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| di sopra; si manifesta à pieno la natura dell' oggetto dell'intelletto pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ratico, 👉    |
| della prudenza. qual sia il spetiale rescio del prudente secondo si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ristotele.   |
| Cap. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76           |
| Si espone vn'altro luogo del sesto dell Etica intorno all'istessa materia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | & si ap-     |
| portal'interpretatione del Lambino, & del Mureto. Cap. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Si rifiuta l'interpretatione di sopra apportata del Mureto, Adel Lamb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| dichiara la vera mente d'Aristotele. Cap. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Si conferma l'espositione addotta, & si dimostra, che il luogo di Aristo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| scorretto. si riproua il Lambino più pienamente. Cap. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Sicontinua à dimostrare la verità dell'espositione apportata. Si conside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62           |

et g

3.

-

## DE CAPITOLI

|            | ,                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | raccoglie da i luoghi esposti, & si apre, & conferma maggiormente la natu-        |
|            | ra dell'oggetto agibile. che l'intelletto pratico è diuersa potenza del specula-  |
|            | tino. Cap. 30.                                                                    |
| 5          | considera la prima risposta data da S. Thomaso all'autorità del sesto dell'Etica. |
| 0,         |                                                                                   |
|            | Che gli oggetti dell'intelletto pratico, & speculativo convengono solo nel ge-    |
|            | nere remoto. Che proportione habbino insteme il vero, & bene necessario; &        |
| ~          | il vero, & bene contingente. Cap. 31.                                             |
| C          | me debbiamo intendere con il testimonio di Auerroe, che il vero, & ben contin-    |
| 6.         | gente sieno l'og getto dell'intelletto pratico. Cap. 32.                          |
| 31         | considera la risposta di an Thomaso. Si riprouano alcune interpretationi de       |
|            | Burleo, & del Iauello. Che l'intelletto pratico, & speculativo non possono es-    |
| *          | sere vna sol potenza. Cap. 33.                                                    |
| Si         | conclude che l'intelletto pratico, & speculativo sono secondo Aristotele poten-   |
|            | ze distinte. Che appresso l'istesso le potenze dell'Anima si possono dividere     |
| ,          | in tre modi: & qual di questi convenga ail'intelletto pratico, & speculativo.     |
|            | (ap. 34.                                                                          |
| CI         | ne cosa sia intellecto secondo Aristotele. & come disserente dal pratico.         |
|            | Che l'attione, & l'effettione differiscono di genere secondo l'istesso.           |
|            | Cap. 35.                                                                          |
| Si         | ritorna à considerare qual fosse lo scopo d'Aristotele nel sesto dell'Etica, &    |
|            | spetialmente nel primo suo discorso. Si approva l'espositione di San I bomaso,    |
|            |                                                                                   |
| Si         | conferma l'espositione addotta di sopra: con qual fondamento caminasse            |
| <b>W</b> + |                                                                                   |
|            | Aristotele per dimostrare che la prudenza sia habito dell'intelletto pratico.     |
| ٠          | Quali potenze dell'Anima nostra sieno principi della verità, & dell' attio-       |
| e:         | ne. Cap. 37.                                                                      |
| <b>9</b> t | continua la medesima materia. Si espongono alcune parole oscure del sesto         |
|            | dell'Etica. Che l'intelletto pratico è principio in noi non solo della verità, ma |
|            | anche dell'attione; Et l'appetito non solo dell'attione, ma anche della verità    |
|            | secondo Aristotele. Cap. 38.                                                      |
| 51         | considera il discorso apportato di sopra dal Fileseso. Si recano in mezo due      |
|            | importanti dubitationi. come s'intenda l'intelletto, & l'appetito esser prin-     |
|            | cipy della verità, & dell'aitione. Si adduce l'opinione del Caetano. Cap.         |
|            | 39.                                                                               |
| Si         | dichiara la rispost e data alla prima dubitatione. Qual sia la propria, & princi- |
|            | pal'operatione dell'intelletto pratico, & quante le sue operationi. (ap. 40. 103  |
| In         | quanti modi si possa intendere quel detto d'Aristotele, che la verità è conforme  |
| 1          | all'appetito retto. Si dichiara il primo modo. i apporta l'e positione di Ales-   |
|            | sandro, & del Gactano. Cap. 41.                                                   |
| Si         | Diegono il secondo, er il terzo modo. Si pongono alcuni fondamenti per in: en-    |

#### TAVOLA

| dere qual di essi habbia seguito Aristotele. Si espone vn luogo oscuro di A                                                                                     | luer-    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| roe. Cap. 42.                                                                                                                                                   | 103      |
| Si raccont a l'espositione di S. Thomaso sopra le parole addotte da Aristotele.                                                                                 | <b>)</b> |
| Cap. 43.                                                                                                                                                        | 109      |
| Si muouono alcune difficultà intorno all'espositione addotta: (hcla verità pri                                                                                  | atica    |
| secondo Aristotele precede la rettitudine dell'appeti o. sap 44.                                                                                                | 110      |
| Che il primo modo, & il primo sentimento apportato di sopra, non può hauer                                                                                      | tuc-     |
| go. Si rifiuta l'opinione del Gaetano. S'espone un luogo del nono della Met                                                                                     | 0 -      |
| ca. Si mostra di nuouo, che l'intelletto determina l'appetito secondo Aristo                                                                                    |          |
| Cap. 45.                                                                                                                                                        | 113      |
| Si continua à rifiutare l'apinione del Gaetano. Cap. 45.                                                                                                        | 115      |
| Si disputa pure contra il Gaetano. Che la rettitudine dell'appetito non è nec                                                                                   |          |
| rianell'arte. Di qual' appetito intenda Aristotele quando parla della ret                                                                                       |          |
| dine di esso. Cap. 47.                                                                                                                                          | 116      |
| Che l'appetito sensitiuo è quello secondo Aristotele, che può dissentire dall'i                                                                                 |          |
| lesto, & non la volontà. Cap. 48.                                                                                                                               | 118      |
| Si dimostra più pienamente, he l'appetito sensitiuo secondo Aristotele può diss                                                                                 |          |
| re dall'intelletto. Si considerano intorno à ciò alcuni luoghi del tenzo dell'.                                                                                 |          |
| ma, & del primo dell'Etica, & di Alessandro, & di Themistio Cap. 49.                                                                                            | PLO      |
| Come il secondo sentimento recato di sopra si possa, co non si cossariceuere. S                                                                                 |          |
| duce, & riproual'opinione di Scoto. Gap. 50.                                                                                                                    | 121      |
| Che il terzo sentimento di sopra apportato è il vero, & proprio. Si presuppon                                                                                   |          |
| alcune cose necessarie per dimostrarlo. Che la virtu morale, & l'huomo d                                                                                        |          |
| ne sono misura secondo Aristotele, delle morali attioni. Cap. 5.1.                                                                                              | 123      |
| Si continua di dimostrar l'istesso con il testimonio anche di Alessandro. Si du                                                                                 |          |
| rano alcuni luoghi del primo, & del settimo della Politica, & del terzo                                                                                         |          |
| Etica.che l'intelletto secondo Amstotele cagiona la rettitudine dell'appetit                                                                                    |          |
| ziene fra le facoltà dell'Anima il principato Cap. 5:20.                                                                                                        | 1.5      |
| Che Eustrat o segue l'istesso sentimento, & espositione. Si considerano. & i                                                                                    | -        |
|                                                                                                                                                                 | 127      |
| Si dimostra la verità della sopraderta espositione. Si risponde ad alcuni dubbi                                                                                 |          |
| potrebbomo occorrere. Della necessaria opinione della prudenza, & della                                                                                         |          |
| tumorale secondo Aristotele - Sirifiniano le opinion di Scoto, er del Ga                                                                                        |          |
| no intorno alla prudenza. Cap. 54.                                                                                                                              | 128      |
| Si moue una dissicultà, & si risolue, che operatione dell'intelletto pratico sec                                                                                |          |
| Aristotele non solo è la pratica v eità, ma la praxi; & questa princ                                                                                            | inalia   |
|                                                                                                                                                                 |          |
| mente e Capes se.  Che dell'attione detta da Greci pravis avincipio secondo Anistatelo e l'eletti                                                               | 13.0     |
| Che dell'attione detta da Greci praxis, principio secondo Aristotele e l'elettic<br>L'intelletto pratico onde tale si domandi. Quello, che sia praxi. Si propon | 10 10    |
|                                                                                                                                                                 |          |
| consideratione d'un luogo difficulissimo del settimo della Politica intorno a                                                                                   | ~        |
|                                                                                                                                                                 | 4        |

#### DE CAPITOLI.

|    | fa praxi. Quello che sia vita attiva, & pratica secondo gl'Interpreti.                                                                               | Simo    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | ue un difficil dubbio contra le cose dette. Cap. 56.                                                                                                 | 132     |
| 5  | i considerano le interpretationi del Sepulueda dell'Interprete Antico, del                                                                           | Vitto-  |
|    | vio, & del Lambino. Cap. 57.                                                                                                                         | 134     |
| C  | ome San Thomaso habbia esposto il luogo apportato di sopra del settimo                                                                               | della   |
| •  | Politica. Cap. 58.                                                                                                                                   | 136     |
| 8  |                                                                                                                                                      | er qual |
|    | cagione questo Autore rifiuti San I homaso. Cap. 59.                                                                                                 | 138     |
| 5  |                                                                                                                                                      | гр.60.  |
|    | carte -                                                                                                                                              | 139     |
| C  | ome habbino intefo il luogo fopradetto Giouanni Cafo, Giacopo Mazzoni                                                                                | , il Fi |
| ~  | gliucci, & il Scaino. Cap. 61.                                                                                                                       | ,140    |
| 3  | i dimostra, che nè le interpretationi, ne le espositioni sopradette possono                                                                          |         |
| •  | luogo. Cap. 62.                                                                                                                                      | 143     |
| 9  | i cerca qual sia la vera espositione del luogo addotto. Et prima quante, c                                                                           | -       |
|    | li questioni proponesse di trattar Aristotele nel settimo della Politica                                                                             |         |
| 0  | Cap. 63.                                                                                                                                             | 144     |
| ×  | ual dubbio nascesse fra gl'Antichi intorno alla beatitudine della Città .<br>questione risolua Aristatele nel luogo addotto. Si riproua la comane es |         |
|    | ne. Cap. 64.                                                                                                                                         | 146     |
| _  | vali sieno le contemplationi, & cogitationi pratiche secondo il Filosofo, e                                                                          |         |
|    | la vita pratica, & attiua. Come si debba intendere quanto egli dice d                                                                                |         |
|    | chitetto. Cap. 65.                                                                                                                                   | 148     |
| Si | espongono più pienamente le parole del F·losofo intorno all'Architetto.                                                                              |         |
|    | portano due dubitationi contrale sose dette, & si rifolue prima . Che c                                                                              |         |
|    | contemplatione, & Theoria pratica secondo lui. Cap.66.                                                                                               | 150     |
| Si | dimostra più pienamente quello, che possano significare contemplationi p                                                                             | ratiche |
|    | appresso Aristotele. Cap. 67.                                                                                                                        | 152     |
| Si | risolue la seconda dubitatione. Si conferma l'esposition apportata. Che                                                                              | Anio    |
|    | Rotele concede la providenza. Cap. 68.                                                                                                               | 154     |
|    | espongono alcuni luoghi del settimo della Politica, che potrebbono recar d                                                                           |         |
|    | tà all'interpretatione addotta: some, & inqual senso n Dionon sieno                                                                                  |         |
|    | tù secondo Aristotele. Cap. 69.                                                                                                                      | 156     |
| Si | continua la medesima materia. Quali debbano commandare, & quali                                                                                      |         |
|    | re nella Republica secondo Aristotele. Qual beatitudine secondo lui f                                                                                |         |
| e  | la Città beata. Per qual cagione le Republiche dirizzate solo alla guerr                                                                             |         |
|    | per suo parere di buonavita. Come la felicità contemplatina connenga                                                                                 |         |
| •  | Republica. Cap. 70.                                                                                                                                  | 158     |
| 1  | adducono le parole d'Aristotele in testimonio delle cose dette per qual cas                                                                          | ntores  |

# TAVOLA

| alla cagione della ruina di Sparta. Cap. 71.                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Si riproux l'autedetta opinione Perqual cigione mincassero verimente Sparta,        |
| & Romit. Si rifiutano alcuni altri. Cap. 72.                                        |
| Come la felicità conte nelati sa debea bauer luego nella Republica. Si riprouano    |
| le interpretationi apportate di sopra. Cap. 73 163                                  |
| Si rifiutano le espositioni addotte; & prima quella di S. Thomaso. Cap 74. 164      |
| Che le ragioni del Canalcanti contra S. Thomaso non concludono. Che l'espositio-    |
| ne di esso Caualcanti non si può riceuere. Cap. 75.                                 |
| Si riprouano l'espositioni dell'Acciaiolo, & del Sepulueda. Si espone un luogo del  |
| settimo della Politica intorno alla vita attiua. Cap. 76.                           |
| Quali disficultà habbino l'espositione del Vittorio; del Caso, & del Mazzoni.       |
| Cap. 77.                                                                            |
| Che gli e positori di nostra lingua non si possono riceuere. Si risponde alla dubi- |
| tatione moss: intorno alla praxi. Q al sia secondo Aristotele l'operation del-      |
| l'Architetto. Cap. 78.                                                              |
| Come operil Architetto secondo Aristotele. Che l'istesso haluogo nel Capitano       |
| di Guerra, & nel Consigliere. Cap. 79.                                              |
| Qual sia veramente l'opera dell'Architetto, & del Prudente. Si dichiara intorno     |
| à ciè vn luogo oscuro del primo della Politica. Cap. 80.                            |
| Si conferma per vu'autorità de Magni Morali quanto si è detto. Et si dimostra,      |
| come nell'opere Morali, & Ciuili la Prudenza sia il vero Architetto, & che          |
| proportione habbino con lei le virtù morali, & l'appetito sensitiuo con l'intel-    |
| letto pratico. Cap. 81.                                                             |
| Come Aristotele dimostri nel sesto dell'Etica, che la prudenza sia habito dell'in-  |
| telletto pratico. Si rende la ragione dell'ordine da lui tenuto nel trattar de i    |
| cinque habiti dell'intelletto nostro. Cap. 82.                                      |
| Come Aristotele ne manifesti la natura della prudenza; & come la diffinisca.        |
| Cap. 83.                                                                            |
| Come Aristotele dimostri la prudenza esser habito pratico con vera ragione intor-   |
| no à beni humani. Che secondo lui la prudenza è virtù, & non l'aste; & che          |
| non ade in essa oblivione. Cap. 84.                                                 |
| Con qual consiglio trapassi Aristotele à trattar dell'Intelletto, & della Sapienzas |
| & perche prima dell' Intelletto. Perche la Prudenza sia habito dell' Intel-         |
| letto Pratico, l'Arte del Fattino, la Scienza l'Intelletto, & la Sapienza del       |
| Speculatino. Cap. 85.                                                               |
| Per qual cagione, & con qual fondamento habbia detto Ar. stotele, che la Tempe-     |
| ranza e conseruatrice della Prudenza. Cap. 86.                                      |
| Si espone più pienamente come si debba intendere, che la Temperanza sia conserua-   |
| trice della Prudenza. Si tocca vna grauissima questione accennata da Aristo-        |
| tele. Si spiega intorno alle cose dette l'opinion di Platone. Cap. 87.              |
| Che                                                                                 |

# DE CAPITOLI:

| Che il conoscere secondo Aristotele precede l'appetire. Come per suo parere il         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| piacer, 16 il dolore corrompono il giuditio dell'intelletto. Cap. 88. 188              |
| (he la prudenza ha retta estimatione del fine ancora secondo Aristotele.               |
| Cap. 89.                                                                               |
| Unde nasca il falso giuditio della ragione, & dell'intelletto pratico nelle cose agi-  |
| bili. · Cap. 90.                                                                       |
| Che per l'immoderato affetto, & per il vitio si corrompono all'huomo due princi-       |
| pij. Si dichiara vn luogo del settimo dell'Etica. Come la volontà siamossa             |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
| Come si debba intendere, che la Prudenza habbia retta estimatione de principy,         |
| & del fine. Si dichiarano alcuni le oghi del primo, & terzo dell'Etica. Come           |
| alla voluntà appartenga il vero bene, & l'apparente. Cap. 92. 193                      |
| Si espone più pienan ente, come la Prudenza habbia retta estimatione de princi-        |
| pi, cioè del fine delle cose agibili. Si dichiarano alcuni lucghi del sesto, del       |
| settimo, & del primo dell'Etica. Cap. 93.                                              |
| Si muouono due importanti dubitaticui contra le cose di sopra stabilite: l'ona in-     |
| torno alla sede delle v rtù morali: l'altra intorno al principio dell'intelletto pra-  |
| tico: Et se l'appetire preceda l'intendere. Cap. 94.                                   |
| Si rimette la risolutione della prima di bitatione ad altro lucgo. Si accrescono le    |
| difficultà della seconda dubitatione, din cstrandosi, che l'appetire preceda il        |
| conoscere. Si propone la consideratione d'un luogo difficilissimo del terzo del-       |
| l'anima. Cap. 95.                                                                      |
| Che tutti gl'Interpreti nel far latino il luogo addotto del terzo dell'Anima si so-    |
| no partiti dalla verica del testo greco. Si dimostra secondo Aristotele, che il        |
| conoscere precede l'appetire. cap. 96.                                                 |
| Si continua l'istessa materia, dimostrandosi, che l'appetito sensitivo non dissente    |
| dal senso, l'intelletto a all'intelletto. Cap. 97.                                     |
| In qual sentimento si debba intendere, che il conoscere preceda l'appetire. Si         |
| tratta del contrusto, che è fra l'appetito, & la ragione nel continente, &             |
| nell'incontinente. Si espone la vera mente d'Aristo ele nel luogo addotto del          |
| terzo dell'Anima, dimostrandosi il manifesto errore de gl'Interpreti.                  |
| Cap. 98.                                                                               |
| Si espone un difficilissimo testo del terzo dell'Anima sopra il contrasto de gli appe- |
| titi nell'huomo, & dell'appetito, & della ragione nel continente. Che per opi-         |
| nion d'Aristotele l'appetito non ha il conjultativo : & che la volontà non dis-        |
| sente dall'intelletto. Caz. 99.                                                        |
| Si continua l'espositione del testo sopradetto. Si apporta il vero senso d'un luogo    |
| disficile del settimo dell'Etica. Qual sia l'ordine delle operationi delle parti del-  |
| l'anima, & del corpo nel moto dell'huomo. Cap. 100.                                    |
| Verche Aristotele trattando nel terzo dell'Anima del contrasto de gli appetite         |
| die                                                                                    |

# TAVOLA

|     | diede l'esempio delle Sfere. Come nel continente l'appetito superiore vinca l'in-                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | feriore, & nell'incontinente l'inferiore vinca il superiore. Cap. 101. 213                                                                 |
| S   | dimostra, che tutti gl'Interpreti si sono scostati dalla vera mente di Aristotele                                                          |
|     | nel far in lingua latina l'antedetto testo del terzo dell'Anima- Cap. 102. 214                                                             |
| S   | apportano tre importanti dubitationi contra l'espositione del testo sopradetto.                                                            |
|     | Cap. 103.                                                                                                                                  |
| Si  | risponde alla prima dubitatione, come ogn'intelletto sia retto. Che la volonta                                                             |
|     | non dissente dall'intelletto secondo Aristotele. Si scioglie la seconda dubita-                                                            |
|     | tione. Cap. 104.                                                                                                                           |
| S   | resolue la terza dubitatione. Che secondo Aristotele l'appetito inferiore nons                                                             |
|     | muoue sempre in virtu del superiore. Cap. 105.                                                                                             |
|     | he anche secondo San Thomaso l'appetito inferiore non muoue sempre in virtù del                                                            |
|     | superiore. Et che l'incontinente per sua opinione opera contra la propria vo-                                                              |
|     | lontd. Cap. 106.                                                                                                                           |
| Si  | approua quanto si è detto di sopra del contrasto dell'appetito sensitiuo con la vo-                                                        |
|     | lontà, & con la ragione per alcune autorità della Sacra Scrittura, di Giouanni                                                             |
|     | Damasceno, & di Alcinoo Platonico. Cap. 107.                                                                                               |
| Si  | considerano alcune difficultà nella dottrina di San Thomaso intorno alla ripu-                                                             |
|     | gnanza, & al consentimento dell'appetito superiore, & inferiore: & si ap-                                                                  |
|     | porta una risposta del Gaetano. Cap. 108.                                                                                                  |
| Q   | sali opposizioni habbia la risposta del Gaetano. Come l'appetito inferiore muo-                                                            |
|     | ua in virtù del superiore secondo San Thomaso. Si emenda un luogo di esso                                                                  |
|     | nella Somma. (ap. '09.                                                                                                                     |
| Q   | uello che habbia sentito S. Thomaso della continenza, & incontinenza. & per                                                                |
|     | qual cagione; & in che sia distorde dalla dottrina d'Aristotele. ap. 110.226                                                               |
| C   | he la continenza, & l'incontinenza non sono da riporsi nella volontà per opinion                                                           |
|     | d'Aristotele. Che l'incontinente non opera per elettione. Et che in esso l'elet-                                                           |
| 0   | tione non può esser cattina. Cap. 111.                                                                                                     |
| 31  | toccano alcune graui difficultà nella dottrina di S. Thomaso intorno al consen-                                                            |
|     | tire, & dissentire della volontà con l'intelletto. Che secondo Aristotele è più                                                            |
|     | libero l'intelletto, che non è la volontà, & che ogni libertà della volontà dipende                                                        |
| •   | dalla libertà dell'intelletto. Cap. 112.                                                                                                   |
| C C | me nell'incontinente la volontà, & l'appetito superiore secondo San Thomaso                                                                |
| e:  | concorra con l'inferiore. Cap. 113.                                                                                                        |
|     | apporta, & considera vn luogo di San Thomaso molto importante per le cose                                                                  |
| é.  | dette di sopra. Cap. 114. 234                                                                                                              |
|     | me l'incontinente secondo S. Thomaso operi volontariamente, & contra la pro-                                                               |
|     | pria volontà insieme. Della preminenza della ragione sopra la volontà: & che                                                               |
| 5:  | in essa principalmente risiede il libero arbitrio. (ap. 115. 235 dichiara la monte de il consolia dell' sutore interno elle coso e ettate. |
|     | dichiara la mente, & il consiglio dell'Antore intorno alle cose t'attate.                                                                  |

# DE CAPITOLI:

| Cap. 116.                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si ritorna à trattare della Prudenza, & come si debba intendere la dissinitione di                                                               |
| lei, apportata dal Filosefo. Si raccoglie quanto di esta di sopra si è detto. Si                                                                 |
| dubita se il consultare conuenga all'Arte ancora, & si risponde secondo l'opi-                                                                   |
| nion comune. Cap. 117.                                                                                                                           |
| Si rifiuta l'opinione comune. Che verun'arte consulta secondo Aristotele Si ri-                                                                  |
| prouano il Trapezantio; & il Cardinal Bessarione. Cap. 118. 240                                                                                  |
| Che ne meno le Arti conietturali consultano secondo Aristotele. Cap. 119. 242                                                                    |
| In qual senso debbiamo intendere, che Aristotele nel terzo, & nel sesto dell'Etica.                                                              |
| habbia alle Arti conietturali attribuito il consiglio. Cap. 120. 243                                                                             |
| Come da l'esser la Prudenza consultativa, segua, che sia anche habito con vera ra-                                                               |
| gione, & habito pratico. Quante operationi habbia veramente la Trudenza.                                                                         |
| Cap. 121. 215                                                                                                                                    |
| Che la Prudenza non è il medesimo, che la vera, & retta ragione. Che è habito pra-                                                               |
|                                                                                                                                                  |
| tico per sua propria natura. Che la retta ragione i più universale, che neu è la<br>Prudenza. Cap. 122.                                          |
| Si approua quanto di sopra si è detto con l'essempio dell'incontinente. Che in esso                                                              |
| secondo Aristotele è retta ragione, ma non Prudenza. Qual differenza sia                                                                         |
|                                                                                                                                                  |
| Si riproua il Mirandela intorno alla natura della Prudenza. Si muone vna dubi-                                                                   |
| tatione, & si risolue. Cap. 124.                                                                                                                 |
| In qual sentimento debbiamo intendere, che habbia detto Aristotele la Prudenza                                                                   |
| esser' habito pratico. Si racconta intorno à ciò l'opinion comune, & partico-                                                                    |
| larmente di Alessandro. Cap. 125.                                                                                                                |
| Si continua à spiegare l'opinione d'Alessandro. Qual sia secondo lvi la propria                                                                  |
| operatione, & virtù di siascuna delle tre parti annouerate. Cap. 126. 255                                                                        |
| Che la Prudenza per opinione d'Alessandro consiste nella sola cognitione. In qual                                                                |
|                                                                                                                                                  |
| In qual sentimento debbiamo dire, che intendesse Aristotele la Prudenza esser                                                                    |
| pratica. Si discopre, & constima intorno a ciò la suamente con il testin c-                                                                      |
| nio di molti luoghi. Cap. 128.                                                                                                                   |
| Qual sia la vera, & essential differenza dell'attione, & dell'effettione.                                                                        |
| Cap. 129.                                                                                                                                        |
| Si continua à dimostrare, che la Prudenza è pratica secondo Aristotele Si espone                                                                 |
|                                                                                                                                                  |
| n luogo del sesto dell'Etica. Si apportano le interpretationi di S. Thomaso, & dell'Acciaiolo. Cap. 130.                                         |
|                                                                                                                                                  |
| Qual six il vero sentimento del luogo addotto. Si riproua l'interpretatione dell'Ac-<br>ciaiolo. Si dichiara l'opinione di S. Thomaso. Cap. 121. |
|                                                                                                                                                  |
| Si continua à spiegare l'opinione di San Thomaso. Si adducano contra essa al-                                                                    |
| cune oppositioni. Si ritorna à considerare, come la Prudenza sia pratica se                                                                      |

|          | O COTTON DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ristotele.                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | ~ 1                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 0 .                                                                                                      | 207                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 21       | continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d dimostr                                                                                                                                             | are, che la                                                                                                                               | Prudenz                                                                                                                            | a e pratic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a secondo A                                                                                                                                     | erijtotele.                                                                                              | 15                                                                        |
|          | Cap 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 269                                                                       |
| Si       | conferma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sche la Pi                                                                                                                                            | rudenza è 1                                                                                                                               | pratica sec                                                                                                                        | ondo Aris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | totele con a                                                                                                                                    | ltre autor                                                                                               | ità dell'                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · Car.134                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                           |
| Si       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tele la Prud                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                           |
| •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | totele. Sir                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | /                                                                         |
| ~        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | Cap. 135                                                                                                                                  | wall a Dreed                                                                                                                       | ONE CON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oleana il Gu                                                                                                                                    | golava                                                                                                   | 274                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oscano il sin                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                           |
|          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | αιβρίοται (                                                                                                                               | aei jerio a                                                                                                                        | ieu Euca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | intorno à qu                                                                                                                                    | uejia mati                                                                                               |                                                                           |
|          | Cap. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | e 0 1 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 10                                                                                                       | 276                                                                       |
| C        | omes inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nda quel d                                                                                                                                            | etto d'Ari                                                                                                                                | istotele nel                                                                                                                       | jejto dell i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etica, chen                                                                                                                                     | eila opera                                                                                               | itiones                                                                   |
|          | della Pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | udenza il                                                                                                                                             | senso divie                                                                                                                               | n' intellett                                                                                                                       | o. Cap 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.                                                                                                                                             |                                                                                                          | 2.77                                                                      |
| In       | iqual sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | timento d                                                                                                                                             | icesse Ar                                                                                                                                 | istotele nel                                                                                                                       | primo del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lla Politica,                                                                                                                                   | , che l'hu                                                                                               | omo ha                                                                    |
|          | il sensod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | elbene, &                                                                                                                                             | del male:                                                                                                                                 | onel pr                                                                                                                            | imo de Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | igni, che la                                                                                                                                    | parte conf                                                                                               | ultante                                                                   |
|          | dell'Ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ma è sensi                                                                                                                                            | itiva. Ca                                                                                                                                 | p.139.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1=                                                                                                                                            |                                                                                                          | 27.9                                                                      |
| Si       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aristotele a                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uinta, sesta                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                           |
|          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | *. A                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | site. Cap. 1                                                                                                                                    |                                                                                                          | _                                                                         |
|          | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                                                                                                                                     | T                                                                                                                                         | T                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                               | T                                                                                                        | T                                                                         |
| 18       | $\mathbf{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                     | P                                                                                                                                         | I                                                                                                                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                               | L                                                                                                        | I                                                                         |
| 18       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                                                                                                                                     | P                                                                                                                                         | I                                                                                                                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                               | L                                                                                                        | I                                                                         |
| 18       | С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | , .                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                                                                                                                               |                                                                                                          | I                                                                         |
|          | С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | , .                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OIBR                                                                                                                                            |                                                                                                          | I                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEI                                                                                                                                                   | LT                                                                                                                                        | ERZ                                                                                                                                | O L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IBR                                                                                                                                             | 0.                                                                                                       | •                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEI                                                                                                                                                   | LT                                                                                                                                        | ERZ                                                                                                                                | O L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IBR                                                                                                                                             | 0.                                                                                                       | •                                                                         |
|          | Ve!lo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEI                                                                                                                                                   | L T                                                                                                                                       | ERZ  ratione dell a secondo l'                                                                                                     | O I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IBR za in miue                                                                                                                                  | O.<br>rfale trat<br>Etica. Q                                                                             | t <b>i</b> Arî-<br>uali sie-                                              |
| (        | Vello,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEI<br>che dopo l<br>tele di essa<br>le parti su                                                                                                      | L T  la confider  Prudenza  biettine de                                                                                                   | ERZ catione dell a secondo l' cella Prude                                                                                          | O I a Pruden Autore n nzı secono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IBR  za in miue sel sesto dell' do S.Thoma                                                                                                      | O.  rfale trat  Etica. Q  fo. Cap. 1                                                                     | ti Arî-<br>uali fie-                                                      |
| (        | Ve!lo, ftor no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEI che dopo l tele di essa le parti su no secondo                                                                                                    | L T  la consider  Prudenze  biettine de  S.Thomas                                                                                         | ERZ  ratione dell a secondo l' ella Prude o la Prude                                                                               | O I  a Prudent  Autore n  nzı secono  nzı Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IBR  Za in miue eet sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi                                                                                         | O.  rfale trat  Etica. Q.  fo. Cap. 1  litare, &                                                         | ti Ari-<br>uali fie-<br>283<br>la Re-                                     |
| Ch       | Vello,<br>stor<br>no<br>ne coss sier<br>gnante: c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEI sche dopo l tele di essa le parti su no secondo r per qual                                                                                        | L T  la consider  Prudenza  biettine de  S.Thomas  cagione s                                                                              | ERZ  catione dell a secondo l' ella Prude lo la Prude seno poste.                                                                  | O I  a Prudent  Autore n  nzı second  nzı Mond  Cap. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IBR  za în vniue eel sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi                                                                                        | O.  rfale trat  Etica. Q  fo. Cap. 1  litare, &                                                          | ti Ari-<br>uali fie-<br>28;<br>la Re-                                     |
| Ch       | Vello,<br>stor<br>no<br>ne coss sier<br>gnante: c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEI sche dopo l tele di essa le parti su no secondo r per qual                                                                                        | L T  la consider  Prudenza  biettine de  S.Thomas  cagione s                                                                              | ERZ  catione dell a secondo l' ella Prude lo la Prude seno poste.                                                                  | O I  a Prudent  Autore n  nzı second  nzı Mond  Cap. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IBR  Za in miue eet sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi                                                                                         | O.  rfale trat  Etica. Q  fo. Cap. 1  litare, &                                                          | ti Ari-<br>uali fie-<br>28;<br>la Re-                                     |
| Chi Chi  | Vello, stor no pe cosa sier gnante: e cosa sia Cap. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEI che dopo l tele di essa le parti su no secondo r per qual Prudenzi                                                                                | L T  la consider  Prudenza  biettine de  S.Thomas  cagione s  Politica                                                                    | ERZ  catione della fecondo l' cella Prude lo la Prude lieno poste. lecondo S.                                                      | O I  a Prudent  Autore n  nzi second  nzi Nion  Cap. 2.  Thomaso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IBR  Za în miue sel sesto dell' do S.Thoma sstica,ta Mi Grande il                                                                               | O.  rfale trat Etica. Q  fo. Cap. I litare, &  Suo offitio                                               | ti Ari-<br>uali fie-<br>28;<br>la Re-<br>28;                              |
| Ch Ch    | Vello, stor no pe cosa sier gnante: e cosa sia Cap. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEI che dopo l tele di essa le parti su no secondo r per qual Prudenzi                                                                                | L T  la consider  Prudenza  biettine de  S.Thomas  cagione s  Politica                                                                    | ERZ  catione della fecondo l' cella Prude lo la Prude lieno poste. lecondo S.                                                      | O I  a Prudent  Autore n  nzi second  nzi Nion  Cap. 2.  Thomaso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IBR  za în vniue eel sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi                                                                                        | O.  rfale trat Etica. Q  fo. Cap. I litare, &  Suo offitio                                               | ti Ari-<br>uali fie-<br>28;<br>la Re-<br>28;                              |
| Ch Ch    | Vello, ftor no ne cosa sier gnante: c ne cosa sia Cap. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEI che dopo l tele di essa le parti su no secondo r per qual Trudenzo ltà può pa                                                                     | L T  la consider  Prudenza  biettine de  S.Thomas  cagione s  Politicas  tire nella se                                                    | ERZ  ratione dell a secondo l' ella Prude so la Prude seno poste. secondo S. cola d'Ari                                            | O I  A Prudent  Autore n  nzı second  nzı Mond  Cap. 2.  Thomaso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IBR  Za in mine el sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi  & qualc il  linisione app                                                               | O.  refale trat Etica. Q  fo. Cap. I  litare, &  Suo offition                                            | ti Ari-<br>uali fie-<br>283<br>la Re-<br>285<br>286<br>S.Tho-             |
| Ch Ch    | Vello, ftor no ne cosa sier gnante: e ne cosa sia Cap. 3. cal dissicu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEI  che dopo l  tele di essa  le parti su  no secondo  recondo  rudenz  ltà può pa  le parti sub                                                     | L T  la confider Prudenza biettine de S.Thomas cagione s Politica tire nella se piettine del                                              | ERZ  catione della fecondo l' cella Prude lieno poste.  cola d'Ari cola d'Ari                                                      | O I  a Prudent Autore n  nzi second  nzi second  nzi slone  Cap. 2.  Thomaso,  stotele la d  za. sidii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IBR  Za în miue tel sesto dell' do S.Thoma sstica,ta Mi co quale il liuisione app mostra,che                                                    | O.  rfale trat Etica. Q. fo. Cap. I litare, &  Suo offitio cortata da fecondo P                          | ti Ari-<br>uali fie-<br>28;<br>la Re-<br>285<br>286<br>S.Tho-<br>clatone, |
| Chi Chi  | Vello, ftor no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEI  che dopo l  tele di essa  le parti su  no secondo  recondo  rudenz  ltà può pa  le parti sub                                                     | L T  la confider Prudenza biettine de S.Thomas cagione s Politica tire nella se piettine del                                              | ERZ  catione della fecondo l' cella Prude lieno poste.  cola d'Ari cola d'Ari                                                      | O I  a Prudent Autore n  nzi second  nzi second  nzi slone  Cap. 2.  Thomaso,  stotele la d  za. sidii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IBR  Za in mine el sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi  & qualc il  linisione app                                                               | O.  rfale trat Etica. Q. fo. Cap. I litare, &  Suo offitio cortata da fecondo P                          | ti Ari- uali sie- 28; la Re- 28; 286 S.Tho- clatone,                      |
| Ch Ch    | Vello, ftor no ne cos si sier gnante: co e cos sia cap. 3. al difficul maso, dell or Arist Cap. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEI che dopo l tele di essa le parti su no secondo r per qual Trudenza ltà può pa le parti sub otele la N                                             | L T  la confider Prudenza biettiue de S.Thomas cagione s Politicas tire nella se piettiue del Iilitare no                                 | ERZ  catione della fecondo l' cella Prude lieno poste.  cola d'Ari cola d'Ari la Pruden on può esse                                | O I  a Prudent Autore n  nzi second  nzi s | IBR  Za în miue cet sesto desl' do S.Thoma astica,ta Mi co quale il liuisione app mostra,che abiettina des                                      | orfale trate Etica. Que fo. Cap. I litare, & fuo officion ortata da fecondo Pula Pruder                  | ti Ari-<br>uali fie-<br>28;<br>la Re-<br>285<br>S.Tho-<br>clatone,        |
| Ch Ch Si | Vello, flor no ne cosa sia gnante: e ne cosa sia cap. 3. cal difficul maso, dell or Arist Cap. 4. riponde à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEI  che dopo l  tele di essa  le parti su  no secondo  r per qual  Prudenzi  ltà può pa  le parti sub  otele la N  tutte le di                       | L T  la consider Prudenza biettine de S.Thomas cagione s Politicas tire nella se piettine del Itilitare no                                | ERZ  ratione della fecondo l' ella Prude  le la Prude leno poste.  cola d'Ari la Pruden  n può esse  sipra appo                    | O I  a Prudent Autore n nzı second nzı Mone Cap. 2. Thomaso, stotelela d za. idin r parte su ortate. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IBR  Za în miue cel sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi Gualc il linisione app mostra,che abiettina de continua d                               | orfale trate Etica. Que fo. Cap. 1 litare, & fuo officio cortata da fecondo Pula Pruden dimostrar        | ti Ari- uali fie- 28; la Re- 28; S.Tho- clatone, nza. 287                 |
| Ch Ch Q  | Vello, store no no no ne cosa sia cosa sia difficulta maso, della Cap. A. risponde à la Milita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEI  che dopo l  tele di essa le parti su  no secondo  re per qual  Trudenza  ltà può pa  le parti sub  otele la N  tutte le di  re non può           | L T  la consider Prudenza biettine de S.Thomas cagione s Politicas tire nella se iditare no efficultà di effecultà di                     | ERZ  Tatione della a secondo l' ella Prude so la Prude secondo S.: cola d'Ari la Pruden on può esse e della Pri                    | Autore nazi second nzi | IBR  Za in vniue sel sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi dinissione app mostra,che abiettina de continua d olitica. Ca                          | orfale trate Etica. Que fo. Cap. I litare, & fuo officio cortata da fecondo Pula Pruden dimostrar p. 5.  | ti Ari- uali fie- 28; la Re- 286 S.Tho- latone, 287 e,ch2                 |
| Ch Ch    | Vello, stormore cosa sia cap. 3. cal dissicult maso, delle cap. 4. cap | DEI  che dopo l  tele di essa le parti su  no secondo  r per qual  Prudenz  ltà può pa  le parti sub  otele la N  tutte le di  re non può  za sia fra | L T  la consider Prudenza biettine de S.Thomas cagione s Politicas tire nella se iettine del filitare no fficultà di esserparte Aristotel | ERZ  ratione della fecondo l' ella Prude  la Prude leno poste.  cola d'Ari cola d'Ari n può esse  fra appo- e della Pru e, & S. T. | Autore na Autore na Autore na None (Cap. 2. Thomaso, fotelela da autore futate. Si audenza Peromaso initate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IBR  Za în miue cel festo dell' do S.Thoma astica, la Mi  E qualc il linisione app mostra, che abiettina de continua d olitica. Ca torno alla T | offale trate Etica. Que fo. Cap. 1 litare, & fuo offition ortata da fecondo Pula Pruden dimostrar fo. 5. | ti Ari- uali fie- 28; la Re- 285 S.Tho- clatone, 287 re,che 290 Politi-   |
| Ch Ch    | Vello, stormore cosa sia cap. 3. cal dissicult maso, delle cap. 4. cap | DEI  che dopo l  tele di essa le parti su  no secondo  r per qual  Prudenz  ltà può pa  le parti sub  otele la N  tutte le di  re non può  za sia fra | L T  la consider Prudenza biettine de S.Thomas cagione s Politicas tire nella se iettine del filitare no fficultà di esserparte Aristotel | ERZ  ratione della fecondo l' ella Prude  la Prude leno poste.  cola d'Ari cola d'Ari n può esse  fra appo- e della Pru e, & S. T. | Autore na Autore na Autore na None (Cap. 2. Thomaso, fotelela da autore futate. Si audenza Peromaso initate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IBR  Za in vniue sel sesto dell' do S.Thoma astica,ta Mi dinissione app mostra,che abiettina de continua d olitica. Ca                          | offale trate Etica. Que fo. Cap. 1 litare, & fuo offition ortata da fecondo Pula Pruden dimostrar fo. 5. | ti Ari- uali fie- 28; la Re- 285 S.Tho- clatone, 287 re,che 290 Politi-   |

#### DE CAPITOLI:

| ne al servo, ne al suddito. sap. 6.                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Si continua à dimostrare la medesima materia. Come, & per qual ragione con-           |
| uenga al suddito, & al seruo la Prudenza Politica secondo S. Thomaso: & se            |
| l'istesso ha sentito Aristotele. Cap. 7.                                              |
| Se al serno secondo Aristotele niente più conuenga, come animal ragioneuole,          |
| che come servo. Cap. 8.                                                               |
| Si dichiara più pienamente per qual cagione il servo, & il suddito non possono par-   |
| ticipare della Prudenza Politica secondo Aristotele. Cap. 9. 298                      |
| Che il ben proprio non può essere senza il comune secondo Aristotele. Si muone        |
| di nuovo la questione, se della Prudenza Politica s'a partecipe il suddito. Se        |
| la virtù aell huomo da bene, & del buon Cittadino sia l'istessa secondo Ari-          |
| Stotele. (ap 10.                                                                      |
| Come la virtu dell'huomo da bene, or del buon Cittadino sia l'istessa, & sia di-      |
| uersa secondo Aristotele. Che la Prudenza è sola virtù di coloro, che com-            |
| mandano per suo parere. Cap. 111.                                                     |
| Perche la Prudenza Politica secondo Aristotele sia solamente di coloro, che cem-      |
| mandano.: Cap. 12.                                                                    |
| Si muonono due gravi difficultà interno alle cose dette. Si presuppongeno alcune      |
| cose per risolutione delle dette dissicultà: & prima che la virtù Morale, & las       |
| Prudenza si possono considera e in tre maniere. Cap. 13. 304                          |
| Si manisesta la seconda suppositione necessaria per risoluere l'antedetta difficultà: |
| cioè, che la virtu Morale, & la Prudenza considerate nelle tre maniere esposte,       |
| Sono fra loro di spetie differenti. Cap 14.                                           |
| Si risolue la prima difficultà. In qual scriimento Aristetele habbia detto nel ter-   |
| zo della Politica, che la Prudenza è viriù di coloro solamente, che commanda-         |
| no. Si considerano, & si spiegano alcune parole dissicili del Testo. Cap. 15.         |
| carte 307                                                                             |
| Si sciogliela seconda oppositione. Quali virtu debbiamo dire esser l'istesse in co-   |
| loro, che commandano, & in c loro, che rbidiscono. ( bela Prudenza Politi-            |
| ca non può essere se non in coloro, che commandano. Si muouono alcune altre           |
| importanti difficulti, & si risoluono. Cap. 16.                                       |
| Che Aristotele trattò secondo San Thomaso nel sesto dell'Etica delle parti inte-      |
| grali, & potentiali della Prudenza: & quali sieno per sua opinione. Cap.              |
| 17.                                                                                   |
| Che Aristotele secondo alcuni tratto nel sesto dell' Etica delle parti materiali,     |
| & formali della Prudenza: & quali sieno secondo essi le parti materiali.              |
| Cap. 18:                                                                              |
| Quali sieno secondo i sopradetti Autori le parti formali della Prudenz 1 poste da     |
| Aristotele nel sesto dell'Etica. Cap. 19.                                             |
| Che Aristotele non tratto nel sesto dell'Etica delle parti integrali della Pruden-    |
| 74%                                                                                   |

### TAVOLA

| za. Qual sia la perfetta operatione di essa, & come compo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sta di tre opera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tioni. Che l'Eubilia non è parte potentiale della Prudenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che il giuditio, & giudicare e secondo Aristotele in mediata e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pradenza. Che la Synesi, & la Gnome non possono esser pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tiali. (ap. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Si continua prouare l'istessa materia. Si moue intorno alla Synes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| culta nella dottrina di San Thomaso. Cap. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che la Synesi, & la Gnome sono kabiti in noi naturali secondo S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cap. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che Aristotele non domando la Prudenza vniuersale rispetto all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aforma de nedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| di consultare. Che la Frudenza Architettonica è operante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Si considera quanto si è detto di sopra secondo alcuni della divisio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stotele delle parti formali della Prudenza. Cap. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Qual fosse lo Scopo d'Aristotele nel sesto dell'Etica nel trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fultatione, della Perspicacia, della Sentenza, dell'intelletto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a comment of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tà. Cap. 26.  Perche conuenga trattare con ogni accuratezza della buona con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Percue convenga trattare con ogni accuratezza della ouona conj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ultatione. Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| differenza halbiano fia loro il spontaneo, il consiltabile, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aristotele. Car. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Che cosa sia consultare, & consultatione secondo Aristotele. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che la consultatione riguarda, i mezi, & non il fine. Che dice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zi secondo Aristotele. Cap. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che la consultatione, auenga che troui mezi atti non si dee doma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ndar retta secon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do Aristotele. Si espongono le sue parole nel sesto dell'Etica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | & simostra vn°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & simostra vn°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenza il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fimostra vn°<br>333<br>ali sieno le specie<br>338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fimostra vn°<br>330<br>uli sieno le spetie<br>338<br>Perche la buons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si mostra vn°<br>333°<br>ali sieno le spetie<br>338°<br>Perche la buons<br>anell'interpreta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap. 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione. Consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un gravissimo errore de gl'Interpreti. Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mi fieno le spetie<br>33 e<br>di sieno le spetie<br>33 e<br>Perche la buons<br>anell'interpreta-<br>19.32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua<br>della consultatione secondo Aristorele. Cap 31.<br>Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione.<br>consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostr<br>tione delle sue parole un gravissimo errore de gl'Interpreti. Ca<br>Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mi fieno le spetie<br>33 e<br>di sieno le spetie<br>33 e<br>Perche la buons<br>anell'interpreta-<br>19.32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap. 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un granissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mi sieno le spetie  336  di sieno le spetie  338  Perche la buons  a nell'interpreta-  19.32.  Si conferma.  334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristorele. Cap 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, es la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un gracissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.  Che la retta consultatione è genere immediato della buona consultatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi sieno le spetie  336  di sieno le spetie  338  Perche la buons  a nell'interpreta-  19.32.  Si conferm.  334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap. 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un granissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mi sieno le spetie  336  di sieno le spetie  338  Perche la buons  a nell'interpreta-  19.32.  Si conferm.  334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristorele. Cap 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, es la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un gracissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.  Che la retta consultatione è genere immediato della buona consultatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi sieno le spetie  338  Perche la buons  a nell'interpreta-  10.32.  Si conferm.  334  lta:ione secondo  335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristorele. Cap 31.  Perche Aristotele pone se l'erronea, es la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un gravissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.  Che la retta consultatione è genere immediato della buona consu Aristotele. Cap. 34.  Che la consultatione non è genere della buona consultatione.                                                                                                                                                                                                        | Timostra von 333 cali sieno le spetie 33 canell'interpreta- p.32. 332 Si conferma. 334 Itatione secondo 335 Che la rettitudi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A qual parte dell' Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un gravissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.  Che la retta consultatione è genere immediato della buona consultariste. Cap. 34.  Che la consultatione non è genere della buona consultatione non è genere della buona consultatione non è disserenza specifica, come volle ne della consultatione non è disserenza specifica, come volle                                                                | Ali sieno le spetie  33 E  Perche la buons a nell'interpreta- 10.32. Si conferma.  Si conferma.  33 4  Itatione secondo  Che la rettitudi- e Eustratio. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un gravissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.  Che la retta consultatione è genere immediato della buona consultatione. Cap. 34.  Che la consultatione non è genere della buona consultatione. Cap. della consultatione non è differenza specifica, come volle considera un bellissimo, & difficilissimo lucgo del sesto de                                            | Ali sieno le spetie  33 E  Perche la buons a nell'interpreta- 10.32. Si conferma.  Si conferma.  33 4  Itatione secondo  Che la rettitudi- e Eustratio. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A qual parte dell' Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap 31.  Perche Aristotele pone se l'erronea, & la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un granissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.  Che la retta consultatione è genere immediato della buona consu Aristotele. Cap. 34.  Che la consultatione non è genere della buona consultatione non è genere della buona consultatione non è differenza specifica, come volle considera un bellissimo, & difficilissimo lucgo del sesto de apporta l'espositione di Eustratio intorno ad essa. Cap. 35. | The series of th |
| errore dell' Interprete. Cap. 30.  A qual parte dell'Anima nostra appartenga il consultare. Qua della consultatione secondo Aristo ele. Cap 31.  Perche Aristotele ponesse l'erronea, & la retta consultatione. consultatione non possa essere opinione secondo lui. Si dimostratione delle sue parole un gravissimo errore de gl'Interpreti. Ca Che Eustratio si è ingannato nel sentimento del luogo sopradetto l'espositione apportata. Cap. 33.  Che la retta consultatione è genere immediato della buona consultatione. Cap. 34.  Che la consultatione non è genere della buona consultatione. Cap. della consultatione non è differenza specifica, come volle considera un bellissimo, & difficilissimo lucgo del sesto de                                            | The series of th |

### DE CAPITOLI.

| Chel'antedetta espositione di Eustratio è stata seguita da tutti gli altri Interpre-                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ti Latini. Cap. 37.                                                                                                                                                 |
| Che gl'Interpreti di nostra lingua hanno sentito l'istesso. Cap. 38.                                                                                                |
| Che Aristotele nel luogo addotto ha sentito il contrario di quello, che stimaro.                                                                                    |
| no gl'Interpreti. Che nell'incontinente è retta ragione, & elettione secondo                                                                                        |
| lui. (ap. 39.                                                                                                                                                       |
| Si continua à prouare, che nell'Incontinente è retta ragione, & consultatione secon-                                                                                |
| do Aristotele. Si dimostra, perche egli domandasse nel luogo addotto retta.                                                                                         |
| consultatione quella dell'Incontinente. (ap. 40.                                                                                                                    |
| L'al sia la vera d'uissone della consultatione in tutte le spetie secondo Ari-                                                                                      |
| storele. Qual sia la buona consistatione secondo l'istesso, & che ella ri-                                                                                          |
| cerca tre conditioni: delle quali se ne raccontano du? . Cap. 41. 345                                                                                               |
| Qual sia la terza conditione, che forma la buona consultatione secondo Aristote-                                                                                    |
| ke. fap. 42.                                                                                                                                                        |
| (be differenza sia fra la retta, & buona consultatione. Si considera di nuouo                                                                                       |
| perche Aristotele domandasse retta la consultatione dell'Incontinente : & per-                                                                                      |
| che retta, & non buona. Cap. 43.                                                                                                                                    |
| Si muouono alcune gravi difficultà into no alle parole d'Aristotele della retta.                                                                                    |
| consultatione dell'Incontinente, & si risoluono. Qual sosse la cagione dell'er-                                                                                     |
| ror de gli Espositori sopra questo passo. Cap. 44.                                                                                                                  |
| Qual sia stato l'inganno de gl'interpreti nell espositione delluogo sopradetto.                                                                                     |
| (ap. 45.                                                                                                                                                            |
| Si raccontano particolarmente gli errori delle esfositioni di sopra recate.                                                                                         |
| (ap. 46.                                                                                                                                                            |
| Per qual cagione non debbiamo restare di affaticarci dopo tanti grandi huo-                                                                                         |
| mini intorno à i scritti d'Ar stotele. (he quanto egli disse della conti-                                                                                           |
| nenza, & incontinenza è molto conforme alla p. ù antica Filosofia                                                                                                   |
| (ap. 57.                                                                                                                                                            |
| Si conclude il discorso fatto di sopra. Quali sieno le spetie della consultatione errones. Si spiega secondo gl'Interpresi la dissinitione data della buona consul- |
| . 1 . 0 1 . 0                                                                                                                                                       |
| tatione da Aristotele. Cap. 48.                                                                                                                                     |
| Si ripròuala sopradetta Espositione. (ap. 49.                                                                                                                       |
| Si muoue una dubitatione intorno alle cose dette da Eustratio, & si risolue.                                                                                        |
| (ap. 50.                                                                                                                                                            |
| Che la buona consultatione è come parte integrale, & materiale rispetto al                                                                                          |
| giuditio. Si dichiara secondo l'Autore la dissinitione di essa. (ap. 51.                                                                                            |
| Si conferma quento fi d'acto di Caprie Si cheva nu luggo del fettimo della Delia                                                                                    |
| Si conferma quanto si è detto di sopra. Si espone un luogo del settimo della Poli-                                                                                  |
| tica. [ap. 52. 362                                                                                                                                                  |
| Si considerano, & riprouano le interpretationi del luego addotto del settimo.                                                                                       |

## TAVYOLA

|    | della Politica. Si raccoglie quanto si è detto della buona consultation?                                                                              | ٠.    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                                                                                                       | 363   |
| Ch |                                                                                                                                                       | Cap.  |
|    | 54.                                                                                                                                                   | 364   |
| Si | riproua la sopradetta opinione. Si considerano intorno à ciò le interprete                                                                            | atio- |
|    |                                                                                                                                                       | 365   |
| Si | 74                                                                                                                                                    | nuo-  |
|    |                                                                                                                                                       | 367   |
| Q  | uello che sia Sentenza secondo Aristotele, & à che fine egli ne trattasse nel                                                                         |       |
|    |                                                                                                                                                       | 369   |
| C  | he cosa sia intelletto secondo Aristotele, e perchene trattasse nel sesto dell'                                                                       |       |
|    |                                                                                                                                                       | 370   |
|    |                                                                                                                                                       | 373   |
|    | ome la seconda proposizione sia causa dell'attione per opinione d'Aristotelz                                                                          |       |
|    | Cap. 60.                                                                                                                                              | 373   |
| C  | he l'Intelletto non è parte della Prudenza, ma vn habito naturale, secondo.                                                                           |       |
|    |                                                                                                                                                       | 374   |
| C  | he la Prudenza rispetto all'Intelletto ha, secondo Aristotele, retta estima                                                                           |       |
|    | de principij & come ciò si debba in endere jecondo San Thomaso. Che                                                                                   |       |
|    |                                                                                                                                                       | 376   |
| 32 | i mostra quali sieno secondo san I homaso le tre sorti de principij, & sin<br>pradetti. Che la Prudenza per suo parere rispetto a' primi sini, ha pro |       |
|    | 4 7.                                                                                                                                                  |       |
| 2  | tione con la Scienza. Cap. 63.<br>el significato di questa voce prastituere appresso S. Thomaso:& se la Pru                                           | 377.  |
|    | za prestituisca il sine alle virtù Morali, secondo lai. Cap. 64.                                                                                      | 379   |
| C  | i raccoglie, che secondo San Thomaso la Synderesi, & non la Prudenza d                                                                                |       |
| 91 | mina i suoi sini alle virtù Morali. Si paragona la sua con la doctrinà de                                                                             |       |
|    | losofo. Come si acquistila cognitione de principii pratici per sua opin                                                                               |       |
|    | Cap. 65.                                                                                                                                              | 38E   |
| Si | i continua la medesima materia. Qual disferenza sia fra San Thomaso                                                                                   |       |
|    | Aristotele intorno alla cognitione de primi principij pratici Cap 66                                                                                  |       |
| 3  | i raccoglie, che secondo San Thomaso l'istesso Intelletto considera i primi ;                                                                         |       |
|    | cipij pratici, & speculatini. Si muone intorno à questa materia vna gra                                                                               |       |
|    |                                                                                                                                                       | 385   |
| (  | he l'officio, che attribuisce San Thomaso alla Synderesi, conviene secondo.                                                                           | Ari-  |
|    |                                                                                                                                                       | 386   |
| I  | Della somiglianza, che secondo Aristotele ha la Prudenza con la Sapienza.                                                                             | (he   |
|    | la Prudenza ha retto giuditio de principij per opinione d'Aristotele, & di                                                                            | Sam   |
|    | Thomsso. Cap. 69.                                                                                                                                     | 387   |
| 3  | Perchenella parte pratica dell'Anima nostra non sieno tre habiti distinti                                                                             | , 000 |
|    | 4                                                                                                                                                     | 40    |

### DE' CAPITOLI.

|    | me nella socculativa. Che la Prudenza determina i fini secondo Aristote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | les   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | alle viriù morali. Cap. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189   |
| Si | i continua à dimostrare, che la Prudenza secondo Aristotele determina i sini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alle  |
|    | virtù morali. Che l'istesso pare, che sentisse anche San Thomaso. Si muoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وكالا |
|    | una graue difficultà nella sua dottrina. & si risolue secondo il Gaetano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91    |
| 2  | uali difficultà habbia la risolutione apportata dal Gaetano. Si con lude, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     |
|    | Prudeza ha determinatione del fine rispetto alla virtù morale per parer d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | Cl. 1 / 1 C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92    |
| C  | ome la Prudenza prescriua, & det <mark>erm</mark> ini il fine secondo alcuni Moderni, & q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | li difficultà habbia questa opinione. Come la Prudenza sia più nobile d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94    |
| C  | he e falso la Prudenza in sieri non dependere dalla virtù morale, come stim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | Gaetano. Perche la Synderesi sia vistà nell'intelletto, & l'inclination nati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    | 1 1 6 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95    |
|    | he si come nella parte intellectiua è la virtù naturale, & acquistata,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | l'istesse si ritrousno nella parte appetitius. Che la virtu morale secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | Stotele è anche de mezi. Si conclude che la Perspicacia, Sentenza, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | telletto sono habiti naturali, & non parti della Prudenza per opinione del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 100 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 0  | ruello, che si debba trattare della Callidità. Si recano in mezo due bellissim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 397   |
| ×  | questioni mosse nel sesto dell' Etica da Aristotele intorno alla Prudenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98    |
| _  | : Cap. 76.<br>he Aristotele risponde alla prima questione in tre maniere . Come la Prude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| C' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199   |
| 91 | i continual i itessa materia, che l'agente, & l'attioni deono eller qualificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
|    | condo Aristotele. Si dimostra la recessaria congiuntione, che hanno instituto della constituta della constit |       |
|    | la Prudenza, e la virtù morale. Che giouamento rechi la Callidità alla I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| •  | denza. Cap. 78.<br>i disruopre la natura della Callidità secondo Aristotele, che ella non è parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 t  |
| 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | la Prudenza. Che non serue, nè concorre se uon all'operare. Si dichiara vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | go difficile del sesto della Topica. Si riprouano gli Interpreti. Come si de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403   |
| 6  | he la Prudenza secondo Aristotele per se stessa considerata, & inquanto h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | to dell'Intelletto pratico, è attina. Che si danno virtù aggiunte ad essa cos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404   |
| 2  | imostra di nuono la necessaria congiuntione, & dipendenza che secondo Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | tele hanno insieme la Prudenza, & la virtù morale. Cap. 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| -  | he vuol dir propriamente secondo Aristotele la virtù morale non solo non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eller |

|    | mark and the transfer of the t |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| _  | retta ragione. Cap. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 409      |
| R  | Qualrisposta habbia data Aristotele alla seconda questione. Che proport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|    | secondo lui habbia la Peudenzi con la Sapienza. Si raccoglie quanto si e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | detto    |
|    | nel presente libro. Si propone quello, che resti à dire. Cap. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 412      |
| CI | he di tre operationi attribuite da Aristotele alla Prudenza, cioè configlio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | giudi-   |
|    | tio, & precetto, il precetto è la più nobile Jecondo lui, & principale. Si mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |
|    | contra questa determinatione tre difficili dubitationi, & si spiega la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Si | -Cap. 84.<br>i spiegano le altre due dubitationi . Quello che habbia inteso Aristotele pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er pre-  |
|    | cetto secondo S. Thomaso. Cap. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| c; | i continua à piez ire l'opinione di S. l'homis intorno alla natura del pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|    | Che questa operatione non è altro secondo lui se non applicassi all'op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|    | & e Jequire. Coe la Pradenzi si stande all'appetito per sao parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠, و     |
|    | Cap. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418      |
| C  | he differenzi sia secondo San Thomaso fra questi tre termini, ordinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|    | perare, pracipere; che cosa sia imperiò per suo parere, & in che con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ista.    |
|    | "Cap 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420      |
| Q  | Quali difficultà si faccia intorno alla sopradetta opinion. Si racconta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l'espo-  |
|    | sitione d'Auerroe, & di Eustratio intorno alla natura del precetto, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · si ri- |
|    | fiuta. Cap. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422      |
| Si | i considera quello, che intorno al precetto scrissero S. Thomaso, l'Acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lax to   |
|    | Burleo ne Commentarij loro sopra il sesto dell'Etica. Cap. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 424      |
| S  | i apportal elpositione di Giouanni Maggiore, & del Buridano, & si recano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,      |
|    | essa alcune dissicultà. Cap. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 425      |
| 0  | Qual sia l'opinione dell Autore intorno alla natura del precetto. Cap.91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|    | si muoue una dissicile dubitatione. Che la Prudenza morale non può esser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|    | cipe del precetto. Si ad luce, & considera un bellissimo luogo del quint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|    | Etica. Che fra le parti dell'anima non possa esserc, ne giusto, ne imperio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| •  | tico. Si risponde alla dubitatione apportata. Cap. 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429      |
|    | Come il giusto Politico habbia, & non habbia luogo secondo Aristotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|    | parti dell'Anima. Qual giusto propriamente per sua opinione vi si r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| •  | Cap. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430      |
| 3  | si risponde più particolarmente alla dubitatione sopradetta. Che la P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|    | za Monastica, & Morale, è partecipe della principal' operatione della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|    | denza. Qual parte si debba dir più nobile di essa Prudenza, & per q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-6      |
|    | gione. Che l'intelletto pratico, & la Prudenza Jono il vero Architetto ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l'ope-   |
| r  | reciuili. Cap. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 432      |
| T  | Perche una cosa rispetto ad un'altra si dica secondo il Filosofo esser I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Irchi-   |
| 1  | tettonica. Si considera intorno à ciò un luogo del primo della M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| -  | fica. Cap. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43.4     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Che      |

### DE'CAPITOLI

| C  | he Vitruuio spiego molto bens la natura dell'Architetto. Chi sia verame                               | nees   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | degno di questo nome, secondo Aristotele. Si auertisce intorni à ciò l'erre                           |        |
|    | alcuni, & in particolare di Eustraio. Cap. 96.                                                        | 435    |
| 7  | Perche Aristotele domandasse la Legislatrice Architettonica. Si dimostr                               | a in-  |
|    | torno à ciò l'inganno di Eustra-io. Che la Prudenza Architettonica, &                                 | oni-   |
|    | uersale non può stare senza la particolare, & senza l'esperienza contr.                               |        |
|    | stello. Cap. 97.                                                                                      | 437    |
| 7  | Perche la Legislatrice sia detta Civile contra Eustratio. Che non può                                 | sepa-  |
|    | rarsi dall'operare, & dall'esperienza. Perche sia Architettonica.                                     |        |
|    |                                                                                                       | 439    |
| 5  | i dubita contra le cose det:e, & si risolue il dubbio mosso. Che proportione                          | hab-   |
|    | bino fealo, o la facoltà del consultare, & del commandare, & il consiglio                             | giu-   |
|    | ditio, & precetto. (ap. 99.                                                                           | 443    |
| I  | nche consiste il precetto della Prudenza Monastica, & Ciuile . Si muouon                              | o in-  |
|    | torno a ciò alcune difficultà, & si risoluono. Cap. 110.                                              | 443    |
| C  | ome il precetto. & il commandare spetialmente riluca nella Prudenza:                                  | Poli-  |
|    | tica. Si considerano due difficili luoghi del terzo della Politica. Se nel                            | 10-    |
|    | polo debba collocarsi la somma podestà della Republica si condo Aristote                              | ele, e |
|    | come. Cap. 101.                                                                                       | 445    |
| Si | i espongono alcune parole oscurissime di Aristotele diuersimente esposte d                            |        |
|    | Interpreti. Che secondo lui non si può dire esser proprio del Popolo l'os                             | are i  |
|    |                                                                                                       | 447    |
| 51 | i continua à dimostrare, che il precetto è la principal operatione della Pri                          |        |
|    | Za. Che differenza sia fra queste voci άρχεν, επιταπείν, κελένειν, το κυ                              |        |
|    | n' nucla, & rollre un, & quello che significhino. Cap. 103.                                           | 449    |
| 51 | continua l'istessa materia. Che il precetto non è altro, che la notitia pra                           |        |
|    | & che la notitia pratica è non solo regulativa, ma anche dettativa cont                               |        |
| C: | Gaetano. Cap. 104.                                                                                    | 452    |
| 31 | i continua à dimostrare, che la notitia pratica è dettatiua. Che ciò sentì a                          |        |
| C: | ra Platone. Cap. 105.<br>i risponde al primo, & al secondo dubbio principale. Si considera di nuouo l | 453    |
| J, | nione di S. I hom iso. Quello che prima cinuenga di trattare per risolution                           |        |
|    | 1112                                                                                                  | 455    |
|    | he Aristotele alcuna volca fa la Legislatrice dinersa dalla facoltà Politica                          |        |
|    | 3 1 -11:07 0 0                                                                                        | 457    |
| C  | he Aristotele talhora fa la Legislatrice superiore alla Consaltatina, & ta                            |        |
|    |                                                                                                       | 459    |
| C  | he non solo Avistotele, ma Hippodamo ancora volle, che la somma p                                     |        |
|    | Stà della Republica risedesse nella Consultatina. Che il Mureto ingiustan                             |        |
| 1  | riprese Aristotele nella relatione facta da lui dell'opinione di esso                                 |        |

| and the Park san                                                                                    | Inch                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| podamo . Cab. 109.                                                                                  | differenti in         |
| Che Aristotele in alcuni luoghi fece la Consultatina, & la Giuditiale                               | _                     |
| alcuni altri l'istesso. Cap. 110.                                                                   | 462                   |
| Che Aristotele sece alcuna volta la Consultatina superiore alla Giudi                               |                       |
| altra inferiore. Cap. 111.                                                                          | 464                   |
| Quello che veramonte sia appresso Aristotele la facoltà Politica, &                                 |                       |
| to di questa voce Politica. Cap. 112.                                                               | Talinia 464           |
| Si continua l'istessa materia. Si considera un luogo del secondo della                              |                       |
| Che Aristotele in esso non fece mentione delle leggi constitutive,                                  |                       |
| ne. Cap. 113.  Qual sia il vero sentimento del luogo addotto di Aristotele. Qual                    | 466                   |
|                                                                                                     |                       |
| fia necessaria al Legislatore. Che non può essere buon Legislatore                                  |                       |
| buen Politico. Cap. 114.<br>Come si debba intendere, che la Legislatrice sia il medesimo: on la fac | 467                   |
| ca, & da essa differente. Si dimostrala necessità della legge. Cap                                  | _                     |
| A chi appartenga secondo Aristotele di compor leggi. Qual fo                                        |                       |
| di esso ne' libri della Politica. Si tratta della natura della Leg                                  |                       |
| Cap. 116.                                                                                           |                       |
| Qual sia l'offitio del Legislatore secondo Aristotele. Come la Legisla                              | 470<br>atrice hall is |
|                                                                                                     | 471                   |
| Che la Legislatrice riguarda secondo Aristotele particolarmente la                                  |                       |
| delle Republiche. Qual sia maggior cosa, il fondare, ò il cons                                      |                       |
| Cap. 118.                                                                                           | 473                   |
| Che proportione habbia la Legislatrice con la Consaltatina secondo                                  |                       |
| Cap. 119.                                                                                           | 474                   |
| Si apporta un luogo del decimo dell'Etica. Che la Legislatrise è per                                |                       |
| confultante. Cap 120.                                                                               | 47.5                  |
| Che la Consultatina è di due sorti, & come s'intenda ch'ella sia vgua                               |                       |
| riore alla Legislatrice. Cap. 121.                                                                  | 476                   |
| Come si debba intendere, che la Legislatrice sia superiore, & inferior                              |                       |
| sultatina. Si risolue il terzo dubbio principale mosso di sopra. Cap.                               |                       |
| Si tratta della natura della seconda operatione della Prudenza detta C                              |                       |
| da' Greci uplous; & come e genere dell' operatione della Giuditial                                  |                       |
| fia detta operatione. Cap 123.                                                                      | 479                   |
| Di chi sia propria la Giuditiale, & qual la sua natura secondo Arist                                |                       |
| differenza sia fral Arbitro, & il Giudice. Cap. 124.                                                | 481                   |
| Si tratta pure della differenza del Giudice, & dell' Arbitro. Quello, e                             |                       |
| mente significhi la voce Sinn secondo Aristotele. Si apporta vn lu                                  |                       |
| mo della Politica. Cap. 125.                                                                        | 482                   |
| Si continua à dimostrare il vero significato della voce sinn. Si                                    | i espone il           |
|                                                                                                     | luo-                  |

### DE CAPITOLI.

| Suogo addotto del primo della Politica, & si riprouano gl'Interpreti.                           | - 2   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Сар. 126.                                                                                       | 484   |
| Che veramente secondo Aristotele la Consultativa e disferente dalla Giuditia                    | le.   |
| Si risponde à iluoghi, che suonano il contrario. Cap. 127.                                      | 486   |
|                                                                                                 | Che   |
| sutte le spetie della Prudenza sono partecipi delle tre sue operationi                          |       |
| Cap. 128.                                                                                       | 437   |
| Si considera un luogo dissicilissimo del sesto dell'Etica. Si apporta l'espositio               |       |
| di Eustratio sopra esso, & si riproua. Cap. 129.                                                | 489   |
| Si continua à riprouare la sopradetta opinione. Cap. 130.                                       | 490   |
| Si considerano le espositioni di S. Thomaso, & di Burleo. Cap. 131.                             | 491   |
| Come l'Acciaiolo esponesse il luogo sopradetto. Cap. 132.                                       | 493   |
| Da quali difficultà sia accompagnata l'espositione dell'Acciaiolo. Cap. 133.                    | 494   |
| Si apportano le espositioni di Giouanni Maggiore, del Iauello, di Hermolao                      | Bar-  |
| baro, di Bernardo Segni, & del Figliucci, & si riprouano. Cap. 134.                             | 495   |
| Si recala vera interpretatione del luogo sopradetto in qual senso la Giuditi                    |       |
| può domandar Consultativa. Cap. 135.                                                            | 497   |
| Che secondo Aristotele la Consultativa è superiore alla Giuditiale. Che il                      | 1400  |
| go del settimo della Politica addotto sopranon reca à ciò difficultà alcun                      |       |
| Cap. 135.                                                                                       | 499   |
| Si considera, & espone il luogo sopradetto. Quanto debba esser grande la                        |       |
| secondo l'opinione d'Aristotele. Cap. 137.                                                      | 501   |
| Si considera l'interpretatione d'alc une parole d'Aristotele nel luogo sopradette               |       |
| l'Interprete Antico, & de gli altri, ch' interpretano le dette parole in                        | altro |
| modo. Cap. 138.                                                                                 | 503   |
| Si continua à dimostrare la probabilità dell'interpretatione apportata.                         | Cap.  |
|                                                                                                 | 503   |
|                                                                                                 | , ,   |
| CADITOI                                                                                         | I     |
| CAPITOL                                                                                         | T     |
| DEL OWARTO LIBRO                                                                                |       |
| DEL QVARTO LIBRO.                                                                               |       |
|                                                                                                 |       |
| C He la Ragion di Stato appartiene alla Prudenza; & come habbia bis della virtù morale. Cap. 1. | ogno  |
|                                                                                                 |       |
| A quale spetie della Prudenza Politica debba riferirsi la Ragion di Stato, con                  | ne d  |
| suo genere prossimo, & immediato. Cap. 2.                                                       | 506   |
| Per qual cagione la Razion di Stato debba riferirsi alla Consultativa, con                      |       |
| suo genere prossimo, & immediato. Si dimostra, che le conditioni, e                             |       |
| convengono ella Consultatina, convengono anche alla Ragion di State                             | ) -   |

| Cap. 3.                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Quello che per Consultativa debbiamo intendere. Si continua la medesima mate-        |
| ria. Che la Consultativa per sua natura riguarda le cose grandi. Cap.4. 508          |
| Che alla Consultativa, & alla Ragion di Stato appartengono le cose maggiori del-     |
| la Republica, per sentenza d'Aristotele. Si esfone vn luogo del quarto della         |
| Politica. Cap. 5.                                                                    |
| Come si debba intendere, che le cose grandi della Republica, sieno l'oggetto della   |
| Ragion di Stato. Cap. 6.                                                             |
| Per qual cagione la Consultativa, & la Ragion di Stato habbiano autorità so-         |
| pra le Leggi, & sieno alla Legislatrice superiori. Perche la Ragion di Sta-          |
| to sia da alcuni biasimata. Che la Legge non comprende se non l'oniversale.          |
| Cap 7. 513.                                                                          |
| Quante spetie di Giusto si ritrouino secondo Aristotele. Si dichiara vn luogo del    |
| primo della Retorica. Terche sianecessario di concedere il Giusto, che è sup-        |
| pletino della Legge per opinion dell'istesso. Si tratta della impersettione della    |
| Legge. Cap. 8.                                                                       |
| Si continua à dimostrare per molte autorità d'Aristotele, l'imperfettione della      |
| Legge. Cap. 9. 515                                                                   |
| Si dimostra la necessità di porre la Consultativa, & la Ragion di Stato nel governo  |
| Politico, & la cagione della superiorità loro sopra le Leggi. Cap. 10. 516           |
| Che la Consultatiua, che posero gli Antichi, è quella, che noi hoggi domandiamo      |
| Ragion di Stato. Qual sia l'oggetto d'essa Ragion di Statu. Si apporta la sua        |
| diffinitione. Cap. 11.                                                               |
| Si recano in mezo per meglio discoprire la natura della Ragion di Stato due gra-     |
| uissime questioni, mosse da Aristotele nel terzo della Politica. Si dichiarano       |
| alcune sue parole. Qual sia veramente l'oggetto della Ragion di Stato, 25            |
| qual'il suo particolar vssitio. Per qual ragione secondo Aristotele il gouer-        |
| no obligato alle Leggi non sia buono. Cap. 12. 519                                   |
| Si conferma la ragione di sopra apportata. Che la cognitione delle cose singolari,   |
| & l'esperienza e in tutto necessaria secondo Aristotele nel gouerno Politico.        |
| Cap. 13. 521                                                                         |
| Come risponda Aristotele alla ragione addotta, perche sia meglio il gouerno del      |
| Principe non obligato alle Leggi. Si adduce vn luogo difficilissimo del terzo del-   |
| la Politica. Si apportano, & recano in dubbio le interpretationi de gli altri.       |
| Si dubita quello che per ragione vniuersale debbiamo intendere appresso Ari-         |
| Stotele: Cap. 14. 523                                                                |
| Si continua l'istessa materia. Si apporta l'interpretatione del luogo addotto secon- |
| do l'Autore. Cap. 15.                                                                |
| Si dichiara la vera mente d'Aristotele nelle parole sopraposte del terzo della       |
| Politica, & quello che egli habbia in esse inteso per ragione vniuersale.            |
| Capo                                                                                 |

### DE CAPITOLE

| Cap. 16: 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si riprouano le Interpretationi di sopra apportate. Che per ragione vniuersale                                                    |
| non possiamo intendere quello, che intesero gli Espositori. Cap. 17. 527                                                          |
| Si dichiara più pienamente quello, che nel luogo addotto per ragione vniuersale                                                   |
| intendesse Aristotele. Che questa ragione rniuersale è quella, che domandiamo                                                     |
| Ragion di Stato, & per qual cagione. Cap. 18. 529                                                                                 |
| Come si debba intendere secondo Aristotele, che la Legge sia imperfetta. Che                                                      |
| per sua opinione il gouerno del Principe deue esser obligato alle Leggi. Si ap-                                                   |
| porta vn luogo difficile del quarto della Politica Cap. 19. 530                                                                   |
| Si riprouano le interpretationi de gli altri intorno al luogo addotto. Cap. 20. 532                                               |
| Si di hiara il vero senso del luogo sopradetto. Quello, che significhi la voce,om-                                                |
| ne, appresso Aristotele. Cap. 21.                                                                                                 |
| Si continua l'istesso. Si tratta pure della natura della Legge, & della necessità                                                 |
| della Ragion di Stato. Cap. 22.                                                                                                   |
| Che non si può dare l'imperio della Legge senza l'imperio del Magistrato secondo                                                  |
| Aristotele, & del Principe; & all'incontro si adduce intorno à ciò l'opinio.                                                      |
| ne di San Thomaso, quello, che sia Ragion di Stato secondo lui come s'in-                                                         |
| tende appresso Aristotele, che oue non el imperio della Legge, non sia Repu-                                                      |
| blica. Cap. 23.  Che ne la Legge, ne il Principe possono stare senza la ragione vniuersale. Che                                   |
| the neta Legge, ne il Principe pojjono stare jenza la ragione vinuerjale. Che                                                     |
| questà ragione vniuersale non e altro, che la Consultatina, & la Ragion di Sta-                                                   |
| to. Dell'eccellenza di essa Consultativa. Cap. 24. Si continua à dimostrare l'eccellenza della Consultativa secondo Aristotele, & |
| Alessandro. Cap. 25.                                                                                                              |
| Si proua l'istesso per l'autorità di Gregorio Nysseno, & di Damasceno: & si ag-                                                   |
| giungono intorno à ciò altri testimonij d'Aristotele. Cap. 26. 541                                                                |
| Si tratta pure della dignità della Consultativa. Si espongono intorno à ciò alcuni                                                |
| luoghi del settimo della Politica. Cap. 27.                                                                                       |
| Si dimostra la dignità, & eccellenza della Ragion di Stato nel gouerno Politico.                                                  |
| Che Isocrate, & Plutarco conobbero, & espressero molto bene la sua natura.                                                        |
| Cap.28. 543                                                                                                                       |
| Che per Legge non scritta debbiamo intendere appresso Aristotele la Consultativa,                                                 |
| & la Ragion di Stato. Che la Legge di natura si trasforma in esse & per qual                                                      |
| cagione. Cap. 29.                                                                                                                 |
| Si apporta en dubbio importante mosso da Aristotele nel terzo della Politica. Si                                                  |
| conferma la recessità della Ragion di Stato nel gouerno Politico. Cap. 30. 548                                                    |
| Si risolue secondo Aristotele il dubbio di sopra apportato. Per qual cagione sia                                                  |
| meglio il gouerno di molti per suo parere, che di un solo. Si adduce, & si con-                                                   |
| fidera vn luogo di Polyhio. Cap. 31.                                                                                              |
| Si continua à dimostrare per qual cagione il gouerno di molti sia megliore, che                                                   |
| quel-                                                                                                                             |

## TAVOLA

| . ' | quello de pochi, à d'vn solo. Della mutatione delle forme de gouerni secondo                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Aristotele. Cap. 32.                                                                                                                                                            |
| Si  | adduce, & si riproua l'opinione di Nicolò Machiauelli intorno alla mutatione                                                                                                    |
|     | delle forme delle Republiche. Cap. 33.                                                                                                                                          |
| Si  | apportano altre ragioni, perche secondo Aristotele sia migliore il governo de                                                                                                   |
|     | molti, che d'un solo. Si considerano alcune parole oscure del terzo della Poli-                                                                                                 |
|     | \$5\$                                                                                                                                                                           |
| Si  | espongono le parole sopradette. Si apporta un luogo di Liuio intorno alla mu-                                                                                                   |
| C   | tatione delle Leggi. Cap. 35.                                                                                                                                                   |
| 31  | considerano alcun'altre parole d'Aristotele del terzo della Politica. & si di-                                                                                                  |
|     | mostra, che spiegano le cagioni, che necessiriamente producono la Ragion di                                                                                                     |
|     | Stato. Quello che si potrebbe dire, che sia la Ragion di Stato secondo Sans                                                                                                     |
| C   | Thomaso Cap. 36. 557                                                                                                                                                            |
| •   | me, & quando si debba intendere esser vero secondo Aristotele che sia megli <b>o</b><br>il gouerno di molti, che d'vn solo . Che l'Ostracismo per suo parere era lecit <b>o</b> |
|     | contra alcuni moderni. Cap. 37.                                                                                                                                                 |
| Se  | sia ben fatto di mutar talhora Leggi nella Republica. Che Aristotele moue                                                                                                       |
|     | questa questione, ma secondo gl'Interpreti non la risolue. Cap. 38. 560                                                                                                         |
| Cl. | e Aristotele risolue la sopradetta questione, & come, & doue la risolua per                                                                                                     |
|     | opinion dell'Autore. Cap. 39.                                                                                                                                                   |
| Si  | cerca qual fosse l'opinione di Platone intorno alle due questioni trattate di sopra:                                                                                            |
|     | & se egli ha conosciuto la natura della Ragion di Stato. Qual sia il genere                                                                                                     |
|     | della Scienza Volitica, & Reale secondo lui. Cap. 40. 563                                                                                                                       |
| Ch  | e la Scienza, & Arte Reale secondo Platone, è causa, & non concausa: & che                                                                                                      |
| ۵.  | abbraccia il giuditio, & il precetto. Cap. 41.                                                                                                                                  |
| 520 | dichiara più pienamente l'opinione di Platone & si diniostra, che ella è con-                                                                                                   |
| 0.  | corde con le cose scritte da Aristotele. Cap. 42.                                                                                                                               |
|     | cello, che veramente sia l'Arte, & Scienza Reale di Platone, & quanta                                                                                                           |
|     | autorità habbia nella Republica: & come ella è l'istesso, che la Ragion di Sta-                                                                                                 |
|     | to . Cap. 43                                                                                                                                                                    |
|     | gi. Cap. 44.                                                                                                                                                                    |
|     | qual senso sea vero secondo Platone, che il gouernar secondo le Leggi non.                                                                                                      |
|     | sia bene. Come, & d'chi esse Leggi per suo parere, non sieno necessarie.                                                                                                        |
|     | Cap. 45.                                                                                                                                                                        |
|     | rche sieno necessarie le Loggi, & chi sia da esse sciolto secondo Platone. Per-                                                                                                 |
|     | the sia necessario di porre nel gouerno ciuile la Scienza, & Arte Regia, & la                                                                                                   |
|     | Ragion di Stato per sua opinione. Cap. 46.                                                                                                                                      |
| Sic | ontinua l'istessa materia. Qual sia la più eccellente forma di gouerno se-                                                                                                      |
| -   | condo Platone. Che le Leggi per suo parere non possono stare senzal Arte,                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                 |

### DE CAPITOLI.

|     | & Scienza Reale. Dell'autorità, & superiorità di detta Arte nel gouerno                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Politico sopra le leggi. Cap. 47.                                                                                                                            |
| 1   | he il solo imperio delle Leggi non è da concedere secondo Platone: she le cose                                                                               |
|     | maggiori della Kepublica sono l'oggetto della Scienza Reale per sua opinione,                                                                                |
|     | G della Ragion di Stato. Cap. 48.                                                                                                                            |
| S   | iraccogliel'opinione di Platone intorno alle due questioni antedette. Cap. 40.572                                                                            |
| S   | ela Ragion di Stato sia il medesimo che l'Equità, & della somiglianza, che han-                                                                              |
|     | no injience up. 50.                                                                                                                                          |
| 1   | be la Ragion di Stato non è l'istesso con l'Equità. In quali cose conuengano in-                                                                             |
|     | freme. (ap. 51.                                                                                                                                              |
| I   | n qual cose sieno differenti l'Equità, & la Ragion di Stato. (he all'Equità non                                                                              |
|     | conviene l'interpretatione delle Leggi. Cap 52.                                                                                                              |
| -   | he la interpretatione, & mutatione delle Leggi, è propria della Ragion di Stato.                                                                             |
| 7   | Sitratia di nuono dell'autorità, & restitio di essa, & dell'Equità. Cap. 53. 579                                                                             |
| D   | ell'oggetto pure, & vssitio dell'Equità. Si adducono alcun' altre disserenze fra                                                                             |
| C   | essa, & la Ragion di Stato. Cap. 54.                                                                                                                         |
| 91  | i dimostra, che per la medesima cagione per la quale si pone l'Equità per l'istessa,                                                                         |
|     | anzi per molto più importate i necessario di perre la Ragion di Stato. Che Ari-                                                                              |
| .,  | Stotele, & Platone non intesero dell'Equità solamente ne scritti loro: ma della                                                                              |
| 0   | Ragion di Stato ancora. Cap. 55. yanto sia grande la necessità di porre nel gouerno Politico la Ragion di Stato Si                                           |
|     | adduce intorno à ciò un bellissimo luogo di S.Thomaso, & si espone. Ca. 56.584                                                                               |
| Si  | continua la medesima materia. Si scuopre maggiormente la necessità, & eccel-                                                                                 |
|     | lenza della Ragion di State nel generno Civile. Cap. 57. 585                                                                                                 |
| C   | he la Ragion di Stato è di più sfetie. qual sia la più persetta. Perche il gouerno                                                                           |
|     | Regio sia il più nobile. Che la Ragion di Stato secondo la diuersità sua cagio-                                                                              |
|     | na diuerse forme di Republiche. Cap. 58.                                                                                                                     |
| Si  | difende Aristotele da Giouanni Bodino intorno alle Republiche miste. Si espone                                                                               |
|     | un luogo del primo della Retorica. Cap.59.                                                                                                                   |
| Si  | continua à spiegare il luogo addotto del primo della Retorica. Quante sia grande                                                                             |
|     | l'utilità, che apporta la Ragion di Stato al Gouerno Politico. (ap.60. 590                                                                                   |
| Si  | continua à difendere Aristotele dall'oppositioni del Bodino. Di quali cose debba                                                                             |
| _   | bauer cognitione la Ragion di Stato. Cap. 61.                                                                                                                |
| CI  | he alla Ragion di Stato è necessaria la peregrinatione, & l'Historia & perche.                                                                               |
| 0   | Si dichiarano alcuni luoghi della Retorica, & delle Meteore. Cap.62. 593                                                                                     |
| 31  | continua l'istessa materia. Qual feutto rechi la lettione dell' Historia secondo                                                                             |
| 6   | Polybio. Si raccontano ali une sue parole. Cap. 63.                                                                                                          |
| 3.6 | la Ragion di Stato, & la Prudenza possono secondo Aristotele vsars: malamen-                                                                                 |
|     | te. Si apporta intorno à ciò un' oscurissimo luogo del primo della Politica; & la interpretatione di esso Interprete Anturo de l'estositione di San Thomaso. |
|     | interpretatione di esso Interprete Antico, & l'espositione di San Thomaso, &                                                                                 |

### TAVOLAT

| del Tanello. Cap. 64.                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come Leonardo Aretino habbia interpretato detto luogo, & come l'habbino espo-                                                   |
| Sto l'Acciarolo, & il Sepulueda, & Celin Calcagnino. Cap. 65. 597                                                               |
| Si apportano le interpretationi, & le espositioni del Vittorio, del Lambino, del                                                |
| Zuingero, & del Caso. Cap. 66.                                                                                                  |
| In qual maniera il luogo antedetto fosse interpretato, & esposto dall' Accorambo-                                               |
| ni, dal Caualcanti, dal Figliucci, & dal Scains. Cap. 67.                                                                       |
| Si reca sopra l'istesso luogo l'interpretatione, & l'espositione del Monte Catino.                                              |
| Cap. 68. 601                                                                                                                    |
| Si considerano le interpretationi di sopra apportate, & si riprouano. Sap. 602                                                  |
| (he le ragioni del Monte Catino contra l'esposition comune non concludono. Si ri-                                               |
| proua la sodetta interpretatione per alcun'altre ragioni: Cap 70. 604                                                           |
| Si continua à riprouare la sopradettà espositione. Cap. 71.                                                                     |
| Quali difficultà habbiano particolarmente le espositioni del Iauello, del Vittorio,                                             |
| dell'Acciaiolo, del Caualcanti, & del Zuingero. Cap. 72.                                                                        |
| Che l'espositioni del Caso, dell'Accoramboni, del Figliucci, del Scaino, & del Mon-                                             |
| te l'atino, non possono houer luogo. Cap. 73.                                                                                   |
| Si presuppongono accuni fond imenti per la vera espositione del luogo sopradetto.                                               |
| Che la natura non mancò nella produttione dell'huomo secondo Aristotele, &                                                      |
| perche gli habbia data la mano. Cap. 74.                                                                                        |
| Che l'huomo fu dalla natura perfettissimamente formato, & quali sieno le armi,                                                  |
| che ella gli ha dato. Si manifesta la vera mente del Filosofo nel luogo addotto                                                 |
| del primo della Politica. Cap. 75.                                                                                              |
| Si continua l'e positione del detto luogo. Come l'huomo si i migliore, & peggiore                                               |
| di tutti gli altri anim ili. Cap. 76.  613                                                                                      |
| Si apportano & rifiutano alcuni errori del Machiauello intorno all' inclinatione                                                |
| dell'huomo al bene. Si conclude che ne la Pradenza, ne la virtà, ne la Kagion di Stato possono bsarsi malamente. Cap. 77.       |
| qi Stato possono vsarsi malamente. Cap. 77.  Quello che sia la vitiosa Razion di Viato. Se il vero Principe dee secondo Aristo- |
| tele haver riguardo solo al benestiio de' sudditi, non curando il suo proprio.                                                  |
| (ap. 78%)                                                                                                                       |
| Come per opinion d'Aristotele si debbia risfondere al dubbio sopraposto. Cap.                                                   |
| 79.                                                                                                                             |
| Che molte sono le spetie della vitiosa Ragion di Stato: & come ella fosse nomata da                                             |
| Aristotele. Si espone un luogo oscuro del quinto della Politica Cap.80. 619                                                     |
| Quante. & quali sieno le massime secondo Aristotele della vitir sa Ragion di Sta-                                               |
| to, che corrisponde alla prima spetie di Tirannide. Cap. 81 621                                                                 |
| Si continua ad annouerare le Massime soprade te. Cap. 82. 623                                                                   |
| Quante, & quali sieno le Massime secondo Aristotele della vitiosa Ragion di Sta.                                                |
| to, che corrisponde alla seconda spetie di Tirannide. Cap. 83 624                                                               |
| Si                                                                                                                              |

### DE ACARITOLI.

| Si raccontaño alcune altre Massime corrispondenti alla sopradetta spetio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cui Lagions                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| di Stato. Cap. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 625                                                                                                                  |
| Si continua l'istessa materia. Cap. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 626                                                                                                                  |
| Si ritorna à fauellare della vera, & buona Ragion di Stato. Con qual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i massime                                                                                                            |
| -debbaspetialmente caminare secondo Aristotele quella spetie di essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , che corri-                                                                                                         |
| sponde alla forma Regia . Cap. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| Quanto giouamento rechi à i Principi il caminare secondo le Massime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Ragion di stato. Delle landi de i Signori d'Vrbino. Cap. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à m                                                                                                                  |
| Terche della Ragion di Stato sieno nate contrarie opinioni. Quello ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| rispondere à coloro, che l' biasi nano. Quando la Ragion di Stato no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| trauenire alle Leggi. Cap. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630                                                                                                                  |
| Che la Ragion di Stato non può contrauenire alla Religione. Qual prop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| pabbia con le Leggi Ciuili, & humane. Si apporta vn'altra cagione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| essa sieno nate contrarie opinioni. Cap. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| Che alla Ragion di Stato, non solo non è lecito di operar' il male semplic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| nè anche d'operarto à fine di qualche bene. Si tratta la questione, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
| buon fine operar cose ritiose. Cap. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| Quello che sentisse Aristotele intorno alla detta questione. Cap. 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| Si continua la medesima materia. Si espone un luogo del settimo della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| C1p 92:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| Si tratta pure dell'istessa materia, & si risolue secondo il parere d'Ari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stotele , en                                                                                                         |
| l'orl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| di Platone. Cap. 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 637                                                                                                                  |
| di Platone. Cap. 93.  Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se si possa                                                                                                          |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se si possa                                                                                                          |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali no.<br>mancare della promessa. Cap. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se si possa<br>639                                                                                                   |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò.<br>mancare della promessa. Cap. 94.<br>Si apportano in confermatione delle ce se dette alcuni luoghi di Polybio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se si possa<br>629<br>, & si con-                                                                                    |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò.<br>mancare della promessa. Cap. 94.<br>Si apportano in confermatione delle ce se dette alcuni luoghi di Polybio<br>siderano. Cap. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se si possa<br>629<br>, & si con-<br>640                                                                             |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94. Si apportano in confermatione delle ce se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95. Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se si possa<br>629<br>& si con-<br>640<br>rno all' Ar-                                                               |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle e se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se si possa 639 , & si con- 640 rno all' Ar-                                                                         |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle c se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Kagion di Guerra, & che proportione habbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se si possa 629 640 rno all' Ar- 641 acon la Ra-                                                                     |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle c se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Ragion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se si possa 639 , & si con- 640 rno all' Ar- 641 acon la Ra- rio. Cap.                                               |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle c se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Kagion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se si possa 629 640 rno all' Ar- 641 acon la Ra- tio . Cop. 642                                                      |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle c se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Ragion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se si possa 639 640 rno all' Ara 641 acon la Ra- tio . Cap. 642 Arte Mili-                                           |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle e se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Ragion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'atare secondo lui. Si continua à spiegare la natura della Ragion di Cap.                                                                                                                                                                                                                                         | Se si possa 639 640 rno all' Ar- 641 acon la Ra- tio. Cap. 642 Arte Mili- Guerra.                                    |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle c se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Ragion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'. tare secondo lui. Si continua à spiegare la natura della Ragion di Cap. 98.                                                                                                                                                                                                                                    | Se si possa 639 640 rno all' Ara 641 acon la Ra- tio . Cop. 642 Arte Mili- Guerra . 644                              |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle e se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Kagion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'. tare secondo lui. Si continua à spiegare la natura della Ragion di Cap. 98.  Si pr suppongono alcun' altre cose. Quali sieno le cause giuste del gue                                                                                                                                                           | Se si possa 639 640 rno all' Ar- 641 acon la Ra- tio. Cap. 642 Arte Mill- suerra. 644 rreggiare                      |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle e se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Ragion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'. tare secondo lui. Si continua à spiegare la natura della Ragion di Cap. 98.  Si pr suppongono alcun' altre cose. Quali sieno le cause giuste del gue secondo Aristotele. Cap. 99.                                                                                                                              | Se si possa 639 640 rno all' Ara 648 acon la Raa tio . Cap. 642 Arte Milia Guerra . 644 erreggiare 645               |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle e se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Kagion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'. tare secondo lui. Si continua à spiegare la natura della Ragion di Cap. 98.  Si pr suppongono alcun' altre cose. Quali sieno le cause giuste del gue secondo Aristotele. Cap. 99.  Si riprouano alcune espositioni sopra vn luogo del settimo della Politica.                                                  | Se si possa 639 640 rno all' Ar- 641 acon la Ra- tio. Cap. 642 Arte Mill- suerra. 644 rreggiare 645 a; oue si        |
| Qualicose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle e se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Kagion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'. tare secondo lui. Si continua à spiegare la natura della Ragion di Cap. 98.  Si pr suppongono alcun' altre cose. Quali sieno le cause giuste del gue secondo Aristotele. Cap. 99.  Si riprouano alcune espositioni sopra un luogo del settimo della Politica tratta delle cause giuste di far guerra. Cap. 100. | Se si possa 639 640 rno all' Ar- 648 acon la Ra- tio . Cap. 642 Arte Mili- suerra . 644 erreggiare 645 a; oue si 647 |
| Quali cose sia permesso di operare per Ragion di Stato, & quali nò. mancare della promessa. Cap. 94.  Si apportano in confermatione delle e se dette alcuni luoghi di Polybio siderano. Cap. 95.  Si presuppongono per risolutione di quanto si è proposto alcune cose into te Militare, & alla Ragion di Guerra, e di Stato. Cap. 96.  Quello che veramente sia Kagion di Guerra, & che proportione habbia gion di Stato. Si apportano alcuni luoghi di Polibio, & di Veget 97.  Si considera il luogo apportato di Vegetio. Quali sieno le parti dell'. tare secondo lui. Si continua à spiegare la natura della Ragion di Cap. 98.  Si pr suppongono alcun' altre cose. Quali sieno le cause giuste del gue secondo Aristotele. Cap. 99.  Si riprouano alcune espositioni sopra vn luogo del settimo della Politica.                                                  | Se si possa 639 640 rno all' Ar- 648 acon la Ra- tio . Cap. 642 Arte Mili- suerra . 644 erreggiare 645 a; oue si 647 |

### TAVOLA

| Sel'Imperio de' Romanifu giusto. Come nondimeno fuloro lecito di soggiogare          | 5   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| tutto il mondo. Si presuppongono due altre cose per risolutione del dubbio pro       | -   |
| poito. Cap. 102.                                                                     | )   |
| Si risolue quanto di sopra si era proposto, & si dimostra esser lecito l'occidere i  | l   |
| nemico con insidie, & inganni. Si reca una opinione contraria à questa de            |     |
| terminatione, & siriproux. Cap. 103.                                                 |     |
| Si considera quanto vagliano gli essempi apportati dalla contraria opinione cent.    | Z   |
| la risolutione data di sopra; & prima quella di Pirro, & di Fabricio.                |     |
| Cap. 104. 651                                                                        |     |
| Si conferma quanto di sopra si è detto intorno all'essempio di Pirro, per l'autorità |     |
| di alcune cose narrate da Liuio di Martio, & di Attilio. Cap. 105. 65.               | ł   |
| Si continua l'istessa materia. Si considerano alcuni luoghi di Liuio. Cap. 106.      |     |
| Si ritorna à considerare l'essempio di Pirro. Cap. 107.                              |     |
| Si continua le considerationi dell'essempio di Pirro. Si considerano gli essempi     |     |
| di Agandestico, & di Quintio Flaminino. Cap. 103. 658                                |     |
| Che Liuio, & Plutarco non biasimarono l'attione di Quintio. Car. 109. 659            |     |
| Che l'attione di Mutio Scenola approna la determinatione già fatta. Cap.             |     |
| 110.                                                                                 | Tr. |
| Che l'attione di Mutio fu con saputa, & consenso del Principe. Cap. 111. 651         | 1   |
| Che l'attione di Iudith è à fauore della determinatione fatta di sopra.              |     |
| . · Cap. 112.                                                                        | 3   |
| Si raccoglie come in Epilogo quanto si è detto ne' pasati discorsi della Ragion d    | Ž   |
| Stato. Cap. 113. 65.                                                                 | •   |
| Si dichiara più pienamente la diffinitione di sopra apportata della Ragion di sta    |     |
| to. Che gl'antichi Filosofi conobbero in sua natura. Cap. 114.                       |     |
| Qual sia la cassa efficiente, finale, formale, & materiale della Ragion di Stato     |     |
| Si divide secondo l'opinione dell'Autore la Prudenza. Si conclude che la Ra          |     |
| gion di Stato e la più nobile, & principal parte di essa. Cap. 115. 667              |     |

### Il fine della Tauola de' Capitoli.

# TAVOLA

#### DELLE COSE PIV NOTABILI DELL' OPERA,

Nella quale seno notati alcuni luoghid'Aristotele, interpretati, & esposti dall'Auttore.

Il primo numero segna il libro, il secondo il capitolo, il terzo la pagina. La littera, p, principio, m, mezo, & f, fine.

Cciaiolo riprouato nell'espostione del cap. 2. del 6. dell'etica. l.2. 36 94 f com'esponesse valuogo dell'Eticaulc po3. 12. 60 139 f som'esponesse un luogo del se to dell' Etica alc. 9. 1.3. 37 339 f qua! opinione bauesse intorno alla resta consultatione. 1.3. 44 349 f riprouato nell'espositione d'un luogo nel 6.dell'Etica al c 9. 1.3. 46 3,3 0 e ror da lui comesso nell'espositione d' vn luogo d'Aristotele nel sesto dell' Etica 1.3. 55 366 f al c. 10. sua opinione intorno alla natura del precetto, e si ripreua. l.3. 89 424 f com'esponesse un luogo del 6. dell'Etica 1.3.132 493 p quali difficultà habbia la sua espositione nel sopradetto luogo.l.3 133 494 p com'esponesse un luogo del 7. della Poli. tica alc.4. 1.3. 38 502 f non riceuuto nell'espositione del sopradetto luogo. 1.3. 138 502 f quello che habbia int fiper cagione vniuersale appresso A. istotele. 52478 13 14

viprouato intorno à questo.

1.3. 17 528 F com'esponesse un luogo d'Aristotele nel 1 della Polit.al c.z. l.4. 6; 597.ns d riprouato nell'espositione del sopradetto luogo. log. 72 607 f sua opinione intorno ad on luogo del 7. della Polit. al c.8. 1.4 100 647 p rifiutato intorno al'espositione d'un lucgo del settimo della Politica al c.3. com'esponesse un luogo del 1 dell' Etica alc 10. l.2. 130 263 m non riceunto nell'espositione sudetta. 6.2.131

Acquisto che si sa in guerra quando sia Affetti immoderati offiscano l'intelletto, ela volontà, e come. l.2.91 142 f Affirmatione, e negatione nell'intelletto, è nell'appetito seguimento, e fuga... 1.2. 44 III F

S. Agostino onde stimasse derivare la bontà, e malitia dell'humane attioni.

1.4. 90 vuole che l'imperio de'Romani fosse giu-1.4.1c2 649 f Sto. Alessandro Afrodisco dichiarato nel 2. dell'anima al c. 42. 1.1. 23 30 m mostra che l'intelletto pratico è differen-

te dal speculatino. l.2. 17 64 f - lena. 1.4.102 659 Anima con quali, è quante cose afferman-18 65 f pone due intelletti materiali, & in podo, e negando dica sempre il vero. tenza. l.2. 18 65 f 1.2. 82 afferma l'essere rationale all'huomo, non quando faccia acquisto della prudenza, importare altro se non l'essere principio e della scienza. l.3. 66 384 p liz. 40 104 f della praxi. qual'imperio habbia sopra il corpo, c dichiarato nel libro 4 delle suc questioni qual' imperio habbia l'intelletto sopra quando scriue alla praxi esser mestieri l'appetito. 1.3. 91.427 f lappetito. 1.2. 40 104 f Αντιτέχνους che significhi appresso Ariper qual cagione dicesse nel suo libro delstotele. 1.4. 80 621 p l'anima la facult à appetitiua esser disse Appetiti nell'huomo perche sieno contrarente dalla sensitiua. l.2. 40 106 m 1.2.101 213 m rij fra loro. com'espongale parole d'Aristotele del 2. Appetito presuppone la cognitione, e c. del 6. libro dell'Etica la Verità praperche. 1.2. 96 200 f qual cognitione presupponga, e qual pretica effer conforme all'appetito retto. 1.2. 98 203 f dichiarato nel quarto libro delle sue quequal cosa gli convenga: ome propria. l 2. 52 125 p Stioni . 1.2.126 qual ragione apportasse della di ferenza Appetito concupiscibile, & irascibile coch'è fra l'arti dette conietturali, e l'alme si muouono, & eccitano ad ope-. l. 2. 120 244 m 1.2. 97 202.0 203 com intenda che la Prudenza sia habito Appetito inferiore non muoue sempre in pratico, e si dichiara la sud ofinione. virtu del superiore. l 2.105 213 p 1.2.225 quando ecome muoua in virtu del supe-25+ p non è riceunto intorno à questo. 62.109 225 p riore. come vinca il superiore nell'incontinenauerte nel 2. dell'anima, che si ricorra à te, e come il superiore vinca l'inferiore Dio, douendosi consultare di cose grannel continente: 1.2.101 212 p di . 14. 4509 f Appetito retto non può desiderare il retto Alessandro Piecolhomini com' esponesse fine, se dall'intelletto pratico no sia privn luogo nel 6. dell'Etica al capo nono. maconesciuto. l.2. 97 127 m 1.3. 38 Appetito sensitiuo sompagnato dall'in-341 p riprouato nell'espositione del luogo sotelletto, non e principio d'attione. pradetto. 1.3. 45 353 f 12. 40 Alcinoo Platonico afferma nell'huomo efquando tira seco la parte ragioneuole sere contrarietà d'appetiti. opéra preter natura : l.2. 101 213 p 62.107 come sia principio della praxi, & attio-Ampliatione di stato se sia sempre viilie. 40 105 p ne. come sia principio della verità. l.I. 2 Annibale, e she parole in prendere il ve-1.2. 40

0.40

105

104 m

### TAVOLA.

discorda esso dalla ragione, e non la vol.2. 49 120 p lontà. non dissente per sua natura dal senso, come non discorda l'appetito intellettiuo dall'intellecto. · 1.2. 97 202 p Architetto perche tale s'addimādi, e commandia manuali. l.3. 95 435 f 96 4,6 p Architettonica facultà, che cosa consideri . 4 42 m Aretino riprouato nell'interpretatione del l'voce emaesous nel terzo della Poli-1.1. 10 13 f tica alc.7. com' interpretasse on luogo del 7. della Politica al c.3. 1.2. 56 133 f riprouato nell'interpretatione di detto 1.2 73 163 f riprouato nell'interpretatione d' vn luogo nel I. della Polit.c.2. l.3. 84 416 f com'interpretasse un luogo d'Aristotele nel 7. della Politica alc. 4. e non si 1.3.138 502 m com'interpretasse un luogo del terzo della Politica al c. 11. e si considera l'in-1.4. 14 523 p terpretatione. eributtato nell'interpretatione del sudetto luogo. 1.4. 17 527 f riprouato nell'interpretatione che appor ta della parola ne expensivivoi. 330 f 1.4. 19 com'interpretasse un luogo del 4. della Politica alc. 4. e non si riceue. 532 m 6.4. 20 some, e perche muti un lungo del 3. del'a Politica al c. 12. 1.4 34 555 f com interpretasse vnluogo del 1. della: Politica al c.2. 1.4. 05 598 p si considera l'interpretatione del sudetto 1.7. 69 602 f lungo. riprouato nell'interpretatione della voce eivrirexvos posta nel 5. della Politica

alc. 10. & 11. 1.4. 80 621 \$ Argyropilo rifiutato nell' interpretatione d'un luogo nel 6. dell'Etica al capo 1. rifiutato nell'interpretatione d'on luogo nel 2. della Metafisica al c. primo: 1.2. 23. ributtato nell' interpretatione del testo 49. e 50. del 3. libro dell'anima. l.z. 96 200 m & 98 205 p riprouato nell'interpretatione del teste 57. del 3. lib. dell'aïa. l 2.102 114p non riceuuto nell' interpretatione d'vn luogo nel 6. dell'Etica al capo 2. 1.2.129 261 12 Aristotele difeso contra Giouanni Bodino intorno alle Republiche miste. 1.4. 59 difeso cotro il Mureto intorno ad Hippo damo. 1.3. 109 461 f perche habbia dato l'essempio delle sfere, trat: ando del contrasto de gl'appetiti. come discorra per stabilire gl'habiti dell' intelletto, e della sapienza. 1.2. 83 183 7 intende per legge non scritta anche la cons lianice, e la Region di Stato. 14. 28 cocede la providenza. l.2. 68 133 m qual costume osserui nel trattare le cose più difficili. 1.2. I 37 m qual scopo hauesse ne libri della Politica. 1.3.116 470 m Aristotele dichiarato nella Topica al c.23 del 6. libro. 1.3. 70 405 p Nella Rettorica. al c.1. del 1. libro. 1.3.124 481 f 14. 62 593 m al c.4 dell'isits To. al c.8. dell'istesso. 6.4. 39 590 p al c. 13. dell'isteso. 1.4. 8 5147

| T | A | V | 0 | 1 | A. |
|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|----|

| ATalla T                   |          |                   |         |          |          |            |        | 62  | 6       |
|----------------------------|----------|-------------------|---------|----------|----------|------------|--------|-----|---------|
| Nella F                    | anca.    |                   |         |          |          |            | _      |     | 185.25  |
| altesto 86.del 1.lib.      | 1.2. I   | 8                 | 240 m   |          | ·teli'i  |            |        |     | 186 m   |
| Nell' At                   | nıma.    |                   | - 4     | alc.5    |          | -          |        |     | 189 \$  |
| el testo 34. del 3. lib.   | 1.2.     | 0                 | 69 m    | alc.5    | .dell'i  | stesso.    | 1.2.   | 89  | 189 f   |
| 523 74 p &                 | 24       | -7                | 75 202  | alc.5    | .deli'i  | steffo.    | 1.2.   | 123 | 250 p   |
| al testo 42. dell'istesso  | . l.2.   | 97                | 202 p   | alcs     | . dell'  | istesso.   |        | , - | 259 f   |
| al testo 49. dell'istesse  | o. l.z.  | 2 I               | 70 f    | alc.s    | .dell'i  | stesso.    |        |     | 265 f   |
| & 22 72 m &                | 95       |                   | 199 p   |          | . dell'  |            |        |     | 372 79  |
| al testo 5 1. dell'istesse | o. 12.1  | 03                | 215 f   |          | dell'i   |            |        |     | 80 mg   |
| al testo 52. dell'istesso  | . l.z.   | 17                | 64 m    |          | dell':   |            |        |     | 270 f   |
| al testo 52. dell'istesso  | . l.z.   | 2.2               | 72 m    | ,        | dell'i   |            | _      |     | 272 179 |
| al testo \$7.dell'isteff   | 0. 12.   | 00                | 205 f   |          | dell'i   |            |        |     | 274 \$  |
| Nelle parti de             | ol'Anis  | 7 <i>7</i><br>112 | i       |          | dell'i   |            | _      |     | 276 f   |
| alc.1. del 1.lib.          | 8 1 1    | 110.              | ¥ 9 . 6 |          |          |            |        | _   |         |
| Nell'Historie              | leal'Ani | 20                | 13 P    |          | dell'i   |            |        |     | 300 p   |
| Nell'Historie d            | egi Aii  | 1114              | 111.    |          | dell'i   |            |        |     | 497 77  |
| Alc. I.del I.libro.        | 6.4.     | 25                | 540 5   | _        | dell'i   |            |        | _   | 3.32 m  |
| Nel libretto del mo        | no de gi | AT                | nman.   |          | dell'    |            |        |     | 333 P   |
| al c. 4. e 5.              | 6.2.     | 2 I               | 71 p    |          |          | stesso.    |        |     | 335 P   |
| Nell'E                     |          |                   |         | _        |          | stesso.    | 1.3.   | 34  | 336.m   |
| alc. 4. del primo lib.     |          |                   | 196 m   | alc.9    | dell'i   | stesso.    |        |     | 342 p   |
| alc.2.del secondo lib.     | 1.2. 2   | 5                 | 76 m    | al e.g   | dell'i   | Stefso.    | 13-    | 42  | 347 f   |
| alc.3. del terzo lib.      | 1.3.     | 30                | 330 m   | ale.9    | dell'i   | stesso.    | 1.3.   | 50  | 359 P   |
| al c.5. dell'istesso.      | 1.2.     | 75                | 397 m   | alc.1    | o.dell   | istesso.   |        | _   | 415.0   |
| alc. 2 dell'istesso.       |          |                   | 126m    | alc.I    | E.dell   | istesso.   |        | _   | 372 p   |
| alc.7. del quinto lib.     | •        |                   | 27 113  | _        |          | 'Stello.   |        | _   | 382 p   |
| al cil I. dell'istesso.    |          |                   | 430 p   | - 14     |          | isteffo.   |        | _   | 382 m   |
| alc. 15. dell'istesso.     |          |                   | 580 m   |          |          | istesso.   |        | -   | 403 P   |
| alc. I del sesto libro.    |          |                   | 93711   |          |          | istesso.   | -      |     | 440 f   |
| al c.1. dell'istesso.      |          | -                 | 94.77   |          |          | istesso.   |        |     | 248 f   |
| al c.2.dell'istesso.       | 12. 2    |                   | 70111   | _        | -        | ttimo lib  |        |     |         |
| alc.2. dell'istesso.       |          | 3                 | 74m     |          |          | Aesso.     |        |     |         |
| al c.2. dell'istesso.      |          | 5                 | 94 f    |          |          |            |        |     |         |
| alc.2.dell'istesso.        |          | _                 |         |          |          | stesso.    |        |     |         |
| al c.2, dell'istesso.      |          | 8                 | 97 P    |          |          | steffo.    |        |     |         |
| alc.2.dell'istesso.        |          | 8                 | 97 m    | al C.1   |          | l'istesso. |        |     | 192 m   |
|                            |          | 8                 | 99 m    |          |          | Magni      |        | _   |         |
| al c.2 dell'istesso.       | 1-2- 3   |                   | 100 p   | al c. vi | it.aet p | rimo lib.  | l.Z.   | 8.1 | 176 p   |
| al c. 2. dell'istesso.     | 1.2. 5   | -                 | 131 11  |          |          | Nella P    |        |     |         |
| el c.2.dell'istesso.       | 1.2.12   |                   |         |          |          | imolib.    |        |     | 611 p   |
| elc.5. dell'istesse        | 1.2. 8   |                   |         |          |          | tesso.     | •      | _   | -       |
| al c.5.dell'istesso.       | 1.2. 8   | -                 |         |          |          | tesso.     |        | 80  | 174 10  |
| elc.z.dell'istesso.        | 1.3. 8   | 6                 | 184 74  | elc.L.   | deljec   | ondo lib.  | 1.3. 1 | 13  | 467 1   |
|                            |          |                   |         |          |          |            |        | -   | al      |
|                            |          |                   |         |          |          |            |        |     |         |

|                                | *       | A           | V         | O L A.                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alc.3.del terzolib.            |         | 2 .         | 301 f     | è simile, e conforme alla natura nell'ope-                                                                                        |
| al c.3.dell'istesso.           | _       |             | 445 7     | * rare. l.z. 1:8 241 m                                                                                                            |
| al c.4. dell istesso.          |         |             | 359.f     | no cosulta secodo Aris.l.z.1. \$ 240 m                                                                                            |
| al c.7. dell'istesso.          |         |             | 447 f     | Arti coniettural: in che differenti dall'al-                                                                                      |
| alc.7.dell'istesso.            | _       |             | 447 f     | tre. 1.2. 120 214 m                                                                                                               |
| alc.9.dell'istesso.            |         |             | 463 f     | Artemilitare, percheno collocata dal Fi-                                                                                          |
| al c.11. dell'istesso.         | 4 4     |             | 526 p     | losofo frale parti della prudenza cini-                                                                                           |
| alc. 12. dell'istesse.         |         |             | 36 m      | le. l.3. 4 788 p                                                                                                                  |
| al c.4. del quarto lib.        |         |             | 533719    | à che sia ordinata secondo S. Tomasso.                                                                                            |
| ale. 14. dell'istesso.         | 1.4     | 5           | 510m      | l.3. 5 293 p                                                                                                                      |
| alc.10.del quintolib.          | 14      | 80          | 620 m     | è soggetta alla prudenza politica, & alla                                                                                         |
| alc.5.del sesto libro.         | , 1.4.  | ·29         | 545 f     | Ragione di Stato. l.4. 96 641 m                                                                                                   |
| alc.3.delsettimolib.           | 1.3.    | 63          | 144 m     | Attione, che cosa sia propriamente.                                                                                               |
| al c. 3. dell'istesso.         | _       |             | 126 f     | l.z. 56 13zm                                                                                                                      |
| al c.3.dell'istesso.           |         |             | 434 P     | à quali cose si riferisca come à principio.                                                                                       |
| al4 dell'istesso.              | _       |             | SOLP      | l.z. 37 96 m                                                                                                                      |
| al c.8 dell'iftesso.           |         |             | 463 p     | è differete dall'effettione.l.z. 35 93 p                                                                                          |
|                                | -       |             | 157 f     | in che consista questa differenza.                                                                                                |
| al.c.9 dell'istesso.           |         |             |           | 1.2.129 260 f & 261 p                                                                                                             |
| al c.9.dell'istesso.           |         |             |           | quando sia secondo la retta ragione.  l. 1.40 long formo alle cose singolari.  l. 1.33 270 f Attione buona, e vera, che cosa sia. |
| alc.13.14.15.dell'ist          |         |             |           | 1. 1. 40 104 f                                                                                                                    |
| al c. 23. dell'istesso.        |         |             |           | e intorno aue coje singulari.                                                                                                     |
| al c.: 4.dell'istesso.         |         |             |           | 4 triangly and a more character for                                                                                               |
| alc 14 dell'istesso.           |         |             |           | l.2. 56                                                                                                                           |
| elc.15 dell'iftesso. Nelli Pro |         |             |           | è in tutto necessaria alla virtù.                                                                                                 |
| al Problema 12. della          |         |             |           |                                                                                                                                   |
| L2.312.                        | jerro   | <i>ii</i> 3 | 721 f     | l.z. 68 154 m Attioni, che riceuono la differenza operio                                                                          |
| Nella Met                      |         |             |           | bus, & non exfine, quali siano.                                                                                                   |
| altesto 3 del secondo la       |         |             | _         | l.4. 92 637 p                                                                                                                     |
| al testo 3 dell'istesso.       | _       |             |           | perche dirizzate à mal fine diuegan cat                                                                                           |
| Armi dell'huomo dat            | -       |             |           | tine, et essedo cattine divizzate à buon                                                                                          |
| quali sieno.                   |         |             |           | fine non possono diuenir buone.                                                                                                   |
| Sono necessarie secon          |         |             |           | 1.4. 93 637 f                                                                                                                     |
| ma per difendere ne            |         |             |           | Auerroe som' interpreti on luogo del 6.                                                                                           |
| fender altri.                  |         |             |           | dell'Etica al c. primo. l. 2. 15 61 p                                                                                             |
| Arte che cosa sia.             |         |             |           | come intenda il vero, e bene contingente                                                                                          |
| sua rettitudine in ch          | e sia j | pošia       | •         | essere oggetto dell'intelletto pratico.                                                                                           |
| l.z. 47                        |         |             | 1 17 772  | l.z. 32 87 p                                                                                                                      |
| reca perfettione alla          | natura  | t, out      | er l'imi- | dichiarato nell'espositione d'un luogo nel                                                                                        |
| <b>£4.</b>                     | -       | 4.          |           | 6.dell'Etica alc.z. 1.3. 42 109 p                                                                                                 |

come intenda, che l'arte non conful i.

l.Z. 118

come si iegasse un lucgo del 6. dell' Etica
alc.9.

l.3. 32 334 p

com'esponga un luogo nel 6. dell' Etica al
c.9.

l.3. 37 339 m

si rifuta nell' espessitione del sopradetto
luogo.

l.3. 46 353 p

quello ch'habbia inteso per la voce precet
to,: si riproua.

l.3. 88 423 m

B

A tolomeo Caualcanti com espones D se un luogo del 7. della Politica al r. terzn. 12. 59 138 p eripronato nell'espositione del spradettoluogo. l.z. 75 165 f com'interpreti, & esfonga vu luogo del 1. della Polit. al c.z.l.4. 67 590 f non si riceue nell'interpretatione del sopradettoluogo l.4. 69 603 p non si riceuenell'espositione del si pradeito luogo. l.4. 72 607 f Bine pereficatale ricerca il concorso di tuttele cagioni, che lo constituiscono. 1.1.93 Bene agibile è di sua natura contingente, e variabile. 1.2. 73 m è il vero oggetto della prudenza edell'in telletto pratico. l.z. z5 77 m Berracdo Segni com esponga un luovo del 6.d-ll'Encaalcig. 1.3. 38 341 m ripronato nell'espusitione del sopradetto 1.3. 46 35 3 f luogo.

la incontinente, intemperante.

1.3. 45
35 l m
com'esponga un luogo del 6. dell'Etica al
c.8.
1.3. 134 496 p

Bessarione Cardinale rifiutato nell'inter-

perche nell'esposi ione d'un luogo nel 6.

dell'Etica al c.9. intendesse per la paro

pretatione d'un luogo nel 2. della Meta
fisica al c.1. l.2. 23 73 f
è ributtato nell'espositione che dà à quello, che dice Aristotele, che l'arte non
consulti. l.z. 118 241 p
Boetio vom'esponesse un luogo d'Aristotele
nel 6. della Topica al v. terzo, e si riproua. l.3. 80 403 p
Onde stimasse derivare la bonta, e ma'itia dell'humane attioni. l.4. 90
6 4 f

Bruti non son capaci d'attione.

Budeo qual significato attribuis e al'an voce sium.

1.3. 126 48 m

Bugiericeuute, e permesse da Platone di quante so te sieno. 1.4. 9: 638 p

Burleo non approua vn'interpretatione di S.Tom son intorno ad un luogo del 6. dell'Etica alc... 1.2. 12 57 f

riceue vu'altra interpretatione di Tom

riceue m'altra interpretatione di s. Tomasso intorno all'istes o luogo.
l.z. 13
riprouato nel riceuere la sudetta interpretatione.
l.z. 15 6z m
riprouato nell'espositione d'un luogo nel
6. dell'Etica al c.z. l.z. 35 94 f

com esponesse un luogo nel 6. dell' trica al c.9. l.3. 37 3.9 f riprovaco nell'interpretatione del sopradetto luogo. l.3. 46 3 3 p

qual errore commettesse nell'esso re vo luogo nel 6 dell'estica al c.decimo.

qual opinione hausse intorno alla nasura del precetto, e si riproua.

l.z. 89

fe stimasse, che la legislatrice fosse consulsativa.

com'estonga vn luogo nel 6. cell' Etica
al c. 8. e quali difficultà habbia la sua
espositione.

l.z. 1 51 49! P

je

### TAVOLA.

se stimisse per vero adulterio quello che si com nette à sine d'vesi lere la miglie del siranno. 1.4. 91 639 m

C

Aliditàche cosa sia.l.3. 78 402 f

Insnè parte della prudenza, e perche. l.3. 79 403 p

qual proportione habbia con la Pruden

za. l.3. 78 402 f

è chiamata da Aristotele occhio dell'anima, e perche l.3. 79 403 f

coopera, e porge aiuto all'asquisto della

Prudenza. l.3. 79 404 f

Carpentario, com'interpreti un luogo del

6. dell'Etica al c. 3. e si riproua.

l.3. 80. 405 m Cafa in quante maniere possa considerarsi. l.3. 5 791 f

Cause come possano essere fra di loro scăbieuolmente cause. l. 3. 99 412 p Cause materiale, formale, esficiente, e sinale della Ragion di Stato quali sieno.

l.4. 115. 666. 667
Celio Calcagnino com habbia esposto valuogo della Politica, al c. 2. e non si riceue. l.4. 65, 598 p
Cesare, che cosa intenda per ius bell.

1.4. 95 641 f Chrisostomo I auello com esponga un luogo nel 5. dell'Etica al c. . l.2. 13 9 f Siripronal'espositione. l.2. 15 62 m come esponga vn luogo nel 6. dell' Etica l.3. 37 340 p alc.9. èributtato nell'espositione del sopradet. to luogo. 1.3. 46 353 m com'e bonga un luogo nel 6. dell' Etica. alc 8.e siriproua, 1.3. 134 495 m com'estonga vn luogo del 1. della Palitica alc.3. 1.4. 64 596 f & ributtato nell'espositione del sopradet-

1.4. 78 607.m to luozo. Ciriaco Strozza ributtato per hauere (dinidendo la Politica della Legislatrice) attribuito ad essa Politica la fondatio-1.3. 118 473 m Città che hà per fine le guerra, perche poco durabile. 1.3. 71 159 f come possa partecipare la f. licità attiua. 1.2. 65 149 F quanto debba essere grande secondo l'opi nione d'Aristotele. 13.177 501 0 composta dimelti Cittadini simili nella virtu,qual' imperio debba eleggere. 1.4. 33 552 m Cittadini deuono conoscersi fra loro, e 1.3. 137 50Z p perche. si dividono in due parti, e quali. l. 4. 168 f Cogitatione spetialmente pratica qual sia. 168 6 Cognitione come si generi in not. l. 2. à qual' habito appartenga quando è de i principy. l.z. 85 183 f Cognitione del Prudente è delle cose singo 1.2.133 270 f perche questa partecipi più della cogni tione sensitiua, di quella del Matematico ancorche futta con il medesimo sen-1.2.136 277 m Cognitione delle cose vniuerfuli, come, & in che sia differente dalla cognition delle cose particolari. l.z. 134 272 p Cognitione de' principi come s'acquisti. 1.3. 65 Commandare in che consista secondo San Tomassa. l.z. Se sia operatione secondo lui dell'intelletto, ò della volontà: l.z. 6 45.46 Ela più nobile operatione della Prudenza, e perche 6.3. 98 427 p COR.

| TAV                   | O L A               |
|-----------------------|---------------------|
| ne del solo intellet- | intorno alle cose s |
| 1 2 200 442 6         | 7 7 W 050           |

ocufifie nell operation to pratico, e perche. l. 3. 200 443 p won appartiene all'apperito sensitivo, & alla volontà, e perche. l.3. 100 444 f à chi appartenga nella Republica secondo Aristotele. l.2. 70 158m 4 27 542 5 è proprio de sommi Mag straji. 1.3. chi non possa ben fare quest operatio-13. 10 301 m Concio, che significhi appo Aristotele. 462 0 1.3.124 Conclusione nel discorso pratico, che cesa 1.3. \$9 372 f Coniettura buona si fa molte volte sabito, e senzad scorso. 1.3. 20 315 m Conoscere procede l'appetire, e perche. 12. 88 Conscienza, che cosa sia. 1.3 105 454 m Conservare la Res ublica, perche sia più no bile operatione, che non è il fondarla. 1.2.1:8 Consigliere, e sua natura, e conditione. 1.2. 65 buono qual sia. l.z. I 10 476 p di quali cose giudichi. 1.3.127 487 p d aunertito di ricorrere à Dio da Ales-Sandro Afrodiseo. 1.4. 4 509 f Confeglio, e delle cose agibili, e di quelle, che possono oprarsi da noi l 2. 22 37 p. Consiglio della Plebe Romana d'aiutare i Mamertini fu buono, e perche. 1 4. 32 Consultatione è propria intima, & chentiale operatione della Prudenza. l 2. 83.187.m & 2.117 2,8 f come s'attribuisca all'arti. l.3.120 24 F edirizzata alla praxi l.2. 121 246 p Rome debba intendersi, ch'ella's affatichi

ingolari . l. 2.133 serichieda tepo lungo. l.z. 20 315 m intorno d quali cose propriamente s'assa-1.3. 28 328 f non è del fine, ma de'mezi, e come. come si dinida nelle sue specie, e quali sieno se ondo Arist. 1.3. 41 34; m consultatione buona qual sia. 1.3.48 quante conditioniricerchi per esser tale, e quali sieno. 1.3. 41 345 p come sia differente dalla retta consilcatione. .l.3. 43 348 p. consultatione retta qual sia: l.3. 43 348 p cons l'atione erronea qual sia. l.3.48 356 p Consi l'atione mala qual sia. Consultativa è dirizzata d cose dissicili, e 1.4. 4 509 f grandi. consultat ua posta da gl'antichi è quella che si chiama da' moderni Ragion di 14. 11 518 quanto sia l'eccellenza sua, & in che cosista. 1.4. 24 538 ms è la migliore, e più pretiosa dote, che sia nell'hucmo. 1.4. 26 \$41 0 è fatta da Aristotele in alcuni luoghi differenti dalla giuditiale, & in alcuni altri l'istesso. 1.3.110 452 f è fatta da Aristotele talbora superiore, alla giuditiale, e talbora inferiore. intorno d quante cose s'affatichi. l.z. IZi, 476 F hala somma potestà nella Repub anche per parere d'Hippodamo. 1 1. 100 epin

è più nobile della giuditiale. l.3. 136 499 f consultativa particolare, dinferiore alla legislatrice. l.2. 4 43 m cosultatina vninersale è pari, e taluolta su periore alla legislatrice.l.3.122.478 m Contemplatione pratica, che cosa signisichi appresso Arist. l.2. 66 151 f Continenza, & incontinenza in qual parte dell'anima si ritroinno secondo San Tomasso. l.2 110 226 f in qual parte dell'anima si ritrouino secondo Aristotele. 12. 110 227 m come leui con la sua presenza l'atto cattiuo dell'appetito concupiscibile. 1.2. 228 m Continente, & incentinente, perche così si chiamino. l.2. III 229 p Contrary quali, e che sieno. l.4 33.354 m Correttione di quant' importanza sia. 1.4.6 Cose simili se sieno le medesime. l. 1.6.7 f in che conuengono secondo Alessandro. l.i. cose come sono rispetto all'essere, così anche sono rispetto al conoscere. 1.3. tose inseparabili dal soggetto quali sie-1.2. 18 65 p cose agibili, e natura loro. l. 2. 25 76 f come si conoscano i loro principi. 1.2. 92 194 p quali, e quanti prinsipij habbiano. 1.3. 376 m

uaggi, come differenti da quelle che piacciono à gl'hnomini da benc.

l.2. 52

sose men nobili, sono fatte per le più nobili.

l.2. 70 159 p

sose operate per equità se possano ridarsi

cose che recano piacere à gl'huomini mal

alla legge, e ragion ordinaria.l.1.3.4m cosenon comprese dalla legge, se siano da rimettersi all'arbitrio d'un solo, d della moltitudine. l.a. 30 548 m Costume e parte della Politica, e perche l.3. 9 299 m

Ecreto che cosa sia.l.3.129 490 in perche sia stato fatto. l.z. 30 49 m intorno à quali cose habbia luogo. l. 4. 534 f Denominatione da chi si facci.l.2 7.48 m Dichiaratione di questi termini secundum rectam rationem, & cum recta ratio-1 3. 28. 409. & segg. delle poci apxer enitatter xexeuer, to κύριον, ή κηρία, & πολίτευμα. l.3. 103 delle voci neious, neiven, & to Sinaner. 1.3. 123 della voce exateper. 1.2. 9 33 m della voce Enasor. 1.2.135 275 p della voce dixn. 1.3.125 483 m delle voci directiuum, & determinatiuu 1.2. 46 Diffinitione buona, che costi ricerchi per es sertale. lI. I Dio & superiore, e migliore d'ogni virtu secondo Arist. 1.2. 69 157 12 chi gli sia carissimo secondo Aristotele. 6.2. 63 Dionisio Lambino riprouato nell'interpretat. della voce eurapia. l. 1. 10. 13 f rifintato nell' interpretatione d'on luogo nel seste dell'Etica al c.1.l.2.9 53 m com'interpreti vu luogo del sesto dell'Etica al c. 7. 1.2. 26 79 f riprouato nell'interpretatione del sudetto 12. 27 80 m luogo. com'interpreti vn luogo del scitimo della

Politica alc.3.

1.2. 57 335 8

13-

riprouato nell'interpretatione del sudetto luogo. l.2. 73 164 p non riceuuto nell'interpretatione, a vil luogo del sesto dell'Etica al capo ... 1.2.129. 26 1.m; riprouato nell'interpretatione d'vn luogo. del 6. dell'Etica al c. 9. l. 3. 32 33 2 p com'interpreti un luogo del settimo della Politica al c. 4. e non, si riceue, 13. 133 com'interpretion luogo del 3 della Politica al c. 11 14. 14. 524 p. si riproua nell'interpretazione del sudetto luogo. 1.4. 17 527 f riprouato nell'interpretatione della voce паренвичового, ... l.4. 19, 530 f. com'interpretasse vn luogo nel 4. della, Polit al c.3. e no si riceue l.4.20.5, 22f com'interpreti rn luogo del primo della politica al c.2., l.4 66 5.98 m ficonsidera l'interpretatione sudetta. 1.4. .69 riprouato nell'interpretatione della roce evrirezvos nel terzo della Politica al. 1.4. 80 621 p C. I.I. riprouato nell'interpretatione della voce anpißo inaios alc. 15. del quinto dell' Etica. 1.4. 53 580 m Dirita egula nelle cose morali se sia l'istesso co la retta ragione l. 1. 7 9 m. che cosa importi. 1.1. 7 Discordie fra potenti, si denono leuare, e, perche. 1.4. 6 512 p Lise orso pratico è operatione dell'intelletto pratico. l.2 40, 105 f si divide in due parti, e quali siano.. 1.3. 40 Dolore, of piacere perche non possono stur bare l'estimatione dell'arte.l.2.86 185; perche turbino il giuditio, e la retta e-Stimatione, the deue hauere il pruden-

Dominio regio non è à proposito fra simili in virtu, e perche. l.4. 34 553 m. Dominio di molti quando s'intenda es ere il migliore. l.4. 37 558 f. Dominio d'un solo quando venga preserito al gouerno d'un solo. l.4.37 3,8 f.

E

Conomica in quante maniere si possa 1.3. 4 289 p come possa essere parie, e soggetta aella. facultà Polivica. 13. 5 290 m; Economici, & Politici sono Stimati prudenti. 1.2.130 26, f Effectione in che differente dall'attione ... 1.2. 84 181 f & 2.117 238 p Efori perche introdotti in parta. 1. 30 161 m . 72. Elettione, che cesa siaimistretto. l.2. 130 p 5 47 quando si formi. l.2. 40 104 f come sa principio dell'attione. l.z. 38; 100 f è principio immediato della praxi. giudica i costumi più che non fanno le attion ... 1.2. 68 154-p. che cisa sia secendo . ristetele. 1.20, 2, 8 ms; è più opera dell'intilletto, che dell'appetito, è della volontà. l.2. 104. 218 m. come sia della volonta, e della ragione, secondo S. I omasso. 1.2. 112 229 m. milude necessariamente la conjultatione; 1.3. 3,0 come pessa dirsil buome istesso. 1.4. 538 F Epilogo delle cose discorse intorno alla pru: denza. 13 83 413 m delle cose dette circa la Razion di saa-

1.4.113 663 m Equità onde sianata. l.1. 26 34 f che cosa sia secondo Aristotele. 1-3. 482 f 125 supplisce al mancamento delle leggi. 575 f 6.4. 50 qualoggetto habbia. 1.4. 51 577 p in che consista l'essenza sua. 1.4. 53 .280 b come sia simigliante, e come differente dalla ragion di Stato.l.4. 50 575 m Esperieza che cosa sia.l.2. 135 274 f Esperto quanto merit: d'essere creduto. 1.1.10 Eustratio com' esponga un luogo del sesto dell'Etica al c.9. l.I. 8 10 m se credesse, che à fine d'un bene potesse farsi vn male. l.1. 25 33 p com'esponesse un luogo del sesto dell' Etica al c.1. l.2. 19 61 p riprouato nell'espositione d'un luogo del sesto dell'Etica al c.2.l.2. 36 94 f 100 f approuato nell'espositione di quelle parole d'Aristotele nel sesto dell'Etica, che la verità pratica, è conforme all'appe-\* tito retto. .4.2. 53 117 f riprouato nell'espositione d'vn.luogo nel sesto dell'Etica al cap.9: 1.3. 33 3349 afferma che la consultatione sia genere prossimo della buona consultatione, esponendo vn luogo del sesto dell' trica alc.9. 4.3. 34 336 p si riproua quest' opinione. 1.3. 35 336 m qual opinione hauesse in vn luogo del sesto dell'Etica al c.o. l.z. 33 337 f dichiarato nell'espositione del sopradetto luogo. 1.3. 36 338 p perche s'ingannasse nell'espositione d'on

luogo nel sesto dell'Etica al cap.9. 1.3. 44 riprouato più pienamente nell'espositione del sopradetto luogo . l.3. 45 352m Ø 46 com'es ponesse l'ultima particella della diffinitione della buona consultatione. 7.3. 48 1 1 1 1 2 2 56 m riprouato nella sopradetta espositione. 1.3. 49 difeso, & oppugnato intorno al medemo 1.3. 50 358 m com'esponesse vn luogo d'Aristotele nel Sesto dell'Etica al cap. 10. l.3. 54 364 f riprouato nell'espositione del sudetto luogo. 1.3. 55 366 p quello che inteda per la voce ordinare, e comandare, e si riproua.l.3.88.423 m suo errore intorno à quello che sente aell Architettore. 1.3.96 436 m riprouato nell'opinione che ha haunto, che la prudenza Architettonica possa Stare senza la pratica, el'esperienza. 1.3: 97. .. 438 p se stimasse che la legislatrice fosse consi ltatina. 1.3.120 476 p di qual spetie di consultativa favellasse nel 6. dell'Etica al c. 8 1.3.121.477 f riprouato (mentre volendo trattare della consultativa particolare) le attribuisce le concioni. l.z. 124482 m com sponga vnluogo del sesto dell'Etica alc.8. & si riproual'espositione. 1.2. 125 483 f se stimasse lecito l'adulterio per injidiareal Tiranno. 1.4. 90 6,3 f Ji riprouala sua opinione. 635 m qual opinione hauesse intorno alla bugi a 1.4. 90 634 p Fa-

| B.                                                                                                                                                                                                                   | 1. 1. (S. 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acoltà può fare                                                                                                                                                                                                      | cose contrarie. l z.                                                                                                                                                                                                            |
| F. Acolta pud fare,                                                                                                                                                                                                  | 40/11                                                                                                                                                                                                                           |
| Facolià pratica, & o                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| rısguardi.<br>perche in essa non, si                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ti, come nella spe                                                                                                                                                                                                   | culatiua. l.z. 70                                                                                                                                                                                                               |
| 389 f<br>Facoltà appetitiva, è                                                                                                                                                                                       | differente dalla sen-                                                                                                                                                                                                           |
| stina, e perche.                                                                                                                                                                                                     | 1.2. 41. 100 m                                                                                                                                                                                                                  |
| Facoltà come differe                                                                                                                                                                                                 | nte dall habito. l. 3.                                                                                                                                                                                                          |
| Facoltà d'apprestare                                                                                                                                                                                                 | ricchezze qual ri-                                                                                                                                                                                                              |
| guardo habbia con                                                                                                                                                                                                    | l'Economica. l. 3.                                                                                                                                                                                                              |
| Fama universale non                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| perche.                                                                                                                                                                                                              | 1.20 h 37 f                                                                                                                                                                                                                     |
| Eanciullo ha la face                                                                                                                                                                                                 | oltà del consultare                                                                                                                                                                                                             |
| ambericila.                                                                                                                                                                                                          | 1 4. 7 A L A E                                                                                                                                                                                                                  |
| come s'intenda che                                                                                                                                                                                                   | manchi di ragione.                                                                                                                                                                                                              |
| come s'intendacher                                                                                                                                                                                                   | manchi di ragione. 6.0. f                                                                                                                                                                                                       |
| Edice Accorombons                                                                                                                                                                                                    | i com'interpreti&                                                                                                                                                                                                               |
| Gome s'intendache i<br>l-4. 73<br>Felice Accoromboni<br>effonga vn luogo<br>alc. 2.                                                                                                                                  | manchi di ragione. 6.0 f i com'interpreti & del 1. della Politica l.4. 67 600 p                                                                                                                                                 |
| esponga vn luogo<br>alc. 2.<br>e ributtato nell'espo                                                                                                                                                                 | l.4. 67 600 p<br>sitions del sopradot-                                                                                                                                                                                          |
| esponga vn luogo<br>al c. 2.<br>E ributtato nell'espo<br>to luogo.                                                                                                                                                   | l.4. 67 600 p<br>sitione del sopradot-<br>l.4. 73 609 m                                                                                                                                                                         |
| esponga vn luogo alc. 2.  ributtato nell'espo to luogo.  Feliciano riprouato                                                                                                                                         | l.4. 67 600 p<br>sitione del sopradot-<br>l.4. 73 609 m                                                                                                                                                                         |
| effonga vn luogo al c. 2.  e ributtato nell'espo to luogo.  Feliciano riprouato d'un luogo nel 5. l. 2. 9                                                                                                            | del 1. della Folizica l.4. 67 600 p  fitione del fopradot- l.4. 73 609 m  rell'interp etation  dell'Etica al c.1.                                                                                                               |
| esponga vn luogo al c. 2.  d ributtato nell'espo to luogo.  Feliciano riprouato n d'un luogo nel 5. l. 2.  giprouato n Winten                                                                                        | del 1. della Folizica l.4. 67 600 p  fitione del fopradot- l.4. 73 609 m  rell'interpetation  dell'Etica al. c.1.  53 m  pretatione d'accune                                                                                    |
| effonga vn luogo al c. 2.  d'ributtato nell'espo to luogo.  Feliciano riprouato n d'un luogo nel,5. l.2.  priprouato n Winter parole d'Eustratic al c. 2.                                                            | del 1. della Folitica l.4. 67 600 p  fitione del fopradot- l.4. 73 609 m  mell'interp etation  dell'Etica al c.1.  53 m  pretatione d'accune  onel festo dell'Etica l.2. 53 128 f                                               |
| effonga vn luogo al c. 2.  d'ibuttato nell'espo to luogo.  Feliciano riprouato n d'un luogo nel,5. l. 2.  iprouato n Winten parole d'Eustratic al c. 2.  non riceuuto nell'in                                        | del 1. della Folitica l.4. 67 600 p  sitione del sopradot- l.4. 73 609 m  nell'interp etatione dell'Etica al c.1.  53 m  pretatione d'ascune onel sesto dell'Etica l.2. 5,3 128. f  nterpretatione d'un.                        |
| effonga vn luogo al c. 2.  d'ibuttato nell'espo to luogo.  Feliciano riprouato n d'un luogo nel,5. l.2. 9 riprouato n Minten parole d'Eustratio al c. 2. non riceuuto nell'in luogo nel sesto dell'                  | del 1. della Folizica l.4. 67 600 p  fitione del fopradot- l.4. 73 609 m  mell'interp etatione dell'Etica al c.1.  53 m  pretatione d'accune onel sesto dell'Etica l.2. 53 128 f  pterpretatione d'un  Etica al c.2. l.2. 261 m |
| effonga vn luogo al c. 2.  d'ibuttato nell'espo<br>to luogo.  Feliciano riprouato n<br>d'un luogo nel.5. l.2. 9  riprouato n Winten<br>parole d'Eustratio<br>al c. 2.  non riceuuto nell'in<br>luogo nel sesto dell' | del 1. della Folizica l.4. 67 600 p  fitione del fopradot- l.4. 73 609 m  mell'interp etatione dell'Etica al c.1.  53 m  pretatione d'accune onel sesto dell'Etica l.2. 53 128 f  pterpretatione d'un  Etica al c.2. l.2. 261 m |

Cerità è minor male del vitio, e perche.

Eigliusci com'esponga un luogonel 7 del

191. f

la Politalc. 3. 1.2. 61 142 p è riprouato nell'espositione del sopradet-com'esponesse un luogo nel 6. dell' Etica alc.9. 63 38 340 F e riprouatonell'espositione del sopradettolnogo. 63. 46 353m com'esponesse un luogo nel sesto dell'Etica alc.8. e si riproua. 1.3. 134.497 P com'esponesse un luogo nel primo dellas Politica: alc. 2. 64. 67.600 p d riprovatonell'espositione del sopradetto luogo. 12, 73 10 p. Filosofia morale chi sia atto ad vdirla. 196 119; 1.2. 93 Eine della scienza qual sia. Li. 4 5. m fine della kilosofia ciuile qual sia. l vo 96 p fine nelle attioni humana è principio, e co mg. 1.2: 5.1 124110. fine vero, e buono no appare se no all'huo modabene, e perche. L. . 39 190 p fine della prudenza qual fia nell'aggiuntione àcar. 12. p. Flaminio. Nobilio se stimasse che potef se ingamarsi la voloni à non preçedente l'errore dell'intelletto . 1.2.47 113 p. com'ina nda quel detto d'Aristoteles che l'arte non consulti. Francesco Piscolhomini come diffinisca la · Pedia .. 9 12 9 è niprouato intorno all'opinione ch'hebbe della retta cosultatione: 13.53.363 m riprovato nell'opinione ch'hebbe che lu solertia fosse partudella prudenza. 363 F 630. 53 qual opinione hauesse intorno al modo aonoui la Prudenza prescriue il sine alle virtumorali. lez. 73:394 mg.

ripronato nell'opinione ch'hebbe della sentenza. 1.3. 57 370 118 Aetano Cardinale qual opinione ha-I uesse intorno alla conformità della verità pratica all'appetito retto. l. 2. 39 103m & 41 ripiouato nelli sudetta opinione. 1.2. 45 113 f 5 45 con riceuuto in una rifostache apporta per difendere an Tomasso da vn'appa rente contradittione nella sua dottrina intorno à quello ch'egli dice del consentimento, & repugnanza dell' appetito superiore, & inferiore. 1.2. some procuri di leuare ma difficoltà - nella dottrina di S. Fo na so nella 1. del la seconda alla questione 66.nell'art.3. atterzo. 12. 71 392 70 son riceunto nella risposta che apporta per leuare la difficolia sudetta. 13. 393 f 72 son riceustonell opinione ch'hebbe, che ta notitia pratica fo se solo regulatia, ma non dettattina della praxi. 1 :. 104 fe stimale ch'un'attion cattina possa retifica sidabuon fine. l.4. 91 62? f S. Giacomo afferma che dalla propriacocupiscenza nasta il peccato. 219. f Ciacopo Mazzoni, come esponesse vn luogo del 7. della Politica alc.3. riprourto nella sudetta espositione. l.z. 170 f com'esponesse una ragione della quale si serue il Gaetano per prouare, che

La notitia pratica è solo regolatina,

ma non dettattiua della praxi. l.z. Giocondo, e molesto quali estimation di-Sturbino. 12. 36 185 p Giouani nelle Republishe bene ordinates sono operanti. · 1.2. 69 157 f deono obedire à vecchi.l.2. 70 158 m d qual grado di perfettion arrivi li loro prudenza. 1.3. 12 303. f qual scienza possono apprendere. 1.3. non possono esser prudenti, e perche 1.3: 65 381 f & 2.140 280 f Giouan Bodino riprouato intorno al biasimo, che di ad Aristotele in proposito delle Republiche miste. Giouan suridano com e ponesse un luogo nel sosto dell'Etica al capo 9. 1.3. 37. riprouato nella sudetta espositione. 1-3. qual opinione hauesse intorno alla natura del precetto, e si riproua. 1.2. 426 5 Giouan Caso com' esponesse un luogo nel settimo della Politica al capo 3. 1.2. 1 10 F riprouatonella sudettaespositione. 1.2. 169 5 non riceunto nell'espositione d'un luogo nel terzo della Politica al cap.3. l. 3. 301 13 rifiutato nell' intelligenza d'un luogo nel terzo della Politica alc. 11. l.s. quello che sente intorno ad vn luogo nel prime della Politica al cap. 3. 593 F 1.4. 66 è riprovato in quello : he apporta nel so-L4. 73 609 12 piadetto luogo. Salle

### TAVOLA.

S. Gio. Damasceno fa l'intelletto pratico differente dal speculativo.l.2.19.67 p afferma esfere nell'huomo contrarietà di appetiti. l.2. 107 222 m come diffinisca la conscienza. l.3. 105. quanto lodi la consultativa. 541 p Gionan Grammatico approvato nell' espostione del testo 49. e 50. del terzo lib. 1.2. 98 205 p dell'anima. Giouan Maggiorecom' esponesse un luogo del sesto dell'Etica al cap. 9. l.3. 37 340 p riprouato nella sudetta espositione. l.3. qual errore commettesse nell'espositione d'vn luogo nel sesto dell'Etica al c.10. 306 m 1.3. 55. qual opinione hauesse intorno alla natura del precetto, e si riproua. l.3. 90 - 425 m com'esponga vn luogo nel sesto dell'Etica al c.8.e si riproua.l.3. 134 445 m se stimasse per vero adulterio quello, che si commette à fine d'vecidere il Tiran-, 1.4. 91 605 m S. Girolamo Je Stimiche l'Imperio Romzno fosse giusto. 1.4.102.650 p Cindice che cosa sia, e quando si domandi. regola storta, e vitiosal 1. 7 9 p è parte della Città. 1.2. 69 157 f come venga chiamato da Aristotele. 1.3.123 480 m in che sia differente dall'arbitro. 1.3. zerche convenga lasciare poche cose al sho volere. 13 124 481 f qual sia la sua operatione. 1.3. 124 481 m Giuditio è immediata op raine della

prudenza, e come si raccolga questo da Aristotele. l.3. 21 317 p Giuditiale è la men nobile parte della prudenza. l.3. 136 500 m Giustitia vniuersale si prende per la legislatrice l.z. 116 470 f che cosa sia. l.3. 116 471 p Giusto naturale qual sia.l.1. 20 come possariceuere mutatione. 27 f rispetto à quali principy sia variabile. . 1.2. 25 78 111 Giusto Politico come habbia lurgo fra le partidell'anima. l.z. 93 430 m di quante spetie sia. l.4. 8 514 p Couerno politico deue a commodarfi alla Religione per parere d'Aristotele. 412 F 1.3. 83 Gouerno Regio onde nascesse. 1.4. 32 552 f quando sia per conservarsi longamente. 628 m 1.4. 86 Gouerno d'un octimo Prencipe no obligato alle leggi, come sia migliore secon do Aristotele del gouerno obligato alle leggi. 1.4. 12 520 13 Gouerno di molti buoni è migliore che no e il gouerno di uno solo, e perche. 14. 31 549 f Gouerno senza legge, come sia da riceuersi secodo Platone.l.4. 49 574 p Couerni come si mutino fra loro secodo Aristotele. 1.4. 32 552 f S. Gregorio Nisseno fal'intelletto pratico differente dallo speculatino. .67 p quanto lodi la consultatiun. 1.4. 26 641 p Guardia della liberta di Sparta in chi fos se collocata. l.2. 27 161 m Guerra per quante cagioni sia giusta.

#### TA-VOLA.

1.4. 99

quando ella è tale, se siano lecite l'insidie.

l 4. 102

652 p

mentre pure è giusta, ammette l'occisione ael nemico con insidie, e perche.

l.4.103

651 m.

#### H

Abiti de" quali si dà l'ob'iuion. 1 1 quali siano. l.2. 8 18; p Liaoiti intellettuali acquistati, quali siano 1.3: 69 Habiti naturali conuengono a' putti, & alle fiere. 1.4. 71 605 f quando sieno nociui l.4. 71, 605 f Habito della prudenza non sopraniene alla calidità senza la virtù, e perche. Hermolao Barbaro qual opinione hanesse della Sine, i, & della Gnome: 1.3. com'esponga un luogo nel sesto dell' Erica, e seriprova. 13.134 4)5 f Herodoto perche preferificail gouerno di un solo all ligarchia, of alla, Dimo-1.4. 58 588 m Hierone commendato da l'olibio per essersi partito d lla confede attone con i; Cartaginesi, econgiuni con i Romani. 6.0 m. 6.4. 95 Hippodano Milesio, e sua opinione intorno all'eccellenza della consultativa. 1.3.109 f. a quali fosse il primo d compor libri. dell'ottima Republ. 1.3.109 452 p Hippodamo di qual spetie di consultatina, juellasse in on sao fragmento. 1.3. Historia, e sua lettione è necessaria all. consultatina, e perche.l.4. 63 394 f Unamo da bene, & la virtu, perche sie-

no, e deono essere d ciascuno la misura nelle morali attioni. 124 p è misura di quella buona attione, ch'operal'intellecto pratico s'condo. Enstral.2. \$3, 128 p l'essere rationale, in lui, che cosa importi. Sua, essenza in che consist i secondo Ales Sandro . 1.4. 25 539 f in lui è non meno sfontaneo il vitio della virtù, e perche. 1.2. 52 125 m diviene virtuoso spontaneamente, e vitioso contro sua reglia secondo Platone, e pe che. l.z. 87 186 m e inclinate alla virtu morale, & onde questos argomenti. l.2. 52 125 m nasce non solo alla virtù morale, mas anco alla prudenza, e perche. l.z. 125 6 quindo debba, stimarsi felice. non è giusto, ne prudente, ne per firtuna, ne dalla fortuna.l.2. 68 155 m è padrone delle proprie attioni dal principio insino al fine 1.2. \$7 287 f quando non sia partecipe di na ione. 1.2. 88, non da vera estimatione del, fine agibile, mentre è corrotto dal piacere: e dal do-1.2. 89 189 m Huomo vitioso è ignorante. l. 2. 39 190 p. perche s'inganni nel giuditio, & operi 12. 89 89.5.m Huomo perche possa fare molte cos. 12.112, ha vn'anima fola. l.2. 116. 236 f ha il senso delibene, e del mate, del giu sto, e dell'ingiusto, come s'invenda. 2179 F 6.2 0 13.2 per-

perche senza legge siail pessimo fratutti gl'amimali. 1.3.125.483 m & 1.4. 65 597 m. & l.4. 76 614p mentre è da bene ha l'istesso fine con la buona Republica, e che segua da que-14. 1 506 p à che debba hauer riguardo nelle cose agi bili, e perche. 1.4. 13 521 p perche gli sieno state date le mani dalla 1.4. 74 611 m natura. perche deuc essere sobrio, e vigilante. non e spontaneamente cattino secondo 12. 87 186 f perche venga chiamato Bouneutikos nel primo dell'historie de gl'animali al c. 1 1.4. 25 e per natura disposto, & inclinato al bene. Li. 68p come sia migliore, e peggiore di tutti gli 1.4 76 613 f Huomini sono fra loro non poco differen-. ti per natura nell'ingegno. L.1. 17 23 p Garebbero Stati medesimamente differeti anche nel stato dell'innocenza. l.1. - whidiscono per la maggior parte più alla necessità, che all'oratione. l.z. 115 469 p cercano quello che èbuono, non quello che è determinato da gl'antichi l.4. 561 p 38

T Gnoranza di elettione se renda involon L tario il nostro operare. l.2. 90 191 773 può considerarsi in due maniere, e quali l.2. 90 191 m Imperare come sia atto della ragione,

1.3. 87 420 73 secondo S. Tomasso che cosa sia. 1.3. Imperij grandi sono accompagnati das grandi cure. l.2. 63 146 p come si rendono durabili. 1.2. 78 Imperio secondo S. Tomasso, che cosa sia. 431 f 1.3. 87 imperio della legge non puè darsi senza l'imperio del magistrato, e della legge, e perche. 1.4. 23 535 f se secondo Platone sia migliore l'imperio guidato dalle leggi, ò quello, che & guidato dalla scienza, of arte reale senzale leggi. 64. 47 571 f Inclinationi dell'appetito sensitivo quando sieno virtu. l.2. 40 105 p quando offusibino l'intelletto. l.2. 40 10 f Incontinente non si pud dire pratico, e prudente, e perche. l.z. 66 133 p . hà retta ragione, e come.l. 2 90 190 f nonha la prudenza, e la virtu morale, e perche. 1.2. 102 215 m OF 123 249 14 opera quello che giudica non douersi ope-1.2.107 222 m rare. non opera con elettione, e perche. l.2. 229 m opera secondo San Tomasso volontariamente, e come s'intenda. 1.2.113 222 f non patisce cose ingiuste completa vo-62.113 233 p come pessa intendersi secondo l'istesso. che operi secundum voluntatem, & contra voluntatem. l 2. 115 235 m perche la consultatione che cgli ha si chia miretta. l.3. 40 344 f in che habbia riposto il suo fine, t 3.

## TAVOLA

| 44 350 m                                                | e scorta dell'appetito. l.2. 42 109 p                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| e più sanabile dell'intemperante, e per-                | & 2. 52 126 p                                             |
| che. 1.3. 64 381 m                                      | qual vstitio babbia. l.z. 42 109 m                        |
| Incontinenza si divide in temerità, & in                | in che consista la sua perfettione. 1.2.                  |
| debolezza, e perche .l.3. 39 342 f                      | 45<br>cagione della rettitudine dell'appetito.<br>l.2. 52 |
| Ingiustitia armata è crudelissima, & ap-                | è cagione della rettitudine dell'appetito.                |
| portetrice d'infiniti mali. l.3.126                     | 1.2. 52 126 m                                             |
| 485 f                                                   | qual imperio habbia sopra l'appetito.                     |
| Ingiuste non può discernere quello che                  | l.2. 52 126 f                                             |
| sia bene. l.2. 25 77 f                                  | l.2. 52 in quanti modi possaconsiderarsi. l.2.            |
| Intelletto come si divida. l. 1. 18 24 p                | 55 elegge sempre quello che à lui è ottimo.               |
| 62. 8 52 p 62. 35 92 p                                  | elegge sempre quello che à lui è ottimo.                  |
| come's'intenda essere sempre retto. l.2.                | l.2. 103 215 f                                            |
| 104 217 m                                               | è più libero della potenza appetitina                     |
| 217 m<br>Ela più nobil parte dell'anima. l.2.43         | rispetto all'oggetto, e perche. l.2.                      |
| 108 f & 2. 52 126 m                                     | 112 230 f                                                 |
| intelletto speculativo è differente dal pra             | 112 230 f se nelle materie morali possa suspendere        |
| tico, e perche. l.1. 19 25 f                            | l'assenso. l.2. 112 231 p                                 |
| © 2. 9 53 p                                             | e soggetto della prudenza secondo San                     |
| o 2. 9 53 p<br>non si fa pratico per estensione, e per- | Tomasso. l.2.132 267 f                                    |
| che. l.2. 20 69 p                                       | Intelligenza, o intelletto che cosa sia.                  |
| intorno d quali cose s'affatichi. l.i.                  | l.3. 58 none l'istesso che la prudenza; ne parte          |
| 19 25 f<br>è soggetto della fede secondo S. Tomas-      | none l'istesso che la prudenza; ne parte                  |
| è soggetto della fede secondo S. Tomas-                 | di lei, e perche. l.3. 58-371 p                           |
| so. 1.2.132 267 m                                       | risplende più nell'età senile, che nell'al-               |
| intelletto pratico come si dimostri da                  | · tre: 1.3. 71 375 m                                      |
| Alessandro essere consultativo. 1.2.                    | è nel suo vigore intorno all'anno 50.                     |
| 8 51 f                                                  | 1.3.71 375 f                                              |
| qual oggetto habbia. l.1. 19 25 p                       | serue alla prudenza, & in che. l.3. 62                    |
| intorno à quali principi s'affatichi.l.i.               | 366 p                                                     |
| 136 276 f                                               | Intemperanza delle cose Veneree, è gran-                  |
| se gli sia essentiale l'ordinarsi all'attio-            | dissima infermità dell' anima nostra:                     |
| ne. l2. 21 70 p                                         | l.2. 88 189 p                                             |
| e vn istessa potenza con l'intelletto fat-              | Insidie quando sieno lecite. 1.4.110                      |
| tiuo, e perche. l 2. 35 92 m                            | 661 m                                                     |
| e principio della verità, e dell'attione.               | Interprete antico rifiutato nell'interpreta               |
| l.2. 39                                                 | tione d'vn luogo nel sesto dell'Eticas                    |
| ha due operationi, e quali sieno. l.2.                  | al(.1.   l.2. 9 53 m                                      |
| 40 105 m                                                | riprouato nell'interpretatione d'rnluo-                   |
| sua virtu, e potenza qual sia. l.2. 52                  | go nel secondo della Metafis al c. 1.                     |
| 126 m                                                   | l.2. 23 73 f                                              |
| 4.                                                      | c com'                                                    |

com interpreti un luogo nel fettimo della Politica al c.3. l.2. 57 134 f riprouato nella sudetta interpretatione. 12.73 163 f visiutato nell'interpretatione del testo 49. e 50. del terzo dell'anima. l.2. 95 200m & 98 rifiutato nell'interpretatione del testo 57 del primo libro dell'anima. l.2. 102 214P com'interpreti un luogo nel 7. della Politica al c.4. e non si riceue. l.z. 138 502 76 com'interpreti un luogo nel 7. della Politica al C.11. l.4. 14 523 f & riprouato nella sudetta interpretatione 527 f qual errore commettesse nell'interpretatione d'un luogo nel 4 della Politica al 1.4. 20 5 ;2 m cons'interpreti vnluogo nel 1. della Poli tica alc.2. 1.4. 64 396 m siconsideral'interpretatione. 1.4. 69 6.02 f riprouato well'interpretatione della voce artiténvos nel 5. della Politica al c. 1.4. 80 621 p unontes che cosa significhi. 1.3. 49 357 F Isocrate com'esprimesse la Ragion di Sta-1.4. 28 544 P Indit se vecidesse Oloserne con publicas autorità. 1.4. 112 662 f Ius che cosa signisichi. l.1. 16 Ius belli in quanti modi si pigli. l.4. se possa contravenire alla ragion di na-

tura. 4. 36 642 m

Egge, dragion dinatura, che cosa.
importi. l. 14 13 m che cosa sia secondo S. Tomasso. l.I. come sia mutabile secondo l'istesso. l. 1. 18 25 m Gl.1. 20 27 p à qualicose siaristretta. . l.1. 19 Se possa domandarsi legge scritta. l.4. come sia la medesima appresso tutti.l.s. 26 F 20 Legge ciuile se possa dirsi ristringimento della naturale. l.1. 21 28 m perche fosse chiamata Tiranno da Platone. 1.1. 16 21 f se consideri l'universale, od il particolare. l.t. z6 34 m & 4.7 513 f & 4 21 à chi appartenga l'interpretatione di lsi. 1.4 52 579 P checosa siza 1.3. 1.03 4,0 m deue accommodarsi alla Republica. l.3. 113 d'imperfetta, e perche. l.I. 25 78 p \$4. 9 515 m & 4. 19 530 f se debba anzi tollerarsi imperfetta, che mutarsi. 1.4. 38 561 f deue essere guida anche del Prencipe ottimo, e perche. 1.4. 19 531 p quando debba mutarsi, e quando no. l.4. 35 557 P & 4. 39 562 m primo suo buon' effetto qual sia. 1.4. legge scritta non è necessaria à quel Pren cipe, che hala scienzareale. 1.4. 43 \$67 p è simile ad vn' huomo ostinato secondo Platone. 1.4. 45 569.p

#### TAVOLA.

perche sianecessaria. l.4. 46 570 m Legislatore, che riguardo deue hauere nel formare le leggi. l.z. 71 179 f qual sia il suo offitio. l.1. z zm 1.3.117 471 f den essere operate, e perche.l.3.98.439.m quali conditioni deue hauere. l.3. 114 468 m Legislatrice e la più nobil parte della prudenza, e perche. l.3.103 450 m suo offitio qual sea. 1.2. 1 er 3.118 473 m taluolta è fatta dinerfa dalla facoltà politica, e talhoral'istessa da Aristotele. 1.3. 107 talhora è fatta superiore alla Consultativa, e talbora inferiore. 1.3. 108 459 87 e rno de due occhi del gouerno politico. e vna buona consultatione. 1.3.119 474 f Leonico come diffinisca la Pedia. l. I. 12 772 Libertà dell'arbitrio secondo Aristotele, è principalmente nell'intelletto. E10 227 m 6 4. 25 539 m Lingua Greca, e Latina, perche deono mui 1.4.113 664m diare la Volgare. Linio, e suo discorso intorno alla mutatione delle leggi. 1.4. 35 556 f che cosa intenda per Ius belli. 1-4. 96 641 f. suo discorso intorno a consigli di Mar-1.4.105 654 f vuole che l'attione di Mutio tosse fatta con consentimento del Senato. 661 f FIE Lodi de' Signori d'Vrbino. 630 p dézos che cosa importi. l.1. 16 21 m

Lutio Floro vuole che ad instanza di Fabritio, e del Compagno non s'accettassi da Romani l'offerta futta dal Medico d'vecidere Pirro. 1.4.104.

A Agistrati quali siano. 1.2. 36 VI 310 p & 3.103 450 p in qual operatione massimamente vilu-1.3.803 450 p che cosa debbano fare per essercitare il loro offitio. / 3.138 503 p qual ossitio segli conuenga. 1.3.138 503 p intorno d qual parte della giustitia s'af . fatichino. 6.3. 139 504m Magni Morali come vengano chiamati da 1.2. 16. 63 F Ammonio. quando meritino, che se gli presti fede. l.2. 16 Malatie del corpo unde nascano secondo 1.2 88 188 f Platone. dell'animo onde nascano secondo l'istes-12. 88 188 f Mali nella Republica quando ricerchino 1.4. 6 512 p rimedio. da chi possano conoscersi.l.q. 6 512 p Mali che non diuengono per niuna circostanza beni, quali siano. 1.4. 91 635 p Malitia qual forza habbia.l.2.86 186 p se possa stare in atto con la scienza particolare del bene. l.2. 90 190 f Mano è instromento de gl'instromenti. l.z. 79 173 f & 4. 74 sua operatione à che si riserisca. 1.2. perche sia data all'huomo.l.4.74.611 m serue all'huomo per tutte l'armi. 14.

Marc' Ant. Mureto com' interpreti vn luo-

| TAATV                                                                          | OV LA A.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| go del 6.dell Etica al c.7.l. 2.27.79 m                                        | come sia eccitata, e promo sa all'hono-    |
| si riproua la sudetta interpresation.                                          | sto, & al bene. 1.4. 76 615 p              |
| l.2. 27 80 m                                                                   | Monfignordella Cafie il più antico Aut     |
| riprouato perhauer ingiustamente ri-                                           | tore, che faccia mentione della Ragion.    |
| preso Aristotele, mentre adducendo                                             | di Stato. l.1. 16 22 p                     |
| un luogo d'Hippodamo nel 2. dell                                               | Monte Catino non riceuuto nella difes.     |
| Politica non fece mentione secondo lui                                         | che fa per Aristotele contro il Mure-      |
| d'un discorso di quel Filososo. l.3.                                           | to. 1.3.109 451 f                          |
| 100                                                                            | com'interpreti vn luogo nel primo della    |
| Martiano Iurisconsulto qual dissiniti n                                        | Politica al c.2. l.4. 68 601 p             |
|                                                                                |                                            |
| apportasse della legge. l.3. 103                                               | Grione commune del led tto lucas           |
|                                                                                |                                            |
| Marsilio Ficino riprouato intorno à quel che dice delle bugie secondo Platone. | riprouato nell'espositione ch'egli ancora  |
|                                                                                | 1 . 0 . 1                                  |
| Medici d'Egitto elavazianza 14 13                                              | apporta intorno al medesimo luogo.         |
| Medici d'Egitto, eloro vsanza. l.4. 13                                         | 14. 73 610 f                               |
| 521 p<br>Medici poterono dir bugie secondo Plato-                              | Mutio Sceuola perche potesse lecitamen-    |
| ne. l.4. 93 638 m                                                              | te tentace d'occidere Possenna. 1.4.       |
| . 1 1 0 0                                                                      | 111 661 f                                  |
| Michel Sofiano riprouato nell'interpre-                                        | N                                          |
| byo dell'anima                                                                 | T Atura quali cofe habbia date a quen      |
| bro dell'anima. l.2. 96 200 m<br>& 98 205 p                                    | Atura quali cose habbia date a vec-        |
| winvoyate nell' interpretatione del teste                                      | 1 chi, e quali a giouani. l.2. 69.         |
| riprouato nell'interpretatione del testo                                       | 157 f ccme operi. l.2.118 141              |
| 57. del 3. libro dell'anima. l.2. 102                                          |                                            |
| 214 p                                                                          | Nicolò Macchiauelli riprouato intorno al   |
| Mirandolariprouato intorno à quello che                                        | l'opinione che ha del gouerno di Spar-     |
| dice della natura della Prudenza.l.2.                                          | ta, e della cagione della sua ruina. l. 2. |
| 124 351 m<br>Milovia del Tivanno quali Gano                                    | 71 160 f & 72 161 p                        |
| Miserie del Tiranno quali siano. 1.4.                                          | ripionato intorno à quello che dice della  |
|                                                                                | mutatione delle Republishe. 1.4. 33        |
| Modestino qual cosa attribuisca alla leg-                                      | \$53 m                                     |
| ge. 1.3.103 450 f                                                              | riprouato intorno à quello che dice del-   |

Moltitudine giudica meglio una cosa, che

èmen sottoposta che un solo alle corrut-

perche sia meglio che signoreggi ella, che

pochibuoni, e soli. 1.4. 31 550 p

qual sia atta à gouernare.

6.4. 31 549 f

1.4. 31 549 f

vn solo.

tioni.

551 f

1.4. 33 dice dell'inclinatione dell'huomo. 1.4. 77 615 m non fu il primo ad inuentare alcune massime che se gl'attribuiscono. 1.4. 85

Bliuione propriamente di quali habiti possadarsi. l.z. 31 266 p Of-

627 f

#### TAVOLA.

Offitio attribuito da S. Tomasso alla sinderesi, conuiene secondo Aristotele alla prudenza. l 3 68 386 f Oggetti dell'intelletto pratico, e speculatiuo se conuengano nel genere prossimo. · l.2. 24 se à quello dell'intelletto pratico sia accidentale, od essentiale l'ordinarse all' 12. 20 69 f attione. ragion formale di quest'oggetto in che l.2. 21 consista. Omre appresso Aristotele, che significhi 1.4. 21 Opera dell'Architetto, e del Prudent, qual sia. l.2. 80 74 m perche appartenga principalmente all' 13..94 434m Architecto. Operante vere qual sia.l. 2. 66 150 f Operare virtuojamente, che cosa importi. 1.3. 78 operare cose giuste come differente dall' operare giustamente. l.3. 78 401 m Opinione per muouere ad operare qual debba essere. l.2. 67 153 m opinione vera si ritroua in chi vbidisce non la prudenza. l.3. 51 359 f Ostracismo quando, e con quali persone sta lecito. 1.4. 37 559 f Apiano qual diffinitione apportasse

della legge. l.3.103 450 m

l arte in quanti modi si prenda. l.2.5

43 f

Teccato doue sia principalmente da porsi
secondo S. Tomasso, e S. Agostino.
l.2.110

226 m

doue sia principalmente da collocarsi
secondo Arist. l.2.110 227 m

Pedia non può essere genere prossimo della Ragion di Staio, e perche. l.1.

che cosa sia secondo il Leonico. 1.1. 12 p che cosa sia secondo il Piccolhomini. 12 p A quali cose si possa applicare. 1:1. 12 p se si riferisca alla scienza della cosa, d alla cosa. 1.1. Pedia della cosa che importi secondo Aristotele. l.1. 10 Pedia della scienza, che importi appres so l'istesso. l.i. 11 Pericle, & altri simili perche fossero sti mati prudenti. l.z. 84 183 p Perionio riprouato nell'interpretatione di un luogo del 6. dell'Etica al c.1. l.2. com'interpretasse alcune parole nel 6. dell'Etica al cap.9. per testimonio del 1.3. 33 333 P Lambino. com'interpreti vn luogo nel 6. della totica al c. 3. e si riproua. 405 m Perspicacia che cosa sia. 367 m Come sia differente rispetto al suo giuditio, dal giuditio della prudenza. 365 f 1.3. 55 Piaceri, e dolori, che hanno forza maggiore diturbare il giudit.o della ragione quali siano. 1.3, 85 385 p Piaceri di Venere rendono vero pazz,, & ignorante l'intelletto. l.2. 83 188 f. Pietro Vittorio qualerror commettesse nel tradurre vna parola del terzo del-. la Politica al cap. settimo. l. 1. 9 12 p .. com'interpreti, & esponga vn luogo nel settimo della Politica al c.3. l.2.57 135

## TA A VOOLA.

| 835 p & 60 140 p                           | avrireurs nel quinto della Politica al                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| riprouato nella sudetta interpretatione,   | c.11 l.4. 77 615 m                                                                 |
| in echolitione 12. 72 162 to               | com'esponga un luogo del settimo della                                             |
| & espositione. l.2. 73 163 p               | Politica al c.8. e non si riceue. 1.4.                                             |
| com'interpreti un luogo del settimo del-   |                                                                                    |
|                                            | Titagora che cosa volesse dimostrare con                                           |
| s da Politica alc. 13. est riproua. 1.3.   |                                                                                    |
| non riceuuto nel modo di difendere Ari-    | la sua metempsichosi. l.3. 47                                                      |
| Stotele contro il Murcto. 1.3.109          | 355 p<br>qual opinione hauesse intorno all'anima                                   |
| 461 f                                      | l.3. 47 355 m                                                                      |
| non riceuuto nell' interpretatione d'vn    | Platone ha conosciuto la Ragion di Stato,                                          |
| luogo nel 7. della Politica al c. 8.1.3.   | e sua eccellenza. l.4. 40 563 m                                                    |
| AS6 m                                      | se stimasse douersimai dipartire dal di-                                           |
| 127 486 m                                  | ritto, edalbene. l.a. 93 638p                                                      |
| com'interpreti vn luogo nel 7. della Po-   | riceue solamente due sorte di bugie, &                                             |
| litica al c.4. e non si ricene. l.3. 138   | quali siano. l.4. 93 638 p                                                         |
| 502 m                                      | con qual consiglio dicesse, che tutti i pre-                                       |
| com'interpreti vn luogo del 3. della Po-   | . 4 140                                                                            |
| litica al c.11. l.4. 14 524 p              | cetti dell'arte si possono domandar leg-                                           |
| si consideral'interpretatione sudetta.     | gi. li. 16 21 f<br>perche chiamasse la legge Tiranno. l.1.<br>16 21 f              |
| 1.4. 14 524 p                              | perone entamaje ta tegge I traine. 1.1.                                            |
| si consideral'espositione nel sudetto luo- | Foce l'aute militave Corna della prudente                                          |
| go. 1.4. 17 528 p                          | fece l'arte militare serua della prudenza<br>politica . l.3. 4 288 p               |
| riprouato nella traduttione della parola   |                                                                                    |
| παρεκβαίνουσι. l.4. 19 530 f               | se stimasse che la notitia pratica fosse                                           |
| qual errore commettesse nell'interpreta-   | non solo regolativa, ma anche det-                                                 |
| tione d'un luogo nel 4. della Politica     | tatiua della praxi secondo l'Auttore.                                              |
| alc.4. 1.4. 20 \$32 m                      | l.3. 105 come divida le scienze. 454 p                                             |
| solo fratutti gl'espositori ben dichiara   | 563 f                                                                              |
| un luogo d'Arist. nel 3. della Politica    | come adimandi la Ragion di Stato. l.4.                                             |
| alc. 12. 1.4. 35 556 m                     |                                                                                    |
| riprouato nell'intelligenza della voce     | 40 563 m<br>d qual speciedi scienza riferiscala Ka-                                |
| Periodi nel 1. della Rettorica al c.4.     | gion di Stato. 1.4. 40 563 f                                                       |
| 1.4. 62 593 f                              | che cosa intenda per scienza pratica.                                              |
| com' interpreti, & esponga un luogo del    |                                                                                    |
| primo della Politica al c. 2. l.4. 66      | l.4. 40 563 f<br>perche faccia la Ragion di Stato cono-                            |
| 598 p                                      | Scente e non pratica 1 4 40 564 0                                                  |
| nconfidera camerprevamente junctura.       | scente, e non pratica. l.4.40 564 p<br>come divida l'arte, e le scienze conosceti. |
|                                            |                                                                                    |
| . 607 40                                   | quante sorte d'arti ponga intorno alle                                             |
| riprouato nell'interpretatione della voce  | cose che si fanno. 1.4. 41 564 s                                                   |
| Who was new times by commone acom pace     | come                                                                               |
|                                            | V01/35                                                                             |

dato dal Popolo Romano in propocome chiami la scienza reale. l.4. 41 sito de' Mamertini. 1. 4. 31 5650 fal'arte Regia, e scienza reale causa no 551 p dichiarato in un luogo del secondo delle con causa delle cose che opera. 1.4. sue historie, & interpretato dall' Aut-566 m qual gouerno stimi essere retto. l. 4. tore diversamente da quello che seco 1.4. 63 595 P 567 m il Perotto. qual opinione bauesse interno al gouerse biasmi, dlodi Hierone Siracusano per narsi con le leggi scritte . . l.4. 45 bauer mancato alla confederatione fat ta co' Cartagine si per salute del suo Re-. 559 p chi facci superiore alla legge. 1.4.46 1.4. 95 640 m loda Xantippo Lacedemone, & in lui il perche stimasse il gouerno regio supe-Consiglio, e la Consultativa in proposito riore ad ogn'altra forma. 1.4. 18 1.4. 47 643 P di guerra. 587 f Politica, Politico, e Politia in quandi qual Ragion di Stato facci mente significationi si prendano. tione nell'ottavo dialogo della Republi-112 465 P 1.4. 83 624m Popolo quanto di prudenza habbia. 1.3. Plinio quelto che scriua di Pirro dopò l'ha 447:5 102 quanta prudenza deue hauere per elegge. uer questi veduto la prima battaglia re i Migi trati. 13.102 448 p l. 4 107 657 f co Romani. Putarco come provi che Romulo fossi non vsai Magistrati, & onde questo si dallanatura prodotto à commandare 1.3.102 448 m concluda. altrui. 14. 27 Potenze che hanno da conoscere oggetti \$43 P some spiegasse la Ragion di Stato. 14. diuerso per natura deono esfere medesimamente differente anche esse, c perche perche preferisca la Monarchia all' alpotenze che banno dominio sopra la retre forme di gouerno. rità, & attione, quali, e quante siano. 588 p qual ragion' apporti detl'hauer i Roma-1.2. 36 84 f potenze dell'anima in quanti vary modi ni rifiutata l'offerta fatta dal medisi dividano in diversiluoghi da Arist. co in pregiuditio di Pirro. l.4. 104 654 f 1.2. 24 vuole che ad instanza di Fabritio, e del Praxis, che cosa importi appresso i Gre-1.2. 8 51 f Compagno non s'ace ttasseda' Romani l'offerta fatta dal medico d'ucaider Precetto che cosa sta. l.z. 80 408 p 3.104 452 173 1.4.104 653 78 Precetto della retta ragione, e pruquello che scriua di Pirro dopò la secondenza, che cosa sia. l.3.104 di battaglia co' Romani . l.4. 107 658 p 452 P Precetti dell'arti secondo Platone pos-Pelibio, e suo discorso intorne al consiglio

81 p

sono chiamarsi legge. l.i. 16 21 f perche sia habito pratico. l.2. 117 Prscipere che cosa importi appresso S. To-237 f perche si dica essere con vera ragione, & mallo. 1.2. 7 47 m & 3. 89 intorno a' beni humani. l.2.121 424 P Prencipe anche ottimo deue hauere per 245 f non può scompagnarsi dalle virtù moraguida la legge, e perche. 1.4. 19 li, & onde proceda. l.2. 54 130 p Con qual ragion di Stato debba gouer-& 2.140 281 f & 3.74 396 p l.i. 5 6 f & 3. 81 409 m & 3. 82 411 m è come architetto delle virtù morali. di quali cose dia giuditio. 1.4. 35 556 f 1.3. 81 176 m come proueda alla salute della Republivien preferita alle virtù morali, & on-1.4. 57 585 f de possa dedursi la ragione di questo sequal virtù sia sua propria. 1.4. 61 condo Aristotele. l.z. 81 177 m 451 f Ø3.103 592 f è nella parte opinante. l 3. 84 182 f se possa condannare, e punire l'inimico intorno à chi s'affatichi. l.z. 84 nella guerra giusta. l.4. 102 651 p in che sia differente dal tiranno. 14. 183 p non è soggetta all'obliuione, e perche. 617 p Prastituere quanti significati habbia apl.z. 84 183 p & z. 132 presso S. Tomasso. 1.3. 64 479 p **少3.80** 404 f ha retta estimatione non solo de mezi, Privilegi, che cosa siano. ma anche del fine, e perche. l.z. Principi, come si conoscano da noi. l.2. 89 189m & Z. 104 non può essere ne arte, ne scienza. l.z. 193 f Promessa quando debba osseruarsi. 1.4. 237 f se il trapassare alla Praxi le sia essen-640 p Propositione particolare quanto possas l.z. 122 248 m nell'attione. 1.3. 58 372 p non deue dirsi retta ragione, ma spetie propositione minore nel sillogismo pratil.z. 122 248 f dilei. co è sempre singolare.l.3. 65 381 m non è habito naturale, ma s'acquista Prudente, chi debba riputarsi. l.2. 83 con la consuetudine. l.z. 140 z81 m ognisua cognitione è dirizzata all'attio-180 m baretta estimatione de principi, e come ne: l.z. 140 280 m s'intenda. , l2. 92 193 f e inferiore alla Sapienzi, benche com-Prudenza, come debba chiamarsi. l.I. mandi nella Città. l.z. 140 281 f €3. 83° . 8 f 412 p che cosa sia secondo Aristotele. 1.2. è differente dalla callidità, & in che. 83 181 m & 84 182 f · l.z. 127 257 m che si racco'ga dalla sua diffinitione. è vnicamente propria di chi commanda, 1.2.117 238m e perche. 4.3. 13 304 f

| TAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O L A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iz quante maniere possa considerarsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prudenza monastica perche Acondo San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3. 13 305 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tomasso sia differente dalla prudenza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| considerata in diverse maniere può con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| genire à versone differenti di Spetie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I 284 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 62. 14: 306 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | con cui si regge la moltitudine, l.3,  1 284 p qual sia secondo l'istesso. l.3. 2 285 p Prudenza militare qual sia secondo l'istes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aual'officio babbia. 1.2. 64 380 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.119 474m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prudenza militare qual sia secondo l'istes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| determina i fini particolari delle vir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | so. l.3. 2 285 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tumorali, e perche. l.3. 70 391 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prudenza Economica qual sia secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| come sia cagione delle nostre buone ope-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l'istesso. l.3. 2 285 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rationi, e della felicità. 1.3. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prudenza regnante in chi risteda, & on-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 399 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de tale s'adimandi. 1.3. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| come concorra all'acquisto della felici-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tà, & alle nostre operacioni. l.3. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prudenza Politica, che cosa sia. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| non può essere priua delle virtà morali,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | è differente dalla monastica, & in che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eperche. 1.3. 82 411 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.3. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| è genere analogo delle sue parti, e spe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prudenza legislatrice perche si chiami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tieris petto alla sua più nobile opera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Architettonica. l.3. 97 437 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tione, che è il commandare. l.3. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se possasture senza l'esperienza. 1.3. 98 439 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 735 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 439 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nell'aggiuntioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nell'aggiuntioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| epratica, e perche. l.2. 1 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| epratica, e perche. l.2. 1 p<br>& 2 7 p & 2 13 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| epratica, e perche. l.2. 1 p  6 2 7 p 6 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R  Agione in quanti, e quali modi pof-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| epratica, e perche. l.2. 1 p  6 2 7 p 6 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R  Agione in quanti, e quali modi pof- Sa denuntiare, ò intimare qualche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e pratica, e perche.  6 2 7 p 6 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R  Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche cofa.  l.3. 87 421 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, dintimare qualche cofa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  prende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R  Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche cofa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa sia secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e pratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche, cofa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa fia secondo alcuni. l.1. 14 18 p                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual fine habbia.  2. 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                 | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche, cofa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al-                                                                                                                                                                                                                                                |
| e pratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.                                                                                                                                                                                                                         | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, dintimare qualche, cofa. l.3. 87 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p                                                                                                                                                                                                                               |
| e pratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual fine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f                                                                                                                                                                                                              | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche, cofa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa fia fecondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cofa fia fecondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile.                                                                                                                                                                                     |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ba quattro operationi, e quali siano.                                                                                                                                                                        | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, dintimare qualche, cofa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile. l.1. 22 29 p                                                                                                                                                                         |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ha quattro operationi, e quali siano.  l.2. 123  25 1 m                                                                                                                                                           | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche cosa. l.3. 87' 421 p Ragion ciuile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cosa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile. l.1. 22 29 p che cosa signisichi. l.4. 97 642 f                                                                                                                                      |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual fine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ha quattro operationi, e quali siano.  l.2.123  25 1 m  qual ordine conservino fra diloro. l.3.                                                                                                              | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, dintimare qualche, cofa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa fia fecondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cofa fia fecondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile. l.1. 22 29 p che cofa significhi. l.4. 97 642 f come fosse chiamata da Vegetio. l.4.                                                                                                 |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ha quattro operationi, e quali siano.  l.2. 123  25 1 m  qual ordine conservino fra diloro. l.3.  55  365 m                                                                                                       | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche.  cofa. l.3. 87' 421 p Ragion ciuile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cofa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile. l.1. 22 29 p che cosa signisichi. l.4. 97 642 f come fosse chiamata da Vegetio. l.4. 97 643 m                                                                                      |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ba quattro operationi, e quali siano.  l.2. 123  25 1 m  qual ordine conseruino fra diloro. l.3.  55  365 m  come si divida. l.2. 3 41 f & l.2.                                                              | R Agione in quanti, e quali modi pof- sa denuntiare, dintimare qualche, cosa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cosa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile. l.1. 22 che cosa significhi. l.4. 97 642 f come fosse chiamata da Vegetio. l.4. 97 643 m onde hauesse origine secondo l'istesso.                                                     |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ha quattro operationi, e quali siano.  l.2. 123  25 1 m  qual ordine conservino fra diloro.  l.3. 5  come si divida. l.2. 3 41 f & l.2.  84 182 m & 24  321 f                                                     | R Agione in quanti, e quali modi pof- fa denuntiare, ò intimare qualche cofa. l.3. 87' 421 p Ragion ciuile, vedi legge ciuile. Ragione delle Genti, che cofa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Ciuile. l.1. 22 29 p che cosa signisichi. l.4. 97 642 f come fosse chiamata da Vegetio. l.4. 97 643 m onde hauesse origine secondo l'istesso. l.4. 97 643 m                                  |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  2 p  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ba quattro operationi, e quali siano.  l.2. 123  25 1 m  qual ordine conseruino fra diloro. l.3.  55  56 m  come si diuida. l.2. 3 41 f & l.2.  84 182 m & 24  32 1 f  fra le sue parti qual sia più nobile. | R Agione in quanti, e quali modi pof- sa denuntiare, dintimare qualche, cosa. l.3. 87 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cosa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile. l.1. 22 29 p che cosa signisichi. l.4. 97 642 f come fosse chiamata da Vegetio. l.4. 97 643 m onde hauesse origine secondo l'istesso. l.4. 97 643 m di chi sia propria. l.4. 98 644 p |
| epratica, e perche.  2 7 p & 2  13 m  come sia causa delle nostre operationi.  l.2  rende retti i mezi.  l.2. 3 p  non può stare con l'incontinenza.  l.2  6 p  è virtù intellettuale.  l.2. 11 p  qual sine habbia.  2. 12 m  se sia più attiua della virtù morale.  l.2  13 f  ha quattro operationi, e quali siano.  l.2. 123  25 1 m  qual ordine conservino fra diloro.  l.3. 5  come si divida. l.2. 3 41 f & l.2.  84 182 m & 24  321 f                                                     | R Agione in quanti, e quali modi pof- sa denuntiare, dintimare qualche, cosa. l.3. 87' 421 p Ragion civile, vedi legge civile. Ragione delle Genti, che cosa sia secondo alcuni. l.1. 14 18 p Ragion di guerra, che cosa sia secondo al- cuni. l.1. 14 18 p che rispetto habbia alla Ragion Civile. l.1. 22 che cosa signisichi. l.4. 97 642 f come fosse chiamata da Vegetio. l.4. 97 643 m onde hauesse origine secondo l'istesso. l.4. 97 643 m di chi sia propria. l.4. 98 644 p     |

. 1.4.

### TANVORLA.

98 645 p qual officio habbia. 1.4. 98 645 p Ragione di Natura, vedi legge di Natura. Razion di STATO, che cosa sia secondo alcuni. LI. se più s'impieghi nella fondatione, ò nel-. l'ampliatione, è nella conseruatione secondo gli medesimi. l.t. I s'impugna l'opinione di costoro. le le come si divida secondo altri. L1. 5 p che cosa sia secondo questi. l.I. onde s'acquisti secondo questi. £. 1. 5 f li. che cosa significhi secondo questi. s f d chi conuenga in propria significatione secondo questi. 6 m si risinta l'opinione de sopradetti. L.I. 7 P come conuenga a' Ministri del Prencipe. 16 f se si distendi ad huomini privati. l. 1: 17 P se sia superiore all'humane leggi. 1.1. 13 17 113 che cosa sia secondo altri, e s'apportano molte diffinitioni di costoro. 11. 15 15 1/2 come possa propriamente chiamarsi secondo questi. l.s. 15 20 p che proportione, ò riguardo babbia alla ragion civile, & alla religione secondo t.1. 15 si riproua l'opinione sopradetta. l. E. 20 f non contrauiene alla legge. l. l. 24 31 f

hà proportione co l'equità. 1.1.14 32 p soggiace alla Religione. 35 f non conosciuta dagl'antichi sotto questo, mi sott'altro nome. 37 m & 4. 10 517112 con qual metodo possa conos erfi la natura sua. 1.2. che cosa significhi per commune opinio-1.2. s'apportano sei concetti, che s'hanno comunemente di lei. l.2. se sial'istesso, à differente con la ficoltà Politica. 12. intorno à quali cose s'affatichi. 1.2. non ha luogo in tutti i particolari, e perche. 4.2. 2 39 f s'impiega nelle cose più graui del Gouerno. l.2. 2 40 pc 4. 11 519 p si parte dall'uso commune, e dalla legge nell'operare. l.z. z appartiene alla prudenza, & alla virtù morale, e come. l.2. 3 41 p 505 1 04 I non si riferisce alla giuditiale, & alla legislatrice, e perche. 4.2.506 f qua! autorità habbia intorno alle leggi. 1.4. 2. 506 f & 4. 88 6, 1 m è il mede no con la 'onsultativa, à deue à questa riferirsi com'a suo genere pros simo, e pe che. 1.4. 3.508 m è pn'habito dell'anima nostra. 1.4. 3 507 1 non è obligata alle leggi 4. 5 SIIm 6 511 f qual eggetto habbia . l.a. deue porsi necessariamente nelle republiche, e perche. 1.4. 10 517 P qual sta il suo offitio. 1.4. IR che cosa sia per opinione dell'autore. - 6.40 .

te, e perche. 1.4. 77 615 7 · 李: 霍宝 519m quant'utile apporti al Prencipe l'wso di qual fix sus proprio. 1.4. 12 521 p che cofa sia per opinione di S. Tomasso. 1.4. 87 639 F questa. in che consista secondo Simonide. 1.4. 1.4. 23 536m 536 quanto sia eccellente nel gouerno poli-630 m non può trasgredire le leggi Dinine, e 1.4. 28 543 p d'ona viua legge nel Prencipe. 1.4. 28 1. 4. 89 632 p se possa, ò sia lecito per questa operare 544m cose vitiose à buon sine . l. 1. 25 33 p deue essere voidita dal Prencipe. Ø 4. 94 28 544 f Ragion di Stato cattiua qual sia. ha proportione con la regola Lesbia, e con il decreto, e perche. 1.4. 29 come si divida, e quali sieno le sue spe-5 46 m quali cose possa determinare. 1.4.36 1.4. 80 620'p tie. come venga chiamata da Aristotele.l.4. 357 m è virtù propria del Prencipe. 1.4.35 quali sieno le sue massime.l.4.81.631 m Rebuono, se si possa credere, che priui i sticome venga nominata da Platone. 1.4. glicattini del Regno. l.4. 34 555 p 563 118 quali conditioni deuchauere. 1.4. 79 come venga chiamata da Tacito. l.I. 618 f & 4. 88 qual proportione, ò diuersità habbia con non deue hauer bisogno di cosa alcuna, e perche. l'equità. 1.4. 79 618 f 1.4. 51 577 P Regno da quali vause possa essere abbattuaccresce taluolta il rigore della legge. 581 p 1.4. 86 629 p 1.4. 54 Jua eccellenza, e sue prerogatine. 1.4. Regola, redi divitta regola. Religione quali beni apporti al Prencipe da perfettione à ciascuna parte del go-1.3. 83 413 p è posta da Aristotele per fondamento merno Polit.e perche l 4. 57 586 p fache il volere del Prencipe habbia vidella facoltà viuile. 1.3. 83 413 p 14. 57 586 m Republica che cosa sia. 1.3. 117:472 f gore di legge. fa apparire lecité molte cose non lecite quando non possa mantenersi lungamen-1.2. 72 163 p per ragione ordinaria, e perche. 1.4 se sia maggior operal'emendarla, ò l'in-639 p 94 come si divida, e quante, è quali siano 1.4. 6 512 m stituirla. à che si deue prouedere in esse. 1.4. 6 le sue spetie. 1.4. 58 587 m Ragion di Stato huona ha luogo nelle sole 511 F Republiche buone. 1.4.58 588 m onde riceua la forma, & il nome. 1.4. con quali massime deue caminare. 1.4. 21 534 p Retta Ragione è disferente dalla pruden-628 p za, e perche. non pud vsarsi dal Prencipe in mala par 1.2. 123 249 m

Roma perche ruinasse. tica, e perche. 1.4. 40 564 p à qual fine sia dirizzata. 162 m Romani qual fine si hauessero proposto nel 565 p guerreggiare. 1.4.104 653 m come vega propriamente chiamata dalcom' habbiano giustamente potuto aml'istesso. 1.4. 41 565 p pliare l'Imperio. 1.4.102 650 p se sia discompagnata dal giuditio secon perche porgessero aiuto a' Mamertini. dol'istello. 1.4. 41 565 m 1.4. 31 intorno à qual oggetto s'affatichi. l.40 550 F Romolo à che prodotto dalla natura se-48 condo Plutarco. Scoto, esua ot inione intorno alla differen-1.4. 27 543 p za dell'intelletto pratico, e speculatino qual opinione hauesse intorno alla rettitu C Apienza e sempre l'istessa, e perche. dine dell'appetito, e della verità prati-1.2. 28 12. 50 121 p & 122 f 80 f in che sia differente dalla prudenza. afferma, che la volontà può dissentire dall'intelletto. 6.4. 28 l.2. 50 121 f che simiglianza habbia con la Prudenriprouato nelle sudette opinioni. l.2. 1.3. 69 388 m 74. 50 T2I f perche sia desiderabile per se stessa. l.3. da qual fondamento habbia tratto la vagione per pronare la volont à essere più Scaino com'esponga vn luogo nel settimo nobile dell'intelletto. della Politica al c.3. l.2. 61 142 m 205 p riprouato nella sudetta espositione. l.2. se conuenga con Aristotele nell'attribuire alla prudenza, il determinare il fiributtato nell'espositione d'un luogo nel ne alle virtù morali. secondo della Politica al c.1. 393 f 467 p Sebastiano Foxio riprovato nell'espositiocom'esponga un luogo nel primo della ne che hebbe, che la Sinesi, e la Gnome Politica al capo secondo. 1.4. 67 fossero parti della prudenza. 6.3. 600 m 407 \$ riprouato nell'espositione del sodetto lu-Senofonte nel suo Hierone di qual ragione di Stato fauelli. 14. 73.610 m com'habbi a esposto un luogo nel setti-634 p mo della Politica al capo 8. l.4. 100 Sentenza, he cosa sia secondo Aristotele. 369 m 647 f 1.3. 57 riprounto nell'es ositione sudetta. l.4. à che riguardi. l.z. 75 398 p Sentenza del Giudice, che cosa sia. 100 647 f Scienza politica, se sia un istesso habito 485 9 126 con la prudenza. l.3.135 498 p Sepulueda, e suo errore nell'interpretare Scienza regia secondo Platone non è prana parola in un luogo del terzo della

| TAATVO                                                | OV LA AT                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Politica al c.7. l.1. 10 13 f                         | se siano capaci d'amicitia. 1.3. 3                     |
| com interpretaffe. & esponessen luogo                 | 297 m                                                  |
| nel fettimo della Politica al c.3.                    | se possono estere soggiogati giustamente.              |
| 1.2. 57 134 f & 60 139 f                              | 651 p                                                  |
| riprouato nella sudetta interpretatione,              | Simonide in che riponesse la vera Ragion               |
| es espositione. l.2. 73 163 f                         | di Stato. 1.4. 87 630 m                                |
| . 5 76 167 f                                          | Simon Portio riceuuto, & approuato nell'               |
| com'interpretasse un luogo del settimo                | opinione che ha, che la volontà non                    |
| della Politica al c. 13. e si riproua. 1.3            | può voler il male in quanto male                       |
| 53 363 p                                              | 1.2. 50 122 f                                          |
| 53 com'interpretasse un luogo del settimo             | Simplicio approuato nell'interpretatione               |
| della Politica al c.4. e si riproua. 1.3              | e del testo 49. del terzo dell'anima: 1.2.             |
| - 188 502m                                            | 98 1 205 p                                             |
| che cosa intenda per ragione universale               | com'inten da, che l'arte non consulti.                 |
| appresso Aristotele nel terzo della Po-               | d.2.118                                                |
| _, litica al capo 11. 14. 14. 524 m                   | Sinesi in che sia simile con la prudenza.              |
| è riprouato nell'intelligenza di questa vo            | Sinesi in che sia simile con la prudenza l.3. 21 317 m |
| ce παρεκυένουσι nella Politica. l.4.                  | habilità, e dispositione naturale. l.z.                |
| 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1              | 12 T                                                   |
| com'esponesse un luogo del quarto della               | Soffisti perche s'ingannassero in dire, che            |
| Politica al c.4. 1.4. 22 535 m                        | fosse facile d'insegnare la scienza di                 |
| · com habbia esposto, & interpretato vn               | comporre le legigi. l.3 119 475 p                      |
| luogo nel primo della Politica al c. 2.               | Solertia, che cosa sia secondo S. Tomasso.             |
| 1.4. 65 \$97 m                                        | l.3. 25 324 m                                          |
| si considera, e riproua l'interpretatione             | Sparta da quanti Re fosse gouernata. l.2               |
| Sudetta. 1.4. 69 603 p                                | 72. 161 m                                              |
| riprouato nell'espositione sudetta. 1.4.              | guardia della sua libertà in chi fosse                 |
| 72 608, p                                             | collocata. l.2. 72 161 m                               |
| 72 608 p<br>riprouato nell'interpretatione della voce | percheruinasse, ecadesse. l.2. 72                      |
| αντιτέμνος nel quinto della Politica al               | 161 f                                                  |
| c.11. l.4 80 621 p                                    | Stato, che rosa sia secondo alcuni. 1.1.               |
| Serui se sieno atti à consultare. l.1. 17             | I I m                                                  |
| 24 p & 3. 6 294 m                                     | fecondo altri, che cosa sia. l.1.15                    |
| quali sieno. l.3. 6 294 p                             | 20 p                                                   |
| 4. 26 541 f                                           | T T                                                    |
| sono capaci di prudenza secondo S. To-                | 7 - 4 - 7                                              |
| masso, e perche. l.3. 7 295 f                         | Eage Pittagorieo, e sua sentenza                       |
| quello ch'habbia sentito Aristotele in-               | bell:ssima intorno all'elettioni, e con                |
|                                                       | Sultationi. 1.2. 47 353 f                              |
| come, & in che modo participino di                    | Temperanza perche vengachiamara co-                    |

1.3. 8 297 p

virtù.

ntenza ioni,e con come, & in che modo participino di Temperanza perche venga chiamata co-1.2. 84: 182 m - . Oposivi.

## TAAT VO OV LAAT

| conserval estimatione della prudenza.            | ca alci9. 13. 37 340 m                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| l.2. 86 come s'intenda essere conservatrice del- | riprouato nella sudetta espositione. l.z.  |
| come s'intenda essere conservatrice del-         | che cosa intenda per ragione universa-     |
| la prudenza. 12. 89 189 m                        | che cosa intenda per ragione universa-     |
| Oscapia che cosa significhi appresso Ari-        | le appresso Aristotele. l.4. 14            |
| Storele. 1.2. 66. 151 f                          | 524 f                                      |
| Oswein conniene all'intelletto speculatino.      | riprouato nel sentimento, che apporta      |
| l.2. 33 89 p                                     | di detta voce. 1.4. 17 528 f               |
| Thomistic afferma che l'affermatione d's         |                                            |
| Themistio afferma, che l'affermatione è si-      | com'esponga un luogo nel 1. della Poli-    |
| mile al seguire, e la negatione alla fu-         | tica al c.2. l.4. 66 598 m                 |
| ga. 1.3. 48 119 p                                | riprouato nell'espositione sudetta. 1.4.   |
| riprouato nell'espositione del testo 49.         | riprouato nell'espositione d'alcune paro-  |
| 50.del terzo dell'anima.l.2. 96 200              |                                            |
| Ø 98 305 p                                       | le nel sesto dell'Etisa alc. 11. l.3. 58   |
| che cost intendesse per la parola greca          | 372 p                                      |
| unoxinfie. 1.3. 49 337 f                         | Firannide racchinde, e partecipa de ma-    |
| Theodoro Gaza, e suo errore nell'interpre-       | li, & imperfettioni dell' oligarchia , e   |
| tatione d'una parola nel primo delle             | democratia, e come. 1.4. 80 620 m          |
| parti de gl'animali al c.1. l.s. 18              | e la più perniciosa spetie di gouerno a    |
| 14 f                                             | sudditi. 14. 80 620 1                      |
| riprouato nell'interpretatione d'vn luogo        | Firanno quanti fini habbia. 1.4. 82        |
| nella settione 30. de problemi al pro-           | 623 m                                      |
| blemai2. l.3.112 332 p                           |                                            |
|                                                  | fia formale differenza qual sia. 1.40      |
| riprovato nell'interpretatione d'un luogo        | 83° 624 f                                  |
| nel 1. dell'historie de gl'animali al c. 1.      | S. Tomasso dichiarato nella prima parte    |
| 6.4. 25 540 f                                    | alia questione 96 articolo 3. in corpore   |
| Theodoro Zuingero riprouato nel senti-           | l.t. 17                                    |
| mento ch'apporta delle parole V ltimu,           | sua opinione intorno alla divisione della  |
| & Extremum, interpretando un luogo               | prudenza. l.2. \$ 43'                      |
| zel sesto dell'Etica al capo 8. 1.2.             | afferma il commandare detto da lui pre-    |
| 275 p                                            | cipere essere operatione dell'intelletto   |
| Stimò che Aristatele trattasse nel sesto         | l.2. 6 45 m                                |
| dell'Etica delle parti materiali, & for          | quello habhia inteso per il verbo pracipe  |
| mali della prudenza, & quali sieno               | re, e per l'operatione della prudenza      |
| secondo lui. 1.3. 18 312 m                       | detta precetto. l.2. 7 47 m                |
| riprouato nella opinione sudetta. 1.3.           | sua opinione intorno alla differenza della |
| 3:3 p                                            | intellecto pratico, e speculativo.         |
| viprouato nel riceuere l'interpretation          | l.2. 10 54 m                               |
| commune in vn luogo del sesto dell' Eti-         | cominterpreti vn luogo net sesto dell'E    |
| ca al c.9. l.3. 32 333 p                         | tica al c.1. 6.2. 11 56                    |
|                                                  |                                            |
| com cponesse va luogo nel sista dell'Eti-        | yer-                                       |
| , ,                                              | pera                                       |

|                    | TA                 | V     | OL          | A.       |
|--------------------|--------------------|-------|-------------|----------|
| perche stima se l' | intelletto pratico | nons  | Sua opin    | ione in  |
| esserc differente  | dal speculatino.   | 12:   | litica.     |          |
| 10 1               |                    | 62. F | in che diff | fenta de |

cocorda con l'opinione d'Auerroe intorno all'oggetto dell'intelletto pratico. approuato nell'espositione d'un luogo nel sesto dell'Etica al capo 2. 95 P com' esponga le parole d'Aristotele del c.2. del sesto libro dell'Etica, la verità pratica esser conforme all'appetito 1.2. 43 110 mg retto. afferma la rettitudine dell' appetito dipendere dalla ragione. 1.2. 44 III P som'e ponga vn luogo nel settimo della Politica al c.3. 1.2. 58 136 m some sia difeso dal Gaetano in m'apparente contradittione intorno alla repu-Inanza, & al consentimento dell'appetito superiore, & inser.ore. 108 274 P difeso dall'autore nella sopradetta contradittione, & s'emenda vn luogo del-1.2.109 225 P la somma. quello, ch'hablia sentito della continenza, & incontinenza. 1.2. 110 226 m com'intenda, che l'arte non consulti.l.2. 239 1 com'intenda, che della prudenza non si 1.2. 130 265 f dia oblinione. dichiarato interno à questo. l.1.131 266 f

quali stimasse essere le parti subiettine della prudenza. 1.3. 1 283 m sua opinione intorno alla prudenzamonastica militare, e regnante. 1.3.

385 P

torno alla prudenza po-1.3. 3 286 78 Aristotele intorno al-· la divistone apportata da lui delle parti subiettiue della prudenza. 1.3.4

in che sia differente da Aristotele intorno alla Prudenza Politica. 1.3. 6 293-111

perche attribuisca al suddito, & al serno la prudenza politica. 295 m

non riceuuto intorno à questo secondo Aristotele. 1.3. 7 295 \$ pone nel Prencipe la prudenza regnante, & legislatrice, & nega esfere ins lui la prudenza politica. 13. 16 209 p

bebbe opinione ch' Aristotele trattasse nel sesto dell'Etica delle parti potentiali, & integrali della prudenza, e quali sieno secondo lui. 1.3. 17

311 p riprouato in questa opinione. 1.3. 20

com'esponga vn luogo nel sesto dell' Eti-1.3. 37 339 170 ca alcig. non riceuuto nella sudetta espositione. 1.3. 46 353 P esposto, e dichiarato in un lungo della

secunda secunda alla questione 47. articolo 6. in corpore. 1.3. 62

376 f com'intendesse, che sono tre sorti di principi, e de' fini nelle cose agibili.

se st masse appartenere alla prudenzas ò pure alla sinderesi il determinare i principij delle cose agibili. 65 381 p

in che sia differente da Aristotele, in-

#### TAA VOOLA

- torno alla cognitione de principij pratici. l.3. 65 383 p si muoue intorno à quest amateria vna grane difficultà nella sua dottrina. 385 m 1. 3. 67 sua opinione intorno al determinarsi dalla prudenzi il fine alle virtù morali. 1.2. 71 392 m si muoue vna gran dissicoltà intorno à questo. 1.3. 71 342 m quello che habbia inceso per la voces precetto appo Aristotele. 1.3. 85 non riceuuto nell'intelligenza di questas voce. 1.3. 88 422 m come dimostrasse, che la notitia pratica debba dirsi dettatina della praxi. 1,3. 105 . 45 4 m sua opinione intorno alla natura del precetto di nuouo considerata. l.3.106 455 m se stimasse, che la legislatrice fosse consultativa. l.z. 120 476 m qual ragione adduca per hauere Aristotele nomata la legislatrice col nome di prudenza regnante. 1.3. 132 479 p com'esponga un luogo nel sesto dell'Etica al c. 3. e quali difficoltà habbia la sua espositione. l.3.131 491 m com esponga vn luogo nel settimo della Politica al c.4. l.3. 136 500 m non riceuuto nella sudetta espositione. l.3.138 502 f done adombrasse la Ragion di Stato. 1.4. 23 536 p come chiami la Ragion di Stato . 14. 558 m dichiarato in un luogo della secunda secunde artic.4. in corpore. 1.4. 56 some habbia esposta un luogo nel primo

della politica al capo 2. 1.4: 64 596 f non riccuuto nell' espositione di questo luogo. 1.4. 72 608 p qual ragione adduca per provare che l'attioni di natura loro vitiofe, e cattiue non possano retisicarsi da buon si-1.4. 93 637 7 ne. come s'intenda il suo detto in questo proposito. 1.4. 93 637 m quando stimi ch'a'tri non manchi della. promessa, benche non osserui quello che promette. 1.4. 94 640 p qual opinione hauesse intorno ad un luogo d'Aristotele nel settimo della Politica al c.8. 14. 99 649 f non riceusto intorno à questo. 1.4. 100 Trapezuntio riprouato nell'espesitione che dà à quello che dice Aristotele, che l'arte non consulti. l.2. 118 240 f Trasibulo qual consiglio riceuesse da Periandro. 1.4. 80 620 118

#### V

Valerio Massimo vuole, che fosse riuolutione del Senato il non dare orecchie all' offerta fatta dal medico d'occidere Pirro. l.4. 104 633 m Vecchi meritano d'essere creduti, e perche. l.3. 65 382 f Vegetio, e suo discorso intorno alla Ragion di Guerra. l.4. 95 643 m si considera il discorso apportato. l.4. 96 Venetia samosissima Republica è ottimamente instituita. l.2. 72 163 p Verità dell' intelletto pratico, è diriz-

Verità dell' intelletto pratico, è dirizzata alla praxi. l.2. 40 103 m

N 6-

| Veritd pratica, come, & inquanti mo-      | l.2. 130 285 p                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| dis'intenda essere consorme all'appeti-   | deue essere in somma persettione in             |
| to retto. l.2. 41 106 f                   | chi commanda. l.2. 80 174 f                     |
| come venga esplicato questo da San To-    | & 3.12 304 m<br>è de' mezi, e del fine. 1.3. 75 |
| masse. l.2. 43 109 f                      | è de' mezi, e del fine. l.3. 75                 |
| determina la rettitudine dell'appetitori  | 397 m.,                                         |
| Spetto al mezo, & al fine, e perche.      | non può vsarsi malamente. 1.4. 69               |
| 1.2. 44 110 f                             | 603 f                                           |
| Vero, e falso come sieno oggetto dell'in- | rende retta l'elettione nell'aggiuntioni.       |
| telletto pratico, e speculatino. l.2.     | l.2. 3 f                                        |
| 23 74%                                    | Vita dirizzata alla gloria dell'armi alle       |
| doue consista. · l.2. 40 103 m            | ricchezze, & alla potenza, comes                |
| Vico Mercato com' intenda che l'arte non  | venga chiamata da Aristotele. 1.2.              |
| consulti. l.2. 118 240 m.                 | 63 . 145 p                                      |
| Virtu riguarda l'operatione propria del-  | Vitio distrugge nell'huomo due princi-          |
| la cosa, di cui è virtu. 2. 36            | py, e quali siano. l.2. 91 191 f                |
| 94m ·                                     | Vitruuio, e suo detto intorno all' Archi-       |
| virtù non è dell'arte. l.2. 84            | tettura, & all'Architetto. l.3. 96              |
| . 182 f                                   | 433 f                                           |
| come possa ritrouarsi in più potenze      | Vniuersale come si conosca. l.3. 63             |
| secondo San Tomasso. l.2. 131             | 382 p                                           |
| 266 f                                     | Volgo qualvita più apprezzi. 1.4.76             |
| virtu aetta cognitione qual sia. 1.2.     | 615 p                                           |
| 126 255 f                                 | Volontà non s'inganna, se non precede           |
| pirtu di chi commanda come sia diffe-     | l'errore nell intelletto secondo Flam i-        |
| rente dalla virtù di chi vbidisce. 1.3.   | nio Nobili. 1.2. 47 118 p                       |
| 11 302 p                                  | non può dissentire dall'intelletto secon-       |
| virtù morale, che cosa sia. l.2. 8        | do Aristotele. l.2. 48 118 m                    |
| 30 m                                      | 6 99 209 m<br>6 104 218 p                       |
| qual sia suo proprio. 1.2. 31             | 6 104 2189                                      |
| 123 f                                     | può dissentire secondo l'opinione di Sco-       |
| sua persettione in che consista. 1.3.     | to. l.2. 50 121 m                               |
| 68 154m                                   | non ha atto circal incognito. l.2. 50           |
| deue essere misura dell'attioni morali, e | 121 f                                           |
| perche. 1.2. 51 124 p                     | riconosce da se medesima la sua liber-          |
| conserua il principio. l.2. 53            | tà secondo San Tomasso. 2.110                   |
| 124 m                                     | 226 m                                           |
| maestra di giudicare rettamente cir-      | è libera, perche è libero l'intelletto se-      |
| ca i principij morali, e circa il fine.   | condo Aristotele. l.2. 110                      |
| 1.2. 51 124m                              | 227 m                                           |
| più stabile della scienza, e perche.      | quali cose voglia necessariamente secon         |
|                                           | 49                                              |

do San Tomasso, e qualind. 2.110
226 m

può essere mossa dall'appetito, e dalla
ragione secondo l'istesso, e perche.
2.110
226 f

Vrbino, e laude de' suoi Prencipi. 4.87
630 p

Vso, che cosa importi.
4.3. 87
421 m

come conuenga alla volontà, all'intellet-

to, & all'altre potenze. 3. 87
421 m

Vtile, che conserva, e distrugge la Città
qual sia. 4. 60 590 f
non è separato dall'honesto secondo i
veri fondamenti della filosofiacinile.
l.12. 16 p
vtile del Prencipe deue essere preferito all'utile de' Cittadini, e come s'intenda. 4.4. 79 619 p

### IL FINE.

### N VRBINO.

Con licenza de Superiori.

### Tauola delli errori auuertiti nello storrere il libro:

| 47.16 |                  | - * *             | 5 1   |                 |                |
|-------|------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|
| carte | lin. errori      | correttioni.      | carte |                 | correttionL    |
| 20    | 26 posterata     | prostrata         | 388   | 29 filosofo     | il filosofo    |
| 38    | 35 quanto        | quando            | 397   | 10 consideremo  |                |
| 33    | 30 prinos        | prinatos          | 393   | 39 conuengono   | che conuengono |
| 4+    | 16 giudicare     | per giudicare     | 401   | 33 quelli       | quali          |
| 52    | 33 sicut         | funt :            | 402   | 15 spiegate     | spiegare       |
| 77.   | 14 non habent    | se habent         | 403   | 38 errit        | erret          |
| 78    | 40 ad            | dà                | 40    | 6 modo          | moto           |
| 107   | 22 derminano     | determinano       | 424   | 3 si anche      | sia anche      |
| 114   | 4 ng             | na · · · ·        | 427   | 38 Elimi        | Climi          |
| 122   | 38 incognitum    | in incognitum     | 453   | 15 net male     | retmale        |
| 123   | 15 terzo         | testo             | 458   | 25 quale à      | à quale        |
| 144   | 23 posicia       | poscia            | 459   | • il forma      | il formar      |
| 143   | 14 extenas       | externas.         | 477   | 35 fragamento   | fragmento      |
| 145   | 35 diucuntur     | ducuntur          | 478   | 29 anteposte    | antepose       |
| 167   | 34 del           | dal               | 483   | 7 ordinate      | ordinato .     |
| 177   |                  | i,cogl'instrometi | 490   | 11 oonsultatina | consultatiua   |
| 202   | 37 ole si        | ode se            | 493   | 33 non          | ne .           |
| 306   | 39 o si          | o sia             | 493   | 6 si ordinato   | si è ordinato  |
| 216   | 16 ragioneuote   | ragioneuole       | 508   | 32 enpza        | denza .        |
| 222   | 19 senst, alitas | sensualitas       | 513   | 2; apportate    | apportare      |
| 260   | 12 aa            | ab                | 517   | I pone          | porre          |
| 260   | 31 dall          | dell              | 525   | 38, Eego        | Ergo           |
| 283   | ult.pa           | da 🦙 😁            | 5.73  | 9 Kegge         | Legge          |
| 287   | 26 perro         | porrò             | 548   | 28 non          | noi            |
| 298   | 5 li             | il                | 549   | 13 riposte      | riposo         |
| 298   | 35 aliuni        | alcun             | 552   |                 | bene           |
| 309   | 1 essesido       | essendo           | 557   | 21 dal          | del            |
| 312   | 12 imperatrice   |                   | 557   | 30 leges        | lege           |
| 333   | 18 reminiscent   | i reminiscentia   | 567   | 25 dimostrata   | dimostra       |
| 336   | 29 Aristotele    | che Aristotele    | 57%   | 5 quanto        | , quando       |
| 349   | 32 cosultativer  | rit consultauerit | 579   | 9 excusatione   |                |
| 305   | 16 reste         | reEte_            | 603   | 38 luogo        | loro           |
| 385   | 15 vnisauerle    | vniuersale        | 610   |                 | anzi           |
| 357   | 10 della         | delle             | 618   | 4 quanto        | questo         |
|       |                  |                   |       |                 | -              |

## REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii KK Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sf Tt Vu Xx.

a ab abcd.

Tutti sono quaderni, eccetto C, cheèmezo foglio, 6, terno, a b c duerno, & d, terno.







